

V-3-6

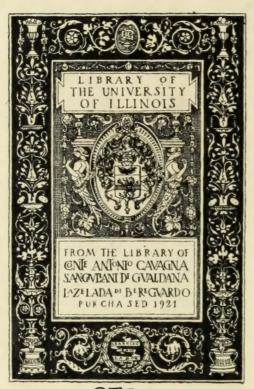

273
B45h
V.I
Rare Book & Special
Collections Library

Digitized by the Internet Archive in 2012 with funding from University of Illinois Urbana-Champaign



# HISTORIA DI TUTTE L'HERESIE.

HISEMELE WITHURS

## HISTORIA

TUTTE L'HERESIE

Descritta

DA

DOMENICO BERNINO

Tomo Primo

ALLA SANTITÀ DI N. S.

## CLEMENTE XI.



#### VENEZIA, MDCCXVII.

Nella Stamperia Baglioni.

alla Libreria d'arona

## 

Descritta

A U

## DOMENICO BERNINO

Tomo Primo

ALLA SANTITA DI N. S.

## OLEMENTE XI.

10-28.

INTERTAL MDCOLLVII

Nella Stamperia Baglioni,

maril a franchis

## Beatissimo Padre.

was in abligo di reader como a quei, che la leg-

tachante divergato la Santi Pada o impuna

Kligione, o fratisfia da Cattolici contro la falfità dell' Horesta successivenzado de lampa

and in the surface of the surface of

A Providenza altissima di Dio, che attingit à fine ad finem fortiter, & Sap. 8. disponit omnia suaviter, hà in me, PADRE SANTO, avverata cosa, che sorpassa non santo la condizione del mio stato, quanto la capacità della mia mente, e la possibilità del-

482918

le mie forze, nella disposizione, ch' Ella hà fatto, che io habbia potuto proseguire, e ter-minare un Historia, i cui avvenimenti sono così ampli per la moltiplicità de successi, così ardui per la scabrosità delle opposizioni, che ben mi avviddi sin dal principio, che mi poneva in obligo di render conto à quei, che la leggeranno, di tutto ciò che si è detto, e fatto di più memorabile per il corso di diecisette Secoli nella Chiesa di Dio. Mà egli, che per far molto, non ha bisogno di molti, sin dalla mia più fresca età eccitommi il genio alla lezione de' sacri Libri, e dalla lezione di essi all' annotazione di quanto li Santi Padri è impugnano, o raccontano, o provano ne loro Scritti, e ò si asserisce dagli Heretici contro la Cattolica Religione, ò si attesta da Cattolici contro la falsità dell' Heresia; e rinvenendo io sempre la materia disordinatamente sparsa, e perciò difficile ad apprendersi ordinatamente, surse in me l'animo, ò per meglio dire, soavemente Dio sollevommi l'animo, à riordinarne il racconto, e mi accinsi all'impresa di riferir distintamente l'Historia di tutte l'Heresie dal Pontificato di San Pietro Apostolo, e poi successivamente di Pontificato in Pontificato sin al principio del corrente Secolo, nel cui lungo corso vedrassi, quanto gli Heretici habbiano operato contro la Chiesa di Giesu Christo, e quanto la Chiesa di Giesu Christo contro di essi. Soggetto nobile per la religiosità dell' Assunto, & utile per l'ammaestramento de' Lettori, onde apparisca chiaramente à Cattolici, e convincentemente agli Heretici, dove sia, e qual sia la Verità della Fede.

Questa Historia dunque io riverentemente offerisco alla S.V. con le medesime parole, con le quali S. Giustino presento quella da esso composta all' Imperador Antonino Pio, Est S. Hieron. de Script. Eccles. nobis liber contra Hæreses, & Sectas om in Justino. nes compositus, quem si legere volueritis, log. ad Antodamus; con motivo però molto più proporzio-nato, e forte per implorar, & ottener Patrocinio dalla sua Grandezza. Conciosiacosache i preclari gesti de passati Pontesici contro l'innumerabile schiera di tutti gli Heresiarchi son tanto Suoi, e così propriamente nella sua Persona si rappresentano, che rimaner può in dubio, se la S.V. sua di essi l'Originale, o la Copia, o s' Eglino meglio habbiano operato, o Ella imitato. Per lo che, se io seguir volessi il costume de Scrittori, d'inalzar con laudi il merito di quel Prencipe, à cui si consacra l'Opera, certamente mi converrebbe comporre più tosto un Libro, che dedicarlo, e tessere un Historia di maraviglie, che sarebbe una maraviglia frà le Historie. Ma à me basta scrivere i Fatti de Gran Pontesici Antecessori di V. S. per descrivere i Suoi, e per produr ragione della causa, che mi obliga di procacciar un si giusto

s. Hier, Epist. Protettore alle mie fatiche. Qui pure credit, dice San Girolamo, purè loquitur; onde comporti pazientemente la S. V., che con l'istessa schiettezza di periodi, co quali in altre Opere hà la mia penna delineati gli encomii de suoi prossimi Predecessori, siegua in questa ad abbozzar' i Suoi con quella giusta lode, che devesi, à Chi non meno è venerabile per Santità di Posto, che ammirabile per Altezza di Ani-Idem Epift. 62. mo. Minus est, replica San Girolamo, tenere Sacerdotium, quam mereri; e meritollo la S.V. prima di esservi assunto, onde si può dire di Lei elevato al sommo Sacerdozio della Chiesa ciò, che disse Sant' Eucherio di San Massimo inalzato al Vescovado di Reg-quam prodidit, quod latebat; ed in fatti ben si vidde, che per esser' Ella dichiarato Pontefice, altro non le mancava, che l'applauso. Mà questo, benche conferitole da tutti, fu dalla S.V. così costantemente ricusato, che se con santa importunità non si vinceva la sua Modestia, haverebbe il Mondo perduta la felicità di vederlo Principe, e la Nave della Chiesa dibattuta da straordinarie procelle la direzione di un Piloto di straordinario valore: poi-che rari altri Pontefici nell' età trascorse haven-

> presente, rare altre età ancora hanno riconosciuto un Pontesice più vigilante del Regnante.

> do ritrovato il Christianesimo più sconvolto del

V.S. inalzata al Soglio è apparso come Sole nell'Orizonte, à tutti equalmente benefico, à tutti gradevole, e solamente à se medesimo rincrescevole, perche si vidde Padre di Figliolanza discorde, e Pastore di Gregge tumultuante. Ma Ella più curante dell' altrui male, che del proprio, accorse subito con Apostolica solle-citudine alla riconciliazione de suoi Figliuoli, e qual nuovo Moise sequester, & medius Deuters 90 trà il Signore, ed essi, con si prolisse preghiere fà violenza al Cielo per la Pace, e con si potenti mezzi ne procura in Terra l'esecuzione, che ben' attender si può l' avveramento predetto dallo Spirito Santo, Jubila Filia Jerusalem, Zachar. 9. ecce Rex tuus veniet tibi justus, & dissipabitur arcus belli. Riconosce già il Mondo tutto la savia condotta del suo Pontificio Governo, e sarà sua gloria immortale, non solamente l'essersi affaticato per conciliar tanta ampia parte dell' Europa, ma l'haver' assicurato il suo Stato con difesa vigorosa, e pronta, senza giammai tinger le spade di Sangue Christiano, e con somma pace l'haver fatta una guerra, che tutti hà sorpreso con la maestà dell'armamento, e niuno offeso con la violenza dell' armi. Pregi son questi invero di alta Costanza, e di maravigliosa benesica Prudenza, mà non soli; poiche soggiungerò io ciò, che disse San Bernardo in altro proposito al Pontesice Eugenio, Ne quid desit Coronæ tuæ 189. ad Pontif. Eug.

ad consummationem virtutum, & ne quid minus fecisse inveniamini à magnis Episcopis antecessoribus Vestris, en TERRÆ 2. Corinth. 7. MOTUS surrexerunt. Ob qui sì, ch' esclamar potrei con l'Apostolo San Paolo, Foris pugnæ, intus timores, Fuori terror di guerra, e dentro tremor di terra, ambedue terribilissimi flagelli, atti ad abbattere ogni gran cuore, che minor fosse del Suo. Previdde la S.V. l'ira vendicatrice di Dio, e quasi consapevole del di lui futuro sdegno, anche prima che cominciasse in Roma à scuotersi la Terra, Ella ordinò per Roma publiche, e stabilite preghiere col suono delle Campane, e prevenuto con la penitenza il castigo, qual novello Aaron Stans inter mortuos, & viventes, pro Populo deprecatus est, & plaga cessavit. Onde Roma con felicità di spavento non mai apparve più santa, che allora, quando si vidde come di nuovo nata al Mondo in virtu di quelle intercessioni, con cui Ella seppe placar'il Cielo, e stabilir nella sua natural quiete la Terra. E pur tutte queste cose, Padre Santo, son Sue, mà non Ella; ed io, benche massime, & Heroiche, volontieri le tralascio, oppresso da quella gran maraviglia, che fa restar' attonito il Mondo, come la S.V. in agitazioni continue, e publiche, pur tuttavia così ben diparte li pensieri, e le hore alla custodia de gran

negozi del Christianesimo, che or provede alle

neces-

Num. 16.

necessità dell' Europa manomessa dal furore dell' Armi, or pondera le risoluzioni della Cina agitata dalla diversità de Riti, ora ripara alla rovina della Polonia sconvolta dalle discordie delle Fazioni, ora supprime novità di Religione risuscitate di la da Monti da Seguaci di Giansenio, ora previene con opportuni rimedii le calamità dell' Italia minacciata dalle pretenzioni de' Regnanti, ora sovviene con munificenza di sustidio Popoli lontani impoveriti da Terremoti; e come se gli affari di due Mondi non finisser di empir la vasta capacità della sua mente, qual'altro Gedeone, con la destra ma-jud.7. no inalza la Tromba di Apostolica Vigilanza, e con la sinistra diffonde luce con Lampada di Paterna Beneficenza, e in abbellimento di Roma apre nuovi Porti per il trasporto delle Merci, fornisce nuovi Granai per l'alimento del Popolo, istituisce nuovi Licei per lo Studio dell' Architettura, promuove nuove Scuole per l'Accademia della Pittura, stabilisce nuovi Ornamenti per la restaurazione delle Basiliche, ordina nuovi Edificj per il ricetto de' Missionarii, accresce nuove rendite à sacri Hospizj per il ristoro de Sacerdoti, convoca nuove Adunanze per l'avantaggio dell' Ecclesiastica Erudizione, e penetrando col pensiere sin'à ravvivar le sepolte memorie de Romani Imperadori, con lo scavo di prodigiosa Colonna, riporta Roma a Roma, in modo tale che la nuova non habbia

punto da invidiar' all' antica nella Maestà del-S. Greg. par. 1. le Machine, e nella Superbia de Colossi. Potestas culminis est Tempestas mentis, scrisse S. Gregorio; ma con pace di questo gran Pon-tesice non si avvera il suo detto in V.S., che con l'Apostolo San Paolo può vantar, com' Egli nel-2. ad Corinth. la medesima Lettera, così Ella nel medesimo tempo, sollecitudini di Chiese, e soprabbondanza

1. ad Corin. 9.

di pace, terror di Principato, & affabilità di Principe, Maestà di Comando, e providenza di Pastore; onde adinviene, che fatto Tutto à Tutti ciascun rinvenga in Lei se stesso, e i Potentati lo riconoscano per Mediatore di Pace, i Letterati per Protettore di Scienze, i Virtuosi per Ravvivatore delle Discipline, Roma per Restauratore delle Magnificenze, la Plebe per Padre dell' Abbondanza, e sin gl'istessi suoi Predecessori per Riportatore al Mondo delle antiche sacre usanze in quelle dotte Homilie, che doppo Secoli di oblivione ritornano così grate alle orecchia de' Romani, che sono state sin da Chiese lontane inserite nella recitazione de loro Officii, e da Popolazioni straniere traslatate nella loro nativa favella, accioche ciascun palato gustar possa il nettare della sua Apostolica eloquenza, & ogni lingua predicar la S.V. emulatore de' Gran Pontesici Leone, e Gregorio nella uniformità de' sentimenti, e nel titolo di Grande. Viva Ella dunque, PADRE SANTO, Caro all' Età passate, Benemerito alle presenti, & Ammirabile al-

le future; e nel tributo di questa mia Historia, che humilmente le presento, benedica l'Opera, e l'Autore, l'una, e l'altro suoi: Quella per merito del suo Soggetto, Questo per soggezione al suo merito.

#### Di V. Santità

Humilifs. Suddito Obedientifs. Domenico Bernino.

Tu es Petrus, & super hanc Petram ædificabo Ecclesiam meam, & Portæ Inferi non prævalebunt adversus eam. Matth. 16.

Portæ Inferi sunt Hæreses, & Hæresiarchæ.

S. Epiph. in Anchorato.





## INTRODUZIONE ALL' OPERA.



Historia, che si prende à scrive-re, della Religione Cattolica combattuta, e contrariata dall' Heresia, apparirà Opera tanto più eccellente e rara, quanto più raro & eccellente si è il fine, à cui ella s'indirizza, ch'è il medesimo Dio,

Oggetto della nostra Credenza, e Fondator della nostra Chiesa; e quanto più necessarii à sapersi sono li mezzi, che conducono à sì alto fine, cioè le Rivelazioni de' Misterii, gli Oracoli de' Pontefici, le Tradizioni dell' Antichità, e le Dottrine de' Padri. E Noi giunger potremo al pregio proposto, se ne ordinaremo i racconti in modo tale, che l'Intelletto rimanga ammaestrato nel conoscimento del Vero, ch'è l'unico fine dell' Historia, e ch'è solo l'Historia; e la Volontà persuasa nell'aborrimento del Falso, e nella detestazione dell'Heresie, di cui basta riferir l'origine per discreditarne gli assunti, e narrar le sentenze per convincerne gli er- a S. Hier. ad rori, (a) Sententias Hareticorum prodidisse, superasse est: lag.

patet prima fronte blasphemia: non necesse habet convinci s qued sua statim professione blasphemum est.

Molti hanno intrapresa così faticosa carriera, mà nel correrla son giunti, sin dove la loro età più tosto li hà condotti, che l'Heresie. S. Ireneo, che fu il primo à descriverle, non termina il secondo Secolo, poco più oltre feguita Tertulliano, al fin' del quarto arriva Sant' Epifanio, si avvanzano nel quinto S. Agostino, San Filastrio, Theodoreto, e Vincenzo Lirinense, e quindi altri à noi più prosfimi con fama egregia di consumata erudizione. Mà col creicer de tempi crescendo sempre, e come aprendosi nuovo campo d' Historia all' Historico, la materia hà spinto Noi più oltre, perche tanto più oltre è scorsa la malvaggità degli Heretici, quanto più lontana si è l'Età de' Secoli presenti dalli passati. Onde ad esempio dell'Evangelico Padre di famiglia, (a) Qui profert de thesauro suo nova & vetera, Noi dal tesoro dell' Ecclesiastica Historia produrremo fuori, ed esporremo come in mostra tutte l'Heresie antiche e nuove, e tutte le riprove, che di esse han fatto li Sommi Pontesici, li Concilii, e li sacri Dottori per mantener' esente dalla contagione degli Heretici la purità della Fede, e per rendere tanto più obbrobriosa la menzogna, quanto più fondata, e chiara la Verità. Riferiremo aspre, e lunghe contese di scuole, e d' armi, ostinate guerre di Religione, e di Stato, abbattimenti d'Imperii, e di Chiese, esempii memorandi d'invitti l'ontefici, e cadute miserabili di famosi Prelati; e sempre vedremo cozzar l'Inferno col Cielo, la finzione col Vero, l'ostinazione con l'Evidenza, sempre vinta, e non mai abbattuta l'Heresia, sempre combattuto, e non mai vinto il Pontificato Romano, e sempre in fine superiore

a Matin.13.

alle onde avverse la Nave della Chiesa nella selicità de' successi, come sempr' Ella prevale nella

bontà, e giustizia della causa.

Cose tutte son queste ò di già note agli Eruditi, ò che di già esposte in molti Libri potrebbono rendere inutile la nostra fatica, appresso chi particolarmente considera, che sin dal tempo di Salomone esclamavasi, (a) Faciendi plures libros nullus a Eccles. 12. est sinis, e che ben singolare hoggidi esser deve una composizione per esser rara. Nulladimeno è celebre il detto di Plinio, (b) Non ritrovarsi al- b Plin. in epist. cun Libro così disettoso, che in qualche sua parte ancora non sia buono; e molto più l'aurea sentenza di Sant' Agostino (c) Alius sic, alius autem c S. Angust. ad sic movetur ad sidem: eademque res sape alio modo dicta movet, alio modo dicta non movet, aliumque movet, alium non movet. Per lo che Noi sì per issuggir l'esposta taccia, come per render più distamata la dottrina hereticale con l'opposizione dell' Evangelica, in sì scabroso viaggio habbiamo scelta una strada non mai dagli Antichi, e forse da niun Moderno calcata, e con nuovo ordine habbiam descritte tutte l'Heresie successivamente surte nella Chiesa di Dio di Pontificato in Pontificato, col pronto confronto di quanto ciascun Pontefice habbia contro di esse operato, ò per confutarne le massime, ò per condannarne gli errori, acciò, come con antidoto presente, passando il loro veleno per gli occhi del Lettore, non giunga incautamente ad infettargli il cuore. Se l'effetto havrà corrisposto all'intenzione, rendansi grazie à chì graziosamente hà operato in Noi un tanto bene; mà se al difegno conceputo non havrà corrisposto il successo, sia pur sol buona quest' Historia per l' Autore, che sarà egli ben pago della sua fatica col solo ha-Tomo I.

ver sovr'essa vissuto vent' anni, pasciuto dalla Lezione de'grandi avvenimenti dell' Ecclesiastica Historia, la quale è stata per lui quella delce contis nua (a) Allocutio cogitationis, & tadii, di cui parla lo Spirito Santo, e di cui potrà egli dir con Ori-

Orig. Aphrican.

2 Sap. 8.

ad gene, (b) Hoc gnaviter, & pro viribus fecimus, ut mentem nostram exerceremus, e forse meglio con Sant' Agostino, allor quando rispondendo il Santo Padre al preveduto rimprovero di alcuni suoi malevoli, che vollero deriderlo, perch' Esso ritiratosi da' domestici visse alcun tempo solitario, Nemo invideat, disse, otio meo, quod magnum habuit nego-

c redinquest cium; e il suo (c) grande affare su appunto il Li-nostra Historia bro de Hæresibus, ch'egli compose in quel suo prelej ino nel prin- zioso ritiro, d'onde segregato dal Mondo lo sece Dio parlare al Mondo con la più sonora, e strepi-

tofa voce della penna.

Dunque per render ragione di quanto Noi siam pur'hora per soggiung re nel corso dell' Opera, ci convien premettere, che nulla habbiamo maggiormente amato nella tessitura di questa Historia, che il non dilungarci dal prefisso racconto, ed esser più tosto riputati parchi nel Superfluo, che prolissi nel Giusto. Dell' Heresie dirassi tutto, mà degli Heretici sol tanto, quanto la loro Heresia comporterà discorrer di essi negli avvenimenti annessi a' loro errori; altrimente ci converrebbe seguir le Nazioni Heretiche, e gl'Imperadori Heretici in tutte le loro imprese sì dell'Oriente, come dell'Occidente, e comporre un'Historia non havuta neil'Intenzione, nè proposta nel Titolo. In oltre essendo Noi Historici di cose vere, e non di controverse, non possiamo esser tacciati di trascuraggine, se nel riferirne i successi, non c'inoltriamo in que' dibattimenti, che tengono agitati, e

divisi in fazione gli Critici. Rapportaremo le contradizioni, mà senza stimolo di contradizione. Registraremo le diversità delle sentenze, mà con indifferenza di racconto. Esporremo le opinioni più fondate degli Antichi, e quelle più sottili de' Moderni, mà con tal sistema di discorso, che ne' dogmi di Religione ci atterremo unicamente a' Cattolici, nelle materie dubiose abbraccieremo sempre il sentimento più probabile, e più ricevuto nella Chiesa Romana, la quale (a) Est Ecclesia fortis a s. cypr. epist. in Fide, ed è (b) Capo e Madre di tutte le Chiese, d'idem Epist. 45. e nel rimanente sempre ci dimostraremo costanti nella Fede de'nostri Maggiori, alieni dall'altrui offesa, & amatori del Vero, ch'è stata l'unica Insegna delle Opere, che fin' hora habbiamo publicate alle Stampe; poiche, siccome il più ricco fregio della Verità è l'esser nuda, così il più nobil pregio dell'Historia è l'esser Vera; nè minor luce roglie al Sole un vapor nero della Terra, che alla candidezza dell'Historico la sola sospezione del Falso. In questa Historia poi, che per essertessiuta tutta di Heresie, non può non esser tutta ripiena di esecrabili racconti, siè proceduto con tal avvedutezza nel riferirli, che nè le orecchia caste possano sdegnarne il suono, nè le plebee pervertirne il senso, essendosi sempre appostatamente rapportati gl' indegni fatti e detti degli Heretici in lingua Latina, e con le medesime parole degli Autori, che li riferiscono, aggiungendosi ad ogni bestemmia Hereticale la contraposta Verità Cattolica, acciò all'impressione del Falso accorra prontamente la dilucidazione del Vero. Quindi per non violentar, chi legge, alla credenza di quanto si asserisce con la sola testimonianzadell' Autore, quasi ad ogni periodo dell Historia si è impressa nel margine l'autorità de' Santi Padri,

di accreditati Dottori, & Historici, la maggior parte di essi con laboriosa diligenza rinvenuti da Noi ne'loro medesimi Originali, particolarmente quando l'importanza de'loro Detti hà richieduta maggior certezza nell' asserzione, e maggior forza di conseguenze; onde il Lettore resti pienamente afficurato, che nè l' Autore habbia ingannato, nè sia egli stato ingannato dalla trascuraggine degli Assistenti, che ò troppo pigri di mano, ò troppo veloci di occhio, bene spesso rendon reo chì scrive di non sognate sentenze. Non però, siccome noi siamo facili à persuaderci della nostra accuratezza, così siam difficili à dissuaderci, che molte volte la Stampa, ch'è la Madre de' Libri, sia di esti la Noverca, che li produce al Publico con fecondità di parto, mà con vizio di parti: ne confessiamo il male, e tanto basti per iscusa; e la confessione degli errori troverassistesa nel fine di ogni Tomo, acciò al fine habbia il Lettore giusto motivo di porger loro quella emendazione, ch'eglino non hebbero nella loro concezione. Nel fine parimente di ogni Tomo habbiamo inserito l'Indice di quelle Materie, che si contengono in quel Tomo, e nell'ultimo di tutti si rinverranno Indici universali fedelissimi, e copiosissimi, acciò con essi, come con pronta rete, possa lo studioso Lettore facilmente insieme, e fortunatamenre pescar nell'ampio mare di questa Historia ciò, che più gli aggrada, e condurfelo al lido del suo intento.

Tali cose dunque premesse, maraviglia poi recar non deve, ch'essendo la Chiesa Cattolica costata à Dio il suo medesimo sangue, pur habbia Dio permesso, che una tanta machina appena inalzata, sosse investita dal suror dell'Heresia, quasi sorpresa da'tradimenti de' Disertori, e pocomen che abbattuta dalle squadre dell'Inserno. Poiche di ciò ne

apporta pronta ragione l'Apostolo S. Paolo con quel celebre detto, (a) Oportet Hæreses esse, con cui a 1. ad corimb. egli dimostra l'humana malizia sempre disposta à 11. contrastar col Cielo, verso il quale non può l' Huomo tener gli occhi così fissì, che con i piedi non tocchi sempre la Terra. E'nota la Massima (b) di Sant' Agostino, che siccome è necessario il b S. Aug. epistico per lo spurgo dell'argento, e lo scolo delle Psal. 64. immondizie per la pulitezza delle Città, così sono necessarie l'Heresie per l'esercizio de Buoni, per la segregazione de'Mali, e per la nettezza del Christianesimo; anzi ciò che notò Plinio delle cloache di Roma, (c) Eas fuisse operum omnium e Plin. lib. 36. dictu maximum, suffossis montibus, atque Urbe pensili, sub-c,8. terque navigata, devesi con più ampia ammirazione riferire alla Onnipotenza divina, che hà sostenuta immobile, e ferma alle scosse dell' Heresia la sua Chiesa, con quel gran miracolo, che sorpassa ogni humana credenza, e rende tanto evidentemente credibile la Fede Cattolica, che quando ella fosse Maestra disettosa, ò Scuola d'inganni, potrebbesi da' Fedeli con affettuoso rimprovero riconvenir l'istesso Dio con le parole di Riccardo di S. Vittore, (d) Domine, si est error, à te decepti sumus; d Richar. à S. nam tantis signis confirmatus est, quòd, non nisi per te, sieri Trin. 2.

posset. Quindi il sopracitato Sant' Agostino attonito à sì alto prodigio, & anzioso di rinvenir gl' Arcani secreti della divina Volontà nella permis-sione de peccati, affermò, che l'Onnipotente Dio non haverebbe giammai acconsentito, che nelle Opere sue fosse alcun male, s'esso non fosse così potente, e buono, (e) ut bene faceret etiam de malo. e s. Anguist. si Il che certamente non può in altro soggetto me
Ench.c. 13. glio verificarsi, che nell'accrescimento continuo di nuove, e sempre nuove Heresie, alla cui sfre-Tomo I.

nata baldanza deve il Christianesimo l'augumento di tanti Martiri, il sussidio di tante Dottrine, lo stabilimento di tanti Dogmi, il propugnacolo di tante Religioni, e l'ornamento di tanti Tempii; onde da bocca Christiana potrebbe in un certo modo lecitamente dirsi ciò, che per adulazione scrisse quel celebre Poeta, che veggendo Cesare poggiato alla Signoria di Roma sopra cataste di Cittadini uccisi, e sopra breccie di Patria diroccata, esclamò, come gradendo le passate sciagure al confronto del benesicio presente,

a Lucan. 1. de bello Pharsal. (a) Scelera ista, nefasque

Hac ratione placent.

Mà per pieno intendimento de' futuri racconti; in questa Historia, di quegli Hieretici solamente si farà menzione, i quali una volta per mezzo del Battesimo sono stati membri della Chiesa visibile di Giesù Christo, e poi da essa eglino si sono ribellati, persuasi da errore d'intelletto temerariamente appreso, e pertinacemente sostenuto contro qualche Articolo, ò Misterio della nostra Fede. Onde l'Heretico distinguesi dallo Scismatico, per-

b S. August. de che lo Scisina (b) est scissio Charitatis, l'Heresia scis-Serm. Domin. in sura Fidei; e percio (c) Hæreticus est, qui non sequic dem lib. 1. tur Catholicam unitatem: Schismaticus est, qui non ampleconi. Cresc. c. 3.

Etitur Catholicam pacem. In oltre distinguesi l'Heresia d'Iurrecrem.in dall' Apostasia, perche l'Heresia (d) est negatio alisumma Eccl.lib. dall' Apostasia, perche l'Heresia (d) est negatio ali4. par. 2. c. 13. cujus, vel aliquarum Fidei veritatum, e l'Apostasia

est totius Fidei omnimoda abnegatio. Apostata su Porsirio, Huomo altrettanto celebre nella Dottrina Logica, quanto temerario contro l'Evangelica, l'Imperador Giuliano inimico implacabile del Christianesimo, e Luciano Samosateno, che di Christiano sattosi Atheo, per deriso chiamò S. Paolo

e Lucian. in (e) Galilaus recalvaster, naso Aquilino, qui in tertium us-

**aue** 

que Cælum per aerem ingressus est, que optima, & pul-cherrima sunt inde didicit, qui per aquam nos renovavit; per li cui esecrabili improperii egli meritò di esser vivo lacerato da' Cani, e lasciato morto preda de' Lupi. Di essi, siccome de' Scismatici, si pretermette il racconto, e questa Historia si ristringe nella commemorazione solamente di quegli Heretici, che hanno pertinacemente contradetto à qualche Articolo, è Misterio della Fede Cattolica, i quali vogliono più tosto impugnar la Verità, che conoscere; e come dice S. Agostino, (a) Malunt clausis a s. Aug. de unioculis offendere in montem, quam in eum ascendere; dichiatati perciò irragionevoli da S. Bernardo, (b) Nihil b s. Bern. epist.
magis contra rationem, quam velle rationem ratione transcendere; nihil magis contra sidem, quam credere nolle, quidquid non possis ratione attingere; detestati come temerarii da S. Cipriano, (c) Hac est summa delicti nolle c s.cypr.in lib. agnoscere, quod ignorare non possis; abominati come em-levum. pii da S. Girolamo, (d) Nullus est impius, quem Hare-d s.Hier.in Haticus impietate non vincat; e dall'Oracolo di Giesu Christo publicati per indemoniati, (e) Vos ex pa-e 10. 8. tre Diabolo estis. Con il qual detto l'eterna Sapienza significò, chi sosse il Padre di tutti gli Heretici, cioè il Demonio, che fu il primo à confondere quella beata Chiesa, che regna presentemente frà gli Angeli in eterna pace nel Cielo. Quindi portò Lucifero la guerra in Terra, ed egli che persuase colà l'independenza à Dio, insinuò qui la dissubidienza à Dio nella prevaricazione di Eva, che ribellatasi à Dio sû ella con Adamo sulminata, per così dire, di scommunica, ed ambedue privati della communicazione del Paradiso terrestre, figura, eprototipo della Chiesa di Christo. Da Padre prevaricato nella colpa (f) passò nel Figliuolo seriale S. Hieron. l'Heresia, e Caino doppo l'uccisione del Fratello infra cirandum.

a Gen. 4.

e Num.25.

f Indic. 3. g 3. Reg. 11.

h Lerie. 18. i Ezech. 8.

18. r. 2. 1 A&t. 23.

m S. Epiph. in Panar. isb. 1. c. 16. n Marc. 8.

fù il primo Autore della Setta de' Disperati, negando la Misericordia in Dio, e disperando (a) del merito del futuro Messia, dicendo, Major est iniquitas mea, quam ut veniam merear: ecce ejicis me hodie à facie terræ, & à facie tua abscondar : onde b Iuda epist. Ca. poi scrisse San Giuda Thaddeo (b) Va illis, ron.
c Vedi il Pon-quia in via Cain abierunt; e più diffusamente tif. di Teles soro San Girolamo in occasione della moderna (c) Hea car. 163. d S.Hieron.epi- resia de' Cainani, (d) Consurgit Caina haresis, atque olim emortua Vipera contritum caput levat, que non ex parte, ut ante consueverat, sed totum Christi subruit sacramentum. Dicit enim esse aliqua peccata, qua Christus non possit purgare sanguine suo. Propagossi poi frà Giudei l'Heresia, che su foriera di quelle, che infuriarono per diecisette Secoli nel Christianesimo. I (e) Beelfegoriti, che adoravano la Statua di Priapo, con le loro lascivie prevennero li Nicolaiti, e gli Gnostici; gli (f) Astarotiti, ch'heb-bero per (g) seguace l'istesso Salomone, pre-nunziarono l'infame Setta de' Carpocraziani; i (h) Molochiti, gli (i) Adoniti, ed altri, tutti macchiarono la loro Chiesa con le indegnità, e la nostra con l'esempio. Ma li più esecrabili forse furono i più riguardevoli fra essi, tanto pe'l numero, quanto per la durazione, cioè i Sammaritani, Sadducei, e Farisei, che perseverarono sin'al tempo della venuta del Redentore, e che poi estinti, ò dispersi dall'armi vincitrici di Tito rinacquero sotto altro nome ad infettare la Chiesa k Iof. antiq. lib. di Giesù Christo, e'l Mondo: Alcuni d'essi (k) negarono l'Immortalità dell'Anima, altri (1) l'Esistenza delle Sostanze spirituali, altri asserirono (m) la transmigrazione dell' Anime, onde sospettarono, che fosse (n) passata nel Figlinolo della Vergine quella di Elia, di Gieremia, ò del Bat-

tista, meritamente ripresi da San Giovanni, come (a) Progenies Viperarum, dalla Sapienza humanata, a Matth. 3. come (b) Duces caci, serpentes, genimina Viperarum, b Idem 23.
pleni rapina, & immunditia, & omni spurcitia, hypoto (c) anch'esso della medesima pece nella Setta e Bar. in appade's Farisei, come (d) Genus hominum astutum, or ratual Annales arrogans. Titoli tutti così ben' adatti ad ogni Here-d 10s. antiq.lib. tico, che raro è quegli, à cui tutti unitamente non convengano. Onde la loro discendenza su cotanto infausta, edolorosa al Christianesimo, e le loro dottrine così esecrabili, che nel leggerne l'Historia, e nel ponderarne i successi, non vi sarà forse alcuno, che non li ravvisi per veri figliuoli del Diavolo, e per veri discepoli di quel Maestro, che fu dallo Spirito Santo chiamato (e) Spiritus menda- e 3.Reg.22.
cii. Per confonderne le fraudi, & abbatterne le machine, inalzò l'Unigenito dell' Altissimo sopra una inespugnabile Pietra la sua Chiesa, nel cui frontispizio egli scolpì quelle misteriose parole, che sono egualmente disesa, e presagio di gran vittorie, (f) Porta inferi, cioè, come spiega S. Epi-f Matth. 16. fanio, Hareses, & Harestarcha, non pravalebunt adversus eam.

E perche il descrivere così gran cose richiede in chì scrive un'immensa accuratezza, & una prosonda erudizione, (g) Ego Vir videns g Thren. 3. paupertatem meam, con le parole di David supplico di buon cuore il Lettore (h) Corripiet me Ju- h Psal. 140. stus in misericordia, & increpabit me, essendo che (i) Ego difficillime bonus Judex lego, quod scripsi, sed aut timidior recto, aut cupidior: Video interdum vitia mea, sed hac malo audire à melioribus, ne cum me rete fortasse reprehendero, rursus mihi blandiar, & meticulosam potius mihi videar in me, qu'am justam

tulisse sententiam: così S. Agostino, il quale ancora con humiltà da Huom grande, desideroso della correzione de'fuoi Libri, scrisse à San Simpliciano, che glie ne mandasse una rigorosa censura, facendo egli pervedere, e rivedere i suoi Scritti, maggior capitale degli occhi altrui, che de' proaldemad simpl. prii, (a) Sententiam de hoc opere tuam brevissimam, sed gravissimam flagito, & dum sit verissima, severissimam non recuso. Onde s'egli èvero, com'egli è ve-

b Bar. 553. nu. rissimo, il detto del grand' Annalista, (b) Haud facile est invenire aliquem rerum Ecclesiasticarum Tra-Etatorem, qui quantumlibet titulo Sanctitatis, atque Doctrina refulserit, non sit erroris alicujus arguendus; Noi, Huom distratto dalle indispensabili cure domestiche, agitato dall'estranee, battuto sempre da nojose contradizioni, e da importuni disastri, e tanto sol vivo di corpo, quanto fol non mai abbattuto di animo, forse meglio che altri usurpiamo à nostro vantaggio l' Evangelica scusa, (c) Rogo te, habe me excusatum, se alcuna volta la nostra Historia nel correre

c Luc. x3.

d Pfal. 103.

(d) hoc mare magnum, & spatiosum manibus, ripieno di differenti mostri di Heresie, quorum non est numerus, animalia pusilla cum magnis, ò urte-rà impensatamente ne' ciechi scogli della Chronologia, ò si abbasserà vilmente nella neghittosa calma di non sostenuti periodi, ò trasportata dalla fortuna de' Venti si renderà infelice ne' premeditati racconti, ò lungi dal prefisso Porto sbalzata dall'onde anderà vagando più tosto, che navigando, senza magisterio di Vele, e di Timone. Dalle quali cose pienamente Noi persuasi habbiamo à bello studio publicato questo Tomo,
quando ancor sotto il Torchio si persezionano i
rimanenti, acciò con Christiana prontezza si possa-

no nel Secondo corregger gli errori trascorsi nel Primo, e così successivamente negli altri sin' al compimento dell'Opera, e quindi non tanto da Noi, quanto da tutti riportar si possa il vanto di haver riposta nelle Librarie Cattoliche un'Historia non men descritta dall' Autore, che corretta da' Lettori, l'Uno, e gli Altri sempre Amatori del Vero, fempre Emulatori nel Giusto, sempre Sostenitori della Religione Cattolica, e sempre veri Figli di quello Spirito, che ( a ) Diligit Misericordiam, & 2 Psal. 32. Judicium. Gradisca in tanto chi legge questa nostra non dispregevole fatica, e negli avvenimenti così copiosi in numero, e così eccellenti in qualità, che descriveremo, (b) Si quicquam à nobis vel omissum b Euagr. lib. negligentia, vel minus accurate expositum videatur, nemo nobis crimini det, illud secum cogitans, Nos Historiam dispersam, dissipatamque in unum collegisse, quò utilitati hominum, quorum gratia tantos, & tam graves labores suscepimus, inserviremus. Così Evagrio della sua Historia, e così Noi della nostra.



## PROTESTA DELL'AUTORE.

An Girolamo nulla volle definire sopra la parola Hypostasis controversa in quell'età; fenza udirne prima l'Oracolo della Sede Romana, e perciò scriss'egli à Damaso

2 S. Hieron. in (a) Obsecto ut mihi litteris tuis sive tacendarum, sive diepist. ad Damas. cendarum trium Hypostaseon detur auctoritas. Non timebo, tres Hypastases dicere, si jubes. S. Agostino sottopose alla correzione Pontificia li suoi Scritti contro Pe-

cap. 1. cont. disas Bonif.

b S. Aug. lib. 1. lagio, scrivendo al Pontefice Bonifacio, (b) Hac epist. Pelag. ad ad tuam potissimum dirigo Sanctitatem non tam discenda, quam examinanda, & ubi forsitan aliquid displicuerit, emendanda constituo. Origene questa Protesta prefisse e orige in com- ad alcune sue Opere (c) Ego opto esse Ecclesiasticus, &

ment. in Lucam hom. 16.

non ab Hæresiarcha aliquo, sed Christi vocabulo nuncupari, & habere nomen, quod benedicitur super terram, & cupio tam opere, quam secta esse, & dici Christianus. Con li medesimi sentimenti di humile, e pronta soggezione l'Autore di questa Historia protesta di sottomettere ogni senso, ò parola di essa alla Santa Sede, e d S. Hier. cont. Pontefice Romano, (d) Et omnes propositionum sua-

Lucif. in fine . rum rivulos uno Ecclesia Sole siccare. H Avendo letto per ordine del Reverendissimo Padre Maestro del Sagro Palazzo Frà Paolino Bernardini de' Predicatori un Libro continente l'Istoria de' primi trè Secoli di tutte l'Heresie descritta da Domenico Bernino, non hò ritrovato cosa alcuna contraria alla Santa Fede, Costituzioni Apostoliche, e buoni costumi; anzi hò veduto, che narra le cose con chiarezza, e l'appoggia a'sentimenti degli Autori più accreditati: Per tanto lo giudico degno della Stampa per utilità comune. In fede &c.

Dal Convento de'SS. Apostolili 15. di Marzo 1705.

F. Alessandro Burgos Theologo de'Min. Conventuali, e Lettore Publico dell'Istoria Ecclesiastica in Perugia.

Essendosi da me letto colla dovuta attenzione per ordine del Reverendissimo Padre Maestro del S. Palazzo il Primo Tomo intitolato: Historia di tutte l'Heresie, descritta da Domenico Bernmo, dal primo sino a tutto il quinto Secolo, non mi è avvenuto incontrarmi insenti dento alcuno dissonante da'Dogmi della Santa Fede, e Costituzioni Apostoliche, ò pur concrario alla Pietà, e Disciplina de'Christiani costumi. Anzi all'incontro l'hò ammirata come un Opera non solo dilettevole, e vaga per la sagra, e morale erudizione, e sedele Chronologia, che con candida eleganza di stile, e con ben ordinata tessitura contiene; mà altresì utile, e prosittevole à ciascuno, per la sana dottrina, e virtuose gesta, che adduce con sommo decoro della Chiesa, e della Cattolica Fede. Onde à mio parere ella è la lode di se medesima, e si può indrizzare all'Autore il sentimento di Seneca: (a) Habes a Senec, epist. 59. verba in potestate: non effert inte oratio, nec longiù squàm destinasti, trabit...

Pressa sun ormina, & rei aptata. Loqueris quantum vis, & plus significas, quàm loqueris. Che perciò la giudico degna di goder la luce delle Stampe, e di doverii inoltre per la comune utilità proseguire.

Dal Convento della Minervali 15. di Marzo 1705.

Frà Gregorio Maria Smeriglio dell'Ordine de' Predicatori Maestro in Sac. Theologia, e Consultore della Sac. Congregazioni dell'Indice.

col riflesso, che i vincoli quantunque volontarii del Santo Matrimonio rendano non meno difficili le ferie applicazioni allo studio delle cose sacre, di quello che facciano, benche per ragioni diverse, l'istessi legami de'Prigionieri; nella lettura di essa hò sperimentato uno stupore non dissimile a quello, dal quale fit sorpreso S. Isidoro nel considerare, che Paolo l'Apostolo ancora tra'ceppi promulgava Dogmi Evangelici: (a) Magna me admiratione afficit Pauli fortitudo, per quam, & cum in judicium vocaretur, Concionatoris munere fungebatur. Ela concepita meraviglia vie più mi si è accresciuta, per non haver trovato in tutta essa, cosa per minima che si sia, la quale ripugni alla verità della Santa Fede, ed all'onestà de'costumi, essendo più toito in ogni fua parte ugualmente indrizzata alla purità dell'una, ed al buon regolamento dell'altra, ed insieme arricchita di nobile scielta di SS. Padri, Sacre Erudizioni, fincerità di racconti, e zelo della Cattolica Religione. Che però sicome non temo di affermare, che in sì eccellente intessitura di Erefie, dalla Santa Sede sempre abbattute, e disfatte secondo la promessa di Christo (b) Porta Inferi, cioè (giusta il sentimento de' Padri del Quin-Concil Conflant. to Ecumenico, Secondo Costantinopolitano Concilio: ) Hareticorum (c) rand nie Cano-mortiferæ linguæ non prævalebunt adversus eam, pienamente concorrano & Per. Biefen, quelle condizioni, che ne'snoi libri desiderava il Blesense (d) Quatenus

nibilibiresideat, quod Lectorem offendat, quod inducat errorem, quod virtu-

tem non exerceat, quod non ædificet fidem, quod vitam non instruat, quod non sapiat honestatem. Cosiparmi di poter con ragione applicare all'Autore di

ligiosus Juvenis, Catholica pace frater, vigili ingenio, paratus eloquio, fla-

grans studio, utile vas in Domo Dei ese desiderans. In fede di che &c.

T Avendo di commissione del Reverendissimo Padre Paolino Bernardini Maestro del Sacro Palazzo attentamente riveduta l'Opera intitolata: Historia di tutte l'Heresie, Tomo Primo, descritta da Domenico Bernino &c.

Roma nel Collegio di S.Paolo alla Regola della Provincia di Sicilia,

li 10. Marzo 1705.

Frá Bonapentura Sant Elia da Palermo Maestro in Sac. Teologia, già Esaminatore, e nella Corte Romana Procuratore, bora Regente Generale del Terzo Ordine di S. Francesco, Consultore della Sac. Congregazione dell'Indice, e della Santa Universale Romana Inquisizione Qualificatore.

a S. Ifider. lib. 3. epif. 196.

epij. 27.

b Alatth. 16. 18.

os Angue epi,28 essa ciò, che di Orosio, Istorico ancor egli, lasciò scritto S. Agostino (e) Re-

### INDICE DE CAPITOLI,

Che si contengono in questo primo Tomo.

#### SECOLO PRIMO.

#### CAPITOLO I.

S. Pietro Apostolo di Betsaida, creato Pontefice dal medesimo Giesù Christo l'anno 34. di nostra salute.

Superiorità di S. Pietro sopra tutto il Christiane simo: Prima Confessione di fede. Simon Mago, sue qualità, magie, hereste, e dispute con esso. Tentativi di Cherinto per l'unione delle due Leggi Vecchia, e Nuova. Concilio di Gierusalemme sopra questo soggetto. Abolizione della Circoncisione. Altercazione trà S: Pietro e S. Paolo, calunniata dagli Heretici, e difesa da Cattolici. Hereste di Cherinto Autor de Millenarii, e sua morte. Hereste di Nicolao, e Nicolaiti. Donne Diaconesse, Presbitere, & Episcopesse. Loro qualità, e grado. Venuta, e permanenza di S. Pietro in Roma, impugnata dagli Heretici, & asserita da Cattolici. Inganni, Hereste, e Magie di Simon Mago in Roma. Origine della Tonsura Ecclesiastica. Altercazione di S. Pietro con Simon Mago in Roma. Volo di Simone per l'aria: Suo precipizio, e morte. pag. 3

#### CAPITOLO II.

Lino di Volterra, creato Pontefice nell'anno 70.

Menandro, e sue Heresie. Ebione, sue Heresie, e diverse Sette di Ebioniti. Libri del Pontesiee S.Lino: Sua attenzione, e zelo contro gli Heretici: Suo Decreto contro la vanità delle Donne: Calunniato dagli Heretici moderni, e venerato, e difeso da Cattolici. 27

#### CAPITOLO III.

Cleto Romano, creato Pontefice nell'anno 81.

Clemente Romano, creato Pontefice nell' anno 93.

Scritti di S. Clemente Papa. Esistenza, evalidità delle Tradizioni, de Canoni detti degli Apostoli, e della Prattica antica della Messa nelle sue Orazioni, e Cerimonie. 31

#### SECOLO SECONDO.

#### CAPITOLO I.

Anacleto Greco, creato Pontefice 3. Aprile 103.

Decreti di Anacleto, e Riformazione del Clero. Stabilimento, & ornamento del Sepolcro di S. Pietro: Biasimato dagli Heretici moderni. Helxao, e sue Heresie. 43

#### CAPITOLO II.

Evaristo Greco, creato Pontesice 26. Luglio 112.

Heresie, e costumi abominevoli de Gnostici, e di Carpocrate lor Capo. Notizia di differenti nomi, con cui in differenti età furono chiamati li Christiani. Adamiti, e loro Heresie. Operazioni, e Decreti di Evaristo. Titolo di Chiesa, e sua significazione. Croce, perche, e come usata da' primi Christiani ne' Tempii, Case, e nel segno alla fronte. Diaconi Regionarii, e Cardinali. Heresie impercettibili di Basilide. Saturnino, e sue Heresie.

#### CAPITOLO III.

Alessandro Romano, creato Pontesice 13. Novembre 121.

Decreti, e Scritti del Pontefice S. Alessandro.

CAPITOLO IV.

57

Sisto Romano, creato Pontesice 21. Settembre 132. Decreti di Sisto, e Titoli de' Pontesici Romani impugnati dagli Heretici, e difesi da i Cattolici.

CAPITOLO V.

Telesforo Greco, creato Pontefice 5. Aprile 142.

Heresie, Libri, e Spiritualità hipocrita di Valentino. Sacrisicii Cattolici, perche celebrati à porte aperte, lumi accesi, e suoni di Campane. Eufrate Autor dell' Heresia degli Ositi. Cainani, e loro esecrabili heresie. Sethiani, e loro Heresie. Origine de' Caratteri. Decreti di Telesforo impugnati dagli Heretici, e difesi da' Cattolici.

#### CAPITOLO VI. Higinio Atheniense, creato Pontesice

13. Gennaro 154.

Venuta à Roma di Valentino, e di Cerdone: Heresia di questi: Ravvedimento di ambedue, loro abjura, e condannazione della dottrina.

CAPITOLO VII.

Pio di Aquileja, creato Pontesice 15. Gennaro 158.

Decreti di Pio circa la celebrazione della Pasqua, e la Reiterazione del Battesimo. Indicazione dell'opposizione, ch' hebbero questi due Decreti da molte Chiese, e delle due poderose Heresie de' Quartodecimani, & Anabattisti.

Tomo I.

#### CAPITOLO VIII.

Aniceto Siro, creato Pontefice 25. Luglio 167.

Infruttuosi trattati di S. Policarpo col Papa per la rivocazione del Decreto della Pasqua. Heresie di Marcione, e calunnia degli Heretici moderni in discredito di Roma. Heresie di Apelle, di Hermogene, di Seleucio, di Hermia, di Montano, e di Eschine. Morte di Montano, e delle sue Profetesse. Heresie di Proculo, e diverse Sette de' Montanisti. Taziano, sua virtù, dottrina, e caduta nell'Heresia di Marcione. Acquarii, ò Hydroparasti. Contrarietà dell'Heresie. Setta degli Encratici, e de' Dociti. Decreti di Aniceto.

#### CAPITOLOIX. Sotero di Fondi, creato Pontefice 4. Maggio 175.

Sollecitudine di Sotero, e suo provedimento alle Chiese invase dall' Heresia. Liberalità de' Papi ne' bisogni del Christianesimo per la conservazione della Fede. Decreti di Sotero contro gli Heretici. Bandesane, sua dottrina, fama, e caduta nell' Heresia di Valentino. Altrimolti Seguaci di Valentino, trà quali Marcomalignissimo Hipocrita, e famosissimo Mago.

# CAPITOLOX. Eleutherio di Nicopoli in Grecia, creato Pontefice 3. Maggio 179.

Abjura, e ricadimento di Valentino, Cerdone, e Marcione, e loro morte. Decreti di Eleutherio contro i Montanisti, Marcioniti, & Encratici. Degradazione di due Preti Blasto, e Florino, e loro Heresie.

#### CAPITOLO XI. Vittore Africano, creato Pontefice 2. Giugno 194.

Principii di perversione in Tertulliano. Heresie di Theodoto Coriario, di Artemone, di Theodoto Argentiere Capo de' Melchichisedechiani, de' Moseisti, e di Praxea. Risoluzione di Vittore per l'osservanza del Decreto di Papa Pio circa la celebrazione della Pasqua. Concilii à tal'effetto intimati. Risoluzioni quivi prese. Rimostranze in contrario delle Chiese dell'Asia. Terribile Scommunica fulminata da Vittore contro loro, e miracolosi avvenimenti in comprovazione del Decreto.

# SECOLO TERZO. CAPITOLO I.

Zefirino Romano, creato Pontefice 8. Agosto 203.

Condanna, ravvedimento, ricaduta, e morte di Praxea. Converfione mirabile di Natalio. Simmachiani Heretici Marcioniti.
Disputa celebre de' Cattolici contro li Montanisti. Decreti di Zefirino contro loro. Scommunica contro Proculo, e Tertulliano. Calunnia malignissima del Rhenano contro S. Zesirino. Vita, scritti, heresie, e morte di Tertulliano, e di Origene. Valesiani, e loro
Heresia. Origenisti semplici, e turpi. Discorso sopra la Validità,
Antichità, Origine, Versioni, Idiomi di tutti li Libri della Sacra
Scrittura, e della opposizione, che le fanno gli Heretici. 109

#### CAPITOLO II.

Calisto Romano, creato Pontefice 2. Settembre 221.

Decreti di Papa Calisto.

144

#### CAPITOLO III.

Urbano Romano, creato Pontefice 21. Settembre 226.

Proposizione Hereticale del Vescovo di Bosdra: Suo ravvedimento, & abjura. Calunnia degli Heretici moderni contro S.Urbano, rigettata da' Cattolici. 145

#### CAPITOLO IV.

Ponziano Romano, creato Pontefice 24. Giugno 233.

Miracolosa Confessione di Fede Cattolica dettata dalla Madre di Dio. Galunnie degli Heretici contro S. Ponziano, e sua difesa.

#### CAPITOLO V.

Antero Greco, creato Pontefice 3. Decembre 237.

Fabiano Romano, creato Pontesice 16. Gennaro 238.

Creazione maravigliosa di S. Fabiano. Heresie nell' Arabia de' Berillani, Epicurei, Valesiani, & Helceseiti. Persecuzione di Decio Imperadore. Numero de' Christiani caduti nell' Idolatria. Rigore di S. Cipriano, biasimato da' suoi malevoli, e moderato dal Clero di Roma. Scisma di Felicissimo, Privato, e Novato. Origine dell' Heresia de' Novaziani. 148

#### CAPITOLO VI.

Cornelio Romano, creato Pontefice nel mese di Aprile 254.

Prattiche, e querele di Felicissimo, e di Novato contro S. Cornelio. Novaziano, e sue ree qualità: Promosso da Novato al Pontificato contro Cornelio. Sue Heresie. Differente costume de vestimenti Laicali, Monacali, e Clericali. Operazioni del Pontesice contro lo Scisma, e l'Heresie di Novaziano. Canoni Penitenziali. Concistoro, e Suppliche dell'Antichità. Scritti di Novaziano, e di S. Cornelio. Calunnie degli Heretici moderni. Heretici Acquarii. Forma dell' Elezione antica de' Papi, e de' Vescovi.

#### CAPITOLO VII.

Lucio Romano, creato Pontefice 18. Ottobre 255.

Decreti di Lucio contro li Novaziani.

167

#### CAPITOLO VIII.

Stefano Romano, creato Pontefice 9. Aprile 257.

Heresia de' Montensi propagata in Spagna, e de' Novaziani in Francia. Primi Autori dell' Heresia degli Anabattisti. Disordine malamente introdotto in alcune Chiese di ribattezzare. Ostinazione di Firmiliano in continuarne il costume. Scommunica di Firmiliano, e suoi adherenti. Querele de' Scommunicati, e loro unione con S. Cipriano contro il Pontesice S. Stefano; e scandalo che ne proviene. Disesa di S. Cipriano. Riconciliazione commune. Costanza invincibile del Pontesice S. Stefano. Cerimonie de' Battesimi antichi, e validità del Battesimo detto degli Apostoli.

#### CAPITOLO IX.

Sisto II. Atheniese, creato Pontesice 24. Agosto 260.

Decreto di Sisto contro gli Anabattisti. Battesimo de' Montanisti dichiarato invalido. Heresia di Sabellio, e sua antica prima origine. Calunnie contro S. Gregorio Thaumaturgo. Setta degli Angelici, e degli Apostolici.

#### CAPITOLO X.

Dionisio di Calabria, creato Pontesice 12. Settembre 261.

Calunnie contro S. Dionisso Alessandrino. Condanna di Sabellio. Scritti del Pontesice S. Dionisso numerosi, e poderosi sopra il Misterio della Santissima Trinità. Paolo Samosateno, e sua Heresia. Concilii à tal' effetto intimati, e sua condanna. 182 Tomo I. CA-

#### CAPITOLO XI.

Felice Romano, creato Pontefice 31. Decembre 272.

Trionfo di Aureliano. Prigionia di Zenobia, e conversione d'essa. Dottrina, e scritti di S. Felice Pontefice. 190

#### CAPITOLO XII.

Eutychiano Toscano, creato Pontesice 4. Zugno 273.

Vita, Heresie, e morte di Manete Capo della Setta de' Manichei. Decreti, e Scritti di Eutychiano contro gli Heretici. Origine di benedir nella Pasqua sopra gli Altari Carni, Pesci, Vova, e Frutti.

#### CAPITOLO XIII.

Cajo della Dalmazia, creato Pontefice 16. Decembre 283.

Insolenze de' Manichei, e bando Imperiale contro di essi. Hierace, e sue Heresie; e grazioso successo trà un' Hieracita, & un Cattolico.

#### CAPITOLO XIV.

Marcellino Romano, creato Pontefice 2. Maggio 296.

Persecuzione di Diocleziano, e suoi Editti contro le persone, le Chiese, & i Libri de Christiani. Origine dell'Heresia de Donatisti. Caduta del Pontesice Marcellino, e sua difesa. Morte di Diocleziano, e Massimiano.

" Marie

# SECOLO QUARTO.

#### CAPITOLO I.

Marcello Romano, creato Pontefice 21. Novembre 304.

Vescovi Traditori, loro Sinodo in Cirta: e risoluzione, e Scisma de' Donatisti.

#### CAPITOLO II.

Eusebio Greco, creato Pontefice 5. Febraro 309.

Arrio, sue dottrine, e qualità : e predizioni varie dell'Heresia Arriana.

#### CAPITOLO III.

Melchiade Romano, creato Pontefice 3. Ottobre 311.

Ricorso de' Donatisti all' Imperadore Concilio di Roma sopra questo soggetto Condanna di Donato, e de' Donatisti Caritatevole progetto del Papa per quietarli. Loro contumacia, e nuovo ricorso à Cesare. Decreti di S. Melchiade contro li Manichei.

#### CAPITOLO IV.

Silvestro Romano, creato Pontesice 1. Febraro 3 14.

Nuovi ricorsi, tumulti, Heresie, e condanna de' Donatisti. Heresie di Arrio. Concilio di Nicea: suo Corso, Risoluzioni, Canoni, e Decisioni contro gli Arriani, Quartodecimani, e Novaziani. Principio della persecuzione degli Arriani contro S. Athanasio. Conciliabolo di Tiro, e condanna ingiustissima di quel Santo.

#### CAPITOLO V.

Marco Romano, creato Pontefice 15. Gennaro 336.

Nuove accuse contro S. Athanasio; e suo esilio in Treveri. Baldanza dell' Heresia Arriana. Spergiuro di Arrio, e sua obbrobriosa morte. Simbolo Niceno imposto à recitarsi da' Sacerdoti nella Messa.

#### CAPITOLO VI.

Giulio Romano, creato Pontefice 26. Ottobre 336.

Malattia, Testamento, Morte, e Elogio dell' Imperador Costantino. Successione de' suoi tre Figliuoli all'Imperio. Inclinazione di Costanzo à favor degli Arriani. Qualità di Papa Giulio. Nuova condanna di Arrio, e nuovo esame della causa di S. Athanasio. Concilii à tal' effetto intimati. Venuta del Santo à Roma, suo Simbolo, e scritti. Progressi degli Arriani in Oriente. Conciliabolo di Antiochia. Costanza impareggiabile di Papa Giulio. Nuovi attentati di Eusebio di Nicomedia, e crudeltà immense di Gregorio di Cappadocia intruso Vescovo di Alessandria. Morte delli due Eusebii Nicomediense, e Cesariense. Pieta, Ufficii, e Zelo di Papa Giulio. Concilio di Sardica, suo corso, e risoluzioni. Semiarriani, e loro Heresea. Fotino, e sue Heresie. Audeo, e sue Heresie. Antropomorfiti, e loro Heresie. Violenze, saccheggiamenti, e tumulti de' Donatisti, vinti, e castigati da Cesare. 242

#### CAPITOLO VII.

Liberio Romano, creato Pontefice 8. Maggio 352.

Baldanza dell' Heresia sotto questo Pontificato. Dichiarazione di Costanzo à favore dell' Arrianesimo. Zelo, e costanza di Liberio. Concilio d'Arles, e suo infausto corso.

corso. Concilio di Milano: Zelo, e scritti di Lucifero Vescovo di Cagliari. Corso del mentovato Concilio di Milano. Condanna di S. Athanasio. Esilio di Papa Liberio e dell' Osio. Fe-lice II. Antipapa, e sue qualità. Venuta di Costanzo à Roma, e fatti, e detti delle Dame, e Popolo Romano. Conciliabolo di Sirmio. Heresie, e condanna di Fotino. Tre celebri Confessioni di Fede di quel Concilio. Caduta del grand' Osio, e di Liberio: e difesa di questo. Martirio di S. Felice II. Papa. Conversione di Liberio. Aezio, e sue Heresie. Indicazione di molte, e diverse Heresie di quel tempo. Applicazione indefessa, mà impropria di Costanzo negli affari della Religione. Concilio di Rimini, e suo corso. Persecuzione degli Arriani contro i Cattolici. Conciliabolo di Seleucia, di Costantinopoli, e di Lampsaco. Macedonio, sue Heresie, e crudeltà. Eudoxio, & Eunomio, e loro esecrande Hereste. Morte di Costanzo Imperadore. Successione di Giuliano Apostata, & indulgenza di Religione sotto quel Principe. Scisma di Lucifero, e Setta de Luciferiani. Persecuzione contro S. Athanasso. Ritorno de' Donatisti in Africa, e loro immen-se crudeltà. Morte dell' Imperador Giuliano. Successione, e morte di Gioviano. Successione all'Imperio di Valente. Suo battesimo, e giuramento. Morte, & Elogio del Pontesice S. Liberio. 259

#### CAPITOLO VIII.

Damaso Spagnuolo, creato Pontesice 15. Settembre 367.

Querele degli Heretici contro il Pontificato Romano, e sua difesa. Operazioni di Damaso contro gli Arriani. Persecuzione dell'Imperador Valente contro i Cattolici. Costanza maravigliosa, & egregii fatti, e detti di molti Santi Martiri, e Confessori. Calunnie opposte à S. Basilio, e sua difesa. Apollinare, sue Heresie, condanna, e morte. Condanna de' Mil-Tomo I. lenarii, Collyridiani, & Antidicomarianiti nel Concilio Romano. Fuga di S. Athanasio, e morte. Sustidii mandati dal Papa alla Chiesa d'Alessandria. Morte spaventosa di Valente. Manichei in Roma, e Bandi Imperiali contro essi, e contro altri Heretici. Successione all'Imperio di Theodosio il Grande. S. Gregorio Nazianzeno Vescovo di Costantinopoli. Concilio Costantinopolitano Generale secondo, suoi decreti, e corso. Concilio Romano. S. Girolamo, sue qualità, studii, eariche, e libri, che compose in Roma. Helvidio, e sue Heresie. Gioviniano, e sue Heresie. Approvazione Pontificia del Secondo Concilio Generale. Decreto sopra la recitazione del Gloria Patri nel sin d'ogni Salmo. Sinodi d'Aquileja contro gli Arriani. S. Ambrogio, e sue virtù, e zelo contro gli Arriani. Priscilliano, e sue Heresie.

#### CAPITOLO IX.

Siricio Romano, creato Pontefice 12. Gennaro 385.

Morte di Priscilliano. Decreti di Siricio, e Bandi di Theodosio contro i Manichei. Conversione, e Scritti di S. Agostino. Libri, condanna, e morte di Gioviniano, e di Bonoso. Nuove Sette, e tumulti de' Donatisti. Provisione Pontificia so pra i loro affari. Successi della Imperadrice Giustina à favor degli Arriani, e di S. Ambrogio contro di essi. Spedizione, e Vittoria miracolosa di Theodosio contro Massimo. Nuovi Bandi contro gli Heretici. Heresie degli Origenisti, e loro progressi. Morte di Siricio, e sua difesa. 328

#### CAPITOLO X.

Anastasio Romano, creato Pontesice 12. Marzo 398.

Condanna degli Origenisti. Scritti, sdegno, condanna, e morte di Russino. Operazioni del Pontesice Anastasio contro i Manichei, e i Donatisti.

348
SECO-

# SECOLO QUINTO. CAPITOLO I.

Innocenzo d'Albano, creato Pontefice 18. Maggio 402.

Ostinazione, incendii, rapine, e crudeltà de' Donatisti in Africa. Bandi Imperiali, e Collazione d'essi co' Cattolici. Arriani in Costantinopoli. Zelo di S. Gio. Chrisostomo, e breve ragguaglio delle sue persecuzioni. Heresie di Vigilanzio. Gothi Arriani invadono l'Imperio d'Oriente. Traboccano in Occidente. Presa, e sacco di Roma, e morte di Alarico loro Re. Manichei in Italia, e in Africa. Bandi Pontiscii, & Imperiali contro i Montanisti, e Novaziani. Origenisti in Spagna. Sentimento di S. Agostino, e di S. Girolamo sopra l'origine delle Anime razionali degli huomini. Millenarii convinti da S. Girolamo. Pelagio, sue Heresie, e condanne in diversi Concilii. Scritti de' Santi Girolamo, & Agostino contro Pelagio, e Pelagiani.

#### CAPITOLO II.

Zosimo Greco, creato Pontesice li 19. Agosto 417.

Prudentissima condotta di Papa Zosimo nella discussione della causa di Pelagio. Concistoro à tal' effetto intimato, e nuova condanna de' Pelagiani.

#### CAPITOLO III.

Bonifazio Romano, creato Pontefice 28. Decembre 419.

Bandi Imperiali contro i Pelagiani. Giulian Pelagiano, sue qualità, arroganza, & Heresie. Libri di S. Agostino contro lui. Fatiche, e zelo di questo Santo contro i Manichei, & Arriani, e contro Vincenzo Vittore sopra l'origine dell'Anima. Nuovi Bandi Imperiali contro gli Heretici. Morte di S. Girolamo: suoi scritti, & elogio.

#### CAPITOLO IV.

Celestino Romano, creato Pontesice 3. Novembre 423.

Ritiro di S. Agostino, e suoi nuovi scritti contro i Pelagiani. Heresia de' Predestinaziani, e disferenti opinioni circa di essa. Setta, & Heresie de' Semipelagiani: condannate da Celestino, e da parecchi Concilii. Vandali Arriani in Spagna; loro scorrimento spaventoso nell' Africa. Morte, detti, e libri di S. Agostino. Heresie di Theodoro Mopsuestenio, Caduta del celebre Theodoreto, e di Leporio. Nestorio, e sua Heresia, condannata in Roma, e poi in Eseso. Terzo Concilio generale in Eseso, e suo corso, e risoluzioni: E nuova condanna de' Pelagiani.

#### CAPITOLO V.

Sisto III. Romano, creato Pontesice li 27. Aprile 432.

Confermazione Apostolica del Concilio Efesino. Riconciliazione del Patriarca Antiocheno con S. Cirillo. Ornamenti, e donativi di Sisto à S. Maria Maggiore, & à S. Pietro. Bando Imperiale contro Nestorio. Divulgazione de' Scritti del Mopsacsteno. Ultima relegazione di Nestorio, e sua spaventevole morte. Simulata penitenza di Giulian Pelagiano. Censura de' libri di Gio. Cassiano. Vincenzo Lyrinense, e suoi scritti Scritti Hereticali attribuiti falsamente à Sisto III. Persecuzione degli Arriani in Africa. Martirio di quattro Cavalieri Spagnuoli, e Sacco di Carthagine.

469

#### CAPITOLO VI.

Leone Magno Romano, creato Pontefice 10. Maggio 440.

Continuazione della persecuzione Arriana in Africa. Schiavitù, e costanza della Nobile Maria. Martirio di S. Giulia. Imperturbabilità, e miserie dell'insigne Celestiano. Manichei. in Roma: scoperti e perseguitati da S. Leone. Discorso sopra l'uso antico del Calice nella Communione de Laici. Provedimento di S. Leone contro i Pelagiani in Napoli; e contro i Priscillianisti in Spagna. Eutyche, sue qualità, 🔊 Heresie. Sinodo predatorio, overo Assassinio Efesino. Lettera di S. Leone de Incarnatione Verbi. Morte dell'-Imperador Theodosso Juniore. Successione di Marciano all'Imperio. Sue ottime qualità. Concilio Generale Terzo di Chalcedonia contro Eutyche. Sue Decisioni, e corso. Conversione dell'Imperadrice Eudocia. Morte di Marciano. Successione di Leone all' Imperio. Turbolenze di Alessandria. Attentati sacrileghi dell' Eluro. Uccisione di S. Proterio. Provedimenti del Papa. Gennadio Vescovo di Costantinopoli, e sue virtù. Deposizione, e relegazione dell' Eluro. Ampiezza dell' Autorità Pontificia. Attila Condottier de' Popoli Arriani. Suo scorrimento nella Francia. Miracoli quivi succeduti. Nuova scorreria in Italia, e miracolosa ritirata à persuasione di S. Leone; e morte. Sacco dato à Roma da' Vandali sotto il loro Re Genserico. Ricchezze che ne asportarono. Zelo, costanza, e provedimenti di S. Leone. Rinovazione della persecuzione Arriana contro i Cattolici in Africa. Santità di S. Deogratias. Fatti, e detti heroici di parecchi Cattolici quivi martirizzati. Morte, & Elogio di San Leone. 480

#### CAPITOLO VII.

Hilaro di Sardegna, creato Pontefice 12. Novembre 461.

Ordinazioni, e Decreti di Hilaro contro gli Heretici. Arriani, e Macedoniani in Roma, e oppposizione che fa loro il Pontessice.

#### CAPITOLO VIII.

Simplicio di Tivoli, creato Pontefice 20. Settembre 467.

Morte di Ricimero. Decadenza dell' Imperio Romano. Odoacre Arriano Re dei Romani. Dilatazione dell' Arrianesimo in Roma. Stato miserabile del Christianesimo. Pretenzione di superiorità ne' Vescovì di Costantinopoli. Morte di Leone Imperadore Cattolico, & assunzione all' Imperio dell' empio Zenone. Pietro Gnafeo Fullone, sue Heresie, e costumi. Timotheo Eluro, sua arroganza, fasto, e morte. Tragici avvenimenti di Zenone. Basilisco, e sua Costituzione à favor degli Eutychiani. Ritrattata per opera del Pontesice. Morte miserabile di Basilisco. Enotico di Zenone, e sua publicazione.

#### CAPITOLO IX.

Felice III. Romano, creato Pontefice 8. Marzo 483.

Pietro Mogo, e sue perside qualità. Setta degli Acefali. Provedimenti del Papa sopra le Chiese Orientali. Origine del Sacro Trisagio. Heresia del Gnafeo. Xenaja, e sue Heresie. Scommunica, e morte di Acacio. Curiosa successione di Flavita al Vescovado di Costantinopoli. Morte del Mogo, e dell'Imperador Zenone. Morte di Genserico. Successione di Hunnerico, e nuova persecuzione in Africa degli Arriani contro i Cattolici. Suo corso, e prodigiosi avvenimenti. Morte di Hunnerico, e provedimenti del Papa sopra le Chiese dell' Africa. Varie classi di Penitenti, e differenti penitenze usate dall'Antichità nella Chiesa. Semipelagiani, loro progressi, e nuove esposizioni della loro Heresia. Condannata da Papa Felice, e da' Vescovi del Christianesimo.

#### CAPITOLO X.

Gelasio Africano, creato Pontesice 2. Marzo 492.

Dottrina, e Virtù di Gelasio. Sue operazioni contro i Pelagiani nella Marca di Ancona, e contro i Manichei in Roma. Theodorico Arriano Re di Roma. Qualità di Anastasio Imperadore. Setta degli Hesitanti. Provedimento del Papa per le Chiese di Oriente. Concilio Romano sotto Gelasio, e Canone ivi ritrovato de' Libri Sacri, e degli Apocrisi. Libro ripieno di Pelagianismi attribuito falsamente al Pontesice S. Gelasio.

#### CAPITOLO XI.

Anastasio II. Romano, creato Pontesice 28. Novembre 493.

Miracolosi avvenimenti in confermazione della Fede Nicena.

Differenti forme di Battesimo usate dagli Arriani. Provedimenti del Pontesice Anastasio control' Heresie di Oriente. Calunnie, e difesa del Papa Anastasio.

594

# INDICE DE' PONTEFICI

Secondo l'ordine de' tempi.

| Lino. 27 Eutychiano. 27 Cleto. 31 Cajo. 27 Clemente. 31 Marcellino. 27 Clemente. 31 Clemente. 3 | 190<br>192<br>202<br>205<br>211<br>213<br>215 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Lino. 27 Eutychiano. 27 Cleto. 31 Cajo. 27 Clemente. 31 Marcellino. 27 Clemente. 31 Clemente. 3 | 192<br>202<br>205<br>211<br>213<br>215        |
| Clemente. 31 Marcellino. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 205<br>211<br>213<br>215                      |
| A 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 I I<br>2 I 3<br>2 I 5                       |
| Anacieto Marcello                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 213                                           |
| Anacieto. 43 Marcello.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 215                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 218                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 237                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 242                                           |
| Pio. 69 Liberio. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 259                                           |
| Aniceto, 71 Felice II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 274                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 294                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 328                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 348                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 355                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 416                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 42 I                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 427                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 469                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 480                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 553                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 555                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 I                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 88                                            |
| Dionisio. 182 Anastasio II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 594                                           |

## INDICE DE' PONTEFICI

Secondo l'ordine Alfabetico.

| A Lessandro.p. | ag. 57 | Higinio.     | 67    |
|----------------|--------|--------------|-------|
| Anacleto.      | 43     | Innocenzo.   | 355   |
| Anastasio I.   | 348    | Leone Magno. | 480   |
| Anastasio II.  | 594    | Liberio.     | 259   |
| Aniceto.       | 7 I    | Lino.        | 27    |
| Antero.        | 148    | Lucio.       | 167   |
| Bonifazio.     | 42 I   | Marcellino.  | 205   |
| Cajo.          | 202    | Marcello.    | 2 I I |
| Calisto.       | 144    | Marco.       | 237   |
| Celestino.     | 427    | Melchiade.   | 215   |
| Clemente.      | 3 I    | S. Pietro.   | 3     |
| Cleto.         | 31     | Pio.         | 69    |
| Cornelio.      | 155    | Ponziano.    | 146   |
| Damaso.        | 294    | Silvestro.   | 2 I 8 |
| Dionisio.      | 182    | Simplicio.   | 555   |
| Eleutherio.    | 95     | Siricio.     | 328   |
| Evaristo.      | 46     | Sisto I.     | 58    |
| Eusebio.       | 213    | Sisto II.    | 179   |
| Eutychiano.    | 192    | Sisto III.   | 469   |
| Fabiano.       | 148    | Sotero.      | 89    |
| Felice I.      | 190    | Stefano.     | 168   |
| Felice II.     | 274    | Telesforo.   | 60    |
| Felice III.    | 561    | Vittore.     | . 97  |
| Gelafio.       | 588    | Urbano.      | 145   |
| Giulio.        | 242    | Zefirino.    | 109   |
| Hilaro.        | 553    | Zosimo.      | 416   |
|                |        |              |       |

## INDICE

Di quegli Heretici, de' quali si fa menzione in questo Prime Tomo, annotati secondo l'ordine de' tempi.

| C Imon Mago.         | pag. 6 | Tertulliano.       | 112  |
|----------------------|--------|--------------------|------|
| Cherinto.            | 12     | Origene.           | 116  |
| Theobate.            | 13     | Valesiani.         | 118  |
| Millenarii.          | 19     | Helceseiti.        | 149  |
| Nicolao.             | 21     | Montensi.          | 153  |
| Menandro.            | 27     | Novaziano.         | 156  |
| Ebione.              | 27     | Anabattisti.       | 169  |
| Helxao.              | 44     | Sabellio.          | 179  |
| Carpocrate:          | 46     | Angelici.          | 181  |
| Gnostici.            | 48     | Apostolici.        | 181  |
| Epicurei.            | 48     | Paolo Samosateno.  | 183  |
| Adamiti.             | 51     | Manete.            | 192  |
| Basilide.            | 53     | Manichei.          | 202  |
| Ifidoro.             | 54     | Hierace.           | 203  |
| Saturnine.           | 5.5    | Donatisti.         | 211  |
| Valentino.           | 60     | Arrio.             | 213  |
| Ofiti.               | 63     | Fotino.            | 253  |
| Cainani.             | 63     | Audeo.             | 254  |
| Seebiani.            | 64     | Aezio.             | 275  |
| Cerdone.             | 67     | Entacto.           | 278  |
| Marcione.            | 72     | Eunomio.           | 288  |
| Apelle.              | 77     | Macedonio.         | 285  |
| Hermogene.           | 78     | Luciferiani.       | 289  |
| Montano.             | 79     | Apollinare.        | 303  |
| Taziano.             | 84     | Antidico Mariani . | 305  |
| Encratici.           | 87     | Helvidio.          | 318  |
| Dociti.              | 87     | Gioviniano.        | 318  |
| Bardesane.           | 91     | Helpidio.          | 324  |
| Marco.               | 92     | Priscilliano.      | 324  |
| Elasto.              | 96     | Origenisti.        | 339  |
| Flarino.             | 96     | Vigilanzio.        | 374  |
| Theodoto Coriario.   | 97     | Pelagio.           | 390  |
| Artemone.            | 98     | Predestinaziani.   | 428  |
| Theodoto Argentiere. | 98     | Mopsuestenio.      | 442  |
| Melchisedechiani.    | 99     | Nestorio.          | 444  |
| idoseisti.           | 99     | Eutyche.           | 504  |
| Traxea.              | 100    | Xenaja.            | 5,65 |
| Quartodecimani.      | 100    | Semipelagiani.     | 583  |
| Samachiani.          | 110    |                    |      |

### INDICE

Di quegli Heretici, de' quali si fa menzione in questo Prime Tomo, annotati secondo l'ordine Alfabetico.

| A Damiti.         | pag. 51 | Manete.              | 192 |
|-------------------|---------|----------------------|-----|
| Aezio.            | 275     | Manichei.            | 202 |
| Anabattisti.      | 169     | Marcione.            | 72  |
| Angelici.         | 181     | Marco.               | 92  |
| Antidico-Mariani. | 305     | Melchisedechiani.    | 99  |
| Apelle.           | 77      | Moseisti.            | 99  |
| Apollinare.       | 303     | Menandro.            | 27  |
| Apostolici.       | 181     | Millenarii.          | 19  |
| Arrio.            | 313     | Montano.             | 79  |
| Artemone.         | 98      | Montensi.            | 153 |
| Audeo.            | 254     | Mopsuestenio.        | 442 |
| Bardesane.        | 91      | Nestorio.            | 444 |
| Basilide.         | 53      | Nicolao.             | 21  |
| Blasto.           | 96      | Novaziane.           | 156 |
| Carpocrate.       | 46      | Ofiti.               | 63  |
| Cainani.          | 63      | Origene.             | 116 |
| Cerdone.          | 67      | Origenisti.          | 339 |
| Cherinto.         | 12      | Paolo Samosateno.    | 183 |
| Dociti.           | 87      | Pelagio.             | 390 |
| Donatisti.        | 211     | Praxea.              | 100 |
| Ebione.           | 27      | Predestinaziani.     | 428 |
| Encratici.        | 87      | Priscilliano.        | 324 |
| Epicurei.         | 48      | Quartodecimani.      | 100 |
| Eunomio.          | 288     | Sabellio.            | 179 |
| Eutasto.          | 278     | Saturnino.           | 55  |
| Eutyche.          | 504     | Semipelagiani.       | 583 |
| Florino.          | 96      | Sethiani.            | 64  |
| Fotino.           | 253     | Simmachiani,         | 110 |
| Gioviniano.       | 318     | Simon Mago.          | 6   |
| Gnostici.         | 48      | Taziano.             | 84  |
| Helceseiti.       | 149     | Tertulliano.         | 112 |
| Helpidio.         | 324     | Theobute.            | 13  |
| Helvidio.         | 318     | Theodoto Coriario.   | 97  |
| Helxao.           | 44      | Theodoto Argentiere. | 98  |
| Hermogene.        | 78      | Valentino.           | 60  |
| Hierace.          | 203     | Valesiani.           | 118 |
| Ifidoro.          | 54      | Vigilanzio.          | 374 |
| Luciferiani.      | 289     | Xenoja.              | 565 |
| Macedonio.        | 285     |                      |     |

### NOI REFORMATORI

### dello Studio di Padova.

Oncedemo licenza à Paolo Baglioni, che possi ristampare il Libro intitolato, Historia di tutte l'Heresie, descritta da Domenico Bernino, giusto l'esemplare stampato in Roma l'anno 1705. osservando gl'ordini in materia di Stampe, e presentando le solite copie alle publiche Librarie di Venezia, e di Padova.

Dat. 3. Decembre 1709.

(Francesco Loredan Kay. Proc. Reff.

( Alvise Pisani Kav. Reff.

Agostino Gadaldini Secr.

## PRIMO SECOLO

CONTIENE

### LIPONTIFICATI

D I

S. Pietro, Lino, Cleto, e Clemente,

E

#### L'HERESIE

Di Simon Mago, Cherinto, Millenarii, Nicolao, Menandro, & Ebione.



Ecclesia Sancta, Ecclesia Una, Ecclesia Catholica contra omnes Hareses pugnans, oppugnari potest, expugnari non potest. Hareses omnes de illa prodierunt, tamquam sermenta inutilia de vite pracisa. Ipsa autemmanet in radice sua, in charitate sua, & porta Inferi non vincent eam.

S. Aug. lib. 1. de Symb. ad Catech.



# SECOLOPRIMO CAPITOLO I.

S. Pietro Apostolo di Betsaida creato Pontefice dal medesimo GIESU'C'HRISTO l'anno 34. di nostra salute.

Superiorità di S. Pietro sopra tutto il Christianesimo: Prima Confessione di fede : Simon Mago, sue qualità, magie, heresie, e dispute con esso: Tentativi di Cherinto per l'unione delle due Leggi, Vecchia e Nuova: Concilio di Gierusalemme sopra questo soggetto: Abolizione della Circoncissone: Altercazione trà S. Pietro e S. Paolo, calunniata dagli Heretici, e difesa da' Catolici: Heresie di Cherinto Autor de' Millenarii, e sua morte: Heresie di Nicolao, e Nicolaiti: Donne Diaconesse, Presbitere, & Episcopesse: Loro qualità, e grado: Venuta, e permanenza di S. Pietro in Roma, impugnata dagli Heretici, & asserita da'Cattolici: Inganni, Heresie, e Magie di Simon Mago in Roma: Origine della Tonsura Ecclesiastica: Altercazione di S. Pietro con Simon Mago in Roma: Volo di Simone per l'aria: Suo precipizio, e morte.



IESU' Christo Figlio di Dio, che sù, ed è il primo, e solo Pontefice della Chiesa Cattolica, chiamato da S. Pietro [ a ] Pastore e Vescovo dell'Anime, e 2 1. Fer. 2.

da S. Paolo [b] Pontisex sattus in aternum, dovendo bodd 11. br. 3. 6. far partenza dal Mondo, à guifa di buon Principe, deputò suo Vicario in Terra, acciò sostenesse il pe-

fo, e'l nome del Pontificato. Ma ficcome nella creazione del Mondo non formò Dio più Huomini, ma un solo Huomo come Padre di tutti gli Huomini; [c] così c S. L. Chrysham. Giesù Christo all' amministrazione principale della sua Chiesa non ascon 13. sunse più Apostoli, ma un solo Apostolo, come solo [d] Monarca d'Vides. Cyride della Gierarchia Ecclesiastica, nella superiorità del Posto, e nell'inde-Siren, lib. 3. c. 3. pendenza del comando. A tal fine distintamente espresse tutti li Privilegii, ch'egli communicò indisserentemente agli Apostoli, circa la celebrazione del Sacrificio [e] Hoc facite in meam commemorationem; circa erist. sandam. or
la predicazione [f] Enntes docete omnes gentes; circa la remissione de l'une 22. pecca-

2 Matth, 13. b 10.20.

C Matth. 16.

d Ibid.

e Lac. 22. € Ibid.

R. 10. 21. h Ibid.

i S. Lern .!il . I . ic confid.

tempi.

K Inda epift. Act. 20. ad Trium 1, ad Philip. 3. Luc. 1. 6 alibi .

1 Att. 11. m S. lo. Chryf. hom. 4.in A.i. Aroft. Zelo, & operazioni del nuovo Pontefice.

Simbolo Apo stolico, e sua an tichità, e valore.

paraph, in Masti.

o Ruff. in praf.in Symu. Apost.

peccati. [a] Quacumque alligaveritis, erunt ligata, e circa la pienezza dello Spirito Santo [b] Accipite Spiritum Sanctum, riservando con la medesima distinzione quei, che conferi à S. Pietro solamente, che su da esso prescelto, come Capo degli Apostoli al reggimento della Chiesa, cioè la suprema autorità nel Christianesimo [c] Ego dico tibi, Tu es Petrus, & super hanc Petram adificabo Ecclesiam meam, la disposizione de'sacri Tesori d] Tibi dabo Claves Regni Calorum, l'infallibilità nelle Decisioni della Fede e] Rogavi prote, Petre, ut non deficiat fides tua, la promulgazione de' Dogmi, [f] Confirma fratrestuos, el'obligo reiterato d'invigilare, e pascere tuttili Vescovi della Christianità [g] Pasce Oves meas, e tuttilifigli spirituali de' Vescovi, che sono il Popolo Christiano [h] Pasce Agnos meos. [i] Non modò Ovium, inquit Christus, soggiunge S. Bernardo, sed & Pastorum Tu unus omnium es Pastor. Unde id probem, quaris? ex verbo Dommi. Cui enim, non dico Episcoporum, sed Apostolorum, sic absolute, & indiscrete tota commissa sunt Oves? Sime amas, pasce Oves meas; Quas? Illius, velillius populos Civitatis, aut Regionis, aut certe Regni? Opes meas, inquit. Cuinon planum, non designasse aliquas, sed assignasse omnes? Nihil excipitur, ubi distinguitur nibil. Con una così riguardevole promozione elevato S. Pietro al fommo grado di Vicario di Christo, non è credibile, con quant'ardore egli si accingesse subito alla difesa del Christianesimo, contro Herefie di que' il quale già sin d'allora cominciò à muover le sue armi l'Herefia. Nè sorse mai ò maggiori in numero, ò in qualità più poderosi nemici sollevo l'Inferno contro la Chiesa, che allora quando lascionne Christo la cura al suo Vicario in Terra: onde leggonsi que'spessi [k] lamenti de'Santi Apostoli contro i sorgenti Heretici, sovvertitori de Fedeli, cani rapaci, seminatori di zizanie, perturbatori de'Popoli, lupi voraci, & inimici della Croce di Christo; e con più misteriosa indicazione, quella mostruosa visione del Lenzuolo [1] ripieno di serpenti, che rappresentando gli Heresiarchi, el'Heresie, erano tutti rifervati per trofeo di vittorie al zelo invitto di S. Pietro: [m] Erat Petrus os omnium, disse di lui S. Gio. Chrisostomo, causam fidei agit pro omnibus, doctrina sua instruit omnes, ipse pracipuus fidei assertor, pracipuus Catechista habetur, & primus extitit Verbi Concionator, & primus coegit Ecclesiam, & qui omnium Pastor suit à Domino institutus, ex omnibus nationibus cogere capit ( pes, docens eos fidem simul, & Apostolicos mores.

Ma quanto più prossime egli previdde le osfese, tanto più sollecitamente providde le difese consalutevolissime Constitutioni, dalle quali, come da'Baluardi fortissimi, fosse in ogni età rassrenata la baldanza dell'Heresia. Onde gli Apostoli dovendosi l'un dall'altro dividere per la predicazione dell'Evangelio, eglino stabilirono quella prima, e gran Confessione di Fede, che dicesi il Credo, ed è il Simbolo rinomato degli Apostoli, norma della nErasmusin pres. credenza Cattolica, e distintivo vero de Fedeli. [n] Un moderno Heretico più celebre per empietà, che per sacra Dottrina, rigettalo, come invenzione nuova de'Papisti. Mà Russino Prete di Aquileja, che siori trè Secoli doppo la morte de SS. Apostoli, e perciò molto più prossimo ad essi, ch' Erasmo, ne attesta l'inconcussa Tradizione, che chiama Antica, rispetto eziandio à quel suo antichissimo Secolo: [ o ] Tradunt majores nostri, dic'egli, quòd post Ascensionem Domini, cum per adventum Spiritus Santti præceptum eis datum esset ad singulas quemque proficisci nationes, discessuri ab invicem normam sibi prius futura pradicationis in commune statuunt,

Capitolo I.

ne forte alii aliò adducti diversum aliquod his, qui ad Fidem Christi invitabantur, exponerent. Cmnes igitur in uno positi, & Spiritu Sancto repleti, breve istud futura sibi pradicationis judicium, in unum conferendo, quod sentiebat unusquisque, componant, atque hanc credentibus dandam esse regulam statuunt. Id enim fecerunt Apostoli in his sermonibus, in unum conferendo unusquisque, quod sensit. Così Russino. Mà [a] S. Agostino, ò chiunque 2 S. Aug. Serm. 2. sia l'Autore dell'allegato sermone, rintracciando l'origine del nome, comprova maggiormente la verità del racconto: Quod Grace Symbolum dicitur, Latine Collatio nominatur: Collatio itaque dicitur, quia collata in unum totius Catholica Legis Fides, Symbolicolligitur brevitate, cujus Textum vobis modò, Deo annuente, dicemus. Petrus dixit: Credo in Deum, Patrem Omnipotentem. Joannes dixit: Creatorem Cali, & Terra. Jacobus dixit: Et in Jesum Christum, Filium ejus unicum, Dominum nostrum. Andreas dixit: Qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine. Philippus ait : Pafsus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, & sepultus. Thomas ait : Descendit ad Inferos, tertia die resurrexit à mortuis. Bartholomaus: Ascendit ad Cœlos, sedet ad dexteram Dei Patris Omnipotentis. Matthaus dixit: Inde venturus est judicare vivos, & mortuos. Jacobus Alphai: Credo in Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam. Simon Zelotes dixit: San-Etorum communionem, remissionem peccatorum. Judas Jacobi dixit: Carnis resurrectionem. Mathias complexit: Vitam aternam, Amen. Nè senza particolarissima luce del Cielo proferirono i Santi Apostoli Oracoli così profondi, poiche chi vorrà considerarne la forza, trovera, che siccome non vi è stata giammai Heresia, che non habbia nella sua origine contradetto à qualche Articolo di questo Simbolo; così non vi è Articolo di esso, che non distrugga, & abbatta qualche Heresia. Asserì S. Leone Papa, che col primo, terzo, e quarto Articolo [b] Omnium ferè Hareti- b S. Lev epiff. vo. corum machina destruuntur; & il medesimo Lutero hebbe à confessare, che ad Euth. [c] Apostolorum Symbolum brevissime, & quodam veluti compendio omnes c Luth. in trie Christiana Fidei Articulos complectitur; e chiamollo Calvino: [d] Plena, & Symbotom. 7. omnibus numeris absoluta Fidei summa: onde molti Heretici moderni con §. 8. dannata proposizione sostennero, [e] La sola credenza de 1 dodeci Arti- e Buling. in comp. coli del Simbolo Apostolico esser necessaria per la salute. Aggiunge pregio sid.lib.6.c. 11. Beall'antichità la venerazione di tutta la Chiesa, che sù sempre solita di reci- adin. Eccl. 6 tarlo [f] ne'Sacrificii, ne'Concilii, ne'Battesimi, e ne'Sacri Usticii, come base, e sondamento di tutta la struttura Ecclesiastica: [g] Symbolum to di Clemente, e Fidei & Speinostra, disselo S. Girolamo; e con precisa obligazione S. Ago-di Marino. stino ne impone la ricordanza, ene descrive il valore, [b] Cum tenueritis Symbolum, ut non obliviscamini, quotidie dicite, quando surgitis, quando nos collocatis ad somnum. Reddite Symbolum vestrum, reddite Domino: commemorate vos: vos ipsos non pigeat repetere: bona est repetitio, ne subrepat oblivio: ne dicatis, Dixiheri, Dixihodie, Quotidie dico, Teneo illud benè. Commemora Fidem tuam: inspice te: sit tamquam speculum tibi Symbolum tuum: ibi te vide, si credis omnia, qua te credere confiteris, & gaude quotidie in fide tua, sint divitiæ tuæ, sint quotidiana quodammodo indumenta mentis tua. Numquid quando surgis, te vestis? sic commemorando symbolum tuum, vesti animam tuam, ne forte eam nudet oblivio. Così S. Agostino. Sopra il modello di questo sacro Simbolo si formarono poscia tutte le Confessioni di Fede, che da' Concilii si stabilirono contro l'Heresie, e noi Fomo I.

g S. Hier. epift.61.

h S. Aug.hom. 42.

nel progresso di quest'Historia molte ne riferiremo, tutte come ristessi dell'Apostolica, e della Prima.

sue qualita.

2 S Just. Merry in orat. ad Anton. Finn. b 18.8.

Simon Mago, e Formati gli Articoli della Cattolica credenza, convenne à S. Pietro scendere in campo con un'Inimico, che sì per ordine di tempo, come per disordine di massime sù il primo, e più potente Avversario del Christianesimo. Simone si questi, nativo [a] di Gitton ignobil Castello della Provincia della Samaria, che col mezzo di portentose Magie ingombrando gli animi con lo stupore, eccitava [b] i Popoli ad adorarlo per Dio. Non su huomo di lui nè più malizioso, & ardito in tentar'imprese ardue, e nuove, nè più risoluto, & accorto in eseguirle. Haveva egli appreso dalla Scuola rea de' Maghi ogni più abominevole dottrina, e fra gl'infegnamenti de'Diavoli imparando il massimo dell'Heresia, formò nella mente un composto così horrido, e dissonante di Magie, e di errori, che maraviglia non è, ch'egli divenisse primo Autore di quell'esecrande Heresie, che per tanti Secoli hanno miserabilmente agitato il Christianesimo. Quali cole dovendo noi ordinatamente descrivere, reputiamo necessaria la notizia, di qual sorte di Magia si ritrovasse insetto il Giudaismo, allor quando ella cominciò à far lega con l'Heresia, non rinvenendosi forse Heretico, particolarmente nelle prime età, à cui per foriera dell'Heresie non precorresse la Magia.

E Cic. de Divin.

Origine, nobil ta, & adulcersgla.

d Dan. I.

Specileg.

& J. Hier. inc. 2. Dan. f Philo in lib. de

& Ziroaftes in tib. yer. Perfie. apud Evang.

h XyR. Senen.lib. 2. Libi. Sanct.

i Orig. homil. 17. k Num.22.

1 Num. 24.

La Magia fu senza dubbio scienza nobile, e vera, senza sci la cui intelligenza non poteva huom esser sollevato al soglio di Regnante nelle Regioni dell'Oriente, ove prima ella nacque, e d'onde poi divulgata frà le circonzione della Ma- vicine Provincie, maravigliosamente s'ingrandi sotto l'Imperio di Nabuc-

> donosor in Babilonia, nella qual Città quel Rène sece aprir publica Scuola, chiamando alla interpretazione de'fogni quegli Arioli, Maghi, Malefici, e Chaldei, de'quali à lungo parla [d] nel suo sacro libro il Proseta

Daniele. Main due Classi eran divisi li Maghi, come in due Scuole era distinta la Magia, in Buona, e in Rea. Chi professava la Buona, dicevasi Mago, ò come spiega S. Girolamo, Filosofo: [e] Magi sunt, qui de singulis philosophantur, nec malefici sunt, sed Philosophi Chaldaorum. Dependeva [f] la loro scienza da'veri principii, e da consummata cognizione, e scambievole applicazione delle cose naturali, le quali con vicendevole moto in continua azione operando insieme, esostenendo, concorrono poscia alla produzione di effetti cotanto maravigliofi, che bene spesso all'ignorante Volgo appajono miracolofi. Adoravano eglino un folo Dio, come perfetta, & assoluta causa di ogni causa, & un di essi descrisselo con memoranda definizione in tal tenore: [g] Deus incorruptibilium primus est, sempi-Euseblib. 1. prad. ternus, ingenitus, expers partium, sibi ipsi simillimus, bonorum omnium Auriga, muneranon expectans, optimus, prudentissimus, Pater juris, sine do-Etrina justițiam perdoctus, natura persectus, sapiens, & sacræ naturæ unicus Inventor. Da cognizione così riguardevole dell'esser di Dio derivava in loro abominazione, & horrore dall'Idolatria; onde [h] molto si affati-

> al vero culto quei, che profanavanlo con l'adorazione degl'Idoli. Fra i Profetfori, anzi fra gl'Inventori di si bella scienza [i] Origene pone Balaam siglinolo di Beor, [k] che si invitato da Balac Rè de'Moabiti à maledire il Popolo degli Hebrei, dai cui vaticinii appresero li Santi trè Rè Maghi il natale di Giesii Christo in terra per la comparsa della stella, di cui haveva detto

> cavano con dispute di gran forza, e con argomenti di gran peso, per ridurre

l'accennato Profeta: [1] Orietur stella ex Jacob. 114

Que-

Capitolo I.

Questa professione, ch'esercitata dentro i giusti termini delle sue regole facea divenir saggio ogni Huomo, prevaricò nella persona di Belo, che sù detto ancora Nembrot, Padre di Nino Rè degli Assirii, chiamato da [a] Plinio, Primo inventore della scienza delle stelle: conciosiacosache a Plin. lib. 30. H ft. da lui appresero i Chaldei una nuova Magia, ripiena in gran parte di errori, "". e soggetta à grand'inganni; [b] Chaldai, dice Filone, cum primum exercitati syderali scientia, omnia tribuebant stellarum motibus, à quibus credebant b. Philo in lib. 'e. dispensari mundi potentias, qua constant ex numeris, earumque proportionibus. Venerabantur isti res visibiles, non percipientes invisibilia, & intelligibilia, scrutantes illarum tantum ordinem; atque ita è Solis, Luna, Stellarum erraticarum, fixarumque circuitibus, & anni in quatuor tempora distinette vicibus, consensuque rerum Cælestium, ac Terrestrium, mundum ipsum existimabant ese Deum, profana opinione Creaturam facientes Creatori similem. Così Filone. Mà più chiaramente S. Girolamo attribuisce a'Chaldei la perversa opinione della materia ingenita, & eterna, che seguitata da [c] Zenone, e suoi Stoici, sù molto agitata fra' Dotti, e soste e soste ph. tile 14 nuta poscia, come si dirà, da Simon Mago, e con più aperto impegno da Haris. Hermogene con disastrosi eventi sotto il Pontificato di Aniceto: [d] Asse- d S. Eier. in epistruerunt Chaldai, dice il Santo, materiam visibilis hujus mundi sempiternam ad Her. ese, & à nullo productam. Mà la Magia de Chaldei, benche depravata con notabilissima corruzzione, si distuse con pari selicità ampiamente per la Grecia, ov'hebbe granseguaci, e crebbe con tredito appresso huomini eziandio di alto intendimento. Tuttavia tal Setta di Maghi fu sempre bandita da'Stati Politici de'Regnanti, ma con quella fatalità sempre infausta, che accennò Tacito, quando di essi dille: [e] Genus hominum potentioribus infidum, sperantibus fallax, quod in Civitate nostra vetabitur e Tacit lib. 17. semper & retinebitur.

Quindi adulterata da Belo degenero la vera Magia in Diabolica depravazione nella persona di Zoroaste Rè de' Battriani, primo [f] Maestro di quella horribile Scuola, onde sotto diversi nomi d'Incantatori, Venefici, & S. Iast. ilb. 1. & Aruspici, uscì, come dall'Inferno al mondo, quell'esecrabile schiatta di Maghi, che hanno resa orrida eziandio la natura. Di Zoroaste [g] dicesi, g Plin. lib.7. c. 16. che ridendo nscisse dal ventre della Madre, e che gli palpitasse con moto cotanto vigorofo, e vario nel capo il cervello, che dall'impeto ne fosse sovente rigertata la mano, che gli si appressava: Egli applicossi in età provetta h Pin.lib. 30. c. s. alla lezione de'libri di Agonace, [h] ne'quali ritrovavasi compendiata tutta la Magia in due millioni di versi, e deducendo da essi perniciosissime confeguenze, compilò in cento mila altri versi un'horribile volume di superstizioni, che con disfusa empietà commentò poi Hermippo suo seguace. Ammetteva[i] due Principii, uno Buono, da cui ogni bene proveniva, e in 1 Plutar. in lib. de lingua Persiana nominavalo Oromazo; l'altro Malo, da cui ogni malescaturiva, e chiamavalo Arimane, ambedue eterni, & immortali. Asseriva l'aria ripiena di Demonii, che bene spesso in forma visibile predicevano gli avvenimenti futuri, e prescriveva gl'incantesimi per renderli ubidienti alle chiamate; insegnava à speculare nelle viscere d'huomini accisila serie de' futuri successi, ad evocare i morti dal sepolero, ad abusarsi della carne de' cadaveri, e con ispaventose maniere à ricavar dal moto dell'acque, aria, stelle, conche, e lucerne, ogni più recondito segreto della natura. Corsero le genti alla Scuola di cotali infegnamenti con quell'avidità, con cui corfero

2 AH.19.

b Il denaro Attico vale un giulio Romano: l'Hebraico due. c 3.Ignat, in epift. adTrall. d S. Epiph. har. 21.

di Simon Mago.

con S. Pietro.

£ 18.8.

Bapt.

IG.in Io. "

Dal quale egli è Loommunicato .

E & St. 8.

i primi nostri Parenti all'albore della Vita, e vogliose di premunirsi contro le calamità presenti con la scienza del suturo, volontieri si renderon feguaci di quella Professione, che prometteva loro una si alta cognizione: onde si disfuse la Setta per la Giudea, e per la Grecia, e nella sola Città di Eseso tanta moltitudine di Maghi convertì alla Fede [a] S. Paolo, che computando la Sacra Scrittura il prezzo de'loro libri gittati al fuoco d'ordine dell'Apostolo, ascese à [b] cinquanta mila denari.

Discepolo di tal Maestro, e Dottor nell'Academia de'Diavoli sù Simon Mago, che seduceva allora con la Magia il Popolo della Samaria. c Primogenitum Satana chiamollo S. Ignazio Martire per le abominevoli Magie, eS. Epifanio [d] Hareticorum omnium princeps, & Auctor per l'esecrabili heresie. Dal continuo commercio, ch'egli haveva co'Spiriti Infernali, operava invero cose nontanto ammirabili, quanto incredibili. · Anafi, Nic. 9,23. [e] Faceva visibilmente caminar le Statue, si lanciava su'I suoco senz' osfesa, volava per l'aria, e spesso ancora tramutava in pane le pietre: Trasforma-Magie horrende vasi in serpente, & in altre strane forme di Bestie, compariva alcune volte con due faccie, convertivasi bene spesso in oro, col comando apriva porte chiule, col cenno spezzava fortissime catene, e ne'conviti faceva comparir Larve, e Spettri spaventosi: Ordinava, che i vasi destinati al servizio delle mense, da se medesimi si movessero, e venissero ubidienti all'uso del loro ufficio, nel qual'atto vedevansi alcune ombre nere, e mobili, ch'ei asseriva, esser'Anime de'Definti; e chi volle tacciarlo per Indemoniato, sù incontinente invaso dal Demonio, & afflitto lungo tempo da acerbissimi dolori. Per le quali cose era divenuto così temuto, che passando il timore in venerazione, era eziandio idolatrato, e riverito per Dio. Sopravenne cons. Filippo per la predicazione dell'Evangelio, nel cui esercizio sanava Paralitici col tatto, raddrizzava zoppi col cenno, discacciava con la voce da corpi invasati li Demonii, iqualicon horribil strida si confessavano alla di lui comparsa prima vinti, che veduti, & in somma prodigii operava di gran lunga superiori à quelli di Simone; poiche accompagnava i prodigii con tal prodigio di vita austera, humile, e santa [f] che desideroso il Mago di rendersi anch'esso più miracoloso, & accreditato presso le genti, domando, & ottenne il Battesimo. Quindi uditosi dagli altri Apostoli il suono della conversione della Samaria, e giudicandosi da tutti, che per istabilir nella sede quella nuova gran Chiefa, si richiedesse una suprema autorità, sù destinato S. Pietro à portarvisi, il quale prontamente vi accorse, confermando que'Popoli col g S. Ang. lib. 3.de nuovo Sacramento della Cresima, nel [g] qual'atto visibilmente scendeva una subitanea luce dal Cielo sopra il Capo del Cresimato. Vidde ciò Simone, ed ò ambizioso di far scendere anch'ei la luce dal Cielo, e disalir nella Chiesa alla dignità del Vescovado, ò avido di comperar tal dono per poter poiquindi venderlo agli altri, esibì denaro à S. Pietro per ottenerlo, e, h Idem in traff, come dice S. Agostino, [h] Volebat emere Spiritum Sanctum, quia polebat vendere Spiritum Sanctum. Al primo tuono di una domanda, che scosse sin d'allora il Christianesimo, inhorridissi il Santo Pontesice e dell' empierà della bestemmia, e della sfacciataggine del Supplicante, che tentava disottoporre al prezzo de'denari li riveriti doni del Cielo; ed à lui rivolto, [i] Pecuniatua, disse, tecum sit in perditionem; quoniam donum Dei existimasti pegunia possideri. Non est tibi pars in sermone isto; in felle enim

Capitolo I.

amaritudinis, & obligatione iniquitatis video te ese. Questa sù la prima Scommunica, che fulminò S. Pietro contro il primo Heretico, e ful'esemplare, e la norma di quelle, che i di lui Successori animati da un tanto esempio, & armati dalla medesima autorità vibrano contro gli Heretici, recidendoli come membri putridi, & infetti dal corpo intatto della Chiesa. Conciofiacofache la Scommunica, dice S. Agostino, altro non importa, che [ a ] Visibiliter prascindi ab Ecclesia; onde l'Heretico, che per la per- a S. Aug. cap. vilt. dita della Fede è privo della Communione della Chiesa invisibile, con la deunit. Eccl. Scommunica vien parimente bandito, & esiliato dalla visibile, e conseguentemente privato della Communione, cioè dell'unione commune con gli altri Fedeli: [b] Spiritualigladio superbi, & contumaces necantur, disse b S.cypr. epif.62. di loro S. Cipriano, dum de Ecclesia ejiciuntur; e prima di S. Cipriano consegnolli à Satanasso S. Paolo [c] In interitum carnis, ut Spiritus salvus c 1. ad Corinth. 5. sit. Pena cotanto formidabile, che S. Gregorio asserisce, doversi ella temer benche ingiusta, [d] Pastoris sententiajusta, vel injusta, semper gre- d S. Greg. bom. 26. Li timenda est: & is, qui sub manu Pastoris est, timeat ligari vel injuste, nec Pastoris sui judicium temere reprehendat, ne, si injuste ligatus est, ex ipsa reprehensionis superbia, culpa, qua non erat, fiat. Nè si contenne il zelo di S. Pietro nella sola condanna allora dell'Heresiarca, mà come che lico contro la Sirestogli altamente impresso nel cuore l'attentato temerario di quell'Inde-monia. gno, e l'esempio abominevole, che diè alla Chiesa di Christo con il traffico di così scelerata mercatanzia, ne' Canoni, che dicesi, che stabilissero i Santi Apostoli, uno ne inserì in riprovazione eterna della Simonia, decretando, [e] Si quis Episcopus per pecunias hanc sit dignitatem conseguu- e can. Apost. 28. tus, vel Presbyter, vel Diaconus, deponatur & ipse, & qui eum ordinavit, avud Labbétora. L. & alla versionis & a Communione omninò exscindatur, ut Simon Magus d'me Petro; e nell'ul-Gentiani Herveit. timo Capitolo della prima fua Lettera, che da Roma ferisse S. Pietro agli 🌣 in Pandellis Hebrei dell' Asia, nulla maggiormente inculcò ai Pastori dell' Anime, & Estrecti tom. 1. alli Sacerdoti delle Chiefe, che l'abbominazione alla Simonia, Pascite, Canaly qui in vobis est, gregem, providentes non coacte, sed spontanee secundum Deum, neque turpis lucri gratia, sed voluntarie.

Dall'onta della repulsa irritato Simone, e più tosto inferocito, che oppresso dal peso della Scommunica, arse in surore, e precipitò in bestemmie orrende contro S. Pietro. Voleva l'Inferno in competenza della Chiefa di Christo fondata sopra Simon Pietro stabilirne un'altrasopra Simon Mago, onde havevalo addottrinato nella sua Scuola, acciò la Magia accreditate glierrori con la maraviglia degl'incantefimi, e facesse penetrar tanto più potente l'inganno nell'interno dell'Anime, quanto più visibiline apparivano ie testimonianze nell'esterno degli occhi. Era, come si diffe, antichiffinal' opinione, eper gran partito di Filosofi, che la soste-pinione nevano, molto allora divulgata, che fosse nel mondo sin da tempo eterno una materia rozza, e qual la disse il Poeta, [f] Indigesta, e senza forma, non forid. lib. 1, Megenerata, non nata, non creata, mà in se, e da se efistente. Zoroaste chiamolla Principio viziofo, e malo, onde provenisfe la Carne, e ciò che nel mondo inclina al male, ò lo fomenta. Ma perche dir non potea mala l' Anima dell' Huomo, fu quindi egli forzato di ammettere un' altro Principio giufto, c buono, dal quale derivatfel'Anima humana, e'l Bene. Dalla diftin- cipii Buono, c zione fatale di questi due Principii, detti [g] da Zoroaste Oromazo, & Ari- g Plat. in lib. de mane, the non folamente toglievano la libertà all'Huomo, mà à Dio mede- hat & offr.

Origine dell'an delia materia ingenita, & eterna.

E de' due Prin-

a S. Epiph. in A-

Heresie di Simon

e S. Iren. anud Eufeb.lib.5. c.20. d Vediil Pontif.di Eleutherio . Baole III.

g S. Iren. lib. 1. c.20. & feq.

an. 57. n. 204. Contro Giesù Chriko:

Contro il Sicrarilita.

I AG. 8.

simo l'essenza: quanto strane, & empie conseguenze deducessero gli Heretici, reca horrore il doverle riferire, e noi per necessità dell'opera saremo obligati à riferime molte, e tutte tanto esecrabili, quanto esecrabilisono i principii, ond'elleno suron dedotte. Haveva Simone dai libri de' Chaldei la dottrina appresa della materia ingenita, & eterna, e da quei di Zoroaste la distinzione de i due Principii, sopra i quali inalzò egli il [a] primo una mostruosa machina di Heresie, da cui, come da primo sonte, beverono ampiamente le loro, non fologli antichi, ma eziandio li moderni Heretici Mago contro Dio. Novatori. Diffe, il Principio Vizioso esfere il Dio venerato dagli Hebrei, & il Buono il Dio, che sù Padre di Giesu Christo, e Creatore delle nostre b V.n. Lir. in com- Anime. Al Primo attribuì la generazione della Carne, chiamandolo [b] Prima, e Formal Causa di tutti li mali, e di tutti li peccati, che dalla Carne procedono: Bestemmia anathematizata da S. Ireneo con la censura di [c] Plusquam Haresim, e che dalla bocca di Simon Mago cadde in bocca [d] di Florino, e dalla bocca di Florino in quella finalmente [e] di Calvino: e Vedi il Pomif.di Soggiungeva, il Vecchio Testamento dettato dal Dio Cattivo per inganno degli huomini; onde non solamente riprovavane ogni Libro, ma perche gli Hebrei veneravano con particolarissimo culto il giorno del Sabbato in memoria dell'haver Dio perfezzionato in tal giorno il gran lavorio del mondo, ei per odio al viziolo Dio ordinò, che li passasse quel giorno in digiuno, e lagrime, come giorno infausto, in cui erano uscite alla luce le f s. Aug. spif. 86. Creature, e la Carne. Quindi [f] derivarono in molte Chiefe Cattoliche, & in quelle particolarmente d'Oriente, ove maggiormente dilatossi l'Heresia di Simone, quelle [g] Constitutioni, e Canoni, in cui si prohibisce il digiuno del Sabbato, per render li Fedeli esenti da ogni ombra di concorrenza co' Simoniani; e i Greci presentemente ancora persistono nell' osservanza di questi antichi Decreti, e dalla Sede Apostolica n'è tollerata l'usanza nella conformità, e con le restrizioni imposte da Clemente VIII. nella sua h S. Aug. epist. 86. Bolla. Mà generalmente [ b ] le Chiese d'Occidente altro devoto rito man-& Caff. 1811.3 c. 10. tennero, derivato dalla memoria della miracolofa Vittoria, che riportò S. Pietro in Roma contro il Mago. Così dunque Simone del Principio viziolo, che per lui era il Dio degli Hebrei. Ma del Principio Buono, ch'era Padre di Giesù Christo, stimò dir bene con dirne il peggio, chepoteva, dicendolo Padre di un Figlio ingannatore, finto, e bugiardo. Afleri, haver'il Principio buono mandato in Terra Giesù Christo per distrugger l'opere del Principio cattivo, ed egli haverle felicemente tutte distrutte, ma con i S. Iren. iib. 1. e. patimento [1] ideale, e morte fittizia, essendo che la di lui Passione era stabar. 2i. ta una rappresentazione figurativa di patimento, cou cui haveva fatto apparenza di effer crocifisso, mà in realtà era subentrato in suo luogo con la sua figura un fantasma, edesso si era felicemente sottratto da quell'obbrobriofo patibolo con inganno degli Huomini, che crederonlo morto nella Croce: Dalla quale asserzione egli inferiva, che il Santissimo Sacramento sosse memo dell'Euca. figura del Corpo, e non Corpo reale, e vero di Giesù Christo, il quale siccome confinzione mostrò di essere crocisisso, così figurativamente dimostrò di risieder nell'Ostia consacrata. Primisemi di un immenso cumulo di Heresie, per cui vedremo per molti Secolistranamente agitata la Chiesa k S. Iren. 1, 1. 89. di Dio. S. Ireneo [k] aggiunge, che Simone alli Samaritani suoi Compatrioti si attestasse Padre, e Dio, alli Giudei Figlio, e Messia, & alle Genti idiote Spirito Santo, concludendo con tutti à suo vantaggio, [t] se

e se

elle aliquem magnum, la gran virtii di Dio, e'l rivelatore di cose incognite, esecrete; & acciò che il suoco de'suoi errorisi apprendesse in più parti ad un tempo, e riuscisse più difficile à smorzarsi, compose, e divulgò [4] 2 S. Diou. de un Libro ripieno di Heresie colnome di Contradittorii, che si un Seminario di bestemmie, ch' egli lasciò come heredità opulenta agli Heretici delle future età. Aderiva in ello all'opinione de'Chaldei circa la materia ingenita, Contro la Refur-& eterna; impugnava, come i Sadducei, la refurrezione della carne; ne-rezione della Carne, elibero argava il libero arbitrio, inalzando lo stendardo di quell' Heresia tanto ap- bitrio, e Grazia, plaudita dagl' Empii, e tanto contraria alla natura, alla Legge, & alla Grazia, Che senza opere meritorie si conseguisca la salute per merito della sola Fede, essendo che à chi crede, nè giovano le buone, nè s'imputano le ree; [ b] Hi qui in eum spem habebant, dice di lui S. Ireneo, ut liberos agere 5 S. Irea. l. 1.c.30. que velint; secundum enim ipsius gratiam salvari homines, sed non secuadum operas justas. Insinuava in oltre una communicazione infame di Huo- Contro la Castità. mini, e Donne, [c] Ex quorum menstruo, & semine, comandava, che c S. Epiph, har. 21. si componesse l'Ostia del Sacrificio, acciò con quelle lordure si purificasse la materia viziosa di quel Sacramento: sceleraggine, che reca horrore, e nausea à riferirsi, e pur la vedremo spesso pratticata da molti Heretici, non fenza gran motivo di maraviglia à chi confidera, in qual'abisso d'immondizie precipi ti colui, che una volta cade nel lezzo dell'Heresia. Affermava d in fine, effer lecito rinegar la Fede con atti esterni, per esimer i suoi Se- d Orig. cont. Celf. guaci dallo sdegno degl' Idolatri, dicendo, che gliatti esterni erano azioni Contro l'obligao civili, o indifferenti, o semplici movimenti, che non hanno di lor natuzione di confestar significato indubitato à dimostrar gli affetti del cuore, e la credenza dela atti esterni. la mente. Dottrina nou sol falsa, ma esecrabile, propagata [e] da parecchi e Vedi il Pontif. di Heresiarchi Discepoli di Simone e nell'empieta delle bestemmie, e nella Evaristo, edi Famalizia del divulgarle. Poiche generalmente parlando, se tal massima haver biano. potesse alcun fondamento di verità, non si sarebhono certamente fatti uccidere tanti Martiri per non alzar' un' Incensiere, ò per non calar' un ginocchio, questi ultima Hepotendo anch' eglino allegare, che non facevano queste azioni come Religio- relia. se, e con fine di adorar quelle Statue, mà come semplici movimenti, che intrinsecamente non hanno tal significato: & haverebbon potuto senza scrupolo proferir con la bocca tutte le bestemmie ingiunte loro da Tiranni, pur che intendessero di fare un mero esercizio di lingua, e di labbra, senza volontà di esprimere verun' empio sentimento del cuore. Il che se gli fosse stato lecito, non meritarebbon lode come Heroi, mà riprensione come Ignoranti. Ben'è vero, che qual'ora un'azione secondo l'istituto degli Huomini hà doppio fine, l'un Civile, el'altro Religioso, allora, toltone lo scandalo, si può ella far rispetto al primo senz'approvar'il secondo. E talefù la permissione, f 4. Res.c. 5. che [f] il Profeta Eliseo sece à Naaman Siro di potersi inchinare avanti l'Idolo di Remmon, quando gli s' inginocchiava il Re appoggiato al di lui braccio. Ma quando un azione ò per patto, ò per ufanza è meramente indirizzata à culto Religiosa, ne si scorge in esa verun altra utilità, per cui si faccia, fuorche il professar con quell'atto esterno la Religione interna; allora se una tal Religione è falsa, e superstiziosa, l'esercizio di quell' azione, con qualunque animo egli si faccia, è grave empietà, e fellonia contro Dio. Così [g] un Eminente Auttore à questo proposito. Tale dunque era la predica- g. Card. Pallav. zuone di Simon Mago nella Samaria; e come che nella maestria degl'ingan- di Tremo. piniun può paragonarsi alla Donna, egli conduceva [b] seco una tal Selene, h S. Iron, l. 2.6,20.

Donna

mon Mago.

Donnabella di aspetto, mà tolta da lui da' Lupanari di Tiro, e diceva; a S. Eliph. har. 21. [a] Ella essere la prima comprensione della sua mente, per mezzo della Concubina di Si- quale esso haveva creatigli Angeli, e che perseguitata allora, e scacciata dal Paradiso dal Dio Cattivo, era discesa in Terraper sar seguaci, e muovergliguerra. Selene intanto conl'eloquenza non dell'intelletto, mà del diletto, dando forza alle parole del Mago, con moti compassionevoli della Persona conciliavasi pietà, e credito, & allacciava la gente con l'adescamento de' piaceri, e invigoriva la fazione col seguito de' Partitanti. Stabilitofi Simone Capo di Setta, cominciò à rifyegliare in sè que' spiriti

Sollevazione ma chinata dall' Heretico.

cap. 5.

di dominio, proprii di ogni Herefiarca, che ribellatifi à Dio, e mosse le arme contro la Chiefa, nel medesimo tempo si sono ribellati alla giustizia contro i proprii Monarchi. E perche ogni piccolo cencio di pretesto in materia di Religione serve bene spesso di gran mantello ai Sollevadori per b 10f. Hebr. 11.18. ricuoprir la loro temerarietà, quindi fuì, che publicò una rivelazione [b] che sotto il Monte Garizi poco quinci lontano havesse Mosè seppelliti molti preziosi vasi destinati all' ornamento del Tempio, e riserbati da Dio à lui, e da Dio fotto quel Monte custoditi à beneficio de'fuoi Seguaci: onde dover tutti star pronti in arme per iscavarli, richiedendo l'affare avvedutezza, sollecitudine, e valore. La plebe facile à creder ogni difficil cosa, & avida de promessi telori, ritrovossi ben tosto unita in gran numero presso la Terra di Tiratheba per tentarne l'impresa. Precorse la notizia del tumulto à Pilato, che per i Romani presiedeva ancora in quella Provincia; e con alcune bande di Milizia veterana impadronitofi del Monte, di repente si scaricò sopra le truppe de'Sollevati, e tutti costrinse alla suga, disperdendoli vilmente con danno, & onta del Condottiere.

Che fu rot o, e posto in fuga ca Pilato.

Asia.

Ma sel' Heretico provò vigorose contro di sel' arme di Pilato, formioperazioni di s. dabili à suo costo sperimentò quelle di S. Pietro. Risaputa il Santo Ponte-Pietro contro Si- fice la sovversione della Samaria, e qualmente l'Heresia impunemente mon Mago in se reconstruella Chiesa possosso ogni altro affare, a questo massimo di scorreya per quella Chiesa, posposto ogni altro affare, a questo massimo di snidar dalla Provincia l'Heresiarca, tutto colà si volse col pensiere, e con l'opere per eseguirne il disegno. Mà con quanto zelo di sede, e sorza di eloquenza, e con quai potenti mezzi riducesse quell' empio à rendersi vinto, e porsi in singa, ò il lungo corso del Tempo, ò le persecuzioni de' Gentili, che con immenso detrimento della Sacra Historia confegnarono alle fiamme le memorie venerate di quell'età, ne hanno quasi spenta ogni notizia: Pur, ficcome da un solo raggio può comprendersi la chiarezza di tutto il Sole, così da un solo tiro di penna di S. Clemente posson dedursi li gloriofi fatti di S. Pietro contro Simon Mago, scrivendo quel Pontefice, che e Atta S. clem. trè volte in Asia disputasse S. Pietro con lui, [c] Et virtute Dei convictum, atque repressum, in Italiam aufugere compulit. Mà noi avanti di seguir S. Pietro in Italia, che vittorioso in Asia porta la guerra all' inimico di Christo in un' altra Parte di Mondo, convien, che lo rimiriamo nel Primo, e Gran Concilio di Gierusalemme formar Decreti, stabilir Canoni, e condannar' Herefie con autorità suprema di Pontefice nella disposizione delle Leggi, e nella superiorità del comando.

lib.6. c. 8.

Fra i Popolani di Gierusalemme ritrovavasi Cherinto huomo di Eseso, bute, loro qualità, fornito dalla natura, e dall' arte di turte quelle parti d'ignoranza, e di temerarietà, che son' atte à formar' un' Heresiarca. Era egli passato dall' Hebraismo alla Religione di Christo, ma sempre inquieto, e titubante di sede,

Cherinto, e Theo-& arroganza.

hor lodavala Legge di Mosè, che haveva abbandonato, hor bialimava quella di Christo, che haveva abbracciato; onde [a] eccitò una volta tumulto di gente Hebrea, e riprese S. Pietro, perche desinava co' Gentili, forprendendolo con arroganti parole, [b] Quare introisti ad Viros praputium b Af. 11. habentes, & manducasti cum illis? Ebenche S. Pietro con la sola Podestà conferitagli da Christo di Pontefice independente, e nonfoggetto à render conto ad alcuno di sue azzioni, potesse col dispregio deluder quell' audace; tuttavia, come dice S. Gregorio, [c] Nonex potestate, sed ratione respon-dit, e con altrettanta piacevolezza dissegli sue ragioni, con quanta baldanepist. 39. za gli erano state richieste. Mà nè gli argomenti, nè la celeste [d] Visione de Ast. 11. del Lenzuolo puoter' ammollir la di lui dura cervice; anzi che riputandosi offeso dalla Verità palesata, pretese di recar' affronto al Pontefice con rendersi colpevole di nuove reità. E l'occasione caddegli pronta, incontrandosi con un tal Theobute, [e] che mosso anch'ei da spirito di vendetta con- e Niceph. lib. 40 tro S. Pietro, perche S. Pietro havevalo posposto à S. Giacomo nella concorrenza al Vescovado di Gierusalemme, satta adunanza di malcontenti, mostravasi risoluto di opporsi alla Legge di Christo, e cercava Compagni nell'esecuzione del disegno: Sicche su facile ad amendue, come avvenne, di unirsi nella medesima Setta, come di già erano uniti nel medesimo sentimento, e di due fazioni formarne una tanto piu formidabile, quanto più numerosa. Cominciarono dunque con pungenti ditterii ad avvilir la mova Legge col confronto della vecchia, infinuando al Popolol' unione di ambedue, e non men necessaria al conseguimento della Salute la Circoncissone, che il Battesimo, [f] Quia nisi circumcidamini secundum morem Moysi, f Aff. 15. non potestis salvari. Come che allora era pur nascente la Chiesa, e preponderava in numero la Giudaica alla Christiana, si abbracciata volenticri la Dubio proposto proposto, e risoitane egualmente la disesa; in modo tale, che passando nion, della Cirla prattica in impegno, l'impegno facilmente proruppe in sedizione. Che-consissione, e del rinto, ch'era stato Aucore dello Scisma, & era Promotore allora del tumul-Battessimo. to, presentoni baldanzosamente il primo avanti S. Pietro per sostenerne l'asfunto. Ne l'affunto parve al Santo Pontefice men degno di tutta quell'attenzione, che poteva meritar la gravità della materia; conciofiacofache dibattevali la risoluzione di un Punto difficilissimo, qual'era, Se abolir si doveise la Circoncissone, Sacramento [g] istituito da Dio, per tanti Secoli venerato dal Popolo Hebreo, à cui il medesimo Giesù Christo non isdegnò di sotroporti, di cui li medefimi Santi Apostoli ne rimiravano inciso sopra le proprie membra il merco, e che su encomiato da S. Paolo col degno l'itolo di [ b ] Signaculum justitia Fider. Onde apparendo la Questione in h Ad Romo 4. tatte le sue circollanze riguardevolissima, S. Pietro, benche à lui solamente ne apparteneire il Decreto, volle tuttavia convocar'in Gierusalemme un Concilio, per renderne la Decisione e più maestosa per il numero de' Concorrenti, e prii applaudita per l'uniformità de' voti. [i] Debuit Synagoga, i Scot. dift. 3. 9. 4. disse Scoto, cum houre sepeliri, ut ostenderetur suise bona in tempore suo. Concilio di Gie-Incimossi aunque il Concilio, e v' intervennero [k] S. Pietro, S. Giacomo intervennero [l] Vescovo deita Città, S. Paolo, S. Giovanni, S. Barnaba, e gli Ecclesia-stici più vecchi di quel Clero. A tutti presiedè S. Pietro, come Capo visibi-di treso deita Città, se propositi di più se presentati di più se presenta le della christianità, il quale su ancora il primo à parlare per la rappresenta- Apostoli. zione, ch' egli faceva, della prima Persona in quel Congresso, [m] Neque m Bellar. l.i. c.8. enim, dice dilui il Bellarmino, Petrus in aliena Diacesi, & Episcopo pra- de Rom. Pont.

a S. Epiph. Ler. 28.

2073. I.

b AA. 15.

c S. Hier. epift 99 E sua Decisione.

d Adlast. 4. e S. wall. cont. Fast. 110.19. c.18.

leg. c. 11.

É S.Th. 0 1 3, Art. ; . adtertium , c art. 4. atprimuni. OS. Hier. qua ha-

Contenzione trà S. Pietro, e S. Paolo: calunniata dagli Heretici, e difi fa da' Catto 3164.

sente Jacobo, loqui primus ausus suiset, nisi ipse toti Concilio presuisset. Qual verità vien talmente conosciuta presentemente da'medesimi Heretici, 2 Luth, in resol. che Lutero nulla dubitò di confessare, S. Pietro essere [a] Principem Apostolorum, Primum Ecclesia membrum, Caput Collegii Apostolici, & alia, que de eo Sancti Patres dixerunt; non senza gran maraviglia in considerare tanta facilità negli Heretici in asserire il vero, etanta ostinazione in riprovarlo. Il parlar dunque di S. Pietro si definizione, poiche [b] Tacuit omnis multitudo; e come soggiunge S. Girolamo, [c] In sententiam Petri Jacobus Apostolus, & omnes simul Presbyteri transierunt. E la decisione sù la Scommunica di Cherinto, la condanna dell'Heresia, & il Canone dell' abolizione della Circoncisione, che indi inpoi sti dal medesimo S. Paolo annumerata frà i Sacramenti imperfetti, riposti fra'l numero di quei, ch' ei chiamò [d] Insirma, & egena elementa, de' quali disse S. Agostino, e Vetera Sacramenta promittebant gratiam, nostra exhibent. Rigettata dunque per Decreto del Concilio, come inutile, e nocevole la Circoncii Suarez lib. 9. de sione, [f] cessarono allora i Riti della Legge vecchia, e l'obligazione di offervarli, benche ne continuaffero li Santi Apostoli l'osservanza in alcuni Legali per agevolar la Conversione de Giudei alla Fede di Christo. Essendo che trè tempi nota S. Tommaso circa la validità, ò invalidità della Legge Mosaica nelle Cerimonie, e Riti Legali, [g] Unum quidem ante Christi passionem, in quo Legalia neque erant mortua, neque mortifera: Aliud post h Corplat ex varis tempus Evangelii droulgati, in quo Legalia sunt mortua, & mortifera: Terepotolis S. A.Buff. tium est tempus medium, scilicet à passione Christi usque ad divulgationem bourar inter in Evangelii, in quo Legalia quidem fuerunt mortua, quia neque vim aliquam haand inianas ab o bebant, neque aliquis ea servare tenebatur, non tamen suerunt mortisera; come appunto su quel tempo doppo il Concilio, che pote dirli Tempo medio. Avanti S. Tommaso attesto S. Agostino [h] la medesima dottrina, benche contrariata da S. Girolamo, che sosteneva la Legge vecchia non sol morta, mà mortifera dall'istante medesimo della morte di Giesù Christo.

Mà nuova dissenzione, che sorse allora trà il Principe degli Apostoli, e S. Paolo, eccito ne' futuri Secoli la maledicenza degli Heretici contro il Primato di S. Pietro, e contro l'infallibilità venerata de Pontefici. Ritrovavasi S. Pietro un giorno in Antiochia prendendo cibo con libertà Christiana nella mensa di Gente, che dall' Idolatria era paisata al Christianesimo, quando fopravvennero alcuni Giudei Christiani, mandati cola da S.Giacomo per trattar con lui non sò qual' affare della Chiesa di Gierusalemme. Alla comparsa de'Messi si avvide subito S. Pietro, che malagevolmente poteva evitare ò l'occasione di scandalizzare li Gentili, co'quali esso definava, ò gli Hebrei, i quali si appressavano: conciosiacosache seguitando la conversazione de Primi, senza dubio egli offendeva i Secondi, che ancor teneri nella Fede non haverebbono tollerata quella communicazione di cerimonie, riti, e cibi all'ufanza de' Gentili; e se risoluzione prendeva di ritirarfi da' Gentili, incorreva in altro scoglio, e dimostrava ò poca suffittenza nella Dottrina Evangelica, che abbraccia indisterentemente tutti per Discepoli, ò poca coltanza nel pratticarla. Agitato dunque da oucha dubbieta, che in caso non premeditato richiede pronto il ripiego, lasciò i Gentili Christiani, & avviossi incontro agl' inviati Hebrei, col motivo, ch'essendo Esio destinato da Dio per Apostolo degi'Hebrei, doveva ad effi principalmente accorrere, quando per altro non appariva detrimento di Fede ,

Capitolo I.

di Fede, ò di coscienza. S. Paolo, ch' era stato eletto Apostolo de' Gentili, ritrovandosi è Spettatore, è Uditore del successo, notò in quell'azione il pregindizo dello scandalo, come se S. Pietro maggiormente accudisse agli Hebrei, che a' Gentili; ond'egli arse di zelo, e riprovando il satto, come non in tutto conforme a' consigli Evangelici, sgridollo ò colpevole, ò hipocrita, ò mancante; escrivendo al Popolo di Galazia, apertamente dice di S. Pietro, [a] Infaciem ci restiti, quia reprehensibilis erat. [b] Sicut exul- a At Galot. s. tant Victores capta prada, così gioiscon gli Heretici alla grata novella, ò che b Isa. cap. s. S. Pietro fosse riprensibile, ò che S. Paolo discordasse da S. Pietro nella Regoladella Fede, la quale una effer deve, come uno èil Dio, da cui si ella rivelata. Cosanon dirado avvenuta, da un leggerissimo ditetto de' Vicarii di Christo dedur disetti eziandio in punti massimi di Religione. Di tal [ c ] sentimento su l'Heresiarca Valentino, che riconvenne d'ignoranza : Tertull. de pietutti gli Apostoli, perche altra Legge havesse insinuata S. Pietro, altra script. c. 23. S. Paolo; Marcione [d] che su solito di esclamar contro loro, come Hi- de liden. pocriti finti, e Prevaricatori; Porfirio [e] che a piena bocca chiamò teme- e S. Hier. epift. 89 rario S. Paolo, perche hebbe ardimento di riprender S. Pietro; el'Imperador Giuliano, di cui scrisse S. Cirillo, [f] Cavillatur & eximium inter ! 3. Cyrill.con.iul. Sanctos Apostolos Petrum, quem & hypocritam ese dicit, & per Paulum reprehensum, eò quò a interdum Gracorum moribus vivere studuerit, interdum etiam Judæorum, ignorans omnino artificiosissimam in illis dispensationem. Da questi Maestri d'iniquità, che imbrattarono con le loro penne Heretiche i primi Secoli della Chiefa, appresero la lor dottrina que' moderni [g] Protestanti, che hanno voluto dedurre dalla seguita altercazione em- g Nilus in lit. de pie conseguenze contro il Primato di S. Pietro, e contro l'infallibilità della Magdeb. 1111. 2. prima Sede nelle Decisioni della Fede, arguendo ò equalità frà gli Apo- con a cap. 10 or stoli, ò errore. Non furon però men pronte le penne de' Cattolici à difendere il Pontificato Romano, che follecite l'Heretiche à calunniarlo. Tertulliano, che scrisse contro Valentino, e Marcione, represse la loro maledicenza, & interpretò l'altercazione seguita non ad error di Predicazione, mà ad error di Conversazione, [h] Non fuit error, egli disse, Prædicationis, h Torull. de presed Conversationis; poiche non giammai stabili S. Pietro, che si dovesse giu. sed; s. e. 23 daizzare, anzi infegnò il contrario, quando nel Concilio di Gierufalemme decretò l'abolizione della Circoncisione. Nè si controverte da Cattolici, se i Papi possano alcuna volta scandalizzare il Popolo con azioni anche prave, e maligne: si nega bensì, ch' eglino possano errare con definizione viziosa in articolo appartenente alla Fede, come publici Dottori constituiti da Dio per veri Interpreti della Sacra Scrittura: essendo che il peccato può forgere in essi da difetto di natura, mà l'infallibilità solo adessi deriva da effetto di grazia, e della divina promessa. Perloche adinviene ciò, che [i] notò il Bellarmino, Che maggiormente la loro dottrina, che gli esem- i Bellar, de Rom. pii siano perniciosi al Christianesimo. Altri [k] asseriscono, Quel Cefas, di Pouc. sib. 1. c. 28. k Throph. in epist. cuiparla S. Paoio nell'epistola a' Galati, non esser S. Pietro Apostolo, mà al Galat. & Clim. un de settantadue Discepoli di Christo, chiamato Cefas, promotto poi, siex. apud Euseb. come [1] dicesi, a un Vescovado nella Caria; Riprovasi pero tal mendicata Decum. in Colleit, esposizione da S. Girolamo, che dice, [m] Alterius nescio cujus Cepha ne- 1 Hipp. in lib. de scire nos nomen, nisi ejus qui & in Evangelio, & in aliis Pauli epistolis, & in m S. Hier. in epist. hac quoque ipsa, modò Cephas, modò Petrus inscribitur: esoggingne, Si pro- ad Galat. 6. 2. pter Porphyrii blasphemiam alius nobis fingendus est Cephas, ne Petrus putaretar

errasse, infinita erunt de Scripturis emendanda divinis, qua ille, qui non in-

telligit, criminatur. Ma qualunque interpretazione diasi alla narrata al-2 Bar.an.51. n.46. tercazione, il solo successo ben [a] considerato nelle sue circostanze convince gli Hererici di calunnia, e purga i Santi Apoltoli da ogni macchia di colpa. Conciosiacosache cosa nuova non sù, che li Santi Apostoli convenissero alcuna volta co' Gentili, e co' Giudei nelle loro estrinseche cerib S. Thomologieit, monie, in quel medio tempo particolarmente, in cuila Legge [b] Vecchia c 1, ad Corinth. 9. era morta, ma non mortifera; confessando di se medesimo S. Paolo, [c] Fa-Etus sum Judais tamquam Judaus, ut Judaos lucrifacerem; & iis, qui sub Lege sunt, quasi sub Lege essem, ut eos, qui sub Lege erant, lucrifacerem. Nè S. Paolo riprese S. Pietro, perche lo giudicasse colpevole; ma perche considerando, quanto preponderar potesse appresso que' Novelli Christiani l'esempio di un Pontefice, dubitò, che il fatto di S. Pietro traher potesse gli altri ancora, in un certo modo, ad adherir' all'Hebraismo; il che se avvenuto sosse, grave scandalo provenuto sarebbe al rimanente de Fedeli passati dalla Gentilità alla Chiesa. Onde, come che ad un tanto inconveniente, preveduto più tosto, che veduto, era necessario un pronto rimedio; quindi su, che per ammonizione di tutti non dubitasse S. Paolo di riprender publicamente S. Pietro, e volesse S. Pietro con dimostrazione disofferenzas pportar l'ammonizione, e rendersi come degno di riprensione, acciò non si deducesse quindi in esempio un successo, che sol segui allora per particolarissima providenza del Cielo, [d] Ut exemplum utilissimum haberemus tam libertatis in Paulo, quam patientia, & humilitatis in Petro; conforme il detto di S. Agostino, [e] Est laus jucipi sampritum. Mi partatis in Paulo, & sancta humilitatis in Petro.

d Beller. de R.m 

e S Aut. in 1117.

Timto.

f S. Iren. l. 1 c.2"

ad smir.

adTrall. .

i S Piliaft. de Har. c. 27.

Ma per tornare, onde partimmo: Repressa nel Concilio di Gierusa. Haussie di Che. lemme l'arroganza di Cherinto, e condannata la dottrina, non è credibile, in quali mostruosi eccessi di Heresie egli traboccasse, irritato contro il Pontefice, contro la Chiesa, e contro Giesa Christo S. Ireneo cominciandone in generale il racconto s' inhorridifce al folo pensiere di riferirne le particolarità, [f] Cermibum, dice, negasse à Deo fattum esse mundum, sed à pirtute quadant separata ab eo principaliter distante: Jesum natum ut cateros homines, sed descendise in eum Christum post baptismum in figura Columba, Christum que tempore passionis recessisse à Jesu, sieque Jesum tantum g s In epig. 10. passum esse, & surrexisse, Christum verò immortalem perseverasse. [g] S. Ignazio de' Cherintiani soggiunge, Considerate eos, qui aliena sectantur dogmata, & discite, quomodo ignotum asserant ese Christi Patrem, quomodo infidam simultatem inter se exerceant, charitatis nullam habeant rationem, futura negligunt, prasentia, & instabilia bona curant, pracepta contemnunt, viduam, & orphanum despiciunt, oppressum despuunt, vinctum rident, Crucis illos pudet, passionem subsannant, resurrectionem pro fabula traducunt: Posteri sunt, & nepotes spiritus illius omnis mali inventoris; h Wen erft. 5. & in altro loco, [h] Partum Virginis calunniantur, & cum pudeatillos Crucis, passionem negant, nec resurrectionem credunt, sed ignotum Deum incroducunt: Christum ingenitum esse censent, Spiritum verò Sanctum nec esse confitentur. Dalle bestemmie trabocco [i] Cherinto in diaboliche maledi-

cenze, esecrando i Martiri, & i Santi, ed honorando Giuda, & i Croci-

fissori di Giesu Christo, perche gli uni havevano maltrattato il Figlio di Dio, e gli altri adorato. E tale appunto era il Punto della sua Predicazione,

che più tosto sù Apostasia, ch' Heresia; conciosiacosache eglinegò il sondamento della Fede Christiana, che consiste nella credenza della Divinità di Giesù Cristo, d'onde acquista pregio, e peso la vera Religione. Disse, esser Giesù Christo puro Huomo, e come se proferir volesse la medesima bestemmia, che indi a' quattro Secoli vomitò l'empia bocca di Nestorio, divise Giesti da Christo, asserendo, Christo disceso in Giesti con la sua Divinità in forma di Colomba nell'atto del Battesimo, onde divenne Dio quegli, che da prima era Huomo. Quind' inferì, [a] che la Madre di Gie- a S.Iren. 1.1, c.25 sù sii Madre di Huomo, e non di Dio; e prendendo a ginoco la di lei santa Virginità, motteggiolla con esecrande rampogne, berfandosi con acrimonia d'improperii [b] della simplicità de' Christiani, che credevano, poter b S. Epiph, har. 28. esser nato un Figlio di una Vergine. Si oppose S. Giovanni alla perversità di G. Terrull. de pracosì atroce Heresia, & apertamente scrisse, [c] Omnis spiritus, qui solvit c loan.epist.c.48. Jesum, ex Deo non est, & hic est Anti-Christus. [d] Quid autem est solvere, d S. Leo epist. 10. replica S. Leone, nisi humanam ab eo separare naturam, & Sacramentum Fidei, per quod unum salvati sumus, impudentissimis evacuare figmentis? Per lo che il sopracitato S. Giovanni il suo divino Evangelio contro i Cherintiani compose, in cui dimostrò con la narrazione della Celeste Genealogia, che Giesti Christo [e] In principio erat Verbum, il Verbo era Dio, e Ioan. 1. che sù come il dir, che il Figlio era Dio, perche, come dice [f] S. Agostino, f. S. Aug. lib. 6. de per questa voce Verbum, solus Filius accipitur, ed è nozione propria della 14.6 de iter. 0.11. di lui divina Persona, nella conformità spiegata poscia con più chiari termini [g] dall' Angelico S. Tommaso. Ma Cherinto ciecamente ostinato, g S.Th. I. p. qu. 33. non che à veder' il lampo, nè pur paventò à udire il tuono di sì alto miste- art.1. in corp. rio, e con intollerabile audacia tacciò di menzognero il Santo Evangelista, e di favolofo commento il di lui Evangelio: Onde i Cherintiani furono detti da S. Epifanio Alogi, perche eglino rigettavano la Divinità del Ver- h S. Epiph her. 52. bo in Giesù, [h] Alogi dicuntur, idest Bruti, & Verbo carentes. Hanc enim appellationem ipsis impono, & ab hac die sic appellabuntur, & sic ipsis, ò Carissimi, nomen imponamus; cum enim Verbum à Joanne pradicatum non recipiant, Alogi, idest sine Verbo appellabuntur; o come spiega S. Agostino, [i] i S. Juz, bar, 20. Carentes Verbo, cioè privi d'intendimento, e di ragione. Più privo però diragione giudicar si deve il Maestro di tal' Heresia, che li seguaci. [k] k S. Epip. har. 280 S. Epifanio di lui riferisce cosa, che sembra strana; mà che forse tale non parve ai pretesi Risormatori de'nostritempi, che si compiacquero di rinuovarne non men l'empietà, che l'esempio. Rapporta il Santo, che nella Provincia della Galazia Cherinto usasse di battezare un'Huomo vivo in luogo di un Defunto, acciò il Defunto prevenuto dalla morte non comparisse avanti Dio senzal' impronto di Christiano. Stravaganza riprovata prima da [1] S. Paolo, e poi da S. Gio. Grisostomo così riferita, come degna di riso, e discena, [m] Aquèscio, fore ut risum multum moveam; verum enim m.S.lo.Chrys.kom, verò etiam proptereà maxime dicam, ut eum morbum magis fugiatis: nam 4. in 1. ad Corint. postquam Catechumenus quispiam excesserit, sub lesto mortui absconso aliquo qui vivit, accedunt ad mortuum, & loquuntur, & rogant, velitne Baptismum accipere? Deinde nihil illo respondente, qui est absconditus inferne pro illo dicit, se velle baptizari; & sic eum baptizant pro co, qui excessit, perinde ac si m scena luderent. Tantum valuit Diabolus in ignavorum animis. Deinde cum accusantur, addunt hoc verbum dicentes, Apostolum dixisse, [n] Qui baptizantur pro mortuis. Così S. Gio. Grisostomo. Ma non disse Tomo I.

1.ad Corlath. 15

2 S. Aug. inform.

E Vasquez p. 3. disp 151. cap.2. n. 10.0 Suar p.3.20.3. disp 27. f A. 3. S. dico primo, & S. dico fecundo, & alii apud Card. Pallav. in Hift. Trid. lib.9. c. 8. n.2. 6 feq.

d ad Rom 3.

e Ad Gal. 3. 1. Cornth. 13. 0 alibi .

& Concil. Trid.feff. 6. cap. 8.

fit inchoat . epift . ad

semplicemente l'Apostolo con punto fermo, e positivo, Qui baptizantur. promortuis; mà con punto interrogativo, impugnando tal'Heresia, Quid facient, qui baptizantur pro mortuis, si omnino mortui non resurgunt? Ut quid baptizantur pro illis? Qual fraudolenza di mente inetta prevaricata fu con pari malizia imitata dagli Heretici Predestinaziani, che alterando l'aurea sentenza di S. Agostino [a] Qui fecit te sine te, non salvabit te sine te: a S. Aug. inserm. fecit nescientem, justificat volentem; pospolero ad ambedue li sensi il 11. Etr. 91. in 10. punto interrogativo, Qui creavit te sine te, non salvabit te sine te? Fecit nescientem, justificat volentem? Solito effetto negli Heretici ò di presunzione, ò di malizia, pretender con un semplice lor tiro di penna dar nuova legge al Christianesimo, & abbatter la Rocca della Fede con la forzasola b S. Lo. Chrys. loc. di un Punto. S. Gio. [b] Chrisostomo attribuisce a Marcione la stolta invenzione di cotal battesimo; mà meglio à Cherinto devesi riferire, che visse à tempo di S. Paolo: se pur creder non si voglia, che continuasse Marcione ancora nell'uso di quel battesimo col falso supposto, che infondesse grazianel Defunto, come con equipollente, temeraria, & erronea proposizione sostengono [c] imoderni Riformatori, che si posson salvare in via ordinaria li Fanciulli morti fenza battefimo per merito della fola Fede, e preghiere de' Parenti. Dall'alto della Divinità negata del Figlio precipito Cherinto nel basso di ogni immondezza, ed ò ch'ei adherisse à Simon Mago, ò che risoluzione prendesse d'insegnare il modo di andar senza fatica in Paradifo, molto si affaticò nel persuadere a' suoi seguaci, la sola Fede render salvo il Fedele, e nulla nuocere al ben dell'animo la sfrenatezza del fenfo, ò lo sfogo delle passioni; citando à suo favore il celebre detto di S. Paolo, [d] Arbitramur enim justificari hominem per sidem sine operibus Legis. Grand'arte invero d'inganno sù quella, di cui servironsi gli Heretici sin da' primi Secoli della Chiesa, consermar sempre le loro Heresie con la testimonianza delle Sacre Scritture male intese, e peggio spiegate, dividendone isensi congiunti, ò con ingegnosa malizia congiungendone i disparati, per ridurre Dio à dir com' essi, e non essi come Dio. Se Cherinto volea fondare il suo dire sopra l'autorità Divina delle Scritture, mancavano forse [e] passi del medesimo S. Paolo, ne' quali chiaramente il S. Apostolo ingiungel' offervanza de'precetti, e protesta, che gli Operatori di azioni prohibite non entreranno nel Cielo? Devonsi nelle divine Scritture spiegar' i passi oscuri col lume de chiari, e non involgere i chiari frà le misteriose tenebre degli oscuri. Nell'allegata asserzione non parlò l'Apostolo delle opere necessariamente consecutive all'atto della Fede, mà sol delle antecedenti, e dispositive; poichescrivendo a' Romani, che offervanti, e superstiziosi delle Leggi, affettavano con ostentazione costumi, e vita confacevole alla Ragione, egli volle loro dimostrare, che nonper questo, ch' essi facevano opere moralmente buone, si rendevano giustificati avanti Dio, senza quella Fede, che [f] Est humana salutis initium, & fundamentum, & radix omnis justificationis, con la quale credendo per Giesti Cristo, potevanosol'essergradevoli, eginsti agli occhi g S. Aug. in expo dell' Altissimo. Il che è tutto [g] l'argomento, e'l motivo di quella Lettera, della quale, come delle altre di S. Paolo, disse S. Pietro, [h] Sunt h Petrepifezeap quadam difficilia intellectu, qua indocti, & instabiles depravant, sicut & i S. Ang. in com. cateras Scripturas, ad suam ipsorum perditionem. Onde S. Agostino [i] ment. in Pfal. 31. attesta, che componesse allora S. Giacomo la sua rinomata Epistola Cat-

tolica

Capitolo I.

tolica per corregger quei, che adherendo al partito di Cherinto, si persuadevano giustificati dalla sola Fede senza Opere sante, e meritorie. Heresia, che doppo quindici Secoli tornò in bocca à Lutero [a] così dessa, qual a cardin. Pallavo vomito Cherinto, che con ragione Lutero dir si potrebbe il Cherinto de' in Higt. Trid l.1.c. nostri tempi. Nè basto à quest' Heresiarca l'haver' aperto a' suoi Settarii 8.11.9.6 seg. una Porta cotanto spaziosa per la salute, qual' è Il Creder bene, e l'Operar male, se non li speranzava ancora con lordi sollazzamenti, anche doppo la morte, in un sognato Regno di mille anni. Haveva appunto allora S. Gio-Chiliafti, overo vanni in ammaestramento, e consolazione della Chiesa rivelata al mondo la Rivelazione misteriosa dell' Apocalisse, la cui esplicazione è altrettanto oscura, & incerta, quanto l'impresa à darla è temeraria: poich' ella riferisce Visioni, proferisce Oracoli, prenunzia cose suori della capacità dell' intendimento humano, onde l'intiero compimento della Profezia può fol mettere in chiara luce tutte le oscurità. Frà esse una trovasene nel Capitolo ventesimo, dove de' Beati dice, che perche [b] Non adoraverunt b spor. 20. Bestiam, neque Imaginem ejus, regnaverunt cum Christo mille annis. Spiegasi communemente [c] dagli Autori Cattolici questo passo, Che li Beati c Card, de Richieper le loro heroiche operazioni riceveranno da Dio augumento di gloria (ap. 4. eziandio accidentale nell'invocazione, che i Fedeli faranno della loro intercessione sin' alla fine del mondo, figurata da S. Giovanni per il corso accennato di mille anni. Cherinto, che pretefe di ben commentare il lenlo ofcuro dell'Aportolo S. Paolo circa la Giustificazione dell'Huomo, s'inoltrò ancora alla interpretazione di questo più oscuro del Theologo S. Giovanni, e senza riflettere nè all'indecenza dell'affunto, nè alla profanazione della Beatitudine, nè alla somiglianza, in cui riduceva li Beati con le Bettie, esponendo à proprio genio il secreto Misterio di Dio, disse, [d] Che de Eusel. 1.3. & S. Gies û Christo doveva stabilire un Regno, in cui gli Eletti viverebbono in continue delizie sensuali per lo spazio di mille anni, e [e] Chi di essi per sar e s. Hier. in Matcosa grata à Dio havesse in questo mondo abbandonata la Moglie, cento 16.19. Moglie in quei mille anni riceverebbe in premio dal medesimo Dio, onde fazii, come porci, di piaceri carnali passerebbono poi ad altri più nobili, ed eterni: [f] Cerinthus per revelationes quasdam, dice di lui Cajo, quas f cains in Dial. velut ab Apostolo Magno descriptas, & per Angelos ei revelatas putaret, talia quadam portenta nobis induxit, cioè: Post resurrectionem terrenum futurum eße Regnum Christi in Hierusalem, & Homines in carne iterum concupiscentiis, & vitiis subjectam conversationem habituros: contra Fidem quoque Scripturarum quosdam mille annos designat, in quibus multa quidem & alia corruptionis opera, & nupriarum festivitates divit suturas, ad eos, qui libidini sunt dediti, decipiendos. Così Cajo. Ed in questi sentimenti Cherinto divulgò un gran Libro, sorprendente, e maraviglioso anche nel Titolo, che fu, Revelationes Apostoli Magni, dove millantava rivelazioni incognite, commerci con Dio, apparizioni di Angeli, ed estasi prodigiose; onde [g] nacque Equivoco fra alcune Chiese Cattoliche di g S Philas. 6.60. que' tempi frà le Rivelazioni di Cherinto, el'Apocalisse di S. Giovanni, forse confuse in que' principii di novità dalla somiglianza de' Titoli, e dalla esposizione delle Visioni. I seguaci di questo Regno Cherintiano surono allora detti Millenarii, e Chiliasti; ma vissero sempre dispregiati dall' Antichità, come Animali sozzi, e carnali. E benche [h] altri ò venerabili per h Enseb, l.3, c.39. Santità, come S. Papia Vescovo di Hierapoli, S. Ireneo, e S. Giustino

Hierem.e. v. b Vedi it Fortifi. Damaso.

Martire, ò riguardevoli per dottrina, come Tertulliano, Vittorino, e Lattanzio, asserissero doppo il Giudizio finale un Regno di mille anni; tuttavia su così honesta la loro asserzione, e così ristretta ne' termini della verecondia 2 S. Hictor, in Christiana, che per quattro Secoli tolleróssene la sentenza [a] dalla Chiesa, fin tanto che siì anch' essa da [b] Papa Damaso nel Concilio Romano totalmente riprovata.

Afficurata la Setta con la divulgazione delle Herefie, portoffi in Efeso Morte di Cherine Cherinto, ò per disputar con S. Giovanni, ò per metter torbido frà quel Popolo di fresco convertito alla Fede di Christo. Mà trovò egli in Efeso inaspettatamente la vendetta di Dio, che sorpreselo con accidente meritato, benche horrido. Nell'entrar, ch' ei fece ne' Bagni, fii veduto dall' Apostolo S. Giovanni, che incontinente quindi partissi co' suoi Compagni, a' e s. ber. les ois, quali diffe: [c] Festinate, Fratres, egrediamur hinc, ne cadat balneum; e cadde appunto allora rovinosamente à terra con improviso terremoto l'Edificio, fotto il quale ritrovossi Cherinto prima, per così dire, sepellito, che morto. Solito tragico miserando fine degli Heresiarchi; quali pur troppo in gran numero vedremo nel corso di quest' Historia ò fulminati dal Cielo, ò inghiottiti dalla Terra, ò afforbiti dall' acque, ò precipitati dall' altezza dell' aria, o con altre strane forme di morte molto più spaventevoli della medesima morte, percossi da Dio, perseguitati dagli huomini, e quasi fcacciati dagli elementi stessi dal mondo, come inimici dell' human genere, e buoni solamente à far fazione co' cattivi. S. Ireneo applica ad Ebione l'accennato successo, ed altri à Cherinto: mà ad ambedue riferir ben puossi, come vivi nel medefimo tempo, e come infetti ambedue del medefimo veleno, che sogliono insieme communicarsi li Serpenti.

Nè fù Cherinto il solo Drago dopo la partenza di Simon Mago, che si aggirasse in Oriente intorno alla culla della Chiesa nascente per avvelenarla col fiato, e lacerarla con le zanne; poiche unitamente allora surse l'infame Setta de' Nicolaiti, che nati da vilissimi principii, crebbero poi d Vedi il Secolo col tempo [d] formidabili al Christianesimo. Sin dalla [e] prima età de' e vediil Pontifica- cun' Ammogliato col consenso della Moglie habilitarsi ad Ordine Sacro, Santi Apostoli siì osservato inviolabilmente il costume, che volendo algno in que, a no. dovesse cessar dall'uso del Matrimonio, e viver continente: nel qual caso stra Historia. la Consorte dell'Ordinato chiamanas. pessa, dal grado che assumeva il suo Marito; e queste nulla havevano di f Lib.de Rom. Pon. ne' suoi Decreti, e dal [g] Concilio Niceno ne' suoi Canoni: Ambedue tis. in Solero.

g Concil. Nican. Sacro fuorche il nome, e fra i Laici furono annumerate da Papa Sotero [f] continue orazioni, e vigilie, sottopostialla Scommunica, se havesser violato dil sacro decoro, di la promessa castita; [h Si inventus suerit Presbyter cum sua Presbytera, aut Diaconus cum Diaconissa, aut Subdiaconus cum subdiaconisa, annum integrum excommunicatus habeatur, & depositus ab omni officio Clericali inter Laicos se obsecrare cognoscat. Così un Canone del Concilio Turonense. Nel cui proposito rapporta S. Gregorio quel degnissimo successo in persona del Prete Ursino, che nè pur moribondo volle comportar la vicinanza della Moglie, [i] Hic extempore ordinationis sua Presbyteram suam, ut sororem diligens, sed quasi hostem capens, ad se propius accedere nunquam sinebat. Cum longam vita implesset atatem, inardescente sebre, ad extrema deductus est; sed cum eum Presbytera sua cons-

piceret,

XI. e feg. Donne Diaconel se, Pressitere, & Episcopesse, e lo cap. 19,

h Concil. Turon. 2 cap. 20.

i S. Greg. Dial.lib. 4. cap. It.

viceret, solutis ium membris, in morte distentum, si quod adbuc ei vitale spiramen inesset, naribus ejus apposita curavit arte dignoscere. Quod ille sentiens, cuitenuissimus inerat flatus, quantulo nisu valuit, ut loqui potuisset, inferocscente spiritu, collegit vocem, atque erupit dicens, Discede àme, Mulier; adhuc igniculus vivit; paleam tolle. E rimunerò il Cielo sì bell'esempio di continenza conscender giù tutto à ricever come in trionfo la nobil' Anima dell'agonizzante Sacerdote, poiche [a] Muliere recedente, crescente a Ibidem, virtute corporis, cum magna capit latitia clamare, dicens: Benè veniant Domini mei: Quid ad tantillum servulum vestrum estis dignati convenire? Venio, Venio, Gratias ago, Gratias ago. Cumque hac iterata crebrò voce repeteret, quibus hoc diceret, noti sui, qui illum circumsteterant, requirebant: Quibus ille admirando respondit, dicens, Nunquid bic convenise San-Etos Apostolos non videtis? Beatum Petrum, & Paulum primos Apostolorum non aspicitis? Ad quos iterum conversus dicebat, Ecce venio, Ecce venio. Atque inter hac verba animam reddidit. Così S. Gregorio. Hor ciò premetio per intendimento del futuro racconto, ritrovavasi frà il numero de' Diaconi Nicolao Antiocheno, eletto [b] da' Santi Apostoliper forvenire alla necessità de' Fedeli, conforme richiedeva il nome, e l'obligo b 48.6. del suo Ufficio. S' ei veramente divenisse Heresiarca, Capo della Setta de' Nicolaiti, ò pur'à lui falfamente si attribuisca l'infamia dell' Heresia, è cosa incerta fra gli Autori. S. Clemente Alessandrino [c] attesta la di lui e S. clem. Alex, innocenza, e riferisce in tal tenore il successo: Donna bella havea sortito in matrimonio, e delle di lei bellezze era altrettanto vago, che geloso il misero Nicolao; della qualfiacchezza riconvenuto da' Santi Apostoli, egliò impotente à raffrenar la passione, ò confuso al rossore delle ricevute rampogne, con opposta risoluzione condottala in publico, Prenda, disse, eostei, chiunque la vuole, ch'io per me ò bisogna, che non l'habbia per non amarla, ò havendola l'ami, 👉 amandola mi ritrovi sempre allacciato da i nodi tormentosi della gelosia. Sin qui S. Clemente Alessandrino. Mà si oppone S. Epifanio dicendo, [d] Che Nicolao anche nell'esercizio attuale d S. Fpiph. her. 25. del Diaconato vivesse incontinente, onde ripresone da' Santi Apostoli, ei ò vergognoso della publicità del fallo, ò insofferente dell'onta della riprenfione, coprisse l'errore con una scusa peggiore del male, & asserisse, Lecito il Matrimonio anche à i Preti; e quindi traboccando in Herefia, attestasse generalmente à tutti necessario lo sfogo del senso per beneficio della pace dell'animo, onde per procacciare à se le Donne altrui con offerir la propria, prostituisse à tuttila sua Consorte, sforzando i Giovani ad abusarfene, a' quali inculcava [e] la massima di Platone, Che come a' Fratelli e S. clem. Alex. in questa gran Republica del mondo ciascuna cosa era commune, anche Han, lib. 3 Serom. Ta-la Moglie. [f] Nicolaus Antiochenus, scrisse di lui S. Girolamo, omnium f. S. Hier. al Cee. immunditiarum repertor choros duxit famineos, & in altro luogo [g] Nico- B Idem epift. 48. lans Antiochenus Nicolaitarum Hareseos auctor extitisse refereur. Ma o tosse Istitutore dell'empia Setta, è Huomo di vaglia, e promosso, [h] come h Doroth, in S)dicesi, da' Santi Apostolial Vescovado della Samaria, abominevoli surono nopsii dogmi di Cleobulo, e di Theodoro, che dal nome di lui furon chiamati Nicolaiti, e propagatori della fazione. Asserirono [i] questi la Divinità i S. Ignat. epist. 9. in Giesù Christo residente solamente per modo di mansione, ò di habitazione; e descendendo all' Huomo, ponevano la Lussuria per suo ultimo tine, per meritoriala Fornicazione, & ogni più detestando atto dilascivia; Tomo I. B 3

E per isfuggir la vergogna, che indivisibilmente accompagna la dishonestà a S. Epipb.har.25. de' costumi, vantarono [a] per loro Protettori alcuni Numi celesti, chiamati da essi, forse per non essere intesi, Barbelo Punico, Taldabaoth, Caulauchauch, e Metran; e quindi dal farsi l'un seguace di una Deita, el'un di un'altra, provenne ne' Nicolaiti divisione di Setta, e di Settarii, denominandosi à lor piacere [b] Fibioniti, Stratonici, e Levitici, che perderono tutti il nome nell'ampia voragine de'Gnostici, le cui laidezze non senza rossore del nostro inchiostro accenneremo più tosto, che descriveremo in [c] questo Libro.

c Vedi il Pontifica to di Evarijio.

b S. Aug. her. 5.

Operazioni, e ze lo di S. Piesto contro li dett Heretici.

Le trè accennate Heresie di Simon Mago, di Cherinto, e de' Nicolaiti, che sursero sotto il Pontificato di S. Pietro, se ben si considerano ne'loro assunti, e nelle loro conseguenze, surono come il compendio di tutte quelle, che hanno agitato fin hora il Christianesimo, cioè Poca Fede in Christo, e ne' suoi detti, Cupidigia di denaro anche con discapito delle cose sacre, e Sfrenatezza disenso anche a disperto della natura. Ma quali fossero le applicazioni di S. Pietro nell'estirpar sì rea messe di errori, sa d'uvopo il supporlo più tosto, che il descriverlo; poiche la lontananza de' tempi, la scarsezza de' Scrittori, e la lagrimevole perdita delle Scritture hanno feco involte in profonda oblivione tutte quelle notizie, che pregio recar potrebbono alla nostra Historia. Tuttavia dalle dilui lettere, come da un lampo, congetturar si deve l'infocato suo zelo, el'indefesse fatiche in benefizio della Christianita dell' Asia, mentre da Roma, cioè in tanta distanza di Paesi, e sin daun' altra Parte del Mondo così bene ribatte le bestemmie di que' maligni Heresiarchi, che pare à tutti presente; e molto più creder dobbiamo da quello, ch' egli scritte à que' Popoli di Dio, ch'ei nelle sue orazioni dicesse diloro a Dio. Conciosiacosache hora [d]raccommanda a' Vescovila cura del Gregge, hora spedisce Messi con le decisioni richieste, hor impugna [e] i Nicolaitinel dar precetti a' Conjugati, hora i [f] Cherintiani nell'astinenza de'piaceri, hor'ammonisce [g] gl'incauti sopra le maliziose interpretazioni dell' Epistole di S. Paolo, & hora in fine A Idem erf. 1, c.2 condanna [ h ] gli Heretici come Seminatori di zizanie, Maestri bugiardi, Introduttori di nuove Sette di perdizione, Bestemmiatori temerarii di Christo, togliendolisin dal consorzio degli Huomini, e trattandoli da Bestiesenzaragione, contutti quegl'improperii, con cui liscommunica nel Capitolo secondo della sua seconda Lettera, nella quale contro loro conchiude, che [i] Melius eratillis, non cognoscere viam justitia, quam post agnitionem retror sum converti.

d I. Petr. 3.

e Ibid. c. 3. f Inil. c. 2. g Iden opi, 2. c. 3.

1 2. Petr. 2.

venuta, e moric Pro.

L I. Petr. J.

ma Ilidemo

Manon così oscura si è la notizia degli egregii fatti di S. Pietro in Roma k Guill. Velen. 11- contro Simon Mago, benche [k] alcuni Heretici moderni acciecati da Br. & aliques re- volontaria ignoranza si siano avvanzatinell' odio contro il Pontificato Rofert Bellar. 1, 2 c. mano molto più oltre, che gli Antichi, tacciando la credenza de' Catto-Afferzione della lici, perche eglino prestanfede alla Tradizione della venuta, permanenza in Roma di S.Pie. e morte di S. Pietro in Roma. O'hanno errato tutti li Santi Padri Greci, e Latini in asserirla, ò Guglielmo, Veleno, Illarico, & altra simil seccia di Luterani più tosto, che oi Huomini, in negarla. Le lettere da noi di sopra riferite di S. Pietro scritte da Roma, che il Santo Apostolo [1] chiama Babilonia, nome noto nelle Sacre Carte in significazione di Roma, il Corpo quivisepolto, el'uniforme consenso di tutti gli Autorisacri, e profani, che à lungo [m] registra il Cardinal Bellarmino nelle sue Controversie, lismentiscono apertamente, erendono non sol certa, ma evidente la

Capitolo I.

verità dell'afferzione Cattolica, elaproposizione di S. Girolamo, che attesta, [a] Ea de causa Petrum Romam venise, ut Simonem Magum Magiis suis populo illudentem expugnaret; e di Metafraste, che soggiunge [b] Visus 5 Metaphr. die 29. est ei Dominus in visione dicens, Surge Petre, vade ad Occidentem; opus enim babet, ut tuis illustretur facibus, & Ego ero tecum. Eginafe ia Roma S. Pietro in quel tempo appunto, che sotto l'Imperador Claudio conteneva quella vasta Città dentro le sue mura poco men che un mondo di Habitanti, cioè [c] sei milioni novecento quaranta quattro mila Persone; entrando e Tacit. lib. 11, nudo il Pescator di Galilea in quello spazioso Pelago, & [d] In Silvam il- d S Leo S ra. 1. lam, come disse S. Leone, frementium Bestiarum, & in illud turbulentissime de SS. Petr. of profunditatis Oceanum, per gittarvila rete della Predicazione Evangelica. ......... Egli effetti corrisposero superiori ad ognihumana industria; conciosiacosache tanto Dio, che colà guidò S. Pietro, quanto S. Pietro, che colà portò la nuova Legge di Dio, così chiari subito sparsero agli occhi di quel cieco Popolo i raggi della Verità, che illuminato il Capo si disfuse subito lo solendore in tutto il rimanente del Corpo, e Roma sii come i' Orizonte del Sol nascente di Christo in tatto l'Imperio. Quivi egli converti famiglie Senato-quella Catà. rie, spiegò dogmi di tede in quella Cathedra, che presentemente si venera nella Basilica Vaticana, impose à S. Marco la composizione dell'Evangelio nella nativa lingua de' Romani, scrisse lettere, e spedi Vescovi à lontanissime Provincie con Missioni Apostoliche ò da lui intraprese, ò da lui comandate, ovunque maggiormente la necessità richiedevale ò per abbattimento dell'Herefie, ò per conversione de' Regni, con numerosi acquisti di anime à Dio, con prigionie sofferte, miracoli operati, e fatiche in fine di gran frutto, parimenti di gran merito, e azioni gloriofe de' fuoi. In un cumulo però di così publici, e gravi affari, una più proffima occupazione trasse à se l'animo del Santo Apostolo, e la sua più seria arrenzione. Simon Mago, per isfuggir' in Afia nuovo incontro con si famoso Competitore, Mago in Roma. erasi portato à Roma, dove, come nellapiù ampla, e nobil Scuola del Mondo, haveva aperta una famosa Accademia di Magie, con il cui mezzo erafi di già conciliata prima l'ammirazione del Popolo, e poi quella de' Grandi, che egualmente concorrevano alui, come al primo oracolo, e Thaumaturgo del Mondo. Mà Cefare, ch' era alienissimo per natura, e per politica da quelle novità, che uniscono il Popolo in conventicole, odiose a' Principi novelli, com' egli era, correndo allora l'anno fecondo del fuo Imperio (onde di lai riferisce [ e ] Dione, che subito inalzato al Sogiio pio- e Dielli. 60. hibisse eziandio queile adunanze, ove in publici Ridotti vendevasi Acqua calda, e Carne bollita) in materia di molto maggior concorso, com'era quella della Magia, risoluramente ordinò, che desistesse il Mago da'suoi incanti, minacciandogli in caltigo l'estrema pena della vita. Ma egli abbandonato nel gusto dell'applauso, e perciò poco curante degli ordini del Principe, incorse nel diluissdegno, e su incontinente condannato alla morte, che sarebbe seguita, se à forza d'incanto non havesse fatto comparir'in suo luogo fra le catene un Fantasma, tutto à se somigliante nelle sattezze, e nella voce, fortrahendosi esso da' Manigoldi con horrore, e risa insieme degli Astanti. Esna fortuna suì, che, morto Claudio, succedesse all'Imperio Nerone, Principe sopra ogni altro dedito alla Magia, per il conseguimento della quale haveva da lontanissime parti chiamati à Roma molti Maghi, nella cui Scuola divenuto maestro, meritò di essere acclamato per Padrone

a St. Hier de Soriot.

Magie di Simon

a Plin. lib. 30, c. 2.

b S. Iren lib. I. c. 30. Tertull. in A. pol. c. 13. Euleb. lib.2. c. 12. 6 alii .

E fue nuove Herefie .

e. 4. de pænit.

Origine della fiastica .

d Suet in Neron. e Plin. 1.7. c.27.6 Sen. lib.9. Decl.

f Suet. in C. Iul. c. 67.

g Levit. 21.

h Germ. Conflant. in Theoref. Eccl.

i S. Leo Serm. in Natal. S. Laurent.

k Petrus Patriartha Antioch. in rium, quam refert

1 Beda in ' Hift Angl. 116.5. c.82.1

degli Dei, [a] Nero primum imperare Diis concupivit, nec quicquam generosus voluit. Al genio dunque del nuovo Principe conformandosi quello del Popolo, con la medesima facilità avvenne, che Simon Mago tanto più crescesse in altezza di stima, quanto più sormontava gli altri in eccellenza di Magie; e passando la stima in venerazione gliergessero i Romani un nobile Simulacro [b] nell'Isola di Esculapio fra i due Ponti del Tevere, che sormano l'Isola di Quattro-Capi, con la Iscrizione à lettere d'oro, Simoni Deo Sancto. Mà come che il suo oggetto era sol di abbattere, ò di consondere la Chiefa di Christo con una nuova Chiefa, ch' ei fondar difegnava in competenza della vera, i prestigii gli servirono per Araldi dell' Heresia, acciò l'Herefia ritrovasse gli huomini tanto maggiormente disposti alla credenza, quanto più sorpresi dalla grandezza delle maraviglie. A tal fine predicossi a' Romani per Figlio di Dio, nato nella Gindea, e mandato colà dal suo celeste Padre per annunziar nuova legge con opere illustri, e miraracolose: Che à lui haveva Dio consegnate le Chiavi del Paradiso, e la dispofizione de Sacri Tesori, onde chi volesse nella Chiesa ò valore, ò augue 3. Ambr. lib. 2. mento di Dignità, dovessela [c] procacciar' à prezzo di denaro, al cui sborzo haverebbe sottomessi li suoi doni anche il Cielo: Quivi parimente divulgò il libro de' suoi Contradittorii, e per emular con la somiglianza estrinse-Tonsura Eccle- ca la Chiesa di Christo, nuovo costume introdusse di Tonsura. Biasimavasi in quel tempo l'uso della chioma, nè, se non per qualche grave sciagura rendevasi lecito a' Romani il nutrirla; anzi [d] il raderla la prima volta era un far di que' capelli sacrificio à Giove con solennità di abbigliamenti, e pompa di convitati; e solamente [e] li Rei, ò i loro Amici, e Parenti per contrasegno di mestizia portavanla lunga per tutto quel tempo, che rimaneva in essi viva la rimembranza del supplicio; onde leggesi, [f] che Augusto per dolor della memorabile rotta, che sotto il Comandante Varo ricevè il suo Esercito da' Tedeschi, giurasse dinon recidersela, sin tanto che vendetta non prendesse de' nemici. Nelle parti però dell' Oriente non sottomettevasi al taglio, e permettevasi la cultura de' capelli, anche [g] ne' Sacerdoti, esolo in segno di obbrobrio recidevansi ai colpevoli di publico misfatto. E ciò appunto [b] era succeduto à S. Pietro, che predicando in Asia sii da' Gentili per odio tosato, oper disprezzo, e con una rasa corona di capelli in testa esposto al vituperio, e risa delle Genti. Mà come che è proprio di Dio, render gloriose le ignominie de' suoi Servi, e come dice S.Leone, [1] In honorem transferunt triumphi etiam instrumenta supplicis; quindi concepi tal venerazione la Chiefa à questa misteriosa Tonsura, che benche non manchino altre devote confiderazioni, ricevella ancora per questo capo, come insegna propria del Sacerdozio: [k] Nos coronam in capite gestamus, disse un'antico Ecclesiastico, pro veneratione Principis Apostolorum Petri, super quem Dei Ecclesia est superadificata. Quod enim impii illi ad Bar. an. 1054.n. 41. contumeliam illius Sancti excogitaverunt, hoc nos piè ad gloriam, & honorem ipsius facimus. Hor dunque invidiando Simone ne' Sacerdoti di Christo l'honore della Tonsura, una [l] somigliante ne prescrite a'suoi Seguaci, se non quanto che per contradistinguerli da' Cattolici, voleva, che da un' orecchia all'altra caminasse un solco raso di capelli, per cui, egli diceva, dinotarfi il Zodiaco nel loro Capo, che già per la rotondità rapprelentava il globo del Cielo. E molti Simoniani vedevansi per Roma con que Zodiaci in testa, andandone vanaglorioso il Mago per seguito di gente, e per

Capitolo I.

proprietà d'insegna. Mà Dio, che per sar molto non hà bisogno di molti, havea dall' Asia fatto venir'à Roma S. Pietro per fondar contro Simone la vera Chiesa in quella Città, [a] colluvie allora di ogni falsità, e di ogni a S. Leo in Serm. superstiziosa Religione, che divenne bentosto per mezzo dell'Apostolica b S. Cypr. epist 45. sua predicazione [b] Mater, & Caput omnium Ecclesiarum totius Orbis. Pietro con Sumon Convenne però à S. Pietro soggiogar prima il Mago co'miracoli, che i Mago in Roma, e Romani con la dottrina, & offertagli da Simone la prova [ c ] di risusci- miracoloso avvenimento di un tare un Desonto, il Santo Apostolo gradì l'invito con altrettanta prontez- fanciullo risuscza, con quanta fermezza credè, che la sua causa fosse l'istessa, che quelcato da S. Pietro.
la di Dio. Avvicinossi il Mago alla bara: e il forza di magiche poro il la di Dio. Avvicinossi il Mago alla bara: e à forza di magiche note il Leo in epidimorto fanciullo con il moto della testa dando come principio di nuova. (see Impero vita, S.Pietro soprapreso da santo sdegno, senza conceder tempo all applauso della gente, che già acclamava Simone per figlio di Dio, alzando al Cielo quelle mani, alle quali Christo haveva consegnate le Chiavi del Paradiso, fece incontinente sparir quella larva di vita, e ritornar freddo, emorto qual'era, il defunto Giovane: Indi rivolto a'Circostanti, e fatto lor'apprendere l'illusione del Mago, ad [d] esempio del suo divin d Luc. 7. Maestro, impose al morto, che si ergesse vivo, e parlasse. Il che segui non ancor terminato il comando. Irritato, e non confuso Simone dall'onta del vituperio, à nuovo cimento invitò S. Pietro, più publico, e più strepitolo del primo, si per il luogo, che fu il gran [e] Theatro di Roma preffol'Imperial Palazzo, come per la rappresentazione di uno spettacolo stupendo, qual'era il volar per aria al Cielo in testimonianza di esser'esso il figlio di Dio, La sua gran Mysione, dicea, doversi accettar con prove di gran miracoli, edesser falsa l'Ascensione al Ciclo predicata da S. Pietro del Racconto del Vosuo Christo, che col testimonio solamente di quattro miserabili Pescatori ha- go per l'atia. veva voluto persuadere al Mondo così prodigiosa salita; dove che Esso farebbe vedere il suo volo non in monte ermo, e remoto, nè avanti poca gente pescareccia, evillana, mà in luogo nobile, e dovizioso, dedicato alle maggiori grandezze, cherappresentar possala potenza de Cesari, e in mezzo à una Roma, che dentro le sue mura conteneva, come Paesani, li Forastieri di tutto il Mondo. Alle millanterie dell'Heretico altr'arme non oppose S. Pietro, che una ferma fiducia nella ricevuta promessa. Che non prevalerebbe l'Inferno contro la Chiefa; & una continua Orazione, che comandò à que pochi Fedeli, che in Roma allora dimoravano, acciò con le preghiere communi benigno soccorso amploratiero dal Cielo contro gl'insulti dell'inimico comune. A tal fine intimò loro il digiuno per il Sabato antecedente alla Domenica destinata al volo, che cadde verso il fine di Settembre. Qual pio [f] uso di digiunare il Sabato ritennero poi li Romani, ed altri Popoli d'Occidente in memoria, e venerazione del Succeifo. Convenne dunque nel Theatro in gran moltitudine il Popolo Spettatore dell'esito di & S. Aug. epist. Sa. una tanta promessa, qual'era il Volo di un'Huomo per l'aria; onde anche & Cast. coil. 3. c. avanti di vederne la prova, appariva nel volto di ciascuno anticipato lo stu- an. 57, n. 24, pore: quando comparve da una parte tutto fastoso l'Heretico, e dall'altra tutto humile senza affettazione, e tutto allegro senza jattanza il Santo con un piccolo stuolo de'fedeli, chenell'aria del volto, e nel portamento della Persona davano segni di considenza, e di sede. Allora [g] il Mago alzate in forma di Croce le mani, erivolto ai Circostanti con guardatura disposta g. S. Clem. Con, ?. gravita, e divozione; Ecco, diffe, che come figlio di Dio al mio Padre

e Suet in Ner.c.12

Origine del digamo del Sabato,

2 Suet in Ner. c.12 Rola del Mago.

c Bellar.1. 1. e,23.

& Calvin in Inftir.

lib . 4. c. 6. \$ 15.

Eglorioso Martirio di S. Pietro .

de Rom. Pont.

& Svet.c. T6. loc.cit. e Tacit. lib. 15. f Sever. lib. 2.

ann.70.

b S. Ang. Serm. 29. de Santi.

i Isain 51.

men volo, & in così dire sollevatosi co'piè da terra, cominciò con lento moto à volar per l'aria verso il Cielo. Mà prima del volo di Simone volò, e giunfe al Cielo l'Orazione di S. Pietro, che à tal vista inginocchiatosi sopra un granselce (quale presentemente conservasi nella Chiesa di Santa Francesca Romana con la impronta della impressione delle ginocchia; ) Se son vero Apostolo, esclamò, e vero Vicario di Christo in Terra, à Voi comando, ò Spiriti maligni, che abbandonata l'impresa, lasciate cader da quell'alto il Mago, in vituperio, e risa di que'medesimi, ch'egli ha sedotto. Cadde à questo dire precipitosamente allora all'ingiù Simone, come Lucifero dal Cielo, e dando il colpo verso quella parte del Theatro, [a] che Morte spaven- riguardava l'Appartamento Imperiale di Nerone, ruppesi una coscia, & ambe le calcagna, e urlando come Bestia, frà consusione, e dolore sinì mileramente la vita, rimanendone in memoria per molto tempo quel luogo denominato da'Romani Simonio. Da cosi degno succetto la Religione Christiananon potè ricever maggior vantaggio, nè l'Heresia maggior discredito: essendo che il fatto su così publico, e suor di ogni controversia, che que'medesimi, che haverebbon voluto negarlo, confusi, e mesti si partirono, perorando bastantemente per i Fedeli l'evidente grandezza del miracolo. La [b] sola Scuola di Calvino doppo quindici Secoli di commune, e ferma credenza rigettalo come favolofo, & ideale. Tuttavia di tanto peso sono non solamente appresso li Cattolici, mà appresso tutto il Mondo le testimonianze autorevoli di Egesippo, Clemente, Arnobio, Damaso, e di tutta quella lunga serie d'Historici sacri, e profani restigratidal [c] Bellarmino nelle sue Controversie, che quindisol si prova, con quanta evidenza di ostinazione in cose maggiori controvertino gli Heretici un successo così chiaro, e manifesto. Nerone intanto stimando dipurgar l'offesa del Reo con la morte dell'Innocente, comandò, che in ceppi fosse posto S. Pietro, e condannato come Seminatore [d] Superstitionis nova, & malesica, e [e] Protettore di gente odiata, e di Religione esitiabile, [f] e bandita. Alla condanna seguì la pena, e doppo nog Die 29. Innis ve mefi di prigionia nel Carcere Mamertino presso al Campidoglio [g] sù il Santo Apostolo crocifisso sopra la sommità del Colle di Giano, che torse da quel tempo con miglior augurio di nome fu da Christiani denominato Monte Aureo, e da'Romani presentemente Montorio. [h] Dignus certe, scriffe di S. Pietro l'aurea penna di S. Agostino, qui adificandis in Domo Dei populis lapis eset ad fundamentum, columna ad sustentaculum, clavis ad Regnum, donde par che ripeta a tutti li Popoli fedeli [i] Attendite ad Petram, unde excisi estis: essendo che S. Pietro sii non men Padre al Christianesimo per autorità, che guida per esempio.

# CAPITOLO II.

## Lino di Volterra creato Pontefice nell'anno 70.

Menandro, e sue Heresie: Ebione, sue Heresie, e diverse Sette di Ebioniti: Libri del Pontefice S. Lino: Sua attenzione, e zelo contro gli Heretici: Suo Decreto contro la vanità delle Donne: Calunniato dagli Heretici moderni, e venerato, e difeso da'Cattolici.

Orto il Capo, viddesi, come un' Hidra, divisa la Setta in molte Teste, tutte ripiene di velen di Heresia, mà l'una diversa dall'altra nell'enormità de' Dogni; onde sursero quegli Heretici, che furon detti Vaganti, à guisa di Torrenti usciti dalla Palude infernale di Simone. Cosa solita in ogni Herefia, li cui Settarii dopo la morte dell' Auto-

re, nehanno discreditati gli errori con altri oppostierrori, per ricever pregio di sapere dalla contradizione con l'Heresiarca. Menandro, che su Compatriota, e il più diletto Discepolo di Simone, vantossi del no- sue Heresie. me di Simoniano; mà con tal contrarietà di massime, che giustamente può dubitarsi, se più esecrabile sosse stato Simone in asserir le sue, ò Menandro in impugnarle. Egli disse [a] come Simone, Christo haver a S. Epiph harve presa figura di Huomo, mà Esso, e non Simone esser figlio di Dio: onde come tale insegnò in Antiochia horridi precetti, & [b] introdusse uno b S. Iust. Apol. 2. spaventevole battesimo, nel cui atto, susurrate Magichenote, succedevano spettri desormi, & horribili. In virtu di tal Sacramento, egli asseriva, salvarsi gli Huomini senz'altro merito di opere, promettendo ai Battezati in suo nome quel doice seutto deil'albore della vita, cioè [c] l'esenzione dalla morte naturale del Corpo. Fù la Setta di poco seguito, e di c Idemin Orat. ad minor durazione; onde incorse nel deriso di Tertulliano, che disse, [d] Quod boc Menandri Balneum: Comicum credo. Sed cur tam infrequens, tam d Tertull.lib. de occultum, quo paucissimi lavant? Suspectam enim faciam tantam raritatem Aimac. 50 securissimi, atque tutissimi Sacramenti.

Ma Ebione passò sorse più [e] avanti di Cherinto nella pretesaunione e S. Hier, advers. delle due Leggi, e neila negazione afferita della Divinità di Giesti Christo, Lucifer. che furono medesimamente li due Punti della sua Heretica predicazione. Fù Ebione [f] nativo di Cocaba presso Astaroth nella Regione di Basan, e f S. Epiph. har. 50. diluiscrisse S. Episanio, [g] Hic quidquid borrendum est, & perniciosum, g Idem har. 30. & abominabile, informeque, ac incredibile, & odio plenum, id à singulis Sectis accepit, & in Asia pradicationem habuit, & Roma; edhebbela con si felice successo, che rari altri Heretici certamente ò più fortunatamente Ebione, sue qua la propagarono, òpiù maliziosamente la sostennero. Mostrossi egli così lita, & Heresie. parziale agli Hebrei, che pretese di umr'il muro vecchio, e'l nuovo senza quella lapida angulare, che connette, e concorda una Legge con l'altra,

Menandro, e

a S. Hier. loc.cit. in fine .

b laem epift.89.

in fine .

d Eufeb.l.3.c.21.

e S.lern.l.I.c. 26. Ċ E. eb.l.3. c.27.

f S.I in har . 30

h S. I piph locicit

Rabbiofo flegno di Ebione con . o S Paolo.

i Apud S. Hier.in Caral. verb. Se neca.

k S. Epiph. Har .! ib. 1.

1 4.7. 4.

Setta . & Here fie contrarie de Se-

m X.A. Senen. Bill. San. iib. 7. Eufeb.lib. 3.

cioè senza la spiegazione della Chiesa Cattolica, al cui lume, [a] disse S. Girolamo, devesi accendere la cognizione, e la credenza Christiana: e perciò Ebione meritò la censura, che il medesimo S. Girolamo fulminò contro i Nazarei, [b] Dum volunt, & Judaiesse, & Christiani, nec Judai sunt, net Christiani. Negò parimente, come gli Hebrei, la distinzione delle Persone nella Santissima Trinità, e per attenersi all'uso antico di celebrar' in Azimo la Pasqua, assolutamente riprovò il Fermentato nel Sacrificio, come materia inetta alla consacrazione; escorse tant'oltre ne'Secoli situri quest'errore, che Scoto attesta, haver S. Leone ordinato, che nel solo Fermentato si consacrasse, per non concorrere nel giudaizzare con gli c Sort 4.d. 11.9.6 Ebioniti, [c] Tempore Leonis Papa fuit constitutum, quod consiceretur in fermentato: sed fuit ad tempus, ad extinguendam Hæresim Ebionitarum, qui dixerunt, quod necessarium erat, Christianos judaizare. Volle [d] medesimamente, che si riguardasse il giorno del Sabato, e quello della Domenica, ambedue come testivi, per unire anche nella solennità de giorni li riti Hebraici, e li Christiani. Si opponevano intanto ad Ebione l'Epistole di 5. Paolo, e gli argomenti fortissimi, che l'Apostolo adduce contro la communione delle due Leggi, e da'Christiani si stringeva l'Heretico, ò all'abjura, ò alla risposta. Ma egli diella più da disperato, che da contradittore, poiche non solamente se rigetto l'Epistole di S. Paolo come apocrife, e come dettate da spirito invidioso, e maligno, ma contro S. Paolo vomitò bestemmie da inhorridirne il pensiere. Chiamollo [f] per dispregio Tarsense, perch'era nativo [g] di Tarso in Cilicia, & [b] Apostata della Legge, perche invaghitosi in Gierusalemme della figlia di un Sacerdote, e sottopostosi al duro taglio della Circoncisione, irritato dalla repulsa, ch' egli hebbe per ottenerla in moglie, si rese Christiano, e contro la Legge scriffe, e la Circoncissone. Ma non tanto perche dimostrossi S. Paolo contrario alla sua heresia, quanto per incitamento d'invidia arse contro di lui lo sdegno di Ebione. Era intanta estimazione appresso i Christiani la Persona di S. Paolo, che desiderò Seneca, [i] Se ejus loci esse apud suos, cuius erat Paulus apud Christianos; onde volendo Ebione infinuar fra'Christiani il suo errore, e prevedendo vigorosa opposizione dai Scritti dell'Apostolo, vituperavalo con gli accennati ditterii, per offuscar la sama del suo Avversario col discredito della Persona, & à tal fine [k] un Libro compode se, che intitolò Acta Apostolorum, in cui deride il di lui Apostolato, e dottrina. Nel medesimo tempo, per non alienarsi totalmente i Christiani, esaltava alle stelle, & appassionatamente venerava S. Pietro, avanti li cui piedi, egli diceva, Esso essere stato un di [l] quei, che havevano gittato il prezzo de'loro haveri, per seguirne i consigli, cla sede, e perciò chiamarsi Ebione, che inlingua Hebrea significa Miserabile, e Nudo; onde andava dilacero manto ricoperto, mendicando dall'austerità della vita aura, e seguaci di Ebione, guaci. E come che contradicevano al suo intento non solamente l'Epistole di S.Paolo, mà generalmente tutti gli Evangelii, ei prendendo dalla necessità configlio, non ne ammesse alcuno, ad eccettuazione solamente della Genealogia di Giesù Christo secundum carnem narrata da S. Matteo, con m] la quale come con arme potentissima contradiceva a'suoi contrarii. E contrarii furono parecchi de'suoi medesimi Seguaci. Conciosiacosache n Iden ibid. & in due Sette [n] si divisero, anche nel lor nascere, gli Ebioniti. I più fedeli ai di lui sensi sostenevano Christo puro Huomo, come doppo quattro Secoli diffelo

Capitolo II.

diffelo Nestorio, chiamando la Vergine Santissima, Madre di Huomo, e non di Dio, e Giestì Christo superiore agli Huomini per merito solamente dell'esemplarità della vita. Altri contro il senso verbale di Ebione, per mostrar disaper molto con la contradizione del Maestro, predicavano Christo puro Dio, non nato secundum carnem, come doppo Nestorio asseri Eutyche. Estremità equalmente Hereticali, e sin d'allora riprovate, e condannate da S. Giovanni nella sua seconda lettera, in cui chiama gli Autori, Seduttori, ed Anti-Christi. Quei [a] dunque, che asserivano Christo puro a XIII. Sinen loca Dio, cominciavano l'Evangelio di S. Matteo dal Terzo Capitolo, ripro-cit. vatone il primo, & il secondo, ne'quali si dimostra Christo nato divera carne humana; alterando, diminuendo, ò aggiungendo ai rimanenti ciò, che maggiormente confacevasi alla loro opinione. Eperche ordinariamente l'Heresie vengon prese per pretesto, à fin di poter più liberamente sfogar le passioni dell'animo con la dissolutezza del senso, quindi sù, ch'Ebione [b] ogni carnalità permesse come lecita, eccitando li Giovani più teneri in età à prender moglie, e quante ne volevano, perche, diceva, da Dio create Altr' Heresie di due Virtu, alle quali haveva conferito il dominio di tutte le cose, cioè Ebione. Christo, & il Demonio; al primo appartener l'altravita, e'Iguiderdone de'meriti; al secondo la vita presente, e la permissione di ogni piacere; deducendo necessarie le operazioni dalla necessità delle due Virtu, che dominavano l'uno, el'altro Mondo. Herefia, che andava di pari con li due Principii di Simon Mago, e forse tutt'Essa, suor che nel nome, dalla quale appresero poi la loro gli Heretici Manichei.

Era intanto succeduto nel Pontificato Romano S. Lino, uno de' Diaconiscompagni di S. Paolo, Coadjutore di S. Pietro nelle fatiche, e te- c 2, ad Tim. 4. stimonio presente della Santità, e zelo del suo glorioso Predecessore: onde di ciò, di cui prima siì spettatore, su poi anche Historico, descrivendo zelo, e Decreti de le dispute di S. Pietro contro Simone. Quindi inherendo al di lui esempio Lino contro gli molti Vescovi conservo per diverse parri del Mondo, e con gran pregio di molti Vescovi consacrò per diverse parti del Mondo, e con gran pregio di Apostolica sollecitudine resse la Chiesa in quegli ultimi calamitosi tempi dell'Imperio di Nerone, & in que'susseguenti men'infelici di Vespasiano. Tanto però più seria, e premurosa sù la sua attenzione à custodir Roma dall'Heresia, quanto più ambiva l'Heresia por piedi in quella Reggia del Christianesimo. Haveva Ebione [d] predicate le sue impudiche massime d S. Epiph, har. 30. in Roma, eprima di lui haveva Simone, come si disse, introdotta una [e] e Idembar, 21. communicazione infame di Huomini, e Donne anche nelle Case dedicate da S. Pietro al culto di Chiese. Egli per opporre la verecondia Christiana alla sfacciatagine degli Heretici, publicò una Constituzione sopra la Riforma delle Donne, rinovando [f] il Precetto di S. Paolo, [g] Ut Mulier f 1. ad Corinib. 11. velato capite in Ecclesiam introiret. Il Decreto su per quindeci secoli vene- Font. in Lino. rato da tutti li Fedeli del Mondo, come testimonianza authentica, con quanta accuratezza vigilassero sin d'allora li Pontesici Romani per mantener nella sua purità, e decoro la Religione Cattolica, e l'honestà nelle Chiese. Mà i moderni Centurioni della Scuola di Magdeburgh in Germania si compiacquero di censurarlo con ironica malignità, dicendo di S.Lino, [b] Instituit, ne qua mulier (dignum equidem Episcopali cura) nist h Magd. Cent. 1. capite linteis operto, templum ingrederetur. Se S. Lino havesse aggiunto, lib.2,e.10, che ciò far si dovesse Propter Angelos, certamente li Magdeburgensi haverebbono dichiarata superstiziosa la Constituzione, & esecrata l'altra dell'A-

postolo

b Malach. 2.

& S. Io. Chryf. hom.

d 1.ad Corintb. 1 1.

e S. Thoro. 1 . p.q. 93.478.4 ad I.

f S. AHR. GHEMTE ferigl. decr.par.2 eauf.33.9.5.c.8. & Petr. Lomb.dift. h Abr. Ekel in H.f.or. Arabam c. 14.

i Franc. Bordo mins in fine libri, in quo agit de mi-Parma an. 1703.

postolo S. Paolo, che non giudicò dispregievol cura del suo Apostolato a r.ad Corinth. 11. l'imporre alle Femmine, che oraffero nelle Chiefe col Capo velato a Prapter Angelos, ò perche gli Angeli quivi affiltono, come in Casa di Dio, ò perche con tal nome vengon chiamati da [b] Malachia, e da S. Gio. [c] Chrisostomo li Sacerdoti, che ne' Tempii offeriscono a Dio li Sacri-2. in epift. ad Rom. ficii. Oltre à che S. Lino potrebbe addurre à favore del suo Decreto la medesima ragione, che volle render S.Paolo del suo Precetto, cioè s d'Che l'Huomo Imago, & gloria Dei est, mulier autem gloria viri est; onde l'Huomo, soggiunge l'Apostolo, non debet velare caput suum, perche Imago Dei est; mala Donna non velato capite deturpat caput suum, perche non è imagine primaria di Dio, mà Gloria viri est. Ed in questo senso spiegò S. Tommaso il sopracitato passo di S. Paolo, dicendo, [e] Che tanto l'Huomo, quanto la Donna sono Imagine di Dio, secundum id, quod importat ratio In aginis principaliter, idest quo ad naturam intellectualem; manell'Huomo invenitur aliquid aliud, quod importat ratio Imaginis secundariò, quia Vir est principium, & finis mulieris, sicut Deus est principium totius Creatura. Nel qual sentimento prima di S. Tommaso concorsero [f] S. Agostino, il [g] Maestro delle Sentenze, & Abramo [b] Ekellens Virtuoso di protondissima erudizione, i quali concludono, che folamente l'Huomo è Imagine immediata di Dio, e non la Donna, che condita fuit ad Imaginem Vri fui. Nel qual proposito habbiamo di fresco letto un Libro, tradotto in lingua Italiana da Horatio Plata Romano, il quale forse ancora ne sul'Autore, ebenche in ello egli si prosessi Cattolico, non può tuttavia esimersi dalla taccia di Heretico, e di Heretico Inventore di nuova, e facrilega Herefia; Egli dice, Le Donne non esere della medesima specie, che l'Huomo, e perciò incapaci della vita eterna, e non partecipi della Redenzione, e del Sangue di Giesù Christo, che non era altrimente morto per ese. Contro qual'enorme bestemmia riprovata intutte le Scuole tanto naturali, quanto civili, e divine, un dotto [i] moderno Autore acremente s'invehisce con un degno trattato, che intitola Advocatus Mulierum, Antidoto proporzionaraintis, impress to à talveleno. Per le quali ragioni, che veniam pur'hora di riferire, dignissima si la Constituzione di S. Lino in moderare, e reprimere la vanita delle Donne, in que'tempi particolarmente, ne' quali la sfrenata baldanza dell'Herefia rendevale più libere, e perciò tanto maggiormente disposte ad introdur fra i Fedeli massime, e costumi contro la purità della Fede.



#### CAPITOLO III.

Cleto Romano creato Pontefice nell'anno 81.

Clemente Romano creato Pontefice nell'anno 93.

Scritti di S. Clemente Papa: Esistenza, evalidità delle Tradizioni, de'Canoni detti degli Apostoli, e della Prattica antica della Messa nelle sue Orazioni, e Cerimonie.



El Pontificato di Cleto, e Clemente vagarono le già accennate Heresie, e di essi, come di molti altri Pontesici di que'primitempi, [a] Res gesta remanserunt prorsus obscura. a Bar. an. 112, n.t. Ma se oscura rimase la memoria de fatti, riman celebre quella de'scritti dis. Clemente, co'quali assicurò allora la scritt Fede Cattolica, ed aprì a' Posteri una copiosa armeria,

Scritti di S.Cle-

onde forniscasi d'isquisitissime armi ogni Christano Heroe contro gli assalti degl'Inimici di Christo. E ciò sù il [b] Libro, in cui con sede, & b S. Athan, in Syordine registrò molte Constituzioni, e Tradizioni Apostoliche, ch'esso & Epipo, har. 45. haveva udite, & apprese da'Santi Apostoli, de' quali era stato Coadju- ad Philipp. 4. tore, [c] Compagno, e Familiare, Sicche la dottrina in lui non potè haver nè Maestri maggiori, onde apprenderla, nè congiuntura di Cathedra maggiore, onde spiegarla: Poiche le notizie, ch'egli hebbe, l'hebbe da' Santi Apoltoli, li Santi Apoltoli da Giesti Christo, e Giesti Christo da Dio; e però della Tradizione diffe Tertulliano, [d] Ecclesia ab Apostolis, Apostoli d Terrull. depiaà Christo, Christus d Deo suscepit. E'bennota [e] la diversità delle opinio- seript. cap. 22. ni fra gli Eruditi, se il Libro delle accennate Costituzioni riconosca per Au-2.61sfert.2.cap 2, tore S. Clemente, ò altri. L'antichità communemente [ f ] lo venerò, come parto di quel Pontefice; malo tramando por à i Posteri, come si dira, notabilmente viziato dagli Heretici Ebioniti, i quali con adulterarne i sensi pretesero render dubbiosa generalmente la tradizione della Chiesa. Punto cotanto contrariato da tutti gli Heretici, e cotanto fostenuto in ogni età da tutti li Cattolici, che non sarebbe forse giammai sorta Heresia, se la Tradizione fosse stata accettata per regola de'dogmi, e per vera interprete della Divina Scrittura. Il che obliga Noi, che scriviamo queste cose, à porger di essa tanto piu distinta la notizia, quanto più, per intendimento de futuri successi, ne giudichiamo necessaria la perfetta, e piena intelligenza. La Tradizione è una dottrina appartenente ò alla Fede, ò à elefiastiche, eloi Costumi, quale non trovasi esplicitamente espressa nella Sacra Scrittura, steza, e divisione, ma folamente ne'Scritti de'Santi Padri, seguitata ab immemorabili dalla S. Chiefa; onde ragion vuole, che dicasi provenuta à noi da' Santi Apo- g Terrullel ib. 4. stoli, & a'Santi Apostolida Giesti Christo, [g] Si constat id verius, quod ent. Marcionena prius, dice Tertulliano, id prius, quod ab initio, id ab initio, quod ab

Tradizioni Ec-

Apostolis: pariter utique constabit, id esse ab Apostolis traditum, quod apud Ecclesias Apostolorum suerat sancitum, in conformità dell'aurea sentenza a S. Epiph. har. 61. di S. Épifanio, [a] Non omnia à Divina Scriptura possunt accipi; quapropter aliqua in scriptis, aliquaintraditione Sancti Apostoli tradiderunt. Nè si controverte da'Cattolici, che siccome la Sacra Scrittura è Regola di Verità, e che tutto ciò, ch'ella contiene, è vero, e capace di fondare un dogma di fede, così la medefima non fia la fola, & unica Regola della Verità della Fede, cioè à dire, ch'ella sola esplicitamente contengatutte quelle verità la cui cognizione, e credenza è affolutamente necessaria alla salute. Conciosiacosache la Sacra Scrittura per la sua oscurità in moltissime cose non basta à convincere, senza illume, che riceve da quella, che i Giuristi chiamano Reina delle Interpretazioni, cioè dall'Osservanza, ò sia o sservanza nell'operare, ò nel credere della Chiesa, la qual'osservanza convien, che habbia per Testimonii le Definizioni de'Pontefici, le Tradizioni dell' Antichità, e'l Sentimento de'Padri. Onde Scoto rispondendo al Queito, Utrum Divina Scriptura contineat doctrinam sufficientem ad salutem, dice, [b] n genere Scriptura esse sufficientissimam. Siquidem, enam resert, de come spiega il citato Interprete, nil est de side tenendum, quod vel explicità espicat ost sa non sit in Scriptura, vel implicità. Habbiamonella nostra Santa Chiesa, sogcome spiega il citato Interprete, nil est de side tenendum, quod vel explicità giunge à questo proposito un'Eminentissimo [c] Scrittore, misterii, & articoli assolutamente necessarii à credersi, li qualine sono chiaramente contenuti lieulio, 3. cap 3. in nella Sacra Scrittura, nè posson da lei dedursi con conseguenza del tutto evidente. Così sono li Misterni della SS. Trinità, c dell'Incarnazione, più tosto indicatidalla Scrittura, che manifestati; poiche li Passi più segnalati, e considerabili, de' quali si sono serviti tutti li Santi Padri, e particolarmente [d] queidel primo gran Concilio Niceno, per propar contro Arrio l'Unità d'Essenza, e la Consustanzialità delle Divine Persone, sono quelli riferiti da S. Gioranni nel Capitolo [e] Quinto, eff Decimo del suo Evangelio, e queldant tostimonium lo di S. Matteo nel Capitolo [g] Vigesimo ottavo. E pure da essi non inferi Arrio l'identità dell'Esenza, ne Sabellio la distinzione delle Persone: applican-E Pater, & Ego do il Primo al Figlio un'Unità col Padre, ch'egli chiamò, Unità d'accordo, ò d'Intelligenza, in quella guisa, che il medesimo Figlio domandò [b] per i in nomine Parris. suoi Discepoli al suo Divin Padre quell'Unità, ch'Eso haveva con lui; qual domanda non poteva cader sopra l'Unità di Esenza, mà sopra l'Unità d'Intelligenza, d'Amore, e di Concordia: & attribuendo il Secondo la Distinzione delle Persone à Distinzione d'Ufficio, con cui sotto diversi nomi rappresentasi una sola Persona in diversi Ufficii di operazioni. L'istesso accade nell' altro Mistero dell'Incarnazione, la cui intelligenza dipende in gran parte da quella della Trinità; essendo che l'Incarnazione consiste in questo, Che il Dipin Verbo si è unito alla natura humana in modo tale, che Giesù Christo, ch'è il termine di quest'Unione, è vero Dio, e vero Huomo tutt'insieme: onde per chiarezza dital Verità, è necessario poter chiaramente ancora dimostrare il Milterio della SS. Trinità, e la Divinità di Giesù Christo per il medesimo mezzo della Sacra Scrittura; il che, come si dise, non si può dedurre per consequenza certa, & infallibile; e benche in virtu di alcuni pochi [i] passi della Scrittura possiam venire in cognizione della Divinità di Giesù Christo, tuttavia eglino sono così generali, & oscuri, che non dubitò Nestorio d'interpretarli à suo modo, applicando la Divinità di Giesù Christo, non ad essenza con Dio, madsimilitudme, & imagine, Cosi il Cardinal di Richelieu.

Onde

h Scot.q. 2. prol. differt. Biblica, Quafito 10 C Card. de Riche-

d April Theod 1.1.c.8. & Bellar. 1 4. c. 6. de Verbo Deinon scripto.
e Tres sunt, qui in Calo, & hi Tres unum funt. unum sumus. & Baptizantes eos & Filii, & Spiri tus Santti . h loan 7. Rogo ur alliunum fint, fi eut Tu, & Ego unum sumus.

i Ioana 17. & al 1. b. 110.20

Onde apparifce, che la Legge scritta senza il fondamento di quella, che chiamasi Non scritta, non può essere alla Chiesa Cattolicasola, & unica regola della Verità della Fede, ch'esser deve chiara, certa, & infallibile. E questa Legge non scritta è la Tradizione, che sa conoscere, come sia stata sempre interpretata, & intesa la Sacra Scrietura dalla Chiefa, e dal fentimento commune di tutti li Santi Padri nel corfo seguito, e non interrotto de'Secoli passati; Pouche, soggiunge di nuovo il sopracitato [a] Autore, benche li riferiti pussi presi superficialmente ad a card. de Rich Lutteram non siano per se sufficienti, e capaci à convincere l'incredulità, e loc. cut. l'ostinazione degli Heretici; tuttavia certa cosa si è, che se si aggiunge ad essi la Tradizione, stabiliscono ambedue insieme così chiaramente, e così demostrativamente li Divini Misterii della Trinità, & Incarnazione, che negar non si possono senza incorrer nella condanna è di cecità relontaria, è di perversione più che Diabolica. Così egli. Ne' medesimi sentimenti à lungo si stende l'altra dorta penna del Cardinal Pallavicino, dicendo, [ b ] Se il Vargelo contenesse con distinta chiarezza tutti gli Articoli della b cardin. Pallav. Fede, appenna sarebbono mai stati Heretici fra Christiani. Ne meno li Mi- in Hist. Trid. 1.12. sterii della Trinità vi sono così manifesti, che non sano bisognati per tanti Secoli molti Concilii à dichiararli. Questo fà palese la necessità di ricorrere anche alla parola di Dio non iscritta, ch'è la Tradizione, ed alla infallibile Interprete dell'una, e dell'altra Dirina parola, ch'è il Vicario di Christo. Così il Pallavicino. Perloche fra le molte proposizioni di Raimondo [c] Lullo condannate da Gregorio XI. meritevolmente sù an- c Vedi il Pont. di che questa censurata, [d] Omnes Articulos Fidei, proindeque Sanctissima Gregorio XI. Trinitatis Mysterium probari posse per rationes necessarias, demonstrati- mer in Decre da-vas, & evidentes. In oltre senza l'esistenza della Tradizione cade l'esi- art 96. stenza eziandio della Scrittura. Poiche per sola Tradizione sappiamo, che li Santi Evangelisti habbiano scritti li loro Evangelii, [e] Et Ego epip fundices. Evangelio non crederem, diste S. Agostino, nisi me Catholica Ecclesia commoveret auttoritas. Quindi s' inferisce, esser più antiche le Tradizioni, che gli Evangelii, [f] Certè prior anima, quam littera, & prior f Tertuil. lib. de sormo, quam liber, & prior sensus, quam stylus; essendo che, avanti che S. Matteo componesse il suo Evangelio, cioè otto anni in circa doppo la morte di Giesù Christo, la Chiesa di Dio governavasi con le sole Tradizioni, e con la sola Legge, scritta [g[ Non atramento, sed Spiritu Dei vivi, non in tabulis lapideis, sed in tabulis cordis carnalibus. Sicche chi impugna le Tradizioni, toglie il fondamento di creder' agli Evangelii, e conceder deve, che per gli accennati otto anni non havessero i Christiani regola certa di Fede : le quali cose fono empietà, che non giammai alcuno hà afferite. E questi si è quel fortissimo argomento, col quale l'accennato [h] Cardinal de Ri- h Card. de Riche chelieu convince manifestissimamente quegli Heretici, che asseriscono, la Tradizione non poter fondare un' Articolo certo di Fede. Conciosiacosache non essendo cognizione più necessaria à noi per la salute, che quella che ci rende certi della Verità della Divina Scrittura, in cui sola gli Avversarii fondano la Fede; ed al contrario non trovandosi in alcun luogo della Sacra Scrittura tal Verità, evidentemente deducesi, che la sola Tradizione dà piena notizia, onde sondar si debba la Divinità di que'Libri, & in consequenza un' Articolo principalissimo della Tomo I.

g : id Carinth. 4.

CLEMEN-Secolo I. TE.

2 -481.Y.

b 8. Leo epif , 10.

c 2. Petr. 1. e 2.aa Thiff. 2.2.2 f 2.cd Timostale

g Marci 16.

i A8.10.

vers. Har.c.3.

S.Jo. Chryf. hom. 4. in spift. 2. ad

Fede. Dimostrata la necessità della Tradizione, non può dubitarsi della di lei esistenza da Huom mediocremente versato nella Lezione de Sacri Libri. Poiche ne'quaranta giorni avanti la sua Ascensione al Cielo, Christo sempre parlò co'Santi Apostoli [a] De Regno Dei, cioè della sua Chiesa, alla quale lasciò come buon Padre le istruzioni necessarie. e circa il Credere, e circa l'Operare, e circa l'Ecclefiastica Disciplina; [b] Quid enim aliud, dice S. Leone, quadraginta dierum mora gestum est, quam ut Fidei nostra integritas ab omni caligine mundaretur? Il che hor testifica [c] S. Pietro scrivendo à i Popoli dell'Asia, hor S. Paolo [d] à que di Corintho, di [e] Thessalonica, & [f] al suo diletto Timotheo, & hor'altri in altri luoghi, che lungo farebbe il riferire. E sopra tutto notar si deve, che Giesù Christo non impose agli Evangelisti, che scrivessero l'Evangelio, ma bensì che lo predicassero, [g] Pradicate Evangelium omni Creatura; quasi egli dir volesse, che tramandassero à i Posteri non tanto con gli scritti, quanto con la predicazione quelle verità, ch'eglino havevano udite da lui: onde creder dobbiamo, che per adempire al precetto havuto, molte più cose predicassero i Santi Apostoli di quelle, che hanno scritto. È testimonio ne fanno molte h s. Hier. pist. 152 sentenze proferite da Giesù Christo, e riferite [b] da S. Girolamo, e quellapin celebre [i] Beatius est magis dare, quam accipere, che non leggesi in alcun Testo de'Sacri Evangelii, ma nella predicazione solamente, che gli Apostoli secero degli Evangelii. Ed in quest'Apostolica predicazione confiste principalmente la Tradizione, poiche havendo gli Apostoli predicato per comandamento di Christo gl'insegnamenti del medesimo Giesù Christo, li riceverono primali Fedeli con immensa riverenza, e li custodirono poi sempre li Sommi Pontefici con esattissima attenzione, tramandandone da Successore in Successore, e da Secolo in Secolo la notizia, che finalmente è pervenuta à noi così fincera, che ci afficura la Chiefa, tali effere presentemente quelle tradizioni, ch'effa venera, quali erano allora, quando attualmente elleno furono predicate da'Santi Apostoli. In modo tale che concluder possiamo con S. Agok & sug. epift. 128 stino, [k] Insolentissima insania est disputare, an faciendum sit, quod tota per Orbem frequentat Ecclesia; e con Tertulliano [1] Traditio tihi pra-1 Terrull. de cor. tenditur auttrix, consuetudo confirmatrix, fides observatrix; e con Vinm Vine. Lyr. ad. cenzo Lirinense [m] In ipsa Catholica Ecclesia magnoperè curandum est, ut id teneamus, quod ab omnibus creditum est. Sequamur universitatem, antiquitatem, consensionem; e finalmente con S. Gio. Chrisostomo, che tutto prova con nulla dire [n] Est Traditio? Nibil quaras amplius. Due forti di tradizione ammettonsi da' Cattolici, l'une appartenenti alla Fede ò circa il credere, ò circa l'operare, l'altre alla Disciplina Ecclesiastica. Le prime surono da Giesu Christo ò verbalmente notificate a'Santi Apostoli, ò mentalmente loro rivelate dallo Spirito Santo, & hanno l'istessa forza, & autorità, che li Precettidella Legge scritta, onde creder si debbano con Fede Divina; tali sono, che tutti li quarantacinque Libri del Vecchio Testamento siano sacri, quattro gli Evangelii, e Canoniche tutte le rimanenti Scritture del nuovo Testamento, sette li Sacramenti, e ciò che alla materia, forma, e Ministri loro appartiene, che ogni Huomo, ò Donna anche Pagana sia sufficiente Ministro del Battesimo, dell'Ordine siano capacili soli maschi, de'rimanenti tuttili Battez-

CLEMEN-

TE.

zati, che Vergine siasempre stata anche doppo il parto la Madre Santissima di Giesii Christo, & altre tanto circa il credere, quanto circa l'operare, non annotate dalle Divine Scritture, mà sostenute, e venerate ab immemorabili dalla Chiefa, benche di esse non habbiano giammai parlato nè Evangelisti, nè Apostoli, nè Concilii, in conformità del detto di S. Agostino [ a ] Quod universa tenet Ecclesia, nec Conciliis a S. Augocont. Deinstitutum, sed semper retentum est, non nisi auctoritate Apostolica tradi- lib.4.cap. uls. tum rectissime creditur. Le seconde poi, che sono appartenenti alla Difciplina Ecclesiastica, hannola medesima autorità del Jus Pontificio, e perciò per giuste ragioni possonsi da' Pontesici dispensare, come apparisce dalla prattica del digiuno Quadragesimale, della recitazione dell'hore Canoniche, delle dispense Matrimoniali, e di altre, delle quali scrisse S.Gregorio, [b] Regula Sanctorum Patrum pro tempore, loco, persona, O negotio, instante necessitate tradita sunt; es. Leone, [c] sicut quadam b s. Greg. quem sunt, que nulla possunt ratione convelli, ita multa sunt, que aut pro con- ctat cas. Necosse sideratione atatum, aut pro necessitate rerum oporteat temperari. S. Cle- Regula ibid. mente molte ne registra, e in otto Libri divide un gran volume, che c S. Leo epist. 95. feco porta il nome di Constituzioni, nel quale à lungo tratta del Culto di Dio, del Rito Sacro, delle Ceremonie Ecclesiastiche, delle Osservazioni, degli Ordini, dello Stato della Chiesa, e de' Precetti appartenenti allo stabilimento, & augumento de'Fedeli. Ful'Opera, come si disse, [d] ricevuta dall'antichità con distinto applauso, e venerazione. d S. Ath. in Siaon. Mà perchè l'Heresia, dove non può volar con la penna, giunge con & S. Epiph, har. 45. le fraudi, presto successe, che ne adulterassero [e] gli Ebioniti li sen- e S. Hier. in catal. si, spargendone viziate copie pel Mondo, onde in qualche parte venne in ciem. à dubbitarsi della dovuta sede del Libro. Il medesimo S. Clemente [f] si duole di cotali Heretici, e della maligna perversione de'suoi Scritti; onde avviene, che quello delle Constituzioni, benche in ogni Secolo molto apprezzato, non sia stato giammai riposto dalla Chiesa srà

Doppo il Registro delle accennate Constituzioni, sieguono ottanta- Canoni Apostoliquattro Canoni, che diconsi formati da'Santi [g] Apostoli. Mà per- ", e loro y di str. , Cassoli de lis. che nella prima delle due Lettere di Papa Zefirmo si fa menzione di es- lett con Turian. si nel numero solamente di settanta, & in altri antichi Codici di sesdella solamente di settanta, & in altri antichi Codici di sesla solamente di settanta, & in altri antichi Codici di sesla solamente di settanta, & in altri antichi Codici di sesla solamente di settanta, & in altri antichi Codici di sesla solamente di settanta, & in altri antichi Codici di sesla solamente di settanta, & in altri antichi Codici di sesla solamente di settanta, & in altri antichi Codici di sesla solamente di settanta, & in altri antichi Codici di sesla solamente di settanta, & in altri antichi Codici di sesla solamente di settanta, & in altri antichi Codici di sesla solamente di settanta, & in altri antichi Codici di sesla solamente di settanta, & in altri antichi Codici di sesla solamente di settanta di settanta di sesla solamente di settanta di settanta di sesla solamente di settanta di settan fanta, quindi avvenne, che il Pontefice S. Gelasio nel Concilio Romano dichiarasseli Apocrisi, cioè di dubbiosa autorità, e ò alterati, ò corrotti dagli Heretici. Ciò tuttavia non repugna alla estimazione, ch'essi meritano, e che ne ha sempre sutta la Chiesa, che ne riconosce [b] per legitimi cinquanta, cioè que'medesimi, che Dionisio Exi- h Card. Humb. in guo trasferi dal Greco, e che citati da' Sommi Pontefici, e da' Sacri Grat. dift. 16. Concilii, sono autorizzati dal consenso de' Padri, e dall' antichità del tempo.

Termina [i] in fine S. Clemente il Libro con un preciso trattato i Procl. Episcop. de Riti prescritti alla celebrazione della Messa, Sacrificio istituito da Const. in tom. 4. Giesti Christo, e solennizato dalla non mai interrotta prattica [k] di k Vide Bellar. lib. tutte le Chiese d'Oriente, e d'Occidente, e sol controverso da [l] al- I. de M. fac. I. cuni Heretici Occidentali di queste ultune età. Lutero consessa di se, tero, o altri.
[m] Diabolum noste quadam eum à somno excitasse, & ad scribendum in Luter institute.
Missa. contra Sacrificium Altaris suasisse: ed egli mostrossi in fatti degno Di-

CLEMEN-Secolo I.

Mystag. 5.

Meffay fus antichità, carmone, orationi, & u.o.

e Mogif. Sentent. I.diff.2.

d Bar an.809.nu. 62. mendat Magifrum fententia ets Petri , & no. S. Pauli.

A15.c. 16. 1.1 detribu: Synch. differi. I. & Eraf mus in prafat. ad Lett. paraphrals in Mattheum. g Elias Du Pinin

advers. Har. c. 2. 1 Ter: all. de pra-Script.c. 13.17. k Ruff. in praf 1 Lucife. Calar. 1. 2. adverf. Const. jejunio Elia. n S.ilier.epift.61

a S Influeraire de Composition de la Maestro con le Dottrine apprese in quella Scuola. [a] Di-S. Gregal, p.63. cevasi da S. Pietro la Messa con brevi, e semplici preci, e recitato il Credo, foggiungeva dopo la Confacrazione l'Orazione Dominicale, e b Apud S. Ciril. confumato il Sacrificio terminavala. Mà [b] S. Giacomo Vescovo di Giernsalemme vi agginnse l'Orace Fratres, il Sursum corda, il bacio della pace. Papa Sisto il Trisagio, Telessoro il Gloria in excelsis, Ponziano il Confiteor, Damaso l'Epistole, l'Evangelio, e l'Alleluja, Celestino l'Introito, Gelalio le Collette, Pelagio la Commemorazione de'Defunti, Gregorio il Kyrie, il Graduale, il Tratto, Sergio l'Agnus Dei, e Marco il Simbolo Niceno in luogo dell' Apostolico nelle Chiese solamente d' Oriente, esposte all'Heresia, che allora correva, di Arrio. Poiche la Chiefa Romana renacissima delle antiche Tradizioni ritenne per molti Secoli il primiero costune di recitar nella Messa il Simbolo Apostolico, contorme l'Islituzione lasciata in Roma da S. Pietro. L'Imperador Carlo Magno supplicò Leone III. che al Simbolo Apostolico aggiungesse alcune parole del Niceno, ed il Papa rigettando la richiesta, [c] Ad perpetuam antiquitatis memoriam illud ipsum, idest Apostolicum, absque eo additamento in argentea tabula exaratum, voluit in Altari post corpus [d] S. Pauli perpetuò custodiri. Onde apparisce la Tradizione antichissima della Chiesa, che il Simbolo Apostolico non sol sia dottrina degli Apostoli, mà anche dettatura di essi: havendone il Pontesice riposte sopra i loro Sacri Corpi le precise parole, Illud ipsum, idest Apostolicum, à perpetua memoria non sol de Posteri, mà à conservazione della c Calvin. l 2. In- memoria dell'Antichità, Ad perpetuam antiquitatis memoriam. [e] Calstructione, de vino, e la sua Scuola [f] nega tal Tradizione, e dice, Il Simbolo Apo-canone c. 10. Vossus stolle esser dottrina, ma non composizione degli Apostoli. Il moderno g Du Pin adherisce in qualche parte à Calvino, e soggiunge, che benche tal Tradizione sia opinione communissima, nulladimeno ella sia inverismilissima. Mà di una tanta inverisimilitudine non adducendo egli ragioni nuove, ò nuovi ritrovamenti di recondite erudizioni, noi riverb. Symb, Apost. torciamo contro di lui la sua medesima asserzione, e basta, che una tal sentenza sia communissima per essere ella verisimilissima. E ben'egli dice, etler'ella communissima; poiche appoggiandosi la Tradizione al consentimento universale della Chiesa con non interrotta durazione di tutte l'eràtrascorse, la medesima Chiesa sempre, e in tutti li Secoli hà veneh S. Iren. lib. 1. rato questo Sacro Simbolo, come Apostolico e nel senso, e nel nome; come ampiamente ci attestano S.Irenco, [b] che visse nel secondo Secolo, Tertulliano [i] nel terzo, Ruffino, [k] Lucifero [l] di Cagliari, e S. Ambrogio [m] nel quarto, S. Girolamo, [n] S. Agostino, o] e S. Leone [p] nel quinto, e tutti que' Dottori citati à lungo da m S. Ambr. 1.1. Natale [9] ab Alexandro, e dal dottissimo [r] Lupo. Nè la disserenza epist.7. ad Siricium verbale de Simboli, che il Du Pin registra in prova del suo assunto, recitati in diverse Chiese antichissime sotto nome di Simbolo Vulgare, n S. Mer. epist. 61 di Simbolo di Aquileja, di Simbolo Orientale, e di Simbolo Romano, con-P 8.40 ergs. 11. duce punto al fuo intento; conciofiacofache tal differenza, quand' anad Fulcher. Ang. che sia vera, tanto prova, che l'Apostolico non sia composizione degli sac. 1. disser. Apostoli, quanto le differenti Versioni, & Edizioni d'Isaja, e di Geremia Lupus part. 1 provano, che que'Libri non siano dettatura di que' Proseti. Il che non Apof. & Micre, puossi giammai affermare. Onde noi volontieri abbracciamo la Tradi-

zione

TE.

zione antica della Chiesa, e la testimonianza del Pontesice Leone III. il cui fatto, che veniam pur'hora di riferire, ci hà divertito dall'incominciato discorso. Hor dunque per tornare, donde ci partimmo, l'Abate Bernone nel suo Libro De Rebus ad Missam spectantibus [a] riferi- a Apud Bar. and sce, che l'Imperador' Henrico domandasse al Clero di Roma, perche 447 nama, non si cantasse nella Chiesa Romana, come nelle altre, doppo l'Evangelio il Simbolo Niceno, màl'Apostolico; e che un del Clero gli rifpondesse, Quod Romana Ecclesia non fuisset aliquando ulla Hareseos face infecta, sed secundum S. Petri doctrinam in soliditate Catholica Fidei permaneret inconcusta; & ideo magis illis necessarium esse, illud symbolum sapiùs cantando frequentare, qui aliquando aliqua Hæresi potuerunt macu-lari. Nel qual proposito soggiunge Russino, [b] Illud non importune com- in Symb. spect. memorandum puto, quòd in diversis Ecclesius aliqua in his verbis, primo scilicet Symbolo, inveniuntur adjecta. In Ecclesia autem Urbis Roma hoc non deprehenditur factum, pro eo arbitror, quòd neque Haresis ulla illic sumpsit exordium. Mos ibi servatur antiquus apud eos, qui gratiam Ba--ptismi suscepturi sunt, publice Symbolum reddere, & utique adjectionem unius saltem sermonis eorum, qua pracesserunt, non admittit auditus. In cateris autem locis propter nonnullos Hareticos addita quadam videntur. Così Ruffino. [c] Ma rinuovando Henrico le suppliche à Benedetto CAPUR Bar. an. VIII. e concorrendovi con ispecial motivo la rislessione, che non sol-447,n.23. pettasiero i Popoli Christiani, che la Chiesa Romana dissapprovasse in qualche sua parte il Simbolo Niceno, acconsentì il Pontefice à Cesare, & ordinò, che nella Chiesa ancora di Roma si recitasse in luogo dell'Apostolico il Niceno. [ d ] Placent ista, soggiunge rammemoran- d Bar.an, 1014. do queito successo il Baronio, sed nobis gratius, si veneranda antiquirati annorum mille magis delatum fuiset, quam novitati. Eran però le accennate preci più tosto una parte, che'l tutto delle Orazioni usate nella celebrazione della Messa: poiche nel terzo Secolo della Chiesa [ e ] celebravansi sempre le Messe col canto alternato del Clero assisten- e Carrier.in Chrote, e nell' Introito cantavasi il Salmo intiero, di cui presentemente nol Pont. verb. Indoppo l'Antifona se ne dice un sol Versetto. Anzinella Chiesa di Ro- Zosimo. ma in vece dell' accennato Salmo leggevansi tutte le Quattordeci Epistole di S. Paolo, & un'intiero Evangelio, che poi Papa Celestino permutò nella recitazione di tutti li cento cinquanta Salmi di David, con tarne Decreto in questo tenore, [f] Calestinus Papa constituit, ut Psal- fin Lib. Rom. mi David centum quinquaginta ante Sacrificium pfallerentur antiphonatim ex omnibus, quod antea non fiebat, sed tantum Epistola Pauli recitabantur, & Sanctum Evangelium. Onde l'intervenire al Sacrificio della Messa importava un' assistenza di molte hore, cioè quante richiedevansi per recitar così prolisse Orazioni, cantate tutte pomposamente dal Clero, per rendere tanto più maestosa la gran sunzione di quel venerando Misterio. Mà diminuendosi la Piera ne' Popoli, e col corso del tempo recando tedio ciò, à che prima allettava la devozione, si abbreviarono le Messe, e di quelli, che non contentidell' indulgenza della Chiesa ne sollecitavano l'abbreviazione, meritamente à lungo si duole S. Agostino, rimproverandoli, che ò per avarizia, ò per gola necessitassero i Sacerdoti à tralasciarne il canto, e le prescrit- g. S. Aug. sermo te lezioni, [g] Adhuc quoque, quod valde dolendum est, conqueri vobis- 2, i. de temp.

Tomo I.

TE.

4.cap.13.

loe. cit.

114.3.6.5. 5. 10.

cum volo, quia sunt aliqui, & maxime potentes hujus mundi, qui cum veniunt ad Ecclesiam, non sunt devotiadlaudes Dei celebrandas, sed cogunt Presbyterum, ut abbreviet Missam, & ad eorum libitum cantet, nec ei liquet morem Ecclesiasticum segui propter illorum gulam, & avaritiam. Cosi S. Agostino. Dalle quali cose, che veniam per hora di dire, e che nel progresso diremo di quest'Historia, scorgesi, quanto antico sia l'uso della Messa in tutti li primi cinque Secoli della Chiesa, confessari [ a ] da Lutero medesimo, come Secoli esenti da ogni corruzioa Aput Card. de Ri b in Meth. ib. ne, & offervanti della purità della Fede. Calvino per contradirne il costume, non volendo concedere ciò, che non poteva negare, tacciò S. Agostino d'imperito nelle Sacre Scritture, (improperio nuovo contro un tal Dottore, venerato eziandio da'medesimi nemici) essendo [b] ch'egli riferendo, che quel Santo celebrasse Messa per l'anima b Colvinin Infit. di Santa Monica sua Madre, com'ella morendo havevagli imposto, biasima il Figlinolo, e la Madre, e riprende l'una come Vecchia superstiziosa, e l'altro come leggiero di mente, e facile à condiscendere alle richieste di una Donna. Il Cardinal di Richelieu [c] rapporta que-& Card. de Rich. sto detto di Calvino, e ingegnosamente conchinde, Mà noi non habbiam bisogno dell'appropazione di Calvino, e ci basta, ch'ei confessi, che S. Agostino dicesse Messa, per propar l'antichità del Sacrificio. E non sol l'uso, mà l'uso eziandio replicato di celebrar molte Messe in un giorno, siì cosa antica, e praticata anche da'gran Santi nella Chiesa. Per dieci Secoli [d] Liberum erat Sacerdotibus, dice un Dotto Historico del rusin Vir. S. Vdal- decimo Secolo, quot vellent una die Misas celebrare: raccogliendosi tal verità dalla testimonianza [e] di Valafrido, e forse ancora di S.Leo-« Valajr. Strabo ne nel Capitolo secondo della sua settuagesima nona lettera scritta à Dioscoro, e molto più di Sant' Udalrico Vescovo di Augusta, di cui sog-

ginnge il sopracitato Velsero, [ f ] Misas tres, vel duas, aut unam se-

cundum spatium temporis cantare quotidie non desiit; e di S. Leone III.

notitiam, Leonem Papam, sicut ipse fatebatur, una die septies, vel nopies Misarum solemnia sapius telebrasse. Mà [b] il Concilio Salegusta-

diense nel quinto Canone prohibi à Sacerdoti il celebrare in un sol gior-

demit. Non modica res est, unam Missam facere, & valde felix est,

& Marcus Velle vici c. 3. & refert Bar.an.940.n.6. dereb Eccl. c. 21.

f Velf.loc.cit.

valaf. Strabo di f g ] cui dicesi, Fidelium relatione virorum adnostram usque pervenit

h April Battagl. ann.1012.

i c. sufficit, de no più di trè Messe, qualifinalmente Alessandro II. [i] restrinse sol ad Consecrat. dist. i una nel Canone allegato da Graziano, sufficit sacerdoti unam Missam in "die uno celebrare, quia Christus semel passus est, & totum mundum re-

k .4n. 1061.

mam. 54.

qui unam digne celebrare potest. Quidam tamen unam faciunt pro Defuntis, & alteram de die, si necesse fuerit. Qui verò pro pecuniis, sive oblationibus Sacularium, una die prasumit facere plures Missas, non astimo evadere damnationem. Cost Alessandro II. nel [k] Concilio Ro-1 Bar. ann. 816, mano. [1] Sed de pluralitate Misarum, conchinde il Baronio sopra tal

materia, una die agendarum, trastatio prolixiorem requirit disputatio-Lettere di Cle. Fra le Apostoliche erudite satishe del Pontessee S. Clemente annu-

PHerefie di que merasi una lettera, ch'egli trasmesse in Grecia à Corinthii divisi con feandalofafazione in scisma suscitato da Parteggiani dell'Heresia; e somentato dalla passione di parecchi Nobili, che con la Podestà secolare si arrogavano superiorità eriandio in materia di Religione! Doppo lo

Capitolo III.

CLEMEN-

sfogo di molti contrasti ricorsero i Corinthii al commun Giudice, e Pa-TE. dre di Roma, che [a.] decise le loro controversie con tanta efficacia di a Euseb.lib.3.6,12 eloquenza, ponderazione di sentenze, sermezza di sede, ed eccellenza di stile, che nel recitarsi l'Epistola nella Chiesa Cathedrale di Corintho, parvero lampi le lettere, e fulmini le parole; onde, placati gli sdegni, non solamente [b] continuonne poi quel Clero la lezione al Popolo in b Idem 116.4.c.22. ogni giorno di Domenica; mà con sì gran venerazione ellafu ricevuta datutte le rimanenti Chiese dell'Oriente, che non altrimente leggevasisotto nome di Lettera del Pontefice Clemente, ma col titolo di Epistola Ecclesia Romana. Di queste lettere disse S. Epifanio, [c] Clemens Ha- c S. Epiph. har. 30. reticos Ebionitas per omnia redarguit in Epistolis, quas scripsit encyclicas, que in Sanctis Ecclesiis leguntur. Ipse enim Virginitatem docet, & illi non admittunt. Perloche la S. Chiesa sa degna commemorazione della di lui Dottrina nel giorno Anniversario della sua Festa, cantando

nell'Introito della Messa, [d] Dicit Dominus: Sermones mei, quos dedi in d 1sa. 59. os tuum, non deficient de ore tuo: & munera tua accepta erunt super Al-

tare meum.

Nè solamente il Popolo de'Fedelipar, che gli rendesse grazie di così salutevoli avvertimenti, mà il Cielo medesimo con voce di miracoli, e gli Elementi stessi con miracoli di natura vollero in un certo modo attestargliene obligazione. Nella Persecuzione de'Christiani, che macchiò la bella fama dell'Imperio di Trajano, su S. Clemente relegato in Cherfona di là da Ponto, e poi condannato adi esser sommerso nel mare, co- Martirio di S. me segui, con un'Ancora al Collo. Ma il mare alla comparsa di questo digiosomeracolo nuovo grand'Hospite riverentemente insè si raccolse, e ben trè miglia della sua sepolritirossi da quel luogo, destinato da Dio al trionso più tosto, che alla tura. sepoltura d'un tanto Pontefice. Alla novità del prodigio concorsa la gente vidde dal fondo di quel profondo feno elevato un Tempio di magnifica costruttura, fabrica dimano Angelica, nel cui mezzo risedeva, come in soglio Regnante, il Pontefice S. Clemente con l'istromento à lato del suo Martirio. Ogni anno nel sopravenir del fausto Anniversario, con la medesima riverenza ritiravansi l'acque, e pèr sette giorni induravansi le arene, per render'agevole il passo, à quei, che vi si portavano, ò per venerarne il Corpo, ò per calcar quella nuova prodigiosa aperta strada del mare. Un Fanciullo, che quivià calo rimale, sù ritrovato l'anno seguente nella medesima Chiesa allegro, e rubicondo, pascinto da' miracoli, e fervato in vita fotto un mondo di acque. Racconta questo mirabil successo [e] S. Gregorio Turonense, e con lo stupore ne và di e S. Greg. Turou. pari la credenza nella Chiefa Greca egualmente, e nella Latina. Da sì de glor. Marc. nobil sepolturaricondusse poi Dio S. Clemente con corteggio di miracoli cap. 34. nella sua antica Chiesa di Roma: [f] Leo Episcopus Ostiensis tradit, quòd f Ex Leon. 01. tempore Michaelis Imperatoris Constantinopolitani quidam Philippu; Sacer-apud catal. Sanctdos Chersonam veniens, de his que narrantur in Historia S. Clementis de lib.10.cap.98. Maris aperitione, habitatores interrogavit. Qui nihil de hoc scire prosessi sunt. Siquidem miraculum illud jamdudum ob habitantium culpam cessaverat, & ab incursu Barbarorum Templum illud destructum erat, & Arca cum corpore marinis fluctibus obruta. Tunc asumpto Episcopo Georgiæ Civitatis cum Clero, & Populo accesserunt ad Insulam, in qua putabant ese Martyris Corpus. Ubi Divina revelatione fudientes, Corpus inve-

Secolo I.

CLEMEN-

Pontif Nicolao.

nerunt & anchoram, cum qua fuerat in mare projectum. Quod Cherso-2 Ann. 867. sub nam reportantes, ibidem sepelierunt. Tempore [a] verò Nicolai Papa Primi Corpus ipsum à S. Cyrillo Sclavorum Episcopo inde sublatum, & Romans delatum, atque in Ecclesia ejus nomine fabricata reconditum est, ubi requievit miraculis clarus. Così Leone Ostiense. Presso di lui riposa il Corpo di S.Ignazio Martire Vescovo di Antiochia, che nella medesima persecuzione di Trajano, sett'anni doppo il Martirio di S. Clemente, sui nell'Anfiteatro di Roma da'Leonisbranato per la confessione della Fede. Onde di ambedue cantò l'ingegnosissimo Mariano:

> Quam benè conveniunt, parili quos ordine junxit Gloria Romana Sedis, & Antiochia! Anchora vos mersit, vos contrivere Leones, Vestra sepulchra Fera, vestra sepulchra Mare. Quam bene conveniunt, parili quos sorte necavit Anchora dente tenax, & Leo dente vorax!

> > Fine del Primo Secolos



# SECONDO SECOLO

CONTIENE

# LI PONTIFICATI

DI

Anacleto, Evaristo, Alessandro, Sisto, Telessoro, Higinio, Pio, Aniceto, Sotero, Eleutherio, e Vittore;

Ë

### L' HERESIE

DI

Helxao, Carpocrate, Gnostici, Adamiti, Basilide, Isidoro, Saturnino, Valentino, Ofiti, Cainani, Sethiani, Cerdone, Marcione, Apelle, Hermogene, Montano, Taziano, Encratici, Bardesane, Marco, Blasto, Florino, Theodoto Coriario, Artemone, Theodoto Argentiere, Melchisedechiani, Praxea, e Quartodecimani.



Antichristi multi facti sunt: ex Nobis prodierunt,

sed non erant ex Nobis: nam, si fuissent
ex Nobis, permansissent utique nobiscum: sed ut manifesti
sint, quoniam non
sunt omnes
ex Nobis.
1. Joan. 2.



## SECOLO SECONDO.

#### CAPITOLO I.

Anacleto Greco creato Pontefice 3. Aprile 103.

Decreti di Anacleto, e Riformazione del Clero: Stabilimento, & ornamento del Sepolcro di S. Pietro: Biasimato dagli Heretici moderni: Helxao, e sue Heresie.



AN Girolamo rammemorando gli Heretici di quell' età, quando siì assunto Anacleto al Pontificato, di loro disse, [a] Hi sunt, qui Evangelia laniaverunt; concio- a S. Hier, advers. siacosache non scorse forse giammai ò più impunemen- Lucifer. te, ò più felicemente l'Heresia, che allora quando unitisi li Simoniani, & i Cherintiani con i Nicolaiti, egli Ebioniti, lacerarono, per così dire, la veste inconsutile di Giesti Christo con mille enormi bestemmie, ciascun

Decreti, & Opere di Anacleto.

tempi, in cui il solo esser Christiano era di scandalo alle Genti, e di delitto al Principato. [b] Ordino dunque una rigorofa riforma nel Clero, il cui porta- b In libr Roman, mento di vita è l'argine più potente contro le inondazioni dell'Herefie. Pro-Pont. in Anac. hibì ai Chierici la vanità delle vesti, e la cultura delle chiome, acciò dall'

esterna comparsa degli Ecclesiastici congetturassero gli Heretici la moderazione dell'animo Cattolico, e la veracità della Fede. E perche in Roma senzarossore di verecondia celebravano i Simoniani [c] laidissimi sacrificii c Vedi il Pontif. di ne'luoghi eziandio più frequentati della Città, Anacleto per contraporre al- S. Pigno. la loro sfacciataggine la candidezza de Sacrificii Christiani, impose ai Sacerdoti, che non celebrassero senza l'assistenza almeno di un Chierico, come

riducendo la Religione Cattolica à suo vantaggio ò d'interesse, ò di sensualità, ò di superbia. Anacleto si oppose à tutti con maggior fermezza di cuore, che di mano, e per mancanza di forze, oppresse allora dalla persecuzione de' Gentili, si avanzò col zelo a sar quel poco, che pur sù molto in que'

testimonio della decenza, con cuirappresentavano così sacrosanto misterio: e ciò ò nelle fole Chiese, ò nelle Case precisamente consacrate à Dio, in conformità dell'antico Precetto, [d] Cave, ne offeras holocausta tua in omni loco, quem videris; sed in eo, quem elegerit Dominus. Quindi zelante

della maesta della Sede Apostolica, e del culto di S. Pietro, stabilì, & ornò il di lui Sepolcro nel Vaticano con un Tempio, più riguardevole allora per devozione, che per mole, acciò à tal vista si confermassero nella Fede i Christiani, & apprendessero gli Hereticidi qual, e quanto sano capo fossero eglino membri putridi, & infetti. Volle perciò, che li Vescovi di tutta

la Christianità colà ogni anno si portassero alla venerazione del Principe degli Apostoli, con misteriosa significazione di riverenza, e suggezione ai di

· ANACIE-Secolo II. TO. lui Successori, come presentemente ancora costumasi col noto detto di Venire ad limina. Tal savia ordinazione recò allora applauso ad Anacleto, e gandio à tutti li Fedeli; onde Cajo nobilissimo Scrittore, e prossimo ai tempi de' Santi Apostoli, chiamò il loro Sepolcro [a] Trophaa Apostolorum, quibus Romana Ecclesia quasi columnis firmissimis communitur. Per lo che ad Anacleto devesi principalmente il veder' inalzatanella Reggia del Vati-3 . Abud Eufeb. l. cano quella sontuosa Basilica, di cui egli gittò il primo li sondamenti, onde 2. c. 25. furse quella gran mole, per la cui ampla costruzione si erogarono poi liteh Mogd, cent. 2 soripublici, e privati di tutto il Mondo. [b] I Magdeburgensi riprovano, C. IO. e vituperano à piena bocca l'intenzione, e l'opera di questo Santo Pontefice nel dedicar Tempio à S. Pietro; come se S. Pietro fosse tanto malemerito della Religione Christiana, che si rendesse indegno di memoria. Mà mentre Anacleto stabiliva Decreti contro gli Heretici in Roma, Qualità di Hel- predicava Helxao una nuova Herefia in Gierusalemme. Sin dalla fanciulxao. lezza adherì costui alla Legge Mosaica, e benche Christiano sosse, tuttavia ò per affetto alla memoria de' suoi Progenitori, ò perperversione d'intelietto nutrito di massime Farisaiche, satto grande, cominciò ancora à sorgere in animo, e risoluzione di tramandar suori que' sentimenti, che haveva appresi da giovane, istituendo una Setta composta di mille inette He resie, cioè di tante, quante allora vagavano per l'Oriente. Asserì [c] come c S. Epiph her. 19 Simon Mago, per isfuggir la morte, rinegarsi lecitamente la sede con atto E fue Herefie. esterno, perche Dio è pieroso, e non crudele, che goda del sangue sparso de'suoi Fedeli: con Nicolao ammettendo à tutti necessario l'uso della Moglie, ai Conjugati solamente disse promesso il Regno de' Cieli, deducendo poi dalla necessità della generazione, lecita eziandio ogni più abominevole fozzura; quindi ò non volendo esfere inteso come superbo o non sapendo sarsi intendere come ignorante predicò cose, che se S. Episanio, che su diligentissimo annotatore delle di lui Heresie, non le [d] riferisse, fembrarebbe certamente sciocchezza il riferirle: Affermava Christouna d Idem ibid. & gran Virtù, misurata da lui lunga in estenzione novantasei miglia, in larhar. 30. ghezza ventiquattro, & altrettanto in grossezza: Lo Spirito Santo Femina, e risieder frà le Nuvole, d'onde di quando in quando scender giù frà noi, come bella, e vaga Donna, in delizie degli Huomini: e dilungavasi à riferir di Dio, del Cielo, e dell' Anima inettie tali, che il medefimo S. Epifanio tralasciò di descriverle, [e] ne legentium aures, com'egli dice, ad fae Idem ibid. bulas concitentur. Mà in nulla insisse maggiormente il Maligno, quanto nel conciliar, come Cherinto, gli animi de' Fedeli alla prattica delle usanze, e ritidegli Hebrei. Oravano [f] i Christiani per Tradizione derivata f Tertull apol. c. loro da' Santi Apostoli, rivolti sempre ali' Oriente, non per superstizione come i Gentili, & [g] i Seguaci di Pittagora, mà con più fondata ragione, R S. Clem. Alex. perche siccome per Tradizione Apostolica si facevano il segno della Croce strom. li.7. con la destra mano, come membro più nobile, che la sinistra, così oravano h S. Iuft. qu. 118, rivolti all'Oriente, [b] ut prastantior Creatura pars ad Deum orandum designata: e perciò nella collazione del Battesimo, quando il Sacerdote proferiva quelle parole, Abrenuncias Diabolo? rivolgeva il Cathecumeno versol' Occidente gieroglifico del Regno di Satanasso Principe delle tene-

bre; & al contrario quando recitava il Credo, ponevalo rivolto verso

degenerando poi per corruzione d'idee in abuso, su dal Pontesice S. Leone

affatto

i S. Cyrill, mystag. l'Oriente, [i] qua lucis est Regio, [k] e simbolo di Giesù Christo. Qual'uso

k Io. T.

Capitolo I.

affatto tolto dal Christianesimo, e bandito. Conciosiacosache [a] convenivano i Christiani dibuon mattino nella Basilica di S. Pietro, e quivi a S. Leo Serm. 7. à gara ascendevano sopra i più alti gradini, per mirar' i primi li raggi del Sol nascente, inginocchiandosi [b] curvatis cervicibus in honorem b Idemibid. splendidi Orbis: per lo che prohibinne la continuazione, pervertita, com'egli attesta, [c] partim ignorantia vitio, & partim spiritu paganita- c Idemibid. tis. Helxao, che pretendeva d'introdur l'Hebraismo nel Christianesimo, asserì, non darsi vera Orazione, se non verso Gierusalemme, dove ritrovavasi il Tempio del vero Dio; onde gli Orientali verso Occidente, gli Occidentali verso Oriente dover rivolgersi, per rendersi sempre à vista di quella venerata Città; ed allora imponeva, che l'Orante con profondo inchino adorasse il Sole, l'Acqua, la Terra, il Pane, el Cielo con le trè Regioni dell'Aria, come Testimonii del culto, 'che prestavasi all' Altissimo. Se qualche Seguace richiedevalo dell' esplicazione di tanti astrusi misterii, ei riprendevalo come temerario, che pretendesse di entrar ne' secreti gabinetti di Dio, ne'quali a lui solamente era permetto l'ingresso, & à un suo fratello, simile à lui e nell'empietà, e nel nome, chiamato Jexco. Tanta siì l'arte del suo inganno, e tanto cooperò il Diavolo à render applaudita la debolezza di queste massime, che alcuni Popoli dell' Afia venerarono non folamente Helxao come gran Profeta, e rivelatore di grandi arcani; ma eziandio due [d] vi- d S. Epiph. har. 53. listime semine Martho, e Marthana, sol perche descendevano dalla sua Prosapia; onde sporcamente la sedotta gente ne raccoglieva gli sputi, & ogni più fetido escremento, conservandoli come reliquie adorate, che bene spesso applicavano in uso di rimedio agl' Infermi. E queste due donne vivevano nel medesimo tempo, in cui S. Episanio scriveva [e] tali cose, ch'ei chiamò sogni d'Ubriaco, e non vaneggiamenti e ann. 379. di Heretico.

ANACLE!



### CAPITOLOIL

Evaristo Greco creato Pontefice 26. Luglio 112.

Heresie, e costumi abomine voli de' Gnostici, e di Carpocrate lor capo. Notizia di differenti nomi, con cui in differenti età furono chiamati li Christiani. Adamiti, e loro Heresie. Operazioni, e Decreti di Evaristo. Tutolo di Chiesa, e sua significazione. Croce, perche, e come usata da' primi Christiani ne' Tempii, Case, enel segno alla fronte. Diaconi Regionarii, e Cardinali. Heresie impercettibili di Basilide. Saturnino, e sue Heresie.



A se giammai guerra più interna, e temuta hebbe la Chiesa di Dio contro Heresia più applaudita, e potente, certamente sù allora, quando assunto Evaristo al Pontificato vidde conginata contro la Religione Cattolica un' ampla Parte dell' Asia, Africa, & Europa sotto l'abominevole Setta de' Gnostici, de' quali capo si fece Carpo-

Herefia elecran. da de' Gnoftici .

crate, mostro uscito dalle Tane dell' Egitto per infertar tutto il rimanente del Mondo. Cose abominevoli, & esecrande leggonsi di costoro, che l'istessa perma sauggirebbe di scriverle, se il descriverle non ridondasse in egregia laude della Chiesa, & in ammirazione grande della divina Onnipotenza, che mantenne intatta la sua Sposa dalle lordure predicate, e pratticate da gente vituperosissima, sace, e seccia del Christianesimo. Precorsero à Carpocrate, come Araldi di Iussuria, Simon Mago con l'esistenza forzosa de i due principii; Cherinto con la Giultificazione fondata nella sola fede, e con il sognato vituperoso Regno de' Beati; li Nicolaiti con la necessità dello sfogo sensuale per conseguir la salvazione dell'Anima; Ebione con la permissione della multiplicità delle Moglie; e finalmente Helxao con lo sforzamento al Matrimonio, offerendo ai Conjugati folamente la Beatitudine del Cielo. Onde gli animi de' Fedeli, come sorpresi da due fortissimi nemici, cioè dall' inclinazione al senso, e dall' esempio de'Fazionanti, ondeggiavano frà l'appetito del diletto, & il rossor del peccato, e ritrovavansi ò persuasi al male, ò titubanti nel bene. Quando surse Carpocrate, huomo sordido di genio, & inclinato fenza vergogna alla sfacciataggine, che bandi guerra aperta alla Caas clem Alexan. stità sotto lo Stendardo infame della Lascivia. Fii Carpocrate [a] na-Arom. (116.3.

tivo di Aletsandria, e Mago [b] di prosessione, che gloriavasi di haver

Essisti Hist.

s. Essisti Hist. cessitali dilaidezze, che alla sola rimembranza gliese ne arrossiva il pen-

Capitolo II.

siere, e ringraziava il Signore, che dalla contagione di simil peste l'havesse preservato libero, elontano. Come che Carpocrate formò l'Idea di un' Huomo il più brutale, che finger si potesse, così per ridurre in pratica il disegno, gli convenne rintracciar motivi, per li quali l' Huomo, per così dire, si dishumanasse, rinunziando al dettame della ragione, alla naturalezza della vergogna, & à tutto ciò, per cui vien costituito razionale nelle massime, e civile ne' costumi; eperciò in quest' Articolo restrinse tutto il suo Assunto, Che niun' atto di quei, che diconsi peccaminosi, dissua natura sia malo, mà sia indifferente, e perciò lecito, e sol' allora divenir peccaminoso, malo, & illecito, quando tale si riputava dall' opinione degli Huomini. Quindi deduceva, che fondandosi il peccato nell'opinione, esser obligato ogni Huomo ad affuefarsi à commettere ogni eccesso, ogni abominazione, ognilaidezza, per torsi dal capo il sinistro concetto, che tali azioni follero cattive. E come se poco dicesse in dir tanto, soggiungeva, che se à caso taluno moriva senza haver scorso tutto l'ampio mare della sensualità, in penatornava la di lui Anima à riunirsi col Corpo, e quindi non partiva, se non sodisfaceva pienamente l'appetito di tutte le dilettazioni: [a] Teneriunumquemque, diceva, ad omnia genera scelerum perpetran- 2 S. Epiph.har.27, da, & si cum Homines moriebantur, non perpetraverint omnia, remitti ad corpora, idque toties, donec implerent scelerum mensuram; & hoc modo exponebat illud Evangelii, [b] Non exies inde, donec reddideris novissimum b Matth. 5. quadrantem; e perciò imponeva rigorose penirenze a' suoi Seguaci, che talora havessero rassrenata la libidine ò per timor di publicità, ò per stimolo di coscienza, e ne condannò taluno alla morte, perche venne accusato per reo di non commetto delitto, allegando in confermazione della sua dottrina quel passo dell' Evangelio, [c] Consentiens esto adversario tuo citò, c Ibid. dum es in via cum eo, ne fortè tradat te adversarius Judici, & Judex tradat te ministro, & in carcerem mittaris. In conseguenza di tali premesse necessariamente riprovò tutti li facri Libri del Vecchio Testamento, & in particolare il Salterio di David, [d] come dettatura di Autore inde- d S. Philastin sagno, e profano; soggiungendo, che i Precetti del Decalogo non obliga- 141. c. 127. vano all' offervanza, come dati per configlio, e folamente imposti agli Huomini scioperati, e dapoco. Circa il Nuovo ammetteva l'Evangelio di S. Luca, & alcuna parte diquello dis. Matteo, che pervertirva à vantaggio de' suoi dettami, rendendo ree di sacrileghe massime anche le più ve- Libri da esso punerate carte della Chiefa. E perche l'arma più formidabil', e pronta degli blicati. Heretici si è la penna, due Libri compose, l'uno contro Dio, [e] intitolato e S. Epiph. in Pa. Ada revelationes, cioè Misterii rivelati ad Adamo da Dio, quando [f] nar.1. immisit Dommus Deus soporem in Adam, nel quale parla di Diopeggio di f Gen. 2. Simon Mago, facendolo autore, e propagatore del peccato; l'altro contro la Madre di Dio col titolo di Stirps Maria, in cui deducendo l'origine della Vergine Santissima dalla Tribu di Levi, [g] contradicevale la Regia g S. Epiph.har. 26. descendenza da quella di Giuda: Heresia, di cui restò parimente macchiato [b] l'Imperador Giuliano, e doppo di [i] lui Fausto Manicheo. In esso h spud S. Cyrillo | k | parimente negava il Giudizio finale, la Refurrezione de' Corpi, la Alex. lib. 1. cons. Divinità di Giesù Christo, & asseriva creato il Mondo dagli Angeli, e che i S. Mug.l. 23.c. 9.
il Dio nominato Sabaoth sosse di sorma corporea, e di sigura Asinina, e cont. Faust. k S. Epiph.loc.cit, non Porcina, come contendevano alcuni Genostici suoi contrarii, che per tondamento della loro asserzione allegavano il Precetto [l] imposto agli 1 Levit, c. 11, Hebrei

Secolo II. EVARISTO. a S. Epipoloccie. Hebrei di non mangiar carne di Porco. [a] S. Epifanio s'inhorridifce a descrivere così precipitate bestemmie, e piange la condizione lagrimevole dell'Herefia, che strascinando li suoi Seguaci dall'errore dei senso à quello dell'intelletto, li sa poi tutti ciecamente precipitare in abissi tali di pazzia, che degni si rendono di esser più tosto chiamati miseri, che miserabili. Costemi a' omi-nevolt ae' Gno-Suggellava l'empio volume coll'impronto d'una diabolica inperbia, diffoncondo lo stile in laudi della sua Persona, inalzando sè, & i suoi Seguaci flici. all' altezza dell' istesso Dio, à cui facevasi uguale nella scienza dell' intelletto, e nella perfezione dell' Anima. Perloche impose alla sua Setta lo specioso nome di Gnostici, che val quanto Sapienti; onde S. Girolamo [b] b S. Hier. adverf. chiamò Carpocrate Gnostico, come Autore del nome, e della Setta. [c] Lucifer. Vagavano i Gnostici per le Città con l'orecchio destro forato, da cui penc S. Iren. 1.1.c.25. devaun picciolo Anello, come divisa della fazione, e nell'incontrarsi davan [d] segno di esser Gnostici con un mutuo titillamento d'unghie nella d S. Epiph.har. 27. palma della mano, stringendosela reciprocamente con l'incitamento scambievole del dito. E non eran' eglino nè pochi in numero, nè dispregievoli in qualità: conciosiacosache porgendo sede à ciò che piace, molti concorsero nel sentimento di Carpocrate, e l'unione di molti tolse à ciascuno il rossor della vergogna. Onde si viddero multiplicar smisuratamente per l'Egitto, eper l'Africa, e quinditraboccar per l'Asia, eper l'Europa, e sin dentro [e] Roma aprir Scuola, & alzar cathedra con la divulgazione di e Forplyr. in vica esecrandi Libri, fra'quali annoverasi quello intitolato Le rivelazioni di Plotini . Zoroaste. Mà quanto infame fosse la loro prattica, e quanto escerabili li costumi, noi in soggetto tale amando meglio l'essere intesi, che il farsi intenf S. Leo in serm. in dere ( essendo che [f] Pudet dicere, sed necesse est nontacere) li riferiremo conle parole medesime di S. Episanio, che benche renitente, pur così ne Oct. Apufol. comincia il racconto, [g] Dicere timeo, ut ne sterquilinii occultati cana. lem revelen, & quibusdam videar gravcolentia inductionem operari: at-8 S. Epiph.har.27. tamen quandoquidem ex veritate dependemus, me ipsum cogam, ut impostorum illorum facta revelans, & castiùs loquar, & à veritate ipsa mmimè excedam. Quid verò aliud, quam omnem nefandam, & scelestam actionem, quam nec fas ore referre, hi perpetrant? & omnem speciem virilis coitus, ac libidinosa ad mulieres consuetudinis in singulis corporis membris, incantationesque, ac veneficia, ac idololatrias perficientes, & hoc dicunt esse rationem readitionis debitorum in corpore, ut non amplius accusentur, nec aliud opus ab ipsis exigatur. [b] Ipsam enim suam synaxim, ac communionem turpitudine h Idem har, 26 multiplicis coitus polluunt, comedentes, & contingentes tum humanas carnes, tum immunditias, ut ne audeam quidem totum loqui, nisi sanè cogerer propter excellentem animi mei dolorem, ab his, qua ab ipsis fiunt, stupore perculsus. Ad qualem magnitudinem, ac profunditatem malorum hostis hom:num Diabolus ducit sibi credentes, ut polluant & mentem, & cor, & manus, Gora, Georpora, Ganimas eorum; quod ab ipsis in tanta cacitate eruditi funt. Timeo autem, ne forte magnum boc venenum totum revelem, veluti cujusdam Basilisci serpentis saciem, ad perniciem magis legentium, quam ad correctionem. Polluit enim re vera aures magna hujus audacia blasphema collectio, & hac turpitudinis coacerpatio, ac enarratio, & fraudolenta bujus turpis operationis canosa maleolentia. Primò quidem communes Uxo-

res habent, & si peregrinus accesserit de ipsorum dogmate, signum est apud ipsos, virorum ad faminas, & saminarum ad viros in extendendo manum,

ad Salu-

ad salutationem videlicet, subter palmam contrectationem quandam titillationis, per boc se indicare ostendentes, quod ejusdem Religionis sit, qui acces-Ge. Hinc igitur mutua cognitione accepta, statim ad epulationem convertuntur: longa verò, & opipara edulia, carnis esum, & vini potum apponunt, etiamsi pauperes fuerint. Ex hoc autem ubi compotarunt, or renas satietate impleverunt, Vir quidem concedens Uxorem alteri, ad ipsam dicit, Surge, fac dilectionem cum Fratre. Miseri autem illi, ubi inter se mixti fuerunt ( & re vera erubelco dicere, que apud ipsos fiunt, juxta Apostoli illius sancti dictum, [a] Qua apud ipsos fiunt, turpe est etiam dicere; ) atta- a Ad Ephes. 5, men non erubescam dicere, que ipsi facere nonerubescunt, ut omnibus modis horrorem incutiant audientibus turpia, que ab ipsis perpetrantur, facinora. Postquam enim inter se permixti fuerunt per scortationis affectum, insuper blasphemiam suam in Calum extendunt: & suscipit quidem muliercula, itemque Vir fluxum à masculo in proprias suas manus, & stant in Colum intuentes, & immunditiam in manibus habentes, & dicunt: Offerimus tibi hoc donum, Corpus Christi; & sic ipsum edunt, assumentes suas ipsorum immunditias, & dicunt, Hoc est Corpus Christi, & hoc est Pascha; ideò patiuntur corpora nostra, & coguntur consiteri Passionem Christi. Eodem verò modo etiam de fæmina, ubi contigerit ipsam in sanguinis fluxu ese, menstruum collectum de ipsa, immunditici sanguinem acceptum in communi edunt, & Hic est, inquiunt, Sanguis Christi. Quapropter etiam cum in Apocrypho legerint, b Vidi arborem ferentem duodecim fructus in anno, & dixit mihi, Hoc of b Apoc. 22. lignum Vita; ipsi figurative interpretantur fluxum muliebrem singulis mensibus fluentem. Porrò ubi invicem coeu.it, liberorum generationem adpersantur, & interdicunt. Sed & alia horrenda ipsi audent: cum enim rursus infaniam in se ipsis conceperint, imbutis manibus turpitudinis sua surgunt, & manus suas inquinatas habentes, nudi toto corpore precantur, tamquam per bujusmodi operationem inveniant dicendi apud Deum libertatem. Corpora autem sua tam muliebria, quam virilia noctu, ac din curant unquentis, balneis, epulationibus, & ebrietatibus vacantes. Detestantur jejunantes, dicentes; Quòd non oportet jejunare: Principis enim, qui fecit saculum, est jejunare. Verum oportere nutriri, ut corpora sint robusta, quo possint fructum reddere in *zempore suo*. Così S. Epifanio. Mà ciò, che di più esecrabile apparve nella condotta bestiale di cotal perversa generazione, si è, che sc Frequentari e S. Epiphile cie. docebant scortationes, & luxuriam omnem exercere: tamen vitari conceptum; of li conceptus casu sequebatur, extrahebant de utero prægnantis, of contusum in mortario, ac melle, & pipere conditum devorabant: & hoc modo magnum Pascha se celebrare dicebant. In fine acciocche nulla à lor mancasse per divenir sommamente empii in ogni sorte d'iniquità, à quella dell' Heresia, della sfacciataggine, e della inhumanità aggiunsero la massima. dell' Idolatria, adorando le imagini di Pittagora, di Platone, e di Aristotile, fràle [d] quali per maggior improperio di Fede vedevasene una di d 1dember 27. Giesù Christo, ch' eglino affermavano dipinta da Pilato.

La colpa de' Rei ridondò in breve in pena degl' Innocenti, e ciò che da'Gnostici provenne di pessimo nella Chiesa di Dio, su non tanto l'im- or sen del'a debrattar se stessi con le sporcizie, quanto la fama de Buoni, che conveni- nom a zione de Christiani, e de vano con loro, nella denominazione de' Christiani, e nella professione della Cattolica, Fede. Onde i Gentili applicando à dishonore di tutti li Christiani il proprio de' Gnostici, odiarono e gli uni, e gli altri, come macchiati tutti d'una Tomo I.

a orig. cont. cel- medesimapece, ssuggendone la communicazione, e sin'i discorsi, come [ a] Sum L. G.

ajud Minut. Fa-Irc. in O.

di gente vituperosa, & indegna. Quindi un' Oratore idolatra indifferentemente esecrando tutti quei, che in generale si chiamavano Christiani, con biasimo commune rapporto il racconto horrendo delseguente succesb Cacilius Orai. [0, [b] Jam de initiandis Tyrunculis fabula tam detestanda, quam nota est. Infans farre contectus, ut decipiat incutos, apponitur ei, qui sacris imbuitur. Is infans à Tyrunculo farris superficie quasi ad innocuos ictus propocato, casis, occultisque vulneribus occiditur. Hujus, prob nefas! sitientes sanguinem lambunt, hujus certatim membra dispertiunt, hac sæderantur hostia, hac conscientia sceleris ad silentium mutuum pignorantur. Hac sacrificia sacrilegiis omnibus tetriora: & de convivio notum est, passim omnes loquuntur, id etiam Cirtensis nostri testatur oratio. Ad epulas solemni die coeunt cum omnibus liberi, sororibus, matribus, sexus omnis homines, & omnis atatis. Illie post multas epulas, ubi convivium caluit, & incerta libidinis ebrietate servor exarsit; Canis, qui candelabro nexus est, jastu offula, ultraspatiam linea, qua vinctus est, ad impetum, & saltum propocatur. Sic everso, & extincto conscio lumine, impudentibus tenebris nexus infanda cupiditatis involvunt per incertum sortis: etsi non omnes opera, conscientia tamen pariter incesti, quoniam voto universorum appetitur, quidquid accie S. Epiphlocicie dere potest in actu singulorum. Così l'Orator Cecilio. S. Boifanio [c] soggiunge, che i Christiani allora si denominassero Cattolici, per non concorrer co' Gnostici, nè pur col nome di Christiani, conforme l'aureo detd S.Th.3. part. qu. to di S. Tommaso, [d] Ne quidem nomma debemus habere cum Hæreticis communia. Li seguaci di Christo chiamaronsi primieramente [e] Fratelli, ò Frati, onde derivò la parola Fraternità, usata anche presentemente da' Pontefici Romani nella spedizione de'lor Diplomi, e Bolle. Mà i Nicolaiti havendo stefa la significazione di Fratello alla communicazione promiscua delle Mogli, secondo la massima da loro addotta di Platone, su abolito f Teren'l. in ape- tal nome, perche appresso li Christiani [f] Omnia indiscreta sunt, præter uxores. Furon successivamente poi detti [g] Sancti, Credentes, [h] Fideles e [ i ] Jessei, ò da Jesu Christo, ò da i Popoli Jessei, da cui Giesu Christo per generazione humana discendeva, de' quali Jessei, à lungo tratta Filone nel Qued liber sie pro- libro de Vita comemplativa; afferendo il medesimo [k] in altro luogo, la 1 S. Epiph, bar,29, parola Jessei fignificar Santi, dalla Santità della vita, che professavano. Ma Nazareni [1] per disprezzo suron chiamati dagli Hebrei, ò perche alludessero al Titolo assisso sopra la Croce di Giesti Nazareno, o perche in Nazaret nascesse il Figlio dell'Huomo. Ma tanto sul'odio, ch'eglino portayano à i Nazareni, che [m] Non solum Judai hos odio habent, sed exurgentes mane, & meridie, & circa vesperam, ter in die, quando preces perficiunt in Synagogis suis, detestantur ipsos, ac execrantur dicentes, Maledic

g Ad Rom. 1. h Ad Ephes 1. S. Epipho har. 29. k Philo in lib.

16 art. 8.

& Matin. 23.

m Idem ibid.

r S. Eier. in 1sa- Deus Nazarenis; e S. Girolamo [n] attesta, che sin' al suo tempo, cioè quati 620 \$ 2] 0 ,9.

n S. Athan, in di-Spat. contr. Ar-Finm .

2 Idemibid.

trocento anni doppo la morte di Giesti Christo, perseverassero gli Hebrei in cotal triplicata cotidiana maledizione. Tuttavia sin dal bel principio con più commune significazione suron denominati Discepoli, so Tomnes, qui

credebant in Domino nostro Jesu Christo, non Christiani, sed Discipuli tantum modò pocabantur. Ma perche gli Heretici ancora seguaci di Simone vollero appropriarsi tal nome, [p] Apostoli convenientes Antiochia Discipi-

los uno nomine, idest Christianos, appellant, discernentes à communi Discipulorum vocabulo. Hanc ergo ab Apostolis traditam de novis utendis nominibus

formain

formam Ecclesia tenens, contra diversos Hereticos diversos edidit nominum nopitates. Così S. Athanasio. Non lungi però andò, che usurpandosi li Gnostici il nome di Christiani, la S. Chiesa per distinguere li veri da' falsi, denominò Cattolicili suoi Seguaci, conforme li Santi Apostoli denominarono Cattolica nel Simbolo la Santa Chiefa. Christianus [a] mihi nomen a Paciani en ff to eft, ditse elegantemente Paciano, Catholicus verò cognomen; illud me nun- cont. Parm. cupat, istudostendit; boc probor, inde significor. E degna si è la riflessione di S. Girolamo sopra tal soggetto, Che ecclesiasticamente parlando tanto suona Cattolico, quanto Romano, Fidem [b] tuam quam vocas? Si Roma- b S. Hier, apol. i. nam responderis, ergo Catholici sumus. E questo nome di Cattolico è stato cont. Rust. sempre così proprio di Chi professala vera Fede di Giesti Christo, che ne pur gli Heretici hanno giammai preso ardimento di contenderlo ò per contrarietà di dottrina, ò per odio di Persona; [c] Prout Heresiarcha nomen, c S. To. Chrys. hor o disse S. Gio. Chrisostomo, ita & Secta vocatur. Nobis autem nullus vir 33. in alt. Apost. nomen dedit, sed Fides ipsa; onde soggiunge S. Agostino, Chelanostra S. Chiela [d] Nominatur Catholica non solum à suis, sed etiam ab omnibus de s. Aug. de vera inimicis. Li soli Heretici moderni molto più maligni degli antichi preten- Relig. c.7. dono di offuscar lo splendor de' Cattolici con chiamarli Papisti: Nome di cui giustamente eglino si gloriano, perche è nome di Pietà, nome di Ufficio, e nome che gli confermaper Padre nell'educazione della Fede Quegli medesimo, che il Figlio di Dio costitui suo Vicario in Terra con ampiezza di Podesta anche nel Cielo. Mà siccome col nome, così maggiormente co' fattimolto diversi si dimostrarono i Cattolici da' Gnostici; poiche in quel gran bisogno della Chiesa sursero Huomini ripieni di santità, e di dot- pottori infigni di trina, che disesero la purità della Fede con l'esemplarità de' costumi, e que' tempi. con la profondità de'scritti, frà quali si resero illustri S. Giustino, Athenagora, eS. Theofilo, che composero allora quelle ammirabili Apologie, per cui chiaro apparve, quanto diversa fosse la Fede di Christo da quella professata da' Gnostici, e con quanta fraude si usurpasseto i Gnostici il vero nome di Christiani. Da [e] Carpocrate, e da Alessandra Cefalenea nac- e S. clem. Alex. que Epifane, Giovane dotato dalla natura di belle doti, se con l'esempio lib. 3. Strom. del Padre non havesse bruttamente degenerato in operazioni laide, e sozze, Episare sue qua-impiegando malamente negli anni più teneri la vivacità del suo spirito; essendo che molti Libri compose in approvazione dell' Heresia paterna, pervertendo le massime de' più rinomati Filosofi in abuso della sua Serta: onde hebbe à dire Tertulliano [f] Philosophos extitisse Patriarchas Haretico- f Tertuil, advers. rum. Plotino, che vidde empiamente spiegato, e come attaccata la re-Hirm. putazione del suo divino Platone dagliscritti di Episane, quindi su eccitato à scriver quel rinomato Commentario contro li Gnostici, nel quale le loro malizie discuopre, e gli Autori riconviene come Epicurei. In Sama Città della Cefalonia Patria della Madre siì adorato Episane con culto divino, sol perche su Figlio di Carpocrate, magnificandolo que' Popoli con l'honore di un sontuoso Tempio, concorrendovi à gara [g] moltitu- gs. clem Alexano dine di fedorti feguaci ad ogni nuova Luna del Mese con Sacrificii, & loc. eit. ubriacchezze proporzionate al Nume, che honoravano. Descendente da sì vituperosa Progenie, e Figlio sozzo di sì sordidi

Genitori sù Prodico Autore della Setta degli Adamiti, li quali nelle loro Chiese, chiamate [h] Lupanari da S. Episanio, oravano nudi à somiglianza di Adamo, vantandosi d'imitarne l'innocenza nella nudità della Persona; h S. Epiph. har. 51.

2 S. Ano, har. 31.

E loro Herefie.

b den. Ye

c Tertuli, in Scorp.

sib. I.

e S. Clem. Alex. Strom. 1.3. 67.

Zelo, e Decreti di Evarifio contro que' tempi .

£ .48. 15. g Tom. I. Concil.

Concil. Tria. par. 6. k L.ult.de Pagan. C. Theod.

1 Ad Philipp. 3.

mà con perversa imitazione; conciosiacosache dalla nudità presa in pretesto di devozione prendendo fomento il vizio dell'incontinenza, [a] commettevano quivi à porte chiuse enormità d'immondezze, e di peccati. Riprovavano il matrimonio, come invenzione del Diavolo, che restringeva, e distruggeva la multiplicazione del mondo, allegando in incitamento di lutsuria il precetto di Dio [b] Crescite, & multiplicamini, imposto ad Adamo non per isfogo di fensualità, mà per accrescimento necessario dell'human Genere. Rotto il freno della verecondia, e fattosi Heretico di un'errore, traboccò Prodico in tutti gli altri de' passati Heresiarchi, rinnovando [c] la massima Simoniana, che sosse lecito rinegar la Fede per issuggir la morte, e quella di Helxao, che rigettando il culto di Dio invisibile adorava li quattro Elementi, il Sole, e la Luna; prohibiva perciò come superstiziosa qualunque preghiera, che sosse indirizzata à Dio, e hu lo orava agli Elementi, & alli Pianeti, ch' ei sol conosceva benefichi per sè, e per le Creature. Ripullulò tal Setta sotto Honorio II. in Anversa, e sotto d Theod, baret. fab. Urbano VI. nella Boemia, e fin dall'antico Theodoreto [d] fiì riposta frà quella numerosa de' Gnostici, i quali per la multiplicità de' Capi suron da' Scrittori chiamati Borboniani, Coddiani, Stratiotici, Fibioniti, Barbeliti, Zacchei, Naasiani, & Antitalli; [e] tutti sostenevano con particolare attenzione, estudio, Esser'il peccato atto degno di premio.

La contagione horribile della Gnostica peste dilatossi così ampiamente gli Heretici di pel Mondo, che poche Città rimasero intatte dal suo veleno, e nissuna esente dalla sua fama. Biasimavasi communemente da tutti la Setta con le parole, come vituperofa, e ripugnante eziandio alla natura; mà feguivasi ciecamente co' fatti, discorrendosi più del male, che del rimedio. Onde di tant' Heresie, che sin' hora hanno afflitta la Christianità, niuna sorse hà così profondamente fisse le radici, come questa, di cui pur troppo in ogni Città se ne scorgono i germogli. S. Evaritto, che ne siì dolentissimo Spettatore, ogni cura applicò per raffrenarne la baldanza; mà col folito effetto de gran mali, che ò si esacerbano co rimedii, ò non cedono: essendo cosa che l'Heresia bollendo allora nel suoco del suo surore, traheva tutti alla dilettazione del fenso, e la prepotenza de' Cesari Gentili rendendo imbelle quella de' Papi, convenne al Pontefice contenersi ne' termini più tosto pratticabili, che habili ad estinguer sì grand' incendio; e perciò contentoffi di rinuovar la condanna di gia fulminata da S. Pietro contro [f] i Fornicarii, e formò nuova Costituzione, con [g] cui corroborava l'antica, Che i matrimonii si celebrassero publicamente con l'assistenza, e benedizione del Sacerdote, dichiarando incestuoso quel contratto, che non viene affifito dal confenso del Padre, e della Madre. Quai Decreto doppo quath Apud Battagl.in tordici Secoli fii citato [b] nel Concilio di Trento dal celebre Vanzi Vefcovo d'Orvieto, quando fra Padri cadde in discorso la materia del Matrii Inli-Rom. Pontif. monio. Quind' impose [i] Sacerdoti esemplari alla Presettura di alcune Chiese, che divise in Tiroli, [k] Collocato in eis venerando Christiana Religionis signo, cioè la figura della Croce, che Titolo dicevasi da' Christiani. Qual devoto costume di eriger Crocinelle Chiese, nelle Case, e di segnarne la fronte con la destra mano, su antichissima Tradizione emanata da' Santi Apostoli in riprova de' Cherinthiani, che disgiungevano Giesii da Christo, e Christo dalla Croce, scommunicati verciò da S. Paolo [1] come inimici della Croce di Christo: onde sin da' primi tempi siì ella con particolarissimo culto venerata, come quella sopra cui morì veramente, e non fantasticamente il Salvador del mondo, il quale [a] Humiliavit semetipsum a soid.z. usque ad mortem, mortem autem Crucis; e ne ornarono li Fedeli le Chiese, ne consacraron le Case, e ne armaron la fronte, el petto, come [b] Tro- b S. Ign. ad Philipp.

phaum erectum contra potentiam Diaboli, quod ubi viderit, horret, & au
épift. 8. diens timet; e però [c] scrisse un Santo Autore, che l'Antichristo ne pro- e Hippol. Martir. hibirà l'effigie, el'ulo sotto pene gravissime, e questo sarà il segno prossimo in lib. de consumdella consumazione del Mondo. S. Evaristo dunque nell' Erezione de' mat. Sacul. Titoli contradistinse le Chiese Parrochiali dalle semplici, costituendovi un Sacerdote fisso per la cura delle Anime, come [d] Rettore in Titolo, d Cardin. de Luca contal Superiorità sopra le altre, che come Privilegiate à i soli Cardinali de Cardin. pratt. furono assegnate, per renderle con la rappresentazione del Custode e più maestose nel culto, e più frequentate nella predicazione dell' Evangelio; e questa [e] volle il Pontefice, che si facesse da' Vescovi con l'assistenza di e Inlib. Rom. Ponte. sette Diaconi propter stylum veritatis; quali Diaconi suron poi detti Dia- in Evaris. & in Existiano. coni Regionarii, perche Papa Fabiano affegnò loro la cura delle quattordici Regioni di Roma, due per ciascheduno; e nel Concilio [f] Romano f Concil. Rom. c.7. sotto S. Silvestro leggonsi nominati Diaconi Cardinali. Ai Preti dell' Africa, e dell'Egitto egli scrisse [g] ancora due lettere ripiene di sentimenti g Tom, 1. Concil. Apostolici, potente antidoto al male, che per quelle Provincie vagava, della Gnostica Heresia.

Mà mentre con le sue infamità insettava Carpocrate trè Parti del Bassilide, sue qua-Mondo, infuriò nella medesima Città di Alessandrial' altro indegno mostro ha, & Heresic. d'incontinenza Basilide [b] Magister luxuria, & turpissimorum amplexuum, h S Hier.l.2.cont. [ i ] Iniquissimus Hareticus, & imperita scientia. Fu egli così tenace, & lovin. appassionato veneratore degl' insegnamenti di Simon Mago, che par ve ri- I Idem cont. Viginato Simone in Basilide, se havesse havuto Basilide egual temerarietà, e fortuna in divulgarli. Ammetreva li due Principii, e rigettava tutte le Sacre Scritture, come composte dal Dio vizioso, e maligno, riprovandone l'autorità in [k] quattro Commentarii, che scrisse, & in un' Evange- k Euseb. 116. 4. lio, chepublicò sotto [1] nome di Evangelium Basilidis. Mà tutti li suoi i orig. in Lucam scritti, che furono copiosissimi, apparirono horridi, e spaventevoli anche bomil. 1. nelle voci, inducendo [m] nuovi Profeti Barrabà, Barchoph, e nuovi m In lib. Castorie Angeli tutti barbari di significato, e di suono. Diceva, [n] Che da un Pa- Agrip. apud Eudre increato era nato Nun, da Nun Logon, da Logon Froncsi, da Fronesi Sosia, e da Sosia e Dinamin le Virtu, li Principii, e gli Angeli, che chiamò Primi, perche fecero [o] l'Abraxas, cioè il primo Cielo, dal qua- o S. Hier in Amos; le poi furono generati altri trecento sessanta cinque Cieli, cioè quanti giorni appunto contiene l'anno: Soggiungeva, il Primo Angelo non nato, & innominabile esere il Dio degli Hebrei, che vedendo la desolazione del Genere humano seguita per negligenza, e per malizia degli Angeli minori, mandò in Terra il suo Primogenito Nun, che si dise esser Christo, per redimere il mondo dal peccato. Et in questo punto senti, come Simon Mago, applicando à Christo carne fantastica, & ideale; onde interiva, non haver'egli realmente patito, ma fittiziamente, essendo insuo luogo comparso Simon Cireneo, che creduto per Christo su della Croce angariato, e crocifisso: al qual dolorolo spettacolo assistè presente il vero Nun, prendendosi giuoco, eburla de'Giudei per la rappresentazione figurativa, che il Cireneo facea del vero Nun, il quale come virtù incorporea, e grande volò invisibile al Tomo I.

EVARISTO.

Dial.

eap. 14.

d Ija. 53.

. Secolo II.

Cielo, lasciando delusi quei, che havean crocifissa la sua figura in Terra. Non doversi perciò adorar quello, che veghiamo Crocifisso, mà quegli che chiamafi Nun, & era riputato per Crocifisso; e consequentemente effer lecito oltraggiare, e rinegare la figura del Crocifisto, per evitar la morte frà a Theodor. 1.1. 3. le persecuzioni de' Gentili. Theodoreto [a] soggiunge, che negando Basilide la vera presenza, e carne di Giesti Christo, venisse medesimamente à negarla nel Santissimo Sacramento, onde Capo si rese degli Eutychiani, Iconoclasti, e Sacramentarii. Mà S. Agostino con un sorte argomento b 5. Aug. 16.83.9. egregiamente ribatte le di lui sacrileghe afferzioni, dicendo, [b] Si phantasticum suit Corpus Christi, fefellit Christus, & si fefellit, Veritas non est. Est autem Veritas Christus, non igitur Phantasma suit Corpus Christi; e S. C. rillo, [c] Pasus est Jesus pro hominibus verè: non enim apparentia est Crux, c S.C.ril. Cat. 1 ?. neque opinio Redemptio, non imaginaria mors, & fabulatoria salus. Verè crucifixus est, & non confundimur, neque negamus, sed potins in eo gloriamur; in conformità di quanto disse il Proseta Isaia [d] Verè dolores nostros ipse tulit. Mà nissun' Heretico sorse si rese maggiormente reo per cumulo di Heresie, quanto Basilide, che dir si può Discepolo di tutti gli Heresiar-Tertull. de prachi trascorsi sin' à quell' età, e Maestro di tutti li suturi. Disse, [e] che la 1 . pt. c. 46.5 S. etem. Alex, lib. 4. Fede, e la Giustificazione era nell' Huomo effetto di Natura, e non di Grazia. Massima appresa da Simon Mago, e che per Basilide passò come per canale in Pelagio. Non perdonarsi da Dio tutti li peccati, mà gl'involontariisolamente, e perciò doversene rimettere à sui il giudizio, e l'assoluzione, come più ampiamente, & empiamente spiegò nel susseguente Secolo Novaziano. Nondover risorger la Carne, e prima di nascer'i Corpi, haver peccato l'Anime, ond' in pena effer condannate, come in ergastoli, ne' Corpi. Heresie di cui restò parimente macchiata la bella sama di Origene. Habitar di continuo in noi un' efercizio di Passioni, e di Spiriti, à cui refistere era peccato; ed inferiva la solita conseguenza ammessa in tutte le Scuole degli Heretici, che fotse lecita ogni dilettazione di senso; empietà in più chiari termini sostenuta, come si dirà, da Valentino. A chi £ S. Friph. b. sr. 24. contradiceva a' finoi dogmi, dava [f] nome di Porco, e di Cane, applicando a' suoi detti il detto dell' Evangelio [g] Nolite dare Sanctum Canibus, neque mittatis margaritas vestras ante Porcos. Perciò imponeva [b] h Esfeb.lib. 4. à i Seguaci, à guisa di Pittagora, rigoroso silenzio per cinque anni, e la divisa della sua fazione era questa, Tu omnes cognosce, Te autem nemo cognoscat: E per non esser conosciutiservivansi li Fazionanti di alcune imagini di astrusa significazione, riferite, e descritte a lungo [i] dal Baronio, Bar. an. 120.n. 31. delle quali essendosene ritrovate alcune sin dal cader del Secolo decimoquinto frà le ruine antiche di Roma, credesi, che dentro Roma ancora penetrasse la Peste di tal' Heresia. Morì Basilide d'ignobil morte in Alesfandria sua Patria, e lasciò un figliuolo per nome Isidoro, chescrisse un

g Matth. 7.

Tal' era lo stato delle Chiese dell' Africa, e dell' Egitto, etale il concerto, in cui unite in sentimenti nefandi si dilatavano l'Herosie degli ac-

flagello della penna formidabile de' Dottori.

Libro di Morali per stabilir con nuovi errori gli errori del Padre. Ma in difesa della Religione Cattolica con forte nervo di consumata Sapienza publicarono i loro egregii scritti Agrippa Castore, S. Giustino Martire, S. Ireneo, S. Clemente Alessandrino, Origene, e S. Episanio, con quella solita providenza del Cielo, che sempre sferza gli Heretici col potentissimo

cennati

Capitolo II.

cennati Herefiarchi. Mà ò che prevedesse l'Inimico Infernale la ruina de' fuoi Settarii dalla debolezza delle loro medesime machine, ò che ne presagisse lo sbandimento dalla sfacciataggine delle dottrine non sussissimila Saturnino, sue alla ragione, non confacevoli alla verecondia, non convenienti alla fie. civiltà, non comportabili alla salute eziandio materiale del corpo, inventò nuovo, e forse più forte attacco, inducendo contro la Chiesa di Christo l'Heresia mascherata di devozione, e perciò tanto più potente nemica, quanto più occulta. Saturnino sù il primo, che per contradire al male divenisse peggiore, e si facesse Capo d'Heresiaper voler troppo avvanzarsi contro quella de' Gnostici. Huomo egli era [a] austero di genio, a S. Iren. 1 1.0,220 inimico de' piaceri, & inclinato, non per virtu, ma per natura, all'asprezza, e nell'asprezza medesima sempre dedito alle novità, e nelle novità sempre proclive alle peggiori. Dall'avversione alla sensualità, alle delizie, & alla carne, traboccò nell'altro estremo di odiarla più di quello, che comandala Natura, e la Legge; & eccitato dall'horrore della vita disdicevole de' Gnostici, senza freno di moderazione, gittatosi in preda alla rigidezza del suo spirito, passò tant' oltre, che non solo detestò li dogmi brutali di Carpocrate, mà riprovò come illecito il matrimonio, illecita la generazione, & illecito eziandio l'uso de' cibi animati, perche considerò in essi un principio di appetito generativo, & incentivo del fenso. Disse [b] il b Th edor. 1. 11. matrimonio Dottrina del Diavolo, non perche il matrimonio, come [c] her. Fab. asserirono altri Heretici, restringesse la libertà del senso, mà perche parevagli, che concedesse una libertà al senso, che non dovesse esser lecita, nè pur comandata da Dio; onde S. Ireneo scrisse de Saturniani [d] Nubere, d S. Irend, 1.c. 22. & generare à Satana dicunt esse; multi etiam ex his, qui sunt ab co, & ab animalibus abstinent, perfecta hujusmodi continentia seducentes multos. S. Paolo prediffe cotal' Herefia molto tempo prima, che ne nascesse l' Heretico, [e] Spiritus autem manifeste dicit, quia in novissimis temporibus di- e 1. adTimoth. 4. scedent quidam à fide, attendentes spiritibus erroris, & doctrinis Damoniorum, in hypocrisi loquentium mendacium, & cauteriatam habentium suam conscientiam, prohibentium nubere, & abstinere à cibis, quos Deus creavit ad percipiendum cum gratiarum actione fidelibus. Quia omnis Creatura Dei bonaest, & nihil rejiciendum, quod cum gratiarum actione suscipitur. Non si nega, che l'astinenza dal matrimonio, e da'cibi, possa esser cosa lecita, ogni qualunque voltanon si prenda per precetto, e non si riduca adobligo; ed è itata pratticata da' Santi, i quali ò volontariamente fono vifsuti continenti, ò con approvazione della Sede Apostolica hanno istituite Religioni con offervanza rigorofa di vitto. Mà Saturnino richiedevane l'avversione per precetto inalterabile, rigettando assolutamente il matrimonio, e l'uso de cibi animati, come percaminosi ambedue, & illeciti: il che è folle Herefia, che repugna alla Legge, & alla natura. Dalla carne sollevossi eglipoi à gli spiriti, e filosofando degli Angeli attribuì à loro, come à prime, & independenti sostanze, la Creazione del mondo, e la gran fabrica dell' Universo: Errore, e setta di cui alcuni fanno Autore Simon Mago, altri Cherinto, altri Bassilide, chiamata da S. Paolo [f] Reli-f Adecios. 2. gio Angelorum, eda S. Agostino [g] Seeta Angelicorum. Asseriva creato il g S. Ang. har. 39. mondo da sette Angeli independentemente da quello, che chiamiamo Dio, il quale medesimamente era un' Angelo, mà disubbidiente, e ribelle al Dio Radre: Christoun' Ente incognito, incorporco, e senza figura, venuto in

Terra per domar la ribellione di quell' Angelo: Oltre al mondo materiale haver gli Angeli create due forti di Huomini, l'una Buona, l'altra Mala, ambedue salvate con nuova predestinazione da Giesti Chris sto, che visse, e si crocissso nella conformità spiegata da Simon Mago, e da Basilide: Soggiungeva, alcune Profezie composte da' Angeli, altre da' Demonii, e rigettava que' libri facri, in cui afferivasi la Refurrezione della Carne, ch' egli impugnava con molti argomenti, che si apprendono da' Scritti de' Filosofi, e non da quei dell'Evangelio; essendo cosa che anche ad Huomini dotti, mà non illuminati dalla : Min. 18. 0.35. Fede, quest' Articolo Cattolico della Resurrezione della Carne parve così strano, che sù da Plinio deriso, e riposto [ a ] Inter puerilia deliramenta, & vanitates Democriti. Con queste massime, che predicò Saturnino in Antiochia, infettò gran parte dell' Afia, seguendone que' lagrimevoli successi, che si renderan palesi dalla narrazione de' suturi racconti, e dalla quantità, e qualità de Fazionanti, che adherirono nelle susseguenti età al luo partito.

Nell'anno medesimo, che surse in Asia l'Heretico Saturnino, morì in Roma il Pontesice S. Evaristo di morte solita ai Papi di que'tempi, à i quali tanto era l'esser sollevati al Pontisicato, quanto l'esser condannati al supplicio. Mà i supplicii medesimi surono a loro molto più gloriosi, che'l Soglio, e per il merito de'patimenti, e per la laurea del

Martirio.



## CAPITOLO III.

# Alessandro Romano creato Pontefice 13. Novembre 121.

Decreti, e Scritti del Pontesice S. Alessandro.

Onle Tradizioni Apostoliche, e conl'opposizione delle Sacre Scritture mantenevasi intanto immobile la Chiesa contro gli urti dell'Heressa. Era in uso anche appresso i Gentili l'acqua Lustrale, con [a] la cui aspersione intendevano di purificarsi a s. Cyrilicateche eziandio gl'Idolatri da'lor peccati: Onde [b] disse un Poeta. 6.37 in alla cui se so princateche

Casta placent Superis; pura cum veste venite,

Et manibus puris sumite sontis aquam.

Mà havendo Iddio nella Legge [c] vecchia, e poi Giesù Cristo nella c Num.5.6 19.

nuova santisticate alcune superstizioni della Gentilità, santisticò ancora l'acqua con la benedizione, onde utile ne ridondasse al Christianessimo; e
perciò disse s. Paolo [d] Omnis Creatura Dei bona est, e poco dopo, Santtisicaturenim per verbum Dei, & orationem. S. Alessandro [e] ne consermò con suo Decreto l'osservanza, e con attestato di maraviglie comprovò
tis, in valex.

Dio, che la superstizione, di cui c'incolpano i Luterani, non è giammai
Madre di veri miracoli. Rinovò egli parimente [f] con altra Costituzione la Tradizione Apostolica, chiamata [g] da S. Cipriano Tradizione g s. Cypr. epis. 64.

del Signore, cioè che nella Consacrazione del Calice si mescolasse qualche
pocaparte di acqua. Quali due Decreti vengono nobilmente ristretti in
un Distico dall'ingegnosissimo Mariano:

Vino miscet aquam: mixto sale temperat undam: Regnat Alexander Sobrius, & Sapidus.

Leggesi del medesimo [h] Pontesice una lettera di prosonda dottrina, in h S. Mex. epist.s. cui con Apostolici argomenti ribatte la pertinacia di quegli Heretici, che consondevano nella Santissima Trinità l'Unità dell' Essenza con la Trinità delle Persone, ò inventando nuove Deità, come Basilide, ò impugnandola, come Simon Mago.



## Secolo II.

#### CAPITOLO IV.

## Sisto Romano creato Pontefice 21. Settembre 132.

Decreti di Sisto, e Titoli de' Pontesici Romani impugnati dagli Heretici, e difesi da i Cattolici -

2 Bar.an. 136.n.10

An Sisto parimente con nuovo Decreto [a] confermò l'osservanza del Digiuno Quadragesimale instituito da' Santi Apostoli, del quale sin dal suo tempo sa menzione S. Ignazio Martire, che sù terzo Vescovo di Antiochia doppo S.Pietro, [b] Quadragesimale jejunium ne spernatis, continet enim exemplum conversationis Dominica. Ondese ne arguisce

b S.Ign.epift.I.ad

c S. Aug. Serm. l'antichità, il pregio, & il valore. [c] Rogo vos, Fratres charissimi, & ad-Oz. de temp.

Uso antichissimo moneo, disse del digiuno Quadragesimale S. Agostino, ut in isto legitimo, uso antichissimo moneo, disse del digiuno Quadragesimale S. Agostino, ut in isto legitimo, ut

della Quadrage. & sacratissimo tempore, exceptis Dominicis diebus, nullus prandere prasumat, nisi forte ille, quem jejunare infirmitas non permittit. Quia aliis die-bus jejunare, remedium est, aut præmium; in Quadragesima non jejunare, peccatum est. Alio tempore qui jejunat, accipit indulgentiam; in Quadragesima qui non jejunat, sentiet panam. Mai moderni Centuriatori Mag-

deburgensi prorompono in acerbe doglianze contro S. Sisto (bench'eglino nella feconda Centuria parlino di S. Telesforo, al quale alcuni attribuirono l'accennata Costituzione) perche tal'uso introdusse nella Chiesa, & Magd. Cens. 2. [d] Primummandat, dicon di lui, nt septem ante Pascha hebdomadibus à carne jejunent, cum contra scriptum sit, [e] Nemo vos judicet in cibo, & pota. Molto più credibile però rendesi à Huom prudente, e Christiano, che note fossero le Costituzioni Apostoliche à S. Sisto, il quale visse. in tempo di qualche Santo Apostolo, che à Lutero, ò ai Parteggiani di Lutero, che ne'costumi, e nel tempo surono, e sono tanto lontani da'

c. 10. e. ad Colof. 2.

Santi Apostoli. Onde S. Ireneo di loro più propriamente dir potrebbe f S. Iren.l. 2, 0.40. ciò, che già disse dell'Heretico Ptolomeo, [f] Quibus magis oportet credere? Apostolis, an Ptolomao? qui Apostolos nunquam vidit, vestigia autem Apostoli ne in somnis quidem assecutus est. [g] Dicesi, che il Decre-

g Alphonsus de to di S. Sisto imponesse a'Laici sei settimane di digiuno avanti la Pasqua, Castro advers.hir. e sette agli Ecclesiastici; onde deducesi, che siccome il Digiuno è Precetto Divino, così il Tempo, la Durazione, e'l Modo venga imposto, & ordinato dalla Chiefa.

Di S. Sisto leggesi una [h] lettera, il cui solo Titolo hà talmente alte-fici Romani. Titoli de Ponte- rati gli animi degl'Heretici moderni, che non mai più altamente alzaron Di S. Sisto leggesi una [h] lettera, il cui solo Titolo ha talmente altele grida al Cielo, che contro i Papi, come usurpatori di contrastata autorità, e millantatori di sognata grandezza. Le parole della lettera, che sì altamente pungono i Luterani, son poche, e queste, Xystus universalis Ecclesia Episcopus; e come se tal Titolo non convenga al Vescovo particolare di Roma, oppongono objezioni, che, conosciute inutili, terminano, com'è solito, in lamenti. Mà senza investigar più alti motivi, la

fem-

Capitolo IV.

Cemplice narrazione di quest'Historia porrà in chiaro le ragioni del Vescovo Romano nella superiorità asserta sopra tutte le Chiese del Christianesimo, e quelle di tutte le Chiese del Christianesimo nella suggezione professata al Vescovo Romano. Romana, & Universalis Ecclesia Archiepiscopus, denominossi Papa Vittore scrivendo al Patriarca di Alessandria, e Papa Zefirino nella Sentenza contro i Montanisti [a] Pontisex Maximus, Episcopus Episcoporum. Il Concilio Niceno stabilisce, [b] che Qui tenet b concil. Nice. 39. Sedem Romanam, Caput est, & Princeps omnium Patriarcharum; il Co- Cans. apud Batstantinopolitano chiama il Papa [c] Sommo Pontefice, Primo nell' Ordine num 9. Ecclesiastico; l'Esesmo [d] Sanstus Petrus in suis successoribus vivit, & judicium exercet; il Chalcedonense [e] Santtissimus, & Beatissimus Papa, e conc. chalc. in Caput universalis Ecclesia; e ne'medesimi sentimenti li rimanenti Con- epist. ad Pont. cilii doppo li primi quattro Generali, venerati dal Christianesimo g Vedi il Pontistati [f] come li quattro Evangelii. Mà di questa materia [g] altrove à S. Gregorio Magno. lungo parlerassi.

a Tertull, lib. de tagl.in Conc.Conft. d Conc. Ephel p.2.



## CAPITOLO V.

Telesforo Greco creato Pontefice 5. Aprile 142.

Heresie, Libri, e Spiritualità hipocrita di Valentino. Sacrificii Cattolici, perche celebrati à porte aperte, lumi accesi, e suono di Campane. Eufrate Autor dell'Heresia degli Ofiti. Cainani, eloro esecrabili Heresie. Sethiani, e loro Heresie. Origine de Caratteri. Decreti di Telessoro impugnati dagli Heretici, e difesi da'Cattolici.



Li allettamenti di Carpocrate, e le rigidezze di Saturnino, vertendo tutte in opposterisoluzioni, distrassero, com' è solito, i discorsi, e gli animi de' Popoli nella contrarietà delle sentenze, e nella diversità de pareri, e perciò con raro esempio passarono selicemente senzanuova Heresia li Pontificati di Alessandro, e di Sisto, benche l'uno, e l'al-

tro di non mediocre durazione, havendolo sostenuto il primo poco più, il secondo poco men di dieci anni. Mà la tardanza di molti sù compensata da un solo, che seppe, e potè esser cattivo con l'apparenza di buono, nocendo forse maggiormente alla Chiesa con la Virtu hipocrita, di quanto nocquero tutti li patsati Heresiarchi con la ssac-Qualità, & Here-sie di Valentino. ciatagine palese. Valentino sii questi, Egiziano di nazione, e Febonitide di Patria, huomo malvagio nel bene, astuto nel ma'e, e dalla natura proveduto d'ingegno, siccome dall'arte fornito di dottrina; ond'era divenuto famoso per pregio di Religione, che haveva in Egitto predicata, e dentro [a] Roma. Ma perche dal Pontefice Telesforo si posposto, ò non considerato nella promozione à un Vescovado, mosso da sdegno contro il Papa, e da invidia contro il Competitore, navigando in Cipro per il conseguimento dell'ambita Dignità, pati colà naufragio nella Fede, con divenirne tanto più formidabil contradittore, quanto più irritato dalla ripulfa, e più dotato nell'animo di partinobili, e grandi, che bene, ò male applicate rendono l'Huomo somb Idem cont. Va- mamente o saggio, o malvagio: [b] Vallentinus, diffe Tertulliano, inge-

2 Teriullade prafer. to 50.

lent.c. 4.

d Tertull. de pr. -Scrips.c. 30.

eldemcont. Valen. £,12.

nio poterat, & eloquio. O'ch'ei adherisse à Basilide nel punto della genec S. Epiph. bar. 21. razione de'Dei, o che versato [c] nello studio de'libri Greci apprendesse da Hesiodo la Theogonia, e da Platone le Idee, onde Platonico [ d ] sù detto dal sopracitato Tertulliano, soprala Theogonia, e le Idee, come sopra alto fondamento inalzò una machina d'invenzione più tosto, che

di Heresie, e disse di Dio, e di Giesti Christo cose tali, che [e] & vidius metamorphoses suas delevisset, si hanc majorem cognovisset. Ainmesse, come Hesiodo, trenta Descolnome di Secoli, e di essi quindici maschi, &

altret-

lustropar. 2. disfert.

altrettante Femine, e da loro per copula generativa altri per così dire infiniti Secoli minori. Errore antico, coltivato [a] da Maghi, e promosso a Vedint Poutifidi poi da Basilide sotto il Pontificato di Evaristo. Dalla persezione di questi Secoli disse composto Giesù Christo con una formazione inenarrabile, e divina, come [b] quello, che così era nato dalla Madre, come se nulla da b Terrulliante, le lei havesse ricevuto, mà solper il di lei corpo sosse passato, qual'acqua per Carne Christicont. canale, poiche haveva portata la sua carne dal Cielo, e dalla Terra al Cielo riportata; eperciò, soggiungeva, esser egli stato in questo Mondo, e conversato con noi tutto Divinità, e [c] Edebat, & bibebat propriè, non reddens cibos: tanta ei inerat vis continentia, ut etiam nutrimentum in co non Alexibi. 3. Arom. interierit, quoniam ipse non habuit interitum; Heresia, che togliendo a Giesù Christo i difetti communi all' Huomo, toglievagli l'esser vero di Huomo. [d] Poich'egli, assunta la natura humana, assunse tutte quelle d Vedi sopra quepassioni communi [e] alla natura assunta, cioè same, sete, dolori, nutri- famentali ponzione, & escrementi; mà non già le particolari dell'Huomo, cioè lepra, de fi Hormida, febre, deformità, e malattie; perche il suo divinissimo Corpo totalmente e 8. Th. g. 14. ar. 14. immune dall'infezione originale, e perfettissimamente organizato dalla virtù onnipotente dello Spirito Santo, non haveva in se cagioni, e radici di cotali difetti. Sicche al contrario di Ebione, che negò la Divinità di Giesù Paffioni affunte Christo, Valentino negò l'Humanità, e l'un su Padre di Nestorio, l'altro da Giesù Cristo, di Eutyche. Con tal pessimo principio conseguentemente negava la vera morte, la vera Carne, e la vera Resurrezione di Giesù Christo; siccome parimente negava in generale la Resurrezione finale degli Huomini, ammettendo solamente doppo la morte di ciascun' Huomo una trasmigrazione continua dell'Anime da un Corpo in un'altro. Rigettava perciò, fuor che quello di S. Giovanni, ove narrasi la divina Generazione del Verbo, ogni altro Evangelio, in luogo de'quali ripose un'Evangelio Apocriso, detto secundum Ægyptios, contro il quale à lungo [f] scrisse S. Clemente Alessan- from lib. 3. drino, che riprova li detti di quell'Evangelio, adotti da'Valentiniani in De Infantia Salvatoris, che fù l'Achille de'Valentiniani, in cui fra le molte tino. inezie riferisce, che Giesù Christo cum puer esset, & disceret litteras, cum dixisset Magister ejus, quemadmodum in consuetudine est, dic A, respondit A: Rursum cum Magister jussisset eum dicere B, respondisse Dominum, Tu prior die mihi, Quid est A? Considera un grave [h] Autore, che l'Ignoranza, come ch'è vizio della humana natura corrotta, non poteva in Scholizade. 17. in Christo haver luogo alcuno; eperciò Christo non haver giammai nella Teriulle de praser. sua tenera età frequentate le Scuole, nè studiato l'Alfabeto, com'empiamente asserisce l'accennato Libro de Infantia Salvatoris, e che perciò gli Hebrei maravigliandosi di lui esclamassero [i] Quomodo bic litteras scit, cum i 10.7. non didicerit? Conteneva quest'esecrabile volume la falsa narrazione di molti miracoli operati da Giesu Christo nella sua puerizia, à lungo riprovati da Anastasio Sinaita, [k] e da Theofilatto. Dalla nobiltà di sì alte dispute k Hos vide apid precipitò Valentino incontinente nel fango delle solite sozzure, & ammest Schelestr, antiquife nell'Huomo, come Basslide, un'esercizio continuo di Spiriti, i quali distribare 2 augerto se nell'Huomo, come Basslide, un'esercizio continuo di Spiriti, i quali distribare 2 augerto de la companie trabboccando in carne, rendevano lecita ogn'immondizia di senso: [l] Multi enim, sono sue parole riferite da S. Clemente Alessandrino, inhomme ha- dezze. bitantes Spiritus eum mundum esse non sinunt; unusquisque autemeorum pro-lib.2. Arem, pria efficit opera, sapè non convenientibus insultans cupiditatibus. Distingring

RO:

isuoiseguaci entrar'nella Classe de'Spirituali, ed esser'esenti dalla necessità di ben'oprare, perch'eran già poggiati al sommo della persezione, e conseguentemente alla certezza della Beatitudine eterna: onde il patire, \* Terrell, adver, el'osservar la Legge, per loro [a] Vanitatem esse, atque dementiam : Gli Valent. 6,29: 530. Animali bensì per divenir Spirituali dover'attenersi all'assinenza, & alla continenza, con il cui mezzo haverebbon falvati, non li corpi, ma le Ani-

me, le qualinell'altra vita fi unirebbono in matrimonio con gli Angeli: I Carnali venir'affatto esclusi dalla salute eterna, ed essere irreparabilmente predestinati all'Inferno. Ma gli Spiriti, e gli Spirituali di Valentino suron

gueva gli Huomini in trè Classi, Carnale, Animale, e Spirituale; Esso, e

presto ammessi dagli Scrittori fra Gnostici, e S. Ireneo descrivendone i. b-S. Iren. 1.1.c. 11. costumi, [b] Idolothyta, dice, indifferenter manducant, nibil inquinari ab

his putantes, Ginomnem diem festum Ethnicorum pro voluntate in honore eorum primi conveniunt. Quidam autem & carnis voluptatibus infatiabiliter inservientes, carnalia carnalibus, spiritualia spiritualibus reddi dicunt. Et quidam quidem ex ipsis clam eas mulieres, qua discunt ab his do-Etrinam hanc, corrumpunt, quemadmodum multa sapè ab his suasa, post

conversa mulieres ad Ecclesiam Dei, cum reliquo errore, & hoc confessa sunt. Alii verè, & manifestè, ne quidem erubescentes, quascumque adamaverint mulieres, has à viris suis abstrahentes, suas nuptas fecerunt. Alii verò val-

de mitio, quasi cum sororibus fingentes habitare, procedente tempore, manifestati sunt, gravida sorore à fratre facta, & alia multa otiosa; & irreligiosa facientes. Nos quidem qui per timorem Dei timemus usque in men-

tibus nostris, & sermonibus peccare, arguunt quasi idiotas, & nihil scientes; se ipsos extollunt, perfectos vocantes, & semina electionis. Nos enim inusu Gratiam accipere dicunt, quapropter & à nobis auferri, semetipsos autem

proprie possidere. Così S. Ireneo della Spiritualità tutta Carne di Valentino, che dir potrebbesi nella nostra età doppo quattordeci secoli come risurta [c] nella Persona di Michel Molinos, se la vigilanza d'Innocenzo

c Vedi il Pontif. XI. non l'havesse à tempo suppressa sotto il torchio di rigorosa inquisizione, e di nuovo rissepellita sotto la censura di Apostolica condanni. Ma, come che la vergogna, e'l rossore inseparabili compagne delle azioni insa-

mi, e scandalose, seguivano questi Heretici anche ne'luoghi più recondiri, e remoti, quindi avvenne, che Valentino [d] esigesse da'suoi un prodigioso silenzio, e non altrimente predicasse le sue dottrine, che à porte

chiuse, nascondendo più tosto, che convocando gli Uditori, ò per apprender gl'insegnamenti, o per esercitarli; e come che introdusse tal nuovo co-

stume in Roma, quindi forse derivò l'uso nella Chiesa Romana di celebrare Origine di alcune i divini Misterii à porte aperte, lumi accesi, e suoni di Campane, e questi

coftum nec Ecnon di notte tempo, ma di chiaro giorno, come quelli, che immaculati, e fanti amano meglio di effer con publicità venerati, che con vergognofa

secretezza nascosti, e celati. Qual devota osservanza su imitata poi da tutte quelle Chiese, che dalla Romana presero liriti, e le cerimonie, rimanendo la sola Greca co'suoi antichi, proprii, e particolari, con i quali in

Oriente presentemente ancora celebranfi li divini Sacrificii con'un immensa ritiratezza dentro portiere chiuse, e tende tirate. Da questa santa com-

municazione, & innocente schiettezza prese motivo se Valentino di chiamar femplici li Cattolici, perche troppo liberamente communicassero ad ogni selso, e sorte di persone così alti misterii. Mà del nobil titolo gloriossi al-

e Tertull. & S Tren.loc.cu.

d'Innocenzo XI.

à Tertull. centr.

Walen.c.3.

Capitolo V.

TELESPO-

lora la Chiesa, che assomigliata [a] da Christo alla semplice Colomba, vanta per sua insegna candor di purità senza tintura di macchie. Al contrario Valentino con tanta diversità, esuspezione di riti insinuava la sua b S. Iren. 1, 1, c. 18. Heresia, che de'Valentiniani hebbe à dire S. Ireneo, [b] Tot suisse apud eos ritus, quot Antistites. E Vescovi, e Ritieran tanti, quanti Libri [c] rap- Christic. 20. presentò Valentino a'suoi Seguaciper Sacri, che lungo sarebbe il rammentarli; d'onde in loro provenne contrarietà di Sette, e di dottrine, che rap. presentarono la dilui Heresia non sol per Madre della dissenzione, mà per scoglio di ostinazione, mentre de Valentiniani scrisse Tertulliano, Ita [d] nusquam jam Valentinus, & tamen Valentiniani, qui per Valentinum: d Idem contr. Va-

convinci possunt, sed suaderi non possunt.

Trale Fazioni dunque, che come tanti Capi si diramaron dall'Hidra di Ofici, eloro He-Valentino, niuna apparve più orrida anche [e] nel nome, quanto quella refize spaventedegli Ofiti, che adoravano un Serpente, come la Sapienza di Dio predicata e ofis in lingue nell'Evangelio, [f] Estote prudentes sicut Serpentes; altriesaltandolo [g] so- Greca sensition pra il merito di Giesu Cristo, & altri asserendolo [h] il medesimo Giesu serpente.

Christo tractormato [i] in quella source son del tormo Giesu serpente. Christo trasformato [i] in quella figura sin dal tempo, che su Eva sedotta & Tereull. de pranel Paradiso. Onde dalla tana conspaventosa Processione [k] strascina- h S. Aug. in Epist. vanlo all'Altare, e quivi facendolo con molti giri passar sopra i sacri arredi, ad Quodoultdeus. esopra l'Ostia medesima consacrata, finalmente lieti, e come dalla di lui lib. I. vista, esiata santificati, riconducevanlo dentro un'horribil caverna, dove k Tertull.loc. eit, lo nutrivano con delicatezza dipasto, e pompa di guardie. [l] Habent I S. Ang lo ceito unum Colubrum, dice degli Ofiti S. Agostino, quem nutriunt, & venerantur, qui & incantante Sacerdote egreditur de caverna, & ascendit super Altare innixum spelunca, & oblationes eorum lambit, & involvens se circa eas regreditur ad speluncam, & ita confringunt oblationes in Eucharistiam, quasi à Serpente Christo sanctificatas; e S. Epifanio, [m] Non solum frangunt panes, S. Epiph.har. 37. in quibus Serpens involutus est, & accipientibus tradunt, sed unusquisque salutat Serpentem, & osculatur ex ore, sive per prastigias quasdam serpente ad mansuetudinem incantato, sive ex alia Diaboli operatione ad hos decipiendos, ipso animalculo blandiente, adorant hunc, & gratiarum actiones dicunt. Enfrate [n] fil l'horrido Legislatore di cotal Religione, e S. Giro- a orig. conf. Cell. lamo ripone gli Ofiti frà quegli Heretici, [o] qui Evangelialaniabant; & 10 3 Her. advers. Origene, che visse nel Terzo Secolo, asserma, che nel suo tempo qualche Lucifer. avanzo ancora rimanesse di questa Setta.

Mà i Cainani, se non nell'horrore del culto, certamente vinsero gli Cainani, e loro Ofiti nell'empietà delle Massime. Epilogarono [p] questi il più esecrabile esecrabile de'Nicolaiti, Carpocraziani, e Gnostici, con tal eccesso di sfacciatagine, p. S. Irendit. c. 35. che ssuggirebbe la penna di descriverne le bestemmie, se l'argomento proposto non ci necessitasse à proseguirne il racconto. Furon detti Cainani, perche pervertendo l'ordine della Natura, e della Grazia, e preserendo l'Empio al Pio, predicavano [q] Caino generato da Virtis santa, e potente, q Terrell. deprae Abele figlio del Diavolo; veneravano Giuda Iscariote come benemerito scrip.c.47. del Christianesimo, perche haveva tradito Giesù Christo, cioè colui, ch' era venuto al Mondo per distruggere il Mondo, e à contrariare alla inclinazione naturale dell'Huomo; adoravano [r] Core, [s] i Sodomiti, & fra' r Num 26, ogni più disperato malfattore, perche riportarono il vanto di più scelerati suoni s. pessimi; affermando con Carpocrate, quegli degno di culto, che tutte le sorti di peccati havesse commesso; al qual'effetto [t] haver'Dio assegnato à cia- t S. Epiph. har. 38.

TELESEO-Secolo II. RO.

21one a quest' Hi-Storia . b Gen.4.

e Origiom.35.in Luc.

Herefia de'Sethiani.

f Gen.4.

E S. Epiph.har.31.

Lettere .

h Gen. 2.6 3.

& S. Hier. in 3. Sephon. k Idem Epift. 42.

Civ. Deic. 39. Salian. ad an. 875 0 alii, quos refert Sylveira resol. 3. P. 3.

m Iof. H.br.l.1. n Genebr. in Chromol.1.31.c. 35.

scun' Huomo un' Angelo, Coadjutore, Custode, e Fomentatore de'Vizii. Tal'inaudita, portentosa, & incredibile perversità procedè in loro da disperazione più tosto, che da persuasione, essendo che gittatisi eglino ciecamente tutti in preda alle sceleratezze, ne disperavan da Dio il perdono, & eran solitidire, Tanto render reo avanti Dio un delitto, quanto mille. a Ve i l'I tredu- Caino [a] shì il primo Autore di così esecranda Heresia, che doppo l'occisione del Fratello disperando della misericordia di Dio, conchiuse troppo miserabilmente a sno danno, [b] Major est iniquitas mea, quam ut veniam merear; e più chiaramente S. Girolamo chiama i moderni Cainani rinovac S. Hier. Epif. 83 tori della disperazione di Caino, [c] Consurgit Caina Haresis, atque olim emortua vipera contritum caput levat, quanon ex parte, sed totum Christi subruit Sacramentum; dicit enim, ese aliqua peccata, que Christus non

d S. Epi, h. loc.eit. possit purgare sanguine suo. Servivansi li Cainani [d] di un salso Evangelio, che asserivano composto da Giuda, e di un Libro ripieno di laidezze, in-Libri de Cainani, titolato Ascensione di S. Paolo, e di altro, che S. Episanio riserisce, haver' eglino divulgato col nome di Apocalisse di Abramo, dove inducesi un contratto fra Angeli d'iniquità, e digiustizia, che combattendo disputavano della falvazione di Abramo, e che nel calor della contesa un degli Angeli aftanti cavalle un'occhio à Mosè, che presente ritrovavasi come giudice della controversia. Citasi [e] questo Libro da Origene, masempre furigettato com'empio dalla Chiefa.

Nissuna Settaperò fra le molte de Valentiniani sù men biasimevole,

e più erudita, che quella de Sethiani, che affermavano, la Generazione de'Giusti discender da Seth Terzogenito figlio di Adamo, di cui dice la Sacra Scrittura, che [f] capit invocare nomen Domini; applicando la giustificazione de'Buoni, non alla fede, & all'opere sante, mà alla discendenza materiale del Sangue. Alla falsità della dottrina corrisposero con un'immensa moltitudine di Libri, che [g] composero, altri in nome di Seth, altri di Abramo, & altri di Mosè, contitoli misteriosi, e grandi di Rivelazioni, Misterii, & Alienigeni, non tanto in comprovazione della loro Heresia, quanto in emulazione, & esempio di Seth, di cui egli portavano il nome, & al quale attribuivano la nobile invenzione de' Caratteri. Mà siccome erraron nell'afferta Heresia della Giustificazione dell'Huomo, così eglino lungi forse andaron dal vero nell'asserto Autore delle Lettere. Origine delle Enotal'origine delle parole, e delle lingue, e Dio ne infuse nella fantasia de'nostri Primi Padri e specie perfarsi intendere, e per essere intesi. S.Girolamo attesta, che [ b ] Dio parlasse con Adamo, Adamo con Eva, Eva col Diavolo, & il Diavolo con Eva sempre in Idioma Hebraico, e che perciò la Lingua Hebraica dicesi, [i] Initium oris, & communis eloquii, & [k] Omnium linguarum matrix; onde per tal ragione Lingua facra nominafi l'Hebraica, e non la Greca, benche in lingua Greca qualche Libro del Vecchio, e quasitutti li Libri del Nuovo Testamento siano stati composti. Mà l'ori-1 s. Aug. 18. de gine de Caratteri rendesi molto più oscura, e disticile à rinvenirsi, [l] Molti l'attribuirono ad Adamo, che havevaricevuto delle Voci infuse le Idee, e di cui vedefi presentemente nella Bibliotheca Vaticana sopra la di lui imagine un'Iscrizione in lettere Hebraiche, dinotanti queste parole, Adam Litterarum Inventor. I Sethiani à Seth Terzogenito di Adamo, & un'insigne [m] Historico attesta, che Seth lasciasse scritta in due Colonne tuttalascienza dell'Astronomia; e Genebrardo [n] riserisce, essersi ritrovato

nell'

ŧ

nell'anno 1374, in Sepolcro ripieno di Terra nella Valle di Giosafat presso Gierusalemme un Cadavere intiero con lunga barba, sotto il cui cranio posava un Sasso con Iscrizione in caratteri Hebraici, Ego Seth tertiusgenitus filius Ada credo in Jesum Christum filium Dei, & in matrem ejus de lumbis meis venturos: Mà anche supposta vera questa Iscrizione, essendo succedutal'invenzione del Cadavere nel decimoquarto Secolo, non poteva a' Sethiani recar fondamento alla loro afferzione. [a] Molti vantarono He- a Honor. Augunoch autore de Caratteri, allegando il Libro della sua Profezia citato da sod. 3. de imag. S.Giuda Thaddeo nella sua Epistola; onde sostengono, che avanti il di-Invio di già fiorisse l'invenzione delle Lettere. Mà cosa [b] nuova non è, b vediil Pontif.di che citallero alcuna volta li Santi Apostoli Libri apocrifi, e profani, co- Zesirino. me su sempre [c] riputata dalla Chiesala Prosezia di Henoch, la quale an- c S. Hier, in catal. cora sarebbe stata l'unico Libro, che sosse rimasto esente dal naufragio com-ver-ludas. mune del Diluvio; e se avanti il Diluvio fossero stati in uso li Caratteri, certamente come di cosa nobile, & appartenente eziandio a'Sacri Libri, qualche notizia sarebbe à noi pervenuta dalla Scrittura medesima, quando per altro con chiare testimonianze ella rende attestazione di altre [d] molte in- d Gen.g. & alibivenzioni, molto meno utili à sapersi. Anzi al contrario altre memorie non habbiamo delle antichità di que'tempi, che i Gieroglifici, di cui servivansi li Rè potentissimi dell'Egitto per tramandar a'Posteri la ricordanza de'lor fatti, per il cui effetto s'eglino havessero havuta cognizione de' Caratteri, molto meglio per il conseguimento del loro intento potevansi servir di questi, che delle figure, la cui fignificazione è dubiosa, e scabrosissima. E ne sian testimonio le medesime Guglie, che vediamo in Roma inalzate, le quali infinuano più tosto ammirazione de'passati succesii, che notizia. Filone applica [e] ad Abramo, che ville doppo il Dilu- e Philo in lib. de vio, l'invenzione de'Caratteri, come à quello che su trascelto da Dio Abraham, per primo Padre, & Ascendente del Popolo eletto. Mà Eupolemo antichissimo Scrittore chiaramente afferma, che [f] Sapientissimus Moyses lit- f Eupol. in lib. de teras Judais primus tradidit, & à Judais Phanices acceperunt, Graci verò luda Region. à Phænicibus, cioè non nella delineazione, e costruzione de Caratteri, mà nella imitazione dell'Idea; e Ruperto soggiunge, [g] Ipse Deus litte- g Ruper, lih. 3. de vas ipsas, elementorum figuras primus per se ipsum conscripsit, & ei qui vict. ver. cap. 21. primus ex omnibus Hominibus scribere meruit, scilicet Moyses, scriptas tradidit; & Hugone [h] conchiude, Primas tabulas Dominus solus scripsit, h Hugo card, in secundas Dominus & Moyses; Dominus ut Magister dictans, Moyses ut Mini- Deuter.9. ster notans; nel qual sentimento concorre [i] S. Cirillo, e S. Agostino in i S. Cyril. 7. contr. altro [k] luogo da quello di sopra citato. Ma chiunque si sosse l'Inventor k s. Aug. in Deude'Caratteri, certo si è, che li Libri de'Sethiani si divolgarono ampia- teron.q.15. mente pe'l Mondo, e con pregio ancora di laude, se non havessero attribuito alla Discendenza di Seth la Giustificazione dell'Huomo, cioè ai meriti del Parentado il merito della Grazia.

AS. Telesforo intanto, à cui nulla seppero opporre gli Heretici antichi, oppongono i moderni, che ordinasse [ l ] la reiterata celebrazione di Decreti di Telestrè Messe nella Notte di Natale, la recitazione del Gloria in excelsis avanti il Sacrificio, e che con Decreto provedesse alla indennità del Sacerdozio: En lib Roma [m] Missas cumulat, ecco le loro doglianze, & ritum earum auget, at que Pont in Tologo. ad tempus alligat, cum neque propter numerum, neque caremonias, neque cont.2.6.10. tempus Cana Domini instituta sit . Clericorum item dignitatem, & sanctita-

Tomo I.

TELESFO-

66

Secolo II.

RO.

Calunnie de' Luterani contro S-Telesforo.

b Apud Battagl. p. z. Conc. di Cokanzan. 12.

c Luver. in refol.

70m.7.

tem nimium effert supra Plebejam, quasi non sit scriptum, [a] Omnes vor unum estis in Christo Jesu. Itanec argui vult à Populo Sacerdotes, nec accusari, eamque Legem firmissimum vocat sui ordinis murum, constitutum à se, & à Patribus contra Persecutores. Mà questi errori, de' quali li Centuriatori rendon reo S. Telesforo, perche discordano dalla Legge di Lutero, con molta maggior ragione devonsi imputar' à Lutero, perche discorda dalla Legge di S. Telesforo, che fù Pontefice coronato di Martirio, e venerato in ogni Secolo dal Christianesimo. E tanto maggiormente Lutero discorda dalla Legge di S. Telesforo, quanto maggiormente S. Telesforo inalzò con laude, gloria, e dignità il gran Sacrificio della Messa, e Lutero auvilillo à segno, che non dubitò di asserire, (& apprese [b] la dottrina dal suo Antecessore Giovanni Us) che il Demonio medesimo poteva divenir Sacerdote, Vescovo, e Papa, scio Diabolum pose evangelizare, fungi officio Ministri, & Pastoris, & porrigere Sacramentum. Onde il Lettore decida la controversia trà S. Telesforo, e Lutero.



## CAPITOLO VI.

## Higinio Atheniese creato Pontesice 13. Gennaro 154.

Venuta à Roma di Valentino, e di Cerdone: Heresia di questi : Ravvedimento di ambedue, loro abjura, e condannazione della Dottrina.

Alentino dunque disseminati li suoi errori per la Siria, eper l'Egitto, ambizioso di Theatropiù augusto, e di Udienza più maestosa, portossi à Roma Metropoli del Mondo, e Madre, e Capo di tutte le Chiese, dove [a] giunse nel secon- 2 S. hen. 1.3.c.4. do anno del Pontificato d'Higinio, appunto in tempo, che l'Inimico infernale vi condusse dalla Siria Cerdone con la

medesima determinazione di publicare in quella Città la sua Heresia, per render con l'infezione del Capo incurabilitutte le membra del Chriltiancsimo. Era Cerdone Huomo vile di nascita, & inquieto di animo di Qualità, & Here-e che per mezzo di agitazione publica cercava di procacciarsi di dignità, sie di Cerdone. ò seguito, ò ricchezza. Per divenir'Heretico con seguaci, prosessò quell' Heresia, che gli parve più conforme al genio di quell'età, e si attenne [b] alla Massima di Simon Mago; e di Carpocrate, che per conceder lo 6 S. Epiph, her. 41. sfogo à qualunque dilettazione sensuale, sostennero la rea opinione de i due Principii con quelle conseguenze, che quindi deducevansi. Per accreditar'il suo errore, e per acquistarsi il pregio di ammirabile, scorse alli c s. Hilar, lib. 6. soliti incanti della Magia, nella cui scuola era stato molto tempo prima ada de Trin. dottrinato da'Diavoli in Oriente. Proveduto dunque di queste armi s'incontrò per Roma con Valentino, e communicatesi insieme l'Heresie, sù facile, come avvenne, che Valentino gli communicasse ancora il suo errore circal'Humanità di Giesù Christo, che avidamente Cerdone apprese, per mostrarsi anch'esso Huomo speculativo, & intendente; onde [d] comin- d Tertull de pras ciò à predicare, che Giesti Christo haveva havuto corpo fantastico, & ideale, e non haveva veramente patito; mà sol fatta sembianza di patire, e non solamente non era nato d'una Vergine, 'mà [e] omninò non natum. Ri- e Idem ibid. provò in conseguenza la Resurrezione della Carne, tutte le Prosezie, l'Apocalisse, egli Evangelii di S. Matteo, S. Marco, e S. Giovanni, depravando, emutilando talmente [f] quello di S.Luca, che S.Epifanio ne stese f S.Epiph. bar. 42. con lunga digressione una copiosa consutazione sotto titolo di Pavimentum, e Sisto Senense [g] ne apporta à lungo li Testi à alterati dall'Heretico, ò g xys. Senen. 1.70 tralasciati. Con quest'unione di sentimenti Valentino, e Cerdone accom- bibl. Santt, bar. 4. gnati da'loro Secoli, dai loro Principii, e dailoro Corpifantastici, presero risoluzione, e speranza di sottopporre Roma al giogo della loro sacrilega dottrina. Mà il lor disegno sortì crito molto differente dall'espettazione: conciosiacosache comparvero essi in Roma come Heretici, ma non apparve Roma à loro, com'eglino divisavano, ò facile ad apprender'Heresie, ò habile à coltivarle. Poichenel primo passo dell'impresa rimasero sì fatta-

Idem ibid.

lib. 3.in fine .

mente sorpresi dalla Maestà del Papa, dalla Santità del Clero, e da tutto ciò di egregio, per cui quella Città si rende ammirabile, & unica al 3 J. Irenelib, 2,544. Mondo, che, benche perduti di coscienza, & incapaci di vergogna, si ritiraron dal preso impegno, disperando altrimente [a] di ottener com-Condanna di va. municazione, e ricetto tra' Romani: tuttavia, come che chi finge. lentino, e di Cer- non dura, non guari andò, che riconosciuti come Heretici, suron rigettati come infetti, scommunicati come ingannatori, & esclusi dall'ingresso della Chiesa come indegni. [b] Verùm ab aliquibus traductus, dice di Cerdone S. Ireneo, in his, qua docebat malè, & abstentus est à religiocont. Marcionem sorum hominum conventu; e più chiaramente [c] Tertulliano:

Advenit Romam Cerdo nova vulnera gestans, Detectus quoniam voces, & verba veneni Spargebat furtim, quapropter ab agmine pulsus. Constabat pietate vigens Ecclesia Roma Composita à Petro, cujus Successor & ipse Jamque loco nono Cathedram suscepit Hyginus.

Con la condanna di Cerdone segui parimente quella di Valentino, e nella risoluzione presa meritò Higinio publiche lodi dalla Posterità, mentre doppo S. Pietro egli fù il primo, di cui si legga, che con preciso Decreto condannasse gli Heretici, escludendoli dalla Chiesa col braccio potente della Scommunica. Mà ò che si atterrissero gli Heresiarchi, ò fingessero spavento per la ricevuta ripulsa, dicesi, [d] che più volte essi d S. Tren. l. 3.c.4. abjurassero, e più volte poitornassero al vomito, pervertiti ò dalla mala disposizione, in cui si ritrovavano, ò dalle persuasioni di Marcione,

e Vediil Pontif.di che, come [e] si dirà, giunse nella medesima Città, & accrebbe compagni alla fazione, & agitazione alla Chiesa.



#### CAPITOLO VII.

Pio di Aquileja creato Pontefice 15. Gennaro 158.

Decreti di Pio circa la celebrazione della Pasqua, e la Reiterazione del Battesimo : Indicazione dell' opposizione, ch'hebbero questi due Decreti da molte Chiese, e delle due poderose Heresie de' Quartodecimani, & Anabattisti.



Ondannati da Higinio li due Heresiarchi con obbrobrio delle Persone, e discredito delle dottrine, Pio, che successe al Pontificato, rivolfe alle più proffime emergenze il suo Apostolico zelo, e formò due Decreti, de'quali in quest' circa la Pasqua, e operarichiedesi distinta la notizia, perche dalla contradi-circailBattesimo, zione, che ambedue hebbero dalle Chiese di due Parti

del Mondo, sursero due delle più poderose Heresie, che in questo, e nel susseguente Secolo horribilmente scotessero il Christianesimo. E per incominciar dal primo; Fù, ed è in costume presso [a] gli Hebrei di a Exod. 12. & celebrar la Pasqua nel decimoquarto giorno della Luna di Marzo, qua- Num.9. lunque siasi il giorno, in cui cada quel Plenilunio. Mà la Chiesa Romana, e quelle d'Occidente per Tradizione de'Santi Apostoli celebravano la Pasqua, non in qualinque giorno fosse caduto il Plenilunio di Marzo, mà nella Domenica susseguentemente prossima all' accennato Plenilunio. Nè la Tradizione era mendicata, mà [b] stabilissima; es- b Euseb.l.5.c.23. sendo che non solo in que'novant'anni, che scorsero dalla morte di S. Pietro al Decreto di Pio, sempre in Roma su costante la sama, che tal Tradizione provenisse da S. Pietro; mà S. Procherio Vescovo di Alesfandria [c] attesta, che S.Pietro ne imponesse l'osservanza à S. Marco, c. S. Prochin episs. quando in Egitto mandollo alla fondazione della Chiesa Alessandrina; ad S. Leo. Papam de S. Ignazio, che siù terzo Successore doppo S. Pietro nel Vescovado rat. temp.c.42. di Antiochia, ne [d] inculcò la continuazione con ogni specialità di senda de Magn. epist. 6. Se timenti, e di parole. Appoggiavasi ancora la Tradizione à gran ra- ad Philipp.epist.3. gioni, si per non concorrere con gli Hebrei nelle loro usanze, come perche il giorno di Domenica vien riputato per gran [e] misteriiri- e Vedi il Pontif. guardevole, e perciò degno di effere honorato con la diffinzione della più rinomata solennità dell'Anno. Ma le Chiese d'Asia, e d'Oriente allegavano contraria Tradizione, ch'elleno riferivano all'Apostolo S. Giovanni, il quale colà haveva predicato l'Evangelio, e celebravano la Pasqua in giorno preciso del Ptenilunio, secondo il costume degli Hebrei. Qual tradizione, anche ammessa, potè esser derivata da tacita permissione, per non ostare alla conversione degli Hebrei con la venerazione di una festa cotanto da loro venerata. Questa dunque, qualunque si fosse ò Tradizione, ò Ulo, ò Abuso nelle Chiese d'Oriente, su da'Papi tollerata per la medesima ragione di non disturbar la conversione de'Giudei, ch'erano in gran numero, e di grand'autorità in quelle Parti. Mà essendosi oramai dilatata, e stabi-Tomo I.

Secolo II.

lita in Oriente, ed Occidente la Fede, e trattandosi di una Tradizione nobile, & evidente, la cui inosservanza toglieva l'unità de'Ritinella Chiesa, confondendola in un certo modo con la Sinagoga, non giudicò Pio di tollerarne più lungo tempo la continuazione, e perciò con Apostolico Decreto impose à tutte le Chiese del Christianesimo, [a] che nella prima Domenica doppo il decimoquarto giorno della Luna di Marzo si celebrasse da' Fedeli la Solennità della Pasqua. Quanta commozione recasse à tutto l'Oriente il Decreto, e qualitorbidisollevasse in quelle Chiese, si riferiranb vedici temife di no col racconto di quegl'infausti avvenimenti, che [b] altrove soggiungeremo; poiche dall'ostinazione de'Contumaci ne nacque l'Heresia de'Quartodecimani, e la spaventevole Scommunica, con cui separò Papa Vittore mezzo Christianesimo dalla Chiesa.

in I'.n .

11:01 0 .

1. 1.0 .

L'aitro Decreto sù stabilito sopra la Reiterazione del Battesimo, che che II. Tom. Pom. conferivasi à quei, che abjuravano l'Heresia de Giudei; [c] Hic, cioè S. Pio, constituit, Hareticum venientem ex Judaorum Harest suscipi, & baptizari. Imponeva la Tradizione antichissima in tutte le Chiese, che non si reiterasse il battesimo à chiunque convertivasi alla Fede Cattolica, ogni qualunque volta la Setta, onde veniva, costumasse di battezzare con l'intenzione, e formola prescritta dalla Chiesa; e la forza della Tradizione era così grande, che ponendosi in dubio, se ribattezzar si dovessero coloro, che renunziavano all'Herefia de'Giudei, bisognò, che Pava Pio ne venisse alla dichiarazione, che sù quella, che racchindesi nell'accennato Decreto. Elaragione si, perche in quella Setta di Heretici (che si suppone de'Cherinthiani, i quali negavano la Divinità di Giesti Christo ) non si battezza vano i Catechumeni col Rito Cattolico, e difettavano ò nella formola, ò nell'intenzione, ò nell'altro rilevante effenzial supposto, che Giesni Christo nonfosse Dio; onde il Pontefice obligolli al vero Battesimo, e non à ribattezzarsi, mà à battezzarsi. Questo Decreto contantaragione allora stabilito, sii dagli Anabattisti ritorto, & allegato a lor savore, quasi che S. Pio havelle dichiarato, che non vi fosse appresso gli Heretici, generalmente parlando, il vero Battesimo, e che ribattezzar si dovesse chiunque da qualunque Heresia venisse alla Fede Romana. Ma tanto lungi andò dal fatto il supposto, quanto individualmente parlò Pio di quegli, che venivano dalla Setta de'Giudei, enon in generale da qualunque Setta di Heretici. Etal risoluzione, di cui solamente ne accenniamo in questo luogo il Decreto, porgerà a noi ampla materia d'Historia, quando riferiremo l'Heresia degli Anabattisti, e gli egregiifatti di Papa Stefano, e la dilui Apostolica costanza dell'esecuzione delle antiche Tradizioni.



#### CAPITOLO VIII.

Aniceto Siro creato Pontefice 25. Luglio 167.

Infruttuo? trattati di S. Policarpo col Papa per la rivocazione del Decreto della Pasqua. Hereste di Marcione, e calunnia degli Heretici moderni in discredito di Roma. Heresie di Apelle, di Hermogene, di Seleucio, di Hermia, di Montano, e di Eschine. Morte di Montano, e delle sue Profetesse. Hereste di Proculo, e diverse Sette de' Montanisti. Taziano, sua Virtu, Dottrina, e caduta nell' Heresia di Marcione. Acquarii, o Hidroparasti. Contrarietà dell' Hereste. Setta degli Encratici, e de'Dociti. Decreti di Aniceto.

L tuono accennato del Decreto di Papa Pio sopra la celebrazione della Pasqua sollevò talmente le Chiese dell'Asia, che non potendone nè pur soffrire il lampo, spediron subito un' sur sur sur la companie de l'Anna de inviato à Roma con doglianze, e proteste dell'uso antichis- paper la rivocasimo in contrario. L'Ambasciador destinossi à Pio, mà, zione del Decreprevenuto Pio dalla morte, giunse al Successore Aniceto, e

si S. Policarpo Velcovo delle Smirne, soggetto de'più rinomati in quel Secolo, de'più riguardevoli in quelle Chiefe, e che portava feco col nome pregio di venerazione. Conciosiacosache era stato Discepolo di S. Giovanni, corrispondente di S. Ignazio, & in tutto il resto esemplarene costumi, ardente nel zelo, & accreditato per virtù Apostolica appresso tutte le Nazioni dell'Oriente. Parti il Santo Vescovo dalla sua Chiesa carico di meriti, e d'anni, e con la lunghezza del viaggio havendo dato tempo alla fama, preparoglifi in Roma ogni più distinta accoglienza, e ricevello il Pontefice con quelle dimostrazioni di honoranza, che si convenivano à un si famoso Ecclesiastico. Frà le [a] più segnalate testimonianze a Euseb.l.s.c.140 distima su ammesso à dir Messa nel Presbiterio in presenza del Pontesice, honore solito à conserirsi a'Vescovi sorastieri, con cui Anicero stabili àS. Policarpo li passati, e gli promesse più grandi che mai li suturi. Vennesi poi al negozio, per il cui effetto era stato spedito. Mà difficile subito apparve l'affare, e didubiosa riuscita. Poiche dibattevasi un Punto, che portando seco diviso in due fazioni tutto il Christianesimo, & allegando ciascuna à fuo favore la Tradizione degli Apostoli, erano egualmente S.Aniceto, e S.Policarpo stimolati da Spirito di Religione, & eccitati dall'offervanza della Tradizione, le quali cose rendevan ambedue più tosto per così dire Compagni, che Contradittori, tanto nel dibattimento della materia proposta, quanto nel proposito di concluderla à maggior vantaggio della Fede: [ b ] Cum Beatus Polycarpus, dice Eusebio, Romam adventa- b Idemilia. ret, cumque ille, & Anicetus de aliis rebus, de quibus inter se discrepabant, una contulissent, confestim pax inter cos fuit conciliata. Quin pro hoc

festo observando, quod controversia caput videbatur, charitatis vinculanequaquam ruperunt. Neque tamen Anicetus Polycarpo poterat persuadere, ut suum observandi morem deponeret, neque contra Polycarpus Aniceto persuasit, ut consuetudinem Asiaticam ullo modo observaret. Qua cum itaessent constituta, communicabant inter se mutuo, & in Ecclesia Anicetus ritus, qui in Eucharistia agi solent, Polycarpo, ob reverentiam videlicet, quam erga illum habebat, obeundi potestatem concessit; atque tandem cum pace alter decessit ab altero, & omnes Ecclesia tum eorum, qui decimoquarto die festum Paschatis observabant, tum eorum qui secus, placida pace, & tranquilla inter se fruebantur. Così Eusebio. Per non irritar'in que'principii di commozione la Parte discordante, giudicò Aniceto di rimettere à più opportuna congiuntura la severità del risentimento, persuaso, che il Tempo, e la Verità indurrebbono quelle Chiese all'esecuzione del Decreto. Mà siccome benigna, così infruttuofa apparve la rifoluzione Pontificia, mentre nè le ragioni addotte, nè il corso del Tempo, nè l'esempio della Chiesa Romana poteron giammai indurre quelle d'Oriente à sottomettersi all'Ordinazione di Pio; per lo che indi a'trent'anni furono tutte scommunicate.

b Idem ibid.

€ S. Hier. lib.2. adverf. Iovin.

Mà in Roma frà il Congresso de'Santi infuriavano i Diavoli nel Conci-Marcione fue lio de'Maligni, e non mai quella Città fù maggiormente ripiena di Heretiqualità, & He- ci, che allora quando ne resse Aniceto il Pontificato. Come se l'Inimico, tralasciata l'oppugnazione delle fortificazioni esteriori, havesse portato l'attacco alla Rocca, perrendersi Padrone, & arbitro della Fede con la caduta della Metropoli del Christianesimo. N'eran già precorsi Valentino, e Cerdone all'assalto, quando co'suoi Marcionitisopravennevi Marcione, Herefiarca non indegno forse di compassione, se riguardasi l'origine della sua miserabile caduta, e degno ancora di scusa, se l'Heresia ammetter 3 S. Epiph. har. 42. fcusa potesse all'enormità de suoi errori. Era Marcione [a] figlio del Vescovo di Sinope in Ponto, piu zelante Ecclesiastico, che prudente Padre, perche in lui tanto prevalle l'alprezza del genio, che potè dirli, haver ben piantata, mà mal coltivata nel figlio l'educazione Christiana. Conciosiacosache cresciuto Marcione nell'età più lubrica, e perciò più considerabile della Gioventù, frà l'esempio del Padre con prodigiosa continenza, e quindi con alta speranza di consumata persezione, caso poi sosse, ò troppa fidanza di voler combattere con inimico, che sol si vince suggendo, conversando con una Vergine Donzella, e passando col tempo la conversazione in dimestichezza, degenerò ben presto, com'è solito, la dimestichezza in amore, el'amore in fine ciecamente precipitollo nel peccato dello Stupro, che la rigidezza del Genitore fè divenire irremediabile al figlio, e deplorabile al Christianesimo. Poiche havutane contezza il Vescovo, rigettò indiscretamente dalla Chiesa Marcione, escludendolo, benche richiesto, dai perdono, [b] Dolor enim, dice di lui S. Epifanio, vexabat miserandum senem, ac Episcopum, quòd non solum lapsus esset ille, sed quod etiam ipsi dedecus afferret. Mas [c] Si in Caloruina, quanto magis in terra? Ese inesorabile sosse la Chiesa al perdono, irreparabile sarebbe il precipizio di chi sol'inciampa una voltanella strada dell'Evangelio. Il confulo Giovane irritato dall'onta della repulsa, e vedendosi rovinato alla prima caduta, avvilito dal caso, consuso di coscienza, e disperato d'animo cominciò ad aprir'il cuore à quelle rifoluzioni, che fon più difficili à penfarsi, che ad efeguirsi. Era ei versato nella lezione de'Libri, ne'quali agitavasi

Capitolo VIII.

la dibattuta Questione de due Principii, e vedevane divulgata, & accreditatala credenza nella Siria, e nell'Egitto da' Partitanti di Cerdone; onde fù facile, come avvenne, che ne rimanesse anch' egl' infetto, ed entratogli pergliocchi il veleno nel cuore, s'impegnasse eziandio à sostenerne apertamente l'affunto; quindi dedusse quella decantata conseguenza, che il Dio cattivo degli Hebrei fosse il Creator della Carne, e del Mondo, & il Dio buono Padre di Giesù Christo Conditor della Legge Evangelica; e perche la Carne era Opera, e Creatura del Primo, subito s'indusse à negarla in Christo, & asseri, come i passati Heretici, [a] esser Christo compar- a S. Iren.l.t. c. 29. so franoi con Corpo fantastico, & ideale, rinfacciando [b] la debolezza b Terrull. de Carde' Cattolici in credere, che un Dio fosse stato rinserrato nell'utero della nell'estato. s. estato della nell'estato de Madre, hor di un'anno, hor di due, hor Ragazzo, hor Giovane, hora Vecchio: Parole, che di nuovo vedremo vomitate nel quinto Secolo dalla bocca sacrilega di Nestorio. Soggiunse, [c] Questo Christo haver fatta sua c Idmeont. Marcomparsafrà noi à tempo dell'Imperador Tiberio, mà un' altro molto più famoso per miracoli dover venire in altra età à noi ciechi mortali sin' ora incognita, e non preveduta. Negava perciò l' Evangelio di S. Matteo, & ogni Scrittura, da cui si deducesse prova dell' humanità di Giesù Christo, [d] d Idemibid. lib. 4.

l' Apocalisse, le due Epistole di S. Paolo [e] ad Timotheum, quelle ad Ti- e Xist. Senen. in tum, [f] e ad Hæbreos; e compose un Libro, che intitolò Liber Apostolicus, bibl. Sancta lib. 7.

har. 7. in cui egli millantava la fua Sapienza; mordeva la veracità de'Sacri Pro- f S. Epiph. har. 42. feti, e si scagliava contro gli Apostoli, come devianti dalla retta strada della Fede, adducendone in testimonianza la contesa celebre trà S. Pietro, eS. Paolo, [g] contro i quali esclamava, come contro Prevaricatori, e g Tertull. cont. Simulatori, inserendovinel fine una Letterasotto nome di S. Paolo diretta Marc. 1. 4. c. 3. ad Laodicenses. S. Episanio [b] attesta, che non solamente Marcione sia h S. Epish. her. 42, stato il primo ad introdur nella Chiefal' Anabattesimo, mà che sosse solito di far conferir' il terzo Battesimo dalle Donne, per render totalmente l'Huomo libero da ogni peccato; e [i] S. Gio. Chrisostomo de' Marcioniti i S. Io. Chrys. hom. soggiunge, che ad esempio di Cherinto battezzassero i morti, e ne descri- 40. in cont. 1. ad ve il modo, che altre volte di [k] sopra si è riferito. Mà nulla maggiormente k Vedi il Pontific. odiò Marcione nella Legge di Christo, quanto il Matrimonio; conciosia- di S. Pietro. cosache essendo ei molto tempo vissuto continente, e per haver poi condesceso al peccato della carne, essendo incorso nello sdegno del Padre, nell' obbrobrio della Persona, e nel precipizio dell'Heresia, concepi quindi cotanto horrore alla carne, che non solamenre negonne la Ressurrezione nel Giorno finale del Giudizio, mà maledissela, come incapace di salvazione; & ai Verginisoli, [l] esclusi li Conjugati, asserì promesso il Regno de' i Tertull. con Cieli; e in tal soggetto egli si avvanzò molto più avanti che Saturnino, Marc. l. t. c. 29. perche prohibil'istesso Battesimo agli Ammogliati, ogni qualunque volta essi continuassero nello stato Matrimoniale. Qual sorte di affettata castità fii meritamente, & ingegnosamente chiamata da Origene [m] Castitas Dia- m Orizionil Sia boli. Theodoreto [n] foggiunge, che i Marcioniti il cibo eziandio con- n Theodor, l, s, l er, dannassero delle cose animate, come fomentatrici della generazione, e della fab. lufluria; & in questo proposito racconta il grazioso successo d'un Vecchio, chelavavasi la faccia con la saliva della bocca, per esimersi dall'obligo di ringraziar Dio della commodita, che ci porge, dell'acqua, [o] Novi, dice, o Idemibid. eorum senem quemdam nonagenarium, qui mane surgens sputi sui excremento faciem suam lavabat, & causam rogatus dixit, se opus nolle habere Crea-

4. Strom.

b S. Epiphohar. 42.

Libri da esso pu blicati.

c Matth. 9. d Ibia.

€ S. Irero'. 1. c.29.

f Tertall. cont Marc. 1.1. c. 15.

Marc. 1. 1. c. 19

Vinguio de Mar cir . Cho airi

tore, nec aquam, qua ex illius operibus est, accipere. Cum autem prasentes dixissent, Quomodo ergo comedis? quomodo bibis? & vestiris? & dormis? & qua constituta sunt ministeria, peragis? Dixit, se necessitate ductum hoc facere, quod non posset aliter vivere, vel ministeria peragere; & confessus est insanus, pel invitus, nibil babere eum ab illo, qui vocatur Bonus, sed omnibus bonis frui, & operibus Creatoris, quem malum Deum putant. Così Theodoreto de' Marcioniti. E non solamente essi abominavano li cibi animati, mà, per odio di chì havevali creati, detestavano il medesimo vivere; 2 S. Clemodles, 1. onde avveniva, che davansi volontariamente in preda alla morte, [a] Propter odium in Creatorem miserè mortem cupientes. Sedotto Marcione dall' austerità di queste massime, & imperversato nell'odio contro il Dio degli Hebrei Creator della Carne [b] imponeva, come Simon Mago, il digiuno del Sabato, perche in tal giorno era stata terminata la gran sabrica del Mondo, eriprovavatutto il Vecchio Testamento, sopra il quale compose un Libro di Antithesis, registrando minutamente tutte le contrarietà trà la Legge ve cchia, e la nuova; onde inferiva, esser cosa impercettibile, che l'istesso Dio fosse l'Autore dell'uno, e dell'altro Testamento, per le contradizioni, che ambedue includevano; e provava l'affunto con que'detti dell' Evangelio, [c] Non doversi cucire un panno nuovo col vecchio, ne [d] metter' il vino nuovo negli otri vecchi. E perche un' errore è guida dell' altro, e tutti conducono al precipizio, da tali premesse sú egli necessitato à traboccar [e] nell'afferzione efecranda de Cainani, che Abel, Henoch, Noè, & altri Santi Profeti in pena di culto prestato al Dio Cattivo si trovavano eternamente dannati nell' Inferno; e Caino, i Sodomiti, e gli Egiziani eternamente beatinel Paradiso. Tertulliano, che esattamente descrive tutte l'Heresie di Marcione, attesta, [f] ch'egli nove Dii concedesse, cioè il Buono, il Cattivo, il Mondo Superiore, che divideva in tre sostanze di Divinità, e sei altri inferiori, cioè il Fattore, il Luogo, la Materia, il Male, e due Christi, uno nato intempo di Tiberio, l'altro da nascere in tempo incognito, & occulto, tutti eterni, & immortali. Fra i rancori dunque del risentimento paterno disperato più tosto, che persuaso cadde Marcione nelle accennate Heresie; ma non, com'hebbe animo di apprenderle, così subito mostrò risoluzione, esermezza nel publicarle. Poiche, benche si datle fin dal principio in preda alla disperazione, ritenne sempre l'appareng Terinit. eont. za di Cattolico, con la speranza di poter [g] con questo mezzo ricuperare una volta la perduta grazia del Padre. Ma il Padre, che oltre al fallo accennato scoprinel Figlio perversione di Fede, & inclinazione all' Heresia, inesorabile al perdono, sempre rigettollo dalla communione degli altri Fedeli, e finalmente scommunicollo publicamente senzarispetto ò di convenienza, ò di compassione, ò di sangue. Marcione allora stimando asfatto irremediabile il suo male, e riputandosi ò Heretico dichiarato, ò Cattolico aborrito, impossibilitato dalla vergogna à più sussistere nel nativo Paese, con accelerato viaggio portossi à Roma, per implorar dal Pontefice quella pietà, che non ritrovava nel proprio Genitore, e per ottener da Higino l'assoluzione di quella Scommunica, con cui l'haveva annodato, estretto il suo proprio Vescovo, e Padre. Ma giunto egl' in Roma in tempo, che ne vacavala Sedeper la morte d'Higino, il Clero Romano, che in mancanza del Pontefice ricevè la supplica del Delinquente, non volle altrimenteassolverlo, rigettandolo con quelle parole, che riferisce S. Epifanio,

a Non.

[ a ] Non possumus hoc sine permissu Patris tui facere; una est enim Fides, una [ S. Epiph, har. 42.

stente del Launo. yo contra la suprema autorità del Pontefice.

concordia, & non posumus adversari bono Comministro nostro, Patri autem tuo. Da questo successo malamente deduce Giovanni Launovo, [b] stat b 10. Launovo ili.1. igitur verè Apostolica Traditio, quane Romanus quidem Episcopus potest ho- & alia epist. 1. ad minem ab alio Episcopo communione privatum sine privantis Episcopi assensu Ludovic. Cusinum, communioni restituere. Mà nell'accennata illazione errò il Launovo non so- Objezione insusilamente secondo l'intendimento dell' Historia, mà eziandio secondo la medesima intenzione di Marcione, il quale persuaso di poter'essere assoluto dal Papa senza il consenso del suo Vescovo, à tal fine il lungo camino egl'intraprese dall' Asia à Roma: il che certamente non havrebb' egli fatto, se havesse creduto, che lo Scommunicato da un Vescovo non potels' effere affoluto da un Papa, fenza il precifo confenso di quel Vescovo. Oltre à che non su Marcione rigettato dal Papa, il quale era morto, ene vacava la Sede; ma dal Clero Romano, il quale ben consapevole, che in esso non passa la suprema autorità del desunto Pontesice, giustamente, e modestamente rispose, Non posumus hoc sine permisu Patris tui facere. Sicche l'objezzione del Launoyo è doppiamente infusiisfente, e contro di essa ben si ritorce il fatto, e l'intenzione medesima di Marcione. Adunque il miserabile escluso egli ancora dalla Communione della Chiesa Romana, pur seguitava sua dimora in Roma, quando incontrossi con S. Policarpo, incontro di Marcione con S. Policarpo, cione con S. Policarpo che appunto allora era giunto in quella Città con le commissioni accennare sopra l'affare della celebrazione della Pasqua. Riconobbelo il Santo, e come che eragli noto il di lui peccato, el'Heresia occulta, che covava nel cuore, voltoglifi feriamente di spalle, & ogni atto sece, che di ravvisarlo. Marcione pur fecesegli avanti, salutollo, e [c] Polycarpe, disse, cognoscis c Euseb. 1.4. c. 13. nos? Atterrissi il Santo, come ad un tuono, al saluto di un' Heretico, e rivolto à lui con aspetto grave, [d] Cognosco te, rispose, primogenitum Sa-d Idemibid. tana; esenz' altro dir si parti, esasciollo. Grand' esempio a' Posteri, quanto fuggir si debba il colloquio con l'Heretico, mentre un Vescovo santissimo, che indi a' ventitre anni morì Martire, nè pur volle degnar Marcione di un' occhiata, in conformità del detto di S. Giovanni, [ e ] Si quis venit ad el cois, 2 vos, & hanc doctrinam non affert, nolite recipere eum in domum, nec Ape ei dixeritis. Qui enim dicit illi Ave, communicat operibus ejus malignis, Marcione egualmente atterrito dal rimprovero del Santo, dal flagello della

coscienza, dalla Santità del Clero, e dalla Maestà del Pontificato, comparsogli più venerando di quanto lo publicava la fama, più tosto consuso,

zelo eccessivo del Vescovo suo Padre nel rigettarlo replicatamente dalla Chiefa, & implorando perdono, e ricetto. Paternamente affolyettelo il Pontefice, e benedillo, mà con successo molto differente dall'espettazione; concioliacosache, ò siritrovasse eglisempre trasportato di male in peggio dalla instabilità delle sue massime, ò la compagnia di Valentino, e di Cer-

che pentito, presentò [f] ai Pontefice Aniceto una sincera consessione di f Tertull. de Carne

Fede Cattolica, accusando il suo primo delitto della Vergine stuprata, el

done lo ritrahesse dal ben sare, siì più [g] volte ammesso e più volte riget- g Idem de pratato dalla Communione Cattolica; ed è sama, che rivolto a i Cattolici con script. c. 30.

atto minaccioso queste parole una volta dicesse, [b] Ego findam Ecclesiam h S. Epiph. ber. 24. vestram, & mittam fissuram in ipsam in aternum; e quindi datosi à farla della Setta de a S. Epipholar. 47.

S. Leon. qua extat in fine 2. jomi opc. rum Il codoreti Dottori Catrolici contro la forgente Hiefia d S. Aug. ferm. 98.

spiji. 4 .

de temp.

Feel. in Infino . Anton Pium .

Calunnie degli Romana

fer:pt. 1. 1. c. 36.

k Tertull. adverf. Valent. 1.5.

tutte quelle Heresie, che habbiamo enumerate, con sì selice successo, che S. Epifanio che visse, escrisse nel fine del quarto Secolo, attesta, [a] Haresis Marcionis adhuc etiam nunc est Roma, & in Italia, in Agyptoque, & Palastina, & in Arabia, & Syria, in Cyproitem, atque in Thebaide, quin & in Perside, & in aliis locis reperitur; e Theodoreto, che sù molto più prossimo anoi, che S. Epifanio, scrivendo al Pontefice S. Leone, soggiunb Theodinepifted ge, [b] Fiorirne riguardevolissima fazione nella Siria, ed esso molto adoprarsi per la loro conversione alla Fede Romana. Mà siccome l'Inferno con le milizie de' suoi Heretici oppugna la Chiesa, così Dio con le squadre de' Santi Dottori appone pronta, e potente difesa, acciò eglino congli Scritti di ne convincan gli errori, e con la Santità ne confondino li costumi. Ciò Marchese. che parve, che accennasse S. Paolo [c] Oportet & Hareses esse, ut & qui probatisunt, manifestissiant in vobis; eS. Agostino, [d] Chel Heresie son permesse da Dio, perche ridondano in vantaggio della Verità Cattolica, che si raffina, come l'argento, sopra il suoco della contradizione; ond'egree petro Celle libes, giamente scrisse Pietro Cellense [e] Veritas quastionibus ventilata clarescit, species aromatica pistillorum tunsione fragrascit, Ecclesia oppressione malof S. Den. lib. r. ad. rum crescit. S. Giustino, che visse intempo di Marcione, surse [f]il primo rerj. hav. & s. contro lui con copiosi volumi, estimò dono degno da presentarsi à un Ce-Hier. de Script. fare il Libro, che compose, contro tutte l'Heresie, offerendolo all'Impeg S. Just in opol, ad rador' Antonino Pio con queste parole, [g] Est nobis Liber contra Hareses, & Sectas omnes compositus, quem si legere volueritis, dabimus. Pari à lui nella profondità degli argomenti, e nella vaghezza dell'eloquenza furon Tertulliano, Theofilo d'Antiochia, Filippo di Gortinia, Modesto, Hippolito, S. Clemente Alessandrino, Origene, Filastrio, S. Cirillo di Gierufalemme, Eusebio Emisseno, S. Agostino, S. Gio. Chrisostomo, Theodoreto, & altri, che suscitò il Cielo in patrocinio della sua Causa. Mà dalla permanenza in Roma di Valentino, Cerdone, e Marcione

Heretici moderni ne derivò, se non danno allora alla Chiesa Romana, motivo almeno agli ontro la Chiefa Heretici moderni di mendicar pretesti, e finger perversioni, come se il fiato di quegli Heresiarchi havesse offuscato il candor di quel Clero tanto nel portamento della vita, quanto nella limpidezza delle Sacre Tradizioni, ò adulterate, ò alterate dalla malignità de' fazionanti, onde à noi fian derivate ò infette, ò insussistenti, ò corrotte. Aggiungono, esser nel medefimo tempo comparsa in Roma una Tesisone d'Inferno, Capo, e seguace de' Gnostici, che con la fiaccola di una stacciatissima intollerabile licenza sovvertitle granparte de'Romani, introducendo frà essi vanità di abbigliamenti, incentivi di lusturia, notturni congressi, conpublicità, e pompa dipeccati; e citano il detto di S. Ireneo, che parlando di Marcellina (così h S. Iren. 1.1.6.24. chiamavasi costei) dice, [h] Romam sub Aniceto venit, & multos exterminavit. Mà tanto gli Heretici vanno lungi dal vero, quanto più il vero deve credersi ai Scrittori autorevoli di que' medesimi tempi, che venerarono Roma, e per prerogativa di Primato, e per distintivo di Santità sopra i Terrelle de pra tutte le Chiefe del Christianesimo: [i] Habes Romam, disse Tertulliano, unde nobis auctoritas prasto est, statu felix Ecclesia, cui totam doctrinam Apostoli cum sanguine suo prosuderunt. S. Ireneo, che vi habitò, e su chiamato [k] Omnium doctrinarum curiosissimus explorator, riconobbela sempre per tenace, & incorrotta Maestra, e vera Custoditrice delle Apostoliche Tradizioni. Egesippo Autor Cattolico, e lodato Historico giunse in Roma fotto

Capitolo VIII.

ANICETO.

sotto il Pontificato di Aniceto, e dimorovvi [a] per il lungo spazio di venticinque anni, cioè fin doppo la morte del Pontefice Eleutherio; e come Economica, confi che su diligentissimo ricercatore de costumi de Popoli, e de Riti disserenti delle Religioni, con la sua solita schiettezza in questi termini parla della Chiesa Romana, [b] Cum essem Roma, mansi ibi usque ad Aniccti tem- b idem loc.cir. 3pora, cujus tunc quidem Eleutherius munus Episcopale capessit. Nulla Epi- apud Eustb. H. scoporum sedes, successione ab Apostolis ducta, nulla Civitas, in qua non ita servata esent omnia, ut Lex prescripserat, docuerant Propheta, & Dominus ipse prædicaperat. Hor se i moderni Novatori vogliono crear dal niente del lor cervello un'altra Roma da quella, che si trovata allora da Huominisantissimi, come S. Policarpo, e S. Ireneo, e dottissimi, come Egenppo, e Tertulliano, citino Autori, e Testimonii di veduta paragonabili à i nostri, che la dimostrino tale, quale eglino l'attestano, per recar con la lontananza del tempo ludibrio, e macchia alla Verità.

Mentre dunque la Setta de'Marcioniti dilatavasi in Roma, impugna- Heresie di Apelvasi in Africa da un Discepolo stesso di Marcione. Questi su Apelle, gio-le. vane accorto, di sottilissimo ingegno, e perciò caro à Marcione per vaghezza di tratto, e per habilità di spirito. Cadde il miserabile nella lubricità di un peccato, e come che Marcione era inesorabile in tal materia, siì da lui rimproverato, e licenziato dalla Setta con rampogne d'ingiurie, e con minaccie di rifentimento. Partifii Apelle, e tutto pien d'ira, e di vergogna si portò in Alessandria, non migliore di vita, se non in quanto non pinseguace di Marcione, ma pur seguace dell'Heresia; e come se la Fede fosse un' Idea del proprio capriccio, si fece à suo modo un Dio, dicendo, [c] Che il Buono baveva creato il Cattivo, el'uno, el'altro essere eterno, c Testull de prise & immortale. Quindi invaghitosi non del Vero, mà del Nuovo, formò script. 6.30, un' altro Christo, non di Corpo fantastico, & Ideale, come Marcione, nè di vera Carne, come i Cartolici, mà composto delle più sottili parti degli Elementi, che dissolvendosi nella sua morte in un puro Spirito, quetto puro Spirito ascese al Cielo alla destra del Divin Padre. Negato à Christo il vero Corpo, negò parimente la dilui Ressurrezione, e di ogni altro humano Corpo nel giorno del Guidizio, l'esistenza reale nel Santissimo Sacramento, e conseguentemente ogni Profezia, e Libro di Sacra Scrittura. Conduceva seco una Donzella per nome Filomena, Concubina di notte, e Profetessa digiorno, da cui, diceva, haver' esso appresa la Sapienza. [d] d S. Aug, debar. Dicesi, ch'ella sosse ò indemoniata, ò illusa, e che hor le comparisse il appear Demonio in sembianza di fanciullo, asserendole, esso esser Christo, hor in quella di S. Paolo, afficurandola della fantità di Apelle, & hor'in altre strane forme atte ò à ingannarla, ò a confermarla nell'inganno. Narrasi [e] e Idemibil. ancora di lei cosa veramente maravigliosa, e stupenda, che mettendo in un Vafe di angustifiima bocca un gran Pane, quindi poi estraheva quel pane con l'estremità delle dita tutto intiero, e mangiavalo, come cibo apprestatole da Dio per suo sostenzamento. [f] S. Girolamo sa di essa menzione, e con degna riffessione soggunge, non esservi giammai stata Heresia, che ad cresiph. da qualche rea femmina non recevesse ò vigore, ò patrocinio, Simon Ma-gus haresim condidit Helena meretricis adjutus auxilio: Nicolaus Antioche-che Donna. nus omnium immunditiarum repertor choros duxit fæmineos: Marcion Romam pramisit [g] mulierem, qua decipiendos sibi animos prapararet: Apelles g Marcellinamivi. juarum comitem habuit doctrinarum Philumenam; e così siegue delle altre, desupra.

Secolo II. ANICETO.

Sortproc. 30.

cap. 13.

che nel corso leggeremo di quest' Historia. Apelle dunque, che prestava \* Tertull. de pra- cieca credenza à i di lei detti, ne [a] raccolse diligentemente lesentenze, e compilonne un Libro coltitolo di Fanerosi, quale con sommo applauso b Apud Enfeb. 1.5. furicevuto dagli Egiziani. Rhodone [b] in una disputa convinse Apelle già decrepito in età, e lo costrinse à confessare, che chi poneva sua speranza in Giesù Christo vero Dio, e vero Huomo per noi crocifisso, sarebbe falvo, pur che con opere buone cooperasse dal suo canto alla salute: Massimagià fin d'allora, esempreper l'innanzi ricevuta dalla Chiesa Cattolica, insegnata, & inculcata da' Dottori, e pratticata in ogni età da' Fedeli. Alui Seguaci di Fra' seguaci di Marcione numeransi Pontino, Basilisco, Lucano, Prepone, Pithone, & altri molti; mà ditedio à noi, e di men' utile al Lettoresarebbe l'enumerarne le pazzie più tosto, che l'Heresie.

Marcione.

Heresie di Hermogene .

e Terrell, in Here che parea, che dipingesse ancora con le parole i suoi pensieri: [c] Hareticus mog. c. I.

c Vert : [ Ponti

70773, 0, 34.

f Tertull. in Hermog. c. 25.

100.616.

seguaci di Hermogene.

Quando in Alessandria predicava un' Apelle di nome, un' altr' Apelle di fatti, cioè un' infigne Pittore chiamato Hermogene nella medefima Città alzò Cathedrad' Heresie con tal facondia di dire, e pulitezza di concetti,

turbulentus, descrivelo Tertulliano, qui loquacitatem facundiam existimet; & impudentiam constantiam deputet, & maledicere singulis, officium bonæ conscientia judicet: praterea pingit licite, nubit assidue, legem Dei in libidinem defendit, in artem contemnit, bis falsarius, & cauterio, & stylo, totus adulter & pradicationis, & carnis. A Christianis enim conversus ad Philosophos, de Ecclesia ad Academiam, & Porticum, unde sumpsit à Stoicis materiam cum Domino ponere, qua & ipsa semper fuerit, nequenata, neque facta, neque initium habens omnino, nec finem, ex qua Dominus omnia postea fecerit. Hanc primum umbram plane sine lumine pessimus Pictor illis argumentationibus coloravit. Così di Hermogene Tertulliano. Simon Mago fit il primo, che risuscitasse la morta sentenza di Zenone circa la materia ingenita, & eterna: Hermogene poi le diè spirito, e sorza con sostenerla acremente, come oggetto, fondamento, e scopo della fua Heresia; per la qual d 3. Greg. Nyss. de cosa sù chiamato da [d] S. Gregorio Nisseno, Autore e Capo della Setta de' Manichei. Poiche la materia ingenita, coequale à Dio, asserta da Hermogene, come causa, e principio d'ogni male, nella quale dovevasi ridurre il Demonio, & ogni rea Creatura, fimboleggia in modo con i due principii sostemiti [e] da' Manichei, che trà loro trovasi sol differenza nel house de Eurichia- nome, mentre ammettendosi ella nella durazione antecedente, e susseguente eguale all'eternità di Dio, è d'uopo l'inferire, ch'ella sia una sostanza in se medesima esistente, che tutto habbia di Dio, suor che la materialità; e perciò [f] Materiarii furon detti gli Hermogeniani. Ripole ancora Hermogene, come poi disse Manete, il Corpo di Giesù Christo nella ssera del g & Gregor, Nyss. Sole; onde per questo capo ancora si dal sopracitato [g] S. Gregorio Nisseno chiamato, Primo Motore dell'Heresia de' Manichei. Si congiunse a h S. Ang, de har, lui Nigidio nella dottrina, e nell'opere, e [ b ] da Seleucio, e Hermia di Galazia, i quali seguendo la filosofia di Heraclito, & il di lui Dio igneo, afferivano le anime razionali composte di suoco, e di Spiriti, e Creature degli Angeli, e non di Dio, furon parimente denominati Hermiotiti, e Seleuciani, contro i quali, oltre à Tertulliano, dottamente scrisse S. Theofilo di Alessandria, che nella lettera ad Autolico contro loro soggiunge, Non haver giammai havuta gli Heretici Chiesa stabile nel mondo, mà esser

sempre vagati hor quà, hor là à quisa di fiere, senz' habitazione, senza Fede,

e senza

e senzaricetto; quando al contrario la Chiesa Cattolica, haver Tempii in Oriente, & altri molti in Occidente, & à confusione della medesima idola-

tria regnar' eziandio sopra il Campidoglio di Roma.

Ma se nel Pontificato di S. Aniceto tanti mostri di Heresia usciron dall'Inferno, due per così dire ne usciron dal Paradiso, d'onde caddero da una vita tutta elemplare, e fanta in un' abisso d'errori, e recarono a'Posteri grand' esempio, quanto temer si debba la Santità medesima, ogni qualunque volta si dilunga dalla dottrina approvata dalla Chiesa. Montano, e Taziano furon' eglino, due lumi una volta della Religione Cattolica, il cui fine se havesse corrisposto à i principii, gran Soggetti d'Historia anderebbon sopra gli Annali de'Scrittori, mà che ò ingannati dal Demonio, ò malamente persuasi da vana fidanza macchiaron la fama eccitata con vituperolissimo successo, e divennero Heresiarchi egualmente abominevoli, che calamitosi al Christianesimo. Nacque Montano in Ardebam piccol fama. Castello della Frigia, e per apparenza d'opere esterne, che attraggono la venerazione, talmente crebbe in fama di Santo, che ne correva celebre il suo nome per tutte le circonvicine Provincie dell' Asia. Continenza nel scenso, Austerità nella vita, Credenza Cattolica, Assiduità di preghiere, Volto composto, e grave, e ciò che da Santità bene spesso proviene, e che con grido inalza appresso gli huomini la Virtu, Profezie, e Miracoli erano in lui così familiari, che di altro non parlavasi, che di Montano, come di Huomo nato à gran cose, e più atro ad insinuare ammirazione, che esempio, [a] Prophetandi opinionem apud complures adeptus est, permulta enim, a Euseb.1,5.c.3. dipina gratia largiente, miracula, & opera stupenda ad illud usque tempus per varias Ecclesias edita, fidem multis faciebant; così di lui Eusebio. Onde non solamente haveva seguito di Plebe, ch'è facile ad attrahersi alla maraviglia della novità; mà di Gente di vaglia, atta a distinguere il vero dal falso. In tale stato di divozione vera, ò finta, aprì il miserabile [b] il b S. Apollin. apud cuore all'ambizione di non sò qual dignità Ecclesiastica, dalla quale ò escluso, ò non considerato, ò posposto, hebbe origine prima un certo amareggiamento di animo, che divenuto più sensibile per il fomento della passione proruppe presto in risentimento aperto, e maligno. Mà come che il concetto in cui Montano era montato appresso le Genti, lo manteneva nell' impegno di dimostrarsi esemplare, facilmente avvenne, che tacitamente divorasse il suo rancore, e risolvesse secreta vendetta con quelle due mani, delle quali disse S. Girolamo, [c] Christus totus in dextris est, Antichristus verò in c S. Hier, epif. 140. sinistris. Prese dunque motivo da un'occasione, che gli nacque pronta, d'infinuar'in famigliar discorso, che tra le molte grazie ricevute dall' Altis- Cade in Heresia, e simo, una si era quella, e la più riguardevole, di haver ricevuto lo Spirito Santo con pienezza maggiore de' Santi Apostoli; e perche un' errore rende agevole la strada all'altro, molto più oltre passando, cominciò à spargere frà i suoi Ammiratori, e seguaci, esso essere lo Spirito Santo; e poi con più chiara, e folle bestemmia, l'istesso Dio [d] Sic dicens, Ego Dominus d S. Epiph, har. 48. Deus omnipotens conversans in homine, neque Angelu, neque Legatus, sed ego Dominus Deus Pater veni; onde prese argomento S. Girolamo di dire; [e] Nos Patrem, & Filium, Spiritum Sanctum in sua unumquemque Persona e S. Hier. epist. 54. ponimus; Illi, Montano, & i Montanisti, Sabellii dogma sectantes Trinitatem in unius angustias persona cogunt: dichiarando il Santo in queste parole, Montano essere stato il primo Autore, e Capo della sutura Heresia di Pra-

Montano, fue qui ita, virtù, e

xea, e

a Tertull. de prafer pt. c. 52.

Montano.

cap. y.

Montano.

e Idem Ibid.

& Idem cont. Iovin. lib. 1.

xea, e di Sabellio. Se ben Tertulliano [a] antagonista allora di Montano applica tal' errore ad un seguace di lui per nome Eschine. Queste massime appartenenti à cose sacre, e divote, predicate da huom maraviglioso, e Divilgazione, e pregiato, à Persone di già forprese dallo supore, e dedite alla pietà, secconcetto di essi. ro cotanta impressione in molti, che stimarono sar'affronto alla Verità, se non gli prestassero ciecamente ogni più serma credenza, riputando i di lui detti d'antorità irrefragabile, e divina. Trà quei, che rimasero abb S. Hier. ad Cti- bagliati dallo splendore di questo nuovo Paraclito, suron le più disposte Profeteste di ad essere ingannate, cioè due donne della Mysia, quali prima egli [b] auro corrupit, deinde haresi polluit; conciosiacosache così tenacemente impresse in loro questi suoi delirii, ch' elleno ò credule, ò deluse, ò ubriache, ò maligne, con maraviglia commune si dichiararono Profetesse ripiene del medefimo Spirito Santo di Montano; & ò fosse debolezza dell'Heretico, ò affuzia delle Donne, le Profetesse non proferivano parola, non affermavano misterio, ch'egli non approvasse, sottoponendo il suo Paraclito agl' infegnamenti deboli di due femmine. Priscilla chiamayasi l'una, l'altra Quintilia, scaltre ambedue, e sagacisopra il lor sesso, e che arguendo dalla fisonomia, e dai rincontri le risoluzioni, e lisuccessi, spesso avveniva, che rivelassero, epredicessero ò l'une, ò gli altri con quella grand' ammirazio-

dalla credulità scoperta dei lor Maestro, vantavano sempre nuove, e secrete e Tertall. de anim. rivelazioni; e la prima [c] afferi, Haver' essa veduta in estasi l'anima humana, di forma corporea, mà tutta tenera, e lucida: sogginnse la seconda, Esserle Christo apparso con figura, e reste di Donna; e predicando, come baccanti, cotali visioni vagavano in atto di estatiche per i Tempii con lampadi accese in mano colseguito di sette Vergini, dichiarate da esse Interpretatriciauthentiche delle accennate Profezie. Montano non solamente

ne, che suol recare l'avvenimento dell'augurio. Rendutesi perciò audaci

mandò, che nelle funzioni Ecclesiastiche in egual pregio si ammettessero le Altr' Herefie di Donne, che gli Huomini. Abbandonatosi in tal guisa nel gusto dell' applauso, e nell'impegno della sua nuova dottrina, cominciò Montano à farla da Dio con formar Leggi, e riformar costumi, secondo il genio gli dettava,

tutto credè, mà volle, che le rivelazioni fossero venerate, come sacre; e co-

ò gl'infinuavano le fue venerate Profetesse: E perche regolò i dogmi dalla sua naturalezza rigida, & aspra, egli istitui tre Quaresime, imponendone il digiuno con rigorosissime pene; [d] Nos, dice S. Girolamo, unam Quadragesimam secundum traditionem Apostolorum, toto anni tempore nobis con-

gruo, jejunamus; illi, cioè i Montanisti, tres in anno faciunt Quadragesimas, quasi tres passi sint Salvatores; e soggiunge, che non perche la Chiefa Cattolica riprova li digiuni di Montano, creder si deve, ch'ella riprovi l'astinenza: conciosiacosache altra cosassi è, il digiunar per necessità

di precetto, come egli voleva, ò il sottoporsi ad un volontario digiuno, come vuolsi da' Cattolici, [e] Alind est enim necessitate, alind voluntate munus efferre; allegando in altro luogo il medesimo Santo la disferenzatra

il Configlio, e'l Precetto, essendo che [f] Res, qua consultur, est in arbitrio offerentis; res, qua pracipitur, est in necessitate servientis. Onde deducesi, che non altrimente Montanizino, come vantangli Heretici, li Reli-

giosi Cattolici nella costumanza de'lor digiuni, mà osferiscano à Dio un dono tanto più grato, quanto più volontario, etrascelto in holocausto di foavità, e non di forza. Haveya in oltre offervato fempre Montano una

perfet-

persettissima continenza per naturale avversione alle dissoluttezze della Came, e per il taglio, per cui era affatto divenuto [a] Eunuco, & impo- a S. Hier. epif. 54. tente. Persuaso dunque dalla inclinazione, e dalla necessità, non solamente prohibia' vedovi le seconde nozze, mà dichiarò fornicazione il matrimonio, ond'effer lecito il disciorlo; nè v'effer misericordia, e perdono tanto per i Conjugati, quanto generalmente per chiunque cadeva in peccato di carne: e perche la proposizione pareva dura, e insussistente, teneva allacciati li Seguaci con l'obligo di quella cieca credenza, che solsi deve à Dio, [ b ] di cui egli era il vero Paraclito; nè far prova in contrario la testimonian- b 1, ad Corinth. 7. za di S. Paolo, ò di altri Profeti, i quali havendo parlato del matrimonio in estasi, e fuori di se, recar non potevano probabilità all'universalità della Chiesa, che richiede stabilità, e senno nelle sue dottrine. Con la medesima rassegnazione a' suoi detti comandava, che ciascun si procacciasse il Martirio per far' à Dio cosa gratanel consacrargli la vita. Massima in tutto contraria alla Cattolica, che caminando per la regia via del Mezzo, egualmente prohibisce l'estremità di rinegar, come i Gnostici, la Fede per tema della morte, el'incontrar volontariamente la morte per vanto di Fede; ogni qualunque volta però non renda lecito l'atto un'impulso superiore dello Spirito Santo, nella conformità, che spiega à lungo S. Agostino ne suoi Libri de Civitate Dei, [c] quando pondera la morte di Sansone, e di C. S. Ann. de Cicio. altre Sante Vergini, che ò dase medesime si uccisero, ò spontaneamente seg. si consacrarono al Martirio. Mà tanta austerità non su uniforme in Montano, nè tale, che lontano ancora lo tenesse dalla cupidigia del denaro, tarlo, che rode, e macera bene spesso anche huomini di gran vaglia; poiche tassava tutti lisuoi Divoti à una determinata contribuzione, ch' ei chiama-se di danaro ac va oblazione per sostentamento del suo Paraclito, [d] Iste est, dice di lui d s. Apollin april S. Apollinare, qui nuptiarum divortia perdocet, qui novas jejunii leges san- Euseb. 1.5.c. 18. cit, qui Pepuzam, & Thymium (picciole Città della Frigia) cupiens omnes ed convocare, Hierusalem nuncupat, qui pecuniarum exactores constituit, qui oblationum nomine munera accipienda pratexit, qui denique sui verbi Prædicationibus, ut ejusalem verbi doctrina sordido ventris abdomine, & ingluvie roboraretur, salaria suppeditabat. Scoglio che rare volte si ssugge anche da chì con prospero vento naviga il mare della persezione Christiana, e paragone verace, che distingue l'huom finto dal buono.

Queste procedure di Montano, come à sè tiravano ammirazione da Divulgazione, e quegli, che corrono al rumor de' miracoli, & all' apparenza della divozio- foi petto di quefra nuova Herene, così gran materia di dubiofi fospetti recarono a' Vescovi, che presse-sia. devano alla cura dell' Anime, & invigilavano agl' interessi della Religione. La novità di un' altro Paraclito, l'intrecciatura di femmine con Montano. e di Montano con Dio, la loro baldanza nelle Chiefe, i conventicoli secreti, li digiuni irragionevoli imposti senz'autorità, quel gran desiderio di Martirio, che riduceva all'atto stesso di perdere volontariamente la vita, e le accennate contribuzioni in sostentamento dello Spirito Santo, attrahevano ogni più seria riflessione, e che passando facilmente in sospezione di maliziose, indusfero molti Vescovi dell' Asia à convocarsi in Sinodo per discuter l'affare, quale subito apparve, non solamente considerabile, mà icandaloso, & esecrabile. S. Apollinare, che regeva allora la nobil Chiesa di Hierapoli, scrivendo ad Avircio Marcello attesta, che dopo molti, e Sua condagna in ponderati congressi ritrovata abominevole nella sua discussione questa Asia.

Tomo I.

Avarizia, e taf-

a Idem apud Eufeb. l. 5. c. 15.

Ricorfo aftuto di Montano alPapa.

E suo inganno.

Difvelato Praxea.

Prax. C. 1.

Rivocazione dela le lettere Pontifi-

e Ideraibid.

Smalcheramento

nuova dottrina, fosse da' Vescovi condannata, escommunicato l'Autore [a] Fideles, qui Asiam incolebant, sapenumerò, & multis in locis in unum convenerant, & doctrinam recens inductam explorarant, & eam prophanam, ac detestabilem oftenderant, Gerroremipsum improbarant: sie tandem isti, cioè Montano, ei suoi Seguaci, tum ab Ecclesia extrusi, tum à communione penitus depulsi fuerunt. Così S. Apollinare. Mà l'Heretico, che previdde il sulmine, non sù men' accorto à deluderne il colpo, che i Vescovi à lanciarlo. Poiche mentre da loro dibattevasi la veracità della sua dottrina, egli spedi à Roma alcuni messi per ottener dal Papa lettere pacifiche, e communicatorie per tutto l'Oriente, persuaso, che l'approvazione Pontificia prevalerebbe ad ogni qualunque ò testimonianza, ò condanna contraria de Vescovi Asiatici suoi malevoli. Et al disegno corrispose in parte il sinccesso; conciosiacosache dagl' Inviati rappresentandosi al Papa miracoli, e Profezie, astinenza, e continenza, acclamazion de' Popoli, & avvantaggio di Fede, e molto più una di lui fincera Confessione Ortodossa, condescese prontamente il Papa alla richiesta, esegnò le lettere con quella prontezza d'animo, come se per l'Orientespedisse un secondo Apostolo delle Genti. Di questi trattati, che maneggiavansi in Roma, hebbene notizia Praxea, un de' Confidenti una volta di Montano, mà che allora per non sò qual cagione eragli divenuto inimico della Persona, e contradittore della dottrina; onde non differì un momento à convertire à suo proprio vantaggio l'occasione, che presentoglisse, di vendetta, & anhelante al discredito del suo Avversario, intraprese con tanta celerità il viaggio di Roma, chese bentrovògià spedite le lettere, hebbe tuttavia tempo, e modo di farle rivocare; essendoche disvelò ad Aniceto i raggiri degl' Inviati, l'Heresie del Supplicante, le risoluzioni de' Vescovi dell' Asia, e le agitazioni, dalle quali erano dibattute per questo capo quelle Chiese; e sù facile, come b Terrull, advers, avvenne, che [b] ritirasse il Papa le lettere, per rinvenir con più fondata perquifizione l'origine del male: e poco tempo tardarono più precise informazioni con le lettere, che giunsero, de' Vescovi, e circa l'esame fatto, e la scommunica fulminata, e qualmente l'Oriente bolliva tutto in un'incendio di confusione per la nuova. Legge promulgata, contraria nelle sentenze, e ne' costumi alla Cattolica. Conobbesi allora sorpreso, & ingannato il Pontefice, e gradendo l'ufficio di Praxea, che havea disvelata la faccia di un sì gran nemico del Christianesimo, confermonne la condanna, elascommunica. Tertulliano, cheriferisce questo fatto, quando già egli il miserabile era caduto à rendersi partegiano di Montano, e consequentemente inimico di Praxea, pel Libro che contro lui scrisse, chiamalo Procuratore del Diavolo, [c] Duo negotia Diaboli Praxeas Roma procuravit, Prophetiam expulit, & Haresim intulit; Paracletum sugavit, & Patrem crucifixit. E ciò egli disse, perche Praxea in Roma gittò il seme dell' Herefia Sabelliana, che negava la distinzione delle Persone nella SS. Trinità, eperquesto capo Haresim intulit, & Patrem crucifixit, e rivelò le fallacie, el'empietà di Montano; onde soggiunse Prophetiam expulit, Padi Montano nel-racletum fugavit. Mà Montano al fulmine della replicata condanna si ostila divulgazione nò maggiormente nell' Herefia, e senza maschera di finzione cominciò della sua Herefia. allora più baldanzosamente di prima à spargerla per l'Asia conuna lettera circolare à tûtte le Chiese, in cui rimproverava la dottrina degli Apostoli, ed esaltavalastia, come dotata di pienezza maggiore di spirito divino. E perche

perche la sama de' prodigii haveva preoccupati gli animi de' Popoli, così felicemente [a] si divulgo per la Frigia, Cappadocia, Galazia, Cilicia, e a S. Epiph, har. 48. dentro Bizanzio, che rare altre Heresse nella Chiesa è con maggior credito si disfusero, ò con maggior contestazione delle Parti se ne dibatterono le opinioni, e gli eventi. All'arroganza del Maestro andò di pari la persidia, la dissolutezza, e la crudelta delle Discepole Prosetesse, le quali condan- le Prosetesse di nato Montano, non è credibile, com'elleno stesse si condannassero dase medesime con i proprii costumi. Meretrici [b] chiamolle S. Apollinare, che b S. Apoll. apud abbandonatili [c] Mariti, stimaron meglio rinegar' il Sacramento, che Montano; e di esse fatto siero, & horrendo racconta S. Epifanio. [d] Per-seb. i. 5. c. 18. foravano ai Bambini di fresco nati à punti d'aco la pelle, servendosi del d S. Epiph. har. 48. sangue, che dalle trafitture scaturiva, per materia del Sacrificio Eucharistico: e se per dolore ne moriva il Fanciullo, veneravanlo come Martire; e se ne campava, predicavanlo per esimio Sacerdote, e prediletto Ministro di Dio. All'empietà congiunsero la bestemmia, dicendo [e] Che molto tem- e S. Hier. epis. 54. po prima haveva Dio voluto redimere il mondo per mezzo di Mosè, e de' Profeti, e non potè: ind'il volle per mezzo del suo medesimo Figliuolo, e nè pur riuscigli: e che finalmente viddene escenito il pensiere nella Persona loro, e di Montano. Mà il fine, ch'elleno fortirono, dimostrò il principio della Morte di Montalor Santità; conciosiacosache nel medesimo tempo le due Prosetesse, e no, e delle Profetesse, l'apprice propose de la Collega de Montano, si appiccarono a un trave, e col [f] laccio al collo, come Giu- f s. Apoll. apud da, terminarono miseramente la vita.

Morto Montano, si divisero i Montanisti intante Sette, quanti Seguaci, facendo della Gerarchia Ecclesiastica, mostruosa, & horrida perversione. sie. [g] Si costituirono di propria autorità un Patriarca nella Frigia con auto- g S. Hier epist. 540 rità di Ordine, e di Giurisdizione superiore à tutti li Vescovi del Christianesimo; e perche in quella Provincia nel Castello di Pepuza havea l'Hefiarcha fitfa la Sede della fua Refidenza, vollero eternarne il nome con denominarsi Pepuzeni, e Catasrigi. Ammettevano al Sacerdotio le semmine con podestà di amministrare li Sacramenti, & un certo lor proprio battesimo con nuova forma di parole, conferendo ad esse un de' primi gradi nell' Ordine Ecclesiastico, appunto come costumasi spesso in Inghisterra, ne' cui Regni habbiam veduta Monarchessa Ecclesiastica una donna. Nè commettevangli la sola amministrazione degli Ecclesiastici Ministerii, ma Maesta della Sale chiamavano eziandio alla interpretazione de' profondissimi Libri della Sacra Scrittura, de' quali afferma S. Gio. Chrisostomo, che [h] Qualibet h S. Io. Chrys. in syllaba, & apiculus unicus reconditum habet mysteriorum thesaurum; con-bom. 18. in George fetlando S. Agostino, quel grand' ingegno, ch' egli era, [i] In ipsis Sanctis i s. Aug. in eigh. Scripturis me plura nescire, quam scire: e concordemente con lui S. Giro- ad lanuar.c. 6. lamo, [k] Quò plus in Scripturis procedit quis, eò majores ei occurrunt disti- k S. Hieron, in to cultates. Hor alla esposizione di così alti misterii invitavano ogni vil don- ad Ephes. niccinola, dandole fede, come se Dio per la dilei bocca parlasse. Cosa ulata dagli Heretici moderni, che ne permettono indifferentemente à tutte le Femmine l'interpretazione con quelle finistre dichiarazioni, e pessimi esfetti, che soglion procedere dalla incapacità di quel sesso. Nel qual proposito racconta il Cardinal Bellarmino, [1] essergli stato riferito da Huom 1, 2, c, 15, de Verbo degno di fede, qualmente un giorno in Inghilterra fra il congresso di mol- Dei. te donne leggendosi nel Tempio la Sacra Scrittura nel lor nativo Idioma, so di una donna quando pervennesi al Capitolo vigesimo quinto dell'Ecclesiastico, dove si Inglese.

Infamità del-Montano.

Eufeb. 1.5 c. 15.

Montanisti, e los

Profonditì, e

ANICETO. Secolo II.

narrano alcune malizie donnesche, una di esse, ò sosse quella, che spiegava la Scrittura, ò altra, che neudisse la spiegazione, dirizzossi suriosamente in piedi, e fremendo disse: E questa è parola di Dio? Mi par più tosto parola del Diavolo: e quindi gittata imperuosamente à terra la Bibbia, partissidal Tempio, tutta di Dio scandalizzata, e de' Proseti. Di tal sorte di semmine dice Tertulliano: [a] Ipsa mulieres Haretica quam procaces! qua 2 Tertull, de vi co audeant docere, & contendere, exorcismos agere, curationes repromittere, for litan & tingere. Ordinationes eorum temeraria, leves, inconstantes, nunc Neophytos collocant, nunc saculo obstrictos, nunc Apostatas nostros. ut gloria eos obligent, quia veritate non possunt. De' Montanisti soggiunge 3 S. Eier. cifi.54. [b] S. Girolamo, che negassero il perdono a chi peccava, Illi ad omne penè delictum Ecclesia obserant fores; rigidi autem sunt, non quòd & ipsi pejoranon peccent, sed hoc internos, & illos interest, quòd illi erubescunt con-Altr Hereste de fiteri peccata quasi justi, nos dum pænitentiam agimus, facilius veniam promeremur. Mà il primogenito di Montano, che sparle, e difese valo-Proculo Monta. rosamente la Setta, fii Proculo, quale Tertulliano, quando trovossi di sana mente, escrisse il nobil Libro de Prascriptione contra Hareticos, chiamò Antesignano degli Heretici, e che sopra tutti i suoi portava il vanto dell'empietà; mà quando poi alla di lui Setta l'infelice si congiunse, confee Tertult advers, rigli il pregio di Scrittore eccellentissimo, dotato di egregia dottrina, [c] Proculus nostra Virginis senecta, & Christiana eloquentia dignitas, quem in omni opere fidei optaverim asequi. Tanto può, e tanto offusca l'uso stesso della ragione l'Heresia, che sa talora desiderar per Maestro di sede, d S. Epiph. bar. 66. chi già publicò per empio, e miscredente. Di Proculo S. Epifanio [d] riferisce, che oltre alle accennate Heresie asserisce, il peccato anche doppo il Battesimo perseverar nell'huomo, e Concupiscentiam verè esse peccatum, nec tolli per Baptismum, sed sopiri per sidem: Massima ancora infinuata dae Theod, har, fab. gli [e] Heretici Messaliani, e primo seme dell' Heresia de' Manichei. Nel 1.4. e vedi il Pon-rimanente siccome molti in numero, così diversi nel nome surono li Settif. di Liberio. Nomi, & Heresse guaci di Montano, i quali si dissero dagli Scrittori Pasalaroneiti, Ascodi altri molu drogiti, Artotyriti, [f] & catera, come di essi disse S. Girolamo, magis porf S. Hier. in praf. tenta, quam nomina. I Passalaronciti affettando silenzio, e divozione, andavano col dito indice sopraposto alle labra, e al naso, [g] Ne vel ipsam in epift. ad Gaiet & S. Aug. de Har taciturnitatem, come ingegnosamente espone S. Agostino, voce praritaciturnitatem, come ingegnolamente elpone S. Agostino, voce prart-h S. Philast. de piant, quando tacendum sibi esse arbitrantur; e [h] allor credevano d'imi-Hares, c. 77. tare il Proteta nella preghiera del Salmo, [1] Pone, Domine, custodiam ori meo, & ostium circumstantia labiis meis: ed eglino surono ancora detti Ta-

> scodrogiti, e Perticonasati. Gli Ascodrogiti correvano suribondi per le strade come ripieni di Spirito Santo, e spesse volte entravano tumultuosamente à truppa nelle Chiefe con otri gonfii in mano, sbattendoli strepitofamente insieme, e ripetendo alternativamente il detto dell' Evangelio [k]

> Mittunt vinum novum in utres veteres. E gli Artotyriti nel Sacrificio dell' Altare in vece di Ostia servivansi di Pane, e Cascio, dalle quali due parole vien composto da' Greci il lor nome. Contro tali Heresie le loro penne armarono con egregii scritti S. Claudio Apollinare Vescovo di Hierapoli Apollonio, Milziade, e Cajo, che ammiraremo ben tosto ancora vinci-

k Matth 90

& Pjal. 140.

forips, c. 413

Montanifti,

Yalens, c. 5.

nifta.

I Vedi: Ponsif. di tore [ l] nella famosa disputa contro Proculo Montanista. Zeferino . Quando da un'alta perfezione precipitò Montano negli abissi dell' He-Qualita, fama, e Domina di Ta- refia, fi estinse l'altro gran lume della Chiesa Cattolica Taziano, e con ziano. ecclissi

Capitolo VIII.

ecclissi infausta al Regno di Christo, recò danno à quel Secolo, e spavento a' futuri. Nacque Taziano nell' Affiria, Filosofo di professione, e riputato Grande dalla Gentilità, quando visse Idolatra, dal Christianesimo, quando professò la Religione Cattolica, e dagli Heretici, quando poi miserabilmente cadde nell'Heresia di Marcione. Cresciuto frà gli studii, & addottrinato nella Scuola de' Platonici, con virtuoso Pellegrinaggio havea gran parte scorsa del Mondo, lodato perciò da Origene, perche [ a ] Artes, & inventiones multas exercuit, da S. Girola- famil. 5. mo, perche [b] Infinita scripsit volumina, e da Eusebio, perche sin da' b S. Hier. in catal. primi anni di sua età in ogni pregio di scienza [c] Non exiguam gloria tianus. amplitudinem fuit assecutus. Essendo che tutta la sua dilettazione haven- c Euseb. 1.4.6.15. do posta nella lezione de' Libri, in quei si avvenne della Sacra Scrittura, che à comparazione de profani ritrovò più antichi, se si riguarda l'origine, e più nobili, se il soggetto. Lo allettò prima la curiosità della materia, e lo convinse poscia la ragione ad asserir, che un solo Dio regnasse in Cielo Monarca del Mondo, ed esser verace quella sola Legge, che sì ben confacevasi ai dettami della natura. Onde da Huom grande conosciuto, e riprovato l'errore, si diè alla Scuola del Cattolico Filosofo S. Giustino, di cui sù sempre poi compagno sedele, & imitatore, e posta Cathedra in Roma, divulgo un' eruditissimo volume contro i Gentili, e tirò à se l'applauso, e'l concorso di pellegrini Di- d Idemi, 5, c. 13. scepoli, fra quali annoverasi il celebre Rhodone, che dall'Oriente [ d ] portossi à Roma per rendersi suo Uditore, e Scolare; se ben lo Scolare rinsci più felice in apprendere, e più costante in sostener le Verità Cattoliche, che il Maestro in insegnarle; conciosiacosache caduto in Heresia Taziano si da Rhodone riconvenuto co' scritti, & impugnato. Ma morto con nobilissimo Martirio S. Giustino, ò che credesse Tazia- Sua caduta nell' Hercsia di Macolagna di Gran Dottora a para la laccia di Macolagna di Gran Dottora a para la laccia di Macolagna d no di succeder nel Posto di Maestranza di quel gran Dottore, e perciò cione. s' inalzasse in superbia, come si trovava inalzato in istima, ò che s' inoltrasse nell'amicizia in Roma di Valentino, e di Marcione, cominciò ad inclinare ad altri sentimenti di Fede, e prima à pensarci sopra, poi à coltivarne i pensieri, ed in fine ad approvarne gli assunti. Cosa solita à fuccedere à chi principia à discorrere di quelle materie, che devonsisol comprendere con la credenza; [e] Credeut intelligas, disse S. Agostino, e S. Aug.inlin.de noli intelligere ut credas; e S. Ambrogio, [f] Magni periculi res est, si f. Ambronis serme, post Prophetarum oracula, post Apostolorum testimonia, post Martyrum de SS. Nazar. & pulnera, veterem sidem quasi novam discutere prasumas, & post tam manifestos duces in errore permaneas, & post morientium sudores otiosa disputatione contendas; e ingegnosamente S. Pier Chrisologo, [g] Triginta amis g S Pier. Chrysol. humana leges humanas adimunt quastiones; & Christigeneratio, qua divina in epit. ad Eutyche qua extat tom. 1.

Lege scribitur inenarrabilis, post tot sacula disputatione temeraria ventila- concil. ante Chaltur? Come che Taziano era inimico di que'piaceri, che divertiscon l'ani-ced. mo dalle applicazioni litterarie, si lasciò facilmente persuader da Marcione l'odio contro la Carne e dall'odio contro la Carne l'abominazione ad ogni dilettazione benche lecita di senso, e senza por mezzo tra l'una, e l'altra, avversione manisesta alla Propagazione ancora, & al Matrimonio. [b] Il h s. clem. Alexi Pomo prohibito ad Adamo, disfegli Marcione, essere il Matrimonio, e le Strom. 1.3. Vesti di pelle descritte nella [i] Sacra Genesi, la Carne humana, di cui si ve- i Gen. 3. stirono i nostri Primi Padri doppo il peccato; & adducendo non sò qual Tomo I.

Secolo II. ANICETO.

b Idem ibid.

& S. Clem. Alex. Sirom. 1.3. e ad Fphes. 4.

una Herefia con l'altra.

& Ad Ethel, 3.

mint. super Fsal. 5. aliter cum eis pugnat Dominus, quam miso inter eos spiritu vertiginis, &

h Indic. 9. i Gen. 11.

come se Giesti Christo ancoral' havesse riprovato; onde inferiva, che Adamo per haver propagata la generazione, era stato eternamente condannato Altre sue Heresie. all' Inferno. Di queste massime hereticali imbevessi Taziano, & approvolle, eperche chì approva, altro non desidera, che sostenere, tutte risolvè di a S. Epiph. har. 46. difendere, e tant' oltre avvanzossi, che finalmente conchiuse, [a] nulla distinguersi il Matrimonio dalla fornicazione. Perciò condescese all'obligo di non mangiar cibi animati, e di non bever vino, che maledisse come opera del Diavolo, e del quale [b] astennesi anche nel Sacrificio della Messa, consacrando il Calice con la sola acqua; onde Acquarii suron denominatilisuoi Seguaci, che in lingua Greca diconsi Hydroparasti. Heresia e Bar. an. 685. m. 3. nata contal vigore, che anche doppo cinque Secoli mantennesi [c] poderosanell' Armenia. Chi tal' odio indiscreto portava alla Carne, & ai cibi, & al vino fomentatori di essa, non poteva haver' altro motivo, che il tanto decantato, cioè che la Carne fosse Creatura del Principio Cattivo; mà Taziano, ò non ammesse li due Principii, ò non volle nominarli, e [d] quanto fol concesse due sorti d'Huomini, il Vecchio, e'l Nuovo, non nelsenso [e] Cattolico di S. Paolo, che per il Vecchio intende la Legge Vecchia, e per il Nuovo la Legge Nuova, mà quasi alludesse ai due Principii, volle parer di dire, che l'Huomo Vecchio proveniva dal Dio Cattivo, e'l Nuovo dal Buono. Il che, come attesta S. Clemente Alessandrino. Contrarietà dell' l'istesso sù, che l'ammetter due Dii, l'un Conditor della Legge, l'altro dell'Evangelio. Mà comunque ciò siasi, grand' arte in vero sù del Nemico Infernale, persuadere agli Heretici sempre gli estremi, per renderli in ogni lor parte viziosi. Li Gnostici per issinggir la morte asserivano atto lecito il rinegar la Fede; venne Montano, e comandò, che per far cosa grata à Dio, s' incontrasse il Martirio: sicche à chiunque di essi si ubbidisca, ruina il Christianesimo, ò tutti rinegando, ò tutti morendo; e nel proposito che trattasi, Simone, li Nicolaiti, e Carpocrate ammettevano come necessario l'uso della lascivia, & al contrario Saturnino, Marcione, Montano, e Taziano anche il lecito vietavano del matrimonio, gli uni per eccessivalibertà Epicurei, gli altri per solle rigidezza Inimici dell'human Genere, & abolitori del gran Sacramento chiamato [f] da S. Paolo Magnum in Ecclesia. Onde rara è quell'Heresia, che da opposta Heresia non sia stata impugnata, e poi distrutta; così Ebione negò in Christo la Divinità, e Cerdone l'Humanità; Sabellio nella SS. Trinita la distinzione delle Persone, & Arrio l' Identità; Nestorio asserì Christo puro Huomo, & Eutiche puro Dio; i Novaziani negavano ogni perdono a chi peccava, & i Montensi il perdono concedevano à chì nè pur lo richiedeva; li Manichei detestavano il matrimonio, & i Giovinianisti la Verginità; i Pelagiani, non alla Grazia, mà alla Natura applicavano la giustificazione dell' huomo; & i Luterani, non all'opere, mà alla Fede attribuiscono la salvazione: e così sempre in continua pugna vedremo in quest' Historia Heretici contro Heretici, errori contro errori, e gliuni così chiaramente vinti, e convintidaglialtri, che di tutti hebbe à dire quell'ultimo massimo Pag Luter, in com. triarca d'Heretici Lutero, [g] Hæretici victi sunt mutua dissentione, nec

passo del falso Evangelio Secundum Ægyptios, citogli un detto di Christo,

disentionis, sicutinter [ b ] Sichimitas, & inter [ i ] Babylonica Turris operarios, & in nova lege inter Arianos, Donatistas, & Pelagianos. Al con-

trario

Capitolo VIII.

ANICETO.

trario la Cattolica Chiefa fondata sopra la base immobile del Figlio di Dios Stabilità della Seintima a' suoi Fedeli non una Legge per Secolo, come gli Heretici; ma una de Cattolica. Legge durevole per tutti li Secoli, lontana dagli estremi, e prudente, e soave ne' mezzi, non rinversata giammai nè dal sossio delle persecuzioni, nè dalle tempeste dell' Heresie, nè dalle turbolenze de' medesimi Christiani, e sempre stabile, e serma, perche sempre disesa dallo scudo invincibile della Verità, che non riceve offesa dalla menzogna; onde scriffe l'aurea penna di S. Agostino, [a] Ecclesta sancta, Ecclesta una, Eccle- ascatech. 1. 1. sia Catholica contra omnes Hæreses pugnans, oppugnari potest, expugnari non potest; ipsa manet in radice sua, in charitate sua, & porta Inseri non vincent eam. Hor dunque divenuto Taziano tutt' altro da quel ch' egli era, agitato dalla mostruosità della sua nuova dottrina, e vergognoso eziandio di haverla appresa, come se temesse di publicarla in faccia à un Clero di così vigorosa opposizione, qual'era il Clero Pattenza di Ta-Romano, & avanti la Maesta del Pontesice, il cui solo lampo bene ziano da Roma. spetso serve di sulmine à chi prevarica, risolvè, à guisa di chi si nasconde per commesso missatto, di slontanarsi da Roma, e di riportarsi, come segui, in Oriente, dove [b] predicò l'Heresia Marcioni- b S. Epiph. har. 466 ta, & introdusse ancora li favolosi Secoli di Valentino. Colà scrisse [c] li Commentarii de Perfectione secundum Salvatorem, ne' quali giun- c.S. clem. Alexan. se à riprender l'istesso Dio, come Autore del Matrimonio, e compendiò in uno li quattro Evangelii col titolo di Diatessaron, qual Libro non havrebbe forse altro difetto, che il nome dell' Autore, se meno l'Autore dissapprovasse in esso la Generazione. Attesta [d] Eusebio , d Euseb.1.4. 029. ch'egli il primo rigettaffe il Sacro Libro degli Atti degli Apostoli, benche [e] S. Filastrio à Cherinto, e [f] S. Epifanio à Montano attribui- e S. Phil. in catal. fcano quest'errore; el'epistole di S. Paolo ad Fitum, e ad Timotheum, e cap. 2. [g] l'altra ad Hebræos.

Da Taziano hebbe origine la Setta de' Continenti, che i Greci difsero Encratici. Menavano gli Encratici vita celibe, tutta conforme cratte. nella continenza del Corpo, e nell' aftinenza de' Cibi à quella di Taziano; ammettevano, come i Montanisti, al ministerio delle Chiese le semmine, alle quali dall'alto de' Pulpiti facean leggere libri apocrifi intitolati Acta Andrea, Acta Joannis, & Acta Thoma, il primo [b] de' quali affe- h S. Epiph har. 47. rivano composto da i Discepoli di S. Andrea, ma S. Epifanio [1] ne sa Autori li due Filosofi Nexocharide, e Leonida; e soggiunge, che anche mentr'esso viveva, e queste cose scriveva, la Setta degli Encratici diffondevasi ampiamente per la Frigia, Galazia, Panfilia, Cilicia, e Siria, accresciuta di Seguaci da Severo, che ful' Achille dell'Herefia di Taziano, onde Severiani furono ancora denominatigli Encratici. Giulio Cassiano, se ben [k] Discepolo anti- k S. Clem. Aleas, co di Valentino, compose in lor savore un copioso Volume de Continentia, & Castitate, nel quale con maligne interpretazioni de' Sacri Testi e con l'autorità pretesa del falso Evangelio Secundum Petrum riprova come illecito il Matrimonio. Ma contro il Cassiano eruditamente scrisse S. Serapione Vescovo di Antiochia, che con grave danno del Popolo vidde divulgato quel pestisero Libro nella sua Diocesi. E questi è quel Giulio Cassiano, che dicesi Inventore, [l] e Capo della Setta de' Dociti, li qualiammettevano setta de' Dociti, il-misterio dell' Incarnazione successo in visione, e non in realtà, onde attri- I Alemust. buivano à Christo Corpo fantastico, & ideale; sicchè eglisecesi da Here-

g. Eufeb.1.3 c.29.

S. tra degli En-

ANICETO. Secolo II.

sander. her. 21. tico Herefiarcha, e da seguace di Valentino condottier de' Dociti, avve

Decreti di Ani- rando l'approvato assioma [a] Hæresis Hæresim parit.

Quest' Heresie è nacquero, è s' ingrandirono nella Chiesa Cattolica fotto il Pontificato di Aniceto, che aggiunse al Decreto di Anacleto sopra bin lib. Rom. Pont. la riforma degli Ecclesiastici, [b] Ne Clericus comamnutriret [c] secundum in Anicet.
c 1.46 Corinth, 11. praceptum Apostoli. Quasi che l'esempio, e'l portamento del Clero sosse contro gli Heretici un prattico, e perciò convincentissimo argomento dela la veracità della Religione Cattolica.



### CAPITOLO IX.

### Sotero di Fondi creato Pontefice 4. Maggio 175.

Sollecitudine di Sotero, e suo provedimento alle Chiese invase dall' Heresia. Liberalità de' Papi ne' bisogni del Christianesimo per la conservazione della Fede. Decreti di Sotero contro gli Heretici. Bardesane, sua dottrina, fama, e caduta nell' Heresia di Valentino. Altri molti Seguaci di Valentino, trà quali Marco malignissimo Hipocrita, e famolistimo Mago.



E Guerre domestiche degli Heretici congiunte con le più horride, & estranee de Gentili tenevano in quel tempo talmente agitato il Pontificato Romano, che i Papi non altrimente, che sepoltinelle Catacombe, vigilavano agli Operazioni, e zeandamenti de' Fedeli, ricevevano appellazioni da' Vescovi, lo del nuovo Poncondannavano Heresie, sulminavano scommuniche, e col tesice.

solo mostrarsi da sotterra, atterrivano Heresiarchi, & ogni più arduo negozio amministravano del Christianesimo. Sicchè di essi dir si potea con S. Paolo [a] Foris pugna, & intustimores, cioè di fuori Tiranni, a 2. ad Corinth. 7. e di dentro Heretici, uniti ambedue con differenti rispetti alla destruzione del nome di Giesti Christo. Tale su il Pontificato di Sotero negli avvenimenti torbidi della Religione, essendo ch'el sostenne in tempo, che ardendo più che giammai fiera la persecuzione di Marco Aurelio Imperadore je serpendo sin dentro la Città di Roma la contagione della fazione heretica di Valentino, Cerdone, e Marcione, ricorrevano à lui come à commun Padre tutte le Chiese dilacerate dalla serocia de'Gentili, e manometle dalla malignità degli Heretici. Ed egli, come già di Trajano disse il Panegirista [b] Syderis more omnia invisere, primini in Paneg. omnia audire, & undequaque invocatum statim, velut numen, adesse, & assistere; altre consolando con benignissime lettere, altre soccorrendo con salutevolissimi consigli, e tutte sovvenendo con notabilissimi sussidii. [c] Apud vos mos jam inveteravit, scriffe in que'tempi un grand c s.Din. Eg. 17. Ecclesiastico al Clero di Roma, ut omnes fratres variis afficeretis bene- Cermir, aput Eaficies, & Ecclesiis permultis, qua in quaque Civitate sunt, vita mitteretis subsidia. Sic plane non solum egentium sublevatis inopiam, verum etiam fratribus, qui sunt ad metalla damnati, opem fertis, sicque per ea beneficentia subsidia, qua jam à primis Ecclesia vestra jactis funda- Liberalità, en rementis passim mittere consuevistis, cum sitis Romani, Romanorum consue- Pour fici Romatudinem à Patribus traditam sedulò observatis. Quam quidem certè Beatus <sup>ni</sup> Soter Episcopus & hactenus custodivit diligenter, & mirum in modum suo propenso studio auxit; idque non modò opes in Sanctos reficiendos delegatas

SOTERO.

Secolo II.

benigne subministrando, verum ctiam fratres ad ipsum adventantes, tamquam Pater indulgens, ac clemens in liberos, beato ac pio sermone ad virtutem cohortando. Così S. Dionisio. E però giustamente chiamasi il Papa Padre universale di tutti li Christiani, & il Clero di Roma [a] Ecclesia fortis in fide. Poiche in qual mai bisogno della Chiesa Cattolica hanno trascurato li Pontefici, e'l Clero di Roma di sovvenir con torrenti di denaro ò alle necessità de'Vescovi, ò alla reduzione degli Heretici, ò alla conversione di gente barbara, & idolatra? Dicasi, qual Chiesa sù giamai afflitta, che dalla Romana non habbia ricevuto sussidio, e conforto? Qual Principe invaso da gente Infedele, o Heretica, che dal Vescovo di Roma non sia stato ò assistito nella disesa, ò ricovrato nella suga? Quanti Personaggi stranieri, anche Regii di titolo, sono stati alimentati, e sostenuti da' Papi, perche surono scacciati da'loro Stati ò per invasione de'Turchi, ò persol-

levazione di Heretici? Quali dispendii non hanno eglino patito per accortere al riparo del Grege Cattolico messo in suga, e sbandato dalle tiranb Vedi to nostre niche irruzioni de'nimici di Cristo, e de'Magmettani? [b] Hanno incommemorie Historiche modato gl'istessi Sudditi per disendere i Regni altrui, vendute le proprie Terre, & impegnate sin l'istesse Mitre Pontificali, con divenir'essi poveri per arricchir'altrui, à guisa di pietosa Madre, che spreme in late il proprio c 2.ad Corinthia. fangue per alimentarne i figliuoli. E come che [c] solicitudo Ecclesiarum li ha tenuti in continua fazione hor contro Gentili, hor contro Heretici, hor contro Scismatici, à tutti con Apostolica intrepidezza si sono opposti con la perdita della quiete, dell'erario, e della vita stessa, per preservar'ò illibata da ogni macchia la Fede, ò puri da ogni immondizia di dottrine li Fedeli. Quanti Concilii intimati, quanti viaggi intraprefi, quanti detrimenti sofferti, quanti patimenti accettati con pazienza, e sopportati con gusto in riparo di quel Santuario, la cui custodia su loro assegnata da Giesu Christo! Mà à cheripeter le memorie antiche, quando ne appajon pur troppo chiare le testimonianze presenti? Non veggonsi forse dentro le sole Mura di Roma tante Congregazioni erette, tanti Ministri stipendiati, chi per difender dagli Heretici la Fede, chi per propagarla fra Barbari, chi per fostenerla ne termini delle Regole de Concilii, chi per esentarla dalla oppressione de Laici, e chi per esaminarne i Riti, custodirne le osservanze, & accalorarne il progresso? Non s'inalzano quivi forse Hospizii, e Case fondate di fresco con Apostolica profusione di Patrimonii da persone eminentissime di quel Clero per ricovro, ed instruzione di quei, che abjurata l'Heresia tornan pentiti à gittarsi in braccio alla Chiesa? Nonsiamo stati forse noi medesimispettacolo, e spettatori di egregii fatti, quando minacciando il Turco nell'assedio di Vienna l'oppressione al Christianesimo, [d] contribui il Clero Romano sin gl'istessi argenti delle mense per imitar, contro li Tarchi & emular'in parte la prodigiofaliberalità d'Innocenzo XI. che con pronta larghezza aprì così profusamente in quel gran bisogno l'erario della Camera in benefizio di Cesare, e della Fede? Tralascio gli esempii pur recenti de'fovvenimenti prestati agl'Inglesi Cattolici suggiti in Fiandra, al Popolo di Napoli oppresso da Terremoti, alla Republica di Ragusa minacciata da Turchi, à quella di Polonia invasa da Cosacchi, & agli Antipodi stessi, quando vedemmo con volto, & habito del tutto nuovi venir riverenti ai piedi del Pontefice gli Ambasciadori del Rè di Siam, e ritornar poi in un Mondo, quasi diviso dal nostro, trombe sonore della santità del Clero, e

e Vedi le voftre 202710712 parte 2.

della

della maestà, e splendidezza del Pontesice Romano. In modo tale, che può giustamente porsi in dubio, se maggior copia d'oro contribuisca il Christianesimo al Papa, ò il Papa al Christianesimo. Mà per tornar'onde ci partimmo, siccome con la liberalità accennata confortò Sotero nella Fede Degretidi Sotera. i Christiani, così con i Decreti promulgati ripresse negl'Heretici l'ardimento. Ammetteva Montano con scandolosa presunzione le semmine agli Ufficii delle Chiese, e ne seguivano il costume li seguaci parimente di Taziano. Sotero con contraria ordinazione prohibì il semplice contatto de' Vasi sacri eziandio à quelle Donne, che frai Cattolici passavano in certo modo per Ecclesiastiche, cioè alle Mogli [a] de'Diaconi, Sacerdoti, e Ve- a videil Pontif, di scovi, decretando [b] Neulla Diaconisa pallam sacratam contingat, nec & neit. Rom. Pont. incensum ponat in sancta Ecclesia: e per frenare la sfacciataggine de' Gno- in soiero. stici, che rendevano obbrobrioso il Matrimonio con la communicazione scambievole delle Mogli, e per reprimere l'ostinazione degli Encratici, che lo riprovavano, rinovò la Costituzione di Papa Anacleto appartenente alla benedizione Sacerdotale, che davasi a'Conjugati nell'atto dello Sponsalizio, ordinando, [c] che li Contrahenti sossero presen- o ilidem. ratial Sacerdote dal Padre, ò Madre, ò maggiormente congiunto Parente, affinche con viziola secretezza non avvilissero il Sacramento, & infamassero il Parentado.

Mà nulla maggiormente sè andar'allora sastosa l'Heresia, quanto il Bardesane, sue

dichiararsene Bardesane prima seguace, epoi Protettore. E certamentese Heresie. deplorabile si la caduta, che veniam pur'hora di riferire dell'infelice Taziano, che col suo nome nobilitò la Setta di Marcione, non men lagrimevole si è quella di Bardesane, che diede riputazione, e credito all'astra di Valentino; ambedue Assirii, & ambedue Soggetti, de'quali con ragion potrebbesi rivocare in dubio, se maggior danno recassero alla Religione Cattolica in abbandonarla, ò aura all'Heretica in seguirla. Poiche dal sostener l'uno la rigidezza di Marcione, el'altro li Secoli di Valentino, e ciò nella medefima lor nativa Provincia, e quafi eziandio nel medefimo tempo, viddesi in breve concorso colà di gente avida d'apprender da Huomini segnalatissimi cose nuove, e pellegrine, e partirne poi molti ò dubbiosi della verità, ò peggio convinti dalla menzogna. Apri scuola Bardesane in Edesfa, [d] Vir, chiamato da Eusebio, in omni doctrinæ genere exquisitissimus, d Euseb.1.4.c. mlt. tum in lingua Syriaca disertissimus, e da S. Episanio, [e] in tutti li pregi di e S. Epiph. har. 56. degna erudizione magnopere ornatus. Con applauso de Cattolici molti [f] Libri havea composti contro le correnti Heresie, e contro i Gentili, f Euseb, loc, cit. & il rinomato de Fato contro Adiba famoso, ma empio Astronomo, chi egli dedicò all'Imperador Marco Antonino Pio. Il medesimo Abagaro di Edessa [g] non isdegnò di arrollarsi fra suoi Scolari, e bene spesso portossi g S. Epiph. loc.eit. in persona adudirne, & ammirarne la Sapienza. Anzil'istesso [b] Cesare di h 1ul. Capitol. in Romastimò recar vantaggio a'suoi Dei; se havesse potuto staccar dalla Aurel, Religione Cattolica un tant'Huomo, & indurlo all'adorazione degl'Idoli; e perciò gli fè scrivere dal suo proprio Maestro Apollonio di Chalcedonia con regie offerte, se acconsentiva, e con minaccie di morte, se riculava. Ed allor si che Bardesane con memorabil sentenza rispose, [i] Mortem se i S. Epiph. loc. cit. non formidare, quam necesse sit affore, etiam si Reginon contradiceret. Mà caduto miserabilmente poi nell'Heresia di Valentino, da gran Cattolico

divenne, com'è solito, grand'Heretico, [k] & factus est instar pulcherrima k Idem ibid.

navis,

navis, cui incomparabile onus immittitur, & qua juxta ripas portus tracta est, Ttotum mercimonium perdidit, & aliis qui navim conscenderunt, mortem induxit, così di lui piangendo scrisse S. Epifanio; lasciando il suo nome altrettanto celebre negli Annali della Chiefa per quel che su, quanto abominevole per quel che divenne. Contro lui, e contro Ammonio [a] suo figlio, herede delle facolta, e dell'Heresia, egregiamente scrisse S. Efrem Diacono della Chiefa di Edessa in Mesoporamia.

a Tiend. ar fab.

Altri moltisegua-

b S.Iren. lit. T.in prafat.

c S.Epiph. er. 33.

d Idem har. 32.

e Idem ibid.

f Idem her. 36.

\$ S. Iren, l.1, c.10.

h A700. 1.

Sanciliz.

k Theod, har. fab. lib.I.

1 S. Epiph. har. 40.

m Idem ibid.

n Tertull, adverf. Falent.c.4.

MarcoMago, fue qualità, rivalderie, & Herefie.

Nè conminorprospero successo divulgaron per l'Asia le favolose Idee ci di Valentino. de'Secoli Valentiniani Ptolomeo, Secondo, Heracleone, Colarbasio, gli Ascondryti, gli Arcontici, Theotimo, e Marco; e pompane secero, come di scienza nuova, e recondita. Ptolomeo sii chiamato solo da S. Ireneo Flosculum Valentini, esol variò dal maestro nel multiplicar secoli sopra secoli, attribuendo al primo secolo, cioè al primo Dio, due [c] Mogli, una per nome Intelligenza, l'altra Volonta, dalle quali disse generati tutti li suoi infinitifecoli de fecoli: foggiunfe, [d] Christo haver'imposto agli Huomini Precetti impossibili ad osservarsi, e fra essi l'Indissolubilità del Matrimonio.

Secondo [e] si congiunse col sordidissimo Epifane figlio di Carpocrate,

e con la sozzura de costumi infettò tutti li secoli, che sosteneva.

Heracleone [f] doppo d'esser'anch' ei caduto in somiglianti delirii di aggiunger secoli à secoli, voleva, che sopra i moribondi Corpi degli Huominis invocassero horribili nomi di Podesta incognite, e terribili, ungendone poili Cadaveri con oglio, acqua, e balsamo, per render'invisibili, & incomprensibili le loro Anime alli Principati superiori del Mondo.

Colarbafio [g] riponeva la perfezione Christiana, e la pienezza della Legge nella perfetta intelligenza delle lettere dell'Alfabeto Greco, asserendo, estersi Christo assomigliato [h] all'Alfa, & all'Omega, perche era i Xyf. Senen, bibl. il principio, e'l fine di ogni Santità: deducendo da [i] oscurissimo princi-

pio conseguenze del credere à suo senno.

Gli Ascondryti, [k] e gli Arcontici rigettavano li Sacramenti della Chiefa, come superflui, e non proporzionati tra'l visibil segno, e l'invisibil Grazia: onde il Battesimo eziandio ripudiavano de' fanciulli. [1] Odiavano, come i Simoniani, il Dio Sabaoth, come Tiranno, e Creatore del Diavolo, al quale egli haveva data in moglie Eva, dalla cui discendenza proveniva la schiatta di noi miseri mortali. Veneravano per nuovi, e gran Profeti Marziade, e Marziano, Huomini, che trè giorni, dicevano, esser soggiornati nel Paradiso, nella cui Scuola havevano apprese le accennate dottrine. E come che attribuivano la giustificazione del'Huomo alla cognizione di essa, vivevano in luoghi ermi, e remoti, lungi dal tumulto, per conciliarfi nella solitudine la cognizione della giustificazione, logorando miseramente la vita in un continuo, & horrido Eremitaggio, sempre assidui nella lezione di Libri astrusi, ch'essi intitolavano Rivelazioni, Profeti, e Sinfonia divina. Ungevano i morti Corpi, come Heracleone, con aqua, & oglio, negandone la Refurrezione; e S. Epitamo [m] attesta, ritrovarsene a suo tempo molti nella Palestina.

Theotimo riponesi fra gli Arcontici da [n] Tertulliano, che di lui dice, Multum circa imagines legis operatus est. Forse per dedurre anch'egli da oscuri principii conseguenze chiare per mal vivere, e peggio credere.

Matra i Valentiniani chi più hebbe di Valentino, sii Marco, Huomo nato al Mondo per ingannare il Mondo, e che sotto il manto della Spiri-

tua-

tualità Valentiniana coprì ogni più abominevole Gnostica sozzura. Era egli e per natura, e per vizio doppiamente malizioso à segno tale, che seppe, epotè esser colpevole con credito, giungendo al sommo dell'Hipocrisia nel conciliarsi la fama di Santo per mezzo di operazioni Diaboliche; poi che havendo sua mira posto à prendersi ogni dilettazione di senso non solo impunemente, mà esemplarmente, risolvè di dichiararsi entrato nel numero di quegli Huomini spirituali, che Valentino ammetteva nella terza Classe della sua Setta. A tal fine tutto si compose nell'habito, tutto fisantificò nel portamento, tutto il suo parlare ristrinse à cose spirituali, e divote, mostrandosi alieno dalle conversazioni, dedito alla ritiratezza, inclinato all'austerità, e sempre in atto di orazione in luoghi nascosti, e solitarii per procacciarsi applauso dalla secretezza. Qual costume osservato dalla Plebe, che ama le cose rare, esi compiace di seguirle, quando particolarmente appajon divote, tirò seco dietro l'ammirazione, e l'aura di molti. E come che le novità quanto più in sè grandi sono, tanto più fuor del vero suole ingrandirle la fama, al concetto conceputo seguì il concorso, al concorso l'acclamazione, e all'acclamazione in fine la riverenza, e'l credito come à un'Santo. Mostrava egl'intanto ritrosità negl'incontri, avversione alle lodi, e con parole accommodate à singersi humile frameschiava dissinvoltura nell'humiltà, eservivasi bene spesso di detti piacevoli, & avvenenti, per mantenersi Avventori, e stima. Quindi, perche i gran Santi anche quando non vogliono, operano maraviglie, ed escon da loro, benche renitenti, li miracoli, questa grand'arte ancora pratticò, cominciando l'inganno dalle femmine, come da fesso credulo, & imbelle. Era egli Ecclesiastico di professione, e nella sua accennata ritiratezza ogni Libro di esecrabile Magia havea rivolto, & appreso; onde alle Donne, che alla fua Cella concorrevano, dava in mano un picciolo Calice pieno di vino, e quindi per arte magica facendo divenir fangue quel vino, vestivale con habiti Sacerdotali, e facevale dir Messa, e consacrarlo. Ma avanti ch'elleno confummassero il fangue, usciva egli suora con un'altro più ampio Calice, e versando il sangue del Calice piccolo delle Donne nel Calice suo più grande, con ammirazione ditutti ne venivapieno il suo, ch'era molto più capace dell'altro. Richiedendogli ciascuna di esse la cagione di cotanta maraviglia, ei che già scopriva gli animi preoccupati dallo stupore, con affettata divozione rispondeva, quel vino essere il suo sangue stillato ne' Caliciper opera della Grazia, sopravenuta in lui da luoghi incomprenfibili, inenarrabili, & invifibili; volerla perciò esso communicare à tutte quelle Donne, che prendevano in mano il suo Calice, insieme con il dono della Profezia. Haveva un Demonio, ò vogliam dire Folletto, che predicevagli le cose suture, e rivelavagli le secrete; onde tanto maggiormente cresceva nelle Donne curiose il desiderio, che infondesse loro tal grazia, quanto maggiormente erano perfuale, che Marco pienamente la possedesse. Come poi egli facessele divenir Profetesse gravide di misterii, e come milerabilmente tutte ingannafle, da S.Ireneo, da cui habbiamo havute le riferite notizie, ne traremo ancora il distinto racconto; [a] Maxime, dice a S. Iren. 1. t.c. 89. il Santo di Marco, circa Mulieres vacat, & circa eas, qua sunt honesta, & ditissima, quas sapè adducere tentans, dicit blandiens eis, Participare te volo ex mea gratia: oportet nos in unum convenire: sume primum à me, & per me gratiam : adaptare ut sponsa sustinens sponsum suum : ut tu sis

quod ego, & ego quod tu: constitue in thalamo tuo semen luminis: sume à me sponsum, & cape eum, & capere in eo : ecce Gratia ascendit in te, & aperi os tuum, & propheta. Cum autem Mulier responderit, Nunquam prophetavi, nescio prophetare; invocationes quasdam faciens, demò ad stuporemejus, qui seducitur, dicitei, Aperios tuum, & loquere quacumque, & prophetabis. Illa autem seducta, & clata ab iis, qua pradicta sunt, concalefaciens animam à suspicione, quod incipiat prophetare, cum cor ejus, multum plus quam oporteat, palpitet, audet, & loquitur deliriosa, & quacumque evenerint, omnia vacue, & audaciter; & exinde Prophetidem se ipsam putat, & gratias agit Marco, qui participavit ei suam gratiam, & remunerare eum gestit non solam secundum substantia sua rationem, undc divitiarum copiam magnam collegit, sed & secundum corporis copulationem, & secundum omnia uniri ei cupit, ut cum eo descendat in unum. Così S. Ireneo, che soggiunge, che molte di esse Donne confessassero poi se ab eo inflammatas valdè illum dilexise; & il seguente caso riferisce della Moglie di un Diacono, [a] Diaconus quidam eorum, qui sunt in Asia, suscipiens Marcum in domum suam, incidit in ejusmodi calamitatem: nam cum eset Uxor ejus speciosa, & sententia, & corpore corrupta esset à Mago isto. & secuta eum esset à multo tempore, post deinde cum magno labore fratres eam convertisent, omne tempus in exomologesi consummavit plangens, ac lamentans ob hanc, quam passa est ab hoc Mago, corruptelam. Così egli. Nè fol per l'Asia portò Marco questo suo nuovo dono di Profezia, mà Die in M. Aurel, per l'Africa in Egitto, dove, racconta Dione, [b] Damones magicis artibus invocavise, ac per eos pluviam extorsise, e per l'Europa medesima in Francia [c] Rhodanenses multas seduxit mulieres, e penetrando fin nelle Spagne [d] Maziis, & Haresimultas Nobilium Domos infecit, demum in turpitudinem alliciens. Mà [ e ] molte con publica abjura ne esecrarono

C 8. Iren. loc.cit. d S. Hier. epiff. 49. e S. Iren. loc. cis.

a Idemibid-

l'Heresia, eravvedute ne piansero acerbamente l'inganno.

#### CAPITOLO X.

### Eleutherio di Nicopoli in Grecia, creato Pontefice 3. Maggio 179.

Abjura, e ricadimento di Valentino, Cerdone, e Marcione, e loro morte. Decreti di Eleutherio contro i Montanisti, Marcioniti, & Encratici. Degradazione di due Preti Blasto, e Florino, eloro Heresie.



Ilatavasi in Oriente la fama, e la Setta di Marcione con quell' Conversione, e accrescimento di Seguaci, che habbiamo accennato; mà nuova perversio-diminuivasi in Roma, dove l'Heretico ritrovavasi ò sco ne di Valentino, Cerdone, e Marperto, ò consuso, ò pentito della sua Heresia. Erasi in cione. quella Città invecchiato, sempre amico, e sempre inimico della sua opinione, e consequentemente hor [a] Cat- 2 Tertull. de pra-

tolico, hor'Heretico, hora scommunicato, hor'assoluto, sin tanto che Eleutherio con final condanna rigettollo affolutamente dalla communione de' Fedeli, come ostinato, e recidivo, ogni qualunque volta il suo pentimento non sosse accompagnato dalla conversione di tutti que' Romani, ch'egli haveva pervertito. E non trascorse gran tempo, che dal vomito ritornando alla sanità, e dall'Heresia alla Chiesa, richiese il perdono con publica Exomologesi, cioè con publica consessione, & abjura, [b] Exomologesis est petitio venia, quia qui petit veniam, deli- b Idem de Orat. Etum confitetur. Mà la condizione impostagli dal Pontefice sù malamen- 6-19.6. te eseguita dal Supplicante; poiche in vece di Anime convertite portò feco in Chiefa cinque mila scudi d'oro, che presentò ad Eleutherio in pena del suo peccato. Eleutherio con superiorità di Principe, e con intrepidezza di Apostoloricusolli, scacciando lui, e girtando idenari dalla Chiesa con dire, che Anime voleva, e non ricchezze; e provenisse l'emenda di Marcione da vero proposito, ò da solita finzione, la morte, che lo sopravenne, ne riserbò il giudizio à quegli, à cui son noti li cuori. Nella medefima scommunica sù involto Valentino, e Cerdone, che ignobil fine sortirono anch'essi della lor vita.

Mà il Paraclito di Montano era allora in Roma il più strepitoso Soggetto de'discorsi communi, perche di lui molto varie spargevansi fra li Fedeli le opinioni. Profezie, e miracoli da una parte: femmine, etasse di denari dall'altra: rigori nuovi intimati, e Scritture Vecchie, & Apostoli rigettati: applauso, e seguito di Popoli; ripulse, e contradizioni da' Vescovi; ove la fama non giungeva chiara, ò giungeva alterata, porgeva dubbiosi motivi, da'qualiprocedeva, che l'animo humano più inclinato all'ammirabile, che al vero, dubitasse della verità, ò credesse il falso con pregiudizio eziandio di qualche Chiesa riguardevole del Christianesimo Decreti di Elemento per recider l'insurte dubietà, con mova Costituzione rinovò ther co contro i la Condanna fulminata da Aniceto; e perche Montano haveva introdotto Montanisti. il superstizioso costume di trè Quaresime, e Marcione rigettato l'uso de'

Secolo II. ELEUTHE-

RIO. a S.Iren.lib. 3. Pont. in Eleuth.

Cibi di cose animate, e Taziano quello del Vino, con un sol colpo feri b In lib. Rom. trè, decretando con [a] lettera circolare à tutto il Christianesimo, [b] che nissun cibo si repudiasse da'Fedeli, perche tutti eran buoni, e creati da Dio ò per necessità, ò per delizia dell'Huomo; e diresse la lettera alle c Eufeb.1.5.c.3. Chiese [c] in particolare della Francia, le quali havevano precisamente

spedito à lui S. Ireneo Prete di Lione, che su poi Vescovo di quella Città, acciò ricevesse l'oracolo della prima Sede sopra l'esposta controversa fa-

ma di Montano.

Herefie diBlafto. e di Florino.

Nè fù infruttuosa anche per altro riguardo la Legazione di S. Ireneo al Pontefice; conciofiacofache avanti il suo arrivo haveva Eleutherio degradati dal Sacerdozio Blasto, e Florino Preti della Chiesa Romana, perche il primo giudaizava come Cherinto, & il fecondo fosteneva l'empia asserzione di Simon Mago, e di Carpocrate, che Dio fosse la vera, e formal causa di tutto il male. Dal qual'horrido principio deducendo poi abominevoli confequenze, non potè non traboccar l'infelice nelle fozzure de'Gnostici, onde Gnostici Floriani suron denominati li suoi Seguaci. Nella dimora dunque, che fece il Santo in Roma, hebbe agio di abboccarsi con que'due prevaricati Sacerdoti; a'quali poi scrisse da Lione in consutazione de'loro errori [d] un'opuscolo in sorma dilettera, riprendendoli, che per discolpar se, volessero incolpar Dio, del quale sù scritto e | Non Deus volens iniquitatem tues. S. Agostino riprova alungo cotal' Herefia, provando, che ficcome Dio non può effer'Autor def Niente, così nè pur del Peccato, il quale non confifte nel fare, mà nel non fare, cioè nonnell'atto, ma nel difetto intrinseco dell'atto, ò vogliam dire nella privazione della rettitudine dell'atto, [f] Peccatum est nihil, quia per Verbum factum non est; ò come più chiaramente il medesimo Santo Dottore in altro luogo [g] Nemo quarat causam efficientem humana pravitatis, non enim est efficiens, sed deficiens, quia nec illa effectio est, sed defectio; e S. Ambrogio [ h ] Quid est malitia, nisi boni indigentia? Onde deduce l'Angelico S. Tommaso, non doversi attribuire il peccato à Dio, il quale è sol causa

& S. Aug. in tract. I in S. loan .

d Euseb, 1.5.c. 19.

e Pfal. 5.

B Idem lib. 12.de Civit. Deic. 7.

h S. Ambr. de Maac, & Ani.c.7.

S. Thom. q. 79. materiam in nodo Sfordrati part. 1. Simplician.

alla facultà motrice, mà al difetto della gamba viziosa. E se [k] alcuna volk Vide fusius hanc ta leggeli nella Sacra Scrittura, che Dio induri, acciechi, e renda ostinari Pradestin, card li Peccatori, ciò avviene dal canto di Dio [l] Non impertiendo malitiam, come dice S. Agostino, sed non impertiendo Gratiam. Ma parlerassi più lun-I S. Aug. 1. 1. ad gamente altrove di questa Heresia, quando noterassi asserita da Calvino

efficiente del moto, & attofisico; mà alla causa deficiente intrinseca, la quale [i] est solus Homo peccans; siccome il zoppicare non deve imputarsi

fotto il Pontificato di Paolo III.





### CAPITOLO XI.

### Vittore Africano creato Pontefice 2. Giugno 194.

Principii di perversione in Tertulliano. Heresie di Theodoto Coriario, di Artemone, di Theodoto Argentiere Capo de' Melchisedechiani, de' Moseisti, e di Praxea. Risoluzione di Vittore per l'osservanza del Decreto di Papa Pio circa la celebrazione della Pasqua. Concilii à tal'effetto intimati. Risoluzioni quivi prese. Rimostranze in contrario delle Chiese dell'Asia. Terribile Scommunica fulminata da Vittore contro loro: e miracolost avvenimenti in comprovazione del Decreto.



Tomo I.

Rè gran Personaggi diede l'Africa al Mondo in quest'età, l'un Santo, l'altro Gentile, e il terzo Heretico; il primo Pontefice, il secondo Imperadore, e l'ultimo destinato à cose di gran fama, se non havesse macchiata la fama con vituperosissimo successo. S. Vittore sù il Pontesice, Severo sul'Imperadore, e Tertulliano l'Heretico, tutti e trè Afri-

Primi principit

cani, tutti e trè eccellenti, chi per virtù, chi per potenza, e chi per delle perversione ingegno, etuttie trè egualmente l'un contradittore dell'altro, chi per Religione, chiper astio, e chi per superbia. Portossi à Roma Tertulliano doppo l'assunzione al Pontificato di Vittore, ed ò perche non ricevesse quelle accoglienze, che si figurava da un Pontesice suo connazionale, ò perche [a] rigettato sosse dalla pretenzione del Viscovado di a Pamel. in vit. Chartagine, che ambiva, ò perche Vittore condannasse il Paracleto di Montano, al qual già sin d'allora cominciava l'infelice ad adherire, gli si mostrò avverso, partendosi da Roma con animo esacerbato, & inclinato alla vendetta contro il Pontefice Romano, contro il quale vomitò poi la conceputa bile con quegl'infausti successi, che nel seguente Capitolo, come in suo proprio luogo, riferiremo.

Due nuovi Heresiarchi in tanto produsse suori dalle sue Fucine l'In-Due nuovi Herefiarchi in tanto produsse suori dalle sue Fucine l'Ingualità, & Heferno, ambedue per nome Theodoto, ambedue Artefici, e l'un Conresie di Theodoto
Coriario. ciator di Pelli, l'altro Argentiere. Il primo, che dicesi Coriario, nacque in Bizanzio, e benche applicato ad arte vile, e faticosa, [b] Verum mul- b S. Epiph. har. 54. ta eruditionis, & doctrina. Nella persecuzione di M. Aurelio preso anch' ei dagl'Idolatri rinegò vituperosamente la Fede, perdendo la corona del Martirio, di cui furono honorati li Compagni; mà sfuggendo con indegna risoluzione litormenti, non issinggi il publico vituperio, al qual si espose, rimproverato di viltà da'suoi Compatrioti tanto più vergognosamente, quanto più egli era montato presso loro in istima di huom virtuoso, e valente: onde per viver lontano da'conoscenti, e dall'ignominia, abbandonata la Patria, si condusse à Roma, dove l'ignominia, che sempre seguitò il Malfattore, ritrovollo tanto più sensibile, quanto il Theatro era più augusto, el'impro-

perio

a Idemibid.

b Tertull. de prafer:p.cap.uls.

I di Artemone.

c Apud Euseb. lib. : . c. 26. 27.

d Apud eundem bar.fab. lib.2.

& Eufeb, loc,cit.

Herefia di Theo. doto Argentiere, Autore de' Melchise echiani.

perio più publico; poiche in Roma riconosciuto per d'esso, e riconvenuto del fallo, siì da'Romani aborrito, e rigettato, come Huom, che da'confini dell'Europa havesse seco in Italia portata contagiosa pestilenza. Non è credibile, quanto vivamente Theodoto risentisse l'asfronto, e quanto gli calesse di purgar'il suo nome ò con la scusa, ò con l'emenda del peccato; massuperbo ch'egliera, disdegnando di dichiararsi colpevole, volle più tosto accrescer la reità del misfatto con una discolpa susseguente, che sù peggiore del primo male. Conciosiacosache, come se niuna coscienza di error commesso l'agitasse, con serenità di volto, e di parole disse, [a] non haver'esso rinegaro Dio, mà un semplice Huomo, qual'era Christo, nato bensì per opera di Spirito Santo, e di Madre Vergine, mà Huomo qual'altr'Huomo [b] Solitarium, & nudum, nulla alia pra cateris, nist sola justicia authoritate. Parea, ch'el Tempo havesse in un certo modo tolto dalla ricordanza de' Fedeli l'horrore di questa bestemmia, di cui Cherinto sù il primo inventore, & Ebione il promotore: onde quando dibel nuovo udissene il tuono, s'inhorridirono i Christiani, e tutti accorsero contro quell'empia Herefia, che rinversava il fondamento della Religione Cattolica, e con ragioni contro l'assunto, e con rimproveri contro l'Autore. Mà la contradizione non solamente resepui ostinato l'Heretico, ma eziandio più baldanzoso, per il numero di Seguaci, che adunogli, desiderosi di far pompa nell'empietà del loro ingegno. Frà essi si Artemone, che con altra Heresia spiegar volendo quella del Coriario, disse, il divin Verbo esfere entrato, & haver'operato in Giesù Christo, come Principio assistente, in quella guila con cui gli Spiriti maligni operano negli Energumeni; ed il Divin Verbo esfersi poi da lui partito, lasciandogli il nudo nome di Figliuolo di Dio in premio delle sue rette operazioni; e tal dottrina effer la vera, e [c] provenuta alla Chiesa da Tradizione authentica de'Santi Condanna di essi. Apostoli. S. Vittore (come à dogma chiaro, e deciso sar conviensi) non volle dar fomento all'audacia dell'Heretico con discuterne il dubio, mà condannò [d] subito l'Heresia, fulminando l'uno, el'altro Heretico con la Scommunica, e co'fatti diè à divedere, se antica, ò nuova fosse cotal' opinione nella Chiefa. I feguaci di Theodoto, e di Artemone furon chiae S. Epiph, har. 54. mati Alogi da [e] S. Epifanio, come privi digiudizio, e di sapienza; e de' Theodoziani Eusebio così ne rapporta i costumi, [f] Sacras audaster depravarunt Scripturas, veteris Fidei Canonem abrogarunt, Christum ignorarunt, neque quid sacra, & divinalittera de illo dicant, conquisiverunt. Quòd si quisquam forte illis aliquod divinieloquii testimonium proferat, quarunt, utrum conjunctam, an disjunctam syllogismi figuram possit efficere. Relictis verò, & depositis sacrarum litterarum studiis, omni cura, & cogitatione in Geometriam incumbunt, tamquam de terra editi de terra loquuntur, & Christum, qui sit de Cælo venturus, penitus ignorant. Quam ob causam ctiam in Sacras Scripturas confidenter, ac temere quasi manus violentas iniiciunt, easque sc emendare, & corrigere pradicant. Così egli de' Theodoziani. L'Argentiere, che pur Theodoto chiamavasi, sostenne la medesima

Heresia del Coriario, mà con più vane consequenze; conciosiacosache non folamente costituiva Giesù Christo nel puro esser di Huomo, mà attestavalo inferiore di merito à Melchisedech, asserendo, Christo Avvocato presso Dio degli Huomini, ma Melchisedech degli Huomini, e degli AnCapitolo XI.

geli. Fu [a] Melchisedech Principe di Salem, Huomo giusto, e Sacerdote di Dio, di cui non leggendosi alcuna discendenza di Parentado, per l'oscurità del Parentado, per la dignità del Sacerdozio, eper l'altezza della Perfezione si denominato da S. Paolo [b] Rexpacis, sine Patre, sine Ma- b Ad Hibr. 7. tre, sine genealogia, neque initium dierum, neque finem vita habens, assimilatus autem Filio Dei, manet Sacerdos in aiernum. Intuemini autem quantus sit bic; con ciò che siegue nell'Epistola scritta ad Hebraos. Da queste laudi conferite da un S. Paolo à un tanto Sacerdote, vi suì, chi disselo Huomo sovrhumano, ò Virtiì celeste, come l'afferma l'Autore [ c ] di quel c Quast. 109. Libro delle Questioni, che si attribuisce à S. Agostino; ò un'Angelo in carne, come su creduto [d] da Origene, e da Didimo; ò lo Spirito San- I Apud S. Hier. to medesimo apparso ad Abraham in figura di Sacerdote, conforme [e] in- e Idemitid. ferisce di nonsò chi altro S. Girolamo. Hor Theodoto l'Argentiere sorpreso anch'ei dalla grandezza di sì alto personaggio, per render più venerabile la Copia con l'oltraggio dell'Originale, antepose la figura al figurato, Heretici Moseisti cioè Melchisedech à Cristo, istituendo una Setta, che sù detta de' Melchisedechiani, Setta di poco seguito, e di minor durazione, che si uni con altri, de'quali riferisce S. Epifanio, che [f] Propter divina signa adoravano f S. Epiph. harass. come Dio il prodigioso Mosè. E nelle Vite de'Santi Padri [g] narrasi un g In Vicio SS. Patro grazioso successo di un Vecchio Monaco dell'Egitto, che ò per semplicità, de prudent. O contempl. ò per inganno professava l'Heresia Melchisedechiana. Reggeva la Chiesa Patriarcale di Alessandria S. Cirillo, Ecclesiastico già famoso in tutto l'Orien- Grazioso successo teper pregio di dottrina, e per attestato di satti egregii, e singolari, e che di un' Heretico apunto allora di fresco ne veniva da Efeso, glorioso per il Concilio colà no. condotto felicemente a fine contro Nestorio, dov'egli era presieduto Legato à Latere del Papa, & haveva valorofamente sostenuto contro tutte quelle traversie, che a suo luogo [h] soggiungeremo, la Divinità di Gie- h Vedi il Pontifidi su Christo, e la Maternità di Dio nella Vergine Santissima. Riseppe il Santo Patriarca, qualmente l'ingannato Monaco spargeva cotal'Heresia frà que'beati Anacoreti, che habitavano le solitudini prossime ad Alessandriae timoroso, ò che si dilatasse, ò che si radicasse maggiormente l'infezione del male, fatolo à sè venire, con maravigliosa destrezza, e santa dissinvoltura, così parlogli, Padre, à me è ben nota la vostra Santità, e le spesse rivelazioni, à cui Dio vi solleva, siccome à voi sarà bennota la mia Persona, costituita da Dio in questa gran Chiesa per luce de'Popoli, e per governo di una così riquardevole parte del Mondo Christiano. In un gran dubio, che mi agita, ricorro à voi, à cui Dio parla, e spesso rivela li suoi secreti; e'l dubbio tutto st aggira sopra la Persona di quel tanto rinomato Melchisedech, vantato da molti per Figlio di Dio, da altri per lo Spirito Santo, ecommunemente da tutti per gran Sacerdote dell'Altissimo: [i] Quoniam ergo hasito de hoc, ideircò misi ad i nomm. te, ut depreceris Deum, quatenus tibi revelare dignetur, de hoc quid veritas habeat. Il semplice Anacoreta stimando più le todi sue, che quelle di Melchisedech, domandò trè giorni di tempo per ricever da Dio l'oracolo della risposta, e giunto il termine, riportatosi à S. Cirillo, [k] Certò scito, k Hidem. inquit, Archiepiscope, Melchisedech non esse Deum: E come, replicò il Patriarcha, potete voi assicurarmi della verità? [1] Deus ostendit mihi, soggiun- 1 Ibidem. se il Monaco, omnes Patriarchas, itaut singuli borum coram me transirent, ab Adam usque ad Melchisedech, & Angelus mihi assistens dixit, Ecce iste est Melchisedech; & ideo, Archiepiscope, certus esto, quod sic est. E così detto egli

VITTORE.

Secolo II.

2 Ibidema

si parti: e partissi cotanto vanaglorioso di haver come convertito un Par triarca d'Oriente, che raccontando poi à tutt'il successo, s'impegnò così fortemente nell'assunto, che [a] per semetipsum pradicabat, quia Homo est Melchisedech; Et gavisus est sancta memoria Cyrillus Episcopus, che conun tiro di finissima, e santa politica havesse ridotto al termine della ragione la prevaricata mente dell'Heretico Melchisedechiano.

Praxea, e fue Herefie fopra il Mi-Aerio della SS. Timità .

Mà mentre i Melchisedechiani, & i Moseisti moltiplicavano falsi Dei, Praxea in Roma le trè Persone negava del vero Dio. Era stato Praxea un de'più accreditati Seguaci di Montano, e su quegli medesimo, che havendo poi ò per coscienza, ò per isdegno abjurata l'Heresia, e scoperta la fraudolenza di Montano, ottenne da Papa Aniceto la rivocazione delle Lettere pacifiche, e la condanna dell'Heresiarca. Per il qual satto, come benemerito del Christianesimo, su accolto, e trattenuto in Roma dal Pontefice con dimostrazioni di stima, e distinzione di tratto. Mà egli in quella Città [b] Duo negotia Diaboli perfecit, come ingegnosamente disse Tertulliano non più Cattolico, ma Montanista, Prophetiam expulit, & Hæresim intulit, Paracletum fugavit, & Patrem crucifixit. Poiche cresciuto in albagia per haver prima sostenuta breve prigionia da'Gentili in confessione della Fede, e promossa poi l'accennata condanna del suo primo Maestro, la volle far dapiù di Dio, con riformar sin'in Dio le trè divine Persone. [c] Hic Deum, dice di lui il sopracitato Tertulliano, Patrem omnipotentem Jesum Christum ese dicit, hunc crucifixum, passumque contendit, mortuum prætered seipsum sibi sedere addexteram suam cum prophana, & sacrilega auctoritate proponit. Scielse per compagno nell'empia impresa un'Huomo vile, mà superbo anche nel nome, chiamato Vittorino, egittò in Roma a Vedi il Pontif. di il seme di quell'Heresia, che ampiamente poi germogliò nell'Africa [d] sot-Sifto II. e Vediil Pontif.di to Sabellio, e nell'Asia [e] sotto Paolo Samosateno. Li di lui Seguaci suron denominati Monarchici, percheuna fola Perfona ammettevano nella Santissima Trinità; e Patropassiani, perche negando le Persone, asserivano, nato, morto, e crocifisso il divin Padre.

· Idem de prafer. cap. wit.

Toreniadverf. Pran. cap. I.

Dionisio .

Decreto di Papa Pio circa la Pafqua .

Propagazione della Setta Quartodecimana.

for . 70.607.55.

Mà strepitoso, e grand'affare rivolse à se l'animo del Pontefice, l'applicazione de'Vescovi, el'impegno finalmente di tutto il Christianesimo. Haveva, come si disse, stabilita Papa Pio la celebrazione della Pasqua nel giorno della Domenica suffeguente al Plenilunio di Marzo, per abolir il costume degli Orientali, che giudaizavano in solennizzarla nel giorno preciso del detto Plenilunio all'usanza degli Hebrei; e benche la Costituzione Pontificianon sortisse allora il suo pieno effetto, ciò si connivenza de'Papi, che ò distratti dalle persecuzioni de'Gentili, ò persuasi dalle rimostranze supplichevoli degli Asiatici, per ben della pace tollerarono quarant'anni la continuazione di quell'abufo. Mà essendo fra' Popoli Orientalinata, e cresciuta l'Heresia di Montano, che celebrava la Pasqua nel giorno prescritto dagli Hebrei, ed essendo cotal Peste passata dall'Asia in fregult, depra- Europa, & entrata fin dentro Roma, dove Blasto [f] Pascha non aliter celebrandum ese dicebat, nisi secundum Legem Moysis decimaquarta die Mensis; giudicò Vittore dinon più tacere, acciò la taciturnità non passasse in consenso, la tolleranza in necessità, e la permissione in precetto; onde si accinse vigorosamente all'esecuzione dei suo pensiere, che per rendere Determin gione più applaudito dalla uniformità delle voci, volle, che si unissero in tanti commodi Sinoditutti li Vescovi dei Mondo, acciò l'opposizione preveduta deile

Posselice

delle Chiese Asiatiche havesse minor forzanell'oppugnazione del Decreto. Spedi dunque Commissioni, & Ordini per la convocazione de' Vescovi, & alle Chiefe della Francia prepose S. Ireneo Vescovo di Lione, a quelle di Ponto il vecchio, e venerabil Palma, à quelle di Corintho Bacchilo, Policrate Vescovo di Eseso à quelle dell'Asia, & altri ad altre, delle quali Eusebio dice [a] Aliorum pene infinitorum. Dal che dedur si può, quanto a Euseb.l.s.e.22. s'impegnasse Vittore in questo punto, mentre per concluderlo tenne in moto alloratutte le Chiese del Christianesimo. Mà con più inculcata ri- Concilii intimati mostranza volle, che si adunasse un Sinodo in Gierusalemme, acciò l'asfare in quel medesimo luogo si definisse, dove Giesù Christo haveva presa humana carne, e d'onde a'Posteri havea tramandata per mezzo de'suoi Santi Apostoli la Tradizione; e deputovvi Theofilo Vescovo di Cesarea Primate della Palestina, e Narcisso Vescovo della medesima Città di Gierusalemme, con [b] facoltà di Legati in suo nome à quel Congresso. Alcu- b Idimibid. ni atti di questo Concilio, che se ben non si Generale, su però sempre con Attidel Concilio distinta venerazione ricevuto da'Fedeli, per esser un de'primi, che si leggan nelle Historie, si registrano da Beda nel suo Commentario dell'Equinozio Vernale, la cui notizia non farà forse dispiacevole per vaghezza di dottrine, che ivi si espongono, nè aliena dall'intelligenza del successo, che qui descriviamo. Dice dunque, [c] Papa Victor Romana Urbis Episcopus e Beda in Comm. direxit auctoritatem ad Theophilum Casaraa Palastina Antistitem, de ut quomodo Pascha recto jure à cunctis Catholicis celebraretur Ecclesis, inibi fieret ordinatio, ubi Dominus, & Salvator Mundi fuerat in carne versatus. Percepta itaque auctoritate prædictus Episcopus non solum de sua Propincia, sed etiam de diversis Regionibus omnes Episcopos evocavit. Ubi cum illa multitudo Sacerdotum convenit, tunc Theophilus Episcopus protulit auctoritatem à se missam Victoris Papa, & quid sibi operis fuisset injunctum, ostendit. Tunc pariter omnes Episcopi dixerunt, Nisi prius, quomodo Mundus fuerit à principio, investigetur, nihil potest de observantia Pascha salubriter ordinari. Dixerunt ergo Episcopi, Quem credimus factum suise in Mundo primum diem, nist Dominicum? Theophilus dixit, Probate quod dicitis. Responderunt Episcopi secundum Scriptura auctoritatem, [d] Factum & Genes. 1. est vespere, & mane, dies primus, deinde secundus, tertius, quartus, quintus, sextus, & septimus, in quo septimo requievit Deus ab omnibus operibus suis, quem diem Sabbatum appellavit; ergo cum novissimum diem signet Sabbatum, qui potest esse primus, nisi Dominicus dies? Theophilus dixit, Ecce de die Dominico, quia primus sit, probastis; de tempore autem quid dicitis? Quatuor enim anni tempora accipiuntur, Ver, Astas, Autumnus, Thyems: quod ergo tempus primum factum in Mundo? Episcopi responderunt, Vernum. Theophilus dixit, Probate quod dicitis; & illiresponderunt, Scriptum est, [e] Germinet terra fani herbam secundum genus suum, & li- e wid. gnum fructiferum ferens fructum suum: boc autem temporibus Veris accipitur. Theophilus dixit, In quoloco Caput Mundi esse creditis? In principio temporis, aut in medio tempore, aut in fine? Episcopi responderunt, In Aquinoctio octava Kalendarum Aprilium. Theophilus dixit, Probate quod dicitis; Gilliresponderunt, Scriptum est, [f] Quia Deus secit lucem, & vocavit & thia. Deus lucem diem; & fecit tenebras, & vocavit tenebras noctem, & divisit inter lucem, & tenebras aquas partes. Dixit Theophilus, Ecce de die, & tempore probastis; de Luna quid vobis videtur? utrum crescentem, acjam Tomo I.

a Ibid.

plenam, an imminutam à Deo fuisse concreatam? Episcopi responderunt; Plenam. Et ille, Probate, quod dicitis. Responderunt, [a] Et fecit Deus duo Luminaria magna, & posuit ea infirmamento Cali, ut luceant super Terram: luminare majus in inchoationem diei, luminare minus in inchoationem noctis; non poterataliter, nisiesset plena. Nunc autem investigavimus, quomodo in principio factus fuerit Mundus, idest die Dominico, Verno tempore, iu Aquinoctio, quod est octavo Kalendarum Aprilium, Luna plena. Per ipsum tantummodò tempus & elementa resurgunt. Theophylus dixit, Nunc igitur agendum est de Ordinatione, quomodo debeamus Pascha tenere. Episcopi dixerunt, Numquid potest Dominicus dies prateriri, ut in eo Pascha minime celebretur, quitot, & talibus benedictionibus sanctificatus est? Theophylus dixit, Dicite ergo, quibus, & qualibus benedictionibus eum ese san-Etificatum afferitis, ut scribere possimus. Episcopi dixerunt, Prima illi benedictio est, quia in ipso tenebra sunt remota, & Lux apparuit: Secunda, quòd de Terra Agypti velut de tenebris peccatorum, quasi per fontem Baptismi, per mare rubrum Populus suiset liberatus. Tertia, quia eodem die cælestis cibus Manna hominibus datus est: Quarta, quia Moyses mandat ad Populum, [b] Sit vobis observatus dies primus, & novissimus: Quinta, ut in Pfalmo dicit, [c] Circumdederunt me ficut Apes, & exarferunt ficut ignis inter spinas. De Resurrectione enim Domini dicit, [d] Hac est dies, quam fecit Dominus, exultemus, & lætemur in ea usque ad cornu Altaris: Sexta, quiain ipsa Dominus resurrexit. Vides ergo, quia dies Resurrectionis Dominicus singulariter in Pascha teneri possit. Così Beda della risoluzione presa da Padri nel Sinodo di Gierusalemme. Nè Vittore, che à tante Chiese havea inculcato sì grave affare, trascurò nella sua di discuterne diligentissimamente la materia. Poiche à tal sine haveva anch'esso [e] convocato in Roma un Sinodo, al quale, terminato quello di Gierusalemme, volle, che si portasse il medesimo Theosilo Primate della Palestina, come testimonio presente de'sentimenti de'Vescovi di quella gran Christianità. Eusebio in poche parole rapporta tutti li Decreti delle Chiese di Roma, Palestina, Grecia, Ponto, Francia, edialtre moltissime, cioè che [f] Uno consensu, judicioque uno, eandem de illius festi observatione tulere sententiam, prescrivendone l'osservanzanel giorno determinato da S. Pio, & inculcato da S. Vittore, mentre rimafe appresso tutti soprabbondantemente provata la realtà della Tradizione, e la necessità disostenerla, con toglierne risolutamente l'inosservanza.

Sinodo Romano.

e In lib. Rom. Pont in Victore .

b Levit. 23.

c Ffal. 117.

d Ibid.

f Eufeb.l. 5.c.22. Uniforme parere per l'abolizion de' Quartodecimani.

Opposizione de' Velcovi Aliatici.

Mà li Vescovi, che si convocarono in Asia sotto Policrate d'Eseso, si mostrarono molto diversi di sentimento, & inflessibili à poter'esser rimossi dal loro antico costume. Producevano gran ragioni, ele ragioni havevano gran forza di autorità, se potesse darsi autorità alcuna superiore, ò eguale alla Pontificia. Allegavano l'esempio di Giesti Christo, che celebrò la Pasqua all'uso degli Hebrei; e, se per non convenir con loro, commutar si dovesse il giorno della Pasqua, anche l'Azimo bandir si dovrebbe della Chiesa; S.Giovanni haver fondati que'Vescovadi dell'Asia, ed essere stati à lui, quanto che ad ogni altro Apostolo, noti li sentimenti del suo Maestro, e pur'egli haver predicato il contrario. Provavano la continuazione della lor costumanza per quasi due Secoli; la difesa, che ne Lettera di Poli. havevano sempre fatta Huomini riguardevoli in Santità, e in dottrina, e la connivenza, ò il confenso di quattordici Papi, che precederono à Vit-

tore,

Capitolo XI.

tore nel Pontificato. Espose tutti questi motivi Policrate d'Eseso al Pontesice in nome delle Chiese dell'Asia, con una lunga lettera altrettanto riverente, quanto forte, erifoluta in questo tenore: [a] Nos diem Paschatis de And Ensch. integré, inviolatèque recolimus, neque addendo quidquam, neque detrahendo. Etenim bic in Asia obdormierunt in Domino præclara illa Ecclesiæ seminaria, qua quidem in die adventus Domini, quo cum gloria, & majestate è Calis venturus sit, & omnes Sanctos excitaturus, dennò resurgent; Philippum dico, unum ex septem Diaconis, qui Hierapoli exiit è vita, & duas ejus filias, qua Virgines ad summam senectutem manserunt, & alteram illius filiam, que Spiritus Sancti afflatu inspirata vitam piè traduxit, Ephesique obiit in Domino. His accedit Joannes, qui supra pectus Domini recubuit, qui Sacerdos fuit, qui laminam auream gestavit, qui Martyr, & Doctor extit, qui tandem Ephesi morte consopitus occubuit. Quid Polycarpum memorem, qui Smyrna Episcopus, & Martyr fuit? Quid Thraseam Episcopum, & Martyrem Eumenia natum citem, qui Smyrna ex hac vitamigravit? Quid attinet dicere de Sagari Episcopo, & Martyre, qui Laodicea mortem oppetist? Quid porrò Beatum Papyrium, & Melitorem Eunucum recenseam, qui Spiritus Sancti instinctu afflatus, totum vita sua tempus piè, fanctèque exegit, qui Sardis tumulo conditus est, expectans Christi è Calo ad universam carnem visitandam adventum, in quo ex mortuis resurgent? Isti omnes diem Paschatis decimoquarto die Luna ex Evangelii prascripto observarunt, nihil ab eo instituto, ac more plane digressi; sed secundum regulam, & normam fidei, eum assiduè tenuerunt. Atque ipse etiam Polycrates, qui inter vos omnes postremus sanè feror, ex majorum meorum, O c gnatorum traditione, quorum libenter insisto vestigiis, illud ipsum perpetuò observo. Septem erant Episcopi cognatione miliconjuncti, ego autem octapus sum, atque hi majores mei, & cognati tum diem Paschatis semper celebrarunt, cum sit Populo Judaico in more positum panes Azymos apparare. Ego igitur, Fratres, qui sexaginta quinque annos in Domino vixerim, qui multis cum Fratribus per orbem T'errarum dispersis de fide communicarim, qui universam Sanctam Scripturam studiose evolverim, his, que nobis ad terrorem obiiciuntur, minimé conturbor: mei enimmajores dixerunt, [b] Magis b All.50 Deo, quam Hominibus obtemperandum. Possum hoc loco Episcopos, qui mihi in Concilio aderant, commemorare, quos ut accerferem, à vobis rogatus, diligenter accersebam, quorum nomina si subscriberem, nimis multa viderentur. Quilicet me hominem cum persona humilem, tum ingenio pertenui animadverterent, tamen cum intelligerent, me istos canos non frustra gessisse, nec atatem hactenus contrivisse temere, sed semper in Jesu Christo vitam traduxisse, epistolam hanc sua approbatione confirmarunt. Così Policrate. Agitò fuor di modo l'animo del Pontefice la risolutione presa da quelle Chiese, e mosso da quel zelo deila Casa, e Causa di Dio, che bene spesso [c] man- c Psal.68. gia, e divora gli Huomini santi, e servorosi, determinò di risecar col Malagevolezza, ferro la piaga, e al mal'estremo applicar medicamento in estremo potente, materia. Erano ben note à Vittore le ragioni, che havevano persuaso Pio a formar' il Decreto, e l'insussissenza delle contrarie allegate dagli Asiatici; onde minacciò à Policrate, & ai Vescovi adherenti la Scommunica, eper dar loro tempo di ravvedimento, fol dichiarossi per allora dispostissimo à sulminarla. Mà qui nuovo oftacolo si frapose al disegno, e nuova difficoltà si attraversò all'impresa, e forse di maggior conto, se Vittore sosse stato di

G

a Enfeb.1.5.5.25.

minor cuore. Parea la risolutione troppo aspra anche ai Vescovi obedienti, che nel medesimo sentimento concorrevano del Pontesice. Per lo che tutti, e [a] S. Ireneo con maggior'efficacia forse ditutti, esposero al Papa il danno, che ridondarebbe al Christianesimo, se così nobil membro, com'eran le Chiese dell'Asia, recidesse dal Corpo della Chiesa Cartolica, per timore in fine di un male, che fin'allora non haveva infettata la parte sana, nè oppressa la contagiosa; doversi più todo atterrir quelle Chiese con le minaccie, che maggiormente esacerbarle col castigo; così havere operato i suoi Antecessori, e curarsi molte volte più felicemente le inferscommunica for mità col dispregio, che col rimedio. Mà Vittore risoluto di voler' esser midabile di tutte le Chiese dell' Asia, piùtosto Papa senza quelle Chiese, che Papa di quelle Chiese macchiate d'Heresia, havendo sol'à cuore l'uniformità della Fede, e l'osservanza delle Tradizioni, con una fentenza, che atterri unitamente gl'innocenti, & i colpevoli, tutte scommunicolle, smembrando, e recidendo dalla communione de'Cattolici tutta l'Asia, cioè una delle più riguardevoli, & accreditate Partidel Christianesimo. [b] His rebus adductus Victor, soggiunge Eusebio, totius Asia Ecclesias cum aliis finitimis, tanquam alterius sidei, & opinionis, simul omnes à communi unitate Ecclesia amputare conatur, & in eas per litteras graviter invehitur, atque adeò omnes fratres eam incolentes regionem prorsus à communione secludendos edicit. Ciò fatto, scrisse lettere Circolari à tutti li rimanenti Vescovi del Mondo per l'offervanza della Tradizione, e Decreto di Pio, e doppo di haver sentenziato, sostenne vigorosamente l'apparenza, e la forza della sua sentenza.

b Idem lib, 5.c 24.

carem.c.91.

d Idem ibid.

Riflessioni sopra la savia condotta del Pontefice.

E Enfeb.l.5.c.23.

f Vedi il Pontif. di S. Silvestro .

& Lindanus Dubijantiks Dinl, 2,

Veramente rigorola, e tremenda siì cotal risoluzione, e disapprovae Cardin. Ofice de ta eziandio da qualche [c] grave Scrittore. Mà Vittore volle render esente da ogni macchia più tosto il Pontificato Romano, che la sua fama; se ben quest'ancora, benche [d] soggiacesse allora alla mormorazione de'Vescovi, e poco andasse gradita à chi non piacque tant'austerità in un Papa, tuttavia fu encomiata da molti, che considerarono, la causa degli Asiatici non esser la medesima, qual'era stata in tempo di S. Policarpo, quando celebravafi la Pafqua da que'Popoli nel decimoquarto giorno della Luna di Marzo, folamente per permissione, e connivenza della Sede Apostolica, essendo che presentemente eglino riducevano [e] ad obligazione la tolleranza, e l'uso degenerando in abuso trascorreva ò in aperta disubbidienza, ò in dispregio, ò in Heresia; sicchè non procedendosi contro i contumaci con il dovuto castigo, si sarebbe appreso, che il non darlo procedesse nel Papa ò dal non conoscere, ò dal non potere, e l'uno toglieva l'animo a'Cattolici, el'altro lo dava troppo grande agli Heretici. Ed in fatti la Scommunica di Vittore riportò approvazione indi à centoventi anni dal Primo [f] General Concilio di Nicea, quando molte Chiese ritornarono alla communione Cattolica, epoche suron quelle, che ostinarono nell'errore, e nella dissenzione con la Romana. E la dissenzione sarebbe ancora totalmente suppressa, se Lutero nella nostra età non l'havesse ravvivata ne'suoi Seguaci con [g]riporre frà le Feste immobili quella eziandio della Pasqua. Nel rimanente sù cosa allora degna di gran stupore, che reca a noi motivo degno di gran riflessione, come in una commozione così universale tanto de'Vescovi ripugnanti, quanto ubbidienti al Decreto Pontificio, non vi fosse alcuno, che rivocasse in dubio l'autorità del Pontesice circa la validità della Scommunica, mà tanto gl'infetti, quanto la maggior parCapitolo XI.

te de'sani disapprovassero la cagione, non la condanna, e tutti accettasfero con humil fommissione l'Oracolo del Vicario di Dio, che con raro esempio volle in questo caso operar più tosto con l'autorità, che col configlio. Nè col progresso del tempo mancò Dio di applaudire alla definizione Pontificia con evidentissimi miracoli. [a] In Meltina Casale della Sicilia a Apud S. Leon. vi era una picciola Chiesuola, dove nella notte antecedentemente alla epist. 65. Pasqua riempivasi ogni anno miracolosamente un pozzo di acqua in servizio del Battesimo, che conferivasi a' Catechumeni. Successe una volta che dal Ciclo nella Chiesa di Occidente, che per error di calculo Lunare celebrossi la conmiracoli. Pasqua ne' ventiquattro di Marzo in vece delli vent' uno di Aprile, quando giustamente dovea cader la solennità di tal festa; & attendendosi dal Popolo concorso alla sunzione l'avvenimento del solito miracolo, conmaraviglia commune nè riempissi di acqua il Pozzo, nè per iscarsezza di altro fonte in quel luogo aridissimo pote amministrarsi il consueto Battesimo; ficchè dolenti, e mesti si partiron tutti con pessimo augurio di maggiori disgrazie. Quando all'improviso seguì il miracolo dell'acqua prodigiosa nel giorno ventunesimo di Aprile; onde S. Leone, che racconta questo successo, conchiude be Evidenti miraculo claruit, Occidentalium partium suis- b widem. se errorem. Altro somigliante miracoloso sorgimento d'acque descrive [c] Cassiodoro nella Basilicata, [d] S. Gregorio Turonense in Portogallo, e [e] 1.8. epist. 33.
d.S. Gregorio Turonense il Lettore

Sofronio nella Licia, a' quali per brevità rimettiamo il Lettore. Nell'accennato racconto il [f] Valesso sostiene, che Vittore minac-cap. 24. ciasse solamente alle Chiefe dell' Asia la Scommunica, e non mai la sulmi- e Sophron. in prato spir. c. 214, 215. nasse: il dottissimo de Marca [g] afferma, che Vittore la ritrattasse sull- sulle sulla sull minata, ai preghi di S. Ireneo che si frapose tra esso, e le Chiese Asiatiche, fat. adc. 24. lib. 5. come Conciliatore commune di pace. Ciò [b] che dicasi, tutto ridonda g De Marca lib. in gloria del Pontificato Romano, ò tremendo co' contumaci, ò miseri- 3. cap. 9. Nuove, e diffecordioso co'gli humili. Nulladimeno noi, che scriviamo le cose antiche renti opinioni con l'antica schiettezza, e nel riferirle nulla temiamo le opposizioni inutili fatto della scomdegli Heretici, non possiamo indurci à concorrere ne'sentimenti di quegli munica. Autori, i quali ò non vollero ammettere la fulminazione della Scommu- antigillus partizi nica, ò l'attestano incontanente ritrattata, per togliersi forse d'impegno d'Ilere 1. 6.3. di rispondere à [ii] quei, che nel caso seguito millantano dissubbidienza i Mornaus in mydegli Asiatici ai Decreti Pontisicii, dispregio agli Oracoli di Roma, e conopposit, cont. Vistoculcamento dell' Autorità venerata della prima Sede. Conciosiacosache egli
rem, & Maimb.
è verissimo, che gli Asiatici dispregiaron la Legge, mà non già il LegislaEglise Rom. c. 8. tore; ostarono alla Pontificia sentenza, ma non già al Pontefice; non curarono il fulmine, mà non già chi vibrollo. Nè quindi siegue il supposto pregiudizio dell' Autorità Pontificia, la quale per altro ancor che fi suppongatal volta oltraggiata, non per questo riceve verun nocumento dalle passioni de' Contradittori, non essendo ella independente, universale, & infallibile, perche tale sia stimata dagli Huomini, mà sol perche tale siì costituita da Giesù Christo, che sù, ed è il [k] primo, e solo Pontesice della k Ad Hebr. ; Chiesa Cattolica. [l] Ex personis, disse a un simil proposito Tertulliano, & 6.
probamus Fidem, an ex Fide personas? La maledicenza del Reo non mai seript. 6, 2. rende imbelle l'autorità del Monarca: il che, come si disse, non hà luogo negli Asiatici, che se non hebbero nella dovuta venerazione il Pontificio Decreto, non però pregiudicarono alla Sovranità del Giudice, che non è sottoposta alla contrarietà delle parti; nè mainegaronglisoggezzione

Applaudita an-

glor. Martjr. 1. 2.

d Bellar, lib. z. de Rom. Pont. 6. 19. e Paul. Inril. c. Constit. in fexio C. st animarum. E Vedi i: Pont. d Silve ino . & Aoud Bar. ann.

225.8, 102.

Eccl. n. 26.

· . . R fine .

per incompetenza di dominio; altrimente perche tanto affatticarsi quei a Eusteb. 1.3. e. gran Prelati, e per essi il [a] vecchio Policrate in persuadere il Pontence à fraffornare il colpo della Scommunica? Perche tutto il Christianeb Idem ibid. e 25. simo, e per esso il celebre [b] S. Ireneo compassionando la cecità di que' Popoli, interporre suppliche à Vittore, acciò egli atterrisse li contumaci con la minaccia più tosto, che con la condanna? S'essi non giudicavano il Papa lor Superiore, perch' essi non iscommunicar lui, mentr' egli arrogavasi l'indebita Superiorità di scommunicar loro? Come ben c Cal.l.q.ine.1.-. conclude contro Calvino [c] il Cardinal Bellarmino : [d] Extra Territorium [e] jus dicenti impunè non paretur, dicon le Leggi. Ed in fine perch' essi poi indi à cento, e più anni ravveduti ritrattarono [f] illor fatto col ritorno, che fecero doppo il Concilio [g] Niceno alla communicazione della Chiefa Romana? Forse si prega chi non ha autorità di esaudire? Si teme chi non hà podestà di castigare? Si ubbidisce chi non hà giurisdizione di comandare? Con tutto questo però non neghiamo gia noi, che dal dispregio de' Decreti del Papa in materia di Fede non se ne arguisca difetto di credenza nell' Autorità Pontificia; anzi per questo motivo siam di parere, che gli Asiatici per più di un Secolo venissero communemente riputati Scismatici, ed Heretici, mentre di ciò che suppone il citato de Marca, seguitato dal menzionato Schelestrat, à provarsi Facillimum, cioè che tutti gli Orientali, ancor che ubbidienti alla Sede Apostolica, communicassero sempre con gli Asiatici, non habbiamo fin'ora trovato motivo, che pienamente ce'l persua-& Gavard. on. 2. (.3; ne prima di noi l'hà rinvenuto un' Autore [b] ancor vivente, che 98.4 de Hierarch. rispondendo al Natale [i] Alessandro, che di questo fatto si è valsuto Nata ab Alex. contra l'Autorità Pontificia, doppo di haver'egli chiamato l'Argomento del Natale Argumentum Lutheranorum, quantunque abbracci l'una, e l'altra risposta, e della sospensione della Scommunica satta instante Iraneo, e deila continuazione di essa, secondo questa seconda nulladimeno sogginnge, Nego non fusse habitos Hareticos, nec hoc à Natali probatur. Quel dunque, che noi diciamo, si è solamente, che gli Asiatici non pretelero mai di negare al Papa la suprema Giurisdizione sopra di essi, e sopra tutta la Chicia, ciò che siasi se alla dottrina ripugnassero le operazioni, ed il fatto non concordasse col detto. Dal che bastantemente a nostro credere resta stabilita l'asserzione di Eusebio, che 1 55%. 1.5.e.24. scriffe, [k] Victor omnes fratres incolentes Regiones Asia prorsus à communione secludendos edicit. Ed al Sozomeno, che s' allega incontrario, diciamo [1] col Baronio, estersi egli allucinato, ponendo Victore in luogo di Anic ro: il che non deve parere del tutto strano al de Marca, gia che ancor'esso nel Testo di tal' Autore avverte di leggersi erroneamente Polycarpum in vece di Poycratem.

Fine del Secondo Secolo.

# TERZO SECOLO

CONTIENE

## LI PONTIFICATI

DI

Zefirino, Calisto, Urbano, Ponziano, Antero, Fabiano, Cornelio, Lucio, Stefano, Sisto II., Dionisio, Felice, Eutychiano, Cajo, e Marcellino;

E

### L'HERESIE

D. I

Tertulliano, Origene, Valesiani, Montensi, Novaziano, Anabattisti, Sabellio, Angelici, Apostolici, Paolo Samosateno, Manete, e Manichei, Hierace, e Donatisti.



Hareticos Deus permittit, ut emineant qui probati

funt in eloquio Dei. Quam sententiam Paulus expressit 1. ad Corinth. 1 1. Oportet hareses esse, ut qui probati

funt, manifesti fiant
in vobis.

S. Augustinus epist. 106.



# SECOLO TERZO.

### CAPITOLO I.

Zefirino Romano creato Pontefice 8. Agosto 203.

Condanna, Ravvedimento, Ricaduta, e Morte di Praxea. Conversione mirabile di Natalio. Simmachiani Heretici Marcioniti. Disputa celebre de' Cattolici contro li Montanisti. Decreti di Zestrino contro loro. Scommunica contro Proculo, e Tertulliano. Calunnia malignissima del Rhenano contro S. Zesirino. Vita, Scritti, Hereste, e Morte di Tertulliano, e di Origene. Valesiani, e loro Heresia. Origenisti semplici, e turpi. Discorso sopra la Validità, Antichità, Origine, Versioni, Idiomi di tutti li libri della Sacra Scrittura, e della opposizione, che le fanno gli Heretiei.



ISTRATTO Vittore in agitazioni lontane contro i Quartodecimani dell' Afia Iasciò al Successore un grave cumulo di penosi pensieri contro inimici più prossimi, che insettavano Roma con heresia tanto più formidabile, quanto più invisibile ad ognihumana ragione. E Praxea era un di essi, che, come habbiam detto, negava in Dio la distinzione delle Persone, pretendendo di poggiare al sommo della

persezione con l'oppressione della Divinità. Zefirino per sua prima operazione svesse la mortal pianta di una tanta empietà, condannandone [a] come abominevole la dottrina, e come sacrilego l'Autore. Mà se a optat. advers. ben la scommunica parve, che servisse à Praxea di ravvedimento, il Parmen.lib. 1. ravvedimento tuttavia sù effetto di terrore più tosto, che di coscienza, e, al folito degli Heresiarchi facilissimi a convincersi, mà difficilissimi à persuadersi, tornò al vomito, dal quale su tolto di vita nell' ostinazione del suo male.

Non così però Natalio, che purgata l'Herefia à forza di battiture, conversione di ricevè falute nell'Anima con la carnificina del Corpo. Descrive il fatto Natalio. Eusebio, meritevole di rissessione, e di racconto; [b] Erat quidem, dic'egli, b Euseb. 1.5. c. 27.
Natalius Confessor ab Asclepiodoto, & Theodoto fraude deceptus, (hi ambo c Circa il valore
Theodoti Coriarii discipuli erant) & ab illis duobus salario quodam, & merPontif. di S. Piecede persuasus, ut illius erroris Episcopus crearetur, ea lege nimirum, ut tro-centum quinquaginta denarios [c] menstruos isti ei persolverent. Qui quidem

ITO

Secolo III.

NO.

cum se in illorum societatem dediset, per visiones quasdam à Domino ad se demissas sapenumero admonitus fuit. Caterum quoniam prima erat apud illos Sedis Episcopalis appetitione tamquam homo inescatus, & turpi quastu, qui multis affert perniciem, irretitus, & propterea lentius, tardiusque Dei visionibus animum attendit. Tandem per integram noctem à Sanctis Angelis flagris, ac verberibus usque adeò acerbe, & graviter casus fuit, ut cum primo mane surgeret, cilicio, & sacco indutus, cineribus aspersus, magno cum mærore, & lacrymis ad pedes Zephyrini Pontificis se supplicem absiceret, Enon modò ad Cleri, sed Laicorum etiam genua adpolverezur: ita ut Christi misericordis Ecclesia illum magnoperè commiserata, lamentis una se dederet. Attamen ille, licet multis precibus usus fuiset, & plagarum vibices, quas pertulerat, oftendistet, vix tandem in communionem Ecclesia receptus fuit. Così Eusebio, dimostrando, che un de' più potenti rime-

maggior vantaggio alla Fede Cattolica, quanto più la Fede Cattolica

dii per sanar' il mal dell' Heresia, si è il castigo, e la frusta. L'applandita testimonianza della conversione di Natalio recò tanto

Heretici .

in Roma fro Cat. Michia

resessi allora gloriosa conprove publiche di famosa disputa. L'Heresie di Valentino, di Marcione, quelle di Taziano, e di Praxea, e le rimanenti accennate à erano già suppresse sotto il torchio della condanna, ò picciol seguito havevano in Roma di gente vile, & oziosa. E se ben parve allora, a S. Philag. c.63. che quella di Marcione nuovo vigore [a] prendesse da un tal Simmaco, per cui li Simmachiani (così ne furon detti li seguaci) con modibarbari, e simmachia i spietati, inserociti nell'odio della carne, da sè medesimi si trucidavano; tuttavia bastava al Pontefice, che cotali Heretici osservassero bene la lor Legge, per vederla ben presto estinta, e distrutta, perche se tutti per Legge uccidevansi, niun di loro per necessità propagavala. La sola Heresia di Montano era lo scoglio, in cui ancora urtavano alcune Chiese, el'unico soggetto de'publici discorsi, el'unica Setta, che si arrogasse riputazione, e credito nel Christianesimo. Poiche essendo ella fondata in austerità, e rivelazioni, cofe fante, & ammirabili, e confiderandofi nell'apparenza di Montano, Huomo continente, e divoto, conciliavasi in qualche parte Celebre disputa eziandio l'aura di Catrolica. Ma il vero Spirito di Dio, che non può ine let, e Mont. gannare, nè essere ingannato; onde regge con infallibil condotta la sua Chiefa, haveva prima permesso, che con la rivocazione delle lettere pacifiche Aniceto la rendesse sossetta, e poi più pienamente informato la rigettasse, e con ferma sentenza la riprovasse, e con diversi Decreti ne approvassero successivamente la condanna Sotero, Eleutherio, e Vittore. Zefirino perfuaso anch' ei di una così notoria falsità, con unione caminava ne' medesimi sentimenti de' suoi Predecessori. Mà molte volte conviene a' Principi dar ragione ai Sudditi de' loro comandi, e sodisfarli oltre al dovere nelle loro domande. Poiche benche fosse stato da tanti Pontefici condannato, epalsasse già per Heretico il nome di Montano, nulladimeno pareva, che mun certo modo si desiderasse nuova discussione di quella dottrina, e con tacita illanza se ne richiedesse revisione; onde Zesirino risoluto di estirpar dalle rac o questa sempre rinascente zizania, s'inchinò soprabbondantemente ò alle preghiere, ò alle domande, ò alle querele degli appassionati, eper toglier loro ogni refugio, determinò di ridurre à nuova disputa la Questione, accioche almeno la prendessero in maggior' horrore quegli, che fin allora n'eran mondi, essendo cosapiù facile, il far'astener da un cibo

ZEFIRE NO.

velenofo, chinon l'hà mangiato, che il trarlo fuori dallo stomacho, à chi di già se n'è pasciuto. Intimò dunque la Disputa con tutta quella publicità, e buone regole, per cui apparisse anche a' Montanisti manisesta l'empietà della lor causa. Stabilito il giorno, su publicato il Congresso con invito di chiunque quello si fosse, che maggiormente presumesse di sostener' il Paraclito di Montano. Per gli Heretici comparve Proculo, che dai Montanisti era stimato un secondo Montano. Per la parte de' Cattolici si trascelto il maggior Theologo, che si ritrovasse allora in Roma, cioè Cajo, Huomo celebre in Virtu, e in Dottrina. Convennesi entro ampla Basilica, e volle assistervi il Papa medesimo spettacolo, espettatore del successo; perloche la sunzione non potè riuscir più maestosa, si per la materia, che dibattevasi, come per il luogo, ove rappresentavasi, e per il valore de' Partitanti, e per il concorso del Popolo, e molto più per la presenza stessa del Pontefice, che accresceva terrore, e sama all' Assemblea. Cajo, che riportò la palma, e l'applauso della vittoria, compose un Libro dinotante le particolarità, le obje- a Euseb, li 6, c. 110 zioni, gli argomenti, e le risposte di una parte, e dell'altra, ed Eusebio [a] attesta, esto haverlo letto; mà à noi sol famane giunse; onde comprovasi, Pro-Nuova condanna culo esfersi partito dalla Basilica, e da Roma consulo, vinto, e convinto, in fra quali è inclunulla assistito dal suo decantato Paraclito. Il Pontesice, doppo piena sodissolidario de la Proculo, e fazione anche de' Contumaci, confermò allora le passate condanne, e vibrò nuova scommunica contro Proculo, e contro Tertulliano, il primo de' quali erasi mostrato sermo nell'Heresia, e'l secondo vantavasi di sostenerla co' scritti. Quindi contro una delle più esecrande bestemmie di Montano, che afferiva irremissibile il peccato dell' Adulterio, e della Fornicazione, egli formo il seguente Decreto, [b] Pontifex Maximus Episcopus Episcoporum, Ego b And Tertull. & Machia, & Fornicationis delicta panitentia functis dimitto. Quali parole furono più tosto parte del Decreto, che'lDecreto rimasto oscuro fra le tene- Calunnia de' Iubre dell' Antichità: mà che così ofcuro ancora fà risplendere l'autorità de' terani contro il Pontefici Romani, e l'ampiezza del loro Ecclesiastico Dominio sopra tutti no li Vescovi del Christianesimo, mentre da un'inimico stesso della Chiesa Romana, qual' era Tertulliano, vien' egli riferito, e per provvidenza del Cielo fin dal terzo Secolo da esso tramandato alla Posterità ne' suoi Scritti. Da nizzasse il Vescovo di Roma, e ne pone l'asserzione nel margine del Libro Eccles. in Cajo. delle Annotazioni di Tertulliano con queste parole, Episcopus Romanus montanizat. Se Rhenano intende, che montanizzassero li Pontefici Antecessori di Zefirino, li riferiti successi de' Pontefici Antecessori di Zefirino smentiscono la calunnia, e rendon provata la detestazione commune di tutta la Chiela Cattolica contro Montano ; mentre il folo Aniceto errò nella Dimissoria delle Lettere Pontificie, el'errore Fuit circa Personam, non circa fidem, da cui, come ben nota [f] in somiglianti casi un' Eminente Scritto-scard Bellarm, de re, non devesi, nè puossi arguir difetto di Podesta. O egli parla di Zesirino, ap. 8. come se Zefirino di nuovo discutesse una dottrina di già riprovata, quasi che ne dubitasse della verità; e in ciò non sol s'inganna, mà incorre nella taccia di manifesto ingannatore, mentre vuol persuadere un principio tanto falso in ogni scuola, quanto falso si è, essere una medesima cosa il discutere semplicemente una Dottrina per rinvenirne il vero, ò il discreditarla con nuovo elame in onta maggior dell Autore, e de' Seguaci. Il che precisamente inte-

Pontefice Zefiri.

NO.

se di far Zefirino, il quale non rivocò in dubio il già deciso da'suoi Antecessori, mà publicò con maggior pompa la Decisione, per renderne più abborrita la Setta. Onde la censura del Rhenano non hà nè luogo, nè forza, se non

Vita, qualità, scritti , perversione, e morte di Tertulliano .

nel bianco margine del Libro, ove l'Heretico si compiacque diregistrarla. Maragion vuole, che di un' Huom così celebre nella Chiefa di Dio, qual fù Tertulliano, che habbiam pur' hora veduto scommunicato con Proculo da Zefirino, e così benemerito della Christianità di que' tempi, avanti che nell' Heresia precipitasse di Montano, quella menzione si saccia,

Loven. l. 2.

1 Idem de script. Ecclef. in Terru.l c Vinc. Lirin. contra Har. c. 24. 1

197. n. 19.

e Tertull.de I allio f Pamel. in vit. eumdemnum, S. O segg. h Idemibid. c.s.

1 Apud Ray, ann. 897. n. 20.

per cui rendasi chiara l'intelligenza della nostra Historia, enella di lui caduta ciascun' apprenda, quanto pericolo sovrasti à chi più in alto vien sollevato ò dal merito della virtù, ò dalla fama della dottrina, e con spavento ripeta ciò, che con spavento disse S. Girolamo dell' Angelo Lucisero, a S. Hier, advers. [ a ] Si altissima illa sublimitas cecidit, quis cadere non possit? Si in Calornina, quanto magis in Terra? Nacque Tertulliano in Carthagine di famiglia [b] nobile, eProconsolare, enacque d'ingegno così elevato, e persetto, c] Ut nihil sibi penè ad expugnandum proposuerit, quod non acumine irruperit, aut pondere eliserit; e perciò se la natura lo se nascere da Padre Idolatra, la vivacità dello Spirito lo ridusse alla cognizione della verità, e d Apud Bar. ann. Legge di Christo. Dicesi, [d] chescongiurati da' Sacerdoti Christiani alcuni Demonii rispondessero, Essi essere gl' Idoli adorati da' Gentili; e Tertulliano, che quella verità apprese dal Padre della bugia, abbandonata la Toga, [e] assunse il Pallio, ch'era allora [f] l'insegna, e l'abito di tutti li Christiani, ò almeno [g] de' più perfetti, & austeri Christiani; onde communemente dicevasi ò de' Gentili convertiti alla Fede, ò de' Christiani di vita più Barann. 197. n. santa, e ritirata [h] De Toga ad Pallium. Qual sorte di vestimento può facilmente assomigliarii al Monastico, dicui à lungo tratta nel suo Libro de Pallio il medefimo Tertulliano. Era ei allora giovane d'anni, e benche tutto applicato ne' Studii, tutto ancora distratto dall' età in conversazioni honeste, e piacevoli, che bene spesso consigliano gl'incauti à quell'ombra del quieto vivere, che offerisce ai Viandanti di questo misero Mondo lo stato conjugale; onde hitacile, come avvenne, che cadesse all'invito, & allettato da speranza di dubbiosa contentezza, si gittasse mal consigliato nell'immenso pelago delle agitationi del matrimonio. Egli [i] adunque prese Moglie, e non così tosto l'hebbe presa, che addottrinato suo malgrado nella sua medesima Scuola, il laboriofissimo Libro compose de Molestiis Nuptiarum, unico stogo allora di quelle continue afflizioni, delle quali noi ancora, che queste cose scriviamo, siamo per lui testimonio pur troppo vero, e presente. Mà come che il genio lo stimolava allo studio di materie Ecclesiastiche, benche agitato fosse dalle indispensabili domestiche occupazioni, con ingegnosa industria seppe trovar commodo, e modo di ridurre à persezione l'altro ammirabile Libro de Prascriptione, in cui pone distinto Catalogo di tutte l'Heresie, infurte nella Chiefa sin' al Pontificato di Vittore, e dove per suo maggior rimprovero queila parimente annovera di Montano. Insegnò intanto Rettorica in Carthagine, avvocò in Roma le cause, enon vi siì in quel tempo, chi con maggior merito di giusta lode nobilitasse i Rostri col perorare. Mà ò che à lui premorisse la Moglie, ò ch' ei civilmente premorisse alla Moglie, mutò ò condizione di stato, ò modo di vivere, e si diè à vita conforme alla inclinazione, tutto studio, ritiratezza, e divozione; e allorsi, che compose il sopracitato Libro de Pallio, ove dise medesimo dice, [k] Ego quidem:

F Tertellide Pall. 5 1 5.

II3

Capitolo I.

quidem nihil ferro, nihil campo, nihil Curia debeo, nihil officio advigilo, nulla rostra praoccupo, nulla pratoria observo, cancellos non adoro, subsellia non contundo, jura non conturbo, causas non elatro, non judico, non milito, non regno, secessi de populo, immò unicum negotium mihi est, nec aliud nunc curo, quam me curem. În tal ritiro da ogni mondana cura fece suo viaggio à Roma, e nella lontananza dalla casa paterna scrisse l'Apologetico a favor de' Christiani Contra Gentiles, e l'ameno Libro de Corona Militis; inditornato à Carthagine terminò quel più nobile per il Soggetto, e pui utile per la Chiesa contra Marcionem, e l'altro de Carne Christi contro il medesimo Marcione, che negavala, & i rimanenti de Resurrectione Carnis contro l'Heresie vaganti di quel tempo, de Spettaculis, de Idololatria, contra Judeos, de Anima, ad Scapulam, de bono martyrii contra Gnosticos, de Pænitentia, de Baptismate, & altri, de quali raccosse il numero il dottissimo Pamelio, che sù compositore della di lui vita, & annotatore diligentissimo degli scritti. Quindi S. Girolamo [a] attesta, che li Libri ad Magnum. di Tertulliano contengono ogni scienza, e chiamane l'Autore [b] Acris, & b Idem in epist. ad vehementis ingenii Vir eruditissimus, quo nibil eruditius, nibil acutius, & eloquentissimus, [c] Lattanzio, omni genere litterarum peritus, [d] Eusebio, Le- c Lastant. 1.5. digum, & rerum humanarum peritia clarus, [e] S. Agostino, Disertissimus, qui bue- d Euseb.) Apad cis sonantibus orationem inflaverit, [f] Nicesoro, Eloquentia admodum pole & S. Aug.) Xystum lens, acris, & ingeniosus admodum, e Vincenzo Lirinense con più prolitso Bibl. Santt. verb. elogio, [g] Sicut Origenes apud Gracos, ita Tertullianus apud Latinos, no-Tert. strorum omnium facile Princeps judicandus est. Quid enim hoc viro doctius? Har.c. 24. Quil in divinis, achumanis rebus exercitatius? Nempe omnem Philosophiam, atque omnes Philosophorum sectas, auctores, assertoresque sectarum, omnesque eorum disciplinas, omnem Historiarum, ac studiorum varietatem mira quadam mentis capacitate complexus est. Ingenio verò nonne tam gravi, ac vehementi excelluit, ut nihil sibi penè ad expugnandum proposuerit, quod non acumine irruperit, aut pondere eliserit? Jam porrò Orationis sua laudes quis assequi valeat? Qua tanta nescio qua rationum necessitate conferta est, ut ad consensum sui, quos suadere non potuerit, impellat; cujus quot pene verba, tot sententia sunt; quot sensus, tot victoria. Sciunt hac Marciones, Apelles, Praxea, Hermogenes, Judai, Gentiles, Gnostici, caterique, quorum ille blasphemias multis, ac magnis voluminum suorum molibus, velut quibusdam fulminibus, evertit. Così egli. Fù però il suo dire poco facile, meno adorno, e molto oscuro, & al parer di S. Girolamo [b] Creber h S. Hier in 1919. in sententiis, & loquendo difficilis, à come lo defini Lattanzio [i] In lo- ad Paulinum, quendo parum facilis, minus comptus, & multum obscurus. Difetto, che vin Instit. 1. 1. forse in lui provenne dalla continua lezione degli Autori Greci, ondes' imbeverò in modo delle loro frasi, che scrivendo poi in lingua Latina, non seppe, per così dir, dimenticarsene. Et tamen hic quoque post hac omnia, bic, inquam, Tertullianus, siegue piangendo il sopracitato Lirinense, Catholici dogmatis, idest universalis, ac vetusta sidei parum tenax, ac disertior multo, quam felicior, mutata deinde sententia, fecit ad extremum, quod de eo Beatus Confessor Hilarius [k] quodam loco scribit, sequenti errore k S. Hil, in Main. detraxit scriptis probabilibus auctoritatem, & fuit ipse quoque in Ecclesia cap.8. magnatentatio. Così egli. S'infranse dunque Tertulliano allo scoglio de' Grandi, cioè all'urto della superbia, solito tarlo delle Anime nobili, e sapienti. L'elezione al Pontificato di Papa Vittore, Huomo Africano com' Tomo I.

7 EFIRI-

Secolo III.

NO. a Vedi il Ponto di Virente.

egli, ein minor pregio forse di dottrina publica presso le genti, commossegli prima l'animo à rancore, e la ripulsa [a] accennata dal Vescovado di Carthagine fomministrò nuovi stimoli all' animo già commosso contro quel Pontificato. In tal disposizione di amarezze avvenne all'inselice di prender corrispondenza con Proculo, molto ben da lui conosciuto prima per fama, e poi annumerato frà gli Heretici Montanisti nel Libro, che scrisse de Prascriptione; e come che non manca giammai occasione di disgustarsi a chi la cerca, stimando egli questa adattissima alla vendetta contro la Chiesa Romana, cominciò à udir volentieri da Proculo quegli argomenti, che contradicevano alla dottrina Cattolica, & istillandosegl'insensibilmente nell' animo l'Heretica, venne à poco à poco ad alienarsi talmente dalla Religione sin'allora prosessata, che non potè più sconciamente desormare le belle parti del suo spirito per altro tutto pio, composto, & erudito. Il suo impegno però si restrinse più tosto allora nella risoluzione, che negli effetti; poiche anche sotto Zefirino si contenne con qualche freno di riverenza verso la Sede Apostolica, e scrisse il degno Libro dello Scorpiacum, in cui con la metafora di somministrar' antidoto contro il veleno dello Scorpione, riproval' Herefia de' Gnostici, e di Valentino. Mà in quello de Anima, che nel medesimo tempo compose, benche sorse inavvedutamente, mostrasi persuaso dalle rivelazioni delle Profetesse di Montano, che l'Anima sosse corporea, tenera, lucida, dicolor d'aria, e di forma humana. Tuttavia la vergogna, come si disse, superò l'impegno, e per qualche anno la fece da Heretico più tosto occulto, chepalese. Erano note à Zesirino queste debolezze di Tertulliano, ebenche riputasse utile alla Chiesa il mantenersi benevolo un così accreditato Soggetto, nulladimeno preponderò in lui il zelo della purità della Fede, onde unitamente con Montano, e Proculo havevalo scommunicato con spavento di tutto il Christianesimo, che stimava Tertulliano una gran Colonna della Religione di Christo. Ma Dio, che non ha bisogno di colonne per sostener l'edificio della sua Chiesa, sece, che il suo Vicario la schiantasse, e come dannoso, e riprovato sasso la rigettaffe, e col fulmine della Scommunica riducesse in pezzi colui, che era b S. Leoepifi.76, riputato un de' principali sostegni di essa. [ b ] Melius est, dice S. Leone, in Ecclesia carere membris, quam sum ipsis in aterna ire supplicia. Nam superfluò extra Ecclesiam positis resistimus, si ab iis, qui intus sunt, vulneramur. Abjicienda prorsus pestifera hac à Sacerdotali vigore patientia est, qua sibimet, peccatis aliorum parcendo, non parcit. A un colpo così publico, e sensibile dichiarossi Tertulliano contradictore aperto de' Cattolici, e de' Papi, e come disse di un'altro S. Eucherio [c] Nontam capit ese, quod non erat, quam prodidit, quod latebat. La sua natura risentita, e superba, che sin' allora lo haveva mantenuto forte nell' impegno di dimostrarsi non solamente Cattolico, ma impugnatore invitto di chiunque la Cattolica Fede impugnasse, quella medesima lo perverti poi in modo, che s' inhorridisce la penna nel descriverne la perversione, e piange l'animo alla sola rimembranza di doverne esporre i successi. Li Cattolici, ch' ei haveva sino allora difesi sotto lo scudo insuperabile dell'Evangelio, cominciò à mord S. Hier. advers. dere con quella, che S. Girolamo [d] chiamò, Caninam facundiam, dando loro nome di Psichici, cioè Animali, perche havevano condannata la dottrina di Montano, cioè di colui, ch'egli medesimo haveva connumerato frà gli Heretici, appropriando contro di essi il detto di S. Paolo [e] Animalis Ho-

e'S. Eucher inhom. de S. Maximo.

Lucif.

lis Homo non percipit, qua sunt Spiritus Dei; onde scrisse nel Libro contro Praxea, Nos quidem agnitio Paracleti, atque defensio disjunxit à Psychicis. Trale proposizioni di Montano esecrate da Zestrino, due si erano le seguenti, che illecite, e prohibite fossero le seconde nozze, e che per Legge osservar si dovevano le trè proposte Quaresime; e come che ambedue furon molto gradite da Tertulliano, il cui animo più tosto inclinava all'aspro che al giusto, la condanna conseguentemente glie ne riuscì acerbissima; onde non è credibile, quanto rabiosamente s'invehisse contro i Cattolici, e quanto baldanzosamente contro i Papi si scagliasse, come Giudici iniqui della sentenza; ed in ssogo di sdegno compose allora li Libri de Jejunus, e de Monogamia, in cui hor' i Cattolici, hor' i Papirimprovera, ò come lufluriosi, perche ammettono le seconde nozze, ò come ingordi, perche riprovano i digiuni, [a] Mirarer, dice, Psychicos istos, si sola luxuria tene- a Tertul de lejun rentur, qua sapiùs nubunt, si non etiam ingluvie ducerentur, qua jejunia cap. 1. oderunt. Mà se la passione inganno Tertulliano, l'ira acciecollo, per cui non seppe nè pur vedere i giorni prescritti per obligo a' Cattolici all' astinenza della Carne, & all' offervanza del Digiuno, che quasi van di pari in numero con gli altri, ne' quali è lecito ogni cibo à lor piacere. Voleva Montano, che i Fedeli spontaneamente procuraffero il Martirio con incontrarlo: condannò Zefirino la propofizione, come aliena dall' istituto della Chiesa, che richiede costanza nel cimento, mà non ammette ordinariamente libertà di procacciarlo. Altro non volle Tertulliano per porre in derifo il Giudice, e la fentenza; e chiamò Zefirino, e generalmente tutti li Papi vili d'animo, e codardi, perche intempo di guerra sfuggivano la pugna, quando intempo di pace si dimostravano valorosi, e prodi, con intimar Dispute, che non offendono, e con ispacciar Decreti, che non feriscono, [b] Novi Pasto- b Idem advirs. res eorum in pace Leones, in pralio Cerpos. Mà contro Zefirino più individual-Fraxeame. 1. mente, epiù ampiamente si stese con l'occasione dell'accennato Decreto d'indulgenza e perdono a' Fornicarii, [c] O edictum, dic'egli in un Libro, che à c Idem depudien. tal' effetto compose de Pudicitia, O edictum, cui adscribi non potest bonum fa- cap. 1. Etum! Et ubi proponetur liberalitas ista? Ibidem opinor, in ipsis libidinum januis, sub opsis libidinum titulis: sed hoc in Ecclesia legitur, & in Ecclesia pronuntiatur, & Virgo est? Absit, absit à Sponsa Christi tale praconium. Tanto l'Heresia perverti, e mutò Tertulliano, che nè pur ricordossi dise medesimo, epotè nel libro de Pudicitia riprovare il perdono de' peccati, quando nell'altro più degno de Pantentia chiaramente confessò, [d] Ecclesiam jure, rectèque recipere panitentes, & peccata dimittere. Mà i di lui errori furono a lungo compilati dal sopracitato [e] Pamelio, & a noi basta, e Pamelin anact. haver' accennate l'Heresie per render ragion dell'Opera, che scriviamo. Egli su ò il primo, ò sra' primi, che [f] asserisse l'Anime de' Giusti doppo f Tertull. la morte de' corpi trattenersi in alcuniseni reconditi dell' Arabia, nè per- Marc. 1.4. venir alla fruizione della visione beatifica, se non doppo il giorno del Giudizio; qual dottrina benche infinuata nel Libro [g | quarto di Esdra, che non è ammesso fra' Canonici dalla Chiesa, su da Benedetto XII. dichiarata espressamente [b] com'Heretica. Onde meritamente Papa Gelasio [i] cen- h Vedi il Pontif di surò Apocrise le opere di Tertulliano, perche al solito di chi molto scrive, Binedetto XII. poco corregge; ese generalmente parlando, raro è quel Libro, che non antigillustr. part. contenga errori, rariffimo riputar si deve quell'errore che daun' Heretico 2. dissert. 3, c. 1. non si asserisca ne' suoi Libri; e perciò di Tertulliano lasciò scritto S. Giro-

NO. 2 S. Hier . in apolo .. contra Ruff.

b Idem epift, 65.

lamo, [a] Laudo ingenium hominis, Hareses damno. Non per ciò i di lui Libri surono ò poco graditi dall' Antichità, ò biasimati generalmente dalla Chiesa, poiche contengono erudizione profonda, e soprafina acutezza; & il sopracitato S. Girolamo racconta [b] con attestati di autorevole testimonianza, che S. Cipriano leggeva ogni giorno alcun foglio di effi, e nel chiederli diceva Da Magistrum. Ed in vero gran Maestro sarebbe egli riputato da' Cattolici, se non si sosse dichiarato infelice Discepolo di donnicciuole, e Bande, in vite di Proculo, e di Montano. [ c ] Dicesi, ch' egli sin' all' età giungesse disessand'S. Mg. do har. tatrè anni, e[d] che nella vecchiaja abbandonati li Montanisti, nuova Setta istituisse col nome di Tertullianisti. Qual cosa, essendo pur vera, aggravò con nuova colpa la di lui fama; onde fra gli Heretici vien'annoverato Tertulliano negli Annali presentemente dalla Chiesa.

Vica, qualità, scritmorte di Origene.

cap. 36.

divin. lett.

rin.cont. Har.c.23.

i Idem ibid.

Manuova, e per gran successi non men'illustre materia à scriver di se ri, perversione, e ci presenta un' altro più ammirabile ingegno, che se con minor pompa di scienza havesse saputo esser dotto, più concorde vanto haverebbe certamente riportato da' Cattolici di Huomo, come chiamollo il suo appassionae Didim.) apud to Didimo [e] Secundum post Apostolos Ecclesiarum Magistrum, ò come disselo S. Athanasio [f] Fidei testem locupletissimum. Origene su questi, nome f S. Atha.) Sensia 10 S. Athanano [1] Fuel lestem completissimum. Origine in quelle, se tanto celebre nella Bibliot. Santia 1.4. egualmente applaudito, & aborrito dalla Chiesa, e tanto celebre nella qualità della persona, quanto riprovato nella quantità degli errori; sicchè potrebbe da' buoni desiderarsi, ch' egli ò non fosse mai nato, ò non fosse g Cassiod.de Inflit. mai morto, essendo, che de' di lui Libri hebbe à dire Cassiodoro [g] De Origene inclusive dictum est, Ubi bene nemo melius, ubi male nemo pejus, h Apud Vinc. Li- e molti Dottori con dannata proposizione vollero più tosto [b] Cum Origene errare, quam cum aliis bene sentire. Non patsava egli li diecisette anni, quando si creato Pontesice Zesirino, e benche con lungo corso si stendesse la sua vita sin presso l'anno settuagesimo, nulladimeno la memoria che converrà spesso farne ne's seguenti Pontificati, e la rissessione di non distrarre il Lettore in continue digreffioni dal corfo incominciato dell'Historia, ci perfuade far' in questo luogo di lui quella menzione, che veniam pur' hora di fare del suo Connazionale Tertulliano. Africano si dunque ancor' Origene di Nazione, mà Alessandrino di Patria, e [i] In ea domo natus, que fuit illustrata Martyrio; poiche Leonida suo Padre nella persecuzione di Severo sopporto tormenti per la confessione della Fede, sotto li quali morendo Martire col taglio della testa, di un grand' Heroe nobilitò la Chiesa di Dio, elasua casa. Da così degno Genitore hebbe la vita, e l'educazione Origene, che se si sosse contentato disaper meno, havrebbe senza dubbio superato il Padre nell'eccellenza della fama, & eguagliato nella prerogativa della Santità; essendo che i di lui principii, e fanciullezza surono di tant' ammirazione a' Domestici, e ditanto stupore agli estranei, che ben quindi tutti appresero, con quanta speranza di progressi maggiori operasse allora in quell'età prodigii così grandi. Deitinollo Leonida fotto la disciplina di due famofi Maestri, il Grand'Ammonio, e S. Clemente detto l' Aleffandrino, acciò istruissero il Figlinolo nella lezione delle Scritture divine, e naturali, affin che l'une servissero di necessità alia di lui vita, l'altre di ornamento; ed egli in breve vinse l'espettazione del Padre, e de' Maestri, che per frenargli l'ingegno, benespesso lo riprendevano, e conviolenza lo ritiravano dentro li termini dell' età. Onde Leonida, che tacito gioiva, e continue lodi dava à Dio di così nobile Prole, trovatolo una volta ad-

dormen-

117

Capitolo I.

dormentato nel letto, dicesi, che il petto gli scoprisse, e come Tempio di Dio riverentemente lo baciasse, e poi beato; e selice si chiamasse di un tanto figlio. Ardeva allora contro li Chistiani la persecuzione di Severo; e Origene, che spesso ne vedeva condotti à truppe al Martirio, rimproverava à se medesimo la sua disgrazia, che Christiano anch' esso frà tanti Christiani condannati, pur non fosse aggregato con loro, come se forza, e petto non havesse di sopportar, com' eglino, la morte; & alla Madre convenne più volte ritenerlo con prieghi, acciò confuso fra la moltitudine de' prigionieri, con fraude in un certo modo, non involasse a' Gentili la palma desiderata del martirio. In questo servor del Figliuolo, avvenne, che Leonida fosse preso, e dopo breve prigionia condannato dagl' Idolatri al supplicio. Non è credibile, come avvampasse allora Origene di santo zelo, stimolato egualmente dalla rimembranza del Padre, dal zelo della Fede, e dalla competenza di esser messo à parte del merito contratto dal suo sangue; e mosso non da dolore, ma da invidia, si avviò al carcere de' Martiri, e non sarebbe certamente mancato nè il martirio à lui, nè esso al martirio, se la provida Madre denudatolo delle vesti, col motivo della verecondianon l'havesse ritratto dal proponimento. Tuttavia pur così, come imprigionato dalla nudità, seppe trovar modo di meritarsi l'odio de' Gentili, perche, dove non potè giungere con la presenza, arrivando col volo della penna, al Padre scrisse lettere così tervorose, suor di ogni affettazione ò di tenerezza puerile, ò di lamenti intempestivi, che non figlio dolente, mà confortatore invitto pareva della morte del Padre, [a] Obsirma te, Pater, a Ensch. 1.6 c. 23, dicevagli, Martyrium sortiter substine, nec aliud quidquam nostra causa molire. Intanto Leonida confumò gloriofamente il martirio, e nel medesimo tempo restò privo Origene della Madre, disei Fratelli, e di tutte le facoltà paterne, applicate al fisco dagl' Idolatri. Mà la morte de'suoi recoglipiù tosto stimolo à seguirli, che disgusto di haverliperduti, erisoluzione prese, che sembrarebbe temeraria à chi non sa, quanto suoco accender possa in un cuore il zelo della Fede. In quella fiera persecuzione ciascun Christiano in Alessandria, nascosto nelle caverne, ssuggiva l'incontro dello sdegno horribile de'Gentili: Origene al contrario giovane allora d'anni dieciotto apri publica Scuola di scienze in mezzo à quella vasta Città, e non contento d'insegnar quelle più communi, e liberali, che non appartengono, nè contradicono alla Religione di Christo, spiegavala Scrittura, eli Misterii più riguardevoli della Fede Cattolica contro quegli Heretici principalmente, che ammettevano li due principii, e contro chiunque in particolare non professasse la vera Legge. Onde per la novità dello spettacolo non solamente hebbe concorso di Uditori, mà la sua Scuola potè dirsi Accademia di Martiri, perche da lei uscirono un'Herone, un Plutarco, due Sereni, un' Heraclide, un Basilide, una Rhaide, & altri molti, che col sangue sparso per la Fede comprovarono la dottrina appresa da un tanto Maeitro. Manella lor fortuna piangeva sempre Origene la sua disgrazia, che frà tanti cercati al martirio, esso sol non si trovasse, che lo cercava. E lo cercava forse con ardor tale, e con tal disprezzo di ogni humano riguardo, che se una più alta providenza non l'havesse servato à cose maggiori, sarebbe certamente incorso ne' Persecutori, mentre egli maggiormente andava à caccia di loro, ch'eglino di lui. Si portava di giorno alle carceri de' Christiani, e confortavali alla costanza, al luogo de' mar-Tomo I.

NO.

b Origin leve. 31.

tirii, e baciavane la terra, se venivagli l'incontro di alcun, che per le strade condotto fosse alla prigione, sermavalo, abbracciavalo, e per Dio sconginravalo à riconoscer la sua gransorte, e à sostener valorosamente que' tormenti, che prima di lui haveva per lui sostenuto quel Dio, la cui Fede con quell' atto attestavano. E ne su ben' una volta preso à sassate da' Manigoldi, irritati da quell' inconsiderato ardimento, & inpericolo eziandio di rimanerne oppresso, se da suoi benevoli conoscenti non sosse stato sollecitamente altrove sottratto con la suga. E di amici non ne gli mancaron giammai, e molti, e grandi, e ciò ch' è fuor del solito, in ognistato, o di fortuna avversa, ò di felice. Era la sua vita tanto conforme alla dottrina, che insegnava, e con tanta docilità, e modestia sapeva esser dotto, e divoto, che il suo tratto attraheva potentissimamente la commune benevolenza, eba-\* Enfet. 1.6.c. 3. stava sol conoscerlo per amarlo, e udirlo per ammirarlo, [a] Qualis ejus fuit oratio, disse dilui Eusebio, che ne descrive la vita, tales suere & mores, & quales mores, talis suit & oratio. Per la qual cosa una nobilissima Vedova adottello per figlio, e volle risolutamente, che d'Alessandria si partisse, per non vederlo co' proprii occhitrucidato da' Barbari. Ed egli, che ben sapeva la massima Cattolica, che [b] insegnò eziandio poscia ne' suoi commentarii, di doversi suggir l'incontro de Persecutori, sì per essere à ciascuno incerto l'esito del combattimento, come per toglier' ai Carnesici l'incitamento al peccato con l'irritamento all'uccifione, partiffi con larghi sussidir di denaro, e di raccomandazioni à Giuliana erudita, e samosa Dama di Cesarea in Cappadocia, nella cui casa dimorò due anni, dando, e

ricevendo documenti rari di virtù, e discienza.

Mà l'ardor della persecuzione, che tosse Origene da Alessandria, hà divertito il racconto di un' azion celebre, ma colpevole, che avanti di portarsi à Cesarea intraprese Origene in quella Città. Come che il grido della virtù, e la fama della sapienza eccitava Huomini, e Donne di ogni età, e condizione à convenir di giorno, e di notte alla scuola di Origene, facilmente avveniva, ch'egli nella parte ribelle del corpo risentisse talora movimenti aborriti da lui medesimo, che li sopportava; onde il solo dubio di esser' inaspettatamente sorpreso dall' inimico, recava all' animo di lui timorosissimo di Dio agitazione, disturbo, e diversione dagli studii, e dalla vita virtuosa, che prosessava; e perche è proprio di Huomini grandi prender risoluzioni ardue, & impensate, deliberò per un' ottimo fine un pessimo mezzo, e si applicò un' empiastro esiccante ai Genitali, per cui divenne Eunuco, & impotente. Diede stimolo alla risoluzione il Testo dell' Evangelio [c] Sunt Eunuchi, qui se castraverunt propter Regnum Cælorum, e troppo litteralmente apprese quel sacropasso, di cui prima S. Paolo haveva detto d Littera occidit, e poi S. Girolamo, [e] Scriptura non in legendo consistunt, S. Hor. advers. sed in intelligendo. Poiche il danno si leggiero, se paragonasi con quello, che ne provenne al publico della Chiefa, in cui da cotal'esempio la Setta Heretica nacque de' Valesiani nell' Arabia, dove essendosi portato Origene à compiacimento del Prefetto Imperiale, che volle veder di faccia colui, f S. Epiph. har 58. che la fama rappresentava così grande, [f] un tal Valesio hebbe agio di apprender quell'indegno rimedio del casto vivere, e tanto prevalse in quell' animo Arabo la crudelta, che non solamente esso si sottopose al taglio, g Vedi il Fonti di ma trovò applanto, e segnito di compagni: sicche in [g] breve crebbe una Setta, che asseriva, non potersi alcunsalvare senza l'evirazione, e quanti veniva

c Matth. 19.

d 3. ad Corinth. 3.

Labiano.

Capitolo I.

119

ZEFERI-NO.

venivalor fatto di prendere, ò Passaggieri, ò Hospiti, tutti eunuchizzavano; ese il Paziente nell'atto doloroso inhorridivasi, escotevasi, eglino legavanlo', e con strette cordicelle a' Genitali obligavanlo à soccombere a quell'acerbo martirio; poi con gran cura custodivanlo, e se sopraviveva, lo nutrivano con delicatezza di vitto, e con esenzione da ogni diginno, & aftinenza di carne. Se bene à Origene attribuiscesi la novità della Setta, nulladimeno molto più antico di Origene fù cotal male nella Chiefa; poiche il medesimo [a] Dio prohibi agli Eunuchi l'entrar nel Tempio, quasi disdegnasse l'autor della natura, chi dimostravasi inimico della natura, Non intrabit Eunuchus attritis, vel amputatis testiculis, & abscisso veretro in Ecclesiam Domini; e li Santi Apostoli in un de' Canoni, che diconsi da loro formati, li rigettano non fol dallo stato sacro, mà eziandio dal Cleriicale, [b] Quisibi ipst virilia amputaverit, Clericus non efficitur: sui enim b can. Apost. 210 psius homicida est, & inimicus creationi Dei; e replicatamente, [c] Si quis, c loid. Can. 22. cum Clericus esset, virilia sibi ipsi amputaverit, deponitor: homicida enim sui ipsius est; e coherentemente agli allegati Canoni degli Apostoli il [d] d Concil. Nic. Cara primo Canone del primo General Concilio di Nicea. Nelle vite [e] de' quis a Medicis Santi Padri narrasi, che due Monaci Egiziani anntilati ad esempio di Ori- dist. 55. gene furono da S. Teofilo Patriarcha di Alessandria scommunicati, d'on-dist. 2. e 172. de raminghi, & efuli partendofi, doppo molti travagli con degna penitenza riceverono la Communione Cattolica da S. Epifanio; e [f] Leonzio, cum f Socrat. 1.2.c. 21.0 Presbyter effet, dignitate privatus est, quia cum muliere, Eustholio nomine, degens, & turpem suspicionem celare volens, genitalia sibi ipsi noscitur excidisc; di cui S. Athanasio [g] soggiunge, che ne pue fra' Laici sosse ammesso da' g S. Athan.in episto

Cattolici, masol sra gli Arriani trovasse risingio, e protezione.

Evirato, e abscisso pervene Origene in Cesarea nella Casa della nobile Giuliana, in cui trovò trattenimento confacevole al suo genio. Conciosiacosache havendo donato Simmaco à Giuliana la traslazione, ch'esso haveva fatta della Sacra Scrittura, viddela Origene, e scorsela, e nel teforo della sua gran memoria riposela, per quindi estrarla ad arricchirne il Mondo nella produzione, di cui allora formò l'Idea, di quel non giammai à bastanza lodato Libro dell' Offopla; e compose intanto l'interpretazione de Cantici, che in età più matura purgò, & ampliò con nuove dichiarazioni, epellegrine riflemoni. Ma dal suo ritiro in Cesarea provenne tanto danno ad Aleisandria, che ben' allora si avvidde quel Publico, quanto conferisca ad una Città l'haver' entro le sue mura un' Huomo segnalato d'ingegno, e di dottrina. Demetrio, che n'era Vescovo, cessata la persecuzione de' Gentili, non su tardo a richiamare Origene, che poteva dirsi l'ornamento, e'l decoro della Religione Christiana, estimolollo con l'invito commune delle preghiere, e con quello più honorevole della spedizione di alcuni Diaconi, acciò lo ritiraffero alla Patria, che attendevalo à braccia aperte, come suo Figlio, e Padre. E tornovvi Origene, ma il suo ritorno su à guisa di trionso, tanto parve, che si rallegrasse Alessandria di rivederlo, e riceverlo di nuovo frà i snoi Cittadini. Quivi egli salì di nuovo in Cathedra, e per meglio penetrare i sensi profondi della Divina Scrittura, nel trentesimo terzo anno della sua età con infaticabile attenzione si diè allo studio deila Lingua Hebraica, quale benche sia un' inestricabile labirinto d'idiotismi, punti, conjugazioni, e figure, così sollecitamente tuttavia apprese, che non vi suquasi scrittura in quell' Idioma, che con in-

 $\mathbf{H}$ 

credibile velocità non iscorresse, nè Dottor' Hebreo, che diligentissimamente non rivolgesse. Onde il suo studio, ch' era tutto per altri, lo se divenire così ammirabile appresso tutti, che, convocandogli Auditori la fama. vidde di nuovo nella sua scuola li Personaggi più celebri di quel Secolo, qualifurono S. Gregorio Thaumaturgo, Athenodoro fuo Fratello, Firmiliano, il famoso Trisone, i due Vescovi successori di Demetrio nella Chiesa Patriarcale di Alessandria Heracla, e Dionisio, & altri che co'loro nomi portano feco il pregio in ogni genere di egregia perfezione. E gli convenne ben' anche in pronta pugna far prova talora in publico del suo valore. non con huomini inclinati, & affetti alla sua Scuola, mà con inimici potentissimi, che vennero maggiormente orgogliosi per impugnar lui, che avidi di sentir da lui li misterii controversi della Fede. Capo d'essi sù Ambrogio, gran parte allora, e poderoso fazionante dell'Heresia di Valentino, che in Alessandria appostatamente portossi per disputar con Origene la gran Questione de Secoli. Origene volle Giudice dell'esto ogni qualunque Profesfore havessero eletto li Valentiniani, & opportunamente ritrovavasi in quel tempo in Alessandria Eutropio gran Maestro di quell' Heresia, huomo inflessibile di tratto, e tenacissimo di opinione, e come tale molto ben da Origene conosciuto e per grido, e per vista. Questi si acclamato Giudice dalla parte Heretica, e senza objezione di parzialità sù volentieri accettato da quello, che sosteneva la Cattolica. Nè senza gran providenza del Cielo parve, che nella medesima età in due Regie Metropoli rimanesse vinta, e confusa l'Heresia, cioè quella di Montano da Cajo in Roma, e quella di Valentino da Origene in Alessandria, e che prevalesse in due parti del Mondo la Religione Cattolica nella felicità de' successi, come fempre prevale nella giustizia della causa. Poiche non solamente [a] Origene vinse la lite, mà con la lite li Litiganti, il Giudice, e gli Uditori, confessandosi convinti Ambrogio, Eutropio, Muezio, Marco, Drosorio, Valente, e Marino Heretici concorsi à sostener'i Secoli di Valentino, mà con più prospero avvenimento destinati dall' Autor de' Secoli à render ragione alla Verità, e glorioso il trionfo della Fede. E questi è quell' Ambrogio, che da Contradittore divenne Discepolo, e Discepolo cotanto interessato della fama, e virtù di Origene, che Origene può dirsi trasmesso a' Posteri da Ambrogio, perche da Ambrogio ricevè non solamente impulso allo scrivere, mà denari, e commodo à publicare i suoi gran Scritti. Era Ambrogio dovizioso infacoltà, e veneratore, e rimuneratore de' Virtuosi, frà qualitenendo Origene appresso di lui il primo luogo, e in concetto di sapienza, & in rispetto di persona, gode di haverlo provato Contradittore nella disputa, e gloriossi d'essere stato vinto da un tanto Maestro. Onde non mai scostavasigli d'appresso, udivalo come Oracolo, ammiravalo come Arca di celesti speculazioni, ogni detto notavane, e trasmettendone a' Copisti le note, teneva come in continuo parto il dilui seracisfimo ingegno. Fu [b] però egli da Origene chiamato Ergodioctin, cioè Impulsore, e Promotore de'suoi Libri. Essendo cosa che con larga mercede salariava Ambrogio'al servizio di Origene sette Copisti, i quali giorno, e notte scrivevano, quanto Origene dettava, ed egli dettava loro materie differenti, & ardue con felicita così pronta di pensieri, e di parole, e S Hier, in pra- che la dettatura preveniva bene spesso la velocità dello scrivere di sette Scrivani, un solo de' quali (confessano di se medesimi se s. Girolamo, eS. Ago-

a Enfeb.1.6, c. 13.

Eufeb. 1.6. c.17.

fat.liv.3.corment. in epijtad Ga.s.

ZEFIRI-

NO. a S. August. lib.7.

b Martial. epigra 1.14.epigr, 206.

c Auson.epig.15C.

e [a] S. Agostino ) supplir poteva à qualunque sollecito Dettatore. Cosa, che spaventò allora quel Secolo, e di cui derivò a' Posteri più tosto epistato 5. horrore, che ammirazione della fecondità immensa di quella vasta mente, chesola potè vincere il volo di sette penne de'Copisti di quell'età, de' qualiscrisse | b | Marziale:

Currant verba licèt, manus est velocior illis: Nondum lingua suum, dextra peregit opus.

Et [c] Aulonio.

Quam prapetis dextra fuga!

Tu me loquentem prævenis. Quindi avvenne, che Origene traboccasse in errori, e per impeto di troppo corso naufragasse frà i ciechi scogli dell'Heresia. Oltre agli accennati Copisti gli assistevano sempre nell'operoso studio delle sue Lezioni alcune erudite, & honeste Donzelle in ricercar Libri, preparar Scritture, e dispor materie, falariate anch'esse dalla liberal munificenza di Ambrogio; ed elleno trattavan con Origene senza macchia di verecondia, ed Origene con loro fenza eccitamento di libidine. Nè alle grandi opere, ch'ei allora publicò, minor copia richiedevasi di Notai, e di Ministri. Conciosiacosache [d] il loro numero tanto forpatla la possibilità, & il tempo stabilito dalla d Euseb. 1.6.c. 29. natura alla vita dell'Huomo, quanto passò Origene ogn'altr'Huomo nella velocità dell'ingegno. [e] S. Epifanio mal'affetto à Origene, e [f] Ruffi- c. S. Epifh. hr. 641 no troppo affetto à Origene unitamente convengono, haver egli composto sei mila Libri. S. Girolamo [g] riprovane l'asserzione, ma nel rigettarla, g S. Hier. epist. 62. tantituttavia [h] ne registra, che sorprendono ogni humano intendimen- o in Apolog. adto. Altrettanti descrivene Eusebio nella di lui Vita, & il più volte nominah Idera in epist. ad to Lirinense conchiude, [i] Neminem mortalium plura scripsisse, quim Ori- laulam.

genem, cujus opera non solum periegi, sed ne inveniri quidem possibile sit. har. 23. Onde maraviglia non è, se così finisuratamente grande il spargesse la fama di un tanto Maestro, che Mammea Zia di Eliogabalo, e Madre di Alessandro, ambedue successivamente Imperadori di Roma, lo invitasse in Antiochia, dov'ella ritrovavasi, e [k] seco à Roma lo conducesse, desiderato egual- k Euseb.1,6,0, 120 mente, e desideroso di veder quella gran Chiesa; che Papa Zesirino lo ricevesse con dimostrazioni di distinta accoglienza, che Plotino Lettor di Scienze in quella Città si levasse in piè nell'entrar, ch'ei sece nella sua Scuola, e si vergognasse dipiù parlare avanti così famoso Uditore, che il Prefetto Cesareo dell'Arabia a se lo chiamasse per vederlo, che li Vescovi di quelle Chiefe convocati in Sinodo lo ammettessero alla discussion della causa di Berillo, che dalla Grecia à Nicopoli fosse s'ile braccia de'Popoli portato à riconoscere la nuova ritrovata interpretazione della Sacra Scrittura. che Laico fosse ammesso sùi Pergamida' Vescovi di Cesarea, e di Palestina, che per merito didottrina fosse promosso ad altissimi gradi, e che in fine Heretici, Gentili, e Filosofi con lunghe stentate pellegrinazioni ricorreflero à lui per configlio, à lui dedicassero Libri, & insigni Dottori alla dil irevisione li commettessero: cose tutte, che procedendo dal consenso mitorme, e publico di Papi, Vescovi, Imperadori, Filosofi, Dottori, e di qualunque pregio havesse in quel Secolo, rendono senza eccezzione il di lui nome egregiamente commendabile appresso il Mondo.

Ma rare volte si applaudisce universalmente da tutti alla Virtù, quand'Ella monta in grado Heroico, & appar fingolare. O'aftio fosse

NO.

ò malevolenza, ò gelofia, prima alcuni del Clero, poscia dall' esempio del Clero molti del Popolo non concorrendo à tanto grido d'eccellenza. cominciaron, com'è solito, à morder con piacevoli ditterii la dottrina di Origene, equindi la persona con pungenti motti, chiamandolo mezz'Huomo, e promosso al Sacerdozio contro lo statuto de'Canoni, e perciò degno ò di essere più parcamente lodato, ò più giustamente punito. Queste doglianze, che forse procedevano da causa colpevole d'invidia, e dirancore, furono con più seria rissessione apprese da Demetrio, che, come si disse, con gran vigilanza custodiva in qualità di Vescovo quella Chiesa; e bench'egli si ritrovasse inclinato à protegger la virtu di Origene, nulladimeno penetrata l'evirazione accennata, preponderò in lui l'osservanza de'Canoni, ericonvenne di poco avveduti, e di negligenti custodi de' Statuti Ecclesiastici Theoctisto, & Alessandro, l'un Vescovo di Cesarea, l'altro di Gierusalemme, perche havessero ammesso fra la milizia sacra della Chiesa un'Eunuco. Si discolparono i Vescovi con l'ignoranza di un fatto à loro non noto, e con maggior forza di scusa produssero le lettere commendatizie del medesimo Demetrio, che Origene haveva loro presentate per ottenere il Sacerdozio, rifondendo la gravezza dell'inconveniente nella malizia del Supplicante, che haveva celata con fraude la mutilazione seguita. In questa disposizione di cose, che rendevano chiaramente reo Origene, nuovo fuoco fi accele, onde finalmente arfe contro di lui il fanto zelo di Demetrio. Frà le altre grand'opere, ch'erano allora uscite dalla vasta mente di Origene, una suil Libro de Principiis, detto da'Greci Perì Arcon, Seminario d'Heresie, onde germoglio prima la Setta degli Origenisti, e poscia quella de'Pelagiani, Sette feraci d'infinite dissenzioni, e non mai intieramente ancora svelte dal terren della Chiesa. Origene [ a ] ad imitazion di Longino Filosofo Platonico di que'tempi volle anch'ei trattar l'astrusa materia de Principiis, ò per jattanza, ò per emulazione: mà compiacendosi di dedur le consequenze della Fede da i principii delle Scuole, in esto si dimostrò più tosto Filosofo, che Christiano, e s'invaghi di & S. Hier, epil, 61. comparir meglio ingegnoso, che divoto. S. Girolamo [b] notovvi otto Capit e Vediil Pourif. di di Hereile, che ] c ] formaron quasi otto Sette di Heretici; e son le seguenti. Primum, sicut incongruum est dicere, quod possit Filius videre Patrem, ita

a Portegr, in Fita Pletine.

Vigilia.

d Pfat. III

To21 6 70

. 3.

inconveniens est opinari, quod Spiritus Sanctus possit videre Filium. Secundum, quod in hoc corpore quasi in carcere sunt anina relegata, & antequam bomo fieret, in Paradiso interrationabiles Creaturas in Calestibus commorata sunt, unde postea in consolationem sui anima loquitur [d] Priusquam

bumiliarer, ego deliqui; & catera his similia. Tertium, quod dicat, & Diabolum, & Damones acturos panitentiam ali-

quando, & cum Sanctis ultimo tempore regnaturos.

Quartum, quòd tunicas [e] pelliceas humana corpora interpretatur, quibus post offensam, & ejestionem de Paradiso Adom, O Heva induti sunt, haud dubium, quin in Paradiso sine carne, nervis, & ossibus suerunt.

Quintum, quod carms Resurrectionem, membrorumque compagem, & se-

xum, quo viri dividimur à fæninis, apertifime neget.

Sextum, qued sie Paraditum allegorizet, ut Historie auferat veritatem: pro [f] arboribus Angelos, proluminibus virtutes calestes intelligens, totamque Paradificontinenziam tropologica interpretatione subvertat.

Septimum, quòdaquas, que [9] super Calos in Scripturis esse d icunt un

Saus

Sanctas, supernasque virtutes; que super Terram, & infra Terram, contra-

rias, & Damoniacas esse arbitretur.

Octavum, quod imaginem, & similitudinem Dei, ad quam Homo conditus fuerat, dicit ab eo perditam, & in Homine post peccatum non

fuisse. Mà Theofilo di Alessandria molte più ne riferisce, che otto, [a] Theo- a cassiod. de deve philus Alexandria Ecclesia Pontifex triginta quinque sensus Origenis haretica pravitate distortos Catholica veritate convicit; eS. Girolamo in altro luogo foggiunge, [b] Si propter unum verbum, aut duo, qua contraria fidei sunt, advers. Ruf. multæ Hæreses abjectæ sunt ab Ecclesia; quantò magis Origenes inter Hæreticos habebitur, qui tantas perpersitates, & tam mala dogmata contra fidem adinvenit, & Dei Ecclesia Hostis extitit? E più diffusamente di tutti l'Imperador Giustiniano ne registra gli errori in quella [c] celebre lettera, che ron.an.538,n. 34. si accennerà sotto il Pontificato di Vigilio. Hor publicato il Perì Archòn, lesselo Demetrio, e lettolo subito ben s'avvidde, esser ripieno il Libro di quella sapienza, [d] qua abundat in malo: onde immenso pregiudizio recar potevano alla Religione Cattolica le massime quivi impresse, & espresse da un'Huomo cotanto accreditato fra'Fedeli, & autenticato per ammirabile dal consenso publico di tutto il Mondo; per lo che scorgendo artaccara con quelle afferzioni [e] la Rocca della Fede, non giudicò in e Vedi il Pontifidi materia così grave dissimular più oltre il risentimento, acciò la conniven- Siricio e di Nigilio, ove di nuovo si esza non paresse approvazione, el'approvazione di lui, ch'era Vescovo, pongone tutte l'He non passasse per precetto in quella Diocesi. Persuaso dunque da fortissi- reste di Origene. me ragioni, fulminò contr'Origene la scommunica con la censura delle Proposizioni, che habbiamo riferite. Ricevè Origene il colpo di Heretico da buon Cattolico, e senza ostinarsi nella pertinacia, ò irritarsi nel lo sdegno, produsse discolpe, e frapose scuse, da supplicante però più tolto, che dareo; e disse, la malignità degli Heretici haver falsificati li suoi scritti, professarsi esso Cattolico, & à tal fine haver più volte protestatho con queste parole, [f] Ego opto esse Ecclesiasticus, & non ab Haresiar- in Lucambom, 16. cha aliquo, sed Christi vocabulo nuncupari, & habere nomen, quod benedicitur super Terram, & cupio tam opere, quam secta ese, & dici Christianus. Mas. Girolamo rigetta la scusa con sortissimo argomento, [g] si omnia, que heretica sunt, non erunt Origenis, sed Hereticorum (omnes autem propemodum illius Tomi his erroribus pleni sunt ) nihil Origenis erit, sed eorum, quorum ignoramus vocabula. Intanto morì Demetrio, à cui doppo Heraclasuccesse nel Vescovado Dionisio, il quale, come si disse, sù Discepolo di Origene nelle scienze. Mà egli amò meglio la purità della Fede nella sua Chiesa, che la riputazione della Scuola del suo Maestro: e non solo seguitò à rigettarlo dalla communione de'Fedeli, mà scrisse alcune lettere circolari in notificazione del fatto, e in riprovazione del malfattore. Origene in tant'ozio, e tempo poteva pur'almeno con qualche publico attestato sincerar la sua fama; mà nissun'atto di lui rinviensi in attestazione della sua Fede, benche con l'opere gran testimonianze producesse della fua innocenza; poiche à Papa Fabiano [b] mandò scritta disua mano una lunga confessione di Fede, e Copia ne trasmesse à molti Vescovi del Christianesimo: mà ò la rigettasse Fabiano, ò l'ammettesse, à Roma si portò esso medesimo in persona, dove un tant'Huomo avanti la prima Sede, verisimil cosa si rende, che sapesse, e potesse purgar sua coscienza dalle supposte

contradizioni; tanto maggiormente, quanto che in quel medesimo tempo die saggio authentico, di qual sentimento esso sosse ne'misterii della Religione. Era Origene nel sessantesimo sesto anno della sua età, quando correva à Decio il primo del suo Imperio, e corse così funesto per i Christiani, che delle dieci persecuzioni, che sopportò la Chiesa dagl'Imperadori di Roma, questa di Decio, che sula settima, ò uguagliò, ò vinse quella di Diocleziano, che si la decima, e la più spietata di tutte. Pervenuti in Alessandria gli ordini barbari del Tiranno, non è credibile, con quanta fierezza fosse quivi malmenato quel Popolo, e quanto crudelmente straziatili Christiani di quella Chiesa: e come che la rabbia degl'Idolatri da gran tempo ardeva contr'Origene, su facile, come avvenne, che preso egli sosse, e grand'Oggetto di sdegno sopportasse gl'insulti della loro fierezza. Fù firascinato furiosamente per le strade, lacerato mordacemente con ingiurie, e perche la mira de'Gentili era il vincerlo, e non ucciderlo, per accrescer partito con un tanto Campione a'loro Dei, su tratto al Simulacro di Serapide, e con un fascio di palme nelle mani fermato nella soglia di quel Tempio, acciò le porgesse à chi vi entrava all'adorazione dell'Idolo. a S. Epiph, bar, 64. Presele Origene, ma nel porgerle, [a] Adeste, diceva, accipite non Idoli germen, sed Christi, accompagnando l'osferta con sentimenti nobilissimi di Fede. Inaspriti li Manigoldi dall'inaspettato insulto, quindi lo tolsero, ed in qual horrido carcere, e con quanti horribili cruciati s'ingegnasser di scuoter quel gran cuore, Eusebio con queste parole ne descrive a lungo la dolente Historia, [b] Quot afflictionum genera, & quam gravia Origeni hac b Euselle.c. 32. turbulenta tempestate persecutionis contigerint, & quo pacto malevola Diabolinvidia magis, magisque augeretur, qualia etiam, & quam acerba pro Christi verbo, & doctrina perpessus sit vincula, qua corporistormenta, & supplicia ex catena ferrea, in interioris carceris recessu, collo impacta, & quomodo permultis diebus pedes ad compedes ligneas intrusi, quatuor foraminum interstitus interpositis, distractione quadam distenti suerint, qua ignis, & incendii opposita mina, quas praverea ab inimicis inflictas carnificinas toleranter pertulerit, qualem exitum, dum Judex omnibus viribus, & toto corpore (ut dicitur) inflaret, ut vita ejus ad doloris morsus amplificandos amplius protraberetur, ejus res babuerint, denique quas post illa, & quam pias voces, easque plenas solatii iis, qui opis, & auxilii in rebus adversis indigent, scriptis reliquerit, permultæ sunt illius Epistolæ, quæ verè, accurateque commemorant. Cosi Eusebio. ES. Epifanio attesta, che per essere c S. Epiph, Lar. 64. coronato di Martirio, auro à Origene non mancasse, che la morte, [c] In perse utione à Devio sacte, & ipse Origenes multa passus, ad finem martyrii non pervenit. Il dover possoggiungere, per qual cagion non terminasse così gioriosa carriera, e come dalla prigionia uscisse degl'Idolatri, ò non si sa, è il saperlo è con troppo lagrimevole à rammentarlo. Vuolsi da alcuni, c da S. Epifanio f , essi ( se pur'i malevoli di Origene non inserirono ne'dilui Scritti cot a successo ) che Origene rinegalse la Fede per evitai glimiultilibidinoni di in Ethiope, onde liberaro fosse dal carcere, e dalla morte. Ecco le pa ele del Santo, e alla rimembranza della caduta di un cant'Haomo trema la penna in man nel registrarle, [d] Multa Junt fortia facte, que per tradicionem referent veteres de hoc Viro. Prooter mineneiffir um sanciete tem ejus, atque doctrinam ad multam invidiam

per venit. Per Liabolicam verò malignitatem excogitaverunt malitiei ope-

Capitolo I.

ratores, quomodo turpitudinem Viro impingerent, & plagam talem decernerent, itaut in abusum corporis ipsius Athiopem ipsi subornarent, aut sacrificare juberent. Ipse vero non ferens Diabolica operationis versutiam proclamavit, utrisque rebus sibi propositis, sacrificare se potius velle. Non tamen spontaneamente hoc potius perfecit, velut magna de hoc fama refert; sed quandoquidem omninò confessus est, se facturum boc esse, injecto in manus ejus thure, ipsum ad Ararogum adduxerunt. Atque sic à Confesoribus, Martyribus tunc, re cognita, rejectus est. Così S. Episanio. Avvenimento di horrore degl'imperscrutabili giudizii di Dio nel permettere, che quella mano, che sei mila Libri havea scritti, e in gran parte in esaltazion della Chiefa, offerisse allora vituperosamente incenso al Diavolo, e ritrattasse in un momento le fatiche consumate di tant'anni. Noi certamente non prendiamo ardimento di discolpar'uno, condannato [a] da' Papi, eda' a Vediil Fontif. di Concilii; ma se val sperare della misericordia immensa di Dio, siaci lecito il dire, che quegli, [b] che dotò Origene in vita di tantidoni, gli condo-bita Theotimus alle ancora in morte col pentimento un tant'errore; della qual cosa put apud Haetium 16. qualche barlume di testimonianza appare doppo il chiaro racconto del pec- c.4. in lib. Orig. & cato commesso. Soggiunge il sopracitato S. Epifanio, che si partisse Origene da Alessandria, eramingo, e confuso, come di se medesimo vergognandosi, la consueta via prendesse della Palestina, e che nell'approssimarsi à Gierusalemme, uscissegli incontro il Clero, e'l Popolo ignaro dell'avvenuto successo, e sú le braccia levatolo, alla Chiesa lo portasse per udir da lui la folita Lezione; mà falito ful Pergamo trovasse quivi in aspettatamente più che in qualunque altro luogo un vivo rimprovero del fito delitto; conciofiacofache aperto il Libro de'Salmi per esporne l'interpretazione, gli si offerisse il quarantesimo nono con queste parole, che lo trafissero, Peccatori dixit Deus, quare tu enarras justitias meas, & asumis testamentum meum per os tuum? e che lettele, e ponderatone brevemente il senso, s'inhorridisse, giù dal Pulpito scendesse, prorompendo tacito in questi dolorosi lamenti, [c] Tunosti, Domine, quia invitus cecidi; volens alios illuminare, chi lib.cui Titulus me ipsum obseuravi, nitens alios de morte ad vitam reducere, me ipsum ad Panitentia, seis mortem perduxi, volens alios repræsentare Deo, me ipsum à Deo separavi, Lamentat. Origen. volens enim pro pietate inveniri, contra pietatem inventus sum. O cor obca- inter Apocryphos catum quomodo non recordabaris? O stulta mens quomodo non recogitastis? repossiti in Conc. o indistincta discretio quomodo non intelligebas? O sensus intelligentia ubi dormiebas? Sed ad somnum to Diabolus propocapit, & infelicem animam mortificavit. [d] Ligavit fortes meos, & abstulit scientiam meam. Ligavit d Indic. 16. fortes meos, & vulneravit me. Voce respondi, & maculatus sum: sine malo sic collocutus, & maligna perpessus sum. O Diabole, quid fecistimihi? O Diabole, quomodo vulnerasti me? Flebam aliquando super Sampsonem, sed pejora perpessus sum: flebam super Salomonem, & deterius cecidi; flebam super omnes, qui peccaperunt, & in omnibus eis apparui. Sampsoni coma capitis deest, meo verò de capite corona glorix cecidit: Sampsonis oculi carnales obcacati sunt, mei verò perforati & spirituales sunt; sed illum mulier ad insidias perduxit, mea autem lingua ad ruinam peccati me traxit. Così egli; & indi à due anni, cioè nel cinquantesimo sesto del terzo Secolo, morì in Tiro, evolesse il Cielo, che siccome restanotizia certa del suo peccato, così rimanesse speranza probabile della sua salvazione. Santa Brigida [e] richiese al Signore, se si ritrovassero in istato disalute le anime di Sansone, e In revelat. 3.

NO.

a Vide Bar. ann

di Salomone, di Trajano, e di Origene, e che daun' Angelo le fosse risbo-Ro, Le operazioni del Signore non conoscersi da tutti, ed esserne riserpata l'intelligenzanella vita futura. Ma qualunque [a] sussistenza habbia co-604.n.46. & 48.
b Sophr. in prat. tal rivelazion, Sofronio [b] ne riferilce un'altra più precisa di Teosane Monaco Nestoriano, che raccommandandosi un giorno à Dio, acciò con qualche visibil segno gli manifestasse la vera Fede, inun subito Aspexit quemdam adstantem sibi, aspectu terribilem, ac dicentem: Veni. & vide peritatem; assumensque eum, duxit in locum tenebrosum, ac fætidum ignem evaporantem, atque in ipsis ignibus videt Nestorium, Eutychetem, Apollinarem, Dioscorum, Severum, & Origenem, & alios quosdam; dixitque illi is, qui apparuerat: Locus iste praparatus est Hareticis, & blasphemantibus, & iis qui illorum dogmata sequuntur. Si ergo placet tibi locus, persiste in tuo dogmate; si autem supplicium istud experiri non vis, accede ad Sanctam, Catholicam, & Apostolicam Ecclesiam. Dico enim tibi, quia si omnes virtutes Homo operetur, & non rette credat, in hoc loco cum supradictis cruciabitur. Così Sofronio. La lezione però de'Libri di Origene, come di quelli di Tertulliano, ad esclusione solamente del Perì Archòn, non sù giammai riprovata dalla Chiesa, benche in ciò, che apparc Gelafe in Conc. tiene a'Dogmi, militi [c] la Censura di Papa Gelasio, che quegli ammette, che non riprova S. Girolamo; ed il Giudizio di S. Girolamo si è il sed S. Hier . pift. 76. guente, [d] Ego Origenem propter eruditionem sic interdum legendum arbitror, quomodo Tertullianum, Novatum, Arnobium, Apollinarium, & nonnullos Ecclesiasticos Scriptores Gracos pariter, & Latinos, ut bona eorum deligamus, vitemusque contraria, juxta Apostolum dicentem, [c] Omnia probate, quod bonum est, tenete, Caterum qui vel in amorem ejus nimium, vel in odium Romachi sui pravitate ducuntur, videntur mihi, illi maledicto Prophetico subjacere, [f] Va his, qui dieunt bonum malum, & malum bonum, qui faciunt amarum dulce, & dulce amarum. Nec enim propter doctrinam, ejus prava suscipienda sunt dogmata, nec propter dogmatum pravitatem, si quos Commentarios in Scripturas Sanctas utiles edidit, penitus respuendi sunt; e conchiude, Quòd si contentiosum inter se Amatores ejus, & Obtrettatores funem duxerint, utnibil medium appetant, nec servent modum, sed totum aut probent aut improbent, libentius piam rusticitatem, quam doctamblasphemiam eligam. Così de' Libri di Origene S. Girolamo. Onde con gran cautela legger si debbono, ericavar da essi ciò, che ricavava da quegli di Ennio il Poeta Virgilio, che interrogato mentre egli leggevali, che facesse? Aurum, rispose, ex stercore quaro. Nel rimanente in ogni età si riputato Origene Huom d'alto intendi-

e 2. The f. 5.

: 10a. K.

m Vincen. Lyrin. contr. Har.c. 23.

mento, e di prodigiofo ingegno; onde con ragione la fama lo annovera frà i più riguardevoli de tempi andati, con farne restar così applaudita la memoria alli presenti, che debba essere ammirata ancora dalli situri. Alle diluilodi concorsero talmente tutti li Cattolici, che S.Girolamo non dus s mer.) April bitò di chiamarlo [g] Sacrorum omnium expositorum Victorem, S. Panfilo h S rompo A viñ Martire, [b] Qui omnium Hareticorum adificia, & Diabolica machina-La biol. Sand. tionis turres subvertit, Niceforo, [i] Eloquentia admodum pollens, acris, ingeniosus admodum, Ruffino appassionato seguace dell'Heresia egualh Ruff. apud S. mente, edella persona di Origene, [k] Alterum post Apostolos Ecclesia Doctorem, Severo Sulpicio [1] Origenem post Apostolos neminem habuise aqualem, e Vincenzo Lirinense, [m] In Origene erat tanta visingenii, tam

NO. profundi, tam acris, tam elegantis, ut omnes penè multum, longèque superarit: tanta, doctrina, ac totius eruditionis magnificentia, ut pauca forent divina, penè fortage nulla humana Philosophia, qua non penitus assequere-

fluxise videantur. E se al dir di S. Girolamo, [a] Illud verum est testimonium, quod ab inimica voce profertur; alioquin si Amicus pro te dixerit, non testis, aut judex, sed fautor putabitur, servaci qui in commendazion di Origene addur la testimonianza del maggior'inimico del Christianesimo, cioè di Porfirio, il quale rinegata la Fede, e divenuto Atheista, ò Idolatra, scrisse contro gli Evangelii, e contro chiunque vantava il titolo di Christia-

tur. Eloquentiam però quid memorem? Cujus fuit tam amana, tam lata, tam dulcis oratio, ut miliex ore ipsius non tam verba, quam mella quadam

no; e benche Origene con superiorità lo vantasse, tuttavia Porfirio framischiando biasimi di Religione con encomi della Persona dice, b Adha- b Partyr. contr. rent Christiani ineptiis Judaicarum scripturarum, & ea que Moyses agresti, & Christ.lib.3. simplici sermone conscripsit, divinitus sancita, & figuris, atque anigmatibus obtecta esse confirmant, atque ut ingentibus repleta mysteriis exponunt,

Cujus absurda expositionis genus initium habuit à Viro, quem ego, cum essem valde puer, vidi Arcem totius eruditionis tenentem: sicut etiam ex his, que Posteritatis memorie tradidit, comprobatur. Crigenes his est, cujus ingens gloria inter eorum Magistros habetur, qui asecutus fuerat Platonis

secreta, institutus fuerat in Libris Numenii, & Chronii, & Apollophanis, & Longini, & Moderati, atque Nicomachi. In Pythagoricis verò summorum Virorum euni non latuere commentaria: attigit etiam Cheremonis Stoici, & Cornuci volumina, ex quibus omnia secreta, & mysteria quacumque apud Gra-

cos habentur, assumens, ritui barbaro, & superstitionibus Judaicis coaptavit, & Philosophorum gloriam ad externa, & peregrina Christianorum dogmata convertit. Così Porfirio. Ebenche, come disse il Lirinense, [c] in er-cVinc. Lyr. loc. cit.

rore concipiendo Origeninon fuit sensus, ad errorem tamen persuadendum Origenis auctoritas valere videatur; tuttavia gli Heretici medesimi vollero ciascun d'essi strascinar' Origene per Seguace della lor Setta per renderne applaudita l'Herelia: onde Origenisti si denominarono gli Arriani, li Pelagiani, e sin l'istessa infame Setta de'Gnostici, i quali col nome di Origenisti turpi

furon da'Scrittori distinti dagli Origenistisemplici, che sostennero gli errori del Perì Archòn, e di Origene. De'Turpi fanno menzione [d] S. Epi-d S. Epiblihar. 63. fanio, e [e] S. Agostino, e diconsi Turpi, perche degenerando da'costumi e S. Aug. har. 43. degli Origenisti Semplici in quelli nefandissimi de' Gnostici, [f] Turpes à f Bar. an. 256. n. 47.

dogmate, non ab Auctore sunt dicti.

Ma l'Opera di Origene, che, come disse S. Girolamo, [g] Immortale g S. Hier. in epift. illud ingenium suo nobis labore donapit, e che non hà giammai ricevuta ad Titum c.3. Censura, su il celebre Libro dell'Exaplo, e dell'ostoplo, di cui con ragione esclama S. Epifanio, e con S. Epifanio tutto il Christianesimo, [b] Hoc h S. Epifanio, de solum Origenes utiliter fecit, utinam & alia sic bene feciset. Opera sù questa di consumata perfezione, con la quale ordi quella grantela, che vedevasi malamente tessuta dalle differenti Traslazioni della Sacra Scrittura, appropriandosi più tosto la parola di Dio alla curiosità delle humane opinioni, che le humane opinioni alla veracità della parola di Dio; onde provenivane multiplicità di fensi, e nella multiplicità de'fensi dubietà del vero, evivevasi in una perplessica miserabile, veggendo, che in un'istesso Libro veniva da alcuni adorato il diro dello Spirito Santo, e da altri ele-

crato.

crato. Dovendo noi dunque in quest'Historia inserir gran cumulo d'Heresie, e grandi objezioni addurre di Heretici contro li Cattolici, e di Cattolici contro gli Heretici, appostatamente habbiamo tralasciata la notizia di questo famosissimo Libro, per haver quindi occasione pronta di porger prima una piena contezza di tutti li Libri della Divina Scrittura, della loro antorità, origine, e traslazioni, acciò resti ben persuaso il Lettore, con qual'arme habbiano i Sommi Pontefici pugnato contro gli Heretici, e sopra qual base habbiano fondata la loro credenza i Cattolici. Il che sarà non men di pregio alla nostra Historia per la intelligenza perfetta de'futuri rac-

Chri, 1.1. 3. b S. Gr. . lib. 4. 6711.84.

Den 9.

2101.65 . f Perr. 2. epift. 1 g Sec: 3. 2 24 S. ad prepasioun.

h Iof. Hebr. lib. 12. cap.2.

conti, che di fregio alla memoria di Origene, che coraggiosamente intraa Parthor. cont. prese a il primo così laboriosa carriera. La Sacra Scrittura [b] Est epistola quadam Omnipotentis Dei ad Creaturam suam: Lettera dettata da Dio, escritta da'suoi Ministri, nella cone Huge Card. in formità, come dettò Dio le Tavole della Legge, e Moisè le scrisse, [c] Dominus ut Magister dictans, Moyses ut Minister notans. Ministro, e Scrivad Pf.d. 44. divina no di Dio chiamossi David, [d] Lingua mea calamus scriba, e tutti li della sacra scrit. Profeti in ogni foglio de'loro Libri attestano, Factum est Verbum Domini adme, Hac dicit Dominus, Audi Dominum Deum tuum, Dominus dixit, confessandosi tutti sedelissimi Copisti delle parole medesime, che Iddio e Bannes pr. par. à loro suggeriva, [e] come se il Divino Spirito ò interiormente, ò auricular-Scott s g. 1. 1. mente gli parlasse. [f] Nonenim voluntate humana allata est aliquando pros. S. Tres ra Prophetia dille S. Dietro, sed Spuits Sanstainstains locations Sanstainstains Prophetia, diste S. Pietro, sed Spiritu Sancto inspirati, locuti sunt Sancti Hommes. Onde a'fedeli deriva un preciso, estretto obligo di creder, quanto in essa si contiene, immediatamente [g] Propter auctoritatem Dei, il quale ha parlato per bocca di quegli Autori, i quali non tanto dir si devono Scrittori diversi, quanto penne diverse di un sol Scrittore, che su Dio. E perciò meritevolmente, come ci cosa à lui sopr'ogni altra gelosa, ne hà egli presa più volte difesa con horribili, e manifesti castighi, quali se volessimo riterire, ci converrebbe tessere un'Historia di miracoli, che sarebbe un miracolo frà l'Historie. Quindi è, che maravigliandosi Ptolomeo Filadelfo Rè d'Egitto, perche della Sacra Scrittura non habbiano giammai fatta alcuna menzione gli Oratoriantichi, eli Poeti, Demetrio gli rispose, h] che come Composizione propria dell'Altissimo, sii sempre ancora da lui preservata dalle lingue prosane degl'Idolatri, i quali surono bene spesso eziandio puniti, quando prefero ardimento far parola di lei ne'loro scritti; eriferi di un tal Theopompo, che perche inserì ne suoi Libri profani alcuni sacrifatti, cadde repentinamente in frenesia, dalla quale doppo trenta giorni di horribili smanie si liberato, ammonito in sogno di domandarne à Dio, come eglifece, il perdono; edi un'altro Theodecto Compositor di Tragedie, che havendo applicato ad una favola un facro detto della Diwina Scrittura, divenne cieco nel proferirlo, con egual'horror suo, e de' Compagni. Da i quali esempii ammoniti li Christiani, emolto più persuasi dalla venerazione, che portar si deve alla Lettera di Dio, sin da' primi tempi della Chiesa ne recitavano le Lezioni nelle Chiese con candore di vestimenta, etorchi accesi di divozione; e quando purnelle Casene leggevano alcuna parte, prima di prenderla, lavavansi le mani, e tutti puri di animo, e di corpo volgevano le misteriose pagine di quel divinissimo Libro: [i] Cum Librum accipimus, manus lavamus, diffe S. Gio. Chrisostomo, che in altro luogo soggiunge, esser solite Donne, e Fanciulli di portar'ap-

i S. Zo. Chryf. homil. 52.2. 16.27 .

NO.

Vecchio, e Nuovo Testamento. Ad Rom.8. S.A.g.I.de cors

peso al collo l'Evangelio, [a] Noncernis? Mulieres, & parvi Pueri pra a Item homil.19. pur hora di dire, apparisce la temeraria audacia di Ebione, di Montano, e disomigliante heretica canaglia, che [b] Arreptitios dicebant Pro- b Vedi li Pontifiphetas, e l'inescusabile sfacciataggine di Erasmo, che [c] impone loro cati di I iro, e di la taccia d'ingannatori. Bestemmie certamente intollerabili, che distrug- c Eras.annot. 2.in gono il fondamento della Religione Cattolica, eper cui eglino soli disap-Matth.20 provano, quanto nel corfo di molti Secoli con una divina cospirazione hanno authenticato tuttili Sommi Pontefici, e tuttili Concilii Generali, e Particolari della Chiesa di Dio. [d] Insolentissima insania est disputare, an d S. August. epis. faciendum sit, quod tota per Orbem frequentat Ecclesia, disse in questo proposito S. Agostino, riconvenendo, non come empii, mà come stolti coloro, che nella veracità della Divina parola ammettono dubiezza di senso, ò spergiuro di menzogna. Quale abominevole insania effere in loro proceduta, foggiunge il Santo, perche contenendo la Sacra Scrittura misterii ardui, e perciò reconditi, ed essendone le parole, [e] Alta humili- e Idem 12. Confess. ter, & pauca copiosè, adinviene, che chi leggerle presume con spirito 30. gonfio di human sapere, ò di superbia, si consonda, e consuso precipiti in Heresie, e bestemmie. [f] Ad intelligendum Sacramentum salutis bu- f S.Leo epist.66. mana, scrisse S.Leone, nisi sides vera, & humilitas quieta non pervenit; cS. Girolamo, [g] Margaritum est Sermo Dei, & ex omni parte for ari potest, g S. Hier. epist. 22. mà guida del forame è il solo senso della Chiesa. Poiche repugnando la Fede all'evidenza, è l'evidenza alla Fede, non devesi presumer d'intendere la Scrittura per crederla, mà bensì crederla per intenderla, e con cieca fede esser più tosto inclinato à venerarla, che à spiegarla. [b] Quid est Fides, h S. Aug. trast. 4. replica S. Agostino, nisi credere, quod non vides? e divinamente conchiude, [1] Prius credere debemus, quam intelligere, e, [k] Crede ut intelli- ildem 1,8.de Trir. gas, noli intelligere, ut credas. Ond'egli dise medesimo consanta humiltà k idem in lili. de confesso, [l] In ipsis Sanctis Scripturis multa plura nescio, quam scio; e.S. Wil. credendic. 1. Girolamo, [m] Hoc tantum seio, quòd nescio. Che se con tale spirito Lu-lanuar.c.s. tero accinto si sosse alla lezione de Sacri Libri, non haverebbe certamente de Paulin. [n] rigettato il divinissimo dell'Apocalisse, col solo motivo di non intender- Luther. in comne il significato. [o] Non eas improbo, quas non intelligo, dice delle Rivelazioni misteriose dell' Apocalisse S. Dionisso; sed ideò potius eas admiror, apud Euseb. lib.7. quòd mentis acie lustrare non queo.

Dividesi dunque questa gran Lettera di Dio in Testamento Vecchio, e Nuovo, ein esti promettesi agli Huomini l'heredità del Cielo, come [p] Hæredes Dei, Cohæredes autem Christi. Disserisce l'un dall'altro, perche [q] Prophetia est Evangelium velatum, Evangelium verò est Prophetia revelata; ò come scrisse S. Paolino, [r] Christus in Lege velatur, & in Evangelio rs Paul. epifforg. revelatur. Poiche siccome la Chiesa degli Hebrei credeva in Christo suturo, così la Chiefa de'Christiani crede in Christo già nato; onde l'una, e l'altra hebbe, ed ha per oggetto Giesti Christo o annunziato da'Proseti, ò predicato dagli Apostoli. Nel Vecchio parlò Dio con gli huomini, come Padrone de servi; nel Nuovo tratta con essi, come Padre co' figli, e perciò S. Paolo [s] chiamò gli Hebrei Servi, e li Christiani Liberi. E questa s' Ad Galat. 4. è la seconda disterenza, che ne apporta S. Agostino, [t] Hac est brevissima, Ecclesil, 1, c, 28. & aptissima differentiaduorum Testamentorum, Timor, & Amor. Conciosiacosache li Precetti imposti da Dio nel Testamento Vecchio agli Hebrei

Tomo I.

ZEFIRI-Secolo III. ·NO.

a Hune citat ex

de verb. Dom. c vi.t. 15.

d AaRmg. e Maiti.22.

sono così copiosi in numero, che Rabbi Moisè [a] ne notò seicento tre-Jug. Scotus 3. d. dici, cioè ducento quarata otto affermativi, e trecento sessantacinque negativi, che compongono un cumulo d'innumerabili offervazioni, detb & say, ferm. o. te da S. Agostino, [b] Sarcinam innumerabilium observationum, e dagit Hebrei medelimi, [c] Jugum, quod neque Patres nostri, neque nos portare potuimus. Quando al contrario il Testamento nuovo antonomasticamente denominali [d] Verbum breviatum, che due soli [e] precetti inseracchinde, ambedue dolci, esoavi, quanto dolce, esoavesi è l'amor di Dio, e del prossimo. In settanta due Libri dividonsi, cioè il Vecchio in quarantacinque, e'l Nuovo in ventisette, con l'ordine, che formò il Concilio di Trento nel Canone, che siegue, [f] Testamenti veteris, quinque Movsis, idest Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium; Josue, Judicum,

Ruth; quatuor Regum; duo Paralipomenon; Esdra primus, & secundus, qui dicitur Nehemias; Tobias, Judith, Esther, Job, Psalterium Davidicum centum quinquaginta Psalmorum, Parabolæ, Ecclesiastes, Canticum Canticorum, Sapientia, Ecclesiasticus, Isajas, Jeremias cum Baruch, Ezechiel, Daniel; duodecim Propheta minores, idest Osea, Joel, Amos, Abdias, Jonas, Michaas, Nahum, Habacuc, Sophonias, Aggaus, Zacharias, Malachias, duo Machabaorum, primus & secundus. Testamenti Novi, quatuor Evangelia, secundum Matthaum, Marcum, Lucam, & Joannem; Actus Apostolorum à Luca Evangelista conscripti; quatuordecim Epistola Pauli Apostoli, ad Romanos, dua ad Corinthios, ad Galatas, ad Ephesios, ad Philippenses, ad Colossenses, dua ad Thessalonicenses, dua ad Timotheum, ad Titum, ad Philemonem, ad Hebraos; Petri Apostoli dua, Joannis Apostolitres, Jacobi Apostoliuna, Juda Apostoli una, & Apocalypsis Joannis Apostoli. Nè li Padri di Trento stabilirono eglino li primi questo Canone, malo trascrissero dal Concilio antichissimo Romano sotto eg Innocent. epis 1. Papa Gelasio, e prima di esso da [g] Papa Innocenzo Primo, e questi dal Fois Thol.

memorabili per il canale de'trascorsi Secoli la Tradizione senza interrozio: ne alcuna di dubiofa credenza, onde l'antichità deducesi de'Sacri Libri. Mà l'origine della loro autorità è molto più antica di qualunque attestato,

in qualche difficoltà incorfero, come mancanti allora di certezza stabile, e ferma, suron detti Deutero Canonici, e sottoposti a rigorosissimi esami, al cui paragone ritrovati degni di fede, e concorrendovi forse Dio con la testi-

conciosiacosache ella è Divina, e con tal impronto surono eglino scritti, e Libri Denteroca publicati da'Sacri Profeti, e perciò diconsi Proto-Canonici. Mà altri, che momici.

Zaccaria . i 4.Efd.4.

k Ibid.6.

monianza de'miracoli, furono successivamente annumerati da'Pontefici, e da'Conciliifra'Canonici. Fra i Libri non ancora ò efaminati, ò approvati dalla Chiefa, sono il terzo, e quarto de'Machabei, e di Esdra, e l'Orazione di Manatle; se bene il quarto di Esdra rendesi più degli altri dubioso, k Vediil Fontif di perche asserisce nomi di Angeli [ h ] non ricevuti dalla Chiesa, & adherir i] fembra all'errore, che poi sostenne Tertulliano, e che si poi condannato Hereticale dal Pontefice Benedetto XII. cioè che le anime de giusti non godano la visione di Dio, se non doppo il giorno del Giudizio: & in oltre perche cose quasi incredibili [k] contiene circa l'habitazione, e i corpi delle horribili Bestie Behemoth, e Leviathan, e circa tutte quelle rimanenti controversie, che ingegnosamente procura [1] di conciliare Cornelio à Lapide, il quale in fine conchinde, dover'essere appresso i Christiani di mag-

! Cornel. à Lapid. in Lidr.

ZEFIRI-

NO.

giore autorità gli accennati non approvati Libri, che le Historie di Livio, Svetonio, e Tacito, mentre il quarto di Esdra vien citato [a] da'Santi Pa- a S. Ambrez, in dri, e da esso la Chiesa prende l'Introito della Messa nella terza Feria della Lucam. Pentecoste, [b] Accipite jucunditatem gloria vestra, gratias agentes ei, qui b 4.Esd, 2. vos ad calestia Regna vocavit. Quindis'inferisce, che non perche la Chiesa, ò la Scrittura citi qualche Autore, ò registri ne' suoi Libri qualche detto, devesi dir sacro l'Autore, ò il Libro, onde tal sentenza proviene. Disse S. Paolo, [c] Ipsius enim & genus sumus, parole del Poeta Arato, e in c Ast. 17. altro luogo, [d] Cretenses semper mendaces, mala Bestia, ventres pigri, testo originale di Epimenide; Corrumpunt mores bonos colloquia prava, e 1.ad corinth.15 [e] verso di Menandro. S. Giuda Apostolo parimente [f] sa menzione i lada apostopisi. delle Profezie di Enoch, da alcuni [g] venerate per facre, mà non giammai ammesse dalla Chiesa; e la Sacra Scrittura spesso ripete li Libri delle Rigid. (Namini, trè mila [h] Parabole di Salomone, [i] Bellorum Domini, [k] Justorum, (k) Iosae I. & 2.

[h] Mandana Salamania [m] Regum Luda (Salomone, [m] Samuelinai deu, Reg. I. (1) 3. Reg. [1] Verborum Salomonis, [m] Regum Juda, & Ifrael, [n] Samuelis viden- 11. (m) 3. Reg. 1. tis, [o] Regni, [p] Dierum Hyrcani, [q] Descriptiones Nehemia, di [r] Na-(a) I. Parilip. ult.
than, [s] Gad, [t] Ahia, [u] Addo, [x] Semeja, [y] Jehu, ]z] Hozai, (p) I. Mach. ult.
e dell'Epistola [aa] di Elia, Libri da [bb] molti tenuti Protocanonici, de' (4)2 Mach.2. (t)
I. Paralip. ult. (s) quali Dio per suoi secreti giudizii habbia permesso lo smarrimento senza 2, Paralip.9. () Ibid danno della Chiesa, e da [cc] altri riputati Profani: onde come di Testi, 12.(u)tbid.20.(x) incogniti, e più tosto indicati, che scritti, è lecito creder ciò, che più ag-ralip. 21. (2) 2. grada, e basta à noi conchiudere, che tantisono gli Agiografi, quanti ne Par. 33. descrive nell'allegato Canone il Concilio di Trento; li rimanenti si riget- Exod. 17.9.7. tano ò frà i falsi, ò frà gli apocrifi, e perciò proscritti dal Catalogo de Saprost. cri, in conformità del detto di S. Girolamo, [dd] Apocrypha nescit Ecclesia, cc S. H. er. ep. 107.
e degni sol di esser letti sotto la censura di S. Ambrogio, che dice, [ee] Legimus aliqua, ne negligantur, legimus, ne ignoremus, legimus, non ut teprosprinti particulari del di servicio prosprinti dal Catalogo de Saprosprinti dal Catalogo de Saprosprint neamus, jed utrepudiemus.

Tutti li quarantacinque Libri del Vecchio Testamento surono scritti in Idioma Hebraico con lettere Samaritane antiche, fuor che l'Ecclesiastico, e'l primo de'Machabei [ff] con lettere Chaldee, quegli di Tobia, ff S. Iliv. ep. 115. Giudith, Esdra, e Daniele in lingua e lettere Chaldee, e la Sapienza e'l fecondo de'Machabei in parole e caratteri Greci. L'Idioma Hebraico, e'I Samaritano [gg] Magna ex parte confinis est col Chaldeo, ed è quell' es Ilem in most antichissimo, che doppo la consussone delle Lingue [ bb ] perseverò illibato nella famiglia di Heber, da [n] cui discesero gli Hebrei, che satto scisma trà loro in tempo di Roboamo, alcuni adherirono à Gieroboamo, che fessi Rè di Samar, onde provennero li Samaritani, & altri perseverarono sotto l'ubidienza di Roboamo, che costituitasi Gierusalemme per Regia, denominossi Rè deila Tribù di Giuda, da cui presero li descendenti il nome di Giudei. Ma debellato [kk] da Salmanazar il Popolo Hebreo, c kk 4-Res. 18. condotto schiavo in Babilonia, quivi con lunga dimora di settant'anni si assuesece à scrivere co'loro caratteri; onde ritornato in Patria usò voci Hebraiche, e lettere Chaldee, e spesse volta ancora Idioma e Lettere Chaldee. E perche molti degli accennati Libri furono composti doppo la schiaviri Idioma, Caratte-Babilonese, quindiprocede la differenza delle Lingue, e de'Caratteri. Li ri, Tuoli, & Au-mi apposti dagl'Interpreti Greci in significazione ò delle Historie, ò de'Mitterii, che si contengono in que'Libri. Poiche appresso gli Hebrei non vi sù

ZEFIRI-NO.

Secolo III.

distinzione di Titoli, eciascun Libro prendeva il suonome dalle parole iniziali, e la Genesi dicevasi Beresith, perche comincia In principio, 1' Exodo Veelle Semoth, che suona Hac sunt nomina, il Levitico Vaicra, cioè Vocavit, i Numeri Vajedabber, cioè Locutusque, & il Deuteronomio Elle Haddebarim, dalle sue prime parole Hac sunt verba. Nè eglino distinguevansi in Capitoli, ne' quali da' medesimi Greci Interpreti surono divisi, e ciò torse doppo il tempo de'Santi Apostoli, essendo che nè Giesù Christo, nè essi citaron giammai alcun Capitolo della Scrittura, quando per altro leggiamo [a] citato il numero de'Salmi, In Psalmo secundo

a A7.17.

scriptum est de me, Filius meus es Tu.

Jad Oft. Ladert. in exam. 12.differ. tiblics. e Vedi il Pontif.di Telesforo.

d Abulen. & alii,

e Pallav. in Hif. Cone, Trid. 115.6. c.14.n.5.

qui Jupra .

f Ott. ladert, in exam. 12, differt.

& Xyft. Sentn. bibl. San.lib. 8. Her.9. h Ruger in lib de liv. Canon. cap.24. Gonfal. Cervantes a. I. Prol. in Sapien. & alii apud eofden .

Corn. a Lat. in argumin lit. Sap. & S. Ambr. lib.de 4. diff. 911. & Tirt. contivalente.2.

Il primo Libro, che dalla penna uscisse di Scrittor sacro, sù quello di Giob, e contiene una vera Historia, e non, come hanno creduto alcuni, una finzione, ò parabola morale; e'l tempo di quella mostra doversi riferire à quello del viaggio del Popolo d'Ifrael per il Deserto doppo la liberazione d'Egitto, della quale visono in esso traccie evidenti, come di b silveira, & alii cosa difresca memoria. L'opinione più [b] commune si è, che ne sia stato lo Scrittore Moise, il quale [c] sii il primo inventor delle Lettere, descrivendo la narrazione in prosa, & i discorsi tenuti sopra questo soggetto, in Poesia heroica, adattata alla dignità, ed alla gravità della materia. Succeffivamente il medefimo Moisè Capitano, e Condottiere del Popolo Hebreo scrisse il Pentateucon, cioè la Genesi, l'Exodo, il Levitico, li Numeri, & il Deuteronomio, di cui l'ultimo Capitolo, ove narrasi la sua morte, ò siì aggiunto da Esdra, ò dall'istesso Moisè, che come Proseta previdde, e descrisse il suo sine. Josuè verisimilmente hà egli stesso per ispirazione divina scritta, ò dettata l'Historia, che portaseco il titolo di Josuè, e l'hà aggiunta, à guisa di appendice, al volume originale de'Libri di Moisè, guardato da'Sacerdoti dentro al sacro Tabernacolo. [d] Quello de'Giudici, di Ruth, & il primo de'Rè sin'al Capitolo vigesimo quinto si ques enter idem , attribuiscono à Samuele, e da quel Capitolo sin'al fine del primo Libro, tutto il secondo, terzo, e quarto, e li due del Paralipomenon à Geremia. Il Libro de i Centocinquanta Salmi, non essendone David, al parer [e] di molti, Autor di tutti, siì dal Concilio di Trento più tosto detto Salterio Davidico, che Salmi di David, pigliando la denominazione del tutto dalla qualità della maggior parte. Ma di Salomone figlio di David furon degno parto le Parabole, over Proverbii, il Cantico de'Cantici, e l'Ecclesiaste. Il Libro della Sapienza, benche porti communemente in fronte il nome di Salomone, e chel'Autore stesso si descriva per tale, pur'egli è stato d'ogni tempo riconosciuto per opera di un Giudeo Hellenista, cioè d'infra i Gindei, che vivevano in gran parte alla Greca, e fra'Greci, specialmente in Egitto, dove havevano la lor principal Sinagoga nella Città d'Alestandria. Altri [f] ne fanno Autore Filone Seniore, Personaggio di eccellente dottrina, sapienza, & eloquenza; edè verisimile, che per tenersi nascosto dall'odio degli Egiziani, egli prendesse il nome di Salomone in questo Libro, facendo autor della Sapienza il maggior Savio de'Rè. Sisto [g] Senense riconviene di temeraria cotal'opinione, e con esso molti [h] concorrono, che quel Sacro Libro sia dettatura & opera di Salomone, Noine riferiamo li pareri, e con Cornelio à Lapide diciamo, [i] Certum est de fide, Auctorem primarium libri Sapientia esse Spiritum Sanctum; in-

certum verò est, quis suerit secundarius: mà [k] S. Ambrogio, e Tertulliano

l'attri-

ZEFIRI-NO.

l'attribuiscono assolutamente à Salomone. All'Ecclesiastico sù conferito per eccellenza questo titolo, edegli siì opera di Jesu [a] Figlio di Sirach, a Eccli. 50. 6 51. Pronipote [b] di Jesu Figlio di Josedech: ed esso, come pur Filone, suron con la la la come pur Filone, suron con la contrata de la come con contrata de la come contr [c] due de settantadue Interpreti della Sacra Scrittura. Da Tobia [d] fù d Idem ibid. incominciata la sua Historia, e dal Figlinolo ò seguitata, ò terminata. Quella di Giuditta si descritta dal Pontesice Heliacim, e ciascun Proseta porta seco coltitolo del Libro il nome dell'Autore. Esdra Sacerdote, e Dottor della Legge sù il Compositore del primo de'dne Libri, che leggonsi fotto il suo nome, mà il secondo si applica à Nehemia. O Mardocheo, ò il Pontefice Heliacim scrissero la breve Historia di Esther; e Giovanni Hircano Pontefice degli Hebrei il primo de'Machabei, e Giuda Esseno il secondo. Hor tutti questi Libri non riconobbero alcuna variazione nè nell'Idioma, ne ne' Caratteri, rimanendo nella pura, ed original Lezione fin'all' anno 3680. dalla Creazion del Mondo, cioè ducent'ottant'anni avanti la nascita di Giestì Christo, quando riceverono la prima Traslazione in lingua Greca dai settantadue Înterpreti, ch'è quella medesima allegataspesse volte da Giesu Christo, e dagli Apostoli; [e] Vires septuaginta Editio obti- es. Hier. evi3, 101. nuit in Ecclesiis, vel quia prima est, & ante Christi facta adventum, vel quia ab Apostolis, in quibus tamen ab Hebraico non discrepat, usurpata. Conciosiacosache in quel tempo allora doppo l'età de'Machabei, e la prepotenza in Asia dell'Imperio de'Greci, la Greca favella era quasi commune ancora fra gli Hebrei, e siccome succede in ogni Stato, il dominio dell'armi haveva introdotti eziandio i costumi, gli habiti, e la lingua de'Vincitori. Diesfaservesi al presente la Chiesa Greca, come di Versione più riguardevole e per l'antichità del tempo, e per il miracoloso successo di origine, che siam pur'hora per riferire.

Da Alessandro Macedone, che in testamento divise il Mondo agli riaslazio econ-Amici, fu donato il Regno di Egitto à Sotero Padre di Filadelfo, che sorti posta da Settanta. tal nome da'Greci, perche in matrimonio si congiunse con una propria Sorella. Furono ambedue denominati Ptolomeo, Titolo de'Rè Egizia-ni, come dicevansi Abagari li Signori di Edessa, [f] Candaci le Regine di f strabo lib.17. Ethiopia, e Cesari gl'Imperadori di Roma. Assunto al Regno il Filadelso dimostrossissibilito egualmente grande per nascita, per sortuna, e per dottrina, e degno discepolo di Strabone, da cui haveva appresi da giovane li primi documenti delle Scuole; e perciò hebbe in animo, ad imitazion di Pisistrato, che dicesi il [g] primo, che disponesse li Libri in ordine di Bi- g Gell. l. G.c. ule. bliotheca, di formarne anch'esso una nobilissima, che tanto sosse superiore alle altre nella qualità, e numero de'Volumi, quanto Filadelfo Rè d'Egitto era superiore à tutti in Asia, e in Africa nella Maestà del comando; e destinolla in Alessandria Metropoli del suo Regno, e Città cospicua nelle scienze, e per nobiltà, popolazione, e traffico meritamente detta [h] Vertex omnium Civitatum. Prepose alla compra, & alla disposi- h Anniam liber. zione de'Libriil primo Filosofo di quell'età, Demetrio Falereo, Principe di Athene, mà che scacciato dal Principato, e dalla Patria, viveva in Alesfandria, pago sol della quiete, suor de'tumulti. Con la di lui opera, e con immenso dispendio di così potente Monarca viddesi in breve accresciuta la Libraria à presso [i] settecento mila Volumi, tanto eran riguarde- i Gell. lis. 6, e. ult. voli que Secoli e per eccellenza di erudizione, e per arte di studio. Mà Ptolomeo egualmente vago dell'adunato teforo, che invidiofo,

Tomo I.

134

che à competenza della sua non si ergesse altra Bibliothecanel Mondo, pose guardie alla marina, evietò il trasporto altrove del Papiro, che solo allora l'Egitto dalla corteccia de'suoi alberi somministrava agli Scrittori per materia atta à ricever l'impressione de Caratteri. Se ben cadde à vuoto la divifata industria, essendo che la necessità porgendo stimolo all'ingegno, Eumene in Pergamo dalle pelli degli Animali trovò l'uso delle Membrane, ò Cartapecore, e il Rè Attalo di lui Fratello mandonne copia a Roma, che ammirò la rarità del dono, e la novità dell'invenzione. Mà con molto miglior configlio avido Demetrio di render'uniche in pregio le sue fatiche, indusse il Rè à far trasportar dall'Idioma Hebraico nel Greco li rinomati Libri della Legge Hebrea; al qual'effetto Ptolomeo richiefe ad Eleazaro Pontefice allora della Sinagoga un'esemplare degli accennati Libri, e numero di Huomini ben versati in ambedue le Lingue per interpretarne i sensi, e trasserirne le parole. Scelse Eleazaro sei Dottori da ciascheduna delle dodeci Tribu, che con più breve denominazione communemente diconfili Settanta Interpreti, & al Rè inviolli con altrettanta prontezza, con quanta riputazione della Nazione Hebraica furono àlui da quel Principe domandati. Del che mostroglisi così grato Ptolomeo, che incontinente rimandogli liberi a Gierusalemme cento venti mila Hebrei, che fin dal tempo di Sotero suo Padre riteneva prigioni in Egitto. Con ordine Regio su destinato l'alloggio ai nobili Interpretinell'Isola del Faro, dirincontro ad Alesfandria, accioche suor del publico tumulto la quiete conciliasse loro più disposto l'animo allo studio; ed appostatamente volle il Rè, che ciascun d'essi chiuso sosse separatamente dagli altri in una picciola Cella, affin che sospetto non cadesse, che concordassero più tosto insieme con le conferenze, che con il senso legitimo della Scrittura. [a] Ptolemaus experimentum eorum sumere volens, dice S.Ireneo, & metuens, ne fortè consentientes, eam veritatem, qua esset in Scripturis, absconderent per interpretationem, separans eos ab invicem, justit omnes eandem interpretari Scripturam, & hoc in omnibus libris fecit. Mà circa il numero di queste Cellule, più forse sono le opinioni de' Dottori, che le Cellule medeb Philo de vira fime degl'Interpreti. Filone, che descrive [b] à lungo questo gran suc-Moss. lib.2. cesso, ne pretermette ogni qualunque racconto; S. Girolamo [c] aper-tamente le riprova, e dice, che in una gran Basilica eglino convenissero, e quivi di commun consenso formassero la Traslazione; S. Epifanio d s. Fpich, in lib. [d] foggiunge, che fossero racchiusi due per stanza, e S. [e] Giustino di Mens. Martire Paleitino di Nazione, Samaritano di Patria, e diligentissimo indagatore, escrittore delle cose de'Giudei attesta, haver'esso le vestigia vedute di quelle Celle, e con lui par, che concorra il numero più riguardevole de Scrittori, e la considerazione eziandio, che gran miracolo certamente non sarebbe avvenuto, se tutt'insieme uniti havessero concordato nella medesima interpretazione, quando che grande, e miracoloso esfetto della divina Provvidenza potè dirsi, che settantadue Interpreti si uniformassero nel senso, nelle parole, e nella traslazione di tanti Libri dalla lingua Hebrea nella Greca, che, come [f] nota Filone, è abondantissima di frafi, e di voci, e niffun d'essi communicasse col compagno il propriosentimento; qual'avvenimento apparisce sopranaturale, poiche dov'è moltitudine di Huomini scienziati, è difficilissima la conformità delle sentenze, ed eglino ò non mai convengono, ò fol doppo gran litigii e contrafti. Per lo che

S.Gir o

a S. Iren. 1. 3. c. 25

pratiad Gent.

f Phil.loc.eit.

Parafrasi della

in Paraph. Chaid.

S.Girolamo chiama [a] li Settantadue Interpreti Spiritu Sancto repleti, e S.Giustino riferisce, che sorpreso Prolomeo da tanta unione di caratteri in tante penne diverse, [b] Admiratione attonitum, cum interpretationem & S. Inst. loc.cit. absolutam ese divina virtute credentem, tum quovis honore dignos illos, ut Dei amantes, & Deo charos vicissim judicantem, cum muneribus multis in Patriam suam redire jussise, ac libros, ut par erat, exosculatum esse, & Deo consecratos in Bibliotheca sua reposuise. Mà indi a'due Secoli la Libraria, eli Libririmasero [c] miserabile preda delle siamme, & arsero senza riparo con la medesima Città di Alesfandria allor quando sù ella prima vinta, e poi saccheggiata da i Soldati di Cesare, vittoriosi della giornata di Farsaglia, e dell'Imperio. Lo stupore del Rè passò ne'Popoli, [ d ] Et d Philo Locait. hodie quoque, soggiunge Filone, solemnis celebritas renovatur in Pharo Insula, ad quamnon sudai tantum, sed & alii plurimi traisciunt, locum veneraturi, in quo visa est hac primum interpretatio, & protanto beneficio quasi recente acturi Deo gratias. Post vota autem, & gratiarum actiones, alii tentoriis fixis in littore, alii discumbentes in ipsa arena sub dio epulantur cum amicis, & domesticis, praferentes tunclittus palatus regiis. Così Filone. Tal versione su in ogni etàricevuta, e venerata dalla Chiesa, e benche in qualche luogo discordi dalle Bibbie Hebraiche, la discordia tuttavia come materiale, & apparente, ò in se medesima si distrugge nella collazione de passi oscuri co'più chiari, ò se pur rimane, nella scrittura di Dio apprendonsi misteriose le medesime discordanze. Onde non dubitò S. Filastrio di riporre frà gli Heretici coloro, che altra interpretatione ammettevano: [e] Ecclesia Catholica Septuaginta duorum interpretationem e S. Philas. de levit, colit. Co predicat: aliquitom superatus de contrationem har.c. 139. legit, colit, & prædicat: alia autem superpacua, & contraria tanta editioni contemnit, & abricit. Essa dunque su la prima, e sola Versione, che in sè riconoscesse la Sacra Scrittura avanti lanatività di Giesii Christo; se pur non precede quell'una antichissima accennata [f] da S. Clemente f. S. clem. Alex. Alessandrino, di cui non rimane à noi nè noto il Libro, nè l'Autore. Mà 116.1. Strom. fe tal'antichissima sosse stata cognita al Mondo in quell'età, non si sarebbe certamente tanto affaticato quel Rè Demetrio, e gl'Interpreti à formarne una nuova; mà ò quella haverebbono emendata, se fosse loro apparsa viziosa, ò la medesima collocata nella Libraria di Alessandria. L'astra, che dicesi Parafrasi, e che pur su anteriore alla venuta di Giesù Christo, deve Sertiura, e sua annumerarii fra le Circumlocuzioni più tosto, che fra le Versioni, mentre in a ne spiega il Testo Hebraico di parola in parola, nè si ristringe nella sostanza, mà fol dichiarala; onde Targòn la chiamano gli Hebrei, Parafrafi li Greci, e Parafrastili trè Rabbini, che la composero nell'occasione, che soggiungiamo. Ritrovavan inella Chaldea molti Giudei, che per lunga dimora affuefatti alla lingua di quel Pacfe, havevano affatto tralasciato l'uso della propria. Per ammaeltramento d'essi [g] litrè famosi Rabbi- glucas Bargensis ni Onchelo, Gionata, e Gioseppe sopranominato il Cieco spiegarono in idioma Chaldeo li ventidue Libri Sacri contenuti nel Canone degli Hebrei, e Onchelo dichiarò il Thora, cioè il Pentateucon, Gionata li Profetali, e Gioseppe li rimanenti. Qual Parafrasi, benche in somma estimazione presso gli Hebrei, ai Cattolici però è più tosto utile, che autorevole, dedusendosi da lei molti argomenti contro li medesimi Hebrei, che la composero. Nel rimanente molte vane parabole contiene, De duobus Messis, de lamentatione Dei, de Ascensione Moysis in Calum, de Tabulis Legis exciZEFIRI-Secolo III. 136 NO.

sis è zaphirino Dei Throno, & altre vanità Farisaiche, e Thalmudistiche. Trè versioni han di essa fatto li Latini, Arria Montano, che inserì la sua nelle Reggie Bibbie, Pietro Costo, & i Conimbricensi, che dicesi Complutensis, emendate da molti erroriper comandamento, & opera del Cardinal Francesco Ximenio.

Otto Versioni della Sacra Scrittura in Greco.

Ma nel corso de'Secoli à noi più prossimi da otto differenti Autori sù trasportata la Sacra Scrittura in Idioma Greco. Habbiam detto, che la Traslazione de'Settantadue Interpretiantichissima si la prima; onde computandosi ella con le otto seguite doppo la nascita di Giesù Christo,

Versone di Aqui. compongon tutte il numero di nove, ed in quest'ordine quella di Aquila, che sù la prima delle otto, ritiene il luogo della seconda. Fù Aquila, che dicesi Pontico, nativo della Città di Sinope in Ponto, e da parte di Sorella discese dal Sangue Imperiale di Tito. Da Elio Adriano, che debellò gli Hebrei, e sopra le ruine di Gierusalemme distrutta edificò la nuova Città di Elia, siì preposto alla soprintendenza della gran fabrica, e constituito Governator della Metropoli. Li Christiani, che nel suror dell'assea S. Ejiph, in lib. dio eransi quindi [a] per avviso di un Angelo partiti, ridotte in quiete le cose, esatto colà ritorno, con dimostrazione rara di virtiì attendevano

più tosto à edificar'i Gentili con l'esempio, che à riedificar le Case abbat-

tute dagl'Idolatri. Vidde, enotò Aquila il nuovo modo disibell'operare, e dalla loro vita prendendo argomento della loro Fede, abbandonò il Gentilesimo, efessi Christiano. Mà nella mutazione della Leggeperseverando egli ne'costumi dell'Idolatria, sempre dedito allo studio superstiziofo delle Stelle, à cui attribuiva il vario corfo delle humane vicende, ammonito infruttuosamente da'Vescovi, su finalmente, [b] Expulsus ab b Idem ibid. Ecclesia, veluti inutilis ad salutem. La repulsa irritò l'animo del delinquente, che con precipitoso consiglio sottopostosi al duro taglio della Cir-

concisione passò all'Hebraismo, e con sì pronta felicità s'impossessò di c S. Rier. epiff. 138. quella scabrosissima Lingua, che meritò da S. Girolamo la lode di [c] Verborum Hebr corum diligentissimus explicator. Con tal'arme stimò, nuocere a'Christiani; e postosi alla Versione della Sacra Scrittura, circa l'anno del Signore 137. unane stese in Idioma Greco, tradotta dall'Hebreo di parola in parola, nelle quale riprende, & emenda con maligna jattanza quella de Sacri Interpreti, & empiamente contro i Christiani s'invehisce con perversione disfensi, e difigure. Per lo che il sopracitato S. Girolamo, che

lo lodò nella perizia della Lingua, con censura lo detesta nell'inganno delà Idemepis, 11: la Fede, [d] Judans Aquila, & Symmachus, & Theodotion Judaizan-

e Idemin Zacchar. 6.3. 5 4.

tes Haretici multa Mysteria Salvatoris subdola interpretatione celarunt. [e] Due Versioni attribuisce ad Aquila S. Girolamo, la seconda men viziosa della prima. Mà bench' egli mutasse Fede, e costumi, mantennesi sempre l'autorità, e la forza della Grazia Imperiale in modo tale, che nella f Ensemble. 5.c.3. persecuzione di Severo contro i Christiani [f] ei ne sull'Esecutore, e'l Giudice in Alessandria, e sotto la sua Presidenza consumarono il Martirio Santa

O 110. 6.5.14.

Potamiena, & altrifamofi Martiri della Chiefa. La terza Verfione comparve alla publica ince circa l'anno del Signore 184, e su opera di Theodo Di Theodozione, zione, Huomo di trè Religioni, Cattolico, Heretico, & Hebreo. Hebbe fanciullo educazione fana da' Cattolici Parenti, giovane fii pervertito da Taziano nell'Herefia di Marcione, & adulto rinegò Christo nella Legge degli

Hebrei, fra'quali appresa la lor lingua, tradusse dall'Hebreo in Greço il Vec-

ZEFIRI-NO.

chio Testamento. La traduzione non è nè di parola in parola, nè puramente ristretta nel senso; ma, come dice S. Girolamo, [a] Inter novos, & a S. Hier. epistates. peteres medius incedit Theodotion. Fù Efesio [b] di Patria, e benche l'He- b.S. Iren. 1.36.24. resia, e'l Giudaismo lo rendessero inimico di Christo, e de' Cattolici, la Versione non sù giammai prohibita, anzi in certo modo ricevuta dalla Chiesa, cioè in quella parte del Libro di Daniele, che S. Girolamo [c] at-c S. Hier. in prafat. testa, leggersi publicamente nelle sunzioni Ecclesiastiche. Origene però in Dan, la censura con rigoroso giudizio, e secondo la di lui censura vien communemente ammessa da' Santi Padri. La quarta Versione sù composizione di Di Simmaco. Simmaco, e publicata circa l'anno del Signore 203. e come Theodozione, fii Simmaco Cattolico, Heretico, & Hebreo. S. Girolamo sempre [d]]lo de S. Hier. in epot. detesta come Ebionita, e S. Episanio deducendo la di lui origine dalla profunit Estiman. Samaria dice, [e] che passando dal Giudaismo alla Christianità, e dalla & int.t. Christianità all' Ebionismo, tornassepoi di nuovo alla Sinagoga, e di nuovo de Monso pon ti si sottoponesse alla cirrconcisione, Symmachus, unus ex numero sapientum, qui sunt apud eos, cum non reperisset fidem apud propriam gentem, Principatus studio agrotans, & contra propriam Tribum indignatus, accessit ad Judaos, & fit Proselytus, ac circumciditur secunda circumcisione; eriferisce il medesimo S. Episanio, che per arte medica con incogniti rimedii fosser soliti gli Hebrei sar di nuovo crescer il reciso prepuzio: il che par che si accenni ancor da S. Paolo in quelle parole, [f] Circumcisus aliquis vo- f 1.ad Corinth. 7.1 catus est? non adducat praputium. La di lui Versione nella medesima censura [g] incorfe di quella di Aquila, e di Theodozione, e di queste trè tradu- g. Vide fupra S. zioni il Cardinal Pallavicino foggiunge queste parole in persona di un' insi-Hier. epist. 113. gue Ecclesiastico, [ b ] Anticamente, quando era minor la fraude, e'l h Cardin, Pallav. fospetto, ne pur'esersi rigettate le traduzioni degli Heretici Aquila, Theo- in Migh. Trid.lib.6. dozione, e Simmaco; e perciò non potersi hora elle dannare, specialmente "15.11.1. che gli Autori non son promulgati solennemente Heretici, ne per conse-guente i nomi soggiacciono alle lor pene. La quinta dicesi Jericunthina Jericunthina. d'incerto autore, ritrovata presso la Città di Jerico sotto terra, dentro una Vettina di creta, circa l'anno del Signore 229. La sesta è la Nico-Nicopolitana. politana rinvenuta, come la precedente, presso la Città di Nicopoli [i] nel i S. Hier, in Cantic. lido Atheniese nell'anno del Signore 230. S. Girolamo [k] attribuisce l'una, Cantic. el'altra Versione, cioè la Jericunthina, e la Nicopolitana, à qualche dotto ress. Ress. Rabbin, e di ambedue li Santi Padri fanno degna commemorazione ne' loro Libri. Tutte queste accennate sette traslazioni con fedelissima diligenza, elanga fatica [1] di ventott' anni furon raccolte da Origene in un 18. Esiphinlib de volume, per difenderle nella loro integrità dalla malignità degli Heretici, Menf. i quali oramai tanti Testine citavano, quant' Heresie eglino inventavano. Onde l'Opera sù sommamente utile alla Chiesa Cattolica, lacerata allora Tetrapla di Osidalla diversità delle dottrine, e successivamente applaudita dal consenso gene: commune di tutti li Dottori del Christianesimo, che in ogni età l'hanno esaltata con encomii distinti, e pregiati. Ritirossi egli in Tiro al gran lavoro, e come che in quel tempo appunto havea ritrovata nella casa della Nobile Giuliana di Cesarea la Versione di Simmaco, intitolò il suo Libro Tetrapla, perche ogni foglio d'esso quattro colonne conteneva, cioè l'Interpretazione de' Settanta nella prima, quella di Aquila nella seconda, l'altra di Simmaco nella terza, è nella quarta quella di Theodozione, la quale benche anteriore alla composta da Simmaco, su tuttavia posposta

ZEFIRI-Secolo III.

NO.

Octopla d Drige

ad Titume co3.

B Idem epi?. 25.

c Idem in Catal.

S. Laciani .

e divenne quarta in ordine alla locazione, quella, ch'era terza in ordine al tempo. Ma perchetutte ricever dovevano il loro pregio, evalore dalla conformità dei Testo Hebraico, à nnova impresa egli si accinse per render Hexapla di Oit. l'opera perfettissima con il confronto authentico dell'originale; e perciò gene .

il secondo Libro compose, che denominò Hexapla, e divise in sei colonne, nella prima delle quali ripose il Testo Hebraico, nella seconda il medesimo Testo in lettere Greche, nella terzala Versione d'Aquila, nella quarta quella di Simmaco, nella quinta l'antica de' Settanta, e nella sesta la rimanente di Theodozione. Ma non così tosto apparvero alla lucele due

Versioni Jericunthina e Nicopolitana, che portatosi esso medesimo à riconoscerle, eponderatele, e rinvenutele degne di sede, inseri anch'esse

trà le altre; ond'hebbe principio l'altro confunato Volume dell'Octopla, nel quale Origene aggiunse due nuove colonne con le due accennate

Versioni Jericunthina, e Nicopolitana. L'Ostopla dunque di Origene devesi più tosto dir Polygrafia, che Versione, benche frà esse si annumeri, e si riponganel numero della settima. Fatiche tutte egualmente grandi, &

egregie, che [a] Immortale illud ingenium suo nobis labore donavit, con 2 S. Hier. in epift. le quali apri egli il primo la strada a suturi ingegni Cattolici di scorrer

l'ampio campo della divina Scrittura. Onde meritamente soggiunge S. Gi-

rolamo, [b] Eaque habetur in Hexaplis, ipsaest, que in eruditorum Libris i norrupta, 💸 unmaculata Septuaginta Translatio reservatur. Quidquid er-

go ab hac discrepat, nulli dubium est, quin ita & ab Hebraorum veritate versione Lucia- discordet. L'ottava Versione dicesi Lucianea composta circa l'anno del

Signore 250. da S. Luciano Sacerdote Antiocheno, che fu Martire nella Confessione Cartolica, e laudato da S. Girolamo con queste parole, [c] Lu-

cianus vir disertissimus, Antiochena Ecclesia Presbyter, tantum inlitterarum

studio laboravit, ut usque nunc quadam exemplaria Scripturarum Lucianea d Bolland, in vita nuncupentur. Di lui dicesi, [d] che ritrovandosi in carcere, e volendo prima di morire pascersi della Santissima Eucharistia, ed insieme farne par-

tecipi li suoi Discepoli, comandò loro, che gli facessero d'intorno corona, dicendo: Templum Sanctum vos mihi eritis, me ex omni parte circumdantes.

Mensa quidem erit vobis hoc meum pectus, non, ut arbitror, Deo futura minus bonestiea, quasit exinanima materia. Ed un Sacerdote suo compagno sacrificò sopra il di lui petto, che rappresentò in quell'atto un Sacrificio

non men di laude, che di cuore. La traduzione dunque di S. Luciano fu ritrovata scritta di suo carattere dentro un muro in una Torre di Nicomedia fotto l'Imperio di Costantino nell'anno 310.cioè venticinque anni

doppo il suo Martirio sotto la persecuzione di Massimino. La nona, & ultima fu publicata circa l'anno del Signore 350. da Hesichio Monaco della Palekina, nelle cui solitudini visse Discepolo, e Padre di Santi Monaci;

onde [e] leggefi, che S. Hilarione morendo lasciassegli in testamento il Libro degli Evangelii, e la sua veste. Delle trè Versioni di Origene, di S. Lu-

ciano, e di Helichio soggiunge S. Girolamo, [f] Alexandria, & Agyptus in Septuaginta suis Hesychium laudat auctorem: Constantinopolis usque Antiochiam Luciani Martyris exemplaria probat: Media inter has Provincia

Talastinos Codices legunt, ques ab Origene elaboratos Eusebius, & Pamphilus vulgaverunt. Tutte però le nove Verfioni, fuor che quella de' Settanta, sono miserabilmente perite, e sol pochi loto fragmenti leggonsi inseriti nelle

Bibbie Greche impresse per ordine di Sisto V. nell' anno 1587.

Male

e In Vitis Fatr. Versione & Hesif S. Hier.in P, afat. Paralip.

Capitolo I.

139

NO. Versioni del To-

ZEFIRI-

Mà le Versioni in lingua Latina molte più sono, che le accennate nella Greca, esiccome le Greche numerar [a] poteansi, così delle Latine potestamento fibil non era calcolarne il numero; conciosiacosache chiunque qualunque hio in Latino. notizia havesse dell'idioma Greco, si poneva ò per emulazione, ò per chris, c. 11. albagia alla traslazione de' facri Libri in lingua Latina, ond'avveniva, che [b] tot erant Exemplaria, quot Codices. Fra la multiplicità di tante b S. Hier. in pra-Versioni quella che prevaleva à tutte, e riputavasi la più commune, la sat. in los ue. più riguardevole, e la più pregiata, che da' Fedeli leggevasi nelle Chiese, versione vulgata. era chiamata sin dall' età di S. Girolamo l'Antica, e la Vulgata, ò, come la diffe S. Agostino, l'Itala, [c] Inipsis interpretationibus Itala cateris praser- c s. Aug. 1,2. dett. tur, nam est verborum tenacior, cum perspicacitate sententia. Essa dicesi christ.c.15. emendata, e corretta da S. Girolamo, il quale due Versioni ancora sece del Testamento Vecchio in lingua Latina, una dal Greco Originale de Settanta, l'altra dal proprio Testo Hebraico nativo: ed essa è la medesima, che il Concilio di Trento rende autorevole, ed authentica col seguente Decreto; [d] Siquis autem Libros ipsos integros cum omnibus suis partibus, d Concil, Tridere. prout in Ecclesia Catholica legi consueverunt, & in veteri vulgata Latina ses. 4. Editione habentur, pro Sacris, & Canonicis non susceperit, & traditiones pradictas sciens, & prudens contempserit, anathemasit. Le rimanenti Versioni Latine non sono nè rigettate, nè ammesse dalla Chiesa, e cadono sotto le censure de' Dottori, e del [e] Concilio di Trento.

Oltre alle accennate Versioni Greche, e Latine, vi sono la Siriaca, Ara-probib. bica, Persiana, Etiopica, Tegiana, Gothica, Schiavona, & Italiana. La Si- Sacra Scrittura in riaca d'ignoto Authore, e vedesi impressa in Roma, & in Parigi. L' Ara- altre lingue. bica fu composizione nel Pentateucon di Rabbi Saadia circa l' anno del Signore 900. e ne' rimanenti Libri di diversi Christiani della medesima Arabia, e conservasene una nella Libraria di Loreto, opera di Arith Ibna Sina. Della Persiana fanno menzione alcuni [f] Santi Padri; mà in questa fs.10. Chrys. Theod. nostra età è totalmente incognita, ò celata. Nulladimeno leggesi il Pen- off. Iadert. exam. tateucon tradotto in quella Lingua [g] da Giacomo di Tus per compia-6. dissert. biblica. cer' agli Hebrei di quel Regno. L' Ethiopica reputasi antichissima, e com- g Haye prol. sett. mune in quella Provincia sin dal tempo [b] dell' Eunuco della Regina Can- n' Ast. 8. dace, che introdutse colà la Fede di Christo. [i] Dicesi, nell' Ethiopia essere i Alvar. in Hist. ancora in uso la Sacra Scrittura in Lingua Tegiana, ch'è la propria degli A. hiep. Abissini. La Gothica siì trascritta da Ulfila Vescovo Cattolico de' Gothi doppo l'anno 400, di nostra salute. Della Schiavona attestasi da un grave, [k] & eminente Autore, Dalmatica lingua Sacros Libros Hieronymum k Hosius card, in vertisse constat: il che vien comprovato eziandio da [l] altri Scrittori. Ura- lib. desacr. vernatislao Duca di Boemia supplico Gregorio VII. di poter recitare l'Offizio 1 xyst. Senen. lib. 4. divino in quella Lingua, e fiì rigettata l'istanza con aperta negativa, [m] No- Biblioth. Santt. in S. Greg. VII.1.7. bilitas tua , rilpolegli il Papa , postulavit , quòd secundum Sclavonicam Linguam epist. 11. apud vos divinum celebrari annueremus Officium. Scias, nos huic petitioni tua nequaquam posse favere. Ex hoc nempe sape volventibus liquet, non immeritò Sacram Scripturam Omnipotenti Deo placuisse quibusdam locis esse occultam, ne si ad liquidum cunctis pateret, forte vilesceret, & subjaceret despectui, aut prave intellecta à mediocribus, in errorem induceret. Neque enim ad excusationem juvat, quod quidam Religiosi Viri hoc, si simpliciter Populus quarit, patienter tulerunt, seu incorrectum dimiserunt, cum primitiva Ecclesia multa dissimulaverit, que à Sanctis Patribus postmodum, firmata Christianitate,

a Reg. 4. in Ind. Lib. trob. post Concil. Trident.

b Ibidem .

c Apos. I. o ad

Hebr. 4.

eS. Hier.in proam. in Ezecuiel.

4. in Cant. g S. Hier.l. I.cont. Pelag.

gilant.

stianicate, & Religione crescente, subtili examinatione correcta sunt. Così S. Gregorio VII. Tuttavia è notoria la permissione de' moderni Pontesici, che dalla loro stampa de Propaganda Fide escano alla publica luce Messali, e Breviarii in quella Lingua, e che i Sacerdoti di Zara, e de'paesi adjacenti, doppo l'Evangelio Latino recitino lo stesso in favella Schiavona per istruzione di que' Popoli, e per loro proprio uso l'obligo diurno dell'Offizio divino. Qual Privilegio trovasi parimente conterito da Paolo V. ai Cinefi in conformità del Decreto della Sacra General Congregazione dell' Inquisizione di Romasotto li 26. Marzo 1611. Mà il Decreto non hebbe giammai il desiderato effetto, essendo che non giammai su trasferita in quella Lingua la Sacra Scrittura, come di fresco ci attesta Gio. Francesco Nicolai Vescovo di Berito, Ecclesiastico benemerito di due Mondi per la predicazione dell' Evangelio, da esso divulgato in qualità di Vicario Apostolico nella Cina, e nell'America, e che presentemente carico di egregii meriti dimora nella Corte di Roma, specchio nell'opere di quegli insegnamenti, ch'egli hà predicato con le parole. La Versione Italiana in fine và fotto nome di diversi Autori, mà di tutte equalmente è prohibita la Lezione con le condizioni, e restrizioni [a] della regola quarta dell' Indice Tridentino, impresso per commandamento di Pio IV. fermato, & ampliato da Sisto V. riveduto, e publicato da Clemente VIII., e con la Costitutione centosedeci Apostolatus Officium rinovato, & inculcato da Urbano VIII. E la medesima Regola apporta con queste parole la cagion della prohibizione; [b] Cum experimento manifestum sit, si sacra Biblia vulgari lingua passim sine discrimine permittantur, plus inde ob hominum temeritatem detrimenti, quam utilitatis oriri, hac in parte judicio Episcopi, aut Inquisitoris stetur, ut cum consilio Parochi, vel Confessarii, Bibliorum à Catholicis auctoribus versorum lectionem in vulgari linqua eis concedere possint, quos intellexerint ex hujusmodi lectione, non damnum, sed sidei, atque pietatis augmentum capere posse; quam facultatem in scriptis habeant. Qui autem absque tali facultate ea legere, seu habere præsumpserit, nisi prius Biblis Ordinario redditis, peccatorum absolutionem percipere non possit; con ciò che siegue. Lo Spirito Santo chiama la parola di Dio [c] Gladius utraque parte acutus; onde maraviglia non è, se la Chiesa, come pietosa Madre, sottragga il coltello di mano a' figli imperiti, acciò ds. Ball, epift, ad che con la ferita degli occhi non rimanga impiagato il cuore. E [ d ] dannevole, dice S. Basilio, la lezione de' Libri sacriagli spiriti deboli, come il cibo aglistomachi fiacchi; e perciò era [e] vietato agli Hebrei di leggere il principio della Genesi, il fin d'Ezechiele, eli Cantici fin' all' età di trenta f Orizhom, 1, sett. anni; & Origene [f] riferisce la prohibizione al decoro, & al pericolo, Ne à Spiritu converterentur ad carnem. S. Girolamo parimente [g] ripiglia aspramente Pelagio, perche ammettevale femmine alla lezione della Scrittura, e detesta l'abuso, per cui ogni vil'avanzo di Scuole pretende il h Idem epift. 103. Dottorato in quell'alta, e misteriosa scienza, [b] Sola Scripturarum ars est, quam sibi omnes passim vindicant. Hanc garrula anus, hanc delirus senex, hanc Sophista verbosus, hanc universi prasumunt, lacerant, docent antequam discant. Eperciò li Sommi Pontefici ne hanno prohibita la lezione in una lingua, che per esser vulgare, ne riman commune l'intelligenza ai dotti insieme, & agl' ignoranti. Epoi infine soggiunge in somigliante i Idem adverf. Viproposito S. Girolamo [i] Quid enim necesse est, in manus sumere, quod Ecclesia

ZEFIRI-NO.

a Idem epift. 22. Origine, e Libri

clesia non recipit? [ a ] Melius est aliquid nescire, quam cum periculo discere. Il medesimo Dio dunque, che volle, che la sua Legge data per Moisè, e tutto il rimanente della dottrina sacra rivelata a' suoi Profeti, fosse da esti del nuovo Tellaancora messa in iscritto, hà osservato lo stesso nel nuovo Testamento, ispirando i suoi Apostoliper il medesimo Spirito, che li haveva sempre condottinella lor predicazione di viva voce, à dettarne de' Libri, per li quali ella fosse conservata, etrapassasse à tutte l'età nella sua originale verità, ed autorirà Divina. E così è stato compiuto il corpo, e suggellato il numero de' Sacri Libri, de' quali' la prima parte va, come habbiam detto. fotto il nome generale del vecchio Testamento, ò della Legge, e questa feconda sotto quello del nuovo, ò dell'Evangelio: Parola Greca, che significa buona, e felice novella, usata per addittar l'annunzio della venuta del Figlinolo di Dio in carne, e dell'adempimento per sini di tutto ciò, ch'era stato comandato, figurato, predetto, e promesso per la Legge, e per li Profeti, ed à che erano state in ogni tempo elevate le speranze, intenti li desiderii, e sospesa l'espettazione de Fedeli. E'Inome di Evangelii è stato specialmente appropriato a' quattro primi Historici, scritti da due Apostoli S. Matteo, e S. Giovanni, e da' due Discepoli S. Marco, e S. Luca: tutti autorizzati per la lor vocazione divina, accompagnata dalla certa, ed infallibile assistenza, e condotta dello Spirito Santo, il quale ancora ne hà d'ognitempo impressala certezza, e la persuasione nel cuore d'ognivero Fedele, ed in tutta la Chiefa, la quale in virtù di questo suggello ne ha testimoniara, ed hà publicara, difesa, ed esposta questa verità per indurre gli Huomini all' ubidienza della Fede. Hor tutti dunque li ventisette Libri del nuovo Testamento riferiti nell'allegato [b] Ganone del Concilio di b concil, Trident. Trento, portano nel titolo il nome de'loro Autori, fuor che gli Atti degli feft. 4. Apoltoli, che si composizione di S. Luca; e tutti surono scritti in Lingua Greca, ad eccettuazione folamente dell' Evangelio di S. Matteo, e dell'Epistola di S. Paolo aa Hebraos, l'uno, el'altra compostiin Lingua Hebrea, e dell'Evangelio di S. Marco in Latina. Il traduttore d'essi nella presente Vulgata è quegli medelimo, di cui fil opera l'antica Itala, emendata però dalla industriosa diligenza di S. Girolamo, [c] Testamentum novum Lati- c Card. Bellar. 1.2. num, dice il Cardinal Bellarmino, editionis vulgata ex antiqua versione ha- contr. 1. bemus, quam tamen Beatus Hieronymus emendavit. Eglino tutti fono Proto Canonici, cioè authentici sin dalla loro prima comparsa, ad esclusione dell' Epistola ad Hebraos, delle due Cattoliche di S. Giacomo, e di S. Ginda, e dell' Apocalisse, della cui authorità volendo alcuni dubitarne, sù d'uopo doppo diligentissime perquisizioni, che da' Pontesici, e da' Concilii si dichiarassero Canoniche.

Il primo Libro dunque Canonico, che nella nuova Legge si componesse, sull'Evangelio di S. Matteo, descritto in Lingua Hebraica dal medesimo S. Apostolo nell'anno 42. del Signore ad istanza [d] de' Giudei Christiani, e per commandamento [e] di tutti li medesimi Santi Apostoli. De' i.in Maith, quattro [f] Animali di Ezechiele simboleggianti li quattro Evangelisti, à e 8. Epiph. her. 51. S. Mattheo si applica l'Huomo, perch'egli tratta di Giesti Cristo, come di Huomo Santo, promesso da' Proseti al Mondo, e perciò n' espone la Genealogia humana de' parenti. Successivamente in ordine di tempo, cioè trè anni doppo la divulgazione del primo Evangelio, scrisse S. Pietro da Roma la prima Lettera alli Giudei convertiti, e dispersi per l'Asia minore.

Quindi

ZEFIRI-

142

Secolo III.

NO. a S. Hier.in Catai. b Ibidem .

1. 4.86. in catal.

e Ann. 57.

f 3 nn. 57.

g . fam. 58.

L 647, r. 60.

5 Nicesh 1.2. c. 43

1 S. Clem. in Recogn. l. 10. c. ult. m S. Lac. 1.

Lat . 1:6. 6.

@ Ann. 65. prof. in Luc. F - 4an. 62.

sed corinte. 11. nobilta, e vaghezza dello stile, quanto piu S. Paolo era [ ] versato nello

& S. H.D: pr and Bit. . R

Quindi S. Marco compose [a] in Roma in Lingua Latina il suo Evangelio nell' anno 49. di nostra salute ad istanza de' medesimi Romani, [b] Quod cum Petrus audiset, probavit, & Ecclesia legendum sua auctoritate dedit. c Petr. de Natal, Esso medesimo in Aquileja [c] tradusselo in Greco, e conservasene l'Originale frà le reliquie più preziose nel Tesoro di S. Marco in Venezia. Delli quattro Animali à S. Marco si attribuisce il Leone, simbolo de' clamori del Precursore di Giesti Christo, con i quali comincia il suo Divino Evangelio Vox clamantis in Deserto. Dilui falsamente dicesi ciò, che veramente di un d April D. Hier. Marco [d] Anacoreta raccontasi, che reputandosi indegno del Sacerdozio prol common deliberatamente si recidesse il dito pollice, per rendersi inhabile à quel diproligaleato \$.4- vino Ministerio; conciosiacosache egli si consacrato da S. Pietro medesimo prima Vescovo di Aquileja, e poi di Alessandria in Egitto, e resse quelle Chiese con egual fama di santità, e di dottrina. Sieguono le due Epistole di S. Paolo al Popolo di Salonichi metropoli della Macedonia, inviategli ambedue da Corintho, la prima nell'anno del Signore 52. la feconda nel seguente. Doppo di esse da Eseso [e] scrisse la prima Lettera a' Corinthii, e da Laodicea [f] à Timotheo, che giovane d'anni, mà confumato di meriti, era itato pur'allora dal medesimo Apostolo promosso al Vescovado di Efefo, & alla Primazia di tutte le Chiefe di quella Provincia; e nell' anno [8] suseguente da Nicopoli la seconda Lettera ai medesimi Corinthii. Nell'auno medesimo, e dalla medesimo Città compose, e trasmesse la sua Epistola ai Galati Popoli dell' Asia minore, & à Tito Apostolo della Dalmazia, dell'inato da S. Paolo Vescovo de' Candioti. Da Cenchri porto ci Corintho nell' istesso anno scrisse a'Romani la gran Lettera, che per l'eminente Soggetto che contiene, De Fide, & Gratia Christi, la Santa Chiesa nel primo luogo l'annovera fra le quartordici di S. Paolo, benche per ordine di tempo vengariputata l'ottava. [b] Successivamente publicò il suo Evangelio S. Luca, di cui disse Niceforo, [i] Lucas Medicus simul, & Pik S. Hier. in cata. Etor egregius, e S. Girolamo [k] Tota vita calebs. Egli diresse il suo Libro à Theofilo Antiocheno suo Compatriota, Sogetto [l] riguardevole per nascita, e molto pui per bonta meritevole del titolo di [m] ottimo. De'quattro misteriosi Animali il Bue gli si dipinge d'appresso, perche incominciando egli il suo Evangelio dal Sacerdozio di Zaccharia, il Bue Animale immolatizio verifica la Profezia accennata di Ezechielle. Alcuni differo, dipingersi il Bue presso à S. Luca, perche il Bue in lingua antica Italiana chiamavasi Luca: e citano Varrone in confermazione del loro detto. Mà " Varro de Ling. eglino s' ingannano nell'intelligenza di quell'Autore, che [n] non mai dicelia effersi chiamato Luca il Bue, ma bensi l'Elefante per le ragioni, ch'egli adduce nel suo Libro. Nel medesimo anno scrisse S. Paolo agli Eschi in Alia, & ai Filippensi nella Macedonia, e nel [ o ] susseguente su composto da S. Luca m p S. lo. Coros. in Roma il Libro degli Atti degli Apostoli, detto da S. Gio. Chrisostomo, [p] 9 Occument april Liber Dogmatum, e da Ecumenio, [9] Evangelium Spiritus Sancti. [7] Sicod lader docum guono l'Epistole di S. Paolo ai Colostensi nella Frigia, à Filemone Cittadino di Colotio, & agli Hebrei Christiani dimoranti in Giernsalemme, tutte, e trè scritte da Roma, ma l'ultimatanto superiore all'altre nella

> studio della Lingua Hebraica, nella quale fu ella composta. Viè chi rigettolla dalle Scritture Canoniche, e Tertumano [t] ne sece Autore S. Bar-

> naba, altris. Luca, & altris. Clemente Papa, col motivo, che seco non

Zeette NO.

portava il nome, e'l fegno di S. Paolo. Mà il Concilio antico di Roma forto Papa Gelasio, e il più moderno di Trento ne stabiliscono la validità, & all'allegato motivo ingegnosamente risponde S. Girolamo, [a] Si pro- a Idem ibid. prerea Pauli non erit, quia ejus non habet nomen, ergo nec alicujus erit, quia nullius nomine intitulatur. Ed in vero dell'haver' egli quivi suppresso il suc nome, esegno, S. Clemente Alessandrino ne apporta la causa, [b] Ne Apud Euseb. lib. inipso exordio animos Hebræorum prorsus ab epistolæ lectione averteret; essen- 6.cap. 11. do che era poco ben gradito agli Hebrei il nome di S. Paolo, che veniva pur di fresco da Gierusalemme à Roma e mastrattato, e carcerato. [c] c Anno 62. Dopo il corso di un' anno surono scritte le due Epistole da S. Giacomo Minore Vescovo di Gierusalemme, e dal suo Fratello S. Giuda Taddeo, le quali diconsi Cattoliche, cioè Universali, perche nè à persona, nè à Citta determinata furono dirette, nè l'argomento in un sol punto ristretto; mà nella prima trattasi in generale della Fede, e delle Opere, e nella seconda degli Heretici, e della divina vendetta. [d] Poscia dal carcere di donn. 68! Roma scrisse la sua seconda Lettera S. Pietro indirizzata generalmente à tutta la Christianità, e l'ultima sua S. Paolo al diletto Timotheo, come licenziandosi ambedue li Santi Apostoli dal Mondo, al quale lasciavano falutevolissime ammonizioni per la consecuzione dell'eterna salute. Nell' anno nonagefimo fettimo di nostra salute S. Giovanni Apostolo hebbe nell'Isola di Patmos la gran visione, della quale compose il Libro dell' Apocalisse, esaltato da S. Girolamo come Arsenale di Sacramenti, [e] e S. Hier. epi, 7.103. Apocalypsis Joannis tot habet Sacramenta, quot verba. Parum dixi pro merito poluminis: laus omnis inferior est: in verbis singulis multiplices latent intelligentia. Indi à due [f [ anni il medesimo S. Giovannile sue trè Let- f. Ann. 99. tere scrisse, la prima a' Christiani [g] dimoranti nel paese de' Parthi, la g s. a ig. de quast. seconda ad Electa nobile, ed esemplar Matrona, Diaconessa di Corintho, amang. c. 39. la terza à Cajo suo figlio di Battesimo, eche su [h] successivamente Ve- h oneph. ad ann. scovo di Milano. Nell'anno medesimo S. Giovanni suggillò il corpo de' Libri Canonici dell'uno, e l'altro testamento, con la composizione del suo eccelso Evangelio. Glorioso per patimenti sofferti nell' Isola di Patmos fotto la prieccuzione di Domiziano faceva egli allora dimora in Efeso di età sopra la nonagenaria, quando ad istanza di que' Popoli si accinse alla grand' Opera; e mentre un giorno ne meditava il principio, [ i ] folgori, e tuoni à Ciel sereno si udirono, ed incontanente ei pro- i D. Hier.inpraf. ruppe in quelle gran parole, [k] In principio erat Verbum, & Verbum in Euang. Matth. erat apud Deum. Raccoglie il successo da molti Santi Padri [l] il Cardinal & Metaph. apud Baronio, e S. Girolamo soggiunge, [m] Coactus est ab omnibus propètunc k 10.10.

Baranno 99.11.3. Asia Episcopis, & multarum Ecclesiarum Legationibus, de Divinitate Salva- m S. Hier, loc. cit. toris altiùs scribere, & ad ipsum, ut ita dicant, Dei Verbum non tam audaci, quam felici temeritate prorumpere. Onde meritamente de' quattro accennati Animali di Ezechielle l' Aquila si appropria à S. Giovanni, che solo potè fissar gli occhi nel Sole immenso della Divinità di Gietù Christo.

#### CAPITOLO II.

Calisto Romano creato Pontefice 2. Settembre 221.

Decreti di Papa Calisto.



Or per far ritorno, d' onde con lunga digreffione partimmo, condannata da Zefirino l' empietà di Praxea, e con Montano l' ostinazione parimente di Tertulliano, respirò la Chiesa da quell' Heresie, che sotto Capo di fazione sacean Setta, e guerra al Christianesimo. Conciosiacosache scorsero cinque Pontificati senza nuovo Heresiarca, quasi

Decreto de'quattro Tempora. bastata sosse all'Inserno la sola Heresia di Montano per tener' agitati tutt' un Secolo li Fedeli. Calisto per opporsi alla ssacciataggine di Eliogabalo, che allora in Roma regnava, con nuova costituzione confermò l'antica tradizione de' quattro digiuni, che diconsi Quattro Tempora, e raccordò a' Christiani la sobrietà, e la modestia sotto un Principe traboccato, e perverso. Il Decreto vien deriso da' Centuriatori Magdeburgensi, come se tale osservanza non sosse inculcata da' Santi Apostoli, ò da' Santi Padri prossimia' Santi Apostoli, conforme [a] attestasi da' più rinomati Dottori del Christianesimo, onde ne apparisce venerabile l'uso, e per prova di antichità, e per merito di divozione.

2 Laym. c.2.de obferv. Iejunii, & alii, ques citat Abelly par. 2. c. 5. S.2. de Iejunio.



### CAPITOLO III.

Urbano Romano creato Pontefice 21. Settembre 226.

Proposizione Hereticale del Vescovo di Bosdra: Suo ravvedimento, & abjura. Calunnia degli Heretici moderni contro S. Urbano, rigettata da Cattolici.



ERILLO Vescovo di Bosdra nell' Arabia quanto [a] fù a Enseb. 1.6. e. 26. celebre in quest' età per vanto di erudizione, tanto più scandalosamente cadde in error di Fede, offuscando lo splendor della dottrina con l'infamia dell' Heresia. Dedussela dalle Scuole di Ebione, asserendo, Giesti Christo es-to, esucravvedi. ser Dio doppo di esser nato Huomo, non già avanti quan- mento.

do siì conceputo nell'utero della Madre. Mà presto dichiarossi più tosto ingannato nell' intelletto, che pertinace nell' ostinazione; poiche al lume, che gli apparve, aprendo subito gli occhiper il conoscimento del Vero, abjurò l'errore in un publico Sinodo di Vescovi circonvicini, nel quale intervenne anche Origene, che [b] riportò la piena lode del disinganno di Berillo nel compensamento, ch'esso fece con l'honor della peni-

tenza al discapito della fama.

Presso a'sett' anni resse Urbano il Pontificato, e sopra tredici Secoli Calunnia de' Lusi esente il suo nome da ogni censura, cioè sin quando si compiacque-terani contro s. ro dargliela gli Heretici Magdeburgensi con termini nè pur comporta-Urbano. bili in bocca de'nemici, [c] Instituit, dicon' eglino di lui, Consirmationem post Baptismum, sed blaspheme dicit, per manus impositionem Episco- colle 277. porum accipi Spiritum Sanctum, & plene Christianos fieri. Ma essi mentiscono, e non bestemmia S. Urbano; conciosiacosache tant' è più antica di S. Urbano la Confermazione nella Chiefa, quanto più antichi fo- E fua difefa. no nella Chiesa li Santi Apostoli di S. Urbano; mentre leggesene [d] d ad. 8.6 19. l'uso sin dalla loro età, in cui propagarono l'istituzione fattane da Giesù Christo; e Tertulliano medesimo, che visse, e morì prima di Urbano, ne sa spessa, e degna commemorazione [e] ne'suoi Libri. Il che e Tertull.in lib.de rende senza eccezione maligna la mordacità degli Heretici in attribuir Resurre de Pra-l'istituzione della Confermazione à S. Urbano, che su creato Pontesice seripte de Espris. nell'anno 226. quando eglino stessi frà le macchie di Tertulliano, che mori circa l'anno del Signore 223, pongono, ch' ei doppo il Battesimo si cresimasse. Mà è proprio di chi è risoluto à dir male, in nulla, e di nissuno dir bene.

c Magd. C.3. c. 10.

## CAPITOLO IV.

Ponziano Romano creato Pontefice 24. Giugno 233.

Miracolosa Confessione di Fede Cattolica dettata dalla Madre di Dio. Calunnie degli Heretici contro S. Ponziano, e sua difesa.

A't i' ni Mine rit is a vi calla nt fina Mail ci Dio a's Grego rio Taumaturgy.



A se successo giammai avvenne di ammirazione più degno, e diracconto, certamente su quello, in cui deputò Dio la sua medesima Madre per Maestra di Fede contro gli Heretici. Con insolita, e mirabile Ordinazione era stato promoso al Vescovado di Neo-Cesarea in Ponto sua patria S. Gregorio Thaumaturgo, e con indesesso zelo attendeva alla

a S. Greg. Nuff. in. orat de Vit.S. Greor. Thaumat.

cultura di quella gran Vigna. [a] Mà come che di tresco ne veniva dalla Scuola di Origene, di cui fu scolare, riteneva impresse nell'animo alcune doctrine del suo Maestro, non in tutto confacevoli à quelle dell' Evangelio. Conoscevale egli medesimo ò insussistenti, ò almeno sospette; onde timoroso di sparger vizioso il seme della parola di Dio, à Dio si rivoise, pregandolo che gl'illuminatse l'intelletto, per distinguere in quell' Apostolico Ministerio il vero, e cattolico senso dal salso. Udillo il Cielo, e di repente nella sua camera apparve una gran luce, nel cui mezzo vidde in Trono assisa la Gran Madre di Dio, che dissegli, esser' essa quivi discesa per ammaestrarlo nella regola della sana Religione: E rivolta à S. Giovanni il Theologo, imposegli, che la spiegasse, come segui, con dottrina equalmente degna di un tanto Maestro, e di un tanto Discepolo, in queito tenore, Unus est Deus, Pater Verbi viventis, Sapientia subsistentis, & Potentia, & Figura aterna, Perfectus Perfecti Genitor, Pater Filii unigeniti, Unus Dominus, Solus ex Solo, Deus de Deo, Figura & Imago Deitatis, Verbum esficax, Sapientia Constitutionis rerum universarum comprehensiva, & Potentia totius Creatura effectrix. Filius perus veri Patris, visum effugiens visum effugientis, & corruptioni non obnoxius non obnoxii morti, & aternus aterni. Unus Spiritus ex Deo ortum, & existentiam habens, quippe per Filium apparuit, videlicet, hominibus: Imago Filii perfecti perfecta, Vita viventium causa, Fons sanctus, Sanctitas sanctificationis suppeditatrix, per quem manifesiatur Deus Pater, qui eit super omnia, & in omnibus, & Deus Filius, qui per omnia permanet. Trinitas persecta, qua gloria, atque aternitate, & Regno non dividitur, neque abalienatur. Cosi S. Giovanni il Theologo. Di tal Canone di purissana dottrina servissi il quinto General Sinodo, che sù il Costantinopolitano secondo, contro gli Origenisti, e Gregorio IX. contro Germano Juniore Vescovo di Costantinopoli, che malsentiva dello Spirito Santo; e con la medesima adoperossi il Santo Vescovo Operator di Miracoli per ammaestramento della sua Diocesi, accresciuta cotanto da sui nell'augumento della Fede, che quando fiì creato Vescovo, havendo ritrovati in Neo-Cefarea

Capitolo IV.

PONZIA-

NO.

sarea sol diecisette Christiani, e tutto il rimanente Idolatri, morendo lasciovvi diecisette Idolatri, e tutto il rimanente Christiani.

Scrisse S. Ponziano à tutte le Chiese della Christianità una setterasopra la dignità Sacerdotale, i cui detti suron sempre approvati, e venerati da Ponziano. tutti li Fedeli; ma i moderni Centuriatori censuratori de' Pontefici più qualificati della Chiesa, contro lui si scagliano, perche asserì, [a] Sacer- a Magd.cent.3.c. dotes proprio ore Corpus Christi conficere, & populis tradere, ac per Sacer- 10. col. 278. dotes Deum aliorum hoctias acceptare, atque horum peccata donare, & sibi eos reconciliare, & ad alta voce chiamano l'Oracolo Pontificio Bestemmia esecrabile. Mà non [b] così tutti li Santi Padri Greci, e La-b Hoscitat Be'lar. tini, e tutti li Concilii Generali, e particolari della Chiefa di Dio, al lib.4. c. 8. de Rom. cui paragone confrontisi l'empietà di Lutero, e ciascun sia Giudice della ragion delle parti.



# CAPITOLO V.

Antero Greco creato Pontefice 3. Decembre 237.

Fabiano Romano creato Pontefice 16. Gennaro 238.

Creazione maravigliosa di S. Fabiano. Heresie nell' Arabia de' Berillani, Epicurei, Valesiani, & Helceseiti. Per-secuzione di Decio Imperadore. Numero de' Christiani caduti nell' Idolatria. Rigore di S. Cipriano, biasimato da' suoi malevoli, e moderato dal Clero di Roma. Scisma di Felicissimo, Privato, e Novato. Origine dell' Heresia de' Novaziani.

a Euseb. 1.6, c.22.

OPPO il breve Pontificato di Antero, adunossi [a] il Clero Romano in una Basilica per dibatter le qualità del Sogetto, ch' esaltar doveva al Pontificato, quando una Colomba di repente volò per l'aria à diritto lancio sopra il capo di Fabiano, che ritirato in disparte era colà accorso più tosto à far numero co' Sacerdoti, che per ac-

Creazione mara-

b Bar.ann.2:5.nu. riete in Fabiano.

Trbano.

e Idemilid.

Fir fam. 1 4 to the logical files.

crescer numero a' pretendenti del Sommo Sacerdozio. Vidde, e notò il prodigio il Clero, e quello Spirito divino, che posò sopra uno, vigliosa di Fa commosse tutti ad acclamar quello per Pontesice, applandendone l'elezione il Cielo co' miracoli, e con santo gandio tutto il Christianesimo. Conciosiacosache per sua mano si tosto [b] battezzato 9.6 alii apud Car. l' istesso Filippo Imperador di Roma, Huomo Arabo, e non men fiero di nazione, che di costumi, mà che mondato poi da ogni macchia di colpa dal sacro bagno dell' acqua battesimale, meritò di portar' il primo nel Soglio de' Cefari la Croce di Christo. E non furon forse mai più stranamente dilacerate dall' Heresia le Chiese dell' Arabia, che fotto quest' Arabo Imperadore, che così gloriosamente havee Euseb. ibid.e. 31. va professata la Fede Christiana nella Regia di Roma. [c] Berillo d'Vedi il Pontif. ai doppo l'abjura [d] dell'Heresia non potè supprimer la contagione propagata dall'haverla esso professata, cioè lo scandalo de buoni, e l'audacia, che quindi presero li più temerarii, e li più proclivi al male; questi da' Seguaci farthi condottieri, e da' Scolari Maestri, la publicarono ampiamente con successo cotanto selice di Settarii, che parve non tanto nata l' Hercha in Berillo, quanto rinata doppo il ravvedimento di Berillo. Au essi [e] si aggiunsero altri ò avidi di novità, ò disperati di coscienza, che confondendo l' Heresia con l' Epicurcismo divulgarono concerti improprii dell' immortalità dell' Anima, asserendo, morir' ella col Corpo, e col Corpo risorgere doppo il

giorno

Capitolo V.

149 giorno del Giudizio. Alla fama sparsa di così rimarcabili novità si unirono sollecitamente li Vescovi dell'Arabia, condannandone le proposizioni, e gli Autori, con laude di Origene, che sii gran promotore, e parte di quel Sinodo. Mà la di lui dimora in quella Provincia [a] un' Heresia estinse, & a S. Epiph. har. 58. un' altra se nascere, e [b] su quella de' Valesiani, che con horrida ReligioZestrino. ne imponevano per precetto l'Evirazione. Ai Berillani, Epicurei, eValesiani accrebbero nuovo somite [c] gli Helceseiti, che [d] predicavano canaciono. Christo puro Huomo, comparso nel Mondo hora in persona di Adamo, ed di S. Epiph. har. 19. hora di altri Profeti; lo Spirito Santo sorella di lui, e perciò dipingevanlo in habito di donna; rigettavano le Profezie del Testamento Vecchio, Edegli Helceseie l'Epistole di S. Paolo, sostenendo la massima Simoniana, lecitamente ti. rinegarsi la Fede con atti esterni per non soccombere alla violenza degl'Idolatri; asserivano scritte queste verità in un Libro trasmesso dal Cielo ad Helceo, nella cui lezione confisteva la pienezza della Grazia, e la remisfione de' peccati. Vagavano [e] intanto a' piedi nudi per le Città per con- c 8. Philast. c. 82. ciliarsi credito dall'apparenza, e bene spesso portentose cose operavano per arte di magía. Da Sampleo propagator della fazione gli Helceseiti su-

ron detti Sampsei, setta numerosa non men di Seguaci, che di Heresie. Alle agitazioni lontane si aggiunse però lo spavento di altre più prossime, che surono à S. Fabiano più sensibili, & al Christianesimo più formidabili; e fu la persecuzione di Decio, non solamente tremenda per la sua sierezza, mà infaustaper l'Heresie, che quindi sursero; per la cui intelligenza ragion richiede, che distintamente noine descriviamo i principii, il progresso, e'l fine, tutti lagrimevoli, e celebriper avvenimentinon men frequenti, che rari. Haveva godutala Chiefa tranquilla pace fotto l'Imperio di Filippo, e con la demolizione de' Tempii, e degl' Idolisi era ampiamente propagata la Fede, quando doppo la dilui violente morte in Verona, e di Filippo suo Figliuolo in Roma, siracclamato Decio Imperadore, Principe cotanto amato da' Sudditi, che da essi [f] meritò l'applaudito cognome di Decio Trajano, mà tanto inimico de' Christiani, che [g] g Marc. 13. Nisi abbreviati fuisent dies illi, non sieret salva omnis caro. Ed abbreviolli Dio dentro il termine di quindici mesi, doppo i quali fini tradito la vita, e l'Imperio, e su da tutti [h] applicata la di lui impensata morte à vendetta, h s. cypr. epist. 5. che prese il Cielo di un si spietato Tiranno. Non così tosto siì egli assunto al Soglio, che promulgò l'editto della persecuzione, [i] Illudque tale profe- i S. Dion. apud Ex. Etò videbatur, disse S. Dionisio, che reggeva allora la Chiesa d'Alessan-scholosco; dria, quale Dominus prædixerat futurum, in quo terribilissima illajam propemodum complebatur sententia, nimirum electos, si possibile eset, in errorem inducendos fore. Hinc omnes certè metu perculsi obstupuerunt. Al bando corrispose così seroce, e sollecita l'esecuzione, che rimane in dubio, se più crudele fosse egli stato in concepirlo, ò i Ministri in adempirlo. Il Papa, come più prossimo, sù scelto come oggetto più pronto dello sdegno di Cesare, e il primo fra tutti meritò la corona del Martirio. S. Cipriano Vescovo di Carthagine, terminata la persecuzione, ne descrisse i successi, alla cui sola reminiscenza par, che s'inhorridisca nel riferirli. [k] Volentibus mo- k s. cypr. epist. 8, ri, dic'egli, non permittebatur occidi, perche con ingegnosa immanità prolongavasi a' Christiani la morte con importuni refrigerii di pene minori, tanto più ad essi acerbe, quanto più doloroso è quel male, che crucia, e non uccide. Tormenta venerunt, siegue S. Cipriano, & tormenta sine

Tomo I.

Perfecuzione

FABIANO.

pulam c. ult.

Secolo III.

150 fine tortoris, fine exitu damnationis, fine solatio mortis; tormenta, qua ad coronam non facile dimittant, sed tamdiu torqueant, quamdiu deficiant. Mà i Christiani rimproverando ai Carnefici la loro imbelle fierezza, facevano come à gara, à chi incontrar potesse ò più spietato il Tiranno, ò più horribilili cruciati, ò più barbarili Manigoldi, reputandosi à ventura l'esser più tosto lungamente straziati, che presto uccisi. Della qual cosa stupendone il Pro-Console Antonino, e non intendendone il misterio, applicolla à disperazione, e lasciossi un giorno uscir di bocca quelle parole, che disse già in somigliante occasione l'altro Pro-Console Antonino, che poi successe all'Imperio, [ a ] O miseri, si cupitis perire, pracipitia, & a Tereuli, ad Scarestes babetis, dimostrandosi sdegnosamente sazio della sua crudelta egualmente, e della loro carnificina. Quindi vuote le case di Habitatori, altri seppellironsi nelle Catacombe fra' morti, altris' intanarono nelle Solitudini frà le Fiere sotto l'insegna di S. Paolo Eremita, il quale al primo fragor della tempesta abbandonato patrimonio, e patria, ricovrossi entro gli horribili Deserti della Thebaide, Cittadino degli antri, e commensale de' mostri. Ma in Roma tanto più mortalmente colpì il sulmine, quanto più in alto ergevasi quella gran Chiesa sopra le altre. Conciosiacosache percosso il Pastore, si disperse in così strana guisa il Gregge, che per riunirlo vi corse un' anno, e nella riunione istessa provò più acerba che mai la Dispergimento disunione. Morto, come si disse, il Pontesice, altri del Clero surono uc-

> alla vita. Quei, che pur rimasero, con raro esempio di moderazione vollero più tosto astenersi di procedere all'elezione del nuovo Pontesice, che in assenza de' Colleghieffettuarla; onde oltre à un' anno vacò la Sede Pontificia, e sarà sempre quell'anno di memoria rincrescevole negli Annali del Christianesimo, perche partorial mondo il primo Scisma nel Pontificato

Mà siccome prodigiosa sù la costanza de' Fedeli, così essendo stato

Romano, e la lunga Herefia de' Novaziani nella Chiefa.

del Clero Romacisi, altri posti fra' ceppi, e i più messi in suga cercarono altrove scampo no.

Varie Classi de' cadmi nell' Idolatria .

universale, & impetuosissimo il turbine, maraviglia non è, se universalmente ancora ne apparissero le ruine; poiche all'urto horribile della persecuzione moltissimi caddero ò per debolezza di Fede, ò per viltà di animo, b s. cypr. opifi. 52. ò per ferocia de' persecutori. Di [b] essi formaronsi due Classi, l'una de' Thurificati, ò Sacrificati, perche sacrificarono agl' Idoli; l'altra de'Libellatici, che per isfuggir l'obbrobrio della publicità, per mezzo di Procuratori offerirono incenso agli Dei, con il qual' atto vennero assicurati da'Magistrati con un Libello, nel quale esponevasi, haver'eglino ubbidito all' Editto Imperiale. Parimente in due Classi eran distinti li Christiani costanti nella Confessione della Fede; alcuni dicevansi Martiri, altri Confessori. I primi havean sopportati tormenti, i secondisenza tormenti erano racchiusi nelle Carceri insieme con li primi. Hor tanto gli uni, quanto gli altri erano in sì alta venerazione de'Laici, Ecclesiastici, e Vescovi, che il dispregiar le loro raccomandazioni, riputavasi communemente una specie d'ingiuria alla Religione Cattolica. Onde avvenne, che i Thurificati, & i fessori, e de' Mar- Libellatici, alcuni d'essi interiormente pentiti del loro fallo imploravano spesso la loro autorevole protezione, acciò il perdono gl'impetrassero da' Vescovi, e la riunione con la Chiesa senza que' molti rigori, che imponevano i Canoni ai caduti una volta in Idolatria; ed i Vescovi à così poderosi intercessori aprivan loro ampiamente le porte della misericordia, con-

Merito de' Con-1113

Capitolo V.

donando al merito di quegli Heroi la pena del lor delitto conplenaria indulgenza. Questo costume hebbe origine da' medesimi Vescovi, i quali prima di affolvere li caduti penitenti, li mandavano ad humiliarfi nelle Carceri avanti li Martiri, e li Confessori, la cui costanza con la loro fiacchezza havevano cotanto oltraggiata. Mà [a] Remedium nostrum, come a Tertull.lib.2. de in simil proposito disse Tertulliano, fuit ipsi Diabolo triumphus; conciosia- Panit.c. 11. cosache tal savio provedimento degenerando in abuso, un Confessore per nome Luciano, Huomo albagiofo, e gonfio della sua attual sosserenza nella bagia. prigionia per la Fede, vago di spacciar lettere à persone nobili, e potenti, procacciatofi concorfo di fupplicanti, cominciò in nome degli altri Confetsori, come Secretario di tutti, à spedir'a favor de' caduti commendazioni, e suppliche, nelle quali più tosto comandava, che implorava il perdono. Non gradi S. Cipriano cotanta facilità d'intercessione ne' Confessori, e cotanta difficoltà ne' caduti di sottoporsi alle Canoniche pene Provedimento di della Chiesa; e come ch' ei sosteneva la Primazia dell' Africa nella Chiesa S. Cipriano alla di Carthagine, ravvisando avvilito il rigore Ecclesiastico, con buon zelo, za de' Consessori, mà con precipitosa, e rigida risoluzione scrisse tre Lettere ai Preti della sua Clero Romano. Diocefi, e prohibì loro di ricever per l'avvenire nella communione della Chiefa li caduti, se prima essi nel Tribunale Episcopale non ritrattavano lo scandalo con la publicità della penitenza; e corroborò la prohibizione con le Censure, à cui sottopose chi trasgrediva, e sulminolle ancora contro Cajo Sacerdote del suo Clero, perche haveva contravenuto alla sua ordinazione. Scrisse medesimamente ai Confessoriritenuti nelle Carceri, laudandoli della pietà, mà persuadendoli à differir le suppliche ad altro più opportuno, e quieto tempo, quando più giustamente potrebbesi discutere la causa, e'l merito de'penitenti. Agitò suor di modo gli animi de' caduti penitenti tal rigore di zelo, in congiunture così compafiionevoli per l'atrocità della persecuzione, che crollò eziandio le più alte cime del Christianesimo. Ela mormorazione di pochi dilatatasi fra molti, e sattisi di tutti Capo Luciano, e' Gajo, principali malcontenti, proruppero in acerbe doglianze contro S. Cipriano, & in aperti risentimenti di dispregio, Giunse il suono dell' impensato tumulto alle orecchia del Santo, che non irritato dalla contradizione, mà dalla contradizione eccitato à risolvere il giusto, prese espediente di nulla risolver sul fatto, sin tanto, ch'esso non ricevesse approvazione dal Clero di Roma. Preponderava da una parte il motivo del discapito, che proveniva alla Religione Cattolica dall' enormità del peccato facilitato dalla speranza del sollecito perdono, e sopra tutto del decoro de' Vescovi renduti oramai soggetti ad ogni cenno de' Confessori; prevaleva dall' altra la considerazione dell'esser'i Vescovi Pastori d'anime, enon condottieri di eserciti, e con rissessione di maggior peso del timore, che, disferito il perdono, nonsubentrasse ne' caduti la disperazione. Fra l'agitazione di dubio così importante, eserio, egli ricorse all'Oracolo del Clero Romano, che nella vacanza della Sede Pontificia era succeduto, come membro più prossimo al Capo, nella custodia de' Fedeli. Spedigli dunque il Santoun' Îmbasceria in persona di Saturo, e di Optato, quali ordinò in quell'occasione l'uno in grado di Lettore, l'altro di Suddiacono, acciò anche nella qualità delle persone apparisse Ecclessastica, e Sacra la Legazione; e loro [b] impose, che a' Padri Romani rappresentassero distintamente il seguito b s.cypri epis.23.

a Apud S. Cypy.

b Ad Rom. I.

bec. cit.

E ordinazioni priano.

sconcerto con la narrazione de'scandali succeduti per la facilità di ammettere i penitenti al perdono, le provisioni prese, le mormorazioni del Popolo, & in somma tutta l'origine di quell'affare, che teneva in agitazione le Chiese dell' Africa. Presentate al Clero dagl' Inviati le lettere, e con la viva voce esposte più chiare le querele degli uni, e le suppliche degli altri, ne su subito discusso il contenuto con quella maturità di rifessioni, che meritava la gravezza del negozio; e finalmente [a] risposero i Padri, nulla Risposta di que' voler' essi variar dal costume, e rigore antico della Chiesa, Quid enim magis, differo, aut in pace tam aptum, aut in bellis persecutionum tam necessarium, quam debitam severitatem divinirigoris tenere? quam qui remiserit, instabili rerum cursu erret semper, necesse est, & buc atque illuc variis, atque incertis negociorum tempestatibus dissipetur, & quasi extorto de manibus consiliorum gubernaculo, navim Ecclesiastica salutis illidat in scopulos. Nec hoc nobis nunc nuper consilium cogitatum est, nec hac apud nos adversus improbos modò supervenerunt repentina subsidia; sed antiqua hac apud nos severitas, antiqua Fides, disciplina legitur antiqua. Quoniam nec tantas de nobis laudes Apostolus protuliset dicendo, [b] Quia sides vestra pradicatur in toto Mundo, nisi jam exinde vigor iste radices Fides de temporibus illis mutuatus fuißet; quarum laudum, & gloria degenerem fuiße, maximum crimen est. Absit enim ab Ecclesia Romana, vigorem suum tam prophana facilitate dimittere, & nervos fidelitatis eversa fidei majestate dissolvere, ut, cum nontantum jaceant, sed & cadant eversorum Fratrum ruina, properata nimis remedia communicationum utique non profutura præstentur, & nova per misericordiam falsam vulnera veteribus transgressionis vulneribus imprimantur, ut miseris ad eversionem majorem eripiatur & pænitentia. Così eglino. Parve, che condescendesse allora il Clero Romano alle rigorofe rifoluzioni di S. Cipriano; 'ma crescendo sempre maggiormente per questo capo il bollor delle novità, e la disperazione de' Caduti, egli prese nuova risoluzione, & adunato, come segui, un Sinodo di Vescovi, moderò alquanto il primo Rescritto, e nuova lettera scrisse al Santo in quea spud s. cypr. Ito più mite tenore, [c] Invidiosum, & onerosum nobis videtur, non per multos examinare, quod per multos commissum videatur suise, O unam sententiam dicere, cum tam grande crimen per multos diffusum notetur exisse; quoniam nec firmum decretum potest ese, quod non plurimorum videbitur habuisse consensum. Cujustemperamenti moderan en nos hic tenere quærentes, din, & quidem multi, & quidem cum quibusdam Episcopis vicinis nobis, & appropinquantibus, & quos ex aliis Provinciis longe positis persecutionem istius ardor ejecerat, ante constitutionem Episcopi (cioè del nuovo Pontefice,) nibil innovandum putavimus, sed lapsorum curam mediocriter temperandam ese credidimus; ut interim, dum Episcopus dari à Deo nobis sustinetur, in suspenso, eorum qui moras posunt dilationis sustinere, causa teneatur; eorum autem, quorum vita sua finem urgens exitus dilationem non potest ferre, acta panitentia, & professa frequenter suorum detestatione factorum, si lacrymis, si gemitibus, si fletibus dolentis vere, & panitentis animi signa prodiderint, cum preside à S. Ci- spes vivendi secundum hommem nulla substiterit, ita demum caute, & solicité subveniri, Deo ipso sciente, quid de talibus faciat, & qualiter judicit sui examinet pondera, nobis tamen anxiè curantibus, ut nec pronam nostram improbi Homines laudent facilitatem, nec verè pænitentes accusent nostram quali

Capitolo V.

quasi duram crudelitatem; & à tal fine prescrivendo il modo per la implorazione del perdono soggiunge, Pulsent sane fores, sed non utique confringant; adeant ad limen Ecclesia, sed utique non transiliant; castrorum colestium excubent portis, sed armati modestia, qua intelligant, se desertores fuisse; resumant precum suarum tubam, sed qua son bellicum clangant; arment se quidem modestiæ telis, & quem negando, mortis metu, fidei demiserunt clypeum, refumant, sed ut contra hostem Diabolum vel nunc armati, non contra Ecclesiam, qua illorum dolet casus, armatos esse se credant. Multum illis proficiet petitio modesta, postulatio verecunda, humilitas necessaria, patientia non otiofa; mittant Legatos pro suis doloribus lacrymas: advocatione fungantur ex intimo pectore probati gemitus, dolorem probantes commissi criminis, & pudorem. Così il Clero di Roma, contenendosi in questo termine, [a] Ut Lapsis insirmis, & inexitu constitutis Pax daretur. a S. Cypr. epid. 31. Tal moderata, esavia risoluzione recomotivo di consolazione a'buoni, di Felicissimo, essue quiete a'dubiosi, mà d'incentivo nuovo ditumulti à quei, ch'erano di già ree qualità. risoluti à sollevarli. Felicissimo chiamavasi un Prete della Chiesa di Carthagine, che degenerando co'coltumi dalla felicità del suo nome, si rese in breve infelicissimo Patriarca di quell'Heresie, onde l'empia, & ampia Setta furfe de'Novaziani, e Donatisti: [b] Hostis Christinon novus, così descris- b Idem epis. 55. selo S. Cipriano, stuprator Virginum, & Matrimoniorum multorum depopulator, & in tutto il resto Huomo inquieto, & ambizioso. Fù egli Competitore di S. Cipriano nel Vescovado, e nella competenza dimostrossi così audace, e nella repulsa cotanto irritato, che anhelando alla vendetta, altro allora non mancogli per dichiararfegli apertamente nemico, che l'occasione; e come che questas'incontra facilmente da chi la cerca, siì facile, come avvenne, che della presente si servisse, nella quale concorreva ancora la fazione di Privato Vescovo di Lambesa, che bolliva anch'esso di sdegno qualita, e sdegno contro alcuni zelanti Vescovi Cattolici, da'quali, per non sò qual suo fallo, contro i Cattoera flato fcommunicato. Ed appunto doppo la morte del Pontefice Fabiano erali l'rivato portato à Roma per discreditar presso quel Clero i suoi emuli, fra'qual S. Cipriano era il più potente, e il più temuto. Con l'unione dunque de M deontenti cresciuto in animo Felicissimo, con acutissimi ditterii cominciò prima à tacciar S. Cipriano, e derider la scommunica fulmi- conventicole di nata dal Santo contro Gajo, e dalla libertà del dire fattofi lecito l'operare, ambedio contro adpuraço conventicole in discredito dell'Ecclesiastica disciplina. admines conventicole in discredito dell'Ecclesiastica disciplina, & in deriso del Decreto di Roma, si costitui Capo di molti Sacerdoti insetti di simil peste, e presso Carthagine sattosi sorte sopra un Monte, dispensando quindi assoluzioni, e perdono a Caduti, con temerario ardimento di propria autorita eresse Altari, vibrò Censure, e convocate truppe d'Huomini, Preda della mercede, sonò il primo da quell'alto, come da Rocca fatale al Chri- Origino de' Monstia resimo, la tromba infausta di due Heresie. S. Cipriano presto accorse à tensi. supprimer quel suoco, che minacciava un'horribile incendio, e sin pregollo per mezzo de'suoi Sacerdoti à desister da quello scandaloso eccitamento, con cui solle vava buoni equalmente, e mali à un'aperta ribellione contro la Chiefa. Mà fù infruttuofalanegociazione, essendo che rigettati con violenza gl'Inviati, ostinossi con nuovi attentati nello Scisma, e meritò in fine que rigori, ch'ei pretendeva impunemente di evitare, colpito discommunica dal Santo, esso insieme con tutti li suoi Montensi, che da quel Monte ove concorfero, così si denominarono i miserabili Seguaci di Felicissimo. In

Secolo III.

cissimo, Novato,

a Idem epif. 49.

tal confusione di Ecclesiastici, alcuni de' quali sostenevano il Decreto di S.Cipriano, e del Clero di Roma, & altri la libertà predicata da' Monten-Viaggio di Feli. si, scorgendo Privato attaccato S. Cipriano da Felicissimo, urtollo fore Privato a Roma, midabilmente anch'esso da un'altra parte, e in un Conciliabolo di cinque Vescovi Apostati dichiarò intruso il Santo nel Vescovado di Carthagine, nominandogli per successore un di que'medesimi Vescovi Apostati per nome Fortunato. Quindi esso si esso di portarsi à Roma, in apparenza come Legato del nuovo Vescovo di Carthagine à quel Clero, mà in sostanza come Accusatore, e Fiscale di S. Cipriano. E su di stimolo alla risoluzione il configlio di Novato, Vescovo consimile à Privato nel genio, e nella vita, & inimico anch'esso di S. Cipriano più per dissomiglianza di costumi, che per accidenti di dispiaceri: [a] Novatus, scrisse di lui il Santo, Felicissimi satelles, rerum novarum semper cupidus, avaritia inexplebili rapacitate furibundus, arrogantia, & stupore superbitumoris inflatus, semper Episcopis male cognitus, quasi Hareticus semper, & perfidus, omnium Sacerdotum voce damnatus, curiosus semper ut prodat, ad hoc adulator ut fallat, nunquam fidelis ut diligat, fax & ignis ad conflanda seditionis incendia, turbo & tempestas ad sidei facienda naufragia, hostis quietis, tranquillitatis adpersarius, pacis inimicus: spoliati ab illo pupilli, fraudata Vidua, pecunia quoque Ecclesia denegata has de illo exigunt pænas, quas in ejus surore con-Spicimus. Pater etiam ejus invico fame mortuus, & ab eo in morte postmodum nec sepultus: uterus Uxoris calce percussus, & abortione properante in parricidium partus expressus. Così di Novato S. Cipriano. Da tal Conligliere dunque persuaso, Legato di un Vescovo Apostata, Felicissimo sabricator di Scismi, edi Heresie, in compagnia di Privato, edi Novato, con sollecito viaggio si condusse à Roma con intenzione di sorprender il nuovo Pontefice con la impressione di pronte calunnie, quando all'improviso vidde assunto dal Clero al Pontificato Cornelio figlinolo di Ca-Hino Cittadino Romano.



### CAPITOLO VI.

### Cornelio Romano creato Pontefice nel mese di Aprile 254.

Prattiche, e querele di Felicissimo, e di Novato contro S. Cornelio. Novaziano, e sue ree qualità. Promosso da Novato al Pontificato contro Cornelio. Sue Heresie. Differente costume de' vestimenti Laicali, Monacali, e Clericali. Operazioni del Pontefice contro lo Scisma, e l'Heresie di Novaziano. Canoni Penitenziali, Concistoro, e Suppliche dell' antichità. Scritti di Novaziano, e di S. Cornelio. Calunnie degli Heretici moderni. Heretici Aquarii. Forma dell' Elezione antica de' Papi, e de' Vescovi.



O Scisma dell' Africa, le turbolenze de' Montensi, la sopravenienza in Roma di Felicissimo con li due indegni Vescovi Privato, e Novato, e l'unione frà loro con Fortunato intruso di Carthagine, necessitarono il Clero Romano à procedere all'elezione del Capo visibile della Chiesa, che haveva fin'allora per il lungo spazio di quindeci Mesi

impossibilitata più tosto, che differita, laserocia della persecuzione di Decio. Ritrovavansi in Roma con l'occasione del Sinodo convocato nell'affare accennato de Caduti, sedici Vescovi, e due d'essi, cioè Cornelio. Pompeo, e Stefano, Africani, tolti da quella parte del Mondo dal furor de' Gentili, e ridotti con la suga in quella Città frà le Catacomb e de' Martiri, come in porto sicuro di Fede; con essi adunatosi il Clero elesse al Pontificato Cornelio, Soggetto degno di regnare in tempi più felici, e che da Dio alla sua Chiesa sù con egual dispiacimento de' buoni ò tardi dato, ò presto tolto, mentre un sol' anno, e mezzo sopravisse alla sua Elezione. Non potè la Compagnia di Novato, e di Felicissimo più sdegnosamente ricever cotal' avviso, nè più dolosamente vederne co' proprii occhi l' assunzione. Poiche Huomo era Cornelio accreditato fra Fedeli per confessione publica di Fede in que'tempi, ne'quali il solo mantenersi Christiano dentro le oscurità delle Grotte era attestato di virtà heroica, e singolare; e che con Apostolico rifiuto della Dignità Pontificia essendo giunto, onde suggiva, haveva dato faggio al Mondo di spirito affatto alieno da ognimondana cupidità, e tutto dedito al servizio della Chiesa, per i cui gradiera ordinatamente asceso al Sommo Pontificato. Tal'èl'Elogio, che del Pontefice S. Cor-

Creazione di

CORNE-

Secolo III.

HO. a S.Cyr.epift.52.

Pratiche maliziole de Privato. e di Nos aco.

b Idem epift. 55.

c Idem epift.52.

Eloro doglianze,

Novaziano, e fue ree qualità.

S. Cornélio [a] si S. Cipriano; e Novato tale lo apprese, quale sù descrit to, e quale digià lo predicava la fama in tutto il Mondo. Onde scorgendosi avanti un'avversario formidabile, e temuto, prese risoluzione di tentar'ogni mezzo per renderselo ò confidente secreto, ò inimico dichiarato, acciò potesse ò per l'un verso tradirlo, ò per l'altro discreditarlo. A talfine dispose Felicissimo à richieder'al Pontesice una lunga udienza, in apparenza come Inviato di Fortunato, mà con intenzione secreta di esser'esso con la di lui mezzanità introdotto à qualche principio di confidenza col Papa; il che se avvenuto gli sosse, già presagiva ( à guisa di chi tutto crede ciò, che desidera ) decaduto S. Cipriano dal Vescovado, confermato Fortunato, ammessi li Caduti à penitenza senza distinzione di delitto, e di pena, e sinalmente abbattutigli Emoli dell'Africa, & i Contradittori di Roma. Mà Cornelio [b] consapevole allora in que' principii di Governo della sola scommunica, in cui tanto Novato, quanto Felicissimo erano incorsi, si attenne al partito più ficuro, erigettolli dalla suaudienza, benche Felicissimo ne reiterasse caldamente le istanze, e disperatamente traboccasse in risentimenti inntili di parole, e di proteste, doppo le quali, come doppo pieno sfogo della sua mal guidata passione, ritornossene in Africa, lasciando in oscuro, qual fine sortisse questa sua infelicissima Legazione. Non così però Novato desistè dall'impresa, nè così facilmente atterrissi alle prime difficoltà del negozio; anzi che prendendo quindi motivo di nonsperar vantaggio per via di frodi occulte, smascheratosi da quel temerario ch'egli era, cominciò [c] à sparlar publicamente di Cornelio, à porne in dubio la validità dell'Elezione, e à rimproverarlo di quelle istesse risoluzioni, delle quali esso medesimo era stato promotore, e fautore presso Felicissimo. Dicemmo, che tanto Felicissimo, quanto Novato havevano aperta Scuola publica di Maifattori, dispensando largamente assoluzioni, è perdono ai Cadutisenzariguardo à qualità di delitto, ò à merito di pena; hor perche Cornelio subito che su assunto al Pontificato, haveva confermati li Decreti del Clero, e con l'accennata moderazione haveva ammessi li Cadutipentiti alla Confessione, esclamò Novato, non distinguersi oramai li giusti da'peccatori, divenuta la Chiesa un'Asilo di Miscredenti, e Rinegati, e colpevole il Papa di abuso sacrilego nella Podestà usurpata delle chiavi. Quindi con la efficacia del dire, e molto più con la destrezza di saper dir male à tempo, eluogo, tanta impressione secenella Plebe, enel Clero istesso, che molti ne gradiron il discorso, e poi ne approvaron l'assunto. Viveva fra'l Clero un Prete per nome Novaziano, Romano di Patria,

Stoico di professione, altiero di natura, e per una sua tal verbosa, e gonfia loquacità più tosto in ammirazione della Plebe, che in istima de' Grandi. Haveva sin'allora professare diverse Leggi, e secondo le congiunture siì Idolatra per nascita, Christiano per necessità, & Heretico finalmente per disperazione. Poiche in Gioventiì, quando era adoratore degl'Idoli, invaso da'Diavoli, fessi Christiano ad istanza degli Esorcisti Cattolici, che ne lo liberarono, se ben'il Battesimo non mai ricevesse, se non quando viddesi una volta oppresso da pericolosa malattia; ond'era stato sempre connumerato fra'Clinici, cioè fra'quei, che contro l'antica consuetudine della Chiesa differivano quel Sacramento nell'hora estrema della morte. Per la qual cosa dal Clero tenacissimo delle Sacre Tradizioni surigettato dal Sacerdozio, come Refrattore di esse, e detestato eziandio, perche non si era

voluto

CORNE-

LIO.

ghi di Novazia-Theod. lib. 3. apud Eufeb. lib. 6.

Promosso dat

voluto [a] giammai sottoporre alla Cresima, ch'ei [b] non ammettteva nel numero de Sacramenti. Mà il Papa [c] (chiunque egli si fosse, ò S. Fabiano, ò altri ) che havevalo battezzato, dispensò alla Irregolarità del no. Supplicante, e per il Battesimo conferitogli riconoscendolo come parto Haret. fab. delle sue fatiche, ordinollo Sacerdote, e con fatal promozione ammesselo b Euseb. l. 6.c. 35. fra'l Clero. Il primo saggio, ch'esso diede della sua nuova Dignità, sù un' atto di esecrabile codardia, quando nella persecuzione di Decio richiesto e 35. quem referb da'Diaconi Cattolici ad accorrere alla falute de'Fedeli con la predicazione n.72.6 Carriere in della parola di Dio, dispettosamente rispose, Non curarsi d'esser Prete, Chronol. Pont. in quando l'esser Prete costar potevagli la vita. Mà se il timore del Principe l'indusse ad un'azione cotanto ignominiosa, l'amore al Principato lo sollevò contro Cornelio, contro il quale arse d'invidia, quando viddelo assunto al Pontificato. Novato prontamente porse stimolo all'animo già eccitato, e Scismatici al Poncome che la similitudine de'costumi unisce bene spesso i cuori, sù facile, tisscato contro come avvenne, che con uniformità di rifoluzioni concorressero ambedue Cornelio. nell'esecuzione di un pessimo disegno, cioè di procedere all'elezione di un nuovo Pontefice contro Cornelio, e con questo inaspettato fulmine vendicarsi de'Nemicilontani, eserir più sensibilmente li vicini. Molti del Clero ò Seguaci di Novato, ò Emuli di Cornelio adherirono al progetto, e già fin d'allora destinarono al Pontificato Novaziano, membro della lor Chiesa, eperciòscelto da loro come più habile à divenirne Capo. Novato sè da lontane parti venir'à Roma trè Vescovi, che accolti con lauta mensa nella Casa medesima di Novaziano, dov'era concorsa tutta la fazione amica, frà l'ubriachezza del vino, l'ingordigia delle vivande, e la crapula della cena, venendo facilmente dai discorsi all'allegria, dall'allegria alli brindisi, e da'brindisi alla dissolutezza, su in quella notte acclamato Novaziano per Papa, vestito delle insegne Pontificali, e sopra appostato Soglio collocato, primo, enuovo mostro di Scissia nel Pontificato Romano. Per sua prima Primo Scisma nel operazione egli sciesse il discredito, e l'esterminio dell'Avversario, procurando l'uno, e l'altro con le scommuniche, e con le lettere, che per render più vive animò con la voce di alcuni messi, ch'esso spedì à S. Cipriano di Carthagine, e à S. Dionisio di Alessandria Primati dell'Africa, e dell' Egitto, a'quali con affettata humilta protestossi strascinato a quella grandezza dalla dolce violenza delle preghiere del Popolo, e del Clero, e da se accettata più per compiacimento di altri, che per proprio merito, ò genio. Mà S. Cipriano nè volle legger le lettere, nè ammetter gl'Inviati; e S. Dionisio lepidamente risposegli, [d] Nolens ne ad Sacerdotium fueris inductus, d Eusel. 7.c.37ita demum ostendes, si volens cesseris. Tanto però su egli lontano di abbandonarlo, quanto avidamente l'haveva prima procacciato; onde con nuova, e sacrilega sorma di giuramento constrinse i suoi Seguaci à mantenerglielo. Costumavan in quell'eta, che i Fedelinell'approssimarsi alla mensa Eu- di communicarsi charistica sottoponevano la sinistra mano alla destra in forma di picciola tanto negli Huonave, e quiviricevendo la Sacra Particola, il Sacerdote con voce modera- le Donne. tamente alta diceva, Corpus Christi, & il Communicante divotamente rispondeva, Amen; [e] Accedens ad Communionem, descrive tal funzione S. Ciril- e S. Cyrill, in My. lo, non expansis manuum volis accede, neque disjunctis digitis, sed sinistram, fag.5. veluti sed in quandam, subjicias dextera, qua tantum Regem susceptura est, & concava manu suscipe Corpus Christi dicens, Amen. Il che però non permettevasi [f] alle Donne, alle quali non eralecito il toccar con le nude f Bar.an. 57.11.148.

LIJ.

152 detemp.

b Fabian. Papa Agather, an.5% c Concil. Latera. Sub Innoc. Ill. .a. Omnis urriusque fexes .

d Apud Enfib. t.b.6.cap. 35.

Her fia de' Novazialik.

es. Aut. quem car. 4 de Apostat. 6 Horet.

mani la sacrosanta Particola, onde stendevano sopra la mano destra un 2 S. Aug. ferm. mondissimolino, che communemente chiamavasi Dominicale; [a] Omnes viri, dice S. Agostino, quando communicare desiderant, lavant manus, & omnes mulieres nitida exhibent linteamina, ubi Corpus Christi accipiunt. Etrè volte l'anno era [b] in precetto allora ai Laici la Communione, cioè ne'giorni di Natale, Pasqua, e Pentecoste; qual'obligo [c] ristrinse poi Innocenzo III. al folo giorno di Pasqua. Hor dunque Novaziano nel porger la Santa Communione, elevando in alto la Sacra Particola con la destra, stringeva con la sinistra ambeduele mani del genuslesso Fedele, e Juramihi, diceva, per Corpus, & Sanguinem Domini nostri Jesu Christi, te nunquam me deserturum, nec ad Cornelium reversurum. Ne consegnavagliela, se il Communicante non rispondeva queste parole, Non deinceps ad Cornelium revertar. Così scrisse S. Cornelio medesimo à Fabio Patriarca d'Antiochia, ragguagliandolo del facrilego giuramento, [d] Pro Amen, quod dicere debuerat, hoc dixit, Non deinceps ad Cornelium revertar. Mà nè i giuramenti, nè gl'impegni servirono à lui, che di falsità, e di Scismi era composto. Conciosiacosache il rimorso dell'offesa Verità, e l'abborrimento, che naturalmente ciascun prende del malfatto, ridusse molti al proprio dovere, onde viddesi in breve Novaziano Pastore senza Pecore, e Papa senza Chiesa. Novato, ch'era il direttore dell'impresa, avvedendoss, che quanto più esso si affaticava nel promover lo Scisma, tanto men felici corrispondevano a la intenzione i successi, variò pensiere, ò per meglio dire, aggiunfe nuova colpa al fuo penfiere, e determinò di far l'ultimo passo, con cui caminano ordinariamente gli Scismi, che è quello, che attestò ancora S. Agostino con quel celebre detto, [e] Nullum Schisma est, nisi aliquam haresim confingat. Daprattico Maestro dunque di mal consiglio infinuò à Novaziano, Che invano egli pretendeva farsi Capo di una Chiesa, che hà un sol Corpo, se non formava nuova Chiesa con altro Capo; La Cattolica haver per Capo Cornelio, e per tale riconoscersi, c sostenersi da' membri; se somigliante Principato egli desiderava, somigliante Vassallaggio doversi procacciare, che componesse un Corpo diverso dall'altro. Ne altro Corpo diverso dal Cattolico poter rinvenirsi, che quello, che l'Heresia seduce per renderlo schiavo di opinioni nuove, e contrarie. E qual più pronta congiuntura offerirsi di farsi Capo di nuova Setta, che il promuover lo Scisme dell'Africa, sostener quello di Roma, e contradir' in un punto essenzialissimo al Clero, ai Vescovi, & à Cornelio? Questi ammetteva li penitenti al perdono, egli impugnar doveva e Confessione, e Penitenza, e Perdono: questi apriva, eglichiuder doveva la porta del Cielo ai Caduti, e con la contradizione de'dogmi ò formar due Popoli, ò porre almeno in dubio la verità della Chiesa contraria, quando almeno non poteva render'evidente quella della sua. Alloraò si unirebbe à lui solo, ò si dividerebbe in due fazioni il Mondo Christiano, nè sarebbe biasimata la multiplicità de'Capi, quando da'Fcdeli si additasse la diversità de'corpi. Novaziano, ch' era pronto ad udire, esollecito ad eseguire, quando particolarmente lo stimolava all'esc-

> cuzione l'utilità propria, e la propria ambizione, abbracciò il configlio, etant'oltre si avvanzò nell'effettuarlo, che non tanto parve persuaso, quanto impegnato; onde per parer di dissentir da Cornelio, e di essergli doppio contradittore nel posto della Dignità, e nella predicazione della Dottrina, cominciò strepitosamente à propalare, Non esser nella Chiesa Cattolica la

pretesa

CORNE-LIO.

pretesa autorità delle Chiavi; Arrogarsi cotal privilegio Cornelio contro l'Istituzione di Giesù Christo, contro li Canoni degli Apostoli, e contro il commun sentimento della Christianità; Esser non solamente nuova, mà scandalosa la distinzione, e la remissione de peccati, poiche aperta così ampla porta d'indulgenzamancarebbono i Martiri, e con la speranza di facil perdono rinegarebbesi la Fede ad ogni inchiesta de' Gentili; Il solo Battesimo scancellar le colpe, e non rimaner altr' Ancora, à chinaufraga nel peccato, che la sola misericordia dell'Altissimo. Con tal massima Novaziano direttamente impagnava le parole di Giesti Christo, [a] Accipite Spiritum Sanctum, quorum a 10. 20. remiseritis peccata, remittuntur eis; & quorum retinueritis, retenta sunt. Concioliacolache togliendosi la Confessione Sacramentale, e verbale, to- Massima Cattoligliesi ancora il modo, il come, e con qual previa cognizione de'peccati, ca circa la Conpossano i Sacerdoti ò rimetterli, ò ritenerli, conforme comanda Christo i re. nell'accennato Testo dell'Evangelio. [b] Quid solvit Sacerdotalis potestas, 5 Flac. Alcuinus scriffe contro li Scozzesi macchiati di Heresia Novaziana un dotto Autore oi case quampredell'ottavo Secolo, si vincula non considerat ligati? Cessabunt opera Medi-sert. Bar. an. 778. corum, si vulnera non ostendunt agroti. Si vulnera corporis carnalis Medici manus expectant, quanto magis vulnera Anima Spiritualis Medici solatia deposcunt? Deo non vis, ò Homo, consiteri, quem volens nolens latere non poteris? Ecclesia Christi, in qua peccasti, satisfacere negligis? Cur 10se Christus [c] Leprosum, quem mundavit, Sacerdotibus se justit ostende- Matth. 8. re? Cur [d] Lazarum quatriduanum resuscitatum alios solvere justi? Num- 1 10.11. quid fasciamenta mortui eodem verbo solvere non potuit, quo mortuum vita redditum de sepulcro prodire justi? Cur interrogavit cacos ad se clamantes [e] Quid voluissent? An ignorare cordis eorum voluntatem potuit, qui opta- Luce 18, tum lumen oculis illorum reddere valuit? Si dicis, [f] Bonum est confiteri Do- f 1, a. 91. mino ; sed bonum est hujus confessionis habere testem . Erubescis Homini in salutem tuam oftendere, quod non erubescis cum Homine in perditionem tuam perpetrare? Ancillam tuam iniquitatis tua consciam vis habere, & Sacerdotem Christireconciliationis tua non vis habere adjutorem? Per inimicum corruifti, & non vis per amicum resurgere? Multum offendisti Dominum, & alium non vis habere reconciliatorem, nisi teipsum? Confidis per orationes tuas salvari, & sperms Apostolicum præceptum dicens, [g] Orate pro invi- 8 lacob.5. cem, ut salvemini; & iterum, [h] Si quis peccator est, oret pro eo Sacerdos, ut salvetur? Quid ad hac dicis, qua in hac Epistola leguntur, [i] Confi- h 1111. temini alterutrum peccata vestra, ut deleantur delicta vestra? Quid est illud alterutrum, nisi Homo Homini, Reus Judici, Ægrotus Medico? Ipsa Sapientia per Salomonem dixit, [k] Qui abscondit scelera sua, nondirige-k Proverb.28. tur; e conchiude, Sequimini, Fratres, vestigia Sanctorum Patrum, & nolite in Catholica Fidei Religionem novas inducere Sectas. Così egli, provando à lungo anche in altre [1] sue lettere la necessità, e l'uso antico della ! Alcumus epit. Confessione auriculare. Ma Novaziano dispregiando Tradizioni antiche, e 23.37.47.
Tradoccamento Verita presenti, portato sempre all'eccesso d'ogni male dal suo spirito tor-di, bido, escuperbo, contro un'assioma cosi provato, e chiaro publicava ostinatamente, nulla l'autorità delle Chiavi nella Chiesa di Christo; nel qual senso [m] scriffe, edivulgo parecchie scritture per la Christianità, impo- m Socr. lib 4.6.23. nendo eziandio à tutti, che dal Simbolo Apostolico cancellassero nel decimo Articolo quelle parole, Remissionem peccatorum. Alcuni Novaziani purecenziori si ritirarono in qualche parte dalla sentenza del lor Maestro,

CORNE-Secolo III. T 60 HO.

a S. Ambr. lib.de

Panit.cap.3.

& habito.

Suo pottamento,

Colore antico cali.

c Sozom, 1.8,C. 11.

d Ecclef. 9. e Euseb.1.6. c. 35.

f Pacian epift. I.

g Theodor. har. fab.liv. 3. hS.Ang.epist.108.

¿ Socr. lib. 5, c. 14.

Operazioni, e zelo de Cornelio contro la forgenre Herefia,

& al solito degli Heretici investiti, e convinti dagli argomenti Cattolici, non potendo sostener tutta l'empietà della loro Heresia, vollero in certo modo temperarla, ammettendo qualche rimedio, con cui in virtù delle Chiavi Sacerdotali potesse la Chiesa condonare li peccati veniali, mà non già i mortali, [a] Ajunt, dice di loro S. Ambrogio, se, exceptis gravioribus criminibus, relaxare veniam levioribus. Non hoc quidem Auctor erroris Novatus, qui nemini dandam panitentiam putavit. Quindi avvenne, che riputandosi Novaziano è impeccabile, è mondo dalla lepra commune del peccato, non ammetteva fra'suoi alcun, che incolpato sosse di publico misfatto; onde usava andar'esso vestito di candidissime vesti con pompa di estrinseca candidezza anche ne' Seguaci, per contradistinguersi da' Laici, da'Monaci, e dal Clero Cattolico della Chiesa Romana. Poiche i Laici, e Monaci vestivano tutti allora di color nero, & il Clero di violaceo, ò paonazzo, qual'antica costumanza ritengono presentemente ancora gli Alunni de'Seminarii Episcopali, e que'Personaggi, che ò con nome di Predelle vesti cleri- lati vengono annoverati al servizio più prossimo del Pontesice, ò rappresentano nello stato sacro una delle più riguardevoli parti del Christianesimo. b S. Hier. epift. 3. [b] Vestes pullas aquè devita, ac candidas, impole S. Girolamo à Nepoziano, che abbandonara la milizia, e l'Imperial servizio erasi dato à vita divota, e Clericale. E'l veitimento nero fol s'introdusse allora nel Clero, quando nel Clero furono ammessi li Monaci, li quali tenacissimi dell'uso delle lor vesti, & osservantissimi dell'antichità, siccome dalle Dignità non ricevono alterazione nell'animo, così nè per anche nelle vesti. Di Sisinio Vescovo Novaziano [c] raccontasi, che richiesto da'Huom Cattolico, Perche vestisse di bianco? egli prontamente ripondesse, E tu, perche vesti dinero? E non fapendone il Cattolico allegar la cagione, egli foggiungesse, Tu quidem istud ostendere non poteris; mihi verò Salomon ille sapientissimus pracepit, inquiens, [d] Sint vestimenta tua semper candida. Onde con albagia di nome li Novaziani [e] denominavansi Cathari, cioè Candidi, e mondi, e perciò, come Montano, condannavano, [f] e riprovavano le seconde nozze. Quindi passando dal candor delle vesti à un supposto candor dell'animo, ribattezzavano [g] quei, che da'Cattolici passavano alla lor Setta, come Setta più monda, & immaculata; e, come riferisce [h] S. Agostino, un d'essi hebbe ardimento di dire, che ò S. Pietro non fosse stato battezzato da Giesù Christo, ò che tal battesimo sosse men santificante del battesimo Novaziano. Enello scoglio di una tanta Heresia urtò finalmente lo Scisma di Felicissimo in Africa, e di Novaziano in Roma, che fattasi grande nel suo medesimo nascere dilatossi in breve per tutte le trè cognite allora parti del Mondo, e che sola fra tutte mantenne [i] Vescovo proprio per due Secoli in Roma, e per dodici in Costantinopoli.

Mà il Pontefice S. Cornelio, che con dispregio più tosto, che con impegno si era sin'allora opposto allo Scisma, parto informe di gente inetta, e malcontenta, quando allo Scisma vidde congiunta l'Heresia, che impugnando un folo Articolo, abbatteva tutta la machina della Religione, con quel zelo insurse, di cui armò S. Pietro lisuoi Successori, e nulla più gli calse, che render palese al Mondo la mala vita, e le peggiori opere di Novaziano, e contenere i Fedeli nell'osservanza de'Precetti, e nella venerazione delle Tradizioni trasmesse loro da Giesti Christo, e da'Santi Apostoli, enon da'Vescovi sedotti dal vino frà gl'inganni delle mense; e perciò

ciò scrisse lettere circolari à tutte le Chiese in notificazione dell'origine, e progresso dello Scisma, e quindi dell'Heresia, contro la quale paternamente apri la solitaporta della Penitenza sacramentale à tutti si Fedeli pentiti contro la nuova dottrina di que'Satelliti d'Inferno, che con l'infezione di Roma, come con l'abbattimento del Capo, pretendevano scomporre tutte le membra del Christianesimo. Indi comandò, che contro li Novaziani inforgessero da tutte le parti tutti li Vescovi destinati alla custodia della Fede, e che si celebrassero in ogni Provincia Congregazioni, e Concilii con trasmetterne diligentemente à Roma le Decisioni. E maraviglia siì, come in tempo malagevolissimo di atroce persecuzione si unissero così sacilmente tanti Vescovi in tanti Concilii, e con tanta sollecitudine, che in [a] un solo anno, oltre à molti in molte Città più inferiori, uno se ne a An. 255. convocasse in Antiochia, parecchi in Africa, moltissimi in Italia, e due in Roma, ne'quali presiede il medesimo Pontesice, intervenendovi nelsecondo sessanta Vescovi, & altrettanti Diaconi, e Preti; onde da un'antico [b] Scrittore su chiamato Concilium Maximum. Quivi S. Cornelio b Eusch.i.6.c.33. scommunicò Novaziano, condannò l'Heresia, e stabili, che i penitenti con la debitasodisfazione godessero del frutto del pentimento, cioè della remissione de'peccati, con la restrizione, che li Sacerdoti caduti nell'Ido- Novaziano, latria, ritornando pentiti alla Chiesa, si ammettessero solamente alla par-provedimenti ticipazione co'Laici. Prescrisse il modo dell'implorar'il perdono, volen-caduti. do che si esponesse il fallo distintamente in forma di supplica, ò di memoriale, ese havevano sacrificato agl'Idoli spontaneamente, ò forzosamente, in qual conformità, tempo, e caso, e ricevuta penitenza proporzionara alle circostanze, ricevessero indulgenza, assoluzione, e la pace Ecclesiastica. Quali suppliche suron dette dall'antichità Canones Panitentiales, Suppliche Penie forse in nulla differiscono da quelle, che anche nell'età nostra in gravi casi tenziali, si presentano alla Somma Penitenziaria di Roma. Ne'medesimi sentimenti del Sinodo Romano concorfero tutte le Chiefe dell'Afia, Africa, & Europa; el'Herefia Novaziana, benche nascesse vigorosa, e tremenda, crollò repentinamente al fulmine di replicate condanne, & all'opposizione desla più nobile, esana parte del Mondo Christiano. Mà nuovo colpo gittò quali affatto à terra gli animi degli Heretici, scoccato dalla medesima lor mano, che volendo ferir Christo nella sua Chiesa, colpì mortalmente Novaziano nella sua. Questi disperando dipoter esso solo superar gli ostacoli di tante Decilioni, ereputandosi inferiore dipartito, com'era di ragione, ad impulso di Novato risolvè dar nuovi assalti alla parte più debole de'Christiani, cioè alle Chiese dell'Africa, che di già, come si difie, erano scotte dallo Scisma, e perciò tanto maggiormente disposte à traboccar nell'abisso Partenza di Nodell'Heresia. Spedi dunque colà alcuni Inviati, e per maggior'honore, e peso della Legazione deputò l'istesso Novato per Capo dell'Imbasceria, col supposto, ch'egli Huomo Africano, Vescovo malcontento, e Ministro prattico di diffenzioni, haverebbe infinuato fra que'Popolie odio contro Cornelio, e abominazione alla Confessione. Mà i configliche hanno i principii viziosi, nonsortiscon giammaisclici, e prosperi lisuccessi. Concioiiacolache con la partenza di Novato, come con la lontananza dal fomite, ammorzossi subitamente l'incendio, e destituto Novaziano dall'afsistenza di colui, ch'era l'Huomo della sazione, e che solo era gran sazione all'Heresia, ritrovossi in breve senz'appoggio, senz'aura, esenza guida. Tomo I.

LIO.

Lettera del Pon

a Apud S. Cypr. epsft.46.

Quindimolti nobili Confessori già prima sedotti ritornarono alla divozione di Cornelio, con discredito tanto maggiore del lor partito, quanto fù più publica, & esemplare la loro penitenza. Tanto vale anche nel mal configlio la sola presenza di quel Ministro, che lo promosse. Spedi allora il Pontefice un lungo ragguaglio di questi luccessi à S. Cipriano, che tence a S. Cypria- dall' Africa con ogni attenzione invigilava allo stabilimento del Pontificato Romano, & alla custodia della purità della Fede; e perche la lettera Pontificia porta seco annesse notizie nobili, e giovevoli alla piena intelligenza dell'Historia, ne soggiungiamo il tenore, che su il seguente, [a] Quantam solicitudinem, & anxietatem sustinuimus de iis Confessoribus, qui dolo, & malitia hominis callidi, & veteratoris suerant circumventi, & penè decepti, & ab Ecclesia alienati, tanta latitia affecti sumus, & Deo omnipotenti, & Christo Domino nostro gratias egimus, cum ii, cognito suo errore, & intellecta hominis maligni velut Serpentis assutia venenata, ad Ecclesiam, unde exierant, sicut ipsi ex suo corde consitentur, simplici voluntate venerunt. Et primò quidem Fratres nostri probata Fidei, amantes pacem, unitatem optantes, tumorem illum horum mollitum jam annuntiabant. Fides tamen non idonea, ut facile nobis credere daretur, illos penitus esse mutatos. Postea verò Urbanus, & Sidonius Confessores ad Presbyteros nostros venerunt, affirmantes Maximum Confessorem, & Presbyterum secum pariter cupere in Ecclesiam redire. Sed quoniam multa pracesserant ab eis designata, qua tu quoque à Coepiscopis nostris, & litteris meis cognovisti, ut non temerè eis Fides haberetur, ex ipsorum ore, & confessione ista, qua per Legationem damnaverant, placuit audiri. Qui cum venissent, & à Presbyteris, qua gesserant, exigerentur, novissime, quod per omnes Ecclesias littera calumniis, & maledictis plena, eorum nomine, frequentes misa fuissent, & penè omnes Ecclesias perturbasent, circumpentos se ese affirmaverunt, nec quid in istis litteris ineset, scisse: tantummodò circumductos commisise se quoque schismata, & Haresis auctores suise, ut paterentur Novatiano manus quasi in Episcopum imponi. Qui, cum hac, & catera fuisent exprobrata, ut abolerentur, & de memoria tollerentur, deprecati sunt. Omni igitur allu ad me perlato placuit contrahi [b] Prefbyterium. Adsuerunt etiam Episcopi quinque, qui & hodie prasentes suerunt, ut firmato Concilio, quod circa personam eorum observari deberet. consensu omnium statueretur. Et ut motum omnium, & consilium singulorum dignosceres, etiam sententias nostras placuit in notitiam vestri perferre. quas & subject as leges. His ita gestis, in Presbyterium venerunt Maximus, Urbanus, Sinodus, & Macarius, & plerique Fratres, qui se eis adjunxerant, summis precibus desiderantes, ut ea, qua antè fuerant gesta, in oblivionem caderent, nullaque corum mentio haberetur, proinde atque si nihil esset vel commisum, vel dictum invicem, omnibus remissis, cor mundum, & purum jam Deo exhiberent, sequentes Evangelicam vocem dicentem, [c] Beatos esse puros corde, quoniam ipsi Deum videbunt. Quod erat consequens, omnis hic actus Populo fuerat insinuandus, ut & ipsos viderent in Ecclesia constitutos, quos errantes, & palabundos jamdiu viderant, & dolebant. Quorum poluntate cognita, magnus Fraternitatis concursus factus est. Una vox erat omnium gratias Deo agentium, gaudium pectoris lacrymis ex-Concissoro anti-primentes, complettentes eos, quasi hodic pæna carceris suisent liberati. Nelle quali parole appare il costume antico de Papi, di convocar ne gran-

b Il Coneiftoro .

c Matth.6.

co.

CORNE-LIO.

di affari della Chiesa il Presbiterio, che presentemente dicesi il Concistoro, adesempio di S. Pietro, che quasi in ogni grave risoluzione [a] operò col 4.48.16.8.15.46. configlio de' Coapostoli suoi Fratelli; e la convocazione del Presbiterio intimavasi anche allora da un Cursore, che sin dal tempo della Chiesa nascente chiamosti [b] Cursor divino. Siegue poi S. Cornelio nella me- bs. Ignat. epist. 11. desimalettera à narrar la forma della supplica, ò libello, che li Consessori pentiti presentarono scritto di lor mano in questo senso. Nos Cornelium Episcopum Sanctissima Catholica Ecclesia electum à Deo omnipotente, & Christo Domino nostro scimus: Nos errorem nostrum consitemur: Nos imposturam passi sumus, circumventi sumus persidia, & loquacitate captiosa. Nam etst videbamur quasi quandam communicationem cum Schismatico, & Hæretico homine habuise; sincera tamen mens nostra semper in Ecclesia suit, nec enim ignoramus, unum Deum esse, unum Christum esse Dominum, quem confessi sumus, unum Spiritum Sanctum, unum Episcopum in Catholica Ecclesia esse debere. E descritto in tal guisa il tenor dell'abjura, egli sogginnge: Ista eorum professione non moveremur? ut quod apud Potestatem Seculi erant confess, in Ecclesie constituti comprobarent. Quapropter Maximum Presbyterum locum suum agnoscere jussimus; cateros cum ingenti Populi suffragio recepimus: omnia autem remisimus Deo omnipotenti, in cujus potestate sunt omnia reservata. Hac igitur, Frater charistime, eadem hora, codem momento adte scripta transmisimus, & Nicephorum Acolytum descendere ad navigandum festinantem de statione ad vos statim dimise, ut nulla procrastinatione habita, velut prasens in isto Clero, & in isto populi cætu, Deo omnipotenti, & Christo Domino nostro gratias ageres. Credimus autem fore, quinimo pro certo jam confidimus, cateros quoque, qui in errore hoc funt constituti, in Ecclesiam brevi reversuros, cum Auctores suos viderint nobiscum agere. Has litteras puto te debere, Frater charissime, & ad cateras Ecclesias mittere, ut omnes sciant Schismatici hujus, & Haretici dolum, & pravaricationem de die in diem evacuari. Benè vale Frater charissime. Così il Pontefice S. Cornelio à S. Cipriano. Dispersa la fazione de'Scilmatici, Novaziano sopravisse à S. Cornelio con poco seguito, e Morte di Novaminor'aura, esotto il Pontificato di Sisto II. nella persecuzione di Gallo, e Volusiano, ò ucciso dagl'Idolatri nella consusione della strage, come vantano [c] i Novaziani, o morto d'ignobil morte, di se non lasciò altra hod'alla d'altra de l'altra de Sabbato, de Circumcisione, de Sacerdote, de Oratione, de Cibis Judaicis, de Instantia, de Attalo, de Trinitate; onde potè riputarsi dotato da Dio d'ingegno elevato, e di capacità a gran cose, se havesse egli havuto avvedimento, pietà, e regolanello sceglierle. Nel medesimo Catalogo de'Scrittori Ecclesiastici S. Girolamo annovera il Pontefice S. Cornelio, [e] Cornelius e Idem ibid. in Romana Urbis Episcopus, ad quem octo Cypriani extant epistola, scripsit epistolam ad Flavianum Antiochenæ Ecclesiæ Episcopum, de Synodo Romana, Italica, & Africana, & aliam de Novatiano, & de his qui lapsi sunt, tertiam de gestis Synodi, quartam ad eundem Flavianum valde prolixam, & Novatiana bæreseos causas, & anathema continentem.

I Luterani allegano un Decreto, che appongono à S. Cornelio, in cui egli decidesse, che la sola acqua esser potesse materia sufficiente alla consacrazione del Calice; e con voci disperate chiamando heretica la propolizione, & infrattor S. Cornelio dell'Evangelio, [f] provano la supporta f Migd. Cont. 3.

164

Secolo III

LIO. a S. Cypr. lib. 2. Cornelio .

b S. Epiph. bar.4(. Hererici Acqua-

c S.Cypr. libr. 4. epift.2.

Costume antico de'Papi.

asserzione con una lettera, ch'essi attestano scritta [a] da S. Cipriano à S. Cornelio, in cui S. Cipriano riprova, e detesta un tant'errore. Mà qui calunnie de Lu- la passione sà traveder'i Luterani non pur con la mente, mà anche con gli occhi; poiche ciascuno di corta vista può ravvisare in tutti gli esemplari Epistolari di S. Cipriano, che quella lettera non è diretta à Papa Cornelio, mà à Cecilio Vescovo Africano, ed in essa non si attribuisce tal bestemmia ne à Cornelio, nè à Cecilio, mà generalmente ad alcuni Heretici, che [b] si dissero Acquarii, prevaricati con l'occasione, che soggiungiamo. Nella persecuzione che infuriava pe'l Mondo Christiano, molti Sacerdoti per non effer scoperti dagl'Idolatri all'odore del vino, di cui participavano nella Sacra menfa, costumarono di facrificar solamente con l'acqua. Contro costoro, che concorrevano con l'Heresia degli Encratici, S. Cipriano intimò un Sinodo, e molte lettere scrisse, ed una trà le altre al sopranominato Cecilio, ch'è la sessagesima terza nell'ordine Epistolario, e la tanto decantata da'Magdeburgensi. [c] Quòd autem quadam de illo maligna ja-Etentur, disse di S. Cornelio sin dalla sua età S. Cipriano, nolo mireris, cum scias, hoc esse semper opus Diaboli, ut servos Deimendacio laceret, & opinionibus falsis gloriosum nomen infamet, ut qui conscientia sua clarescunt, alienis rumoribus sordidentur.

Nè, havendo noi descritto il primo Scisma, che nato Gigante sece in nella Creazione un subito inhorridir sotto due Capiil Corpo della Chiesa, sarà suor del pregio della nostr'Opera, l'accennare ancora il costume antico pratticato nell'elezione de'Pontefici, acciò quindi si apprenda, con quanta savia accuratezza si proceda presentemente nel regolamento dell'Ecclesiastica Monarchia, e quanto malignamente s'invehiscano gli Heretici moderni ò in riprovarla, ò in discreditarla. S. Pietro frà tutti li Pontefici sù il primo, e'Isolo eletto immediatamente da Giesti Christo per suo Vicario in Terra; tutti li rimanenti sono stati eletti dal Clero di Roma, e Vescovi adjacenti, ad eccettuazione di una sol volta, che per gravilitigii insorti, e per supprimere il lungo Scisma di Urbano VI. sti dal Concilio di Costanza assunto Martino V. al Pontificato. Sin da'primi tempi adunavasi il Clero Roma no, e nell'adunanza proponevasi un Soggetto o authenticato da Dio con dimostrazioni insolite di miracolo, ò approvato da' Fedeli con publica fama di vita incorrotta, emeritevole. Senza prerogativa di suffragio ne rendeva testimonianza la Plebe, quindi votava il Clero, e col Clero quei parimente, che costituiti in riguardevole dignità rappresentavano il Corpo del Popolo. I Vescovi, che a sorte in Roma allora dimoravano, si ammettevano all'honoranza del voto, & habbiam detto, che sedeci ne intervennero alla creazione di Cornelio. Mà cresciuto il Clero in numero, pertoglier la confusione, che nasce dalla moltitudine, nell'undecimo Secolo si ristrinse la podestà del voto ai soli Preti primarii, e ai soli Vescoviprossimi alla Città di Roma, che dicevansi Cardinali. Poiche, siccodBar.an.253.n.95. me [d] dicevasi Incardinatio, e Incardinari l'elezione, che sacevasi dal Papa di que'Soggetti, che ò per dignità di offizio, ò per merito di dottrina egli dettinava all'honoranza di sedergli appresso nelle publiche funzioni; così feguita questa Incardinazione, que tali chiamavansi Cardinali. In essi dunque di commun consenso sù ristretto il Presbiterio, & ad essi commessa

la gran condotta della creazione de'Papi. [e] Alessandro III. nel Con-

e An. 1179.

cilio Lateranense stabili invalida quella elezione, in cui non concorressero due

CORNE-HO.

de Rom. Pont.

due delle trè parti de'Cardinali; ed il successo hà comprovata l'utilità del Decreto, essendo che annoverandosi da' Scrittori diecisette nuove forme di clezioni avanti il Pontificato di quel Pontefice, vi è [a] chi a Onuphr. in lib. notovvi ventisei Scismi, quando che doppo l'accennata Costituzione trè solamente se ne registrano, ed un solo, cioè quello di Urbano VI. per colpa de Cardinali, e i rimanenti due, uno suscitato dall'Imperador Ludovico IV. l'altro dal Concilio di Bafilea; onde apparisce, in nulla variare la forma dell'elezione antica dalla moderna, conciofiacofache li Cardinali rappresentano la parte più nobile del Clero, e frà essi ritrovasi sempre il numero de'Vescovi adjacenti à Roma; eperciò soggiunge [b], il b card. Beller, l. s. Bellarmino, che siccome il Jus elettivo di creare i Papi su trasserito dal c. 10. de Clericis. Clero Romano ai soli Cardinali, così in caso che per inopinato accidente eglino tutti mancassero, il Jus dell'elezione ritornerebbe al medefimo Clero, come à Fonte originario. A somiglianza della Pontificia procedeva quella parimente de'Vescovinelle loro Diocesi, se non in quanto E de'Vescovi, variata in qualche parte dalla congiuntura de'tempi, e dalle circostanze della quiete de Popoli, e del Christianesimo. Giesti Christo sti il Fondatore della Dignita Episcopale, chiamato antonomasticamente [c] da S.Pie- c 1, Petr. 2. tro, Vescovo delle nostre Anime. Eglis delesse, e consacro S. Pietro Vescovo universale della Chiesa, e per [e] ordinazione Divina havendo sorti- d Pallavie, l. 18. ta gli altri Apostoli la consacrazione, dagli Apostoli poi con ispecial dele- econcil. Trid. est gazione di Christo surono dati à molte Chiese molti Vescovi, ciò ri-23.64p.1. chiedendo il bisogno allora della Religione nascente, e la propagazione in tante diverse partiseparatamente lontane della Fede Cattolica. Costituiti nella detta conformità li primi Vescovi, per le susseguenti elezioni congregavansi nella Cathedrale li Vescovi Comprovinciali, il Clero, e'l Popolo; e il Clero proponeva il Soggetto, il Popolo lo postulava, dandone testimonianza di bontà, e di dottrina, e co'l beneplacito de' Vescovi assistenti il Clero sottoscriveva l'elezione, & il Metropolitano con i trè più antichi Vescovi consacravano l'Eletto. Vacando la Chiesa Metropolitana, l'elezione apparteneva ai Vescovi Suffraganei col consenso del Clero, e'l testimonio del Popolo. Quindi l'eletto spediva l'Istromento della sua elezione, e la Confessione della sua Fede al Papa, il quale approvando gli'atti fatti, el'esposta Consessione, habilitava il nuovo Vescovo alla giurisdizione della sua Chiesa. Per rendere immune da qualunque macchia di passione, ò ombra di colpa tal sacrosanta Funzione, sù solito S. Gregorio Magno [f] di mandar Visitatori alle Diocesi vacanti per invigilare f. S. Greg. 116. al decoro del Clero, ai beni temporali di quelle Chiese, & alla validità, e epist. 89. rettitudine dell'elezione. Dunque in sin che la Plebe hebbe per oggetto il ben commune, per centro la virtiì, e la fantità degli Eletti, e che confanto applauso celebrava l'elezioni con quelle divote seste, che dicevansi Festa popularia, permessero li Papi, ch'ella postulasse; mà tralignando poi il Popolo in disordini, e corruttele insopportabili, e col progresso del tempo tutta sua industria ponendo in haver Vescovi maggiormente confacevoli ai lor depravati costumi, che alla Divinità del posto, & altre volte lasciando trascuratamente l'arbitrio più al caso, che alla ragione, prevalendo i voti à compiacenza altrui in pregiudizio del merito, onde l'autorità de' più potenti opprimeva la giustizia, l'ambizione trionfava, e conducevasi il vizio al Trono, e bene spesso per la diversità de'voleri, degl'interessi, Tomo I. L

e delle passioni, con grave scandalo de'buoni seguivano simonie, odii, fazioni, e risse, profanandosi col sangue di humane vittime un'azione cotanto venerabile; quindi fiì, che Innocenzo II. nel Concilio Romano tolse a'Popoli il Jus di postulare i Prelati, ristringendolo prima al Clero, e poi ai soli Canonici delle Cathedrali, appresso i quali perseverò cotal privilegio sin'al Pontificato di Giovanni XXII, quando subentrando l'interesse, e la simonia anche srà Canonici, la Sede Apostolica viddesi obligata di escluder'essi ancora dal Jus dell'Elezione, e di ritirare tutt'à se quell'autorità, che da lei à loro era derivata. Alcuni Capitoli, e Caa Voli a iungo tal nonici della Germania, e parti Oltramontane, con particolar Privilegio surono esenti dalla Riforma; ese alcuna volta avviene, che i Rè, ò Princati del Secolo XI. cipi interpongono al Papa la Postulazione de'Prelati in qualche Chiesa de'loro Regni, ciò succede per Concordati reciprochi, perche per la distanza de luoghi, essendo ad essi, che reggon lo Scetro, meglio noti li costumi de'Soggetti, li Pontefici Romani volontieri [a] acconsentono alle proposte nominazioni. Nel rimanente così in questa, come in ogni altra Ecclesiastica funzione, [b] Tempora pariata sunt, sed Fides variata diti29 & c. Regui non est, e [c] Regula Sanctorum Patrum pro tempore, loco, persona, & negocio, necessitate tradita sunt.

materia setto qua si tutti it Pontifib 8. Aut. in ilia verba 2.ad Colos.4. Habentes eundem Spiritum fi dei, & refert Oct. ladert. exam.1.1 fer.bibl. c S. Grig. quem eitarc. Necesse eft, ia, ibidem .



## CAPITOLO VII.

Lucio Romano creato Pontefice 18. Ottobre 255.

Decreti di Lucio contro li Novaziani.



An Lucio confermò li Decreti di Cornelio contro l'Heresia de' Novaziani, e di ambedue questi Pontesici scrisse S. Cipriano, [a] Illi Spiritu Sancto pleni, & in glorio- a S. Cypr. epist. 67. so Martyrio constituti, dandam esse Lapsis pacem censue- contro i Nova runt, & pænitentia acta, fructum communicationis, & ziani. pacis negandum non esse, litteris suis significarunt. Quam rem

omnes ubique omninò censuimus. Neque enim poterat esse apud nos sensus diversus, in quibus unus eset spiritus.



# Secolo III. CAPITOLO VIII.

Stefano Romano creato Pontefice 9. Aprile 257.

Heresia de Montensi propagata in Spagna, e de Novaziani in Francia. Primi Autori dell Heresia degli Anabattisti. Disordine malamente introdotto in alcune Chiese di ribattezzare. Ostinazione di Firmiliano in continuarne il costume. Scommunica di Firmiliano, e suoi adherenti. Querele de Scommunicati, e loro unione con S. Cipriano contro il Pontesice S. Stefano; e scandalo che ne proviene. Disesa di S. Cipriano. Riconciliazione commune. Costanza invincibile del Pontesice S. Stefano. Ceremonie de Battesimi antichi, e validità del Battesimo detto degli Apostoli.



Ome che l'Heresia è contagio, che si dilata al solo udito, e sa con la sola sama penetrar' il veleno ne' cuori, facilmente avvenne, che quella de' Montensi in Airica, che senza distinzione di pena ammettevano tutti al perdono, e quella de' Novaziani in Roma, che senza distinzione di delitto negavano à tutti il perdono, s'infinuasse di la da' Mari, e

Heresia de'Montensi propagata nelle spagne.

da'Monti, & insettasse la Spagna, e la Francia, Popolazioni sempre proclivi agli estremi contrarii; onde l'una ammesse la libertà de' Montensi, l'altra la rigidezza de'Novaziani. Due Vescovi in Spagna Batilide di Leon, e Marziale di Asturia nel furor della persecuzione caduti in Idolatria, doppo la pace della Chiesa pretesero reintegrazione nelle loro Dignità scuza previa penitenza; al qual fine Basilide fingendo il pentimento, e fraponenco scuse al fallo portossi à Roma, e fraudolentemente o sorprese, ò ingannò il Pontefice, dal qual ottenne ogni desiderato vantaggio. Cotal' impensata risoluzione di Stefano agitò l'animo de'Fedeli, al quale apparve colpevole cotanta facilità, in materia particolarmente sensibilissima allora alla Chiesa per la divulgazione accennata dell'Heresia de'Montensi. Mà con aurea sentenza suppresse los scandalo S. Cipriano, che di Basilide disse, [a] Neque enim culpandus est ille, cioè il Pontesice, cui negligenter obreptum est, quam bic, cioe Basilide, qui fraudolenter obrepsit. Marziale dall'altra parte divulgava ampiamente per la Spagna remissione à tutti de'lor peccati, infelice Seguace di Felicissimo, e primo Apportator d'Heresie in quel Regno. Oltre al delitto dell'Idolatria, sù egli prima [b] accusato di haver sepellitili Christiani ne'sepoleri profani de'Gentili, contro l'antica offet anza, e Religiosa venerazione della Chiesa, la quale abborrisce di far cohabitare i suoi figli anche morti con gl'Idolatri. S.Felice di Saragozza molto operoper purgar la Spagna dall'Infezione Felicif-fima, ricevendone da S. Cipriano la meritata laude di [c] Cultor Fidei, & Defensor reritatis. Al contrario alcune Chiese della Francia unironsi a

a S.Czpr.epist. 68.

b Idem ibid.

c Idemilis.

Nova-

160

Capitolo VIII.

Novaziani, e Capo di essi secesi Marciano Vescovo di Arles, che si dichia- E de' Novaziani rò protettore di quella Setta. Faustino, che con Apostolica condotta reg- in Francia. geva la Chiesa di Lione, scrisse à S. Cipriano, quale egli stimò potentissimo intercessore appresso il Pontesice, acciò, come seguì, fosse degradato il Metropolitano d' Arles, e sostituito in quel posto un Soggetto Cattolico, & efemplare; nel [a] medefimo fentimento del Vescovo di Lione concor- a Idem epistos. fero tutti gli Ecclesiastici di quel Christianissimo Regno, che nell'appellazione interposta alla Sede Apostolica egualmente dimostrarono il loro zelo contro l'Heresia, e la loro venerazione verso chi come Vescovo di Roma è Vescovo di tutti li Vescovi del Mondo, à cui solamente appartiene giudi-

car le gran cause della Religione, e difinirle.

Mà controppo obbrobrio della Fede Cattolica cominciarono oramai à nobilitarsi in un certo modo l'Heresie, i cui viziosi semi gittati nel campo della Chiefa da Huomini vilissimi, surono poi indegnamente coltivati da' Vescovi di Città infigni, e rinomate; onde l'Heresia divenne fastosa per aura di Seguaci, e formidabile per potenza de' Protettori. Infin' à tanto che Simone, Cherinto, Menandro, Bassilide, e simil seccia di Heretici, Maghi, [b] Conciapelli, [c] Pittori, [d] & Argentierila vollero far da' b Vediil Pontifedi Theologi, e con sacrilego, & improprio attentato dibattere gli alti misterii e Vedini Pontif. di della Religione, surono ò non curati, ò dispregiati, cla loro medesima Aniceto. origine li rese vili anche nelle sentenze, e non considerati nelle dottrine. Vittore, Mà quando viddesi portata l'Heresia al Trono, e promossa hor da'[e] Vesco- e Montensi, Anavi dell' Africa, e [f] dell'Asia, hor da' Sacerdoti [g] di Roma, e di [b] Ales- tisti e Donavi dell' Asia, e di [i] Costantinopoli, e da' [k] Patriarchi delle più venerate f Paolo Samosate e di [i] Costantinopoli, e da' [k] Patriarchi delle più venerate f Paolo Samosate e di [i] Costantinopoli, e da' [k] Patriarchi delle più venerate f Paolo Samosate e di [i] Costantinopoli, e da' [i] Patriarchi delle più venerate f Paolo Samosate e di [i] Costantinopoli, e da' [i] Patriarchi delle più venerate fi paolo Samosate e di [i] Costantinopoli, e da' [i] Patriarchi delle più venerate fi paolo Samosate e di [i] Costantinopoli, e da' [i] Patriarchi delle più venerate fi paolo Samosate e di [i] Paolo Samosate Chiefe del Mondo, le cui horribili bettemmie riferirenio ne' futuri raccon- g Novaziano. ti, parve allora che s' inhorridisse il Christianesimo alla comparsa di si po- h Arriv. tenti Avversarii, riducendosi quasi soli li Pontesici Romani contro numero k Macedonio, o innumerabile di Vescovi, sedotti dalle passioni, seduttori de' Popoli, con-Nestorio. vocatori di Conciliaboli, promotori di Scismi, e di Heresie, e tutti sempre intenti all'abbattimento dell'unità della Chiefa, e della Primazia infuperabile del Pontificato Romano. Etale appunto fú l'Herefia descritta de' Montenii, e Novaziani, e tale quella più poderofa, che foggiungiamo, degli Anabattisti. Non su cosa mova allora la Questione, se ribattezzar Anabattisti. si dovestero gli Heretici, che dalla loro Setta venivano alla Religione Catrolica. La Chiefa Romana, à cui tanto maggiormente furon note le tradizioni degli Apostoli, quantosti maggiormente prossima al Capo degli scretmento della Apottoli, mastenne sempre l'offervanza dinon ribattezzare, ogni qualunque volta eglino follero flati pattezzati con l'intenzione, e forma prescritta da Christo; e ciò per la [1] ragione accennata della tradizione, & au-1 Sect. in 4.0 3.6. torità della Chiefa, che non ammette reiterazione nelli trè Sacramenti, che fine de imprimono il Carattere nell' Anima, quali sono il Battesimo, la Confere caramiti. mazione, e l'Ordine. Per la qual cosa avvenne, che stabilisse Papa mertotum. Pio, [m] che si battezzassero quegli Heretici, che si riducevano alla Fede m Vedi di Pomissidi Cattolica dall' Heresia di Cherinto, il quale nonusava di conferire il Battesimo nella conformata della Chiesa. Tertulliano suil primo, che [n] sosten- n Terruli. de iane, come Dogma Cattolico, la reiterazione del Battesimo, perch'essendo prisco 14. egli allora di sana mente, e detestando gli Heretici con intensa, e vehemente abominazione, riprovò eziandio il loro Sacramento. Agrippino suo Primi disensita compatriota, e contemporaneo, che si poi Vescovo di Carthagine, non mo.

Herefit degli

baps. cons. Donat. eap.7. & 8. b Vinc. Lyr. apud Bar. ann. 217. n.4.

solamente concorse nel medesimo sentimento, mà in un Sinodo de' Vescovi della Numidia stabili il Canone, che ribattezzar si dovessero gli Heretici 2 S. Aug. lib. 2.de convertiti; e perciò si egli da S. Agostino [a] censurato, come estrattore, e corruttore delle tradizioni Apostoliche; e con più severo giudizio da Vincenzo Lirinense, che di lui scrisse, [b] Agrippinus Carthaginensis Episcopus primus omnium mortalium contra divinum Canonem, contra universalis Ecclesia regulam, contra sensum omnium Consacerdotum, contra morem, ac instituta majorum, rebaptizandum esse censebat. Qua prasumptio tantum mali invexit, ut non solum Hæreticis omnibus formam sacrilegii, sed etiam quibusdam Catholicis occasionem prabuerit erroris. Così il Lirinense. Mà questi furono principii di più alto moto, che proruppe poi doppo quarant' anni in aperta Herefia, che scosse con quelle dell' Africa tutte le rimanenti Chiese del Mondo. Gran documento ai Pastori, che invigilano alla custodia della Fede, a' quali appartiene l'ostar con Apostolica intrepidezza ad ogni novità di Religione, perche l'Heresie, che lungo tempo si covano, subic S. Hier. pift. 61. to nate diventan grandi, e ferilcono prima col fulmine, che col lampo. [c] Nolo in suspicione Hareseos, dice S. Girolamo, quemquam esse patientem, ne apudeos, qui ignorant innocentiam ejus, dissimulatio conscientia judicetur, si taceat. A queste novità antiche aggiungevasene una allora presente, che pose di nuovo la materia non tanto in discorso, quanto in stato. Habbiam detto, che Novaziano ribattezzava tutti quegli, che da Cornelio passavano alla sua Setta; parimente quei che da lui tornavano alla Religione Cattolica, con disperate voci domandavano nuovo Battesimo, come se essi sossero polluti da quello ricevuto da' Novaziani. L'istanza parve non solamente giusta à molti Vescovi dell' Africa, & in particolare à S. Cipriano, ma decorosa eziandio alla Fede, che con tal reiterazione di Sacramento escludeva affatto ogni qualunque concorrenza con gli Heretici: onde in Africa conferivasi libera-E di Firmiliano, mente, e generalmente ai convertiti nuovo Battesimo, acquistando pregio la novità dall'approvazione di molti. Agli Africani adherivano strettamente gli Afiatici, fra' quali, oltre all' Herefia presente di Novaziano, vagava quella ancora di Montano, che conveniva anch' esta nella reiterazione del Battesimo. Per la qual cosa Firmiliano Vescovo di Cesarea, e Primate della Cappadocia, convocato un Sinodo nella Città d' Iconio d Apud S. Cyp. nella Frigia, havevane stabilito il Canone con queste parole, [d] Repudiandum omninò esse Baptisma, quod sit extra Ecclesiam constitutum; qual e Enfet. 1.7. c. 6. Canone sù corroborato, e consermato da altri simili Decreti, formatis e in molti Sinodi, che à tal'effetto si unirono in Asia; e di queste risoluzioni, e dell'impegno preso spedi subito Firmiliano piena contezza à S. Cipriano, ch' era in quel tempo Propugnatore acerrimo dell' Anabattesimo. Poiche questo Santo Vescovo havendolo trovato pratticato nella Chiesa di Carthagine da Donato suo Antecessore, e con la testimonianza di più lunga età dal sopranominato Agrippino, esso era risolutissimo di continuarne l'uso, tanto più che concorrendo le Chiese dell' Asia nel medesimo parere,

> veniva à comprovarne la prattica dal consenso commune di mezza Christianità; ond'à questo fine haveva anch' egli convocato in Carthagine due Sinodi, estabiliti, e publicati li Canoni perla reiterazione del Battesimo,

> Dionisso di Alessandria, ornamento, e decoro di quel Secolo, che sosteneva

la prima Sede Patriarcale doppo la Romana, concorreva nella medelima

Impegno, e fenti menti di S. C.
pitano à favore degli Anabattitti.

epift.75.

E di '. Dionifio di Alestandria. f S. Hier. de Seri pt Eccl. in Diongfie ;

massima, [f] & in Cypriani, & Africana Synodidogma consentiens, de Hareticis

17I

reticis rebaptizandis ad diversos plurimas misit epistolas. Sicchè trè Primati Firmiliano dell' Asia minore, Cipriano dell' Africa, e Dionisio d'Egitto sostenevano impunemente l'Anabattesimo, e con essi gran numero di Sutfra-

ganei, e molti Decreti di diversi Concilii.

Infin' à tanto che la materia passò in discorso senza pompa di dottrine, Risntimenti del e senza stabilimento di precetto, li Romani Pontesici è ne tollerarono, è ficommunica Firne dispregiarono l'abuso; ma quando seppesi, che Firmiliano convocati miliano. Vescovi, e formati Canoni, in vece di ostare come Primate, promoveva, & inculcava l' Anabattesimo, arse S. Stefano di sacro sdegno, e ravvisando per disperato quel male senza il taglio, con tremendo colpo scommunicò Firmiliano, [a] e i Vescovi à lui adherenti, come refragatori delle tradizioni, epromulgatori di Heresie. Spedì Firmiliano per mezzo di alcuni a Bazon, ann. 258. Inviatifue discolpe al Papa, mà da contumace più tosto, che da pentito: num. 15. onde esacerbandosi ogni giorno maggiormente il di lui irritamento, proruppe in fine in aperti rimproveri, & in indegne querele contro l'autorità di Stefano, e doppo un pieno sfogo di lamenti, cominciò a procacciarsi Sue doglianze, e partito per divenir temuto dall' Avversario. Nè potè in quella congiuntura di cose trovar partitante più accreditato, che S. Cipriano, il quale già parevagli sufficientemente inclinato à far fazione. A lui dunque  $\lceil b \rceil$  con b Apud Baron an. lunga lettera ordinatamente espose tutto il raguaglio del successo, eper 258. n.16. o n. 46. fermarlo nell'unione, e stimolarlo al risentimento, con la narrazione della verità dell'accaduto fraponendo l'incitamento delle fallità, disse, havere il Papa precipitosamente scommunicati entrambi, e senza riguardo delle Primazie, che l'un sosteneva in Asia, l'altro in Africa, haver'ambedue maledetti, come Pseudochristi, Pseudoprofeti, & operarii maligni della Vigna del Signore; con altr'improperii atti non folamente ad accendere un'animo riscaldato, mà eziandio un freddo. Mà questi termini suron tanto lontani dalla savia condotta di S. Stefano, che non solamente di essi non ne sece giammai parola S. Cipriano, (e l'haverebbe fatta in quelle congiunture particolarmente disdegno, che soggiungeremo) mà S. Agostino diligentissimo Annotatore di tutto il corso di questi accidenti, sicuramente [c] attesta, mai non essersi violata la pace Christiana trà S. Ste- c S. Ang. de bapt. fano, e S. Cipriano, nè mai interrotta la communicazione Ecclesiastica. cap. ult. Onde apertamente menti Firmiliano, e dalla passione sù egli così stranamente acciecato, che ò non potè, ò non volle penetrare, quanto diversa fosse la causa sua da quella di S. Cipriano, per cui Esso, e non Egli era stato sottoposto alle censure. Poiche per due capi surono scommunicati Firmiliano, e i Vescovi à lui adherenti; e perche eglino i primi risuscitarono nella Chiesa questa morta Questione, e perche eglino, i primi formarono il Canone dell' Anabattesimo del Sinodo d'Iconio; quando al contrario non impugnò giammai S. Cipriano la tradizione della Chiefa circa il non reiterare il Battesimo, masolamente impugnò l'esistenza di cotal tradizione, come appresso si renderà palese; e non giammai ruppe quella pace, ch'è cotanto necessaria fra' Vescovi negli affari del Christianesimo; anzi che compose allora l'ammirabile Libro de Bono Patientia, come s' egli ò dipinger volesse su quelle carre la moderazione del suo animo, ò intendesse esporre al publico una copia di quella virtù, di cui esso dir si poteva l'originale. In oltre Firmiliano dimostravasi fautore de' Quartodecimani, e Montanisti nella celebrazione della Pasqua,

STEFANO.

Secolo III.

e rendevasi doppiamente degno discommunica per delitti passati, e reita presenti aggravate dalla maledicenza eziandio, in cui nell'accennata lettera scritta à S. Cipriano traboccò contro la Chiesa Cattolica, come s'egli fosse un di quegli, che vivon suor di essa. La caduta di questo grand' Ecclesiastico si di grande scandalo allora à tutta la Congregazione de' Fedeli. Mà ch' ei poi con opportuna penitenza ritrattasse il mai fatto, nerendono piena testimonianza gli scritti, ch'egli lasciò in sinceramento della sua fama, el'invito zelo, con cui accorse in difesa della Religione Cattolica nel a Vediil Pontif. de Concilio [a] di Antiochia contro Paolo Samosateno; onde i Greci nel

b Die 28, Octobr. loro [b] Menologio l'annoverano fra Santi.

Costanya, e zelo Sufano.

d Ibid.

Acri doglianze

£ S. Cypr. epift.74.

g S. Aug.de bapt. lib. 5. cap. 25.
Consi lerazioni fopra la savia, e di S. Stefano Papa.

lib. 1. cap. 14.

k Ruff. 1.1.6.14.

Má à S. Cipriano prima della lettera di Firmiliano era pervenuta una molto pesante ammonizione dal Pontefice per il Sinodo da lui tenuto in Carthagine, e per il Canone ivi formato, fimile à quello d'Iconio, in confermazione dell'Anabattesimo, el'ammonizione si corroborata con il Dee and S. cypr. creto Pontificio, [c] Quòd si quis ergo à quacumque Hæresi venerit ad nos, nihil innovetur, nisi quod traditum est, ut manus illi imponatur in pænidel Pontesie S, tentiam; cum ipsi Haretici proprie alterutrum ad se venientes non baptizent, sed communicent tantum. E se l'ingiuria de' tempi havesse a' Posteri tramandato intiero il contenuto della lettera Pontificia, non rimarrebbe certamente defraudata l'Historia di quegl' inviti sentimenti, ch'ella conteneva, mentre da pochi scorci, che  $\lceil d \rceil$  ne riferisce S. Cipriano, veggonsi riflessi di costanza heroica, e di maravigliosa fortezza nell'osservanza illibata e S. Anguit. ent. delle sacre tradizioni; e [e] S. Agostino attesta, che gran numero di Vesco-Crescon. l.3, c. 11. vi in diverse parti del Mondo ne sottoscrivessero l'oracolo, e ne inculcassero nelle loro Chiese l'esecuzione. Mà quanto più arse di zelo S. Stefano, tanto maggiormente avvampò dissegno S. Cipriano, e come ch'egli era Afridi S. Cipijano cano di Nazione, ardente di natura, e forte nell'impegno, con subitaneo contro S. Stefano, risentimento proruppe in aperte doglianze contro il Pontefice, come se il Pontefice patrocinafie la caufa degli Heretici, e comandafie, che fi feguiffe il loro esempio. In cotal senso scrisse [f] mordacissime lettere al Vescovo di Sabrata, nelle quali tacciò il Papa di Protettore di Heretici, di superbo, d'imprudente, d'ignorante, e di scandalosissime calunnie, di cui ben disse [g] S. Agostino, esser meglio supprimerle sotto riverente silentio, che rinuova: le nell' Historia con obbrobriosa verità. Quanto savia però fosse la condotta di S. Stefano, deducesi dalla significazione medesifanta condotta ma diquelle parole, per cui S. Cipriano pretende di discreditarla. Con ciosiacosache l'esempio allegato degli Heretici, che non eran soliti di ri battezar coloro, che da una Setta passavano all'altra, non importa altra fignificazione, se non che esser cosa cotanto nuova nella Chiesa la reiterazione del Battesimo, che nè pur gl'istessi Heretici cossumavano di pratticarla. Ed in vero tanto era aborrita la reiterazione di quel Sacramento, che S. Agostino, che visse nel quarto Secolo, dubitò, se maggior'inconh S. Aug. de bapt. veniente fosse il non esser battezzato, ò l'esser ribattezzato, [b] Quid sit perniciosius, utrum omninò non baptizari, an rebaptizari, judicare difficile est; eS. Alessandro insigne Patriarca di Alessandria molto anteriore in età a S. Agostino, vietò, che si dovessero ribattezzar que' fanciulli, che suron per ischerzo sullido del mare battezzati da Athanasio, ancor'esso sanciuli Sozom. 1.2, c. 16. lo. Riferiscono l'Historia [i] Sozomeno, [k] e Russino, Tempore, quo apud Alexandriam Petri Martyris diem Alexander Episcopus agebat, cum post

expleta

Capitolo VIII.

expleta solemnia conventuros ad convinium suum Clericos expectaret in loco mari picino, pidet eminus puerorum supra oram maris ludum, imitantium (utfieri solet) Episcopum, atque ea, que in Ecclesus geri mos est. Sed cum intentius diutine pueros inspectaret, videt ab his geri quadam etiam secretiora, & mystica. Perturbatus illicò, vocari adse Clericos jubet, atque eis, quid eminus ibse videret, ostendit. Tum abire eos, & comprehensos ad se perducere omnes pueros imperat. Cumque adessent, quis eis ludus, & quid egißent, vel quomodo, percunctatur. Illi, ut talis habet atas, pavidi, negare primò, deinde rem gestam per ordinem pandunt, & baptizatos à se esse quosdam Cathecumenos conficentur per Athanasum, qui ludi illius puerilis Episcopus fuerat simulatus. Tum ille diligenter inquirens ab bis, qui baptizati dicebantur, quid interrogati fuerint, quidve responderint, simul & ab eo qui interrogaverat; ubi videt secundum Religionis nostra ritum cuneta constare, collocutus cum concilio Clericorum, statuisse traditur, illis, quibus integris interrogationibus, & responsionibus aqua fuerat infusa, iterari baptilmum non debere, sed adimpleriea, qua à Sacerdotibus mos est. Athanasium verò, atque eos, quos ludus ille vel Presbyteros habere visus fuerat, vel minifros, convocatis parentibus, sub Dei obtestatione tradit Ecclesia fue nutriendos. Così Ruffino. Qual fatto fit malignamente riferito dal Soave in bocca del Caterino per confutazione del Canone [a] Tridenti- a Conc. Trid, can. no, che richiede l'intenzione del Ministro nella collazione del Sacramento. 11. suf. 7. Contro il qual' Autore scrivendo il Cardinal Pallavicino, e rapportando il succetso allegato di S. Athanatio, ingegnosamente disende [b] il Decreto b Card. Pallavic. di Alessandro, e ribatte l'impostura del Soave. Nè si contenne S. Cipria- 6. num. 8. no dentro li semplici termini di doglianze, ma per opporre all' Oracolo del Nuove doglian-Pontefice l'ostacolo de' Vescovi intimò un' altro Concilio in Carthagine di ze e prattiche di tutti il Prelezi deil' Africa. Nomidia e Mauritania che vi concorsorio. tutti li Prelati dell' Africa, Numidia, e Mauritania, che vi concorfero in numero di ottantasette. Quivi egli, suppresso il nome di Stefano, contro Stefano fifcagliò, ponendolo in derifo infieme, & in odio à quel congrelfo, [c] Neque enim quisquam nostrum, distie, Episcopum se esse Episcoporum e Apud S. Aug. de constituit, aut tyrannico terrore ad observandi necessitatem Collegas suos adegit; alludendo alle parole iniziali del Decreto, & alla sentenza di scommunica contro i trasgressori. Bollendo gli animi nell'esacerbamento della contradizione, enell'ostinazione dell'impegno, giunse à S. Cipriano l'accennata lettera di Firmiliano, i cui espressissenti non poteron giungere in tempo più proporzionato al dilegno; estendo che senon fecero l'esfetto desiderato dagli Heretici, poco lungi andò, che non facessero quello temuto da' Cattolici, cioè la sovversione di quest'altro grand'Ecclesiastico del Christianesimo. Poiche scorgendo S. Cipriano il medesimo esacerbamento in Firmiliano, el'animo di lui irritato contro Stefano, quanto il fuo, prese quindisperanza, ch'essendo ambedue Primati di due parti del Mondo, & assicurati dall'appoggio di seguito numeroso di Vescovi, formarebbono per se medesimi fazione formidabile contro il Pontesice. Per lo che egli [d] spedi à Firmiliano il Diacono Rogaziano, per il cui mezzo pro- ds. cspr. epist. 75. pose la convocazione di un Concilio di tutti li Vescovi dell'Asia, e dell'Africa, i quali havrebbon certamente difesa la causa, e le Primazie de'loro Capi; ese la concordia, che nel bollore istesso del trattato inopinatamente lopragiunle, non havesse dissuaso il proposto Concilio, non si sarebbe giammai veduto per altrasciagura, che l'affliggesse, più attonito il Christianefimo,

STEFANO. Secolo III. 174

priano.

a S. Ang. de bapt .l. 2. e.1. 6 1.5. 6. 25.

e S. Aug. loc. eie, tefice, [c] Vicit tamen, come dice S. Agostino, pax Christi, ut intali disce-& S. Hier. advers. ptatione nullum inter eos malum schismatis oriretur; onde afferma [d] S. Gi-

Lucif.

f Idem de bantif Lib. 6. cap. 2.

CEP. 60.

h S. Ang. de bapt. · 21. 2. 66p. I. 1 3. Grig Naziar. S. Bafilii.

k Enfeb. 126 7.6.3.

Concordia feguitaneli' affar, del-

impegno (trè principii da far tanto più gravi gli errori, quanto men ciascun si crede di errare) con una tanta unione altro partorir nonpotevano, Difesa di S. Ci- che perniciosissime risoluzioni. Evvi tuttavia chi per iscusar S. Cipriano, fonda tutta la controversia del dibattimento in un supposto, che come falso termina in se medesima la Questione. S. Agostino, che ne prese difesa, [a] afferisce, uon haver giammai sostenuto S. Cipriano, che gli Heretici convertiti si dovessero ribattezzare, mà semplicemente battezzare, quasi ch' eglino non mai fossero stati validamente battezzati; riponendo tutta la difficoltà del disparere in questo punto, se appresso gli Heretici vi sosse il Sacramento del Battesimo. Quindi soggiunge l'allegato S. Agostino, che benche havesse S. Cipriano asserito, che gli Hererici si dovessero ribattezzare, non per questo egl'impugnatse la tradizione Apostolica, masolamente negasse, ella essertale; riducendo tutto l'assunto alla prova; se gli Apostoli havessero comandata, ò condannata in somigliante caso da reiterazione del Battesimo. Il che S. Agostino dedusse da una lettera del • S. Cypr. 1918.73. medefimo S. Cipriano al Vescovo di Giurba, in cui dice [b] che il vero Battesimo sit in Ecclesia Catholica constitutum, & per hoc non rebaptizari, sed à baptizari à nobis; quasi aborrisse il Santo quell'anabattesimo, di cui malamente altri lo facevano difensore. Nel rimanente, ch' ei precipitosamente traboccasse in qualche violento risentimento di parole contro il Pon-

fimo, nè in tanto pericolo la Religione Cattolica, come allora. Mentr'efsendo ambedue que' Primati di grande autorità appreiso il Mondo, e sorse di buona intenzione appresso Dio, mà ò di poco avvedimento, ò in troppo

e S. Ang. spift. 48. S. Agostino soggiunge, [e] Beatum Cyprianum correxisse hanc sententiam non inpenitur; non incongruenter tamen de tali viro existimandum est, quòd correxerit, & fortasse suppressum sit ab eis, qui hoc errore nimiùm delectati sunt, & tanto velut patrocinio carere noluerunt; epiù chiaramente in altro luogo, [f] Non solum malos Catholicos nullo modo comparamus, sednec bonos facile coaquamus B. Cypriano, quem inter raros, & paucos exg S. Hier, in Isaia cellentissima gratia viros numerat pia Mater Ecclesia; e S. Girolamo [ 2 ] à piena bocca lo chiama, Vir SanEtissimus, & eloquentissimus Martyr; ese alcuna colpa in lui vuolfi ammettere nelle accennate doglianze, S. Agostino [b] bastantemente lo difende con l'esempio della caduta di S. Pietro, e S. Gregorio affatto lo affolve con quella generale gran sentenza, [i] Non viles er erar. as land, tantum, & plebeos, sed etiam prastantissimos quosque viros Momus interdum attingit, ut solius Dei sit, omni prorsus peccatorum, atque animi per-

rolamo, che illi ipsi Episcopi, qui rebaptizandos Hareticos cum S. Cypriano

statuerant, ad antiquam consuetudinem devoluti novum emisere Decretum.

non aliter quam per lavacrum baptismatis Hæreticos erroris maculis antè ablutos, in Ecclesiam admittendos existimapit: perùm Stephanus nibil novi, aut alieni à traditione ex Apostolorum temporibus derivata moliendum arburatus, bac de re animo vehementer arbitratus est. Dionysius igitur ubi longum sermonem cum Stephano per litteras de hac controversia contulit,

turbatione vacare. Donde poi il sereno apparisse, che dissipò la gran tempetta dello Scisma, Eusebio in brevi parole ne rapporta il racconto, [k]

Cyprianus Ecclesia Carthaginensis Pastor, primus inter hommes ejus atatis,

randem declarat, quo patto perturbationis fluctibus sedatis, omnes ubique

Eccle-

Capitolo VIII.

Ecclesia pacem inter se conciliassent. Mà la lettera del mentovato Dionisio Patriarca di Alessandria giunse à Sisto II. successore di S. Stefano, in cui [a] ordinatamente espone tutti li nomi de' Vescovi, che surono mediatori a Apud Euseb, lib. della concordia, & attesta, Omnes Ecclesiarum Prasides, qua ubique locorum sunt, summo animorum consensu conspirare, & ob pacem hanc prater omnium expectationem constitutam, incredibili latitia affici. Così egli. Onde appare, che S. Dionisio sosse più tosto condilatore di unione, che promotore di discordie; tanto maggiormente che, avvenendogli il caso, b che un' Heretico convertito domandasse il Battesimo de' Cattolici, b Euseb. 1.7. e. 8. egli benche ravvisatse giusta la domanda, perche l'Heretico veniva da una Setta, che non costumava di conserire il Battesimo nella forma consueta della Chiesa, tuttavia ò per togliere ogni scandalo, ò per esimersi da ogni scrupolo, ne scrisse al Pontefice Sisto II. per ottenerne dal di lui oracolo la permissione. Ammaestramento à chi considera, con quanta humile su- costanza di S. Stebordinazione al Pontefice Romano operaffero fin da quell'antica età li primi Patriarchi del Christianesimo. Ma molto maggiormente degno di ammirazione rendesil'intrepido zelo di Stefano, di cui com'estatico scrisse Vincenzo Lirinense, [c] Cum undique ad novitatem rei cunsti reclama c Vinc. Lyrin. cont. rent, atque omnes quaqua versus Sacerdotes pro suo quisque studio reniterentur, Har.cap. 9. beata memoria Papa Stephanus Apostolica Sedis Antistes cum cateris quidem Collegis suis, sed tum præcæteris restitit: dignum, ut opinor, existimans, si reliquos omnes tantum fidei devotione vinceret, quantum loci auctoritate superabat. Denique in epistola, qua tunc ad Africam misa est, idem his verbis sanxit: Nihil innovandum, nisi quod traditum est. Intelligebat etenim vir sanctus, & prudens, nihil aliud ratione pietatis admittere, nisi ut onnia, qua fide à Patribus suscepta forent, eadem fide filiis consignarentur, nosque Religionem, non qua vellemus, ducere, sed potius, qua illa duceret, sequi oportere; idque esse proprium Christiana modestia, & gravitatis, non sua posteris tradere, sed à majoribus accepta servare. Quis ergo tunc u.uversi negocii exitus ? Quis utique, nisi usitatus, & solitus? Retenta est scilicet antiquitas, & explosanovitas. Così egli di S. Stefano. Per la qual cosa furon dovute à quel gran Pontence publiche testimonianze d'honore datutta la Chiesa, annoverandosene la memorianon solamente da Latini nel Sacro Menologio, mà da Greci ancora, che sono stati sempre parchi in inserirvi li Martiri della Chiesa Latina.

Giovanni [d] Launoyo considerando questo gran successo, che noi de 12. Laun. p. 8. in epist. at Bevilapur'hora veniam di riferire, & apportando il sentimento di S. Cipriano, que. ch' era, [e] ut omnes, qui ex quacumque hæresi ad Ecclesiam convertuntur, e S. Cypr. epist. 4. Ecclesia unico legitimo baptismo baptizentur; e quindi il medesimo Launoyo ad Pompeum. fogginngendo il parere di S. Stefano Papanelia conformità, come l'espresse l'accennato S. Cipriano, A quacumque harest venientem baptizari in Ecclesia Stephanus vetuit, idest omnium Hareticorum baptismata justa esse, & legitima indicavit; egli conchiude, e malamente conchiude, Stephanus Hareticorum baptismum admittebat quemcumque, Cyprianus Hareticorum Launoyo sopra il Baptismum rejiciebat quemcumque; e perciò dice, che l'uno, e l'altro s'in- dell'. Anabattesi-

gannasse, cioè il Pontesice nell'ammettere i battesimi, alcun de' quali non mo. fi facevano dagli Heretici in nome della SS. Trinità, e S. Cipriano in escludere ancora quelli, alcun de' quali si facevano da' medesimi Heretici in

nome diessa. Così il Launoyo, ed in vero rettamente circa la mente di

fano Papa.

STEFANO.

Secolo III.

Her. car 9.

1:0 .

S. Cipriano, mà falfamente circa quella di S. Stefano. Conciofiacofache a Was tor, com S. Stefano in quest' affare altro maggiormente non inculcò, che [a] Nibil innovandum, nisi quod traditum est; e la tradizione era quella medesima, h l'adit l'outifuli che confermò con suo decreto Papa [b] Pio, cioè che quegli Heretici solamente sossero sottoposti à nuovo Battesimo, i quali non eran soliti di conferirlo nella forma, & uso de' Cattolici; il che noi habbiamo à lungo spiegato, quando ci convenne di riferire, e spiegare l'accennato Decreto di Papa Pio.

Al contrario del Launoyo, che incolpò di errore S. Stefano, e S. CieVide Scheleftr. p. priano, altri [c] attestano, che da S. Stefano non solamente non fosse stato 2. differe. 1. cap. 5. scommunicato S. Cipriano, mà nè pur Firmiliano; e siccome nella causa I. 1- pra la scom- della Pasqua in tempo di Papa Vittore si conciliator di pace S. Ireneo, così munica di ritmi in questa dell'anabattesimo intempo di Papa Stefano sosse conciliator di pace il Patriarca Dionilio di Alessandria. Mà ciò che noi habbiam detto della scommunica de' Quartodecimani, presentemente diciamo della scommunica degli Anabattisti, e replichiamo, che maggiormente ci piace l'opinione antica, che la nuova.

del cerimonie Battesimo antice.

Negli atti, che da Metafraste Greco suron tradotti in Latino dal Lip-Costumanze, e pomano, rapportasi il Battesimo conferito dal Pontesice S. Stefano al Tribuno Nemesio, & a Lucilla, con dilettevole comparazione tra le cerimonie antiche, e le presenti. Domandò Nemesso il Battesimo, Et statim jubet Stephanus eum duci ad Titulum Pastoris; ubi cum catechizaset eum, & filiam eius secundum consuetudinem Christianorum, & indixiset jejunium usque ad vesperum, cum diei ora appropinguasset vespertina, in eodem Titulo fontem benedixit, & deponens Nemesium in aqua dixit, In nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti baptizo te; & ad filiam Nemesii conpersus, Credis, ait, in Deum Pitrem Omnipotentem? respondit, Credo; Et in Iclum Christum Dominum nostrum? respondit, Credo; Remissionem omnium peccatorum? respondit, Credo; Carnis resurrectionem? respondit, Credo Domine. Dunque levaretur de aqua, cæpit clamare, Ecce video bominem, qui tetigit oculos meos, & lumen splendidum circa eum. Tunc baptizatam filiam nominavit Lucillam, quam ipse elevavit de fonte. El'uno, el'altra, che da S. Stefano furono rigenerati à Dio con l'acqua del Battesimo, furono al medetimo Dio faci cicati dagl' Idolatri col fangue del Mard Torrilliano circa la prattica del Battesimo in quelle prime eta deila Chiera, ibidem, sed aliquanto prius, in Ecclesia sub Antistitis manu contestamur, nos renunciare Diabolo, & pompa, & Angelisejus; debinc ter mergitamur, amplius aliquid respondentes, quam Dominus in Evangelio determinavit: inde fescepti lactis, ac mellis concordiam pragustamus, eaque die lavaero quotidiano per totam Hebdomadam ablinemus. Così egli. Nella rinunzia, che facevasi al Diavolo, & alle di luipompe, fi coltituiva il Catecumeno rivolto verso Occidente, & alla e S. Cirill mistac. recitazione del Credo verso Oriente; [e] Cum solis ocasus, dice S. Cirillo, apparentium tenebrarum sit locus, Debolus autem cum sit tenebra, robur in illis suum habet. Ideireò simbolicè occasum spectantes, caliginoso illi tenebrarum Principi renunciatis. Cum Satare renunciaveris, & omne cum

ills pactum rescideris, ne iteres un uam pactiones cum Inferno, aperitur tibi Paradisus Dei, quem ipse ad Crientem plantavit, & hujus rei symbolum est, cum ab Occasu converteris ad Oitum, que lucis est Regio; tum admo-

nebaris,

ron. mil.t. c. 3.

. 5 711 The Lacitie Capitolo VIII.

nebaris, uti diceres, Credo in Deum Patrem, & Filium, & Spiritum Sanctum. Così S. Cirillo. Costumavasi parimente d'immergere tre volte il Catecumeno nell'acqua, per imprimer ne' novelli Christiani il mistesterio della SS. Trinità. Mà come che dagli Arriani sù pervertito tal'uso in significazione di divisione della Divinità, e di dissimilitudine tra'l Padre, e'l Figlio; il Pontefice S. Gregorio ne prohibì la continuazione nella lettera responsiva à S. Leandro con queste parole, [a] Sed quia nunc a s. Greg. lib, 1, reg. usque ab Hareticis Infans in baptismate tertiò mergebatur, fiendum apud epist. 41. ad 8. vos esse non censeo, ne dum mersiones numerant, Divinitatem dividant, dumque, quod faciebant, faciunt, amorem nostrum vicisse glorientur. Qual Decreto trovasi inculcato dal Concilio [b] Toletano quarto, e b Ann. 633. dal Canone quinto di quello [c] di Vormazia, ove sù stabilito, [d] c Ann. 868.
volersi osservato l'Apostolico Decreto di S. Gregorio intorno alla tridist. anno part. 1. plice immersione de Battezzati nell'acqua, la quale, benche potesse si- consil. gnificare la Sepoltura, e Risurrezzione del Signore, contuttociò, per non accommodarsi ne'riti con quegli Heretici, che mal sentivano della Trinità, meglio stimarsi di usare una sola immersione. Mà benche molte antiche cerimonie siano state giustamente abolite, persevera tuttavia quell'antichissima pervenuta [e] à noi da'Santi Apostoli, di sar'assistere e 10. Steph. Duai Catecumeni li Padrini, chiamati dall'Antichità Patres, Sponsores, Of-rant. de rivib. Ecferentes, e Fidejusores, de'quali à lungo parlasi nell'allegato [f] Testo cles. 1.1.c. 19. f C. in Cateolis de del margine. Non così chiara però rendesi la significazione del Battesi- consacr, dist. 4. mo communemente detto degli Apostoli, conserito da essi con la sola enunciazione del nome di Giesti Christo, [g] In nomine Jesu Christi ba- g Ma. 8. ptizabantur viri, & mulieres, riferisce la Sacra Scrittura; e, [ b ] Jussit h Wid. 10 eos baptizari in nomine Domini Jesu Christi; e, [i] Baptizati sunt in nomi- i lbid. 19. ne Domini Jesu. Fù sentimento di S. Tommaso, essersi gli Apostoli serviti di tal formola di Battesimo con ispecial rivelazione di Dio, [k] ut kS.Th.g.66.art.5. nomen Christi, quod erat odiosum Judais, atque Gentilibus, honorabile redderetur, nella medesima conformità, come [l] i Santi Apostoli nel Sa-i Idempar.3.9672. cramento della Confermazione alcune volte servironsi della sola impo- art. 2. ad primum. fizione delle mani, e non del Chrisma. Papa Vigilio [m] nel suo costimo vigil. Papa in tuto non riprovò la validità di tal Battesimo, mà sol condannò il senti- suo constituco, 17. mento del Mopsuestenio, che secundum hunc intellectum pretendeva d'introdurre la quaternità delle Divine Persone; e prima di lui [ n ] decre- n S. Steph. Papa to valida tal formola il Pontefice S. Stefano, Ex antiqua Ecclesia consuetu- apud S. Cypr. episto dine. Mi Scoto richiestone della validitai particolore della validitai p dine. Mà Scoto richiestone della validità, particolarmente nella nostra quam refert Bar. età, in cui non par che militi l'allegata ragione, Ut nomen Christi divulgare- ann. 34. n. 248. tur, rispose, [o] Non audeo dicere, quòd baptizatus hodie in nomine Christi o Scat. dif. 3. 9.2. esset baptizatus; sed nec audeo dicere, quòd non esset baptizatus, quia non lego, ubi fuerit ista dispensatio revocata. Però un gran [p] Dottore osserva, che p Vasq. disp. 143. non giammai secesi alcuna memoria della supposta rivelazione ne' scrit- cap. 2. ti de Santi Apostoli, nè nelli copiosi Volumi de lor Discepoli, ad essi eziandio contemporanei; anzi che [q] S. Clemente, [r] S. Dioniq S. Clem. lib. 20 si Areopagita, [f] S. Giustino, & [t] i Canoni medesimi detti Constitu. c. 23. degli Apostoli chiaramente attestano, doversi battezzare il Catecucles. Hierarc. c. 23. meno con la formola prescritta nell' Evangelio, [u] In nomine Pai S. Lustin. apost. 20. tris, & Filii, & Spiritus Sancti. Onde S. Cipriano nella esplicazio- u Matth. 18. ne di quelle parole [x] Baptizetur unuquisque vestrum in nomine Jesu, x Ast.2. Tomo I.

STEFANO.

178

Secolo III.

2 S. Cypr. epist. 77. disse, [a] Jesu Christi mentionem facit Petrus, non quasi Pater omitteretur, quam resert Bar. sedut Patri quoque Filius adjungeretur: e perciò può cio la comitte de percio può cio de percio percio può cio la comitte de percio può cio la comitte de percio perc sedut Patri quoque Filius adjungeretur; e perciò può giustamente credersi, che li Santi Apostoli battezzassero i Fedeli nel nome di Giesù Christo, cioè con l'autorità, e podestà conferita ad essi da Giesù Christo, mà con le parole, e formola prescritta dal medesimo Giesù Christo, perche, come soggiunge S. Agostino, [b] Certa sunt verba Evangelica, sine quibus non potest baptismus consecrari.

b S. Aug. l. 8.cont. Donat. c. 25.



#### CAPITOLO IX.

Sisto II. Atheniese creato Pontesice 24. Ago-Sto 260.

Decreto di Sisto contro gli Anabattisti. Battesimo de' Montanisti dichiarato invalido. Heresia di Sabellio, e sua antica prima origine. Calunnie contro S. Gregorio Thaumaturgo. Setta degli Angelici, e degli Apostolici.

Onfermati dal nuovo Pontefice i Decreti di Papa Stefa- Decreti di Sisto no contro gli Anabattisti, e da esso dichiarato invalido il Bat- 1. tesimo de' Montanisti, che attribuivano à Montano la Divinità dello Spirito Santo, surse nelle lontane parti della Libia una nuova, e formidabile Heresia, che togliendo la Trinità in Dio, tolse alla Religione Cattolica il piùriverito, il

più alto, e il più bel misterio, ond'ella si fregia. Sin' dal Secolo degli Apostoli vomitossi da' primi Heresiarchi la bestemmia, [a] che Dio a S.Ignat.epist. S. fosse talmente semplice in Natura, che affatto non ammetesse distinzione di Persone. Dital'empia massima su [b] promotore Noeto, che di- b S. Epiph. har. 57. vulgollain Efeso, ond'egli eranativo, e Praxeain Roma, ove propagossi la Setta de' Patropassiani, quando con più forte impegno udissi inculcata, dell' Heresia Sa-e predicata da Sabellio, Huom vile, e superbo sa di Prolamaida. e predicata da Sabellio, Huom vile, e superbo [c] di Ptolemaide, che per c Idembar. 620 debolezza di fede trasportato prima à dubitare, e poi ad impugnare la distinzione delle Persone nella Santissima Trinita, asseri, Padre, Figlinolo, e Spirito Santo esser puri, & ignudi nomi rinvenuti fra le sottigliezze delle scuole à dinotar'i differenti esfetti, che la prima, e somma Causa operava quaggiù in questo basso Mondo, e Dio chiamarsi Padre come Creatore, Figlio come incarnato, e Spirito Santo come Santificatore delle Anime, e non giammai esser' egli distinto in trè Persone reali, come insegnavala Chiesa, e ciecamente credevano li Fedeli. Certamente è egli questo un misterio così protondo, così astruso, e così impercettibile, che di esso ben disse S. Agostino [d] Nec ullibi periculosiùs erretur, nec aliquid laboriosius qua- d S. Aug. Confest. ratur, nec quicquam fructuosius inveniatur; e perciò sogginnge [e] Prius illud 16.13, cap. 11. debemus credere, quam intelligere; poiche [f] Trinitatem Omnipotentem quis e S. Ang. lib. 1. de intelligit? Rara anima, qua cum de illa loquatur, sciat quod loquatur. Tut- 12em ibid. 110.8. tavia, come dicesi [g] da' Dottori, bench' eglisia supra rationem naturalem, gabelly e.x. sett. certum est, non esse contra illam. Etenim [b] verum vero repugnare non po- 1. de Irin. test, nullumque argumentum à ratione naturali contra illius veritatem peti fest. 8. potest, quod non sit solvibile. Anzi S. Athanasio provollo con le medesime parole dell' Evangelio, quando spiegando egli il detto, [i] Ego rogabo Pa- i 10.14. trem, & alium Paraclitum dabit vobis, ingegnosamente così convinse i Sabelliani, [k] Cum Christus de se loquitur, dicit Ego; cum de Patre, dicit k S. Athan. in Hle; cum de Spiritu Sancto, subjungit Alium. Nonne igitur manifesta perti-les Sabellii. natia est, negare Tres? Di somigliante motivo servissi il medesimo S. Atha-lidem serm. 4.con-nasso [l] contro gli Arriani, e S. [m] Hilario contro gli Heresiarchi antichi, m S. Hilar lib. 7.

2 Is. 10.

Sabellio, fue qua-Irta, & Herelie.

Die ilio . d Eureb, de pra-yar. Evang, lib. 7. e Vedi il Pontif. di Aniceso.

ADud. Eufeb.lib. Lettera di S. Diorierefia .

Dienifie .

k S. Thom. in c.1. In. jedt. 7.

1 S. Aug. de verbis Apoft. ferm. 20.

che negavano la distinzione delle Persone, adducendo il Testo dell'Evangelio [a] Ego, & Pater unum sumus, dal quale i Sacri Dottori inferirono l'identità della Natura indicata dalla parola Unum, e la distinzione delle b S. Aug. tract. 36. Persone dall'altra Sumus. Argomento applaudito [b] da S. Agostino, per il quale, dice il Santo, i Cattolici vengono liberati dalle cavillazioni di Arrio, e di Sabellio. Mà Sabellio impotente à tener fissi gli occhi in sì alto sonte diluce, malignamente chiuseli alla verità della Fede, e per l'Egitto, e per la Tracia predicò la sua Heresia con tanta pompa, e grido di dottrina, ch' hebbe seguaci del suo errore anche [c] Ecclesiastici delle più insigni Chiee Vedi il Pomif, di se del Christianesimo. Eusebio [d] attesta, ch'egli asserisse, come [e] Hermogene, la materia ingenita, & eterna, deducendo [f] prove alle sue sacrileghe afferzioni dal riprovato Evangelio Secundum Ægyptios, Libro, Scuola aperta di Heresie, e venerato dagli Egiziani per Oracolo di Divinità. Penetrata dunque la fama di questa esecrabile novità alle orecchia vigi-

t S. Epiph, har. 62. lantissime di S. Dionisio Patriarca di Alessandria, incontanente egli ne trasmesse la notizia al Pontefice Romano con una lettera in questo tenore: [g] Quoniam de erroris dogmate Ptolemaide Pentapolis jam suborto, quod plane imnisso al Pontesice pium est, quod detestabilem de Deo omnipotente Patre Domini nostri Jesu Chri-Jopra la sorgente stiblasphemiam continet, quod multum falsa doctrina de unigenito Filio ejus, primogenito omnis Creatura, Verbo incarnato completitur, quod cacam de Spiritu Sancto ignorationem comprehendit, ex utriusque partibus cum littera me certiorem factura, tum fratres mecum de ea re communicaturi ad me veniebant, quibusdam epistolas, ut poteram, divina largiente gratia, quo accuratius obscuras erroris latebras aperirem, conscripsi, quarum exemplaria descripta ad te misi. Così egli. Mà queste lettere surono a' buoni motivo di h Vedi il Pontifidi doglianze contro sì famoso Patriarca, accusato [h] per esse in Roma, come se in pregiudizio dell'unità di Essenza havess' egli malamente distinte le Persone. Nella qual taccia incorse ancora in quell' età il miracoloso Vescovo di Neo-Cesarea S. Gregorio Thaumaturgo, il quale in consutazione dell' Idolatra Eliano, che chiamava i Christiani Adoratori di trè Dei, havendo composto allora il Libro de Explanatione Fidei, tanto gli calse provar'in esso l'unità di Essenza, che venne à confondere in un certo modo le Persone, come s'egli adherisse à Sabellio, ene seguisse l'errore. Mà pronta i S. Bafil. 19:16.64. scusa addusse per lui S. Basilio, che [i] scrivendo alla Chiesa di Neo-Cesarea, disse, che per consondere un Gentile non tanto erasi affaticato S. Gregorio nella proprietà delle parole, quanto nella sostanza del senso, Quandoquidem sane qui Gentilem ad credendum persuadere nititur, is non putat sibi circa perba exactius disceptandum esse; sed alicubi consuetudini ejus, quem ad fidem inducit, nonnihil condonat, dummodo principalibus, ac necessariis non reluctetur. Quapropter & multas invenias illic voces, qua Hareticis plurimum addant roboris, utpotè Creatura, & Factura, ac si quid aliud ejusmodiest. Scoglio, in cui spesso hanno urtato anche rinomati Dottori; onde hebbe à dir S. Tommaso, [k] Antiqui Doctores, & Sancti emergentes errores circa fidem ita persecuti sunt, ut interdum viderentur in errores labi contrarios; sicut Augustinus contra Manichaos, qui destruebant libertatem arbitrii, taliter disputat, quòd in Hæresim Pelagii videatur incidise. Tanto scabrosa e difficil cosa si è il disputar di materie, che sol devonsi ciecamente credere per professarle. [1] Si scrutari inscrutabilia venisti, dice S. Agostino, crede, quia periisti : tale est enim velle scrutari inscrutabilia, & investigaCapitolo IX. SISTO.

bilia pesticare, quale est velle invisibilia videre, & inesfabilia fari. Onde l'Huomfavio, à cui solamente appartiene il saper ciò, che può apprendersi, enon ciò, che non può comprendersi, deve in sì alti misterii consessar la sua dotta ignoranza, e dir con Salviano, [a] Nescio secre- a Salv.l. 3. depratum, & consilium Divinitatis ignoro: Quis [b] revelabit, rispose Tertul- b Tertullian, apud liano ad alcuni importuni curiofi della Divinità, quod Deus texit? Unde Card. Sfondr. in sciscitandum est? Ergo ignorare tutissimum. Nel rimanente qual fosse la sin- "ado Pradest, pare. cera credenza di S. Gregorio Taumaturgo, rendesi certa, e chiara dalla medesima lettera di S. Basilio, che parlando di alcuni rinovatori dell' Herefia Sabelliana, foggiunge, [c] Sabellii pestem olim quidem motam, traditio- c S. Bastl. losein

ne verò Magni Gregorii consopitam, renovare conantur.

Sotto il Pontificato di Sisto II. scorse più tosto voce, che grido delle due sette degli Angelici, e degli Apostolici, ambedue quanto speciose nel nome, tanto oscure nella notizia de'successi. Della prima dice S. Epifanio, [d] Quam ob causam id Haresis nomen accepit, nescimus: d S. Epiph. har. 60. sive ex eo quòd aliqui mundum ab Angelis factum esse dicunt, & ipsa hoc tici Angelici. aßerens hoc nomine appellata est, non possum dicere: sive quòd se ipsos in ordine Angelorum ese jaktant, & vitam eminentissimam degant, neque hoc assirmo: sive etiam nomen à loco acceperunt, nam locus quidam est Angelina ultra Mesopotamiam regionem situs. Così S. Episanio. [e] S. Agosti- e S. Aug. de har. no li fà rei di culto superstizioso verso gli Angeli, come se rinovatori cap. 39. fossero di quella più antica Heresia, che riconobbe [f] per Autore gli f Vedi il Pontif, di Heretici del primo Secolo. Mà degli Apostolici soggiunge S. Agostino, Evaristo. [g] Isto se nomine arrogantissime vocaverunt, eò quòd in suam commu- g S. Aug. de bar. nionem non reciperent utentes conjugibus, & res proprias possidentes, qua- in degli Apostoles habet Ecclesia Catholica & Monachos, & Clericos plurimos. Sed ideò lici. isti Hæretici sunt, quoniam se ab Ecclesia separantes, nullam spem putant eos habere, qui utuntur his rebus, quibus ipsi carent. S. Epifanio [ib] h S. Epiph. har. 61. li rigetta come germoglio degli Encratici, e de' Cathari, che [i] ogni i Idem har. 64. dottrina deducevano da i Libri Apocrifi di Atta Thoma, & Atta Andrea.

#### CAPITOLO X.

Dionifio di Calabria creato Pontefice 12. Settembre 261.

Calunnie contro S. Dionisio Alessandrino. Condanna di Sabellio. Scritti del Pontefice S. Dionisio numerosi, e poderosi sopra il Misterio della Santissima Trinità. Paolo Sa-mosateno, e sua Heresia. Concilii à tal' effetto intimati, e sua condanna.

Calunnie contro 5. Dioniflo Alef-fandrino.

nodis .

in Elencho.

E sue discolpe.



E accennate lettere, che il Patriarca di Alessandria S. Dionisio havea contro Sabellio divulgate per la sua gran Diocesi dell' Egitto, ò malamente apprese, ò peggio interpretate dal Clero di Pentapoli, furono trasmesse à Roma al Pontesice con accusa della Fede dell' Autore, come se l'Autore per disender la Trinità delle Persone fosse incorso nell'opposto errore

contro l'Unità dell'Essenza. E veramente hebbe allora apparenza di fondamento la querela, e passò tant' oltre ne' futuri Secoli la sinistra fama eccitata contro quel Santo Prelato, che Gennadio Vescovo di Marsiglia non a Gennad.apud S. dubitò chiamarlo, [a] Fonte, onde provenne l'Heresia Arriana, S. Ba-August. de Eccl silio [b] Autore degli Anomiani, e [c] Russino con più rigorosa censura b S.Basil. spist. 41.
e Russ. de adule.
libr. Orig. applicò alli medesimi Arriani gli errori esposti in quelle lettere, come s'eglino li havessero in esse inseriti. Mà S. Athanasio, che susseguentemente resse d S. Athandesy la Chiefa Alessandrina, purgo da [d] tal macchia il nome del suo Antecessore con reiterate prove della di lui Cattolica credenza, confermate dalle e S. Dion. Alexan. Apologie del medesimo S. Dionisio, ch'esso [e] publicò in sua discolpa: in Elencho.

f. S. Basil. ad Am- onde poi S. Basilio [f] paragonollo à S. Clemente, e à S. Ireneo non solaphiloch. 6.29. mente nella purità de Scritti, mà eziandio nella Santità delle Opere, che egl'intraprese in difesa della Cattolica Religione in quell'età particolarmente, in cui con infaticabile zelo rigettò dalle Chiese dell' Africa l'asserzione de' Millenarii, di cui fecesi Riparatore, e Capo il Vescovo Nepote, e'l Monaco Coracione. In modo tale, che con uniformità di voti siì egli g S. Athan. de senrentia Dionys, con. era stato convocato dal Pontesice; e l'assoluzione Pontificia convinse poscia dimenzogna gli Arriani, che vantaron per seguace della loro Heresia un tanto, esì famoso Ecclesiastico.

Mentre dunque, com'è solito, dibattevasi dall'oziosità de'fazionanti la nuova Herefia di Sabellio, con Apostolica, epublica condanna rigettò il Pontefice dalla Chiesala persona, e la sentenza dell'Heresiarca, e confermò la condanna con la forza degli argomenti, ch'egli espose [h] in Condanna di Sa. un lungo Trattato in difesa della Trinita delle Persone, publicando il Decreto, e'l Volume per tutte le Chiese del Christianesimo. Et accioche l'asserta, e provata distinzione delle Trè Divine Persone incautamente non si ritorcesse contro l'identità della Natura, compose un più ampio

era Arium .

h Idem contra Ha ref. Arii. bellio, e Scritti del Pontesice.

Capitolo X.

DIONI SIO.

Trattato della Consustanzialità Divina, e con particolarissima providenza del Cielo con un colpo feri due, cioè Sabellio con la condanna, & Arrio con gli argomenti, provedendo nel medesimo tempo al Secolo presente, & al futuro, in cui la grand' Herefia furse degli Arriani. Per la qual cosa eglimeritò egregie laudi da quellasua età, e de' Pastori, che giustamente à lui poterono attribuir le adulazioni di quel Poeta, che volendo esaltar Cesare per la rinovata Legge Giulia contro gli Adulteri, disse: [a]

a Martial. lib. 6. epigr 9. ad Domi-

Populisque futuris Succurris, nasci quos sine fraude jubes.

S. Athanasio [b] sà degna commemorazione de' Libri del Pontesice S. Dio- 6 S. Athanasio [rnisio, per i qualisi viddero prima condannati, che natigli Arriani: Porrò tent. Dion. contra ex Dionysii Romani Episcopi voluminibus contra eos, qui Filium Dei opus, aut creaturam asseverant, scriptis clare oftenditur, Hæresim Christo rebellium Arrianorum non tunc jam primum, sed olim ab oninibus damnatam fuise; e con degna ristessione soggiunge [c] il Bellarmino, che il Pontesi- c Card. Bellar. 1.1. ce S. Dionisio, Ante mille, & tercentos annos non solum Arrianos nondum na- de Christo c. 10. tos, sed etiam nostri temporis Tritheistas, & Samosatenos condemnavit.

Mà i Sabelliani recarono agitazione leggiera al popolo Cruiftiano, Paolo Samofates' ella si paragona con le maggiori, che sopravennero. Poiche surse in Heresse. quest' età un' Heresiarcha, che con esempio nuovo nella Chiesa di Dio procacciossi l'impegno di persona Regale, e Potente, per cui gli Ecclesiaflici ritrovaronfi la prima volta in riguardi non in tutto confacevoli alla libertà della Fede. Reggeva la nobil Chiefa di Antiochia Paolo Samofateno, Huomo altrettanto vile dinascita, che forte d'ingegno, & empio di coltumi, e che di Vescovo altro forse non havea, ch'il nome. Ambiziofo fenza freno di modestia, ulurajo fenza stimolo di coscienza, lascivo fenza incitamento di vergogna, e precipitato in un misto tale di vizii, che rende eziandio fospetta la veracità dell'Historia. Dicesi, che ascendesse al Soglio di quella Dignità per i gradini di una publica Simonia, per mezzo della quale doppo la morte di Demetriano obligatifili voti di quel Clero, profano nel medesimo tempo la santità del Trono Episcopale, la persona de Sacerdori, e la sua. Haveva egli accumulato grand'oro con eftorsioni indegne, e persidi raggiri nel patrocinar cause ingiuste à forza di duplicate mercedi, epoi male impiegando lericchezze peggio acquistate, seguitò Vescovo quella vita, che haveva prima esercitata Laico nel Foro, e Sacerdote nella Chiefa. Conciofiacofache vedevafi fovente col Pastorale in mano, cinto d'huomini d'arme, vagar per i Tribunali, e con la rappresentazione più tosto di Ministro di Giustizia, che di Giudice, procacciarsi Supplicanti, e à largo prezzo vender loro l'oppressione de Pupilli, e lo spoglio delle Famiglie. Alle opere congiunse un nome, quale convenivagli; poiche, come riferisce la lettera Sinodica [d] scritta d Apud Ensebilita dal Concilio di Antiochia al Pontefice Dionisio, dalla quale habbiamo 6.23.6.24 noi tratte le narrate notizie, rinunziato il Titolo di Vescovo, assunse quello di Capitano, ordinando, che per l'avvenire ciascun lo chiamasse Ducenarius; e ben da Capitano far la volle, quando un giorno sdegnando dileder lopra la Sedia Epilcopale, improvisamente le die di piede, e con un calcio roverlciolla, facendola quindi poi collocare in un sito più alto, per estere più maestosamente vagheggiato, e per ricever più sonori gli applauli, quando alcun detto egli proferiva; e misero colui, che non gli

SIO.

applaudisse con dibattimento di mani, estrepito tumultuoso di voci! Essendo che contro chi egli scorgeva ò pigro nelle acclamazioni, ò divoto in moderarle, sù veduto tutt'ira scender precipitosamente dal Soglio, e ver lui andare ò per affrontarlo co' pugni, ò per atterrirlo con le minaccie; onde seguiva, che le Chiese sembravano Theatri in sua presenza, e non Santuarii. E Theatri volevale; perche da esse bandì non solamente li sacri Hinni novellamente introdotti frà il canto delle funzioni Ecclesiastiche, mà, come i Gnostici, gl'istessi riveriti Salmi di David, in cui vece recitar faceva profane Canzoni, & alcune di esse in sua lode dalle Donne nel giorno folenne della Pasqua. Dalla Chiesa conducevasi non alla casa, ma al Lupanaro del suo Palazzo Episcopale, dentro il quale riteneva due Concubine al fervizio della sua lascivia, ed à vicenda era accompagnato sempre da una di esse, ovunque egli si portava. Sotto tal capo qual fosse il corpo è più difficile il descriverlo, che il persuaderselo; mentre all'esempio del Vescovo eran publici frà i Sacerdoti li Concubinati, & i Concubinarii non folamente non ripresi, ma con appoggio di protezione, e con cumulo d'entrate sostenuti, acciò i più potenti macchiati della medesima pece non potessero ostare a' suoi disegni, & apparisse tanto men vergognoso il suo peccato, quanto men singolare: conseguentemente i più divoti erano li più vili, e più vili egli voleva i più divoti, acciò piangessero in occulto le calamità di quella Chiesa, e non havessero modo, e voce à publicarle. Mà publicolle finalmente il Cielo con farlo cadere in Heresia, ch'è la più horribile colpa, e la più terribile pena, con cui Dio punisca i Peccatori, quando da essi vien' egli irritato a severa vendetta. Ne su cosa malagevole, che la corruttela del senso passasse nell'intelletto, e la passione della superbia lo facesse trascorrere i termini della Religione, per essere stimato appresso il publico delle genti tanto più raro, quanto più empio. Haveva appunto allora divulgata Sabellio la fua Herefia per l'Egitto, el'occasione natagli pronta lo sece risolvere in istante, negando 15. Thilast, de anch' esso a con Sabellio la distinzione reale delle Trè Divine Persone. Mà in tutte le sue azioni ambendo di comparire huomo singolare, e misterioso per rendere il suo errore venerabile col pregio dell' Antichità, rinovò le bestemmie de' primi Heresiarchi, e disse, il Divin Verbo haver operato in Giesù Christo come principio assistente senza unione personale, in quella guisa, come operano gli Spiriti maligni dentro li Corpi degli invafati; esfersi poi il Verbo partito da Christo con lasciargli il nudo, e solo nome di Figlio di Dio in premio delle sue rette operazioni; onde inferiva, che il Sangue di Giesti Christo nel Santissimo Sacramento dell' Altare sosse corruttibile, come sangue di Huomo, e non di Dio; dividendo quel sacro Composto in due Persone, come poi diviselo nel quinto Secolo Nestorio, ed in fatti fu accusato Nestorio per Heretico Paulianista Samosateno; chiamava ignoranti li Santi Padri dell'età decorfe, e sol'esso il valente, e'i dotto, che haveva illuminati li Fedeli nella cognizione di si alti milterii. Prescrisse perciò una non sò qual nuova forma di Battesimo, che per l'accennata sua falsa credenza ne' due principali misterii della Trinità, & Incarnazione non poteva non divariar dalla consueta formola, & intenzione Cattolica, e fii ella meritamente riprovata dal Concilio Niceno, che  $\begin{bmatrix} b \end{bmatrix}$ ordino, che i Paulianisti, cioè li Seguaci di Samosateno, ritornando alla Chiefa, si sottoponessero di nuovo al Battesimo. Ma come che l'empietà ha gran

1421.0.65.

b Conc. Nican, cap. Paulian, qu. I.

SIO.

hà gran bilogno di Patrocinio, e non maigli manca, portò il caso, che la nobil Reina, e Donna de'Palmireni Zenobia havendo [a] prima apprese a vopise, il Valire le lettere Greche dal celebre Longino, passaile poi, vivente Odenate suo marito, dall'Hebraismo, in cui ella era nata, alla Fede Cattolica, mà con pessimo avvenimento elegesse per suo Maestro Paolo Samosateno; e perche Odenate Rè nominatiffimo in altezza d'animo, e in fatti di guerra era non sol famoso, mà formidabile in Asia, quindi avvenne, che li ristessi della Regal autorità rendessero tanto maggiormente in istima il Maestro della Consorte, quanto che oltre all'aura della Corte aggiungevasi in lui la dignità del Patriarcato. Non è credibile allora, come orgogliofamente ergesse contro il Cielo le corna l'Herenarca, e come profondamente nella sua gran discepola imprimesse li sinistri concetti, ch'egli haveva contro la Trinita, e contro l'Incarnazione, sperando, che divenendo ella da Seguace Protettrice dell'Herefia, potesse poi esso ampiamente divulgarla, e impunemente sostenerla contro l'ostacolo, che prevedeva, di tutto il Christianesimo.

Queste maligne procedure, e la condotta pessima di Paolo era già Operazioni, e stata rappresentata al Pontesice da Vescovi dell'Ana, e S. Dionisio di rice. Alessandria sin dall'Egitto ne havevatrasmesso à Roma il preciso ragguaglio. Onde il Papa, che ne veniva pur'allora dai falminat l'Herefia di Sabellio, all'inaspettato avviso di questo nuovo Anti-Christo, che attaccava la Rocca della Fede ne'due Misterii fondamentali della Trinità, & Incarnazione, gli si rivoise contro con tutta la pienezza della sua Podesta; eper render detestabile, e publico il peccato del Reo, [b] ordinò, che b s. Achan in lib. si convocasse in Antiochia in faccia d'esso un Concilio, accio con l'uni- de Synod. formità de'voti, e col fulmine della condanna discreditatiero l'Heresia, e segregassero dalla communione della Chiesa la Persona. [c] Ecclesia- c Esseb.1.7.c.22. rum Pastores, dice Eusebio, itinere cum celeritate confecto, omnes Antiochia m unum convenerunt; esì numeroso ne suil concorso, che il medesimo Autore ne chiama manito il numero, e conchiude, che Vix, aut ne Concilio primo pix quidem aliquis poterit enumerare. Alla moltitudine corrispose la qua- contro il samolità de'Concorrenti, tutti riguardevoli per dottrina, e il fior de'Santi di quella età. Vennevi Himeneo Patriarca di Gierufalemme, e S. Dionisio d'Alessandria, se non con la Persona ritardata dall'età cagionevole, & avvanzata, con una dotta, e lunga lettera contro gli errori del Samosateno, S. Firmiliano di Cesarea Contradittore una volta di Papa Stesano, ed hora Promotor della Fede in quel Concilio, S. Gregorio di Neo-Cefarea operator di miracoli col fuo Fratello Athenodoro Vescovo di Ponto, Nicoma d'Iconio, Theotecno di Cesarea di Palestina, e fin da'confini dell'Arabia Massimo di Bosdra, i quali in quel congresso [d] Facile primas tenuerunt. E certamente non pote egli effere ne più d idem ivis. augusto per quantità di Ecclesiastici, nè più accreditato per fama di Dottori, nè più venerabile per fregio di Santità. Formaron subito una prolissa, e dotta Consessione di Fede, per publicarsi nel medesimo tempo Sostenitori dell'antica Religione di Giesti Christo, e Contradittori della nuova Herefia di Paolo; e fu ella stesa, e trasmessa all'Herefierca in quest'aureo tenore, [e] Jam quidem in congressum, & colloquium e And Bar. ann inter nos venimus, ac Fidem nofiram oftendimus. Ut verò manifestius siat, 266.m.s. quid quisque sentsat, & ea que in questionem, ac dubitationem vocantur,

a Luiste

b 1.Timoth. 6.

c Matth, 11.

d Coloff. 1. e r.ad Corinib. 1.

f Pfal-148,

g Gen.te

2-626.6.2.

R Philipp. 22

10 Hebra 4.

certiorem exitum accipiant, decrevimus fidem scripto edere, & exponere, quam à principio accepimus, & habemus traditam, & servatam in Catholica & Sancta Ecclesia usque in hodiernum diem à B. Apostolis, [a] qui viderunt ipsi, & ministri fuerunt Verbi, pradicatam ex Lege, & Prophetis, ac novo Testamento; Esse unum Deum ingenitum, sine principio, invisibilem, immutabilem, quem [b] nullus hominum vidit, neque videre potest, cujus gloriam, vel amplitudinem intelligere, aut enarrare pro dignitate, ut in re, & veritate est, humana natura non potest. Notionem verò ejus utcumque mediocrem si habemus (revelante Filio ejus, sicut ait, [c] Nemonovit Patrem, nist Filius, & cui Filius revelaverit ) contenti esse debemus. Hunc autem Filium genitum, [d] imaginem Dei invisibilis, [e] Primogenitum omnis Creatura, Sapientiam, & Verbum, ac Virtutem Dei ante secula, non pracognitione, sed substantia, & Hypostasi Deum, Dei Filium, cum in veteri, & novo Testamento cognoverimus, confitemur, & pradicamus. Qui autem contradicit, Filium Deinon esse ante constitutionem mundi, dicitque credere, & confiteriesse Deum, non esse aliud, quam duos Deos pradicare, qui Filium Dei non esse Deum prædicat, hunc alienum esse ab Ecclesiastica regula arbitramur, & omnes Ecclesia Catholica nobiscum consentiunt. De boc enim scriptum est &c. E qui à lungo citansi le divine Scritture in comprovazione della Divinità del Figlinolo, di cui poi foggiungesi, Hunc Filium, qui semper cum Patre est, credimus implevisse voluntatem Paternam Creatione Universi; [f] Ipse enim dixit, & facta sunt, ipse mandavit, & creata sunt; Qui autemmandat, alteri mandat, quem non alium ese persuasum habemus, quam unigenitum Filium Dei Deum, cui dixit, [g] Faciamus Hominem ad imaginem, & similitudinem nostram; & ut in summa dictum sit secundum Evangelium, [h] Omnia per ipsum sacta sunt, & sine ipsofactum est nihil. Quippe qui verè est, & operatur, utpote Verbum smul, & Deus, per quem omnia fecit Pater, non tamquam per instrumentum, neque tanquam per scientiam non per se existentem. Generavit quidem Filium Pater tamquam actum viventem, & per se existentem, omnia in omnibus operantem: non autem solum vidit Filius, neque solum prasens fuit Filius, sed etiam operatus est ad Creationem Universi, nobis congruentem &c. E qui di nuovo citanfi copiose Scritture in testificazione della distinzione, e delle operazioni delle trè Divine Persone. Quindi soggiungesi circa l'altro impugnato Misterio dell'Incarnazione, Filium verò, qui est apud Patrem, Deum quidem, & Dominum omnium Creaturarum, à Patre autem missum de Calis, & carne asumpta factum esse Hominem. Quamobrem corpus ejus ex Virgine sumptum, in quo [i] omnis plenitudo Divinitatis corporaliter habitavit, Divinitati immutabiliter unitum, & deificatum est . Qua de causaidem Deus, & Homo Jesus Christus prophelabatur in Lege, & Prophetis, & ab omnibus in Ecclesia, qua sub Caloest, creditus est Deus quidem, [k] qui seipsum exinanivit, cum esset aqualis Deo, Homo verò ex [l] semine David secundum carnem. Signa quidem, O prodigia, quæ in Epangeliis descripta sunt, Deus operabatur: participatione verò carnis, & sanguinis [m] tentatus est per omnia pro similitudine absque pescato. Sie & Christus ante Incamationem in divinis Scripturis tamquam unus nominatus est; e doppo la testimonianza delle Sacre Scrit-

ture in comprovazione della Divinità di Giesù Christo, conchiudono i Pa-

or qua-

a 1. nd Corineb. 1, eti, [n] Si autem Christus Dei Virtus, & Dei Sapientia ante sacula est, sic

DIONE SIO.

& quatenus Christus unum, & idem est substantia, quamvis multis notionibus cogitetur. Hac ex pluribus pauca notavimus. Così eglino. E fotto tal nobil confessione della Cattolica credenza soggiunsero à Paolo questa breve, mà decisiva richiesta, Scire volumus, an eadem nobiscum sentias. or doceas, or nobis significes, an iis, qua superius scripsimus, assentiaris, annon? Mà il malvagio preso al punto ò dell' approvarla con discapito del fuo impegno, ò del negarla con pregiudizio della fua Persona, da prattico ingannatore scielse il meglio, perche gli apparve il più sicuro, e prontamente [a] sottoscrisse l'inviata contessione, non per rattisicarla a Eusebil 4.e.24. co'fatti, mà per deludere col beneficio del tempo l'espettazione di tanti l'Herefarca. Vescovi quivi adunati, che consapevoli del suo superbo humore prevedevano ostinazione, e resistenza. Nè solamente egli sottoscrisse la confessione, ma precisamente [b] ritrattò, quanto haveva prima predicato, b Nicep, l.6.c.24. e giurò di voler per l'avvenire custodir'illibata la Fede Cattolicane'due punti della Trinità, & Incarnazione, ed infomma contal perfida finzione parlò, promesse, esupplicò, che ne rimase sorpreso il Concilio, scorgendo in un tratto divenuto Paolo un S. Paolo. E benche ragionevolmente ti sospetatie da' Padrinascosta fraude, tuttavia prevalendo in essi il timore della prepotenza di Zenobia impegnata nella protezione del suo Maestro, contentaronsi di condannar'allora solamente l'Heresia, senza censura contro la Persona dell'Heretico, come seritrovato havessero il peccato senza il Peccatore. Con la confiderazione dunque dell'indennità della Fede da una parte, e del riguardo della Real Dignità dall'altra terminato il Concilio, presto eglino si avviddero, quanto malamente si accorda insieme il servizio di Dio, e quello del Principe, quando il Principe tien fissa la mira al servizio fuo, e non à quello di Dio; concrossacosache non così tosto li Vescovi partironfi da Antiochia, che riconoscendosi Paolo Padrone di se medesimo, e libero da tanti inimici, quanti Vescovi eran colà concorsi per deporlo, ritornò à quel di prima, e più baldanzofamente di prima, Heretico nelle maffime, e sfrenato ne'costumi. Previdde cotal'avvenimento Leonzio Vescovo di Ancyra, allor quando palpeggiando con le mani un Cagnuolo di bianchifsimo pelo, che nella Sala del Sinodo era à sorte entrato, sospirando disse, Ob quanto loto hà da far questa neve doppo la nostra partenza! Ed avverossi il detto, e volesse il Cielo, che fosse terminato il presagio nell'annunzio.

Mà non tardò Dio à multiplicare i flagelli à tanto irritamento di col- secondo Concipe. Risaputasi l'abominevole ricaduta, e la detestanda finzione di Paolo, di Antiochia il Pontefice giudicò bisognosa la cancrena di più penetrante taglio; on-sateno. de scrisse di nnovo, e più esticacemente di prima, alli Vescovi dell'Asia, imponendo loro, che si congregassero la seconda volta nella medesima Città di Antiochia, e per resecar' al fondo la mal coperta cicatrice condannassero giudicialmente l'Heretico, e'l deponessero dal Trono Episcopale, in cui ancor sedeva doppo il primo Concilio con discapito della Religione, & obbrobrio della Dignita Sacerdotale. Esso intanto un Sinodo convocò in Roma al medesimo oggetto, affinche in Oriente, & in Occidente apparisse esecrabile, e sulminata l'Heresia, e la Persona del Samosateno. Segui l'apertura del secondo Concilio numerosissimo, e, come pur disse l'allegato [c] Historico, Episcoporum numero prope infini- c Ensibil 7 0.231 torum, e quivi come inpreambulo aprissi la scena di un grazioso successo.

d Un Prete di quella Città, Professore di lettere humane, nominato d Idem ibid.

SIO.

Marchionne, animato e dalla giustizia della causa, e dal consesso augu-Ho di ranti emeriti Ecclesiastici, dissidò à publica disputa Paolo suo Patriarca sopra l'impugnata Divinità di Giesii Christo. Hebbe à vile il Patriarca il combattere con Avversario suo suddito, e volendo ssuggirne il cimento col pretesto della disparità del grado, si dalla publicità sforzato ad accettarlo. Mà venuti subito ai passi delle Scritture, e dalle Scritture alle Tradizioni, tanto trovossi stretto Paolo dai legami degli argomenti, che in vano dibattendosi, contorcendosi, e qualforsennato fremendo, voltò dispettosamente le spalle all'inimico, facendo nobil mostra di ritirars, come chi per dispreggio dell'Avversario abbandona sforzosamente la pugna. Fù però egli seguitato dagl'improperii del Popolo, e dal riso de'Fanciulli, che dieder gloria alla Fede, e risonaron Vittoria à Marchionne. In-

6. cap. 1.

. Conf. Sone di tanto giunto il tempo delle Adunanze, li Vescovi dieder principio al Conci-Fede Canolica. lio con una nuova nobilissima Confessione della Divinità di Giesti Christo, che siì composizione del medesimo Marchionne, e che rimase poscia in tanta venerazione nella Chiefa di Dio, che quafi doppo due Secoli fiì eziandio recitata da'Padri del Concilio Efesino contro Nestorio, in questo degno a In 116, Conc. to. tenore, [a] Confitemur Dominum nostrum Jesum Christum ante (acula quidem ex Patre per Spiritum Sanctum, novissimis verò temporibus ex Virgine secundim carnem natum, una dumtaxat Persona ex cælesti Divinitate, & humana carne conflata subsistentem, totum Deum, & totum Hominem; totum Deum etiam cum corpore, sed non secundira corpus Deum; totum Hominem etiam cum Divinitate, sed non secundum Divinitatem Hominem; totum rursus adorabilem etiam cum corpore, sed non secundim corpus adorabilem; totum adorantem etiam cum Divinitate, sed non secandum Divinitatem adorantem; totum increatum etiam cum corpore, se non secundum corpus increatum; totum formatum etiam cum Divinitate, sed non secundum Divinitatem formatum; totum Deo Homousion, idest, consubstantialem etiam cum corpore, sed non secundum corpus consubstantialem; quemadmodum neque secundim Divinitatem quoque Hommibus coessentialis est; est autem nobis secundum Carnem consubstantialis, etiam in Divinitate existens. Etenim cum illum secundum spiritum Deo consubstantialem dicimus, non dicimus Hominibus secundum spiritum coessentialem; contrà autem cum illum secundum Carnem Hominibus consubstantialem prædicamus, non prædicamus illum secundum Carnem Deo coessentialem; ut enim secundum spiritum nobis consubstantialis non est ( nam secundum hunc Deo consubstantialis est) ita vicissim Deo secundum Carnem coessentialis non est; secundum hanc aurem nobis consubstantialis est. Quemadmodum autem hac distincta, Ginter se descreta pronunciamus, non ad inducendam unius indivisa Persona divisionem, sed ad denotandam naturarum, & proprietatum Verbi, & Carnis distinctionem, & inconfusibilitatem; ita illa, que ad individue unionis, compositioniste rationem faciunt, unita pradicamus, & veneramur. Così li Padri Antiocheni contro il Samosateno. Quindi senz' altra discussione condannate le asserte proposizioni, con tanto maggior zelo ne processarono la Persona, quanto maggiormente n'era stata da essi nel passato Concilio dissimulatala credenza, e la vita. Fu egli dunque scommunicato co-Condannazione, me Heretico, e con final fentenza deposto dalla Sede Patriarcale, e publi-Deposizione, & cato per il Mondo col mezzo di una lettera circolare à tutte le Chiese della Christianità reo di doppio delitto, cioè di Heresia recidiva, & ostinata.

fateno.

Il Pontefice nel Sinodo Romano ne confermò la condanna, e la depofizione, inhabilitandolo ad ogni facro grado nella Chiefa. Nulla però colpì più sensibilmente l'animo dell' Heresiarca, quanto la sulminata sentenza di dover lasciar la Sede Episcopale, e la Città, come indegno di vivere, non che frà i Patriarchi del Christianesimo, frà i medesimi Laici di quella Cattolica Diocesi. Mà egli confidando ancora nella malvagità delle sue arti antiche, e nell'autorità della sua Regal Protettrice determinò di ostar con la forza, e munito di gente, & armi il Palazzo minacciò baldanzosamente di morte i Vescovi, e di trucidar Domno, eletto dal Concilio Successore in quella Chiesa, e di usar'ogni più barbara hostilità contro chiunque ardimento prendeva di opporsegli. Mà subentrò prontamente nella vendetta Iddio, che con più alto consiglio castigò quel Ribelle della Chiesa con un'altro Inimico della Chiesa, cioè l'Heretico con l'Idolatra, equesti sù l'Imperador' Aureliano, che in Oriente allora dimorava, [a] Necessitate publica, come di lui scrisse Vopisco, a Vojisin Aurel. laborantem. Come che questo Principe, ò per rigidezza di genio, ò per affettazione di virtù faceva pompa di un'incorrotta Giustizia nell'amministrazione dell'Imperio, ad esso ricorse il Concilio contro l'Heretico, & ad esso l'Heretico contro li Padri del Concilio; ed egli udite, e ponderate le accuse, e le disese, allor su, che pronunciò quella memorabil sentenza, degna di Cattolico Monarca, [b] Id esse debere ratum, quod una b spud Enseb. eum Romano Episcopo Italia Christiani decernerent. Onde incontanente siì eseguita la deposizione, el'esilio, e Paolo Samosateno condannato da trè Concilii, due di Antiochia, & uno di Roma, e sin da'medesimi Gentili, bandito dalla communicazione de'Fedeli, e dallo Stato, rimase esempio d'horrore agli Heretici, e soggetto odioso di rimembranza alli Cattolici.



190

Secolo III.

#### CAPITOLO XI.

Felice Romano creato Pontefice 31. Decembre 272.

Trionfo di Aureliano. Prigionia di Zenobia, e conversione d'essa. Dottrina, e scritti di S. Felice Pontefice.

prigioniera l'istessa Reina, ch'egli destinà per troseo del suo Trionso. Non

Prosperità, e trionfo dell' Im-perador' Aurelia-



Per tal giusta sentenza rimunerò Dio quell'Idolatra Imperadore con la prosperità dell'arme contro Zenobia protettrice dell'Heresia Samosatena. Custodiva Zenobia in nome de Figliuoli pupilli le Regioni dell'Asia, che Odenate suo marito haveva usurpate all'Imperio Romano, quando Aureliano, sconfitto con memorabile rottal'esercito de'Palmireni, sece

gradi veramente il Senato la nuova preda, e molto meno applaudi alle difposizioni dell'Imperadore di condurre una Femmina avanti il Carro de'Cefari nel Campidoglio Romano. Mà Aureliano difingannò que'Padri, e dimostrò, non men degna Zenobia di esser condotta in trionfo, che di trionaTrebell.in Zenob. fare, [a] Audio, Patres conscripti, mihi obicci, quòd non virile munus impleverim, Zenobiam triumphando. Na illi, qui me reprehendunt, satis laudarent, si scirent, qualis ista est mulier, quam prudens in consiliis, quam constans in dispositionibus, quam ergamilites gravis, quam larga, cum necessitas postulet, quam tristis, cum severitas poscat. Posum dicere, illius esse, quòd Odenates Persas vicit, ac fugato Sapore, Ctesiphontem usque pervenit. Possum asserere, tanto apud Orientales, & Agyptiorum populos timori mulierem fuiße, ut se non Arabes, non Saraceni, non Armeni commoverent. Nec ego illi vitam conservas-Conversione alla sem, nisieam scissem, multum Romana Reipublica profuise, cum sibi, vel Fede Cattelica liberis suis Crientis servaret Imperium. Così Cesare al Senato. Ma tal' infortunio siì di sortuna à Zenobia, che doppo di haver nobilitato con b Eufelin Chrone la sua schiavitù il trionso di Aureliano, ritiratasi à Tivoli, colà [b] summo honore confenuit, & abjurati [c] gli errori appresi, santamente morì e Ear. an. 274. no. 2. nella communione de'Fedeli.

Di questo tragico, mà lieto avvenimento sù spettatore Felice nel suo Pontificato, e vidde trionfante colui, che haveva sentenziato à favor de'Cattolici, e schiava colei, che à favor degli Heretici haveva protetto il Samosateno. Soliti effetti della giustizia di Dio, che solleva, e abbassa i Principi, come piu, ò meno essi sollevano, ò abbassano ne'loro Stati la Religione di Christo. Mà cotal'emergente recòmaggior'ammirazione Operazioni, e al Papa, che conforto. Conciosiacosache la fresca piaga dell'Heresia di Papa contro gli Paolo, e la cicatrice non ancor faldata di Sabellio stavangli altamente impresse nel cuore, e per ciò ch'elleno facevano di male nel Popolo Christiano, e per cio che minacciavano di peggio. A questo finescrisse una dotta, & eloquente lettera à Massimo, ch'era succeduto à S.Dionisio nel d conc. Chaid. aff. 1 Patriarcato di Alessandria, da i cui scorci, che [d] riferisconsi negli atti del Concilio di Chalcedonia, e nell'Apologia di S.Cirillo, apparisce la vampa

Heretici .

191

di quell'Apostolico zelo, che gli ardeva nel petto: De Incarnatione Verbi, & Fide credimus, dic'egli contro l'Heresia di Sabellio, e del Samosateno, in Dominum nostrum Jesum Christum ex Maria Virgine natum: quoniam ipse est aternus Dei Filius; nec enim hominem assumpsit Dei Filius, ut esset alter præter ipsum; sed Deus existens persectus factus est simul & Homo persectus mcarnatus ex Virgine; rigettando con questo solo periodo l'Heresia di Sabellio, e di Paolo, e le suture di Arrio, di Nestorio, e di Eutyche.



EUTY-CHIANO.

192

Secolo III.

### CAPITOLO XII.

Eutychiano Toscano creato Pontesice 4. Giugno 273.

Vita, Heresie, e morte di Manete Capo della Setta de Manichei . Decreti , e Scritti di Eutychiano contro gli Heretici . Origine di benedir nella Pasqua sopra gli Altari Carni, Pesci, Vova, e Frutti.

Vita, Herefie, e morte di Manete.

A ecco come in campo aperto l'Inferno contra la Chiesa con l'esecrabile Heresia de Manichei, che nata in quest' età s'ingrandì così smisuratamente nelle seguenti, che divenne formidabile alle future. Di una tanta Heresia sù l'Heresiarca uno Schiavo, che incatenò nella sua Setta gl'ingegni più elevati di que'tempi, ed hebbe per contra-

dittori li Potentati più grandi del Mondo. Tanto nel far male ogni vil' Huomo è buono. Curbico chiamossi lo Schiavo, di Nazione Persiano, e di Fede nè Gentile, nè Hebreo, nè Christiano, masol Catecumeno, & herede di una Vedova, da cui gli provenne copia di denari, e dilia s. cyrillo ca- bri. [a] Un Saraceno nominato Schiziano, huomo non men vago di lettere, che avido di ricchezze, procacciatosi con lo studio la Filosofia, e con la mercatanzia le facoltà, si diè poi tutto in vita commoda alla contemplazione delle scienze, aprendone Scuola in Alessandria, dove insegnò l'antica opinione de'due principii, e publicò li quattro rinomati Libri Evangeliorum, Capitum, Mysteriorum, e Thesaurorum, de' quali l'ultimi due furono [b] da S. Epifanio attribuiti à Manete. Mà ritrovando egli poco seguito, e minor' applauso in quella Città, inclinata sotto Patriarchi santissimi alla, Religione Cattolica, passò in Gierusalemme, ove morì, lasciando herede di grand'oro, e di moltissimi libri un tal Terebinto, che bandito anch'esso da Gierusalemme, siì costretto à ricovrarsi in Persia, e per nonincorrere nell'ultimo infortunio della morte à mutar'il nome in quello di Budda, se ben con poco auventurato successo, poiche rinvenuto in Casa di una Vedova, egli per evitar'il supplicio gittossi disperatamente da una finestra, e con lagrimevole fine invocando il Diavolo terminò miserabilmente la vita. La Vedova herede di Terebinto, dubitando della fede de' suoi Domestici, si adottò per figlio uno Schiavo, e questi sù Curbico, che rimase in fine Padrone di una immensa faraggine di libri, e di un cumulo copioso di denari. Egli era Giovane allora, e sopra quella fresca età, e vil condizione, cauto, sagace, e dedito agli studii per vaghezza di genio, e per ambizione di scienza; onde con l'aggiunta dell'hereditate ricchezze cresciuto in aura appresso gli altri, e molto più in risoluzione d'innalzarsi sopra gli altri, mutossi il nome di Curbico in quello di Manes, che in lingua Persiana suona l'istesso, che Ottimo Disputante.

b S. Epiph har. 68.

E u TY-CHIANO.

Aborrirono però li di lui Discepoli l'interpretazione dital nome, che in Greca favella significa Infania, e per l'avvenire vollero chiamarsi non Manichei, mà con duplicata N, Mannichei, quasi Manna fundentes; quando egli al contrario sempre mantennesi il primo nome di Manes, il quale oltre all'accennata dinominazione Perfiana, nella Babilonese fignifica Vas, quasi esso sossiero [a] Vaso di Elezione. Mà i Seguaci più su- a Att.9i perbi del Condottiere, al Mannichei si aggiunsero altri speciosi nomi hor di Catharisti, cioè Mondi, hor di Macarii, cioè Beati, & hor di Eletti, cioè soli Predestinati al Regno di Dio. Tuttavia nè la vita, nè la morte di Manete corrispose all'albagia, e nobiltà del suo nome. Conciosiacosache, benche, esso vivente, vedesse ampiamente dilatata la sua Setta, e venerata la sua fama in tutte le trè parti del Mondo; nulladimeno (come spesso avviene à chitroppo in alto sale ) volendo divenir sopra l'essere humano ammirabile, emiracolofo, ritrovossi privo vergognosamente di vita, elasciato morto in deriso, e obbrobrio della Plebe con l'avvenimento, che foggiungiamo. Languiva oppresso da mortale infermità il Figlio del Rè Sapore di Persia senza speranza di salute, e perciò senza confolazione del Padre, che inconfolabilmente piangevane la proffima perdita. Nella confusione di un tal'accidente fessi avanti Manete, e con presuntuoso ardimento esibissi al Rè di renderglisalvo il Figlinolo, se dalla dilui cura allontanasse i Medici, e tutta la fiducia riponesse nella Verità, ch'esso predicava. La fama dell'Huomo mosse l'affetto paterno à compiacerlo, mà ben tosto ancora pentissi Manete di haver promesso più di quel, che poteva, e il Rè di haver permesso più di quel, che doveva. Essendo che abbandonato il Malato da'soliti Assistenti, e lasciato in preda alla discrezione di quell'indiscreto Millantatore, viddesi anticipata la morte in quel medesimo giorno, che ne prese Manete la cura. Tardi si avvidde il Rè del suo errore, e per refrigerio del fallo traboccando impetuosamente in regal risentimento, comandò incontanente, che Manete sosse messo in ceppi, e tolto di vita. Mà egli uccisi li Custodi, e sottrattosi dal Carcere, nascondendosi più tosto, che suggendo, si ridusse à salvamento nella Mesoporamia, d'onde doppo lunga dimora persuadendosi ò spenta l'ira del Rè, ò spenta nel Rè la memoria del successo, sece ritorno in Arabione Città soggetta al Reame di Persra. Il Rè allora, al solito de'gran Principi, che son più facili à perdonar subito, che tardi, secelo tanto più spietatamente carcerare, quanto più lungo tempo haveva prolungata la vendetta, e quanto più acerba gli fi ravvivò con la prigionia del colpevole la rimembranza della morte del Figliuolo. Disponevano le Leggi del Regno, che chi havesse tentato di tradir Regal Persona, sosse vivo scorticato con tagliente canna, e gonfiata la di lui pelle in otre, esposta ai riguardanti in horrore del delitto. A tal pena si subito condannato Manete, non solamente come reo presunto di haver tramato l'eccesso, mà come colpevole provato di haverlo eseguito; e S.Epifanio, che visse, e scrisse cent'anni doppo questo successo, [b] attesta, haverne veduto lo b S. Epiph. har. 65. spettacolo, cioè la pelle di Manete ancor gonsia, che pendè lungo tempo, come reliquia esposta alla Setta de' Manichei. Quindi eglino [c] suron socone seliquia esposta alla Setta de' Manichei. Quindi eglino [c] suron socone seliquia esposta alla Setta de' Manichei. Quindi eglino [c] suron socone seliquia esposta alla Setta de' Manichei. Quindi eglino [c] suron socone seliquia esposta alla Setta de' Manichei. Quindi eglino [c] suron socone seliquia esposta alla Setta de' Manichei. Quindi eglino [c] suron socone seliquia esposta alla Setta de' Manichei. Quindi eglino [c] suron socone seliquia esposta alla Setta de' Manichei. Quindi eglino [c] suron socone seliquia esposta alla Setta de' Manichei. Quindi eglino [c] suron socone seliquia esposta alla Setta de' Manichei. Quindi eglino [c] suron socone seliquia esposta alla Setta de' Manichei. Quindi eglino [c] suron socone seliquia esposta alla Setta de' Manichei. Quindi eglino [c] suron socone seliquia esposta espost scorticato il lor Maestro, edi dormir la notte sopra cataste, e matte di canne, onde Mattarii si dissero dagli Scrittori.

EUTYCHI-Secolo III. ANO.

2 S.Leo fer. 5. de gejun.

de Pentic.

C.S 11.catech.6.

& Enfeb.1.7.c.25:

eap. 86. & S. Hier. advers. Lucif.

Lib. I.

cont. Manich. cap. 38 & lib. 1. cont. Fanstum . k Conc. Rom. fub Gelasodift. 15.

m S. Ang. de Fide cont. Manich.c. 38.

A S.Ejijh.har.66.

o Hift. de' Portoghefinell'Indie .

Di costui dunque, che sitanto vile di nascita, e tanto avvilito nel genere della morte, riseriremo l'Heresie, se pur riserir le potremo, oppressi dalla loro enormità, e copia; [ a ] Superat enim verborum copiam criminum multitudo, disse S. Leone, che intraprender ne volle il racconto, eche in altro tempo l'intraprese con tant'horrore, che chiama Mab Idem ferm, 72. nete, [b] Magisterfalsitatis Diabolica, & conditor superstitionis obseana; e S. Cirillo esortando al Christianamente vivere i suoi Catecumeni, raccomanda ad effi, che ogni Heretico sfuggano, ma più di tutti il Manicheo, [c] Omnes quidem odoris Hareticos, maxime autem illum, qui amania, seu insania, nomen habet, Manetem dico, malitia fabricatorem, & totius fæditatis receptaculum, & omnis Hæreseos sordes suscipientem. Non hebbe egli in animo di esfere Heretico, come gli altri, di una sola Heresia; mà sconvolse affatto tutto il sistema della Chiesa, & à similitudine della Cattolica tentò di ergerne un'altra con altro Dio, altro Salvadore, altri Apostoli, altri Evangelii, altro Battesimo, altri Vescovi, e sin altri Cieli, & altri Inferni; onde quanto più empia fiì la Setta, tanto più favolofa ne appare l'Herefia. Siccome la Chiefa Cattolica distingue il Popolo Christiano in due Classi di Chierici, e di Laici, così egli nella fondazione della sua divise li fuoi Seguaci in Eletti, & in Uditori. Gli Eletti erano i Chierizi, gli Uditorili Laici. Fra gli Eletti [d] istituì dodeci Maestri, & un Tredicesimo Superiore à tutti come Principe, ò Papa. I Maestri ordinavano i Vescovi, ch'erano Settantadue, i Vescovili Preti, li Preti li Diaconi, i quae S. Ang. deha. li [e] conferivano il Battesimo in forma diversa dalla Cattolica; onde S. Girolamo [f] riprese Ilario Scismatico, perche senza nuovo Battesimo haveva ricevuto nella Communione Cattolica un Manicheo. Il Sacrificio poi de'Preti era altrettanto horrido, che nefando; conciosiacosache ripu-\$8.Cyrill.catech.6 tando eglino opera del Diavolo il pane, purificavano [g] la farina delle Hostie con immondizie, & escrementi, à guisa de'Gnostici Carpocraziani, e vagavano per la Città predicando la dottrina Heretica, che soggiungere-Li Theod, ber. fab, mo. I dodici [b] Maestri chiamavansi co'nomi de'dodici Apostoli; onde avvenne, ch'essi componessero molti Libri col supposto titolo di Asta Petri, Acta Pauli, Acta Joannis, Actus Apostolorum, Passiones Apostolorum, de Nativitate Sancta Maria, Genealogia filiorum & filiarum Ada, & Ada 1 S. Ang, de Fide pænitentia, aliorum &c. alcuni de'quali furono [i] da S. Agostino attribuiti à Lucio perfido Manicheo, mà tutti generalmente [k] esecrati da Papa Gelasio nel Concilio Romano, e molto prima da Eusebio, che di essi dice, [1] Andrea, & aliorum Apostolorum Actus nunquam prorsus in scriptis: LEnfeb. 1. 3.6.25. Veterum, qui Apostolis successerunt, aliquamentio habetur: in quibus & ipse stylus multum ab Ecclesiastica consuetudine deprehenditur esse diversus. Sensus: quoque ipse, & omnia, qua his inseruntur, longe ab Apostolica dissonant side, ex quo figmenta esse pravitatis haretica comprobantur. [m] Frà i dodici, li più diletti à Manete surono Tommaso, Budda, Herma, Tyrbone, Adimante, Adamo, & Acua, da cui li Manichei si dissero Acuiti, [n] attestandosi da S. Epifanio, che un d'essi cioè Adamo penetrasse eziandio negli ultimi confini dell'Indie, e che colà morisse, honorato da' que' Popoli con magnifico sepolcro, che presentemente so ancora si conserva, e mostrasi da quelle rozze genti come sepolcro del nostro primo Padre & Huomo Adamo. Ed invero in quel Mondo quasi diviso dal nostro qualche ger-

moglio ancora rimane di questa sparsa Setta de'Manichei. Altri trè Mae-

ftri.

195

Ari mandò Manete dalla Persia à Gierusalemme per comprar Libri de' Christiani, à fin d'impugnar la lor Legge, e propagar la sua; onde così celebre divenne egli, che governava come Capo la fazione, che gl'istessi Hebrei Cabalisti, e fra essi Rabbi Abraham nella sua Cabala nominollo, e venerollo per un de'primi Legislatori del Mondo. Nè senz'arte di Diabolica industria procacciossi Manete cotal'egregia fama, essendo che per Magia, di cui sempre si valse, operò molte apparenze di prodigii, e non potendosi render samoso nel bene, con più agevole mezzo studiò à rendersi illustre col male; perloche de'Manichei disse Theodoreto, [a] Prastigus a Theodo Har. fab. utuntur, scelerata mysteria agentes: qua de causa valde difficulter elui potest lib.i. eorum doctrina, & qui execrandis eorum orgiis interfuerit, eorumdemque particeps extiterit, valde est dissicile transmovere. Alla Magia congiunse una tal dolcezza, e studiata affabilità di tratto, e finta modestia, che bene spesso procede da vero timore, e da rimprovero di coscienza, che s'infinuava facilissimamente negli animi più rigidi, e dissicili à esser persuasi, inducendoli à porger fede à cose da essi medesimi tenute per incredibili. S. Agostino rapporta un successo, per cui ben comprendes, quanto piacevole ingannatore fosse Manete, mentre dalla sua Scuola uscivan Discepoli accommodati à maraviglia à tesser fraudi, e Maestri classici d'inganno. [b] Solent, dice il Santo, Aucupes ponere in muscipula Muscas, ut esurien- b S. Auc. in lu. tes Aves decipiant, sic & isti ad Muscas à Diabolo decepti sunt. Nam nescio tratt. I.c.i. quistadium patiebatur à Muscis; invenitillum Manichaus tadio affectum, & cum diceret, Se non posse pati Muscas, & odise vehementer illas, statim ille; Quis fecit has? & quia tadio affectus erat, & oderat illas, non ausus est dicere; Deus illas fecit; erat enim Catholicus. Ille statim subjecit; Si Deus illas non fecit, quis eas fecit? Plane, ait ille, ego credo, quòd Diabolus fecit Muscas; & ille statim; Si Muscam Diabolus fecit, sicut te video confiteri, quia prudenter intelligis, Apem quis fecit, qua paulò amplior est Musca? Non ausus est ille dicere, quia Deus fecit Apem, & Muscam non fecit, quiares erat proxima. Ab Ape duxit ad Locustam, à Locusta ad Lacertam, à Lacerta ad Avem, ab Ave duxit ad Pecus, inde ad Bovem, inde ad Elephantem, postremò ad Hominem, & persuasit Homini, quia non à Deo factus est Homo. Ita ille miser cum tadium passus est à Muscis, Musca sa-Etus, quem Diabolus possideret. Così S. Agostino. Di questa Magia di parole atte con la lor dolcezza à travolger gli animi disse lo Spirito Santo, [c] Molliti sunt sermones ejus super oleum, & ipsi sunt jacula; e [d] Ver- d Proverb, 18. ba bilinguis quasi simplicia, & ipsa perreniunt usque ad interiorarentris; e S. Girolamo soggiunge, [e] Venena non dantur, nist melle circumlita: e S. Hier. epist.7. e S. Agostino, che a suo costo pianse tal sottilissima Diabolica invenzione, spesso [f] lamentasi della sua sovversione, quando per lospazio di f. s. Aug. in lib. nove anni visse ingannato in quella Setta. [g] Nosti enim, scrisse egli ad Ho5.1.6. 11.6 lib.
norato, non aliam ob causam nos intales homines incidisse, nisi qued se dice. 8 Idem de mil. bant terribili auctoritate separata, mira, & simplici ratione eos, qui se audi- cred. lib. 3.c.1. re vellent, introducturos ad Deum, & errore omni liberaturos. Quid enim me aliud cogebat, annos fere novem, spreta Religione, qua mibi puerulo à Parentibus insitaerat, homines illos segui, ac diligenter audire, nisi quòd nos superstitione teneri, & fidem nobis ante orationem impetrari dicerent; se autem nullum premere ad fidem, nisi prius discussa, & enodata veritate? Quis non his pollicitationibus illiceretur? prasertim adolescentis animus

EUTY-Secolo III. 196

CHIANO. b Idemibid.

cupidus Veri? Facevasi perciò chiamar Manete Vaso di Elezzione, evea Idem de Har. ro Apostolo, & avvanzandosi in arroganza d'intollerabil'eccesso, [a] diceva, come Montano, esso esser'il Paraclito promesso da Dio alla sua Chiesa: [b] Promissionem Domini nostri Jesu Christi, scrisse S. Agostino. de Paraclito Spiritu Sancto suo Haresiarca Manichai dicunt esse completam ; unde se in his litteris Jesu Christi Apostolum dicit, eò quòd Jesus Christus se missurum ese promiserit, atque in illo miserit Spiritum Sanctum. Così S. Agostino, il quale in altro [c] luogo soggiunge, che Manete, e i Manichei rinovando l'antica Herefia di Taziano, rigettarono dal Canone de'Sacri

> Librigli Atti degli Apostoli composti da S. Luca, perche in essi descrivesi la venuta dello Spirito Santo. Ed in questo senso con la solita fraudolenza di

c Idem de stil. cred, c. 2.

dolcissima dicitura egliscrisse parecchie lettere, e S. Epifanio riferisce quella diretta a Marcello Huomo Cattolico della Mesopotamia in questo tenod S. Epiph, har. 66. re, [d] Manes Apostolus Jesu Christi, & qui mecum sunt Sancti, ac Virgi-

nes, Marcello Filio dilecto Gratia, Misericordia, Pax à Deo Patre, & Domino nostro Jesu Christo, & dextera lucis conservet te ab instante saculo malo, & accidentibus ipsius, & laqueis Diaboli, Amen. Cum dilectionem tuam maxi am ese perceperim, valde gapisus sum; Fidem autem non ese juxta rectam rationem, indignetuli. Unde ad humani generis correptionem misus, parcensque his, qui fraudi, & errori se ipsos exposuerunt, has ad telitteras mittere necessarium duxi; primum quidem ad salutem anima tua, deinde etiam eorum, qui tecum sunt, ad hoc, ut ne indiscretam habeas cogitationem, veluti simpliciorum Duces docent, dicentes bonum, & malum ab eodem ferri, ut unum principium introducentes, non discernentes, neque dirimentes à luce tenebras, & bonum à malo, ac pravo, & externum hominem ab interno, velut anteà diximus: sed alterum cum altero confundere, & permiscere non cesant. Tu verò, ò Fili, non similiter ut multi Homines citrarationem, ac simpliciter, utraque, prout contigerit, unias, neque Deo bonitatis attribuas. Principium enim, ac finem, & horum malorum Patrem ad Deum referunt, quorum finis maledictioni propinquus est. Neque enim dictis à Domino, ac Salvatore nostro Jesu Christo Evangeliis credunt, quòd non potest arbor bona malos fructus facere, neque arbor malabonos fructus ferre; & subit animum meum admiratio, quomodò Deum Satana, & malorum ipsius operum Creatorem, & opificem dicere audent. Atque utinam huc usque saltem inanis labor ipsorum processisset, & non Unigenitum, qui à sinu Patris descendit, Christum Maria mulieris cujusdam filium esse dixissent, & ex sanguine, & carne, & reliqua fæminarum graveolentia natum esse. Et ut ne multa per hanc epistolam scribens, mansuetudinem tuam in longum tempus suspendam, cum naturalem eloquentiam non habeam, his contentus ero. Totum verò cognosces, prasente me apud te; siquidem salutis tuæ adhuc curam geris. Neque enim laqueum cuiquam iniicio, veluti plerique imprudentiores faciunt. Considera, qua dico, Fili venerandissime. Questa lettera si da Manete indirizzata à Marcello Personaggio nobile, e Sattolico, quando egli ricovratosi, come si disse, nella Mesopotamia,

> procacciava Seguaci all'Herefia. Mà Marcello infofferente dell'infulto fatto alla Religione Cattolica, & alla sua fama, [e] invitò Manete à far pruo-

> va di sue ragioni in disputa col Vescovo Archelao, nella quale egli hebbe con la causa à perder'ancorala vita seguitato dal Popolo co'sassi. Altre molte maliziose settere egli sparse per l'Asia, e celebre si è quella intitolata

eS.Cyrill.catech.6.

Fun-

EUTYCHI-ANO.

Dial.cons. Pelag.

Fundamenti, contro la quale S. Agostino compose un'ammirabil trattato, in cui à llungo riferisce, e consuta tutti li punti dell' Heresia Manichea. S.Girolamo però li ristringe tutti in due Capi, e dice, [a] Manichæorum as.Hier.inpresat. est, Hominum damnare naturam, & liberum auferre arbitrium. Sosteneva Manete li due decantati principii, ed al buono riferiva il bene, al malo il male. Quindi non potendo non confessar nell'Huomo la razionalità, che inclina al bene, e la concupiscenza, che incita al male, due anime ammesse ancora in ciascun composto humano, la ragionevole, che disse creata dal Dio buono, ela concupiscibile dal cattivo. Mà dalla diversita prima de'principii, e poi delle anime deducendo conseguenze horribili di esecrande dottrine, soggiungeva, le opere buone provenir naturalmente dall'anima buona, ele cattive dalla cattiva, onde nè l'une eran meritorie, nè le altre colpevoli: lasciando privo l' Huomo di ciò, che costituisce l'Huomo, cioè della libertà dell'arbitrio, e del merito dell' elezione; eperciò de'Manichei disse S. Girolamo, [b] Manich aorum est, b Idem ibid. liberum auferre arbitrium. Circa le anime raziocinava egli poi con tal maniera di discorso; la cattiva, ch'egli chiamava anima di Concupiscenza, se non operava secondo gl'insegnamenti, che Dio le porgeva per mezzo della sua nuova dottrina, morto il corpo, rimaneva per lunghisfimo tempo preda de'Demonii, e trasmigrando poi in altri humani corpi ritornava per ravvedersi della sua reità in questo Mondo; il che se avveniva, diveniva Beata, come quelle, che significaremo, de'Manichei; mà fe di nuovo quel miferabile fenza ravvedimento moriva, ne andava irremiffibilmente l'anima all'Inferno. Le buone ( ed anime buone eran tutte quelle de'Manichei) non foggiacevano ad alcunapena, e doppo la morte da se medesime elleno purgavansi nell'aria frà il sumo, tenebre, suoco, e vento, cinque Elementi della natura, ne'quali purificate trasportavansi alla Luna, e dalla Luna per mezzo di vagabarchetta trapassando al Sole, e dal Sole, ch'era triangolare, come per fenestra del Cielo, entrando nella cafa del Dio buono, fi univano alla di lui fostanza, come in proprio centro disempiterna fruizione. E perciò asseriva, hor'apparir piena la Luna, hora semipiena, secondo che in maggiore, ò minor quantità ivi ritrovavansi anime de'Manichei. Questa barchetta, quando per deficienza de'Passeggieri non era occupata nel destinato viaggio (il che avveniva una volta il Mese nel tempo della declinazione della Luna) ricovravasi, come inporto, nel Sole, e quindi di nuovo usciva al solito esercizio, quando richiedevalo la folla dell'anime, che sopraggiungevano. Ma ciò che [c] S. Ago-c S. Ang. cont. stino chiama cosa intollerabilmente scelerata, si è, che in questa volatile Fausum lib. 20. barchetta, egli asseriva, dimorarvi Giovani, e Donzelle di bellissimo aspetto, li quali per gli ampii campi dell'aria con reciprochi concubiti ognisfrenata voglia sfogavano con alcuni Spiriti, denominati Principi delle tenebre. Dal raziocinio delle anime discendendo à quello del Mondo materiale, e della Carne, diceval'uno creato dal Dio buono di materia ingenita, & eterna, l'altra dal Dio cattivo, oggetto eterno di avversione, & inimica implacabile della Ragione. Per la qual cosa egli detestava ogni incentivo di concupiscenza, e'l matrimonio, come stato prossimo generativo di Carne; e con opposta contradizione riprovavala Virginità, & ammetteva ogni dilettazione carnale, perche così, diceva, trattavasi la Carne da indegna qual'era, e qual su creata dal principio cattivo. Con il Tomo I.

EUTY. CHIANO.

198

Secolo III

c Idem epif. I.

epist. ad Solit.

e S. Hier. in praf. Dial.cont. Pelag.

g S. Aug. ferm.

medesimo motivo prohibiva il bever il vino, che chiamava siele del Diavolo, il mangiar carne, latticinii, etutti que'cibi, che in qualche modo a S Leo serm. 4. sono irritativi del senso. S. Leone [a] attesta, ch'eziandio egli ordinò in Quadrag. 1010 initativi dei iento. 3. Leono [13] acelunedì, ò per imitare i Christianat. spiss. 8. rigoroso digiuno ne'giorni di Domenica, e Lunedì, ò per imitare i Christianat. spiss. 8. rigoroso digiuno ne'giorni di Domenica, e Lunedì, ò per imitare i Christianat. stiani, che sin dal primo Secolo della Chiesa nascente religiosamente [b] digiunavano il Mercordì, e'l Venerdì, ò per opporsi ad essi, a'quali era [c] prohibito il digiuno della Domenica. Ma ficcome una linea storta nel principio non fà conoscere la sua picciola obliquità, mà quanto più innanzi procede, tanto più sensibilmente si dilunga dal diritto filo, così accade in un'ingegno, che incomincia à traviar dalla rettitudine de'principii ò nel filosofare, ò nel credere. E così appunto accade à Manete, che tanto oltre giunse ad impazzire, che dimenticandosi di esser' Huomo, vietò il sovvenimento scambievole, e l'elemosina a'miserabili; onde disse S. Athad S. Atlan. in nasio, [d] Prore hostili habetur apud Manichaos Pauperum commiscratio; e con più forsennata temerarietà prohibi la cultura medesima de'Campi, onde l'Huomo nutrimento ricevesse per il sostentamento della vita; e perciò fogginnse il sopracitato S. Girolamo, [e] Manichaorum est hominum damnare naturam. Nè la cultura de Campi su da Manete interdetta per desiderio solo di far bene, mà per isfuggire eziandio un gran male; ed un gran male stimava l'uccidere un'animale, il carpire una pianta, e un'herba, perche ritrovandosi in ciascuna d'esse un'anima, rendevasi reo di grave delitto, chi uccideva l'animale, ò svelleva la pianta. Condonavasi però il supposto peccato, ogni qualunque volta commettevasi per preparare il cibo a'suoi eletti; e solamente preparar potevanlo li suoi Uditori, perche se alcun'altro tal cura prendeva, in pena dell'eccesso commesso, seguita la diluimorte, trasmutavasi in quella pianta, ò animale, ch'egli haveva ò carpita, ò ucciso. Onde S. Cirillo graziosamente deridelo [f] con richiedergli, in qual'herbatrasmutarsi l'Hortolano, che ogni giorno tante ne svelle, ed in qual pesce il Pescatore, che con le reti tanti ne prende? Per lo che avveniva, che affettando Manete rigida povertà, era poi per mezzo de'suoi Uditori proveduto sempre d'isquisiti, e copiosi cibi, se ben nel mangiarli proferiva bestemmie tali contro il loro Creatore, cioè contro il supposto principio cattivo, che S. Cirillo sdegna di ravvivarne la memoria col solo racconto. In manum recipiens panem, dice il Santo del Manicheo, Egote, dicebat, nonfeci; & execrans proiicit in altum, & maledicit ei, qui fecit illum, atque sic factum comedit; & rursum, Ego te non seminavi, seminetur seminans te: Ego te non messui falcibus, metatur metens te: Ego te igne non coxi, coquatur qui coxit te. Con la medesima abominazione egli detestava le Reliquie de'Martiri, come germoglio di Carne, parto del Dio cattivo, e perciò degne di esecrazione, e non di venerazione. Riprovò consequentemente tutte le Feste de'Santi, e quindi provennero li gran lamenti di Fausto Manicheo contro i Christiani, perche ad imitazione degl'Idolatri eglino porgevano adorazione a'lor Santi, come a'lor Dei. Ma S. Agostino represse il temerario parlar dell' Heretico, e in molte sue [g] Opere descrive à lungo, quanto differente sia il culto 146.8.c. 27. 6 1.12. de'Cattolici da quello de'Gentili; [h] Populus Christianus, dic'egli, memoh Lien cont. Fau. rias Martyrum Religiosa solemnitate concelebrat, & ad excitandam imitatio-Aunlib. 20, c.21. nem, & ut meritis eorum consocietur, atque orationibus adjupetur. Ita tamen, ut nulli Martyrum, sed ipsi Deo Martyrum sacrificemus, quamvis

199 in memorias Martyrum constituamus altaria. Quis enim Antistitum in locis sanctorum corporum assistens Altari aliquando dixit, Offerimus tibi Petre, Taule, aut Cypriane? Sed quod offertur, offertur Deo, qui Martyres coronavit, apud memorias eorum, quos coronavit, ut ex ipsorum locorum admonitione major effectus exurgat. Così S. Agostino. Mosso dunque Manete dall'odio contro la Carne tento di annullar'eziandio le antiche Leggi degli Stati, e dichiarò ingiusta la medesima difesa de' proprii Regni, perche il Regnante col motivo della guerra nutriva l'appetito del dominare, eporgeva irritamento all'anima di concupiscenza. Quindi non pago di esser traboccato negli eccessi diprohibir l'elemosine, i cibi, il culto de' Santi, la celebrazione delle Feste, e la giusta natural difesa de'Monarchi, con facrilego attentato fcancellò dal fimbolo degli Apostoli l'undecimo articolo della Resurrezione della Carne, riducendola à stato inferiore à quella delle Bestie. Ma con un tanto avvilirla venne ad urtar in uno scoglio insuperabile circa la Carne santissima di Giesti Christo. Poiche se ogni humana Carne, come creata dal Dio cattivo, era degna di riprovazione, quella parimente di Giesù Christo era indegna di venerazione, e pregio. Manete per isfuggir la bestemmia si appiglio all'Heresia, e coprendo un male con l'altro, negò il supposto, onde pendeva tutta la forza dell' argomento, e disse Christo non esser vero Huomo, nè divera Carne, mà di una composizione fantastica, & ideale, appunto come vaneggiando havevano asserito gli antichi Heretici de'primi due Secoli, inserendo, com' essi, non haver Christo patito passione, non esser morto, nè risorto, mà sol'apparentemente haver fatta sua comparsa in questo Mondo. Mà chi non volle dar'à Christo Carne humana, non hebbe à horrore di attribuire al medefimo Carne di Bestia vilissima, e velenosa, dicendo con gli Otiti, Christo esfer stato quel Serpente, dal quale su ingannata Eva, doppo il cui trionfo, vittorioso di una semmina, sosse salto al Cielo, e postasua residenza nel Sole, d'onde allegro tutte le miserie vedeva di noi miseri mortali. Soggingeva [a] poi, non esser egli secondo la sua Divinità di a S. Hilar, 116,6.de una medesima sostanza col Padre, ma sol parte di essa; qual massimo Trin. errore in lui provenne, dice [b] S. Agostino, perche impotente Manete b S. Aug. de util. a fissar gli occhi nella luce altissima della SS. Trinità, altra Fede non ammet- cred.cap. 1. teva, che quella, che suggerir potevagli l'humano discorso, e perciò il pazzo chiamava stolti li Cattolici, [c] Quòd Fides illis imperaret ante ratio- e idemibit. nem. E questa si è la vera differenza, replica il Santo, tra il Cattolico, e il Manicheo, [d] Quòd Catholici crederent, ut cognoscerent: Manichæi autem I Iden ibid. prius vellent cognoscere, & postea, si liberet, crederent. E perche non ritrovò Manete alcun'appoggio di testimonianza ne' Sacri Libri in comprovazione di tante sue nuove, e prodigiose dottrine, per non ammetterne alcuno, riprovò egualmente tutto il Vecchio Testamento, come suggerito a'Profeti dal Dio cattivo; e circa il Nuovo diceva, [e] non esser'e Idem cont. Faueglistato composto da'Santi Apostoli, & Evangelisti, ma da'Scrittori in-stumio 33.0.3. 70 cogniti, e temerarii, che per procacciar Fede a'lor detti, havevano imposto a que Libri lo specioso nome di Apostoli, & Evangelisti; e Fausto [f] gran partitante Manicheo rigettava in gran parte l' Evangelio di f Idemibid, lib, 2. S. Giovanni, e divideva quello di S. Matteo in due tomi, cioè in Genealogia, & Evangelio; l' Evangelio conteneva li Capitoli della Predicazione di Giesti Christo doppo la carcerazione di S. Giovanni, e la Ge-

nealo-

nealogia gli annessi avanti la Predicazione. Mà di Manete l'Heresie tanto

ANO.

de jejun.

a S. Leo ferm, 5. son prodigiose in numero, quanto esecrabili in empietà; [a] Cum diabolus, diffe S. I.eone, in cunctis perversitatibus multiformem teneat Principatum, arcem tamen sibi in Manich corum struxit insania, & latissimam in eis aulam, in qua se exultantius jactaret, invenit: ubi non unius pravitatis speciem, sed omnium simul vitiorum, impietatumque mixturam generaliter possideret. Quod enim in Paganis prophanum, quod in Judais carnalibus cacum, quod in secretis magica artis illicitum, quod denique in omnibus herefibus sacrilegum, atque blasphemum est, hoc in istos, quasi in sentinam quandam cum omnium sordium concretione confluxit: unde universas eorum impietates, & turpitudines enarrare, perlongum est. Superat enim verborum copiam criminum multitudo. Gualtero nella sua Chronologia nota ottantacinque heresie nella sola heresia de'Manichei; e maraviglia suì, che alla moltitudine degli errori corrispondesse così bene la fortuna del divulgarli, che Manete forse suil primo Heresiarca, che vedesse, esso vivente, ampiamente diffusa lasua Setta, ed ella crescesse poi così smisuratamente in numero, e in fama, che giungesse eziandio à far resistenza à Cefari di Roma, e meritasse anche nel suo nascere lo sdegno de'primi Monarchi del Mondo. Li suoi Seguaci, al solito di chi professa scienza senza sondamento di ragioni, hor sostennero, hor alterarono, ed hor ancora contrariarono le prime dottrine del lor Maestro, in modo tale, che nella contrarietà, e diversità degli errori apparvero tutti egualmente empii, e favobs. cyrill. eatoch. 6. lost, come Manete. [b] Neque enim Graci his impuriores, scriffe di essis. Cirillo, neque Samarita magis Athei, neque Judai magis impii, neque Scortatores his magis luxuriose. Scortator enim ad unam horam per concupiscentiam finit operationem, condemnans autem se sceleris tamquam pollutum, scit se lavacro egerere, & agnoscit fæditatem facinoris: Manichaus autem in medio Altaris ponitista, atque simulos, & linguam polluit. Tonat Deus, & nos omnes tremimus ; illi autem blasphemant . Fulgurat Deus , & omnes ad terram inclinamur; illi autem nefandas in Cælum movent linguas. Jesus dicit de Patre, [c] Qui solem suum facit oriri super bonos, & malos, & pluit super justos, & mjustos; at illidicunt, quod pluvia exquadam amatoria insania fiunt, & audent dicere, quod sit quadam Virgo in Calo pulchra cum Juvene pulchro, & more Camelorum, aut Luporum illos quoque turpis concupiscentia tempus habere, & cum fiunt tempestates, furendo illum instare Virgini, ac illam quidem fugere, hunc autem insequi, atque tunc currendo sudare, & exillius sudore pluviam ese. Hac scripta in Manichaorum libris. Hac nos legimus non credentes dicentibus. Così di essi S. Cirillo. Onde meritamente rimase in abominazione di tutti la Setta de'Manichei, quale vedremo hor perseguitata da'Pontefici con gli anathemi, hor da Magistrati purgata col suoco, hor da'Monarchi castigata co'capestri, e proscritta in fine dalla Chiesa, da'Regni, e dal commercio istesso delle genti. E noi ditutti gli avvenimentianderemo porgendo le notizie, conforme li Manichei ce ne andaranno somministrando le occasioni.

Decreti di Eutychiano.

& Matth. 5.

Eutychiano intanto infistendo nell'esempio de'suoi Predecessori accorfe al male del Christianesimo con tutti que più vigorosi rimedii, che gli permesse lo Stato allora agitato della Chiesa sotto la persecuzione horribile di Aureliano. Haveva egliricevuto il dolorofo avviso delle accennate novità dalli Vescovi della Persia, e della Mesopotamia, e siccome

Eleu-

Eleutherio contro l'Heresia di Montano ordinò, che nissun cibo ripu-

tivo, e fomentatori della Generazione, con contrario Decreto egli ordinò, ogni qualunque cibo esser lecito, quando particolarmente egli si fantisichi con la benedizione del Sacerdote. Qual' ordinazione sù più tosto stabilimento delle passate, che nuovo precetto, mentre nel terzo, e quarto Canone, che dicesi degli Apostoli, si legge, sin d'allora

della Christianità contro l'Heresie di que' tempi; ed è celebre quella, in cui consuta gli errori del Samosateno sopra l'impugnate Persone della

SS. Trinità, e Divinità di Giesiì Christo.

EUTYCHI-

ANO.

diar si dovesse; così parimente Eutychiano contro la nascente di Manete, [a] Constituit fruges, sabas, & uvas super Altaria benedici: essendo che abominando li Manichei li cibi, come creati dal Principio Cattif. in Eutych.

esser soliti li Christiani di osserir simiglianti frutti, e cibi sopra gli Altari, nella medesima conformità come presentemente ancora costumassi di far benedir da Sacerdoti nel giorno di Pasqua le carni, le frutta, origine di benedir la Vova nella e le vova. Eutychiano scrisse parimente parecchie lettere alle Chiese Pasqua.



CAJO.

# CAPITOLO XIII.

Cajo della Dalmazia creato Pontefice 16. Decembre 283.

Insolenze de Manichei, e bando Imperiale contro di essi. Hierace, e sue Heresie; e grazioso successo tra un Hieracita, o un Cattolico.



Ome che la novità alletta, la libertà stimola, & à ciafcun piace la Legge à suo capriccio, non così tosto si divulgata quella di Manete, che viddesi ampiamente ricevuta non solamente nel nativo paese, mà eziandio nelle lontanissime regioni dell' Africa, con la solita licenza dell' Heresia nell' eccitar tumulti, sollevar sedizioni, & anhe-

Primo bando Impertale contro i Manichei.

lar' à rapine. Reggevano allora l'Imperio Romano li due Imperadori Diocleziano e Massimiano, inimicissimi di ogni publico moto, che tendesse particolarmente alla inquietudine de'popoli, ch'eglino reggevano in un'altissima pace. Onde non potendo non odiare la disparità di quella Religione, che rendeva arroganti, & inquieti li feguaci, la prohibirono con severissimo bando, quasi essi Gentili fossero da Dio eletti à castigar la prima volta gli Heretici sotto la sferza del braccio secolare con la confiscazione de beni, la rilegazione delle persone, l'abbrucciamento de'Libri, e la perdita irremissibile della vita; e su providenza del Cielo, che i più fieri persecutori del nome Christiano unissero in un certo modo lega co' Christiani, e sin da que' primi tempi facessero palese al Mondo, che i nimici di Christo sono inimici degli Huomini, e non men degni de' castighi di Dio, che offendono, che de' Principi, i cui stati conturbano. Fu formidabilissimo il bando, che in questo tenore essi trasmessero in forma di lettera à Giuliano Proconsole dell Africa [a]

a in Cod. Greg. tit. ar Malificus, & Manichaistib. 7.

Diocletianus, & Maximianus nobilissimi Augusti Iuliano Proconsuli Africa.

Otia maxima interdum homines in communiorem conditionis natura hominum modum excedere hortantur, & quadam genera immanissima, ac turpissima doctrina superstitionis conducere suadent, ut sui erroris arbitrio pertrahere & alios multos videantur, Juliane charissime. Sed Dii immortales providentia sua ordinare, & disponere dignati sunt, qua bona, & vera sunt, & multorum, & bonorum, & egregiorum Virorum, & sapientissimorum consilio, & tractatu illibata probarentur, & statuerentur; quibus nec obviam ire, nec resistere fas est, neque reprehendi à nova vetus Religio deberet. Maximi cnim criminis est, retractare qua semel antiquitùs tractata, & definita sunt, & statum, & cursum tenent, & possident. Unde pertinaciam prava mentis nequissimorum hominum punire, inde ingens nobis studium est. Hi cnim, qui novellas, & inauditas settas deterioribus Religionibus opponunt, ut pro arbitrio suo prava excludant, qua divinitùs

203

concessa sunt. Quoniam nobis, de quibus solertia tua serenitati nostra retulit, Manichxos audivimus eos nuperrime, velut nova inopinata prodigia in hunc Mundum de Persica adversaria nobis gente progressa, velorta esse, & multa facinora ibi committere, populos namque quietos perturbare, nec non civitatibus maxima detrimenta inferre; & verendum est, ne forte, ut fieri assolet, accedente tempore conentur execrandas consuetudines, & istas bas leges Persarum, innocentiores natura homines, Romanam gentem modestam. atque tranquillam, & universum orbem nostrum, veluti venenis de suis male polis inficere. Et quia omnia, que pandit prudentia tua, in relationem Religionis illorum, genera maleficiorum statutis evidentissimorum exquisita, & adinventa commenta, adeo eorum ruinas, atque panas debitas, & condignas illis statuimus. Jubemus namque, Auctores quidem, ac Principes, una cum abominandis scripturis eorum severiori pana subjici, ita ut flammeis ignibus exurantur: consectaneos verò, & usque adeo contentiosos capite puniri pracipimus, & eorum bona fisco nostro vindicari pracipimus. Si qui sanè etiam honorati, aut cujuslibet dignitatis, aut majores persona ad banc inauditam, & turpem, atque per omnia infamem sectam, vel ad do-Etrinam Persarum se transtulerunt, eorum patrimonia fisco nostro asociari facias, ipsosque forensibus, pel Franensibus metallis dari. Ut igitur stirpitus amputari mala, & nequitiæ de saculo beatissimo nostro possint, depotio tua jussis, ac statutis tranquillitatis nostræ maturius obsecundare. Così eglino. Esarebbe stato molto giovevole alla Chiesa Cattolica cotal bando di quegl'Imperadori idolatri, se al disegno conceputo havesse corrisposto favorevole ancora il successo.

Conciofiacofache nell' anno seguente all' accennata costituzione surse Hierace, e sue nella Provincia d'Egitto un velenoso rampollo del germe Manicheo, che Herene. aggiunte movo male à quelle già infette Provincie. Hierace su questi, Huomo d'infigne erudizione, e peritissimo nello studio della Medicina, Filosofia, e Magia, di cui scrisse S. Epifanio, [a] Egregie novit Agyptiam a S. Epiph. Har. 67. linguam, & in Graca non modice clarus erat, omnibusque modis acutus. Egli nacque in Leonzio Città d'Egitto, ove sù educato da' Genitori nella Fede Christiana; ma b non permansit in politia Christi, impegit enim, b idem bid, & lapsus excidit: nam, ut clare dicam, à veteri, ac novo testamento discedens, & inipso expositiones faciens, docuit à serpso à propria vanitate, quod ipsi visum est, & quod ipsi in mentem venit. Sopra il fondamento de' due principii infinuò, come Manete, l'odio contro il matrimonio, e sostenne, come Marcione, che ai Celibi solamente sosse destinato il Regno de' Cieli: per la qual cosa gli Hieraciti sortirono [c] essi ancora il nome di Abstimen- c S. Philast. c. 85. tes. Circa la Grazia, non ammetteva salvi li Figlinoli defunti avanti l'uso della ragione, allegandone in confermazione il detto di S. Paolo, [d] Non co-d 2, ad Timoth. 2. ronabitur, nisi qui legitime certaverit; come se non havesse Giesis Christo pugnato per essi, conterendo loro la Gloria in virtù del Battesimo avanti le fariche della battaglia. Egl'introdusse ancora una diversità superstiziosa di cibi, asserendone alcuni prodotti dal Dio Buono, altri dal Cattivo; & esecrò l'uso del vino, forse più di Manete, benche confessasse l'uva creatura del Buono; onde S. Agostino [e] rimproveralo, come se Hierace ado- e s August, avud rasse il vino nelle viti, e lo detestasse ne' bicchieri. Sostenne eziandio Cart Rubel, l.c. l'Heresia de' Melchisedechiani, e pretendendo di spiegare adequatamente egli il primo l'alto Misterio della SS. Trinità, addusse la similitudine della

lucer-

204

lucerna di due lumi, applicando l'uno al Padre, l'altro al Figlinolo, riprea S. Hilar de Trin. fo [a] perciò come stolto da S. Hilario, che distintamente espose il vero senso Cattolico di quelle parole, Lumen de lumine. Quindi compilò dal Perì Archon di Origene un cumulo d'Heresie in un Volume, che intitolò Aßessorium Isaia; in lingua Greca molti Libri scrisse, e nella nativa Egib S. Epi b loc, cit. ziana quello della Esposizione dell' Opificio di sei giorni. [b] Hic senex mortuus est, soggiunge S. Episanio, & Psalmos etiam multos recentes confinxit; e da esso riconobbero li Manichei in Africa i loro primi avvantaggiosi progressi.

c Evagre in vit. co, & un Hiera-

Un prodigiolo successo [c] raccontasi seguito in comprovazione del-Giatiofo fucces la Fede Cattolica trà il S. Monaco Macario, & un' Heretico seguace di to trà un Ca toli- Hierace, che gonfio di dottrina, e torbido di genio haveva introdotta una mostruosa consusione sra gli Eremiti dell' Egitto. Macario, ch' era tanto avvanzato in età, quanto vecchio insenno, insofferente di cotant' arroganza, preselo un giorno à disputa, & adoperò con lui ogni possibili forza di ragioni, e dipreghiere, ò per convincerlo, ò per allontanarlo dal commercio di que' Beati Anacoreti. Tutto però invano: conciosiacosache con tanti raggiri l'astuto Hieracita deluse gli argomenti, e ribattè le suppliche del zelante Monaco, che à questi, per cedergli in tutto, altro forse solo non mancava, che di confessarsi per vinto. Tuttavia Macario tanto ritrovossi lontano dal cedergli, quanto più fermamente credeva di non dovergli cedere; onde mosso da spirito superiore al naturale, Andiamo, dissegli, al Cimiterio, e chì di noi meglio crede, renda pera testimonianza di sua Fede conrisuscitare un Cadavere, e decida la lite un morto muto dal sepolero. Inhorridissi l'Avversario al formidabile invito, mà l'impegno vincendo l'horrore, Eccomi pronto, rispose trà timoroso, e dubioso del successo; e giunti al destinato luogo, Ecco il sepolero, soggiunse Macario all' Hieracita, chiama un Defonto, erisorga. A voi venerabile Padre, replicò l'Heretico, appartiene il primo à far la prova, che sete stato il primo à far l'invito; E sarò il primo, ripiglio Macario, à far prova di mia Fede; Olà (e chiamò per nome un' Eremita quivi sepolto da un mese) vieni, risorgi, e in nome di Dio rendi giustizia alla sua Fede, ed alla mia. Rispose il Cadavere dalsepolero, e con un santo tremore degli Astanti uscitone suori, e toltasi con le proprie mani dal capo la benda, Eccomi, disse, à darragione alla Verità, e basta sol, ch' io parli per dimostrar qual' ella sia. Il Hieracita, che sorpreso dalla espettazione del miracolo attendeva l'esito di una tanta novità, quando udi risponder voce humana dal sepolcro, e dal sepolcro vidde uscir suori il morto, hebbe esso à rimaner' estinto in luogo del risorto; e dubitando, che il fuo imaginato timore non ridondasse in vero avvenimento, si diè in preda a una così spaventosa, e precipitata suga, ch'esso à tutta lena correndo, ed i Monaci à tuttapossa seguendolo con le sassate, si dileguò così subitamente dagli occhi di tutti, che non si hebbe più nome, nè sama, ove trasportato egli fosse ò dal Demonio, ò dallo spavento. E tal differenza appunto notò Tertulliano frà i Cattolici, e gli Heretici: quegli, come Macario, dan'vita ai morti; questi, come Manete, dan'morte ai vivi, tin [d] Volo, dic'egli, virtutes Hæreticorum proferre; Apostolos in perversum #P-5. Emulantur; ifti enim de mortis suscitabant, illi de vivis mortuos faciunt.

#### CAPITOLO XIV.

Marcellino Romano creato Pontefice 2. Maggio 296.

Persecuzione di Diocleziano, e suoi Editti contro le Persone, le Chiese, & i Libri de' Christiani. Origine dell'Heresia de' Donatisti. Caduta del Pontesice Marcellino, e sua difesa. Morte di Diocleziano, e Massimiano.

Agli Heretici la necessità dell' Historia ci trasporta a' Genhorribile di Diotili, per dover poi quindi ritornare agli Heretici, le cleziane. descriver' una delle più ostinate, & esecrande Heresie, che habbiano giammai per l'addietro insuriato nella Chiesa, cioè quella de Donatisti, che riconobbe per sua origine la persecuzione horribile di Diocle-

ziano. Ella su la decima, e l' ultima degl' Imperadori di Roma contro i Christiani; e la più spietata sì per la durazione del tempo, come per la violenza dell' Editto, e per l'atrocità delle pene. Per gratitudine agli Dei, che havevano condisceso alla prosperità dell' armi Romane contro i Parti, e li Persiani, Diocleziano, e Massimiano risolverono la distruzione della Religione di Christo, che nell' unità del suo Dio abbatteva la multiplicità degl' Idoli del Gentilesimo; e concorrendo il Popolo nel medesimo sentimento, dodici volte esclamò verso i Cesari, che assistevano ai giuochi Circensi nel Cerchio Massimo, [a] Christiani tollantur, e dieci volte in a Inastis S. Sabini simil suono di supplica, Christiani non sint. [b] Spediron' dunque Episc. Spol. gl' Imperadori ai Ministri sparsi per l'Imperio il tremendo Editto, il cui tenore si rapporta da Eusebio in queste parole, [c] Anno c Euseb. 1.8. c. y. decimonono Imperii Diocletiani mense Martio, cum salutaris passionis Dominica festum jam pra foribus esset, omnibus in locis per Impera- Esuohorribile toris litteras palam indictum fuit, ut tum deturbarentur Ecclesia, so-Bando. loque æquarentur; tum Scripturæ Christianorum absumerentur igni; tum qui honorem fuisent adempti, de gradu turpiter deponerentur; tum privati, si modò in professione perstarent, libertate penitus privarentur. Ac primum edictum contra eos editum tale fuit. Non longo post tempore, aliis litteris exeuntibus mandatum est, ut omnes Ecclesiarum Præsides ubique gentium primum conjicerentur in vincula, deinde omnibus machinis adhibitis, Idolis victimas immolare cogerentur. Così Eufebio. Promulgato il Bando, non si può dire, con quanta, premura se ne richiedesse da' Cesari l'esecuzione, e con quanta fierezza corrispondessero i Ministri in eseguirla. Consisteva l' Editto in trè punti, nella morte de' Christiani, nella demolizione delle Chiese, de' Christiani, e nel-

LINO. 2 Sever. lib. 2.

e nella conflagrazione de'Libri. Circa il primo, [a] Hac tempestate, dice Severo, omnis ferè sacro Martyrum cruore orbis infectus est. Quippe certatim gloriosa in certamina ruebatur, multòque avidius tunc Martyria gloriosis mortibus quarebantur, quam nunc Episcopatus pravis ambitionibus appetuntur. Nullis unquam magis bellis mundus exhaustus est. neque majore unquam triumpho vicimus, quam cum decem annorum strab In 1 b. Rom Pon- gibus vinci non potuimus. In [b] Roma solamente nel breve termine di un Mese diecisette mila Christiani suron coronati di Martirio, & in Egitto cento quarantaquattro mila, oltre à settecentomila esiliati; onde

tirizzati nelle dieci persecuzioni, ne assegna per un'anno intiero trenta

tif. in Marcellino .

e Genelrin Chron. [c] Genebrardo, che volle calcolar'il numero di tutti li Christiani mar-

Contro le Tempii de' Chrifti ni.

& Amab. lib. 2.

2 Enseb.1,8.c.2.3. alla propria. [g] Divinas, & Sanstas Scripturas medio foro in rogum

d S. Brig. 1.3. revel. mila il giorno, e Santa [d] Brigida di quei uccisi nella sola Città di Roma, sette mila il giorno, che multiplicati ascendono a più di due milioni e mezzo di Santi Martiri, dal cui fangue trovasi inaffiato il bel terreno di quella Città. Il fecondo punto, che ordinava la demolizione de' Tempii, siì doloroso a' Christiani più della morte stessa, perche più della vita stessa essi amavano la magnificenza del nome di Dio, la cui grandezza era così ben rappresentata in quelle Chiese; e quasi che gl'Imperadori prender giuoco volessero di un cotanto eccesso, comandarono, che in un giorno fossero diroccati tutti li Tempii del Mondo (e quel e Theod, 1.5, e, 28, fatale giorno per maggior' afflizione de' Fedeli cadde [e] appunto nel Venerdi Santo ) acciò più universale sosse il pianto, e più horrida, ericordevole la ruina. Mà Dio nella demolizione generale di tutte le Chiese con prodigioso avvenimento à dispetto de' medesimi Gentili, anzi in faccia loro medesima, mantenne intatto quel massimo Tempio, ch'è Libride Christia. il vero Troseo della Religione Cattolica, cioè il Sepolcro augusto di S. Pietro; quali che acciecasse con gl'Imperadoritutti li Gentili, che ò no'l viddero, ò non considerarono, che invano abbattevano i rami, quando ne rimaneva il tronco, onde germogliano, e prendon'vigore, e forza tutte le rimanenti Chiese del Christianesimo. Successo di cotanto stupore, che può annoverarsi come nota certa della veracità infallibile della Fede Cattolica. Mà la conflagrazione de Libri, che fù il terzo punto, fù il massimo scoglio, dove urtò la nave della Chiesa nella tempesta dell'accennata persecuzione, con riportarne così dolorosa percossaper l'Heresia, che sopravenne, de' Donatisti, che per lunghissimo tempo ella ne risentì il danno con dilacerazione della Fede, & oppressione del Christianesimo. Imponeva l'editto, che tutti li Christiani rivelassero ai Presidi Imperiali li Libri appartenenti alla lor Fede, per doversi poi irremissibilmente tutti consegnare alle siamme; ed Arnobio Autor di que' tempi [f] riserisce, che con tanta attenzione sosse risoluto questo punto, che fra Sacerdoti Gentili cadesse ancora in discorso, se con quei de' Christiani si dovessero ancora abbrucciare li Libri di Cicerone de Natura Deorum, e de Divinatione, da' quali potevasi prender' argomento della vanità de' lor Dei; ed allegaron l' esempio degli

> antichi Romani, che per la medesima cagione gittarono al suoco li Libri del Religiosissimo Rè Numa. Tanto arrabbiata, e cieca sù la loro serocia, che nell' offesa de' Christiani stimarono eziandio non perdonare

> impositas oculis nostris aspeximus, piange di esse amaramente Eusebio.

On de

LINO.

Onde avvenne, che gli atti numerosi de' Santi Martiri descritti da' Notari della Chiefa, riveduti, & efaminati da' Diaconi, & approvati da' Ponrefici, le loro memorie, e gesti, e quanto v'èpiù d'illustre nell'Antichita, rimanesse tutto con irreparabil danno preda del fuoco, e poche carte campassero da quel diluvio d'incendii. Della sola Sacra Scrittura, come di sua propria lettera, prese difesa Dio, benche contro di essa fosse principalmente indirizzata la rabbia degl' Idolatri. Poiche gran mercè alle molte copie, che ne correvano, e in uso degli Ecclesiastici, e in fervizio delle Chiefe, fiì dal Cielo rifervata immune, & intatta, per tesoro, e patrimonio del Christianesimo. Hor dunque infinito sù il numero di que' gloriosi Campioni, che amaron meglio di sottoporre il collo alle spade, che di consegnar' i sacri Libri nelle mani degl' Idolatri, e di effi la Chiesa sà honorevol memoria nel Martirologio del secondo giorno di Gennaro con queste parole, Roma commemoratio plurimorum Sanctorum Martyrum, qui spreto Diocletiani Imperatoris edicto, quo tradi sacri Codices jubebantur, potuis corpora Carnificibus, quam Santta dare Canibus maluerunt. Ma non senza eterno rammarico del Christianesimo non sù forse inseriore il numero di quei, che ò atterriti dall'atrocità delle pene, ò allettati dalla magnificenza de'premii, con facrilega prontezza consegnarono a' Gentili li facri Codici; onde con meritato obbrobrio della lor fama furon eglino poi detti Traditori, [a] Traditio Codicum facta est, unde coperunt appellari traditores. 2 S. Aug. de bapt. E come che i Ministri idolatri con particolare inquisizione richiedevano Prima Origine tal consegna dalle mani de' Vescovi, e degli Ecclesiastici, come Deposi- dell' Heresia de' tarii proprii delle Sacre Scritture; così eglino in maggior numero fi resero rei con l'opera, e traditori col nome. Di cotanto abominevole eccesso divenutine più degli altri colpevoli li Vescovi dell' Africa, ò per coscienza del fatto, ò per rossor del misfatto, fatta unione, conspirarono contro quei, che con heroica costanza havevano sostenuto lo sdegno de' Persecutori, e formarono quello scisma immortale, che lacerò in tante strane guise il seno alla Chiesa con l'Heresia horrenda de' Donatisti, di cui havendo noi fol accennati in questo luogo i principii, descriveremo poi ne' futuri racconti i successi.

Di San Marcellino, per renderragione alla nostra Opera, basta dire, nioni della caduche in tempi travagliofissimi di spietata persecuzione impugnò l'Heresie, ta di Marcellino. che vagavano, e sin da' primi anni del suo Pontificato diffusamente [b] b Baron, ann. 296. scriffe al Vescovo Salomone contro quella particolarmente del Samosateno. Nel rimanente, ò egli facrificasse agl' Idoli, come attestano gli Atti molto depravati di que tempi, il Martirologio, & il Breviario della Chiesa Romana, solita à venerare, anche con suo dispendio, le memorie dell' Antichità; ò innocente fosse dell'apposta colpa, come afferma [c] S. Agostino, e prova [d] à lungo il Baronio; rimetriamo [e] c S. Aug. de bapr. altrove il Lettore, e solamente qui ci aggrada il soggiungere, che al pu- contra Petil. Lio. blico de Fedeli poco rilieva, se il Pontetice Marcellino cadesse, ò non d Baron. ann. 302. cadesse; poiche s'egli non cadde; merito per se la lode di costante; e n. 96. & seq. nostra His'egli cadde, nulla pregiudicò alla veracità del detto di Christo [f] Ro-stordelle dieci pergani pro te, Petre, ut non deficiat fides tua. Conciosiacosache l'infallibi- fecuzioni part. 3: lità del Pontificato Romano non è ristretta al fatto della persona, che f Luc. 22. può prevaricar come Huomo; mà al merito della dignità, che rende

208

Secolo III.

LINO. 2 Bellarm. de Roman.Pont.l.I.c.28. 1. 2. c. 19. Idem 1.4. c.8. prascript. c.23. Bellarm, loc.cit.

sacro ogni suo Oracolo; onde al publico della Chiesa [ a ] può maggiormente nuocere la dottrina de Papi, che gli esempii. Nè S. Marcellino, benche cadesse, [b] Docuit aliquid contra sidem, come Dottore Tertull.in lib.de universale, e Vicario di Dio; mà commesse solamente quell'errore, che Tertulliano chiamò [ c ] Error conversationis, non pradicationis: e traboccò in quell'eccesso, [d] Actu externo ob metum mortis, come Huomo sogetto alle passioni della natura, dalle quali avvien, che ciascun libero sia, quando muore. Onde di esso poi leggesi un gloriosissimo Martirio, con il quale sufficientemente purgò la sua fama ò macchiata con ragione, ò incolpata à torto con la supposta caduta.

Fine del Terzo Secolo.



# QUARTO SECOLO

CONTIENE

## LIPONTIFICATI

DI

Marcello, Eusebio, Melchiade, Silvestro, Marco, Giulio, Liberio, e Felice II., Damaso, Siricio, & Anastasio;

E

#### L'HERESIE

D E'

Donatisti, di Arrio, e lor Seguaci, di Fotino, di Audeo, di Aezio, Eunomio, Apollinare, Macedonio, de Luciferiani, di Helvidio, di Gioviniano, di Helpidio, di Priscilliano, e degli Origenisti.



Veritas quastionibus ventilata clarescit, Species aromatica pistillorum tunsione fragrascit, Ecclesia oppressione malorum crescit.
Petr. Cellensis lib. 5. epist. 4.



# SECOLO QUARTO. CAPITOLO I.

Marcello Romano creato Pontefice 21. Novembre 304.

Vescovi Traditori, loro Sinodo in Cirta, e risoluzione e Scisma de' Donatisti.



On ha arme più potente l'Heresia, che l'unione de' Compagninel male; onde bene spesso avviene, che il mal fatto da molti, apparisca in un certo modo decoroso, e lodevole appresso tutti. La persecuzione, che scosse le Chiese del Christianesimo, quasi abbattè quelle dell' Africa, le quali ne riceverono così profondamente impresse le ferite, che ne per rimedii applicati, nè per corso di tempo poterono giammai scancellarne

le cicatrici. Molti Velcovi di quelle Provincie divenuti rei di facrilego misfatto, havevano consegnati ai Ministri Cesarei li sacri Codici, con rendersi de Vescovi Tra-colpevoli di un delitto tanto più enorme, quanto più opposto alla costanza ditori Donatisti. Sacerdotale del loro stato. Dissimulandosi però da tutti il successo, ciascun sfuggivane l'accusa, e sotto finti pretesti ò negavane la commissione, ò diminuivane l'enormità, ò allegavane la discolpa. In questa disposizione di cofe morì il Vefcovo di Cirta nella Numidia , e la di lui morte fù più fatale alla Christianita, che ad esso, perche in tal congiuntura unitisili Vescovi circonvicini a dar successore al Desunto, formarono un Seminario di dissensioni, d'onde surse prima lo Scisma, epoi l'Heresia de' Donatisti; conciosiacosache ritrovandosi eglino macchiati della medesima pece di haver consegnati li sacri Libri alli Persecutori Idolatri, per salvar la lor fama [a] incolparon l'altrui fede, e rinversarono sopra i Vescovi Cat-as Augusticontra tolici la cammia del tradimento, di cui essi erano stati li veri complici estimali del tradimento, di cui essi erano stati li veri complici estimali del tradimento, di cui essi erano stati li veri complici estimali estimali del tradimento, di cui essi erano stati li veri complici estimali estimali del tradimento, di cui essi erano stati li veri complici estimali estimal pria viltà con l'esempio de' Compagni. Presedeva à questo diabolico Concilio Secondo Primate della Provincia, cioè un de' maggiori Traditori di quella Conventicola, & il luogo dell' adunanza era la cafa di Donato Vescovo di Casenere nella medesima Numidia, Traditore anch' esso, mà l'un', e l'altro di autorità presso i Padri, e per giurisdizione di Posto, e per convenienza di alloggio. Questi dunque proposero il partito, che per etimersi dalla taccia di Traditori dovevano rigettar in altri il proprio errore, e seguitar nell' impegno del mal fare, e peggio dire, con unione d'animi, come appunto ritrovavansi quivi uniti di corpo. Fù perciò scelto per oggetto principale del loro sdegno Ceciliano Primate, e Vescovo di Carthagine, Ecclesiastico accreditato in ogni

212

i: Ioro Scifma contro Vefcovi Cattolici.

a Idem bis,

pregio di virtù Apostolica, e per questa causa lor preveduto, e temuto Contradittore, e contro il quale dovevan essi i primi! insorger nell' accusa, per non esser da lui prevenuti con lapenna. Ed in esecuzione di questa risoluzione su nell' Assemblea concordemente accusato Ceciliano di haver tradita la Fede con vituperofa confegna de'facri Codici, e conseguentemente deposto dalla Dignità, [a] alla quale assunsero Majorino, siccome alla Sede Vacante di Cirta Paolo, ambedue diffamati Traditori, l'un de quali, cioè Paolo, subito vendè agl'Idolatri li Vasi della sua nuova Chiesa, e l'altro, cioè Majorino, che per la qualità del Poito, e per la fama di essere stato dichiarato Competitore, & Avversario del Primate deposto di Carthagine, si dichiarò come Capo della Fazione, e propose la divisa della Setta, e la massima della nuova Heresia, che su, esser perita nel Mondo la Fede Cattolica, e sol rimasta presso loro. Poiche, com'essi dicevano, componendosi la Chiesa solamente di giusti, tutti, suor ch'essi, havevan perduta la Giustizia, ò con la tradizione de' Libri, ò con la communicazione con Ceciliano, publico Traditore del Christianesimo. Risoluzione sol propria de' Disperati, e che nel progresso del tempo sè comparir la loro scusa molto più esecrabile, che'l peccato. Da questo successo riconobbe la sua origine lo Scisma, l'Heresia, l' assunto, el'impegno dell'horribilissima Setta, che da Donato di Casenere denominossi allora de' Donatisti, che scorse poi qual suria d'Inferno per l'Asia, Africa, & Europa à danno irreparabile del Popolo di Dio.

Allo Scisma de' Donatisti nell' Africa con deplorabil disgrazia di questo Secolo accoppiossi di pari nel tempo, e negli avvenimenti quello de' Meleziani nell' Egitto, che partori l'altra formidabil' Heresia degli Arriani, alla cui descrizione ci accingiamo con quella prolissità di racconto, che ri-

chiede la gravità della materia, el'horridezza de'successi.



#### CAPITOLO II.

Eusebio Greco, creato Pontefice 5. Febraro 309.

Arrio, sue dottrine, e qualità; e predizioni varie dell' Heresia Arriana.

U Arrio Africano dinazione, di quella parte della Libia, che Arrio, sue qualicon l'Egitto confina, e che avanti di lui havea già prodotto l'altro fiero mostro di Sabellio. Era huomo fisso di mente, tenace di opinione, e dedito allo studio, mà colsolito tarlo, che rode, e macera anche gli huomini di vaglia, pieno di ambizione, edisuperbia; per lo che non trovando pasco-

lo adequato al suo orgoglio nella Provincia nativa, passò in Alessandria, Città che fioriva in pregio di scienza, e Patriarcato il più sublime in dignità doppo il Romano, governato allora da Pietro, il quale poco doppo fu coronato di martirio nella persecuzione di Massimino; e quella gran M etropoli cominciava appunto ad esser fieramente sconvolta dall'accennato Scisma di Melezio Vescovo di Nicopolinella Thebaide, che convinto prima di molti indegni misfatti, frà quali il peggiore, & il maggiore annumeravasi quello di haver rinegata la Fede, era stato poi da un Sinodo convocato da quel Patriarca degradato [a] della dignità, e scom- a S. Athaniapelia. municato. Mà egli tanto più alieno dal pentirsi, quanto più irritato dal rimprovero, haveva adunati Seguaci, e con la forza delle armi fattofi riconoscer per Vescovo, haveva temerariamente, e publicamente esercitate le funzioni proprie del Patriarca, & incolpato eziandio Pietro di viziosa facilità nell'accettare à penitenza li caduti, com'esso solo fosse l'osservante de' Canoni, e'l zelante dell'Ecclesiastica disciplina; qual fraudolente ripiego procacciandogli aura di fantità, convocò al fuo feguito gente malcontenta, e venale, che sotto di lui, come sotto Capo autorevole, formò fazione formidabile in quella Chiefa. [b] Frà il torbido di cotan- b Sozom. l. I. c. 14. to tumulto divisò Arrio di poter' avvantaggiar le sue superbe pretenzioni, e mal configliato gittossi al partito di Melezio, ch'egli giudicò più bisognoso di Seguaci, e più atto à ricever', e coltivar' il fuoco della dissenzione. Mà ò che Melezio non si fidasse di questo nuovo Partigiano, ò non l'honorasse, come il superbo si figurava, egli abbandonò prestamente lo Scisma, e si rivolse pentito à S. Pietro suo vero Patriarca, dal quale fù accolto con gran bonta, e creato poco doppo Diacono di quella Chiesa. Manon durò in quel Posto il di lui spirito ambizioso, & inquieto, e scorgendo cresciuta in numero, e in sama la Setta di Melezio, si rigetto di nuovo alla parte Scismatica; onde si da S. Pietro, che Prosezia di S. Piefortemente sdegnossene, come recidivo solennemente scommunicato, tro Patriarca in & escluso affatto dalla sua communicazione, benche molte volte egli tro Arrio. del duplicato fallo implorasse supplichevole il perdono. Haveva quel Santo Patriarca lumi straordinarii dal Cielo, e conosceva la malvagità di Arrio, e il di lui fimulato pentimento, e qualmente caminava di concerto con gli Scismatici per tradire la Chiesa; anzi come se Tomo I.

214 prevedesse la dilui Heresia, sin d'allora egliscrisse quelnobilissimo Libro

2 Hunccitat Con cil. Chalc. act. 1.

b In All s Maray rii S. Petri, qua vitat Earon, ann. 310.11.4.5 5.

[a] de Divinitate, nel quale profondamente riprova gli errori, che sopravennero, degli Arriani. Achille, & Alessandro due riguardevoli Sacerdoti di Alessandria havevano più volte interceduto per lui, [b] e duplicarono poi tanto più vive le preghiere, quanto più prossima eglino vedevano la partenza dal Mondo del loro Santo Patriarca, allor che vittorioso de tormenti tutto festoso se n'andava alla morte; mandando suori S. Pietro un gran sospiro dal cuore, queste parole disse, che registrate negli Atti del suo martirio, surono poi tutte avverate dal successo. Non credete, ò miei fratelli, che io con questa durezza voglia parere inflessibile à ricevere à penitenza un Peccatore contrito; bò io, che son Peccatore, altrettanto bisogno di compassione, quant' egli. Mà quell' altissimo Signore, che penetra il cuor di tutti, mi ha ripelato, che non altrimenti riceva nella communione de' Fedeli uno, che simulatamente finge la vera Religione. Giesù Christo questa notte mi è apparso cou veste logora, e lacera, e mi hà detto, che Arrio era quegli, che in così strana guisa l'haveva ridotta, che non acconsentissi in verun modo à quelle preghiere, che hoggi voi per lui mi fareste, che nel rimanente io me ne andassi alleg ro al martirio, che tutti e due voi mi sareste succedutil' un dopo l'altro nel Patriarcato Ales-Altra profezia di sandrino, e che vi comandassi, come faccio con quell'autorità, ch' egli sopra S. Antonio Abba- voi mi hà conceduta, di non ricever giammai trà Fedeli questo Traditore, che non procura di rientrar nella Chiesa, che per ruinarla. E le parole del Santo furono incontanente figillate col fangue d' un gloriofissimo martic Lucenti in Vita rio. In questo medesimo tempo comparve [ c ] parimente in visione à S. Antonio Abbate una gran mensa, figurata per la Chiesa del Signore, circondata tutta da Muli, che con impetuosi calci la roversciavano, mandandone in quà, e in là gli arredi, e calpestandone gli ornamenti, come poi fecero gli Arriani, bastardume del Christianesimo, e figli Arrio infaufta- prevaricati della Chiefa. Mà furono malamente eleguite le savie ordimente promosso nazioni del Patriarca S. Pietro, al quale essendo succeduto Achille nel roco dal Patriar. Patriarcato, bench' egli in questa prima parte vedesse verificata la profezia, tuttavia ingannato dalle simulazioni di Arrio, senza nè pur far d Sozom. l.r. c.14. prova di questo due volte recidivo disertor della Chiesa l'ordinò [d] Sacerdote, conferigli la dignità di Paroco nella Chiefa Baucalide, che e S. Epiph. har. 69. delle [e] nove Parocchie di Aletsandria ella era l'ottava, e dichiarollo [f] Professore di lettere sacre nella Cathedrale della Metropoli. Do-

vendosi poi doppo la morte di Achille verificar la predizione di S. Pietro anche nella successione di Alessandro, Arrio arrogantemente ostogli, & insofferente dell'onta della repulsa, riguardò sempre il nuovo Patriarca, non come superiore, mà com' emulo, sin tanto, che gli si offerse l'occasione di mostrarsegli apertamente nemico, con que'lagrimevoli suc-

desimo Arrio.

Sacerdote, e Paca Achille.

f Theed.1.3. c.2.

g' Vediil Pontif. di cessi, che asno [g] luogo soggiungeremo. Silvestro.

### CAPITOLO III.

Melchiade Romano creato Pontefice 3. Ottobre 311.

Ricorso de' Donatisti all' Imperadore. Concilio di Roma sopra questo soggetto. Condanna di Donato, e de' Donatisti. Caritate vole progetto del Papa per quietarli. Loro contumacia, e nuovo ricorso à Cesare. Decreti di S. Melchiade contro li Manichei.

A i Donatisti vollero come precorrere ad Arrio e nella dila- Donatisti ricorcerazione della Fede, e nella desolazione della Chiesa. Poi-rono all'Imperache mentre l'uno in Egitto sollevava il Popolo contro S. Alesfandro suo Patriarca, gli altri dall'Africa accusavano illor Primate appresso Cesare, & appresso il Pontesice. Ritrovavasi allora in somma quiete il Christianesimo, e godeva la

Chiesa il dolce frutto della gloriosa pace, che per mezzo della sua conversione, e delle sue armi vincitrici le haveva acquistata Costantino, che regnava unico Signore dell'uno, e dell'altro Imperio; e come che questo pio Imperadore era inclinatissimo agli avvantaggi della Religione Cattolica, tramandandone publiche testimonianze di larghi sussidii in sovvenimento de' Vescovi, e in sollevamento de' Poveri, così parimente haveva scritte honorevoli lettere à Ceciliano Primate di Carthagine in dissaprovazione delle violenze de' Donatisti, & in discredito di Majorino, opposto da essi à lui nel Concilio di Cirta. Onde avvenne, ch'esfendo eglino ricorsi contro i Cattolici ad Anulino Ministro Cesareo ne' Regni dell' Africa, non volle Anulino nè pur dare orecchia al tuono di quelle accuse, ch'egli conobbe direttte all'offesa di Ceciliano, à favor del quale era ben'affetto l'animo di Costantino. E perciò indirizzarono li Donatisti à dirittura à Cesare le lor doglianze con un Memoriale, ò Libello dinotante nel solo titolo la loro Heresia, & impegno, [a] Libellus Ec- a Optat. Milev. clesia Catholica criminum Caciliani, traditus à parte Majorini; Rogamus te, à Constantine optime Imperator, qui de genere justo es, in Africa inter nos, & cateros Episcopos contentiones sunt; Petimus, ut de Gallia nobis Judices dari pracipiat pietas tua. Così eglino brevemente, & arrogantemente. Mà i più temerarii riputando inutile al loro sdegno lo sfogo di pocheparole consegnate in carta, che vola, vollero animarle con lo spirito più penetrante della voce, e con penoso, e lungo viaggio presentatisi avanti Cesare, che in Francia allora si tratteneva, accumulazono accuse, & elaggerarono scandali, per irritar l'animo di Costantino contro Cecilia-, no, e generalmente contro tutti li Vescovi communicanti con la Chiesa Cattolica, e contradittori in conseguenza di Majorino. Udi pazientemente Cesare la lunga Iliade dell'esposte querele, e poi loro rivolto, queste parole [b] Pleno livore respondit; Petitis à me in saculo judicium, 5 Idenible.

con: . Parmen. l. s.

DE.

Concilio intimato in Roma à queil'effetto.

de Baron, ann. 312. num. 84.

Donato .

Avversione eterna de' l'onausti contro Melchiade.

d Vedill Pontif. di Anustas:0.

e S. Aug.epift. 162.

Prudente tempe-ramento del Papa sopra gli affari de' Donatisti.

Nuovo ricorfo di

f Optat. cont. Parmen, lib. I.

g Apud Bar, ann. 313. 11. 31.

cum ego ipse Christi judicium expettem? lasciando non men deluse, che derise la supplica, la contradizione, ele querele. Tuttavia Cesare per non parer di negar tutto à chi egli era risoluto di contradire à tutto, con savia moderazione deputò trè Vescovi al Pontefice, a cui rimesse come à proprio Giudice l'affare, ordinando, che tanto Ceciliano, quanto Donato di Casenere si portassero à Roma, ciascun con dieci Vescovi del suo \* Eufes, lise, e. s. partito, per [a] contestare il litigio in quel massimo. Tribunale con la presenza medesima de' Contradittori. Per decider dunque una tanta causa, che teneva agitata tutta la Christianità, convocò Melchiade in Roma un Concilio, in cui oltre alli trè accennati Vescovi di Francia, ne intervennero altri quindici delle Città più proffime à Roma, cioè Merocle di Milano, Floriano di Cesena, Zotico di Quinziano, Stemmo di Rimini, Felice di Fiorenza, Gaudenzio di Pisa, Costanzio di Faenza, Proterio di Capoa, Theofilo di Benevento, Savino di Terracina, Secondo di Palestrina, Felice di Cisterna, Massimo di Ostia, Evandro di Urbino, e Domiziano di Tarantafia. Sedevano questi come Giudici, mà presedeva opt. Milev. 1. 1. à tutti il Papa come Capo. Li dieci, [b] che seco condusiero Ceciliano, e Donato, assisterono come Accusatori dell'una parte, e dell'altra. Il Cone Idemibid. & in- cilio congregossi nel Palazzo del Laterano, donato [c] l'anno avanti da Costantino al Pontesice; e la risoluzione si la medesima, che aspettar si poteva dall'incorrotto giudizio di quell'augusto Consesso. Conciosiaco-In cui dal Papa sache doppo lungo esame rinvenute le calunnie de Donatisti insussie scommunicato stenti alle prove, sii confermato Ceciliano nel Vescovado di Carthagine, dichiarato intrulo Majorino, e scommunicato Donato con tutta la fazione

> contro Melchiade, di cui eglino ne laceraron prima con esecrabili detti la Persona, e morta la Persona eternamente ancora la fama. Mà il savio Pontefice dispreggiando le vane doglianze di gente appassionata, più intento à curar la loro piaga, che à udirne i lamenti, propose loro un partito, progettato poi altre [d] volte in altre età da' Pontefici, e sempre giudicato, mà non giammai provato valevole ad estinguere i litigi de'Scismatici, cioè

> de'Scismatici. Dal qual fatto hebbe origine l'avversione de' Donatisti

che per togliere lo scisma, Chi di essi, ò Cattolici, ò Donatisti sosse stato il primo ordinato Vescovo di una qualche Città, ò provenisse l'Ordinazione da Ceciliano, ò da Majorino, quegli per anteriorità di tempo dovesse all' altro preferirsi, & il posposto havesse intanto il nome, & autorità di Vescovo sopr'altra Plebe di altra Città, [e] Ita ut, come dice

S. Agostino, quibuscamque locis duo essent Episcopi, quos dissensio geminasset, eum confirmari vellet, qui fuiset ordinatus prior, & alteri Plebs alia regenda provideretur. Del qual paterno temperamento esclama in lode di

S. Melchiade il sopracitato S. Agostino, Ovirum optimum! O Filium Cyristiana pacis! O Patrem Christiana plebis! Mà tanto lungi andò, che si atterrisse Donato al tuono della condanna, ò si ammollisse alla convenienza

dell'aggiustamento, che non dubitò di appellar dalla sentenza del Papa à Donato à Cesare, quella di Cesare, cioè dal Tribunal di Dio à quello del Mondo, con dissapprovazione, alterazione, e nausea del medesimo Costantino, che

rivolto agli Astanti, O [f] rabida, disse, furoris audacia! Sicut in causis Gentilium sieri solet, interpellationem interposuerunt; ed in segno della sua Imperiale avversione scrisse [g] una lettera circolare à tutti li

Vescovi Cattolici in attestazione della sua Fede, in corroborazione della

lor costanza, in detestazione de' Scismatici. Volle intanto, che in Brescia, dov'egli allora ritrovavasi, si trattenessero Ceciliano, e Donato, affinche il lor ritorno in Africa non irritasse i contumaci con discapito

della Religione, e pregiudizio della publica quiete.

Mà se invigilò Melchiade contro i Scismatici, non siì men zelante in Decrett di Melopporsi a'Manichei, che da lontanissime parti portatisi à Roma, quivi, chiade contro di come in Reggia di Fede pretendevano di clear la standardo di Manichei. come in Reggia di Fede, pretendevano di alzar lo stendardo infame dell' Heresia. Nel Libro de'Romani Pontesici dicesi di lui, Et Manichai inventi sunt in Urbe ab eodem; e seritrovolli, represseli ancora con pronti Decreti, fra qualiregistrasi il seguente, [a] Ne ulla ratione die Dominica a Apud Carrier. jejunium quis fidelium ageret; essendo che li Manichei, come si [b] disse, in Melchiade. offervavano il digiuno della Domenica per opporre la lor nuova Legge Eutychiano. all'antica de' Cattolici, che celebravano quel giorno con facre feste, e canti. Sicche il Pontificato di Melchiade sù breve, se si riguarda la durazione, ma di celebre ricordanza, se si considera l'abbattimento del Gentilesimo sotto l'Imperio di Costantino, le agitazioni, e la condanna de' Donatisti, e il merito di esser'esso annoverato dalla Chiesa il primo frà tutti li Pontefici suoi Predecessori nel numero de'Santi senza strazio di morte violenta, [c] Martire senza sangue, e Confessore invitto di Santità c Ciacc. in Melch. Apostolica, edicostumi.

& Battagl. nel Conc. di Arles par. I,n. I, an. 314.



## CAPITOLO IV.

Silvestro Romano creato Pontefice 1. Febraro 314.

Nuovi ricorsi, tumulti, Heresie, e condanna de Donatisti. Heresie di Arrio. Concilio di Nicea: Suo Corso, Risoluzioni, Canoni, e Decisioni contro gli Arriani, Quartodecimani, e Novaziani. Principio della persecuzione degli Arriani contro S. Atanasio. Conciliabolo di Tiro, e condanna ingiustissima di Santo.

Nuova appe'la-zione de'Donatiti nel Concilio di Arles.



A condanna seguita nel Laterano irritò gli animi de' Donatisti, i quali, come avviene a' rei convinti, mà non vinti, traboccando in eccessi di maldicenze minacciarono di turbar con sollevamenti, e tumulti la publica quiete, che Costantino haveva data al Mondo, e riconosceva come figlia delle sue fatiche. Per lo che Cesare mosso da genio

2 An. 314.

Ginlio in principio.

c Calvin. arud Bail. tom. 2. Conc. di Arles an. 314.

Censura di Calvi.

3.5.3.

più tosto inclinato all'aggiustamento, che al rigore, richiesto con replicate suppliche à condiscendere all'appellazione dalla sentenza Pontisicia, acconsenti alla domanda, [a] e ne rimesse la revisione à un Concilio di Vescovi convenuti in Arles, dove per affari dell'Imperio egli si b Vedi il Pontif.di era portato. Benche l'esser esso allora [b] Catecumeno, e non assatto Christiano, diminuisse la colpa di una condiscendenza non assatto Christiana; tuttavia la di lui fama non andò esente da meritata censura in un'azione senza esempio delle trascorse età, e non mai nelle suture approvata da' Cattolici. Egli però nobilitò la reità dell'appellazione con la magnificenza del tratto, provedendo à regali spese ogni bisognevole al viaggio de' Vescovi, che concorsero nel Concilio al numero di ducento sin da lontanissime parti della Sicilia, e dell'Africa. Non ostante che [c] Calvino pretenda, che non presedesse il Papa in questo Concid Battazi. Concil. lio, il quale da alcuni [d] su anche chiamato Generale; tuttavia è cosa indubitata presso i Scrittori, che Silvestro vi deputasse quattro Legati, cioè Claudio, e Vito Preti, ed Eugenio, e Ciriaco Diaconi, per rappresentare in esso la Persona del Pontefice; e benche le lettere Sinodino contro l'auto, che si ritrovino spedite sotto il nome di Marino Arcivescovo di Arles, rtta del Pontence. d'onde raccoglie Calvino l'esclusione della Presidenza Pontificia, ciò non diminuisce, anzi accresce l'ampiezza dell'autorità di S. Silvestro, e Vide Schelest. in cui nome, oltre alli quattro riseriti Legati, presiede Marino, che an 19. illu. r.our. no cui nome, otte am quaetto rient Legato, place Apostolica in 2. differe. r. o. come [e] Arcivescovo di Arles era Legato nato della Sede Apostolica in tutta la Francia, Privilegio da' Papi sin'ab antiquo concesso à tutti gli

SILVE-STRO.

Arcivescovi di quella Regal Metropoli. Il medesimo Costantino, benche, come si disse, Catecumeno, volle intervenir [ a ] fra Padri alla di- a Euseb. in Vita scussione della Causa, la quale non portava annesso alcun'articolo di Re-constant.1.1.0.37. ligione, mà il solo esame della validità dell'Elezione di Ceciliano. Era questi un punto di già deciso [b] nel Concilio di Laterano, onde il Congresso di Arles, che sù conceduto da Costantino a'Donatisti più per Nuove condanne evitare il loro esacerbamento con la repulsa, che per avvantaggiarne le de' Donatisti. pretenzioni, nella medesima materia risolvè la medesima Decisione, dichiarando valida l'Elezione di Ceciliano, ed innocente la persona. In esso formarono i Padri parecchi Canoni, fra' quali sono considerabilissimi il settimo, e l'ottavo, in cui anche con rescritto Imperiale si stabilisce, che nè l'Heretico, nè lo Scismatico possan'essere assunti à Presetture nell'Imperio, e che gli Anabattisti, i quali vollero anch'essi intervenire in questo Concilio per far pompa della lor Chiesa con l'avvilimento delle altre, debbano sempre riputarsi da'Cattolici come Ribelli della Chiefa, & Heretici. Mà più fi dibatte la menzogna, più vituperosa apparisce, e maligna. Condannati li Donatisti da due Concilii hebbero ardimento di appellare al terzo, che pur concesso da Cesare per lor maggior rimprovero, e scorno, eglino ritrovarono conforme ne' sentimenti ai due di Roma, e di Arles. Sicche disperati di altro vantaggio cominciarono à farsi giustizia da se, al solito di quei, che non possono sperarla ò dalla ragione, ò dal Giudice; e perche la fazione era numerosa di Vescovi, e di Popolo, gli uni dieronsi a commover la Plebe con le Prediche, e l'altro à intorbidar lo Stato delle Città co'tumulti. Quindi viddesi l'Africa funestata, e sconvolta dasedizioni, ribellioni, e stragi. Possedevano i Cattolicinella Città di Costantino nella Numidia una suntuola Basilica: la invasero li Donatisti, e manomessane la sacra supellettile, ne distrussero sin le mura, e scorrendo come surie Insernali per le prossime Ville con quelle armi, che loro porgeva la rabbia, desolarono Chiese, trucidaron Cattolici, & apriron la prima Scena di quella funesta Tragedia, che hà terminato poi con desolazioni di Provincie, e sangue immenso de' Fedeli. Costantino tardi avvedutosi, che invan procurasi di render soggetti al Principe que' Popoli, che si ribellano à contro di essi. Dio, bandilli [c] irremissibilmente dalle Terre dell'Imperio, e impose c S. Aug. variis dalla con inlocis, quem cipena di morte ai trasgressori del bando. Mà eglino nè amolliti dalla con- tat. Bar. an. 316. discendenza passata, nè atterriti dalle minaccie presenti, dispregiaron ".69. 670. baldanzosamente lo sdegno di Cesare, e per renderlo dispregevole anche alla posterità [d] dichiararono martiri della vera Chiesa tutti quei, che d opt. Milev.l.3. dal rescritto del Principe ò suron mandati in esilio, ò sottoposti alle spa- Loro malignissi, de; e nel suror della loro disperazione presero una deliberazione altret- piego. tanto astuta, che maligna. Ordinarono Vescovo Vittore di Jarba temerario, eperfido Donatista, con ordine, come segui, che nascostamente à Roma si portasse, e in Roma risedesse incognito a'Romani, e da Roma molte Jettere scrivesse ai Settarii della lor nuova Religione sotto nome di Vescovo Romano, affinche con l'equivoco del nome della Città, e con l'autorità supposta di quel Vescovado, egli confondesse i Popoli ò con la persuasione, ò almeno co'l dubio, che il Vescovo di Roma sosse lor Capo, e Partitante di Donato. Ed in fatti sei Vescovi [e] Donatisti l'un doppo l'altro e S. Ang. de har. per lunga età dimorarono in Roma, cioè Vittore, Bonisazio, Encolpio, c.69.

Loro crudeltà.

Macrobio, Luciano, e Claudiano, scelti [a] frà essi è come i più malvagi. ò come i più atti à regger con fraude quel posto. Nè poca avvedutezza richiedevasi in sostenerlo in faccia à un Pontesice, ed in mezzo à una Roma: onde avvenne, che suori della Città esercitassero occultamente gli atti della loro usurpata giurisdizione, ò segregati ne'vicini Colli, ò nascosti nelle prossime Rupi, dalle qualiprovenne a'Donatisti il nome di Montensi, Campiti, e Rupitani. Cesare scorgendone l'ostinazione dissimulonne il risentimento, e dispreggiando d'infierir contro gente ò incapace di senno, ò disperata di coscienza, ritirossi [b] dal fulminato bando, consegnandoli al castigo superiore del Cielo, e tanto poi di essi sece conto, quanto di Huomini, che nell'istesso lor mal fare si distruggono, e svaniscono.

h Vide Bar. an. cit.n. 89.

Primo divulgamento dell' lierefia Arriana,

Mentre infuriava in tal maniera l'Herefia de' Donatisti, Arrio andava come preparando dall'altra parte la sua. Il Patriarca S. Alessandro non haveva maggior' ostacolo nel governo della sua Chiesa, che l'orgoglio di quest'Huomo, creato Paroco dal suo Antecessore, e divenuto poi Emulo, e Contradittore della sua Elezione. Egliperò ssuggiva ad ogni suo potere l'incontro con un Sacerdote poco costante nella Fede, Partitante recidivo de'Scismatici, e che già mostrava ne'suoi portamenti di non desiderare altro, che pretesti di disgusto. Mà l'occasione offerendosi sempre pronta à chila cerca, mentre un giorno il Santo Patriarca spiegava al suo Clero l'alto, & inestabil Misterio della SS. Trinità, in cui siccome è indivisibile l'Unità, così son distinte le Persone, Arrio forsennatamente esclamò, Questa essere sotto altre parole l'Heresia di Sabellio, non potendosi sostener tanta Unità nell'essenza senza confonder le Persone. E come ch'era ancor fresca la memoria di quell'Heresiarca, inhorrore la di lui Heresia, e in molto concetto la dottrina di Arrio appresso gli Alessandrini, su applaudita da molti la massima, e coltivato l'applauso con l'impegno di sostec S. Epish. her. 69. nerla. Infegnava [c] egli in somma, Che il Figlio di Dio non era della medesima sostanza col Padre, e che perciò à propriamente parlare, il solo Padre era vero Dio, egli solo Eterno, Saggio, Buono, Potente, & Immortale; [d] egli Dio ab aterno, mà non già ab aterno Padre, cominciando à divenir Padre allor che produße il Figlio, ò il suo Verbo esteriore, il quale e S. Ambr. de In. non procedendo dalla sua sostanza era [e] stato creato dal Nulla avanti tutte le cose per opera della sua Sapienza, over per mezzo del suo Verbo interiore; esso però era ben Figlio di Dio, e Dio medesimo per participazione, superiore agli Angeli, & agli Huomini, mà di natura inferiore à quella del Padre, capace in sua esenza di pasar dal bene al male, se il Divin Padre non l'havesse reso esente da cotal fiacchezza, per haver sin'ab aterno preveduto, ch'egli sarebbe stato sempre costante nel bene. Quindi scendendo allo Spirito Santo, asseriva [f] anch'egli Creatura, come il Divin Figliuolo. Doppio Heresiarca, Capo degli Arriani, e de' Macedoniani, con sentimenti in nulla diversi da quegli de Gentili, essendo che in sostanza tanto si è adorar Dio come Creatura, che adorare una Creatura come Dio. Ripreselo aspramente S. Alessandro di tant'esecrabili bestemmie; mà Arrio vago di comparire autorevole nell'empietà, guadagnò trè altri Parochi di Alessandria, Carpona, Sarmato, e Collutho, da [g] cui poi venne la Setta de'Colluthiani, che poco doppo perdè il suo nome nell'entrar, che sece nell'ampio mare degli Arriani. [h] Concorfero ne'medefimi sentimenti due celebri Vescovi, Secondo di Ptolemaide nel Pentapoli, e Theona di Marmarica nella

d S. Athan. con. Har. Arr. Decre: .

carn. Dom.c. 6.

\$5. Epiph.har. 69.

Accrescimento della Setta.

g S. Eripin. har. 69.

In Tweedel, I.c.5.

Libia, e come ch'egli era di aspetto, e di spirito avvenente, e maestoso, e di una soprafina eloquenza composta di sillogismi, e ben tirata di argomentisottili, & apparenti, non solamente sedusse Parochi, e Vescovi; ma, come ordinariamente porta il costume degli Heretici, molte nobil Donzelle, che andò di casa in casa allettando sin'al numero di settecento, alcune delle quali gli [a] servirono ancora di Concubine. Risvegliossi fieramente allora il Patriarca, e risoluto di segregar cotal pecora insetta dal suo greg- a Theod.l,1.c.4. ge, in un Concilio di cento Vescovi delle Provincie dell'Egitto, e della Libia condannò l'afferta Heresia, escommunicò, edepose [ b ] Arrio dal b Idemlib.3.c.3. Sacerdozio, scacciandolo dalla Chiesa, e dalla Città con tutti quei, che del Patriarca S. leguivano il suo partito. Condannata la dottrina par, che maggiormente Alesandro, che per albagia di contradizione la malvagità delle genti si ostinasse à segui-rio. tarla. Poiche si augumentò allora la fazione con l'accrescimento dimolti altrifeguaci, vogliosi di haver per emulo un Patriarca, e tutta quella di Melezio, cheper contrariare, e distruggere il suo rivale, discimatica divenne allora apertamente heretica. Mà, come se il dogma controverso fosse materia di Stato, e non punto massimo di Fede, giudicandosi Arrio bisognoso di appoggio nella Corte dell'Imperadore, applicò tutti li suoi più vivi sentimenti per procacciarselo, e ne procurò per ogni verso l'intento. [c] Diriggeva l'anima, e le risoluzioni di Costanza Sorella di Costantino, e Moglie dell'Imperador Licinio, Eusebio Vescovo di Berito piccola il quale ricorre Città della Fenicia, considerato da essa come Huomo da bene, e dotto, alla protezione benche nè bontà, nè dottrina possedesse, e solsi servisse dell'una, e dell'al-costanza. tra per avvantaggiare i suoi privati interessi. Ritrovavasi allora Costanza in Nicomedia di Bithinia, dove Diocleziano haveva fatto inalzare poco avanti la sua morte un magnifico Palazzo, nel quale haveva scelta la sua habitazione Licinio Imperador d'Oriente. Hor'essendo [d] morto Eustolio d'Idem ibid. Vescovo di quella Città, Costanza Sorella d'un de'due Padroni del Mondo, e Moglie dell'altro, contr'ogni ragione introdusse in quel Vescovado Eusebio, che come Vescovo di Berito non poteva passar'alla Chiesa di Ni-comedia senza permissione del Papa. Mà dando poco fastidio ad Eusebio bio Nicomedia. questiscrupoli, arrivò ancora à segno difavorir secretamente il partito di Licinio nella persecuzione, ch'egli mosse in Oriente contro i Christiani, e nella guerra, ch'egli fece contro il medesimo Costantino, la quale poi recò fine al suo Imperio, e vita. Continuò tuttavia per mezzo delle sue arti politiche in tanta riputazione Eusebio appresso Costantino doppo la disfatta di Licinio, ch'esso quasi assolutamente dirigeva le redini dell'Imperio. Arrio, à cui era ben nota la diluipoco Cattolica Fede circa la Divinità di Giesù Christo, hebbe in animo di guadagnar, come seguì, al suo partito un Ministro di tanta autorità, e dal quale dipendeva la credenza, e la Fede del medemo Costantino. Nè molto penò à renderlo non sol seguace, mà protettore ancora della sua Heresia; conciosiacosache Eusebio ò voglioso di pigliarla co'Grandi, ò invidioso della grandezza del Patriarca di Alessan-anch' esso nelle dria, si uni con Arrio con tal vincolo di sentimenti, e con tal'impegno di Arrio. passione, che l'Heresia Arrianaparve nata in Arrio, mà propagata da Eusebio, e dall'un promossa con la dottrina, dall'altro sostenuta con la potenza, che sono i due passi, con cui per ordinario caminano, e si dilatano l'Herefie. Concorfero come pabulo al fuoco altri [e] Vescovi ligii dell'adulazione, Patrofilo di Scitopoli, Paolino di Tiro, molti Prelati della Pale-

e S. Epiph.l.er. 69.

Costanza, & operazioni del Patriarca S. Alestandro.

A Hac habentur in litteris Liberii ad Constant. to. 9. Bibliotech. Santta. Edel Pontefice S. Silvestro.

b S. Athan. in epift.ad Solit.
Qualità, e spedi
zione di Osso a
Cesare.

Nuovi progressi dell' Heresia Arriana.

c Ep.pb.har.69.

& Socr.lib. T. c.2.

stina, & Eusebio di Cesarea, chenell'empietà, e nel nome uguagliò, mà nell'eloquenza vinse quello di Nicomedia. Afficurato con l'appoggio di così autorevoli Protettori, Arrio fece da essi scrivere al Patriarca di Alessandria per la ricuperazione della perduta Dignita, e per la riunione con la Chiefa, framischiando suppliche, e scuse, sentimenti di Fede, e massime di Heresia contro la Divinità del Figliuolo di Dio, con un misto tale di superbia, e di finzione, di arroganza, e di temerità, che ben quindi sol comprese S. Alessandro, quanta gran tempesta minacciasse alla Chiesa Cattolica quel lampo, benche lontano, diturbolenze. Ond'egli risolutamente determinato di opporsi svelatamente à quel nuovo Heresiarca, distese in una lunga lettera tutte le bestemmie di Arrio, le di lui procedure, e i mendicati appoggi, con cui tramava mettere in ruina la Fede, e mandolla circolarmente prima à tutti li Vescovi dell'Egitto, della Siria, e dell'Asia, e direttamente poi [a] al Pontefice S. Silvestro, à cui come à Capo della Religione eran soliti li Vescovi di trasmetter simiglianti notizie per riceverne proporzionato, e pronto il provedimento. Apprese il Pontefice la denunzia, el'avviso con tutta quella più grave riflessione, che meritava una tanta caufa, qual'era la Confustanzialità negata del Divin Figlio col Padre; e fidato nell'animo pio di Costantino, che non haverebbe permessa novità di Religione in un punto così essenziale della Cattolica credenza, con maravigliosasollecitudine spedi à lui Osio, e per ammonirlo del vero, e per assicurarlo del dogma impugnato, eper divertirlo ancora da qualunque finistrarisoluzione, in cui potessero precipitarlo li raggiri de'Cortegiani, e la malignità de fazionanti. Era Ofio Vescovo di Cordova in Spagna, rinomato Prelato e per parimenti sofferti, e per azioni illustri, e gloriose, e fin da'Scrittori di que'tempi encomiato colsopranome di Grande. Egli fotto Massimiano [b] Consessionis munus explevit; nel Concilio Eliberino suil primo nel zelo; in quel di Arles il Contradittore de'Donatisti, e sempre Configher fedele à lato dell'Imperador Costantino nel ben fare. Onde dovendo il Papa spedire in Oriente un Legato à Cesare di si premurosa commissione, non poté appoggiare il peso della Legazione in soggetto più habile a sostenerlo. Partissi dunque l'Osto da Roma, e giunto nella Bithinia, quivi ritrovò Costantino, quando già le cose della Religione erano esacerbate à segno, che da'Vescovinon più trattavasi di dispute, e di parole, ma l'impegno havevaridotte le parti alle scommuniche, & alli fatti. Poiche irritato Eusebio dalla risoluzione presa dal Patriarca di Alessandria, convocato nella Bithinia un Sinodo di Vescovi suoi Seguaci, haveva in esso fatto decidere, [c] Che la dottrina di Arrio era l'Ortodossa, e la vera; e contro le Leggi della Chiesa, e le formole solite à pratticarsi in simiglianti Congressi, haveva minacciato di scommunica il Patriarca di Alessandria, se prontamente egiinon acconsentiva alla Decisione di que'Padri. Questa siì la tromba, che eccito all'armi l'Oriente, [d] ove non si viddero sorse giammai ò pin fieri, ò più universali, ò più esecrabili i disordini, gli eccessi, e le abonimazioni, che ne seguirono.

Regnava, come si disse, Costantino unico Signore in quel tempo dell'uno, e l'altro Imperio, ed appunto egli era in procinto di partirsi da Nicomedia, ove soggiornava, per visitare in persona l'Oriente, e dar gli ordini opportuni per il ristabilimento delle Chiese, che havevano rovinate li Tiranni nelle persecuzioni trascorse, quando colà sopravenne l'Osso,

che con gravissimo suo dolore vidde di presenza que gran sconcerti, che Spetizione dell'

in materia di Religione tenevano in moto tutto l'Imperio. Mà havendo Oio da Coffance. Eusebio di Nicomedia preoccupato l'animo di Cesare con sinistre informa- nopo i un Alcizioni contro il Patriarca di Alessandria, ne teneva altamente impressionato in Costantino il discredito della Persona, e col discredito della Persona quello parimente ancora della dottrina; e benche Cesare fosse Religiosisfimo, e purissimo di Fede, quale haveva appresa in Roma da S. Silvestro; tuttavia, come che più riscalda un carboncello vicino, che tutto il Sole lontano, per compiacere ad Eusebio haveva imposto à S. Alessandro, e ad Arrio un'alto filenzio sopra il punto controverso della Confustanzialità divina, come s'egli fosse una qualche sottigliezza d'ingegno, e non un massimo articolo di Religione; ed haveva loro comandato, che si rappacificatsero insieme, e togliessero que'torbidi, ch'essi havevano sollevati nel Christianesimo. Per il qual'esferto rendevasi allora opportunissimo l'arrivo del Legato Apostolico, che incontanente da Cesare sii spedito in Alessandria, ò per concluder l'aggiustamento, ò per riconoscer sul campo della contesa le ragioni, e sorze delle Parti. Mà l'Osio, come Ecclesiastico di benesicio della rara capacità, e proveduto dal Papa di tutta quella autorità, che richie- Fede. deva una così importante materia, giunto in Egitto, convocò un Concilio, che S. Athanasio chiamò [a] Generale, in cui proposte, e discusse le sot- a S. Ath. apol. 2. tigliezze di Arrio, e rinvenutele più empie di qualunque bestemmia, doppo di haver degradato Collutho parteggiano di Arrio, repressa [b] con b Socr. lib.3. c.5. savie ordinazioni l'Heresia di Sabellio, che in quelle parti vagava, riportatofi con follecito ritorno à Nicomedia, fè apprendere à Costantino, che la controversia tra'l Patriarca, ed Arrio non ammetteva aggiustamento, perche non trattava di un'equivoco scolastico, ma'di un punto essenzialissimo della Fede Cattolica, il quale certamente non potevasi con agevolezza maggiore, e con maggior quiete decidere, che con un Concilio Generale, alla cui definizione come publica, notoria, & universale dovesse poi tutta la Christianità conformarsi. Tanto più, quan-rale, to che i Christiani d'Oriente erano ancora divisi nella celebrazione della Pasqua, Articolo necessario eziandio à decidersi una volta affatto per mezzo di un Concilio. [c] Dicesi, che tutte queste motivate ragioni sossero c Bar.an. 324. nu. già secretamente dibattute, e concluse trà il Papa, e Costantino in un Si- 127.6 n. 161. nodo, che si eratenuto in Roma in occasione, che S. Silvestro haveva condannati trè Heretici, cioè Hippolito Diacono di quel Clero, che sosteneva l'Herefia di Valentino, Califto Seguace di Sabellio, & il Vescovo Vittorino, che riprovando il Ciclo Paschale facea fazione, e Setta co'Quartodecimani. E fù cosa molto ponderata, e savia il non fare in quel Sinodo alcuna menzione della Heresia di Arrio, per poter più pienamente colpir l'Heresiarca col sulmine strepitoso di tutto un Concilio Generale, dove dovessero convenire i medesimi Orientali, che Arrio vantava per suoi Adherenti. Onde ritrovandosi di già sufficientemente disposte le cose per la convocazione di esso, Cesare, con previo consenso [d] del Pontesice, l'in-dBar.an.325 n.13. timò, e nel medesimo tempo il Pontesice vi destinò suoi Legati l'Osio Ve- umento Pontisiscovo di Cordova, e Vito, e Vincenzo Preti della Chiesa di Roma. Elesse di Roma. Elesse Nicea. Costantino per il luogo del Congresso Nicea, Città commoda, e deliziosa nella Provincia di Bithinia, Episcopale di Titolo, e Suffraganea di Nico-quella Città.

media, ov'egli era solito dispesso dimorare, avanti che si portasse à Coffanti-

stantinopoli, edificata due anni doppo questo Concilio. Presentemente i Turchila chiamano Isinich, da un piccol vicino lago dital nome; e con la mutazione de'Dominii, non si conserva in essa altro di nobile, che la gloria di haver'accolto frà le sue mura due volte tutto il Christianesimo in due Concilii Generali, cioè nel primo, e nel settimo. Ed in esecuzione del disegno scrisse Costantino à tutti li Vescovi del Mondo lettere convocatorie, & a'suoi Regali Ministri mandò commissioni di doverli provedere di Cavalli, Carri, e Muli, con franchigia per il trasporto di qualunque arredo bisognevole nonsolamente per il viaggio, mà ancora per la dimora, ch'eglino farebbono in Nicea. Onde venne maravigliosamente à risplendere la generosità di quel Principe, mentre vi concorsero trecentodieciotto Padri, la maggior parte da'confini dell'Imperio, e qualchun d'essi [a] sin dalla Persia, e dall'Armenia non soggette allora al Dominio Romano, ciascun de'quali conduceva seco quantità di dottissimi Ecclesiastici in sollevamento de'dubii, & altri molti in decoro, e servizio della persona, in modo tale che componevano tutti un numero quasi innumerabile di concorrenti. Mà ciò che vose quest'Assemblea la più augusta, e la più venerabile di tutte quelle, che si siano giammai congregate, siè, che quivi si viddero gli Huomini più grandi del Mondo, e li più celebri Vescovi di tutta la Christianità, tanto per la loro insigne dottrina, quanto per la loro eminente Santità, per il numero de'miracoli, che ancor facevano, e per le gloriose vittorie, che nelle battaglie co'Tiranni havevano di fresco riportate in confessione della Fede, delle quali ne mostravano ancora vivi li segni ne loro corpi. [b] Fuerunt in ea Synodo totius Orbis lumina, disse Mario Vittorino. E l'istesso fautor degli Arriani Eusebio Cesariense non potè non ammirare, e non lodare le qualità egregie di così famosi Sacerdoti, [c] Ex omnibus namque Ecclesiis, qua frequentes in tota Europa, Africa, & Asia extiterunt, Dei ministri, qui facile primas ferre putabantur, in unum vocati sunt. Osio Vescovo di Cordova celebre per gli elogii di S. Athanasio, la cui dottrina, e Virtù fù di ammirazione al suo Secolo, era il primo di tutti, come quello che rappresentava il Capo della Chiesa. Vi si vedevano ancora li trè gran Patriarchi Alessandro di Alessandria, Eustazio di Antiochia, e Macario di Gierusalemme, i quali oltre alla gloria della Sapienza hanno quella di essere annoverati [d] fra il Martirologio de'Santi: il celebre Ceciliano Primate dell'Africa, che uscito frescamente dalle horribili persecuzioni de'Donatisti, sù colà mandato da tutte le Chiese di quella parte del Mondo: Hipazio di Gangre nella Paflagonia, che poco doppo ricevè la corona del Martirio: Eupsychio di Tyane, Longino di Neo-Cesarea, Protogine di Sardica, Euthisio di Amasea destinato con Spirito Prosetico per suo Successore nel Vescovado dall'illustre Martire Basileo, Alessandro di Bizanzio, Arestane della grand'Armenia, il samoso Leonzio di Cesarea in Cappadocia, & il celebre Niccolò di Mira, che la quantità, e grandezza de' Miracoli ha reso ammirabile in tutti li tempi a tutto il Mondo. Ma non vi era spettacolo più santo, e vago, che il veder frà quella numerosa adunanza tant'illustri Vescovi disfigurati la maggior parte ne'loro corpi dai

spietati tormenti, che havevano sofferti in diffesa della Divinità di Giesi Christo, i quali erano colà venuti per sossenerlo di nuovo, doppo di haverla confessata così gloriosamente con le bocche eloquenti delle lor pia-

a Fuseb. apud Card. Pallav. in introd. Hist. Conc. Trid, c. 12.n.9. Generosità, e splendidezza di

Constantino.

b Mar. Victorin. advers. Arria.l.1

e Euseb. in vita Constant.1.3. c. 7-Numero, e Santità de' Vescovi, che intervenneto nel Concilio.

d 26 Febr. 16. Iul. 10. Martii.

ghe. Portovvisi il Venerabile Potamione di Heraclea In Egitto, al quale era stato cavato un'occhio nella persecuzione di Massimino: Pasnuzio uno de'primi Discepoli di S. Antonio, e poi Vescovo della Thebaide superiore, che nel suror della medesima persecuzione sù serrato vivo dentro una sossa a doppo che i Carnefici gli hebbero parimente cavato l'occhio destro, e rotto in pezzi il ginocchio finistro, e che presentemente ancora operava miracoli al par degli Apostoli; onde [a] Costantino honorollo con un cul- a Ruff. lib. 1.c.4. to così Religioso, che volle, che lo venisse à trovar nel suo proprio Palazzo per baciargli con una estrema divozione la cicatrice di quell'occhio. che haveva perduto per la Fede. Vi era Paolo di Neocesarea presso l'Enfrate, al quale forto il crudele Licinio con una piastra di ferro infocato erano state bruciate ambe le mani: Giacomo di Nisibe in Mesopotamia, che oltre ad un'infinità di miracoli, haveva poc'anzi risuscitato un morto, e di cui la gloria più grande fù la costanza, che mostrò ne' tormenti sostenuti fotto l'Imperador Massimino: Spiridione di Nicosia in Cipro, à cui medefimamente era stato forato un'occhio, e tagliata una gamba, e poi da Masfimino condannato alle Cave delle Miniere, ed allora famoso anch'esso [b] per haver risuscitata una sua figliuola, senevenne Martire vivo in quel b idem l.r.c. 5. Concilio; ed altr'infiniti, che portando visibili le loro honorate cicatrici, parevano come [c] tanti Angeli scesi dal Cielo, per difendere contro Ar- c Theod, l. J. C. rio la Divinità di Giesù Christo, che con maggior danno era combattuta dall'Heresia di quello, con cui era stata prima perseguitata da'Tiranni. Dall'altra parte vi si condusse Eusebio di Nicomedia con venti Vescovi del scovi Arriani consuo partito, de'quali lipiù insigni Sostenitori dell'Heresia erano Eusebio Eusebio l'Oncidi Cesarea grand'Huomo in ognigenere, suor che nella Religione, Mari lio. di Calcedonia, e Theogonio di Nicea, che havevano alcuni anni prima insieme con il Nicomediense lor Caporinegata la Fede nelle accennate persecuzioni, e poi con dubiapenitenza erano dinuovo entrati nella Communione della Chiesa, e nella dignità del Vescovado: edessi vennero come Parteggiani occulti di Arrio, ma framischiati dissinvoltamente co'Cattolici, per render con una finta simulazione un più vero servizio agli Heretici, mostrando zelo al par di ogni Santo Vescovo, ma con fatal'elezione dipessimo consiglio, [d] Putantes, come di essi disse S. Agostino, infeli- d S. Aug. apud cissimo errore, ad unici Patris gloriam non pervenire, nisi per unici Filii contuiti in lib. de Christo. meliam. Ma da un Congresso tanto qualificato, e fanto altro attender non si poteva, che miracoli. [e] Avanti che giungesse il tempo determinato e Russilib.1.c.5. all'apertura del Concilio, un Filosofo Gentile vantandosi baldanzosamente di haver vinti in disputa molti Vescovi Cattolici sopra il punto della veracità de'suoi Dei, sù repentinamente sorpreso dal Santo Vescovo Spiridio-spiridione, che insofferente dell'insulto publico della Religione Cartolica, mosso di Spiridione. ne, che insofferente dell'insulto publico della Religione Cattolica, mosso da un'interno spirito, che lo portò subitamente à quella risoluzione, inoltrossi in mezzo agli altri, come facendo cenno a'suoi compagni, voler'esso disputar solo con quell'Infedele. Non applaudirono veramente i Vescovi al di lui zelo, poiche sapendo non esser'egli esercitato in simiglianti dispute, temeano, che non potesse uscirne senza discapito di riputazione. Tuttavia la venerazione, ch'eglino portavano à quel Santo Vecchio, feceli, non senza qualche dubietà, acconsentire alla richiesta. Spiridione allora rivolto al Filosofo, ch'era circondato da quantità di Seguaci, dileggiarori tutti della simplicità dell'Avversario, Vien quà, disse, 10 ti fò sapere, che

Tomo I.

Miracolosa di.

Synod.

Coltantino .

non vi è altri che un solo Dio, il quale hà creato il Cielo, e la Terra, e tutte le Creature per mezzo del suo Verbo, e questo Verbo è il suo Figliuolo, ch'essendo Dio si è fatt'Huomo, nacque di Maria Vergine, e mori in Croce per salvarci; questi medesimo hà da giudicare i vivi, e 1 morti, per rendere à ciascuno il premio, ò la pena delle loro opere. E tu, ò Filosofo, apperti di non esaminar con argomenti dettati dalla curiosità, e sottigliezza humana così alti Misterii, che noi non altrimente comprehendiamo, che con la Fedc. Hor rispondidunque, Credi tù queste cose? Sì, che le credo, rispose attonito il Filosofo; e come infiammato da un nuovo impetuoso impulso, Omiei compagni, soggiunse, non vi maravigliate di questamia repentinamutazione, poiche sin tanto che sono stato combatturo con la forza delle ragioni, e con l'arte del discorso, io ancora misono servito della forza contro la forza, e dell'arte contro l'arte, ed hò sperato di abbattere gli Avversarii, non che temuto di esser vinto da essi. Mà hora che più alta virtù contro me combatte, non posso resistere, e per non oppormi à Dio, volontieri mi sottoscrivo alla verità, che predica questo Santo Huomo. Sì, Christiano son'io, e tali prego, farvi voi tutti, che mi seguite. Io mi glorio di esser vinto, ed à a Grecor. Presbyt. questa perdita devo ascrivere la mia salute. Ammutirono i Gentili, e [ a de l'atribus Nic. Menofante d'Efeso Vescovo Arriano, abbandonato il partito di Eusebio si uni co'Cattolici, atterrito, e convinto dall'efficacia di un tanto miracolo. L'Imperadore intanto portatosi da Nicomedia à Nicea volle honorar con Magnanimità, provisioni di la sua Presenza il Concilio, e rimunerar que'Padri delle loro fatiche con distinta, e meritata accoglienza, ordinando, che con augusta magnificenza à tutti si provedesse habitazione convenevole à regie spese. Quindi caso successe degno di tramandarsi alla memoria de'suturi Monarchi. [b] Alcub Sozom. 1.1.c.10. ni Vescovi dal zelo, che mostrava Costantino della Fede Cattolica, prendendo eccitamento di vantaggio a'loro privati interessi, gli si presentarono avanti con memoriali ripieni di reciproche doglianze dell'un contro l'altro, come se Costantino fosse quivi venuto per aggiustar le loropiccole differenze, e non essi in Nicea per terminar quella massima del Christianesimo. Prese Cesare le suppliche, & obligolli à tornar'un tal giorno, che giunto, E fuz memorabiegli con gravità più che Imperiale à lor rivolto disse, E ben cosa dele risposta ad al cuni Vescovi Cat- gna della mia Giustizia, che vi prescriva un giorno, e un Giudice, che possa definir le vostre contese. Il giorno sarà quello del Giudizio Universale, e'l Giudice Giesù Christo. A me certamente non convien giudicare chi per dignità mi è venerabile come Dio, nè decider le cause della Religione, la quale deve dar Legge à me, & a'miei successori. Sia vostra cura, ò Padri, il non far cosa, per cuidal Popolo sinistramente si possagiudicar di voi, che io per me se qualche azione men buona in voi scorgessi, sarci obligato, e pronto di ricoprirla con la mia propria Porpora, per impedirne lo scandalo presso gli altri. Indi giurando, ch'esso nè pur'haveva letti que' memoriali, felli immantinente tutti in lor presenza gittar nel fuoco, e mutato discorso, li esortò con gran calore alla discussione di quelle materie, per cui eglino si erano congregati in quel Concilio.

c Ann. 325.

[ c ] Aprissi questo dunque nella gran Sala dell'Imperial Palazzo in Nicea il giorno de'dieciotto di Giugno dell'anno trecento venticinque di nostra salute. Si vedevan disposte di quà, e di là in lungo ordine le sedie per nanze, e Cerimo trecento dieciotto Vescovi, nelle quali ciascun prese posto, secondo la prenie del Concilic. rogativa della sua Chiesa. I Legati del Papa, che sisottoscrissero i primi,

SILVE-

occupavano il primo luogo con il Patriarca d'Alessandria à man sinistra, a Herod. lib. 3. che anticamente nelle funzioni Ecclesiastiche, anche [a] appresso i Gen-Plutar. Cicer. Vartili, era la più honorevole. Qual Cerimoniale su pratticato poi nel Conci-ro: Fest. & alri, lio di Calcedonia, dove li Legati di S. Leone sederono medesimamente à ann.213.n.6. man sinistra con il Patriarca di Costantinopoli, il quale in quell'età principiò ad usurparsi quel posto, & à man destra quei d'Alessandria, e di Gierusalemme. Mà come che in questo tempo il Patriarca d'Alessandria era senza contradizione il primo frà gli Orientali, così egli hebbe il primo luogo à man sinistra doppo i Legati del Papa, & à man destra il Patriarca d'Antiochia, e quello di Gierusalemme. In mezzo alla gran Sala s'inalzava un magnifico Trono, sopra cui posavano gli Evangelii: costume, che passò poi in esempio ai suturi Concilii, che si formarono su'l modello di questo. Disposte in tal conformita le cose, diessi principio al Concilio; e come che i Padri si ritrovavano colà adunati per la nuova dottrina sulcitata da Arrio, dall'esame di essa incominciarono le Sessioni. Haveva Arrio presentata ai Vescovila professione della sua Fede, anche avanti ch' essi entrassero nel Concilio; e percio ordinossi, ch'ella adalta voce sosse letta, acciò commodamente potesse essere e ponderata, e discussa. Mà quando si giunse à quelle parole, Che il Figliuolo di Dio non era stato ab Horrore de'Padri aterno, ch'egli cra Creatura, creata dal nulla dal suo celeste Padre, affin di delle bestemmie crear per esa tutte le cose, con tant'horrore ne su ricevuta la bestemmia, che con impulsosopranaturale più di trecento Vescovi tutt'insieme nel medesimo tempo si turarono con le manile orecchia, per non udirne nè pure il suono, in dimostrazione dell'aborrimento, che ne sentirono. Tuttavia per dar regola, epeso alle risoluzioni, che prender si dovevano, su introdotto Arrio medesimo nell'adunanza, acciò spiegasse le sue fagioni sopra que'punti, che sosteneva. Non si vidde sorse giammai in più atroce conflitto l'ignoranza, e-la dottrina, la temerarieta, e la schiettezza, la menzogna, e la verità, l'Herefia, e la Fede. Poiche arrogantissimo fu Arrio in produrre, e in sostenere i suoi errori, & invitti li Cattolici nel nasio. rigettarli, e convincerli. Sopra tutti il grand' Athanasio Diacono allora della Chiesa Alessandrina, che il Patriarca S. Alessandro havevaseco colà condotto, come un de'più valenti Theologi della sua Diocesi, diportossi nelle dispute con si forte nervo di eloquenza, e di sede, che ben esso solo messe in confusione tutta la Scuola degli Arriani, i quali sin dall'ora concepiron contro lui quell'odio immortale, con cui tante persecuzioni gli mos-Ragioni di Arrio. sero nel lungo corso di tutta la sua vita. Oppose Arrio, Ch'essendo ingenito il Padre, e generato il Figlio, l'uno per necessità doveva dirsi Anteriere, l'altro Posteriore; onde ben concludersi la disuguaglianza trà l'una Persona, el'altra, dal solo concetto d'Ingenito, e di Generato. Risposero i Padri, Altro Risposte de'Catnon significar quella parola Ingenito, se non che la prima Personanon era pro-tolici. dotta da alcun principio, e però distinguevasi dall'altre due, che riconoscevano il principio della loro Produzione; anzi da tal nozione d' Ingenito deduse [b] pois. Basilio un fortissimo argomento in prova, che la seconda Persona b S. Basil. 1.4.connon sianè creata, nè fatta, mà sol genita ab æterno, perche altrimente in tra Eunomium. vano si direbbe il Padre Ingenito ab aterno, se ab aterno non havesse generato il Figliuolo, con cui comparato potesse egli dirsi l'Ingenito; mentre in tal caso con maggior verità, e proprietà dovrebbe il Padre esser più tosto chiamato Increato, che Ingenito. Ne quindi seguir la disuguaglianza pretesa del Figlinolo

SILVE-Secolo IV.

STRO.

a Idem S. Basil. loc, cite

ad Pascentium.

• Ad Philipp.2.

E de' Cattolici.

116.0,14.

e Io. 14.

to dell'uno.

Enuova foluzione degli altri.

E Smaug. 1. 3. comtra Maximinum Arianum. & Io. 16.

h S. Augolococit.

gli Heretici, ri-provate da' Cattolici.

1 S. Ath. in epift. cont. Arian.

gliuolo col Padre per l'allegata ragione dell'Anteriorità, e Posteriorità, che seco porta il concetto del Generante, e del Generato; poiche, benche dir si permetta, che il Figliuolo di Dio [ a ] non erat, antequam gigneretur, nulladimeno era certissimo, che erat, cum gigneretur: Onde conclude il Santo, Semper autem genitus, semper igitur fuit, nella conformità come poi b S. Aug. epift. 174. diste S. Agostino, [b] Semper gignit Pater, & semper nascitur Filius. Replicò Arrio ciò, chescrisse S. Paolo del Figliuolo di Dio, [c] Cum in forma Replicadi Arrio. Dei esset, non rapinam arbitratus est esse se aqualem Deo; e quindi l'Heretico inferi dissimilitudine, ò almeno eguaglianza, e non sustanzialità trà il Divin Figlio, e'l Padre. Mà cadde la forza dell'argomento con la pronta risposta, che diè il Concilio in quel medesimo sentimento, ch'espose poi S. Agostid S. Aug. in Pfal. no nel medesimo soggetto, [d] Quare non est rapina? Quia est natura. Fremendo soggiunse Arrio l'afferzione dell'istesso Figlinolo di Dio, che dise disse [e] Pater major me est, e pretese di asserire con un dilemma, che su l'Achille degli Arriani, ò menzognere il Figliuolo di Dio, ò il Figliuolo Nuovo argomen- di Dio minore del Padre. Mà di nuovo su delusa la temerarietà dell'Heretico con una schietta, e vera distinzione, con cui dichiarò il Concilio, La proposizione allegata dell' Evangelio doversi intendere secondo l' Humanità, e non secondo la Divinità del medesimo Giesù Christo; e quando bene intender si volesse secondo la Divinità, S. Agostino sostiene invalidal' illazione pretesa contro la sustanzialità, essendo che quanto Christo haveva, l'haveva dal Padre, onde dal Padre hebbe la sustanzialità ancora col Padre, [f] Non potest, dice ingegnosamente il Santo, is, qui accepit, ei, qui dedit, ese inaqualis, quia & hoc accepit, ut esset aqualis. Nihil enim Patre minus habet ille, qui dicit, [g.] Omnia, qua habet Pater, men sunt; soggiungendo à Massimino Arriano, contro il quale servissi il Santo Padre dell'allegara risposta, queste gran parole, che sole spiegano a'Cattolici il bellibro della Fede, [h] Qui potest capere, capiat: Qui autem non potest, credat, & oret, ut quod credit, intelligat. Riprovati dunque gli argomenti addotti, e fatta esatta discussione di tutte le scritture. li Padri mostraronsi disposti per la sentenza; quando surse Eusebio di Nicomedia, e svelatamente publicossi Protettore di Arrio, e sostenitore della di lui dottrina. L'inaspettata protesta commosse prima à stupore, e poi à sdegno il Concilio, che non tanto irritato dalla contradizione, quanto folle-Altre ragioni de. cito à togliere il pabulo al fuoco della diffenzione, incontanente ordinò, che riletti gli atti del Concilio di Alessandria, e riprodotta la condanna in esso fulminata contro Arrio, si lacerassero in publicasala, come segui, avantil'Autore medesimo le lettere hereticali, ch'Eusebio haveva scritte à S. Alessandro in favore di Arrio, e dispersi al vento li frantumi di quelle carte testificassero al Mondo l'horrore, ch'essi havevano, della novità di una così atroce bestemmia; ed insistendo nella medesimarisoluzione di proce. derne in quel punto alla condanna, Eusebio per divertirne il colpo, ritirossi fraudolentemente dalla prima proposizione di Arrio, ed acciò ella non apparisse tant'horrida, quant'era, nascosela sotto mille involucri di equivochi concetti, dicendo, Che il Figliuolo di Dio era Imagine del Padre, ch'egli

veniva da Dio medesimo, ch'egli era sussistente in lui, & immutabile; dipin-

gendola ò men'heretica, ò più Cattolica, ò comportabile in fine, e degna di puì lungo esame, con intenzione di ricavar dalla lunghezza dell'esame il be-

neficio del tempo. Mà i Padri con lume superiore conoscendo, che que'termini

SILVE STRO.

Forza invincibi-

Consustanziale.

mini erano tutti applicabili ancora in qualche modo alla creatura, riunitisi insieme concertarono, che per abolir l'argomento del generato, e del generante, si dovesse aggiungere una parola esprimente la diversità frà la generazione humana, e la divina, che non causa l'essere alla cosa generata, come l' humana; il che espressero con la parola Consustanziale, decretando la Consessione della Fede in questi termini, Che il Figliuolo di Dio era genito, mà non le della Parola fatto, & assolutamente consustanziale al Padre; non solamente simile, mà di una medesima sostanza con lui, e consequentemente eterno, increato, savio, e potente, com'egli. Tumultuarono allora acerbamente gli Arriani, e toltosi dalla bocca, edal volto ogni raggiro di parole, & ogni maschera di finzione si dichiararono, non voler'altrimente sottoscriversi al termine di Consustanziale, benche questa sosse una voce in simigliante proposito usata altre [a] volte dalla Chiesa, e poc'anzi usurpata [b] dal medesimo Euse- a Vediil Pontifidi bio di Nicomedia in alcune sue lettere. Quindi avvedendosi i Padri della Dionisso nella conpessima intenzione degli Avversarii, e qualmente questa sola parola era la fessione di Fede contro il Samosavera spada, che con un sol colpo recideva la testa all'Hidra di Arrio, per-teno.

b.S. Ambr. de Fide
fistendo i Cattolici fermi nel sostenerlo, e gli Heretici nel rigettarlo, destiad Gratianum I.s. narono il giorno, nel quale dovesse Costantino entrar nel Concilio per au- cap. mlt. torizzarne con la sua Imperial presenza la decisione. E giunto il destinato giorno vennero i Vescovinella Sala dell'Adunanza, e bench'ella fosse tutta ripiena di gente accorfa, com'è solito, alla novità, e maestà della fiui- Constantio enzione, tuttavia osfervavasi da tutti un maraviglioso silenzio, atterriti dall' tra nel Concilio, espettazione di ciò che sar si doveva, e dal pensiere della presenza del Principe, che dovendo quivi in breve sopravenire, teneva intanto ciascun sospeso, erispettoso. Ritrovovvisi presente Eusebio di Cesarea, che trà molte sue dotte opere tramandò a'Posteri il racconto ancora di questa grand'azione, che noi riferiamo con le medesime particolarità, con cui eglila descrive. [c] Viddesi primieramente un de'principali Signori della e Euseb.1.3.c. 10.112 Corte attraversar la Sala, e prender posto appoggiato alla spalliera della Eparticolarità, e Sedia preparata per l'Imperadore. Poco doppo sopraggiunse un'altro, e successi di questo poi il terzo, e tutti nella medesima conformità fermaronsi in piede presso fatto. la Sedia di Cesare, ch'era collocata alla testa della gran Sala frà li due ordini delle Sedie de'Vescovi. Quindi entrò una truppa di Cavalieri più confidenti, che per esser tutti Christiani surono honorati da Constantino di potere assistere, e vedere quella nobile Adunanza; & immediatamente all'udirsi uno strepitoso, e vago suono di Trombe, conobbesi prossima la comparsa del medesimo Imperadore; onde tutti li Vescovi levaronsi in piede, e immobili in atto di venerazione viddero finalmente Costantino, che pieno di Maestà naturale veniva à lenti passi verso la Sala del Concilio. Era egli ben fatto dalla natura, e di una tal gravità, & avvenenza nel volto, che alla sola vista riconoscevasi da tuttiper Padrone del Mondo. Benche passasse egli allora il cinquantesimo anno di sua età, nulladimeno come ch'era di complessione robusta, e di temperamento eccellente, manteneva ancor biondi li capelli, vermiglie le guancie, e con una maragliosa vivacità gli occhi, onde compariva giovane di volto, e venerabile di presenza. Vestiva di porpora alla Romana con il manto Imperiale, e dalla sua capelliera cadeva una fascia di seta ricamata d'oro, e tempestata di gemme, che si annodava co'capelli per mezzo di due preziosi Rubini. Havendo passate le Sale del suo Appartamento, quando si avvicinò à quella grande Tomo I.

a Theed. lib. 1. c. 7. Decisione della Caul , e Coudan-pa di Arrio.

· Ajud S Athan. ad Iovinianum de Simbolo Niceno.

del Concilio, fèritirar le guardie, ed entrovvi egli solo co'suoi Domestici, e parve à quel Sacro Congresso, come un'Angelo sceso dal Cielo, tant'era modesto il suo portamento, tant'avvenente, e maestoso il suo aspetto, e tanto ben congiunta l'humiltà Christiana con la grandezza d'un Monarca. Direttamente dunque se n'andò egli alla sua sedia, che à bella posta haveva ordinata più bassa di quella de' Padri, per dimostrar con quest'atto la venerazione, che portava à quel Congresso: manel medesimo tempo per sostener la dignita d'Imperadore volle, chesosse tutta indorata, e in un'ordine à parte, cioè à capo della Sala, nè vi si volle giammai sedere, sin tanto che gl'istessi Vescovi con un cenno osseguioso non solamente l'invitarono, ma lo costrinsero, per così dire, à posarvisi, facendo egli il simile verso di essi, e tutti finalmente si accommodarono. [a] Compliallora in Lingua Greca Eustazio Patriarca di Antiochia per mezzo di un'elegante Orazione, alla quale rispose Cesare in Lingua Latinaper mantener la Maesta deil'Imperio Romano, e la risposta sù incontanente da un de'suoi Secretarii tradotta in Idioma Greco per sodisfazione de'Padri. Ciò seguito, si venne a'Voti per la decisione della causa di Arrio; e di trecento dieciotto Vescovi, di cui era composto quel Concilio, più di trecento di commune confenso si dichiararono per la verità della Fede Cattolica, difendendo, e co'loro suffragii approvando la Divinità in Giesii Christo, consustanziale al Padre, e persettamente eguale ad esso in tutte le perfezioni divine, in conformità della formola, e confessione, b S. Athan. in pra ogn'uno de quali si fulminata la scommunica contro i prosessori dell'

spiss, ad Solit.

Arrianesimo, [h] Hier dice di Osos Arrianesimo de l' che sii composta dall'Osio Presidente Pontificio, ridotta in diversi capi, sona Synodo concepit; & il tenore su il seguente, se cedimus in Deum Patrem Omnipotentem, omnium visibilium, & invisibilium Creatorem; & in Dominum Jesum Christum Filium Dei, natum ex Patre, & Unigenitum, hoc est, ex substantia Patris Deum ex Deo, lumen de lumine, Deum verum ex Deo vero, genitum non factum, & consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt tam in Calis, quam in Terra. Qui propter nos homines & propter nostram salutem descendit, & incarnatus est, & Homo factus est, & resurrexit tertia die, & ascendit in Calos, venturus inde ad judicandum vivos, & mortuos. Et in Spiritum Sanctum. E questi è il Simbolo Niceno, che recitasi da' Sacerdoti sù gli Altari con qualche aggiunta, che altri Concilii gli fecero, come noi andaremo ordinatamente soggiungendo secondo il corso dell'Historia proposta. Costantino, che con immenso gaudio vidde terminata sì gran causa, subito si dichiarò, che con tutto lo ssorzo della sua Imperial potenza operarebbe che si osservasse lo stabilito Decreto, minacciando di esilio, chiunque si opponesse alla Confessione esposta de Padri. E benche si ostinassero li due Eusebii di Nicomedia, e di Cesarea, Theogonio di Nicea, & altri pochi Vescovi, ricusando di sottoscriverla col termine di Consustanziale; nulladimeno per esser riposti nelle loro Sedie, onde suron scacciati, si ritrovaron lor mal grado necessitati ad accettarla, e sin l'istesso Arrio fremendo approvolla, mà con quanta schiettezza d'animo, renderassi noto dagli avvenimenti, che ne seguirono. Onde con verità l'Heresia Arriana su concorde, mente dannata non solamente da tutti li trecento dieciotto Vescovi del Concilio Niceno, mà dal medesimo suo Heresiarca, il s d quale in virtu di questa publica ritrattazione ricevè la Communione della Chiesa Cattolica, ma

d Sozum. 1, 1,0,20.

mà con l'esilio da quella di Alessandria. In fine, perche gli Arriani havevano malignamente corrotto l'Hinno di Gloria, che fin dal tempo de'Santi Apostoli cantavasi da' Christiani in questo tenore Gloria Patri, & Filio, & Spiritui Santto, dicendo [a] eglino Gloria Patri per Filium in Spiritu a Baron, ann. 3250 Sancto; il Concilio Niceno in comprovazione che il Figliuolo era eguale al n. 173.
Aggiu ta al Glo-Padrenell'Eternità, & in ogni altra perfezione, vi aggiunse [ b ] il noto ria Patri. Versetto, [c] Sicut erat in principio, & nunc, & semper, & in sacula sacu- b Vide Consil. Valorum. Intanto Costantino proseguendo nell'ardor dell'impegno, e nel ze- tom. t. Conc. lo dell'osservanza di quanto si era sù questo punto decretato, & adoperandossincessantemente con tutte le forze, che si potevan sperare da un'Impe-Dichiarazione, e radore, che haveva somma pietà, e potenza, scrisse alla Chiesa, & a'Cit-Bandi da Cesarco radini di Alessandria, che surono i primi à ricever l'infezione del veleno di Arrio, obligandoli ad unirsi alla Fede de'Padri Niceni, le cui Decisioni, disse, esser le medesime, che di Dio; etrasmesse lettere circolari in forma di Editto à tutti li Vescovi, e Magistrati dell'Imperio, comandando, Che [d] giacche Arrio haveva rinovati gli errori dell'empio Porfirio, fossero gli Ar- & L.ult. dehar.c. riani chiamati Porfiriani, accioche anche nel nome portassero [e] l'infamia Theod. della loro Religione: Et ordinò, che si gittassero nelle fiamme li quindici Vo- cap. 6. lumi di Porfirio con [f] que parimente di Arrio, come tutti macchiati di f Sozom, l. 1 0,20. una medesima pece, e tutti degni dell'estremo spurgo del suoco. Fii Porfirio Apostata della Religione di Christo, eristauratore dell'Idolatria, che [ g ] sotto Costantino procurò d'introdurre eziandio nel Christianesimo: g Eunap. Sardian. onde haveva divulgato un Libro, in cui asseriva Creatura il Divin Figlio, possirio, sue qua. e quindi inferiva, che siccome eralecito a'Christiani l'adorar l'Himanità lità, escritti. di Christo, bench'ella fosse Creatura, così da' medesimi potevasi adorar come Dio il divin Figliuolo, benche egli fosse Creatura. Fallace forma di argomentare, secondo gl'insegnamenti medesimi del Logico Porfirio; essendo che li Cattolici non adorano l'Humanità di Christo, come pura Humanità, mà come Humanità unita col Verbo, costituenti ambedue un sol Supposto, ch'è Christo, il quale è vero Dio, e vero Huomo. Oltre à che l'Humanità per se stessa può estere capace di adorazione di Dulia, ò Hyperdulia, siccome appare ne'Santi, e nella B. Vergine; ma non già il Figlinolo di Dio sarebbe capace dell'adorazione di Latria, se susse Creatura, e non Dio. Altre disposizione Terminata la causa di Arrio, da Padrissi discusse quella di Melezio, de Quar-ni, e risoluzione todecimani, Novaziani, Paulianisti, e l'altra di Montano. Melezio su relegato in Licopoli col nudo nome di Vescovo, condannati li Quarto decimani, e confermata la Costituzione di Pio, e di Vittore; & acciòche con la variazione de'computi non seguisse diversità di giorno nella celebrazione, della Pasqua, s'impose al Patriarca d'Alessandria, come à Primate degli Egiziani, Huomini espertissimi nella scienza delle stelle, di far'ogni anno il calculo preciso del Pienilunio di Marzo, alla cui regola si conformassero poi tutte le Chiese del Christianesimo, in ciascuna delle quali un Diacono nel giorno dell'Epifania ne intimasse al Popolo la notizia. E continuò nell'offervanza l'Editto, fin tanto che continuarono nella Fede gli Egiziani. Per agevolar'a'Patriarchi Alessandrini l'accennato computo, con fommo studio si costituì dal Concilio quel numero di diecinove anni,

che dicesi Aureo, acciò da esso ricevesse norma, e misura il Calcolo Paschale. E dell'aureo numero servissi la Chiesa sin'all'anno 1582, nel qual

STRO. 2 Iden 1.1.c.21.

1.11.0.13.

Aniceto , e di Dionifio .

d Greg. Cafarien.

f Socr.1.2.e.13.

Conc. Rom. Sub Sal. ho Niceno.

dario. Circai Novaziani tutto si dibattè, molto si agevolò, mà nulla si ottenne. [a] Cesare invitò al Concilio Acesso primo lor Vescovo, e Capo; e per ridurlo alla dovuta ubidienza, fui esso trattato con maniere distinte, b In Hist. tripars. e cortesi. [b] Domandogli un giorno Costantino, perch'egli havesse satto scisma con la Chiesa? e rispondendogli Acesio, Quianon in Sacerdotum, sed in Dei solius situm eset potestate, peccatum ignoscere; sorridendo sogginnsegli Costantino, O Acesi, erigito tibi scalam, & tu solus, si potes, Calum ascende. Mà benche Diabolica fosse la loro ostinazione, nulladimeno li Padri dell'ottavo Canone decretarono, che chiunque d'essi abjurata l'Heresia ritornasse alla Chiesa Cattolica, potesse goder'il frutto del suo pentimento, con essere ammesso fra'l Clero, purche di sua mano approvasse la Confessione Romana, e dichiarasse, se omni consensu Ecclesia Catholica statuta observaturum. De'Paulianisti, e Montanisti si dispose nel e Vedili Fontif. di decimonono Canone, Rebaptizari eos debere per le ragioni da [c] noi in altri luoghi accennate. Trecento dieciotto Padri, cioè tanti quanti intervennero in questo Concilio, sottoscrissero le accennate determinazioni, corroborate eziandio dal gran miracolofo fuccesso, che soggiungiamo. [d] apud Lippom. 10.6. Due Santi Vescovi Crisanto, e Musonio avanti l'atto della sottoscrizione sorpresi da mortale accidente passaron di vita, e portati al tumulo furono. honorevolmente seppelliti. Li Padri fantamente impazienti, che le rattificazioni de' Canoni non fosser piene in numero, com'erano stati uniformi li voti, portaronsi in processione al sepolcro de'due defunti Colleghi, e posto sopra il nudo sasso il soglio, O Patres, dixerunt, & Fratres, praclarum certamen nobiscum decertastis, cursum perfecistis, sidem servastis. Si ergo, quod factumest, Deo gratum judicatis ( nunc enim puriùs cernitis ) ne quid sit impedimento, quò minus vos quoque decissonem subsignetis. Così eglino, e così detto, perseverarono in orazione tutta la notte. Nel seguente mattino, preso il foglio, & solutis, qua erant imposita, signaculis, invenerunt adjectas subscriptiones, nel tenore che siegue, e che tramandò a' e Miceph. 1,8,c.13. Posteri Nicesoro nella sua Historia, [e] Chrysanthus, & Musonius, qui cum Patribus omnibus in sancta prima Oecumenica Synodo consensimus, quamvis corpore translati, manu tamen propria nos quoque libello subscripsimus. Quindi da'Padri supplicossi il Papa per la confermazione de'punti decisi, e de' Canoni stabiliti, in conformità dell'antica Regola, in cui [f] Canon Ecclesiasticus vetat, ne Decreta absque sententia Episcopi Romani Ecclesiis sanciantur. Eglino perciò con honorevolissimi termini scrissero à S. Silvestro, pregandolo della Pontificia approvazione, che segui in un Concilio g Tom. 1. Contillin in Roma numeroso [g] di ducento settantadue Vescovi concorsi dall' Italia, e parti adjacenti nel Tempio presentemente dedicato à S. Mar-Conferma Ponti- tino nel Rione de'Monti, ove riletti gli Atti del Niceno pronunciò il Pontencel'Oracolo in questo tenore, Quidquid in Nicaa Bithynia constitutum est, ad robur Sancta Ecclesia Catholica, & Apostolica, à Sanctis Sacerdotibus trecentis decem, & octo, nostro ore conformiter confirmamus; & omnes, qui aust fuerint dissolvere definitionem Sancti, & Magni Concilii, quod apud Nickam congregatum est sub prasentia Piissimi, & Venerandi Principis Constantini Augusti, anathematizamus. Et dixerunt omnes, Placet. Approvata la condanna di Arrio in tutte le parti del Mondo, cioè dagli Orientali in Nicea, e dagli Occidentali in Roma, Costantino ne sece selte grandissime per vedersi giunto al sommo de'suoi voti nella terminazione di un'affare.

e là le Soldatesche non solo per le strade, manel Cortile, per le scale, e sin nelle istesse camere, dove Cesare li accolse con una tal Religiosa venerazione, che sù veduto ancora baciar le cicatrici delle piaghe, che molti di essi portavano sul corpo per vanto di lor costanzanel confessare avanti i

dove, Monache, e Ministri di Chiese: Raccomando l'osservanza de' Decreti, al qual fine scriss' egli medesimo à que' Vescovi, che non eran potuti

SILVE-

STRO. Accoglienze di delle sue fatiche. Invitò tutti li Padrinel suo Palazzo, e ricevelli con sin- Cesare ai Vescovi golariffimi trattamenti, poiche nell'entrarvi eglino viddero schierate quà, Cattolici.

Tirannila Fede di Christo: Fece sedere alla sua Tavola li Legati Pontificii, Eprovedimento e li Patriarchi, e per gli altri Vescovi surono separatamente imbandite sun- per l'escuzione tuosissime mense con preziosi doni tanto per esti, quanto per Poveri, Ve- de' Decreti Conciliari.

intervenire al Concilio: & infine congedò tutti, che tornarono [a] alle a Ann. 225, die 25. loro Chiese Trombe di gloria della Divinità di Giesti Christo, e della ma- Augusti.

gnanimità, e zelo di Costantino. Potea sperarsi rasserenato il Christianesimo, e terminata col Concilio la tempesta Arriana, e l'Heresia. Mà presto si avvidde il Mondo, che la finzione di Arrio si finoco sotto la cenere, che suppresso per poco tempo risurse più vigoroso che mai à danno della Chiesa. Cosa, che successa allora intorno all'Herefia di Arrio, vedremo succedere eziandio doppo ogni altro, dell'Autore sopra benche generalissimo, Concilio, mentre non si troverà mai avvenuto, che il detto Concile definizioni de' Concilii habbiano estinta quella Heresia, contro la quale furono intimati. Del che porta lunghe, e dotte ragioni [b] il Cardinal b Card Pallav. in Pallavicino; e à noi basta l'haverne qui ammonito il Lettore, conpreve- Introd. Concil. Trinirlo della notizia di una verissima Massima, che gli Heresiarchi, i quali fono audaci à contradire alla Scrittura, & all'autorità della Chiefa, sono anche pronti à calpestarla; ese tal'ora domandano la convocazione di un Concilio, questo avviene per riceverne il favore del tempo, e non il beneficio della decisione. Per evitar dunque la pena dell'esilio, havendo tanto Eulebio, quanto Arrio lottoleritti li Decreti de' Padri, su facile, come avvenne, che disciolto il Concilio, eglino si dimostrassero tanto più fieri contradittori della Religione Nicena, quanto più ficuri di poterne secretamente abbattere la dottrina. Per la qual cosa Eusebio unitosi co' Meleziani rifolvè prima d'ogni altra cosa di ruinare appresso Cesare il Patriarca di Alessandria, ch' era allora S. Athanasio, contro il quale già sin dal tempo del Concilio havevano gli Arriani concepito quell'odio, che da si perfida gente potea meritarsi un così gran Sostenitore della Fede. Era già morto carico di meriti, e d'anni S. Alessandro, & avantila sua morte [c] Divina c Sozom, l. 2 s, 6. quadam impulsione suum in Episcopatu successorem Athanasium reliquit, feguendone l'elezione in un pieno Sinodo di Vescovi dell' Egitto, della Principio della Libia, della Thebaide, e del Pentapoli. Hor dunque gli Arriani per dia celebre perfernazione contro s. screditar' il nuovo Patriarca, mille salse calunnie esposero à Cesare, che Athanasio. altrettanto zelante della Religione, quanto credulo a' rapporti, diede facilmente orecchia ad Eusebio, & alle accuse. Haveva appunto in quel tempo Costantino da Nicomedia trasportata la sua Imperial Residenza in Bizanzio, che in due anni d'incessante lavoro haveva fatto edificare, con honorarlo poi del nome di Costantinopoli. Quindi dunque spedite molte Commisfioni per indagar l'innocenza del Santo, e [d] rinvenutene hor'alterate, hor d 1dem 1,2,0,21,

sospette, e hor corrotte le notizie, accettò volentieri il partito, che gli siì

SILVE-Secolo IV. 234

STRO.

1 Ann. 335.

proposto da' medesimi Eusebiani, di convocare un Concilio, e à quel Concilio rimetterne la decissone. Per tal convocazione su destinata [a] la Città di Tiro nella Fenicia, ma contro l'ottima intenzione di Cesare pervertita Conciliabolo di da' malevoli di S. Athanasio, divenne quel Concilio un de' più esecrati

Conciliaboli, che si leggano nelle Historie, essendo che con secreta intelligenza, estretta unione frà essi v'intervennero sessanta Vescovi tutti nimiciscoperti di S. Athanasio, e publici Parteggiani de i due Eusebii di Nicomedia, e di Cesarea, i cui sentimenti erano noti, quanto fossero conformi à quegli di Arrio. Oltre à ciò con destre maniere essi ottennero

da Cesare, che per evitare i tumulti, che nascono dalla moltitudine, si mandatfe colà con gente d'armi alla guardia del Concilio il Conte Dio-

nigi Partitante Arriano, col cui terrore potessero poi più facilmente opprimere l'innocenza dell'Avversario. E corrispose l'effetto al disegno; 65. Athan.apol.e, conciosiacosache [b] entrò il Conte nel Concilio, come in un Cam-

po di battaglia; e non vi su giammai Assemblea, che men si assomigliasse à Sinodo Ecclesiastico, e sosse più contraria all'altro di Nicea, ove l'Imperadore medesimo volle assister senza Guardie, e non solo non precedere, ma sedere in sedia più batia di quella de' Vescovi. S. Athanasio, benche citato, ricusò d'intervenirvi, e ne havrebbe ancora sostenuta la risoluzione, se non l'havesse distolto il motivo di nuo-

va accusa, come s'egli ripugnasse di ubidire à Cesare, ò ssuggisse un Giudizio, in cui esso medesimo si conoscesse colpevole. Onde vi si condusse accompagnato da quarantasette Vescovi de' più celebri, e santi

dell'Egitto, fra quali si viddero con estrema indignazione degli Eusebiani que' due gran Contetlori di Christo Pasnuzio, e Potamone, la cui sola vi-

sta riusci loro insopportabile per le fresche piaghe, che con mute parole rimproveravano à più d'un di que' Vescovi la loro incostanza in testimonianza della Fede. Vi vennero ancora dall' Egitto li feguaci di Melezio;

sicche in quel Tribunale i Meleziani surono gli accusatori, e gli Eusebiani li Giudici. Presentossi intanto S. Athanasio alla sacrilega Adunanza, e benche vi comparisse come Patriarca della prima Sede d'Oriente, nulla di-

meno non vifu, chi gli rendesse honor disaluto; anzi incontanente sugli 5. Episto 147. 38. imposto, che in piedi rispondesse alle accuse, che gli si farebbono. [c] Qual

petulante inchiesta non potendo soffrire il Venerabil Potamone, sorpreso da santo sdegno, che gli tirò sin suori degli occhi le lagrime, con voce alta, e costante rivolto verso Eusebio di Cesarea, ch' egli scoprì frà

Giudici, E te, disse, reggio io frà quei, che debbon giudicare Athanasio? e questo grand' Huomo, ch'è l'innocenza medesima, avanti te così in piedi, e da te deve attendere il giudizio? E credi tù, che vi poss' esfere Anima co-

tanto vile in questo mondo, che possa ciò vedere, e tacere? Dimmi, rispondimi, non sei tù forse quegli, che meco dimoravi nella prigione, ove

insieme ci rinserrò la persecuzione di Massimino? Se mal non mi ricordo, allor fu, ch' havendo io riculato di sacrificare agl' Idoli, mi fu cavato l' ucchio destro, e rotta la gamba sinistra. Non posso nè purfar un passo, che tal

cosa non mi sovvenga; e benche habbia un sol' occhio, pur bastantemente veggio, che tù l'hai tutti, e due, e non hai sopra tè alcuna cicatrice, che ti

disfiguri. Come dunque la Confessione di quella Fede, che hà disfigurato mè con le piaghe, hà liberato tè da ogni ombra di strazio? Dimmi, pre-

chi

zoti, con qual' artifizio tu sei uscito da quelle carceri, dalle quali noi cari-

Capitolo IV.

237 - SILVE-

STRO.

chi di catene, e di piaghe siamo stati strascinati alli supplicii, condannati alle miniere, e soverchiati da un' infinità di travagli? Forse ciò non successe, perche tù attediato dalle miserie, appilito ne' trapagli, e timoroso de' tormenti, ti sapesti accommodare al tempo, sottomettere alla volontà del Tiranno, e vituperosamente dar incenso agl' Idoli di pietra? E tu macchiato da colpa tale hai ardimento di farti Giudice di Athanasio, ch'è la medesima innocenza? Queste pungenti parole proferite con impeto sopranaturale in pieno Concilio, e la Verità rivelata di rimostranze non ascose alteraron talmente l'animo di Eusebio, che senz'altro replicar quindi partissi, seguito da tutti gli altri, che sotto voce sol dissero, Già è col-Accuse contro S. pevole Athanasio. Poiche se reo tanto presume avanti li suoi Giudici, non sia più luogo da dubitare, che simiglianti violenze, e tirannie egli non usi nell' Egitto, e sconvolga lo stato di quelle Chiese. [ a ] Era Athanasio as. Atharistolice acculato di Tirannia presso Cesare, e qualmente con barbara fierezza havesse fatta tagliar la mano al Vescovo Arsenio; onde in testimonianza, e prova del delitto era stata recata in Concilio una tronca mano, che i malevoli afferivano, effer quella d'Arfenio. Alzò il Santo gli occhi al Cielo, e chiamando Dio in ajuto della sua innocenza, inaspettatamente allora fovvennegli, che avanti di entrar effo nella Sala del Concilio, haveva calualmente veduto Arfenio, che ò stimolato da Dio à render con la sua presenza fassa l'accusa del suo Servo, ò per altri suoi fini, era venuto in Tiro, e quivi allora dimorava ad ogni altr' affare intento, che à quello mentovato del Concilio. Onde richiesto il Santo di purgarsi da una tanta calunnia, e s' ei riconosceva di chi si fosse quella mozza mano, pacificamente rispose, Ch' esso altresi desiderava di sapere, s'eglino conoscessero quell' Arsenio, di cui supponevano la mano? È rispondendo prontamente tutti di sì, perche tutti ò credevanlo naturalmente morto, ò almen lontano da quella Città; allora egli fattolo chiamare, e condottolo in mezzo all'Affemblea, gli tolse di sopra il manto, di cui era avvolto, ed agli Accusatori sorridendo replicò, Questi è Arsenio, ed ecco le sue due mani. Dunque ò è falsa l'accusa, ò Arsenio haveva trè mani. Alla comparsa d'Arsenio, & al rimprovero della coscienza s' inhorridirono gli Avversarii, & un di essi ne rimase sì fortemente spaventato, che tosto quindi se ne suggi, come sorpreso da strano, e mostruoso santasma. Ma supplendo negli altri la malizia all'ostinazione, tanto maggiormente incalzarono le accuse, forsennatamente esclamando, che per arte magica operasse Athanasso tali cose. [b] E benche il Santo Pa- b Idemibid. triarca di tutto si discolpasse, nulladimeno prevedendo dall'iniquità de' Giudici la sua prossima condanna, quindi nascostamente si tolse, e portossi à Costantinopoli per informar Cesare dell'esecrabili procedure di quell'infame Giudizio. Il Concilio allora, come contro un Complice E sua condanna. convinto, fottoscrisse l'iniqua condanna, dichiarando Athanasio decaduto dalla Dignità Patriarcale, e scommunicato. Si opposero vigorosamente i Cattolici all'ingiusta sentenza, mà il numero de'Voti vincendo la giustizia della causa, il loro sforzo sù inutile; ed è sama, che il Santo Vescovo Passuzio preso per la mano il suo vicino, ch'era, come esso, un Santo Consessore, Togliamoci, disse, di quà, perche havendo io già perduto un'occhio per Christo, non voglio profanar l'altro con istar'à vedere una così barbara risoluzione.

Secolo IV. SILVE-STRO.

Morte del Pon-

Secolo IV.

In questo stato di turbolenti affari, doppo un lungo, e per accidenti varii famoso Pontificato, morì in Roma S. Silvestro, degno di esser annoverato nel Mondo frà i più gloriosi Pontesici del Christianesimo, siccome vien annoverato nel Cielo frà i più benemeriti, e zelanti Confessori della Chiesa.



## CAPITOLO V.

Marco Romano creato Pontefice 15. Gennaro 336.

Nuove accuse contro S. Athanasio, e suo esilio in Treveri. Baldanza dell' Heresia Arriana. Spergiuro di Arrio, e sua obbrobriosa morte. Simbolo Niceno imposto à recitarsi da' Sacerdoti nella Messa.



A Costantino impressionato contro S. Athanasio dalle perfuasioni di Eusebio, e di Melezio, non ne volle altrimenti accuse de' Mas
te sentir le discolpe; anzi mostrossi fieramente adirato, levoli contro si
stimandolo colpevole degli opposti delitti, & autore de' Athanasso. sconvolgimenti seguiti nelle Chiese d'Egitto. Nulladime-

no per la natural sua pietà non sapendo egli acconsentire ad altra più rigorosa risoluzione, benche ne venisse stimolato da' malevoli, ch'erano molti, e riguardevoli nella corte, finalmente avvenne, che fosse quasi strascinato al rifentimento dallo stimolo di una impressione, che riuscì à lui vivissima, & essicacissima tanto per l'arte degli Avversarii, quanto per la gravezza dell'accusa. [a] Comparvero un 25. Athan. apol, 20 giorno avanti Cesare li Meleziani insieme con Eusebio di Nicomedia per terminar' il giudizio contro il Santo, quando uno 'di essi disse all' Imperadore, che per verificare senz'altre prove tutte le querele esposte, bastava il dire, che Athanasio haveva più volte intrapreso di assamar Costantinopoli, arrestando in Alessandria le navi, che à quella volta cariche di grani si portavano. Questo dire si un toccar Costantino su'l più vivo del cuore. Conciosiacosache, come ch' ei di fresco haveva terminata la fabrica di quella gran Città, opera delle sue mani, e un de' più belli monumenti della sua gloria, per cui havendo trasportata da tutte le Città conquistate una quantità infinita di habitanti, non attendeva ad altro maggiormente, che à mantenervi l' abbondanza con il trasporto de' grani dall' Asia, Siria, Fenicia, e sopra tutto dall' Egitto, senza il cni granajo si sarebbe veduta ben toito perire quella vasta Metropoli; onde sin' à quel tempo l'havevasempre proveduta con sì grande affluenza di viveri, che recava eguale ammirazione il veder tanta gente, che consumasse tanta copia di vettovaglie, e tante vettovaglie, con cui si nutrisse tanta moltitudine di gente: così in questo punto egli era inesorabile, e punivane i colpevoli di ogni minima fospezione coll' ultimo supplicio della morte, com' era occorso pochi mesi avanti al celebre Filosofo Sopatro, [b] b Eunap. Sard.in il quale benche sosse in sì alta estimazione, che spesse volte Costan-vit. Philos. tino lo facesse sedere à sua man dritta ne' spettacoli, tuttavia tardando à comparir le navi da Alessandria col grano, e cominciandone à patir di fame la Città, sperche alcun vi siì, che dalle publiche strade sece

Rifentimento di Costantino contro S. Athanasso.

intendere à Cesare, che per arte Magica dell'ingrato Sopatro erano mancati li venti Meridionali, senza i quali non possono passar lo stretto li Vascelli, Costantino gli sece immediatamente tagliar la testa, benche il povero Filosofo fosse innocente dell' opposta calunnia. Per lo che in udir delitto tale in Athanasio, non è credibile, quant'egli si alterasse, e come subito ne richiedesse dagli Accusatori le prove. Nè queste suron men pronte, e forti, come richiedeva la gravità dell'accusa, e la malizia immensa degli emuli; essendo ch' essi havevano antecedentemente corrotti cinque Vescovi di que' medesimi, che haveva seco Athanasio condotti in Tiro, e che per esser considenti di lui, non poteron da esso rigettarsi per sospetti; li quali per iscarico di lor coscienza subitamente deposero, essere innocente il lor Patriarca da qualunque altra colpa, mà di questa non poter' essi diffimularne l'approvazione, edesser pur troppo vero, quanto asserivano gli Accusatori. Sorpreso il Santo dalla testimonianza inaspettata de'snoi adherenti, con un sospiro alzati gli occhi al Cielo, e quindi volto verso Cesare procurò di sincerarlo con la considerazione, che un' Huomo solo, e povero, com'esso, potesse haver'intrapreso così gran tradimento contro il servizio Imperiale, e che per quest' istesso capo si distruggeva in se medesima la calunnia. Magli Avversarii presero quindi nuovo vigore, & Eusebio in particolare mostrando nella faccia un' animo tutto composto, & indifferente soggiunse, che lasciava la cosa nella sua verità; mà che Athanasio sosse povero, esser falsissimo, perch'egli era molto ben proveduto di ricchezze, e di auttorità in Alessandria, e che non gli potevan mancar Seguaci nel delitto, ogni qualunque volta egli havesse havuto animo di commetterlo. [a] Devesi più tosto applicare à providenza del Cielo, che vegliava alla custodia di questo Santo Patriarca, che ad altra humana cagione, che allora Costantino lo condannasse solamente all'esilio. Vi su però, chi volle credere, che Cefare non altrimente credesse alle imposture degli Avversarii, mà che per desiderio di supprimere tanti torbidi nelle Chiele d'Oriente, quindi togliesse S. Athanasio, contro il quale vedeva armata tanta granparte del Mondo, dubitando, ch'egli potesse incorrere in più grave pericolo, se si ritrovasse maggiormente esposto alle insolenze de' Persecutori. Edin questo senso [b] interpretò la risoluzione del Principe S. Athanasio medelimo, eli due Imperadori Costantino il giovane, e Costante, che ben' informati del secreto paterno, lo publicarono poi doppo la morte di Costantino. Mà, comunque si raggirasse l'asfare, su da Cesare confinato il Santo in Treveri, dove Costantino il giovane, che colà teneva

b S. Athan.in epift. ad fotit.

in efilio .

Baldanza degli Arriani.

La lontananza di S. Athanasio, ch'era la colonna della Fede in Oriente, risvegliò negli Arriani que' primi spiriti di baldanza, che nutrivano avanti la condanna ricevuta in Nicea, e con cui promettevansi di sar regnar l'Heresia nell' Imperio, se con la morte dell' Heresia rea non li havesse il Cielo di nuovo suppressi, & avviliti. In nulla maggiormente eglino insisterono allora, che in procurar, che da Cesare sone Arrio ricondotto alla Chiesa, e come Cattolico ricevuto publicamente da' Cattolici, appresso i quali esso ancora era considerato, come huomo sinto, e di consessione se ta e simulata. Ma la risoluzione di Costantino essendo fissa in sostener nella sua sermezza li Decreti del Concisio, e la Consustanzialità del Ver-

001

sua Corte, lo ricevè con dimostrazioni molto ben dovute al merito di sì gran Prelato, contrattarlo alla Grande in tutto ciò, che gli bisognava.

Capitolo V.

230 bo, appena poterono ottenere un' Imperial beneplacito, che Arrio facesse ritorno ad Alessandria, e rientrasse come trionfante in quella Città, d'ond'egli haveva esiliato il suo Emulo S. Athanasio. E'l suo ritorno [a] si à guisa d'invasione, & eam Civitatem universam de integro in magnas turbas conjecit; onde unitamente gli Ecclesiastici, & i Cittadini vituperofamente lo scacciarono dalla porta di quella Chiesa, e dal recinto di quelle mura. La qual cosa diede motivo à Cesare di richiamarlo à Costantinopoli per porlo alla tortura piacevole della preghiera, e bisognando à quella più vigorosa del comando, acciò seriamente, & apertamente senza equivochi, e finzione si disponesse oramai à confessar la Fede Nicena, e con essa ponesse termine à tante nojole liti, che tenevano agitato, e sconvolto tutto il Mondo. Mà l'iniquo ingannatore, benche sfuggisse sempre di prosessarla schiettamente, tuttavia persuaso, che senza una tal professione sarebbe stata vana ognisua intrapresa, determinò di farla, mà con fraudolenza tale, che internamente non pregiudicasse alla dottrina della sua perversa coscienza. Ed avvenne un giorno, che volendofi Cesare chiarir sù questo fatto, lo strinse in modo tale, ch'altro Arrio far non poteva, che ò fottoscrivere la Consustanzialità del Concilio, ò dichiararsi di burlar la Maestà dell'Imperadore; onde con allegro, e pronto volto subito rispose, che per toglier'a' Cattolici suoi malevoli. ogni ombra di sospezione della sua Fede, esso era dispostissimo à rattificar le parole medesime del Concilio. Dubitando Cesare di nuovo inganno, di nuovo replicò, che giurasse, ch'ei intendeva di sottoscriverle semplicemente, come parlava il Concilio, senza restrizione, ò ritenzione alcuna anche nell'animo; e nel medesimo tempo dimostrogli la gravezza del giuramento, che sarebbe stato sopra di lui vendicato da Dio, se sosse stato ò equivoco, ò falso. Arrio, che si era premunito all' incontro, [b] haveva b socretare, es nascosto sotto il giuppone un formulario, ò prosessione di Fede scritta di Niceph. 1. 8. c. 51. suo carattere, che contenevala sua empià dottrina, e ponendosi sopra il spergiuro di Arpetto la mano, giurò, ch'esso credeva sinceramente, e schiettamente rio. quanto havea scritto, e sottoscritto senz'alcuna diminuzione; dando con ciò ad intendere la Fede Nicena, ch'esso haveva sottoscritta nel Concilio, mà premendo con la mano quella, che teneva celata nel petro. Sopra di che Costantino rispose, [c] Se la tua Fede è Cattolica, il tuo giura- c S. Athan orat.t. mento sarà buono; mà se la tua Fede non è conforme à quella di Nicea, il contra Arian. tuo spergiuro sarà punito da Dio: e ciò detto, mandollo da' Vescovi, acciò fosse ammesso alla Communione Ecclesiastica, & introdotto nella Chiefa. Governava allora il Vescovado di Costantinopoli S. Alessandro gran servo di Dio, il quale persuasissimo dell'empietà notoria di Arrio, e delli raggiri degli Eusebiani, protestò anche in faccia all' Imperadore, che non l'haverebbe giammai ricevuto fra' Cattolici, perche Arrio era un' Herefiarca publico, e non altrimente defiderava di rientrar nella Chiefa, che per ruinarla, & abbatter la dottrina del Concilio Niceno, di cui dichiaravasi giurato nemico. Eusebio irritato da quest' ostacolo, e divenuto andace per gli ordini favorevoli emanati da Cesare, si scagliò sieramente contro S. Alessandro, minacciandolo di farlo deporre dal Tropo, e bandire, se non havesse ricevuto Arrio nella Chiesa frà il termine di otto giorni, e che in questo tempo intanto egli dovesse addurre le ragioni, che

haveva di contrariare à quell'huomo, che veniva acclamato, e canoniz-

zato per Cattolico dall' Imperadore, e dalla sua stessa Confessione, con cui haveva approvato il Concilio Niceno. Onde dal Popolo di Costantinopoli, e da tutti li Grandi attendevasi con curiosità l'esito di questo successo, scorgendo molti da una parte S. Alessandro con vero zelo impegnato à non accettarlo, e dall'altra Eusebio, che fatto forte dal rescritto Imperiale instava gagliardamente per l'accettazione. Mà S. Alessandro abbandonata la via delle dispute, che stimò inutili in quest'occasione, ricorse ad armi più potenti, e passò tutta la settimana in orazione sempre assiduo nel Tempio della Pace, domandando à Dio con lagrime, esospiri, che liberatse la sua Chiesa da un danno così grande con qualche colpo straordinario della sua Potenza, giacche quella de'suoi nemici prevaleva cona Lippom.tom. z.ex tro l'impotenza de'suoi Servi. [a] Riferisce il Lippomano, e deducelo Theod. in Vita S. Iacab, Nisib. dalla vita, che Theodoreto scriffe di S. Giacomo di Nisibe, che trovandosi in quel tempo questo maraviglioso Huomo in Costantinopoli, conginngesse ancor esso le sue preghiere con quelle di S. Alessandro, e che insieme ambedue esortassero il Popolo à domandare à Dio la medesima Commozione, & grazia. Gli Eusebiani intanto rapiti di gioja in vedersi alla vigilia del lor trionfo, aspettavano con impazienza il prossimo giorno di Domenica destinata all' entrata di Arrio nella Chiesa de' Cattolici, e ridevansi delle vane opposizioni, con cui pretendeva S. Alessandro di sostener l'impegno. Anzi havendolo alcuni Eusebiani trovato il Sabbato nell'uscir, ch'egli faceva, dalla Chiefa, Dimane, come beffandolo gli dissero, mtrodurremo Arrio à tuo dispetto in questa medesima Chiesa, dove, tuo mal grado, e de' tuoi, sarà egli riceputo come Ortodoso. Il Santo Vescovo nulla curandosi dell' insolente rampogna, rientrò di nuovo nella Chiefa, e alzate con gli occhi le mani al Cielo, e poi gittandosi tutto lungo con la faccia sopra il pavimento, con voci flebili disse à Dio queste medesime parole, che S. Athanasio [b] riferisce haver risapute da Macario Diacono di lui, che si presente allo spettacolo, e ch'hebbe gran cura di registrarle, Signore', s'è vero, che Arrio debba domane esser rice-

orazioni di tutti li Cattolici.

b S. Aihan. in erift. ad Serapion.

c S. Ambr. ferm.

d S. Athan, loc, eit.

levatelo dal Mondo, acciò essendo egli ricevuto nella Chiesa, non entri m esa l' Heresia, e non si distingua il buono dal cattivo. Ciò detto ritirossi il Santo, attendendo quietamente il successo della sua preghiera. Mà l'Orazione, che appresso Dio è onnipotente, e che, come dice [c] S. Ambrogio, Longiùs vulnerat, quam sagitta, operò, che non lungi andasse l'adempimento della sua speranza, nè lungo tempo il soccorso del Cielo differisse la contentezza al suo Servo. La seguente mattina dunque Eusebio accompagnato da stuolo grande di seguaci andò à prender' Arrio alla sua camera, che gli era stata assegnata in un' appartamento

vuto nella Communione de' Fedeli, e nella tua Santa Chiefa, togliete adesso dal Mondo me vostro Servo, e non confondete con l'empio quello, che vi serve con sentimenti Religiosi di vera pietà; che se voi havete la bontà di haver riguardo alla vostra Chiesa, com' io sò di certo, che l' havete, ascoltate di grazia ciò, ch' Eusebio hà havuto ardimento di dire contro di Voi; e non permettete, che la vostra heredità resti in obbrorio, e sia rovinata senza speranza di risorgere; esterminate, vi prego, Arrio;

del Palazzo Imperiale, e lo condusse, [d] come in trionso, à traverso della Città verso la Chiesa maggiore, per rendergli publicamente la communione frà gli altri Fedeli in presenza di tutto il Popolo concorso

quivi

241

quivi alla novità della funzione. Mà Dio à questo passo aspettava l'empio, per farne apparire più vergognosa, e celebre la vendetta. Poiche & obbrobriosadi giunto egli in mezzo della comitiva de' Seguaci nella gran Piazza di Co- Artio. stantino, dove quest'Imperadore haveva fatta innalzare una gran colonna di porfido, fii soprapreso il miserabile da horrore così improviso, & horribile del suo spergiuro, che [a] con pronto, e violento effetto movendo- a S. Athan. epist. gliss una necessità naturale del corpo, sù necessitato, come successe, di ad Serapion. ritirarsi dal publico, e mentre che in quell'atto era occupato, morì subitamente con una terribil sorte di morte, tramandando dalla via commune delle feccie tutti gl' intestini, fegato, milza, sangue, e l'anima stessa con le lordure del corpo. Eusebio, che con la comitiva erasi fermato per aspettarlo, dubiolo, che in tanta dimora potesse S. Alessandro occupar le porte della Chiefa, inviò alcuni messi à sollecitarlo; mala consusione sù spaventevole in tutti, quando riseppesi il satto, e svelatamente ancora le circostanze di esso. Tutti gli Eusebiani ripieni di vergogna, e di dolore nascondendosi più tosto, che ritirandosi, tornaron confusi indietro alle loro case, e non si vidde giammai simil disordine, e consternazione in quella Città, quantane apparve allora per sì spaventoso accidente. La famasi sparse subito in ogni contrada, e quindi volò, come di cosa inaspertata, e grande, per tutto l'Oriente. Costantino mostronne prima ammirazione, e poisommo contento, adorando la divina Giustizia, ch'esso medesimo haveva invocata contro Arrio, se l'ingannava con lo spergiuro. Servi ancora à lui questo fatto di maggior' afficuramento nella Fede, e per tutto l'Imperio fece attestare, che Dio haveva confermata solennemente quella del Concilio Niceno. Il Popolo corfe in folla al Tempio con S. Alessandro per render grazie all' Altissimo di haver liberata la Chiesa da una così fiera persecuzione; el'infame [b] luogo, ove morì l'Heresiarca, rimase in ese- b Sozom, l. 2, c. 28. crazione per molto tempo à tutta la Città, e lungamente mostrossi à dito alli Forestieri, come Monumento terribile dell' empietà Arriana, infin tanto che doppo il corso di molti anni [c] un ricco Heretico havendo compra- c Idemibid. to dal Publico quel sito, fece ivifabricare una magnifica casa, per abolire la memoria obbrobriosa di quel successo. Con questo satto potea dirsi, che l'Arrianesimo havesse ricevuto l'ultimo colpo di morte, se quella del gran Costantino non l'havesse di nuovo fatto risorgere più orgogliosamente co. di prima nella Chiesa, enell'Imperio.

Decrett di Mar-

detto VII.

Il Pontefice S. Marco nel suo breve Pontificato di otto mesi ordinò, [d] che nelle Chiese più [e] esposte all'Heresia Arriana, e particolarmente de Carriere in Chronol, Fontis, in in queile d'Oriente si recitasse da Sacerdoti nella Messa il Simbolo Niceno, Marco. in vece dell'Apostolico, per eccitamento in ogni età di Fede della Consustructura del Divin Verbo, e per esecrazione eterna della bestemmia ne III. e di Beneo degli Arriani.

Secolo IV.

## CAPITOLO VI.

Giulio Romano creato Pontefice 26. Ottobre 336.

Malattia, Testamento, Morte, & Elogio dell' Imperador Costantino. Successione de'suoi trè Figliuoli all'Imperio. Inclinazione di Costanzo à favor degli Arriani. Qualità di Papa Giulio. Nuova condanna di Arrio, e nuovo esame della causa di S. Athanasio. Concilii à tal effetto intimati. Venuta del Santo à Roma: suo Simbolo, e scritti. Progressi degli Arriani in Oriente. Conciliabolo di Antiochia. Costanza impareggiabile di Papa Giulio. Nuovi attentati di Eusebio di Nicomedia, e crudeltà immense di Gregorio di Cappadocia intruso Vescovo di Alessandria. Morte delli due Eusebii Nicomediense, e Cesariense. Pierà, Ufficii, e Zelo di Papa Giulio. Concilio di Sardica, suo corso, e risoluzioni. Semiariani, e loro Heresia. Fotino, e sue Hereste. Audeo, e sue Hereste. Antropomorfiti, e loro Herefie. Violenze, saccheggiamenti, etumulti de Donatisti: Vinti, e castigati da Cesare.

Malattia di Co-Mantino,.

a Ruff. 1. 1. c. 11.

Aveva già terminati Costantino li trentadue anni d' Imperio, e li sessantatre di vita, passati in una persettissima sanità, allor che sorpreso da mortal malattia, doppo di haver' infruttuosamente presi li bagni caldi di Costantinopoli, e quelli di Helenopoli in Bithinia, si fece [ a ] finalmente trasportare in Achirona villa deliziosa presso Nicome-

dia, ove scorgendo prossima la sua morte, con tal costanza ne attese l'incontro, che, come prevenendolo, volle da se medesimo celebrarsi il sunerale, facendo avanti li suoi domestici un lungo discorso, b Euseb. in Vita ch' egli haveva già composto, e riservato à quel punto. [b] Parlò constant. Lac. 55. così bene dell' immortalità dell' Anima, e del culto di Dio, e della Gloria del Paradiso, che alcuni Filosofi Pagani, che vi assisterono, convinti dalla Verità confessarono, che quel, ch' egli disse, era il vero. [c] Consegnò poi il suo Testamento ad un Prete Arriano, sinissimo Hipocrita, e perciò falsamente da lui giudicato buon Catto-lico, che Costanza sua Sorella gli haveva lasciato per direttor dello Spirito; obligandolo con giuramento di non consegnare ad altri quella carta della sua ultima volontà, che à Costantino suo Primogenito. Or-

& Ruff. lec. cit.

Capitolo VI.

dinò grandi elemofine in Roma, e in Costantinopoli; e per mostrare il zelo, ch' ello haveva della Fede, [a] comando, che fosse ristabilito S. Athanasio a S. Athanin epist. nella sua Sede Patriarcale; e sece questa dichiarazione in presenza del ad Solir. 6 apoi.2. medesimo Eusebio di Nicomedia, il quale troppo s'affaticò, mà nulla sece, per divertir questo colpo, che di già prevedeva. Quindi sempre presente E morte. à se medesimo, e conquell'istesso volto, con cui sù solito di veder sotto di se tutto l'Imperio del Mondo, avvicinandosi sempre più alla morte, passò [b] all'altra vita nel giorno ventesimo secondo di Maggio, in cui cadde 6 Ann. 337. appunto quell'anno la solennità delle Pentecoste. Riferisce [c] Eusebio; c Euseb. in Vita cioè quegli chiamato da S. Girolamo, [d] Signifer Arianorum, che Co-Conft. 1.4 c 61.62. stantino poche hore avantila sua morte domandasse, & ottenesse il Batte & alibi. simo, e ciecamente sieguono l'autorità sospetta di questo Scrittore molti riguardevoli [e] Autori di diverse età. Quando al contrario gli atti anti- e His vide apud chi di que' tempi, e molto più poderoso numero d'Historici Greci, e La- si liust. p. 2, disser. 3. tini, e sin gl'istessi muti sassi del Battisterio Lateranense, ne' quali si vede cap 6. ab antiquo incisa la memoria del Battesimo di Costantino, attestano con direa il tempo voce ancora d'incorrotta sama di veneranda tradizione, ch'egli sin dall'an-del Battesimo di no 324. di nostra salute, cioè ventitrè anni avanti la sua morte, sosse in Ro-Costantino. ma battezzato dal Pontefice S. Silvestro . [f] Altri con enorme taccia f vide Schelestre della Cattolica credenza di così pio Monarca, e con manifesta lesione del- loc. cir. la verità dell'Historia, per conciliar le due disparate, eriferite opinioni, forman la terza, e dicono, che Costantino fosse in Roma battezzato da S. Silvestro nel Rito Cattolico, e presso Nicomedia ribattezzato dagli Arriani nel Rito Arriano. Il che se vero fosse, quel gran Costantino, del cui nome, e pieta è pieno il Mondo, non si adorarebbe per Santo [g] da' Greci singli Altari, ma si bestemmiarebbe per Heretico datutte le bocche n, 20, in sine. del Christianesimo. Oltre à che il costume negli Arriani della reiterazione del Battesimo provenne in essi da Eunomio, che dicesi [ h ] il primo, che h Theodor.lib.4.de ribattezzasse i Cattolici, ventitre anni doppo la morte di Costantino, cioè sescre Barone anno quando gli Arriani fatta unione co' Donatisti, & Anabattisti, si commu- 360. n. 40. nicarono insieme il veleno delle loro costumanze. Ma per rornare, onde ci partimmo, [i] il suo corpo sopra una gran bara d'oro su portato à Costanti- i Eusteb. in Vita nopoli, epolto in mezzo alla gran sala del Palazzo con guardie intorno, confet. 4.c. 65. infinche giungesse Costanzo dall'Oriente, e pertutti que'giorni ogni di venne il Senato avanti la bara à rendergli ubidienza, & ad efercitar le solite funzioni, come se ancor'egli vivesse. Doppo l'arrivo del Figlinolo con gran pompa ne fegui il trasporto alla Chiefa de' Santi Apostoli, ch' esso haveva fatta edificare, e poco avanti la sua morte ricoprire di piastre di bronzo dorato, fotto i cui Portici con humiltà Christiana haveva destinato, e costrutto per il suo cadavere il sepolcro frà le statue de' dodici Apostoli, [k] assin diparticipar delle orazioni, che si facevano da' Fedeli k Idemibil.c.7c. in un si famoso Santuario. Portossi il corpo per le strade principali della Città con inusitata pompa di Ushiciali, e di Soldati, e quale si conveniva Suoi Regii Faneadun sigrand'Imperadore. Nelle porte del Tempio sticonsegnato a' Ve-rali, e sepoltura. scovi, che lo riceverono con quella venerazione, e tenerezza, che si doveva al primo Imperador Protettore della Religione Christiana, offerendo essi per lui Orazioni, e Sacrificii con le cerimonie prescritte dalla Chiesa. Tutte queste particolarità dedotte da Eusebio Cesariense, che si trovò presente alla sunzione, smentiscon que' tali, che sotto titolo di Risormatori

GIULIO.

244

Secolo IV.

2 S. Athan. epift, ad Solit.

to Apud Baron, an-80 3 37 . n. 20.

Divisione dell' Imperio ne' tre Figliusli di Cofrantino.

Inclinazione di degli Arriani.

Operazioni, e ze-lo di Papa Giulto contro gli Arri.-

del presente Secolo, riconoscon per vera, e sincera la Fede del guarto, e poi impugnano le Orazioni per i Defunti, e il Sacrificio à Dio della Messa. [a] S. Athanasio ne' suoi Scritti rappresentò sempre Costantino come vero Esemplare di un Principe zelante, se pur dir non si voglia, ch'egli sosse troppo credulo airapporti, honorando molti Vescovi Heretici, chesi finfero Cattolici, e maltrattando molti Cattolici, che furon calunniati per Heretici. Per lo che censurasi da alcuni Scrittori la di lui sama, come se caduto egli fosse nell' Arrianesimo, quando al contrario [b] la Chiesa Greca lo venera presentemente col culto di Santo, contant' offequio parimente della Latina, che meritevolmente da ambedue vien' acclamato con laudi egregie d'Imperador benemerito del Christianesimo. Tre mesi doppo la dilui morte i suoitre Figliuoli surono proclamati Imperadori dagli eserciti, prendendo ciascun possesso dell'Imperio. Costantino, ch'era il maggiore, hebbe con le Gallie tutto quel tratto di Regni, che di là dalle Alpi verso Occidente, e Settentrione si stendono sin' all' Oceano: Costante, ultimo de tre, hereditò Roma, l'Italia, l'Illirico, la Macedonia, la Grecia, l'Africa, la Sicilia, el'Isole: e Costanzo, che sùil secondo, hebbe la Tracia con Constantinopoli, e tutto l'Imperio d'Oriente con l'Egitto: divisione, che costitui tre Grand' Imperadori in un' Imperio, ciascun de' quali potè dirsi Padrone del Mondo. Costanzo dunque per poter più liberamente regnare, degenerando dalla pietà paterna, fatti crudelmente morire due Zii fratelli del Padre, e poco appresso un Cugino, & Optato, & Ablavio primi Ministri del desunto Imperadore, tolse d'Ufficio li Comandanti, e creati nuovi Ministri riempì il Palazzo di Eunuchi, in man de' qualilasciò la direzione d'ogni affare. Eusebio di Nicomedia, e'l Prete Hipocritasotto il nuovo Cesare non temendo più gli ordini del Padre, lo investiron fortemente per farlo piegare al lor partito, e tanto ben lo sorpresero, che ne ottennero soprabbondantemente l'intento. Conciosiacosache desideroso Costanzo di disfartutto ciò, ch'era stato fatto dal Gran Costantino, Contanzo à favor mostrossi inclinato à sentir parlare della dottrina di Arrio, e di farla esaminare, e porre in disputa, come s'ella fosse qualche problema, ed egli havesse la libertà di eleggere ò l'una, ò l'altra opinione, quale più gli aggradisse: disorte che cominciando à dubitare, se si dovesse far' Arriano, fini di essere Cattolico, e principiò à dar faggio di quello, che poi divenne, cioè difensore, e capo degli Arriani. La Corte adulatrice piegò facilmente al genio del Principe, onde prendendo mova audacia in tutte le parti l'Herefia, ne feguirono mostruosi sconvolgimenti nelle Provincie, e particolarmente in quelle dell' Egitto, dove parea, che maggiormente bollissero gli animi degli Arriani.

Intanto era succeduto nel Pontificato Romano Giulio, Ecclesiastico che possedeva tutta quella virtiì, e costanza, che potevasi desiderare in un gran Pontefice per sostener l'innocenza, e la verità contro gli attentati degli Heretici. Nulla dunque gli stipiù à cuore, che serir con nuova condanna gli Arriani, e renderne sempre più obbrobriosa la Setta, e detestabile la dottrina. A tal' effetto convocò un Sinodo in Roma di cento sedici V escovi, nel quale approvate, e confermate le Decisioni del Concilio Niceno, propose la causa di S. Athanasio esiliato à torto da Costantino, onde baldanzon andavan gli Heretici con l'oppressione di quel Patriarca; [c] Ad hoe convenimus, diss'egli a' Padri di quel Sinodo, nt hoe primum secungraviter affliguntur, nos nec respirare, nec quiescere possumus, quia dum s. Athanasio nella

Doglianze degli

Loro rico: fo al

diem Dei voluntatem faciamus, & à fundamento Christi Jesu incipiamus, & denuò de fratrum oppressione tractantes laboremus: quia dum illi tam membra vexantur, caput reliquim pacem, aut quietem minime habere poterit. Così egli. Ed il zelo del Pontefice siì applaudito dal Cielo, che elesse per istrumento della sua glorianel ristabilimento di quel Patriarca il Fratello medesimo di quel Costanzo, che mostravasi alieno non men della Fede Nicena, che di Athanasio. Essendo che Costantino, che l'haveva ricevuto in Treveri con tutto quel rispetto, che si conveniva al merito di sì grand' Huomo, non così tosto intese la morte, e gli ordini dell' Imperador suo Padre toccanti il di lui ritorno nella Chiesa d' Alessandria, che prontamente poseli in esecuzione, inviandolo colà con lettere molto honorevoli, dove il Santo fù ricevuto da quel Popolo con giubilo eguale alla venerazione, che da esso gli si portava. Mà Costanzo, che adescato dagli Arrianinon poteva non odiar S. Athanasio, e per vederlo senza suo confenso restituito al Patriarcato non poteva non volerne di nuovo il discacciamento, haveva già risoluto di perseguitarlo, e scacciarnelo, e ne cercava opportuna la congiuntura, che gli presentarebbe ò il caso, ò il tempo. Tuttavia ò ch' ei havesse ripugnanza di dichiarare apertamente la guerra alli Cattolici contro l'ultima volontà di suo Padre già bastantemente conosciuta da tutto il Mondo, ò che temesse di ritirar sopra dise lo sdegno de' suoi Fratelli, che si erano dichiarati à savor di Athanasio, non tento allora di passar più avanti, esol'esortò i Vescovi malcontenti à portarsi à Roma dal Papa, e dalli due Imperadori d'Occidente con accumulate doglianze sopra la reintegrazione seguita, sperando, che se ad essi riuscisse di sorprendere, ò d'ingannare il Pontefice, facilmente sarebbe egli poggiato al sommo de' suoi desiderii. Mà come che i disegni de' Principi se si considano a' Papa. pochi, non riescono, se à molti, si scuoprono, tosto avvenne, che la fama di cotal risoluzione penetrasse alle orecchia del Santo, il quale incontanente adunato in Alessandria un Sinodo di Vescovi soggetti alla sua Chiesa, col commun lor parere stese un' eccellente lettera al Papa con giustificazioni valide, e concludenti circa le imposture, con le quali pretendevano di calunyiarlo gli Eusebiani, gli Arriani, e parte de'suoi medesimi Monaci Egiziani, che uniti a' Meleziani fotto diversi Capi componevano un corpo horribile di scismi, e d'heresie, inviando con la lettera alcuni Sacerdoti à Roma, & agl'Imperadori per animar con la voce la mutaparola dello scritto. Mà l'affare su benpresto terminato; poiche gl'Imperadori senza nè pur voler'udire i Vescovi Arriani, se litosser d'avanti, e Giulio con più matura discussione risolvè di compiacer gli Heretici medesimi con udir le accuse del Santo, per poter poi quindi con sondata ragione dichiarar l'innocenza dell'oppresso. E questo sù un tiro di soprafina accortezza del Pontefice, che pretese di vincer gli Avversarii di S. Athanasio ravigliosa di Pacon quelle medesime armi, con le quali essi si persuadevano di offender- pa Giulio. lo. Poiche con larga sodisfazione di udienza udite le querele, fece citare à Roma tanto Eusebio, quanto Athanasio, per ricavarne authentica ò la prova dall' uno, ò la fincerazione dall' altro. [a] Gli Arriani, a S. Athan. apol. 23 che volevano più tosto sorprendere il Papa con un'assalto, che avanti il Papa discutere ordinatamente la causa con le testimonianze, scorgendo l'animo di Giulio sol disposto à voler credere il vero, timorosi di Tomo I.

GIULIO.

246

Secolo IV.

a Idemibid.

no .

Arrivo di S. Atha nasio in Roma.

dis. Athanafio.

peggio, di notte tempo suggiron dalla Città, senza più curarsi d'altro, che di non effer solennemente infamati per calunniatori. Al contrario il Papa risoluto nel proposito di terminar la lite con la presenza delle parti, intimò un Sinodo in Roma, [a] anche à compiacimento, erichiesta de' medesimi Eusebiani, dove di nuovo citò il Patriarca, Eusebio, e tutta la fazione Concilio Roma- contraria degli Arriani, a' quali individualmente eziandio spedì con sue lettere Elpidio, e Filoxeno Preti della Chiesa Romana, per esortarli à trasferirsi à quel Giudizio, ch'essi medesimi havevano domandato. All'intimazione portoffi incontanente S. Athanasio à Roma, dove con particolar distinzione sù accolto dal Papa, e dagli Officiali di Costante, che presero cura dilui, e de suoi in tutto il tempo del suo soggiorno in quella Città. Condus' egliseco fra gli altri due Santi Monaci della Thebaide, Isidoro & Ammonio, per far vedere in Occidente, e particolarmente in Roma una perfetta Idea della vita Monastica, che non era ancora in altri luoghi conosciuta, che in Oriente dove fioriva, e particolarmente nella Thebaide fotto la direzione del Grand' Antonio, ch' era legato con nodo strettissimo di amicizia con S. Athanasio; ed appunto S. Athanasio componeva allora la vita di quel Santo Anacoreta, benche ancor'egli vivesse; e con la congiuntura favorevole della sua dimora in Roma, quivi publicolla, per mostrare à tutti il modello, e l'originale, di cui si scorgevano così bene le copie in Isidoro, & Ammonio. E su quest' opera non solamente ricevuta con applaufo, mà con una maravigliofa conversione di molte illustri perb s, Hieropiff. 16, sone, be di Marcella in particolare, pregiata Dama di Roma, che honorò la prima in Occidente il suo sesso con la professione publica della vita Monastica. In oltre egli arricchi quella Città, ò per meglio dir, tutta la Chiesa Cattolica di altro pregiatissimo tesoro, cioè della sua Confessione di Fede, che communemente dicesi il Simbolo di S. Athanasio. Se ben non si richiedesse Confession verbale di Fede da un' Ecclesiastico, che alla prova di tante persecuzioni si era dimostrato così valente Cattolico; nulladimeno, perche come Reo era stato citato al Concilio, egli non poteva dir sue ragioni senza l'attestato publico di quell'atto. Composela dunque in Roma Famoso simbo'o in quella congiuntura, e se ben sin d'allora sosse statamaravigliosamente applaudita, e riposta con gli atti di quel Concilio nell' Archivio Romano, tuttavia rimale per molto tempo ò smarrita, ò occulta, ed appunto, quando ella stimavasi perduta affatto nelle rivoluzioni, che così spesso ha patito quella Città, si poi con giubilo straordinario ritrovata, & inserita ne' Breviarii, come la più perfetta espressione della Fede Cattolica, non solamente contro l'empietà di Arrio, mà contro tutte l'Heresie eziandio, che surfero ne' futuri secoli frà Christiani. Onde [c] due moderni, e massimi in praf. in lib. de Heretici Silvio Nigro, e Valentino Gentile Calabrese in un Li bro, ch'essi presentarono à Sigismondo Rè di Polonia, la detestarono così vivamente, che chiamarono il Simbolo di Athanasio Symbolum Satanasii, perche ad essi apparve una terribile, e potente confutazione delle loro Herefie. Quando al contrario la Chiesa di Dio in ogni età ha tenuto in sì alto pregio le Opere di questo gran Dottore, che appresso Sosronio leggesi il celebre detto di quel santo Monaco Cosimo, [d] Cum inveneris aliquid ex opusculis S. Athad cond Sophron. Quellanto Wonaco Connio, [u] com in vestimentis tuis scribe illud. Fu egli dunque composto in Roma dal Santo in questo tenore [e] con l'oc-2000 im Domini- casione accennata della persecuzione de'suoi Avversarii, quali S. Athanasio: volle convincere non men col portamento di una santissimo Vita, che col divulgamento di Apostoliche massime, e di Divine inespugnabili verità. Quicumque vult salvus esse, ante omnia opus est, ut teneat Catholicam Fidem.

Quam nisi quisque integram, inviolatamque servaverit, absque dubio in aternum peribit.

Fides autem Catholica hac est, ut unum Deum in Trinitate, & Trinitatem

in Unitate veneremur. Neque confundentes Personas, neque substantiam separantes.

Alia est enim Persona Patris, alia Filii, alia Spiritus Sancti.

Sed Patris, & Filii, & Spiritus Sancti una est Divinitas, aqualis Gloria, coaterna Majestas.

Qualis Pater, talis Filius, talis Spiritus Sanctus.

Increatus Pater, Increatus Filius, Increatus Spiritus Sanctus. Immensus Pater, Immensus Filius, Immensus Spiritus Sanctus.

Aternus Pater, Aternus Filius, Aternus Spiritus Sanctus.

Et tamen non Tres æterni, sed Unus æternus.

Sicut non Tres Increati, nec Tres Immensi, sed Unus Increatus, & Unus Immensus.

Similiter Omnipotens Pater, Omnipotens Filius, Omnipotens Spiritus Sanctus.

Et tamen non Tres Omnipotentes, sed Unus Omnipotens.

Ita Deus Pater, Deus Filius, Deus Spiritus Sanctus.

Et tamen non Tres Dii, sed Unus est Deus.

Ita Dominus Pater, Dominus Filius, Dominus Spiritus Sanctus.

Et tamen non Tres Domini, sed Unus est Dominus.

Quia sicut singillatim unamquamque Personam Deum, ac Dominum consiteri, Christiana veritate compellimur; ita Tres Deos, aut Dominos dicere, Calholica Religione prohibemur.

Pater à nullo est factus, nec creatus, nec genitus.

Filius à Patre solo est, non factus, nec creatus, sed genitus.

Spiritus Sanctus à Patre, & Filio, non factus, nec creatus, nec genitus, sed procedens.

Unus ergo Pater, non Tres Patres, Unus Filius, non Tres Filii, Unus Spiritus Sanctus, non Tres Spiritus Sancti.

Et in hac Trinitate nihil prius aut posterius, nihil majus aut minus, sed tota Tres Persona coaterna sibi sunt, & coaquales.

Ita ut per omnia, sicut sam suprà dictum est, & Unitas in Trinitate, & Trinitas in Unitate veneranda sit.

Qui vult ergo salvus esse, ita de Trinitate sentiat.

Sed necessarium est ad aternam salutem, ut Incarnationem quoque Domini nostri fesu Christi sideliter credat.

Est ergo fides recta, ut credamus, & consiteamur, quia Dominus noster Jesus Christus Dei Filius, Deus, & Homo est.

Deus est ex substantia Patris ante sacula genitus, & Homo est ex substantia Matris in saculo natus.

Perfectus Deus, Perfectus Homo, ex Anima rationali, & humana carne subsistens.

Aqualis Patri secundum Divinitatem, minor Patre secundum Humanitatem.

GIULIO.

Secolo IV.

Qui licet Deus sit, & Homo, non duo tamen, sed unus est Christus.

Unus autem non conversione Divinitatis in carnem, sed assumptione humanitatis in Deum.

Unus omninò non confusione Substantia, sed unitate Persona.

Nam sicut Anima rationalis, & Caro unus est Homo, ita Deus, & Homo unus est Christus.

Qui pasus est pro salute nostra, descendit ad Inferos, tertia die resurrexit à mortuis.

Ascendit ad Calos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis, inde venturus est judicare vivos, & mortuos.

Ad cujus adventum omnes homines resurgere habent cum corporibus suis, & reddituri sunt de factis propriis rationem.

Et qui bona egerunt, ibunt in vitam aternam: qui però mala, in ignem æternum.

Hæc est Fides Catholica, quam nisi quisque fideliter, sirniterque crediderit, salvus esse non poterit.

a S. Ashan. apol 2. Così egli, che havendo [a] invano aspettato dieciotto mesi la venuta in

Arriani in Orien-

bolo in Antio-

b Ann. 341.

chta.

Roma de' suoi Avversarii, si avvisò, ch' eglino ogni altra intenzione havevano, che di portarvisi. Conciosiacosache Eusebio trattenendo con vane speranze li Legati Pontificii, procurò in questo tempo di dilatare in Progressi degli Oriente l'Arrianesimo, e di renderne altrettanto poderosa la setta, quanto ardent' era la sua intenzione nel divulgarla. Fece per tanto deporre Paolo, ch' era succeduto ad Alessandro nel Vescovado di Costantinopoli, nel quale s'intruse esso medesimo sotto l'aura, e protezione di Costanzo, che relegò in Ponto dell' Asia il deposto Paolo, & in remoti esilii altri venerabili Vescovi, in luogo de' quali introdusse huomini abominevoli, & Arriani, che in poco tempo ridussero quelle Chiese in istato miserabile di Religione. Cresciuta dunque la fazione, cadde ad Eusebio opportuna la congiuntura disententiar'un' altra volta contra S. Athanasio, e dichiararlo decaduto dal Trono più ignominiofamente, e più publicamente ancora di E loro Concil a- prima. Dieci anni avanti la sua morte haveva Costantino in Antiochia cominciata la fabrica di quel gran Tempio, chiamato il Dominicum aureum per la sua magnificenza, el haveva appunto allora Costanzo terminata, conrisoluzione di celebrarne solennemente la dedicazione. Onde con l'Imperadore essendo cola concorso un numero grande di Vescovi, Eusebio, ch'era il direttor degli affari, unilli tutti in forma di [b] Concilio, e c Vide fusius de doppo di naver iorinati.

nati re Schelestr. affin di render sacro, e venerato quel Congresso, che doveva por legantigi il ustre, pari, in un'infame Conciliabolo, in ultimo propose, e promosse nuova conzudisset. 2, 6, 5, in un'infame Conciliabolo, per escluderlo irremissibilmente dal possesso.

S. Athanasio, per escluderlo irremissibilmente dal possesso. della Sede, e Patriarcato d' Alessandria. Quello di Gierusalemme, & altri Prelati Cattolici, avvedendosi, che la fantità de' Canoni formati haveva per oggetto l'empietà notoria della condannazione di S. Athanasio, si ritirarono dagli Eusebiani, sì per non dover con essi dibattere una causa già decisa in Roma dal Papa, come perche di novanta Vescovi, di cui cra composto quel Congresso, trentasei n'erano Arriani, eli rimanenti Catd S. Athan. de Sy. tolici; i quali [d] ò ingannati dalle finte espressioni del partito contrario, ò non ofando contradir' apertamente alla inclinazione di Costanzo, si ritrovarono come obligati dientrar con esfinell' Assemblea. [e]L'ultima cola

dunque,

249

dunque, che quivi trattossi, ma ch'era la prima nell'intenzione, si quella s. Athanasio è che più premeva ad Eusebio, cioè la deposizione d'Athanasio; e bench'ella condannato. fosse dagli Eusebiani prima risoluta, che proposta, nulladimeno formatosi lungo processo contro il Santo, siì facile, come avvenne, che non solamente egli fosse dichiarato Reo, e decaduto dal Posto, mà gli si nominasse ancora il Successore: cosa, che Costantino non haveva voluto gimmai permettere, nè pure in que'primi impeti di risentimento, quando mandollo nell'esilio di Treveri. Ma come che la fortuna correva al sossio di Eusebio, invano esclamando li Vescovi Cattolici, e prevalendo l'autorità di Costanzo, che si ritrovò presente all'iniquo Giudizio, siì in luogo di Athanasio sostituito per Patriarca d'Alessandria Gregorio di Cappadocia, Huomo tanto crudele dinatura, tanto corrotto di costumi, etanto precipitato in ogni male, che il minore in esso era quel massimo dell' Heresia. Mentre dunque queste cose succedevano in Oriente, attediato il Pontesice dalla contumacia degli Eufebiani, convocato in Roma un nuovo Sinodo rel Conclus Romano è fostenudicinquanta Vescovi, fece quivi trionsar l'innocenza di Athanasio. Udito, e dichiarato tene le accuse, e le disese, ed esaminati, e condannatigli atti [a] del Continuocente.

A Vestil Pontif di ciliabolo di Tiro, con folenne, e Canonica Decisione dichiarò il Santo silvestro. innocente delle opposte calunnie, ricevello alla sua communione, e per dimostrazione di stima sin'alla sua mensa, ed animatolo contro ogni humano riguardo, rimandollo glorioso in Alessandria. Quindi dalla causa particolare di S. Athanasio procedendo alla commune di tutti li Vescovi esiliati da Costanzo, tutti ripose nelle loro Sedi contanta risoluzione, zelo, e libertà, contro eziandio Costanzo, che tutto il Mondo riconosceva come Figliuolo del più gran benefattore, che havesse havuto il Pontificato Ro- costanza, e zelo mano, che parve, che ne risonasse il rimbombo per tutto l'Oriente per mez-del Pontifice. zo di un'horribile terremoto, che in quel medesimo tempo terribilmente lo scosse, con desolar quasi assatto la Città di Antiochia, nido, e ricettacolo dell'infame Affemblea degli Arriani. Dall'altraparte Eusebio, che supponeva addormentato il Papa con la speranza dell'imminente arrivo in Roma de Vescovi accusatori di Athanasio, udita la di luirisoluzione, e qualmente in pieno Sinodo egli havesse ristabilito il Santo nella sua Sede, arle di Idegno, e qual cane arrabbiato mordendo da lontano la fama, e'l nome del Pontificato Romano, scrisse al Pontefice lettere in tal'indecenza di sentimenti, e intal contumelia di rampogne, che la sola loro lettura bastantemente dimostra, quanto precipitato sosse l'animo dell'Autore nell' impegno dell'Herefia. Al contrario Giulio così paternamente fi oppose alla di lui maledicenza, che nella risposta, che gli diede in caso tanto irritante, mostrò più tosto di pregarda eguale, che di minacciar da Giudice, [b] Obsecro vos, scrissegli, Obsecro vos, cum alacritate audite: pro publico b S. Athapoi. bono ista scribo. Que enim accepimus à B. Petro Apostolo, ea vobis significo, non scripturus alioquin, que nota apud vos esse arbitror, nisi facta ipsa nos conturbaßent. Episcopi abripiumur, & à suis sedibus propelluntur, alii verò aliunde in corum loca reponuntur; e, Obsecro, ne ista ulterius fiant, vel potius contra ipsos scribite, qui talia molientur, ne deinceps has injurias Ecclesia patiantur. Così egli. Mà Eusebio dispregiando ammonizioni, e parole, ricevute commissioni, e soldatesche da Costanzo, spinse l'intruso Gregorio Incendio, strage, di Cappadocia al possesso della Chiesa d'Alessandria con tanto surore, e sacco di Ales che chinescorre l'Historia, non può certamente contener le lagrime nel sandria.

GIULLO.

Secolo IV

2 3. Albaniator. stodoxos, & ad Selitaries .

Morte gloriosa di b. Potamone .

b Ann. 342. Morte di Enlebio di Nicomedia.

€ Ann. 340.

E dell'abro Fufe. bio Celamente.

d S. Hier. de jerift. Lectef.in Eujet.

Giufte, e premutote dimoltranze del Papa contro gli Airtani.

è Apad Swith. apol.2.

leggerne i successi. Il Popolo levato à rumore si divise inpiù parti, e strettosi sotto varii Capi in varie schiere si diede à scorrer la Città, mettendo le mercatanzie a preda, le navi à suoco, l'haver de'Ricchi à sacco, ciascuno i suo inemici à vendetta, e quanti vi haveva de'Cattolici al taglio delle spade. Molti Tempii andarono à terra, e ciò che dentro vi era, În preda de rapitori. [a] Otto intieri giorni la Città sù posta tutta à corso, & à guasto, ed appena potè salvarsi S. Athanasio, che, quando giunsero le milizie, ritrovavasi in Chiesa alla recitazione de'divini Ufficii. Egli suggi per luoghi incogniti, e deserti, d'onde non senza immensi patimenti ritrovando la nota via di Roma, finalmente vi giunse accompagnato da pochisuoi Preti, che miracolosamente camporono dal suror de Soldati. Essendo che questi entrarono in Alessandria contal serocia baldanzosi, che mandarono a'fil di spada, quanti ritrovarono ò nelle Chiese, ò ne'Monasterii, seguaci di Athanasio, e della Fede Nicena, come se havessero espugnata la Reggia de'Tartari. Il Glorioso Confessore di Giesù Christo Potamone doppo di haver'in quella confusione ricevuto per ordine di Filagrio Governador d'Egitto molti colpi di bastone nella testa, su lasciato semivivo nella Piazza, e ne mori pochi giorni doppo, perfezionando il Martirio, che il Tiranno Massimino haveva sopra esso incominciato con cavargli un' occhio. S. Athanasio medesimo, che due anni avanti haveva predetta questa horribile desolazione, ne scrisse à Costanzo con sentimenti molto gagliardi del Divino Giudizio; de quali Costanzo ridendosi gittò ssarzos amente la lettera in terra, ed un Capitan di sue Guardie quivi presente lacerandola co'piedi, sputovvi sopra con ingiurioso disprezzo, di cui poco doppo n'hebbe la meritata pena, balzato à terra da un Cavallo mansueto, e docile, ch'ei cavalcava, dalla cuipercossa staccatasegli dall'osso una coscia, indi à trè giornimori. Nè lungi andò Eusebio di Nicomedia primo somite di così barbare risoluzioni à pagar' il sio de'suoi missatti, [b] tolto dal Mondo per render conto à Dio di tanti elecrabili eccessi, che di suo ordine erano stati commessi in Egitto. Lo precorse nella morte l'altro Araldo dell'Arrianesimo Eusebio Cesariense, citato da [c] Dio alla restituzione di que'gran talenti, di cui havevalo proveduto con tant'affluenza, che sù solito dir Costantino, il quale sempre lo stimò buon Cattolico, ch'egli era degno non solamente del Vescovado di una Città, mà di quello di Roma. Il Cesariense su il suo Panegirista nel ventesimo, e trentesimo anno del suo Imperio, ed egli compse con rara eloquenza in dieci Libri in Greco l'Historia Ecclesiastica, che ha somministrate à noi molte notizie di que successi, che veniam pur'hora di descrivere. Mà spesse volte mancano i di lui Libri della dovuta Fede Historica, come mancò l'Autore della Cattolica. [d] S.Girolamo registra un lungo Catalogo delle di lui opere, onde in tutte le parti potrebb'egli riputarli soggetto degno di egregia laude nella Chiesa di Dio, se altrettanto sosse stato benemerito del Christianesimo co'fatti, quanto se ne rese co'scritti.

Non si può dire, quanto vivamente sentisse il Pontefice queste horribili violenze, e quanto paternamente accogliesse que' venerabili Ecclesiaitici scacciati da Aleifandria, testimonii presenti dello scempio deplorabile di quella Chiesa. E come che questa era una guerra, che dal canto del . Papa decider non si poteva con la spada, ma con la penna, [e] tutt'eglisi diitrusse sopra ardentissime lettere agli Eusebiani, piangendo la desolazione di

25 I

quella nobil Chiefa Patriarcale, & il loro ingiusto procedere contro quel-Patriarca, che secondo tutte le leggi Ecclesiastiche era stato da un'intiero Concilio, da essi medesimi domandato, riposto nella sua Sede, d'onde non dovean'essi in verun modo deporlo, senza ottenerne il consenso dalla prima. Quindi esortandoli à rientrar in loro stessi, esibigli ogni posfibil fodisfazione, e fin la nuova convocazione di un Concilio Generale, per toglier'ogni motivo didubietà, & ogni ombra di sospezione, che dalla parte de Cattolici si operatie con stimolo di passione, e non con la regola del giusto. Gli Arriani desiderosi sempre di nuovi Concilii, da'quali essi speravano e per il numero de'Partitanti, e per la potenza di Costanzo di ricavar vantaggio allaloro Herefia, accettaron prontamente l'offerta, ed intanto per prevenir l'animo di Costante, che, morto Costantino suo Fratello, era divenuto Padrone di un grand'Imperio, mandarono à lui due fraudolenti Confessioni di Fede, esiggendone approvazione per autorizzarne col Decreto Imperiale l'effetto. Ma Cesare da buon Cattolico rigettolle, emostrossi tutto risoluto ad eseguir ciò, che gli haverebbe suggerito il Pontefice; al quale le trasmesse, con doppio dolore degli Arriani, che si viddero obligati à ricorrer per giustizia al loro medesimo Contradittore. Haveva Giulio antecedentemente spedito à Costante Vincenzo di Capoa, ed il celebre Ofio, acciò gli dimostratsero la necessità di convo-concilio Genecare un Concilio Generale per acquietare, & unire insieme le due Chiese rale di Sardica, e d'Oriente, e d'Occidente; ed alle sante intenzioni del Pontesice era non so-quella Città di lamente concorso Costante, mà tutti que' Vescovi, che con Costante si ritrovavano in Milano, e particolarmente S. Athanasio, verso il quale Cefare haveva sempre dimostrata una particolarissima venerazione. Conciosiacosache egli l'haveva prima pregato, che gli mandasse da Roma un Compendio della Sacra Scrittura, e volle poi haverne appresso di sèla Persona in Milano, dove l'accolse con segni non ordinarii di parzialissima assezione. Onde Costante persuaso dal Papa, e pregato da' Vescovi, prese in se l'assunto di far condiscendere, come segui, anche Costanzo suo Fratello alla convocazione di un Concilio Generale nella Città di Sardica per l'anno [a] venturo, nel giorno prescritto, & ordinato dal Pontesice. Era a An. 347. Sardica in quel tempo rinomata Città, posta sù li termini dell'Illirico, Thracia, e Misia, à piè del Monte Hemo, che la separava da Filippopoli. [b] b In Lexic. Bandrant. verb. Sar-Da'Geografi moderni è inclusa nella Bulgaria, ed altro di essa presente-dica. mente non rimane, chele rovine, sopra le quali s'innalza la Città di Sofia. Ella dunque dagl'Imperadori fu giudicata à proposito per il Concilio, essendo situata come a'confini di ambedue gl'Imperii, e vi concorsero in breve da lontanissime Provincie [c] più di trecento. Vescovi Cattolici, fra' c Sozom. 1.3.c. 11. quali, oltre à molti grand'Ecclesiastici eminenti in dottrina, & infantità, alcuni di que'più celebri, che già ventidue anni avanti erano intervenuti al-Concilio di Nicea. [d] Vi haveva il Papa spedito come suoi Legati con Ar- d S. Athan. apol. 2. chidamo, e Filoxeno Preti della Chiesa Romana, il Grand'Osio Vescovo di Cordova, ch'era stato Presidente medesimamente nel Niceno. Intervennevi Protogene insigne Soggetto, Vescovo della medesima Città di Sar- s. spiridione, e dica, l'illustre Confessor Pasnuzio, le cui gloriose cicatrici suron baciate sur rissilio. dal gran Costantino, & il miracoloso Spiridione Vescovo di Nicosia in Cipro, che haveva nel Concilio di Nicea confuso, e convertito quel celebre Filosofo Gentile, e che una volta [e] parimente con degn'azione at- e Bar.an.325.n.41

GIULIO. 252

Secolo IV.

2 Nicep. 1.8.c.42.

b Marig.

restò la venerazione, che portar si deve ad ognimenoma lettera della Sacra Scrittura. [a] Predicava un giorno a'Padri dell' Assemblea Trifillio, famoso Jurisconsulto, & Oratore, Discepolo di Spiridione, e ch'era allora Vescovo di Ledre nell'Isola medesima di Cipro. Hor questi volendo citare il Testo di S. Marco, quando disse Christo al Paralitico, [b] Tolle grabatum tuum, & ambula; quasi sdegnando di proserir quella parola barbara Grabatum, come ch'egli era politissimo di lingua, disse Scimpodium, che medesimamente significa in Lingua Greca un piccolo letto. Spiridione sorpreso alla novità di tal voce, levatosi impetuosamente in piedi dalla sua Sede Episcopale, e con una santa indignazione rivolto à Trifillio, E chi sei tù, replicò, che pretendi parlar meglio di colui, che disse Grabatum? Ecome tù puoi haver vergogna di proferir quella parola, che Christo hà consacrato con la sua bocca? e ciò detto partissi, lasciando al Concilio un ammaestramento molto riguardevole della riverenza, che si deve alla maestosa simplicità della Lettera divina. Nel rimanente Trifillio ricevè con molta humiltà questa confusione, & accompagnò il suo Maestro in questo Concilio, di cui parliamo. Dall'altra parte comparvero in Sardica più di ottanta Vescovi Eusebiani, Huomini tutti celebri in ambizione, maligninelle calunnie, e contradittori antichi di S.Athanasio; fra' quali sostenevano il primoluogo Urfacio di Singiduni nella Servia, e Valente di Mursianell'Ungaria, due Satelliti d'Inferno, che doppo la morte de i due c Theodolib. 2.6.8. Eusebii si dichiararon Capi della fazione Arriana, [c] Questi con il loro se-

Avvertimenti vani del Concilio di Sardica,

e Socy. 136, 2. e. 16.

E Decreti,

guito ò atterriti dalla Maestà di tanti Santi Vescovi Cattolici, ò consapevoli della fiacchezza delle loro accuse contro Athanasio, ò avviliti dal rimordimento della loro heresia, non così subito entrarono in Sardica, che se ne partirono, infingendosi di essere stati sollecitamente richiamati da Costanzo alla Corte per intervenire al trionfo, che dovevasi solennizare in Cod S. Ath. in epif. stantinopoli per la vittoria riportata da'Persiani; e [d] benche il Legato Pontificio replicatamente gli dimostrasse la libertà, che in quel Sacro Congresso à ciascun si concedeva, el'inconvenienza della subitanea partenza, per cuirendevansirei con l'attestato solo di questa loro azione, non sù posfibile il ritrarneli; onde l'Osio sù necessitato à legitimamente citarli, altrimenti essi non comparendo, egli haverebbe dato principio al Concilio. A queste giuste dimostranze smarriti gli Eusebiani, [e] si ritirarono in Filippopoli in forma di Conciliabolo, & opponendosi a' Padri di Sardica formaron con istrana faccia due Concilii, ne' quali tanto diverse surono le risoluzioni, quanto diversa n'era la Fede. I Cattolici al paragone disaldissime prove dichiararono S. Athanasio innocente, e egli Arriani di nuovo lo degradarono dal Trono; quegli ristabilirono nelle loro Sedi tutti li Vescovi detronizzati da Costanzo, questi deposero tutti que'Vescovi, che communicavano con Athanafio; quegli scommunicarono Ursacio, Valente, Gregorio di Cappadocia, e i principali Capi della fazione Eusebiana, questi anathematizzarono l'Osio Legato Pontificio, Protogene Vescovo di Sardica, Massimino di Treveri, e con non più udito esempio di esecranda temerarietà sin l'istesso Pontefice Romano, prendendo di mira il Capo per abbatter tutto il Corpo del Cristianesimo; ed in somma non si vidde giammai un opposizione maggiore, per cui maggiormente spiccasse la giuflizia, el'empietà, che in queste due adunanze di Sardica, e di Filippopoli. Circala Fede, nel Concilio Cattolico nulla s'innovò, e benche da qualCapitolo VI.

qualche Padre si progettasse, che per toglier'il somite di così atroci inconvenienti, fosse necessaria la formazione di un'altra Confessione di Fede, su rigettato communemente il consiglio propotto, [a] con la consi- a s. Ath. ad Ano derazione, che la Confessione Nicena sosse l'unica, e l'arme puì formida-tioche bile dell'Herefia. Mànel Conciliabolo degli Arriani fu stabilita la Confessione, che su la distintiva de'Semiarriani, sazione più dura a superarsi, perche creduta corretta, e non colpevole, mentre con nuova invenzione sù in essa abolito il nome di Consustanziale, e condannato, & anathematizzato Arrio, che sù il Contradittore eterno della Consustanzialità Divina. In modo tale che dalla confusione di queste opposte risoluzioni tanto de'Cattolici, quanto degli Heretici, e dalle lettere circolari, che gli uni, egli altri scrissero, e spedirono à tutte le Chiese del Christianesimo, surse in quell'età tal dubiezza ò della validità dell'uno, ò della nullità dell'alcro, che [b] moltiScrittoriò ambedue approvarono, ò ambedue esecrarono. b Apud S. Aug. Costanzo intanto, benche prevenuto dagli Eusebiani, movesse fiera persecuzione contro i Vescovi Cattolici, e trasmettesse ordini molto rigorosi contro la persona di S. Athanasio; nulladimeno ò meglio informato dai cesare. Legatispeditigli dal Concilio Cattolico di Sardica, ò timoroso della guerra intimatagli da Costante, se non rimetteva S. Athanasio nella sua Sede, ritirò le Commissioni, ristabilì Paolo nel Vescovado di Costantinopoli, ed Athanasio in quello di Alessandria, forse persuaso di cedere più tosto al

Tempo, che ai Cattolici.

S. Épifanio [c] riferisce, che in questo Concilio di Sardica sosse pari- c S. Epiphhar. 71. mente condannata la persona, e l'Heresia di Fotino. Fu Fotino, ò come altr'il dissero, Scotino, Ancirano [d] di Patria, e Vescovo di Sirmio d S. Hier. in pref. nell'Illirico, di linguasi pronta, e faconda, che di effo scriffe il Lirinense, [e] Loquax, & acuta lingua, & qui multos posset sermones pronunciare, & Har. c.16. disceptandi promptitudine decipere, ingenii viribus florens, & doctrina opibus excellens, & eloquio potens; quippe qui utroque sermone copiose, & gra- fotino, sue quaviter disputaret, & scriberet, ut monumentis Librorum suorum manifestatur, quos idem partim Greco, partim Latino sermone composuit. Qualità egregie tutte, quando s'indirizzano al bene; ma che degenerando nell'altro estremo, sono maravigliosamente atte à formare un grand'Heresiarca. Ed in vero sù più empio Fotino di Sabellio, del Samosateno, e di Arrio; poiche non solamente egli [f] negò la distinzione delle Persone della SS. f Theod. har. sal. Trinità, e la Consustanzialità, e poi anche la similitudine del Divin Figliuolo col Padre; ma le uplicemente, come Cherinto, & Ebione, la medesima Divinità in Giesù Christo, asserendo [g] Ab initio Christum non esse; ve- g S. Epiph. her. 71. rum à Maria & ipsum existere, ex quo Spiritus Sanctus supervenit in ipsum; onde dall'afferir, ch'esso fece, Gieso Christo puro Huomo, isuoi Seguaci furono [b] chiamati Huomuncionitti, siccome dall'haver'esso negatala Di- h S. Aug. sermato. vina Consustanzialità, surono eglino denominati [i] Exucontii. Per parer di 1 Sozom. 1.4. c. 14. non essere Heretico, egliscrisse [k] un Libro di tutte l'Heresse, nel quale k Socrello, 2.6.2. mantenne sempre la sua, per cui finalmente in un privato Sinodo di Vescovi prossimi à Sirmio su prima condannato, e poi da tutto il Christianesimo sua Condanna. congregato in Sardica diffamato, deposto, e publicato Heresiarca. Seguita cotal condanna, egli, ad esempio de'Donatisti, appellò dal Tribunal Sacro al Profano, cioè dal Concilio all'Imperadore, con que'finesti successi, che I Vedi il Pontif, di ci renderà palesi il [l] corso funesto di quest'Historia: ed intanto fancendola Liberio.

lib. 3 controver.

Rifoluzioni di

in epist. ad Galat. Vinc. Lyr. cont.

GIULIO. Secolo IV.

egli contro la Chiesa da disperato più tosto, che da irritato, con la solita baldanza, che porge à ciascun'Heretico la diffamazione publica del suo nome, convocò Seguaci, e sece Setta, e non mai l'Arrianesimo apparve più formidabile, che quando in esso, come fiume nel Mare, entrò il partito heretico di Fotino. E così terminò il Concilio Generale Sardicense, di buon principio, manon di buon fine, per la separazione degli Atriani, e per la confusione degli atti, che appresso [a] alcuni lo costituirono m parte approliis , quem citat vato, & in parte dannato dalla Chiefa per la inseparabile qualità del mal-Battagl. n Concilio vagio, che infetta anche il buono, quando seco nasce ad un parto. Benche egli universalmente si reputi per approvato, non potendo viziarlo la

> Mentre dunque gli Arriani seguivano il corso del lor surore con la dilacerazione de Sacrosanti Decreti del Concilio Niceno, e con la persecuzio-

ostinazione, e la separazione degli Heretici.

2 Bellar. de Conci

Sardicense .

ne indefessa della persona di S. Athanasio, surse nuovo Heresiarca nell'Asia, Audeo, e sue He- che con nuovo attacco investi da un'altra parte la Chiesa di Dio. Audeo fu questi, ese la Santità tosse compatibile con l'Heresia, potrebb'egli dirsi b S. Epiph har 70. un' Huomo santissimo, tanto sin dalla sua Giovinezza [b] Fuit clarus in Patria sua, come di lui disse S. Epitanio, propter sinceritatem vita, & zelierga Deum, & Fidei. Nella Melopotamia, ov'eglinacque, era l'esempio, e'l censore degli Ecclesiastici, frequentava la visita delle Chiese, e se in esse alcuna cosa vedeva mensanta, che ò disdicesse al culto di Dio, ò contradicesse ai Canoni de'Concilii, tutto zelo riprendevane i Ministri, e mostravasi acceso nel cuore, e nella faccia di uno Spirito Apostolico, e fincero. Mà non piacendo cotanta austerità agli Ecclesiastici di quel Paese traboccati nel lezzo delle immondizie, e invifchiati nella pece della Simonia, fott'altri pretesti, che non mai mancano à chi li cerca, su da essi esclufo con la scommunica dall'ingresso della Chiesa, e poi per violenza degli Avversarii relegato da Costanzo di là da'Monti della Scithia. Egli frà le persecuzioni de'suoi sempre costante nel ben fare, con lunghi pellegrinaggi incraprese Apostoliche Missioni per la Tarraria, e per la Svezia, & es-1 2 2 ... leccir, fendo di già in qualità di Vescovo, [c] Multos Gothorum ad Fidem induxit, Tab ipso multa Monasteria in eadem Gothia facta sunt, Trecta vita conversatio est instituta, virguitasque, & exercitatio pietatis non vulgaris. Così di esso con raro elogio S. Epifanio. Mà macchio il pregio di sua virtu con una colpa, che sarebbettata forse men riprensibile, se ne sosse stato reo un'Huomo vile, & ignorante. Disse, e mantenne il mal detto in tutto il corso di sua vita cotanto ben menata, che Dio sosse corporeo con occhi, mani, piedi, e cnore humano, come ogni Huomo; e provava l'afferzione con un'infinità di passi della Sacra Scrittura, in cui si attribuiscono à Dio le proporzioni dell'Huomo. Màs d ] Spiritus est Deus, e con questo solo Testo convinse poi S. Episanio gli errori degli Antropomorfiti, [e] che de la secons fi chiamarono i Seguaci di cotal groffolana opinione. Poiche il fenso della Chiefa, al cui solo lume devonsi spiegar le Sacre Scritture, applica al Sommo Dio le parti materiali, non propriamente, mà allusivamente, per innalzar noi Huomini materiali all'intelligenza sovrana dell'essere divino. Is. Exill. Alex. Onde avvenne, che S. Cirillo con meritato Tirolo [f] di Stolidi, e Pazzi ripigliò gli Antropomorfiti, non solamente per l'errore esposto, ma per quel dipin, che rozzamente, e ciecamente affermavano, [g] Christum nesito quo pacto posse peccare; come se il non sapere una cosa fosse motivo ba

stan-

a monomorfici

2 Sar nuefome

8 10 50

Anthropo-831 7. De 04.6.23. B idem wid.

Capitolo VI.

stante per asserirla. Serpeggiava giasecretamente srd i Monaci dell'Egitto cotal'insussistente dogma, di cui ò Audeo sosse l'inventore, ò il propagatore, certo si è, ch'eglivago, e gonfio di haver ritrovate parti corporee in Dio, volle ritrovar nuovo nome a'Christiani; equasi che stimasse più nobile il suo, che quello di Christo, ordinò, che in avvenire eglino si chiamassero Audeani, prescrivendo loro la credenza della materialità in Dio, e l'offervanza della Pasqua all'uso de Quartodecimani. Mà isuoi Seguaci vituperarono il nome, e la condotta del lor Maestro con una scandolosissima vita, vantando santità, e continenza con le parole, e sfrenatezza co'fatti, de'quali poi confessavansi in maniera così nuova, estrana, che Theodoreto [a] la propone nella sua Historia come oggetto di compassione, e di ri- 2 Theod. sa. Eglino disponevano da una parte alquanti Libri sacri in formasemicircolare, e dall'altra molti Libri apocrifi, e profani nella medefima figurazione, in modo tale che se i Libri si congiungessero insieme, haverebbono rappresentata la figura di un circolo ovato; quindi per il vano di que' due mezzi passavano, e in passando ciascun' enunciava i suoi peccati, e senz' obligazione di penitenza ricevevano dal Sacerdote l'assoluzione, terminando non sò se il Giuoco, ò il Sacramento. Scientes, sogginnse di essi l'allegato Historico, qui transeunt, id, quod agunt, ludum esse, vera quidem peccata celant, quadam autem parva, & ridicula dicunt, qua etiam dicere vereretur aliquis, nisieadem, qua ipsi, amentia laboraret.

Ma i Donatisti in Africa con più tragici avvenimenti avvantaggiavano la lor Setta, e senza finte burle annelavano alle rapine, al sangue & alli facrilegii. Era stato intruso nel Vescovado di Carthagine doppo la morte di Majorino un'altro Traditore, pur'esso nominato Donato, dal quale propriamente prese il nome la fazione, ch'hebbe sempre in dispregio quel Donato di Casenere per l'obbrobrio della condanna, in cui egl'incorse in Romasotto il Pontificato di Melchiade. Hor'assunto questo secondo Donato alla Dignità di una Chiefa così cospicua, qual'era Carthagine, per render poderoso il suo partito unissi con gli Anabattisti, [b]e con b S. Hier, de Serip. gli Arriani, e peggio d'essi sostenne, [c] che il Divin Figlinolo era mi- Escl. in Donato. nore del Padre, elo Spirito Santo minor del Padre, e del Figlinolo; e 1.69. quindi afficurato nell'empietà con la concorrenza di molte Heresie, per divisa della sua fazione scelse quell'una, proposta prima da' Vescovi [d] d Vestil Pontif di Traditori di Cirta, che [e] Esclesia Christi proposta prima Caciliani da Marcello. Traditori di Cirta, che [e] Ecclesia Christi propter crimina Caciliani de toto e S. Ang. dehar. Terrarum orbe perierit, atque in Africa in Donati parte remanserit; in aliis 6.69. Terrarum partibus quasi contagioue communionis extincta. E come ch'egli eranon men pronto di lingua, che acuto d'ingegno, & affabile di tratto, monto in tanta estimazione de'suoi, che [f] Donatum Donatista pro f Idem in fragm-Christo habebant . Si audiant aliquem Paganorum detrahentem Christo, for- tinianato. 6. sitan patienter ferant, quam si audiant detrabentem Donato. Ond'eglino [ g ] furon foliti di non mai giurar nelle liti per il nome di Dio, ma per g opt. Milev.l 3. quel di Donato, riputato da essi più venerabile, ch'il medesimo Dio, e quasi temuto dal medesimo Dio, [h] Donatus oravit, essi dicevano, h S. Mug. in 10. & respondit ei Deus de Calo. E perciò volle il superbo, che tutti li Cat- trast. 3. tolici, mutato nome, si chiamassero non Cattolici, nè Christiani, mà Donatisti; e à chiunque da sontane parti à lui veniva, [i] Donatus non qua- i idem ibid. rebat illud, quod humana exigit consuetudo, de pluviis, de pace, de proventu anni; fed ad singulos venientes bac erant verba: Quid apud vos

Origine de'Circumcellioni Do-

agitur

Secolo IV. GIULIO. 256

agitur de parte mea? Quasi jam vere Populum cum Deo diviserat, ut intrepide suam diceret partem. Così di Donato S. Agostino. Hor trà le altre belle opere di sì indegno Ecclesiastico una sù, ed essa sù la più esecrabile, e diabolica, cioè l'Istituzione di una Congregazione di Huomini, il cui ufficio fosse il visitar le Chiese, l'istruir gl'idioti, il sostener la loro Heresia, ed infine l'esser come Giudici in ogni causa, e decifori in ogni controversia. Esso medesimo gl'impose il nome [a] di Ago-

contro il sacro Istituto Monacale, i quali ridondavano eziandio in discredito del loro. Ma non lungi andò, che dimoltraronfi veri Monaci di Donato, cioè satelliti, e surie del più esecrabile traditore, enemico, che

nicti, e ai loro Prefetti, ò Superiori quello di Duces Sanctorum. Mà b3. Aug.in Pf. 132 S. Agostino con più adattato significato [ b ] chiamolli Circumcelliones perche à guisa divagabondipasseggiavano ognicontrada, ed entravano in ogni casa. Gente più vituperosa, & insolente di questa non vidde mai l'Africa ne'suoi Regni, essendo che appoggiati all'autorità del lor Vescovo, e fatti forti dalla santita del lor nome, la facevano da assassini più tosto de'Popoli, che da direttori di Anime. E come che nell'erezione del loro Stato assomigliavano a quello de'Religiosi, cominciarono dal bel principio à derider la lor medelima professione, cantando, come per ginoco, cs. Aug.in Pf. 123 [c] Quare ergo & nos non appellemus Monachos : con altri molti improperii

Provedimento di Papa Giulio, e dell' Imperador

d 072. Milev.1.3.

e Idam ibid.

& Idemibid.

havesse allora la Chiesa. O sosse motivo del Pontesice, ò di Grato vero, e legitimo Vescovo di Carthagme, rappresentossi all'Imperador Costante lo itato compassionevole delle Chiese dell'Asrica, desolate prima dalla persecuzione di Diocleziano, e poi quasi attatto abbattute dalla violenza de' l'onatifu, e dagli assassimamenti de' Circumcellioni : onde porgevasi gusto stimolo à Cesare di opportuno rimedio, a fin di volger la sua Im-Costante per la porenza alla depressione di costoro con quel medesimo vigore, di lor conversione. cui Costantino suo Padre havena descono quel medesimo vigore, di della Chiefa, e del suo nome. Ma perche l'affare era tutto religioso nel fuo affunto, ed haveva per oggetto la conversione dei Popoli sedotti, giudicossi di procedere con Christiana piacevolezza, e prima di venire ai rigori delle pene, ò alia risoluzione più violenta dell'armi, di adoperar'ogni posfibil possa per allettare i contumaci all'unione con la soavità dell'invito. Così perfuaso l'animo pio di Costante [d] spedì colà Paolo, e Macario Cavalieri di pietà, e di senno con copia di denari in sovvenimento de' bisognosi, e con ampla podestà di giurisdizione per la riforma de'costumi. Ma Donato ò che con la sua malizia penet asse il disegno del Principe, ò con la sua superbia disdegnasse queste amorevoli dimostranze, baldanzosamente riconvenendo l'istesso Cesare di temerario, [e] Quid est Imperatori, ditte, cum Ecclesia? e contro di esso, e suoi Legati vomitando ingiurie, e minacciando percosse [f] De sonte levitatis sua multa maledicta (ffundit. Dalle querele passando egli por ai fatti, rotto ogni freno diriverenza, e ditimore ottò con la forza, ed armati lisuoi Circumcellioni, che non erano nè poc'in numero, nè dispregevoli in audacia, ridusse intermine di sanguinosaguerraciò, che non haveva altro fine, che la Carità, e la Pace. I Legati per afficurarsi in disesa, ricevute dal Conte Silvettro ben'aifetto a'Romani alcune bande di Soldatesca proseguivan'il lor viaggio, sovvenendo Popoli vicini, provedendo lontani, e stimolando gli uni, e gli altri alla concordia della Republica, & alla quiete

Make vano.

quiete della Religione. Mà i Circumcellioni prese l'armi, e resitemerarii dal primo tentativo di ribellione, perderono ancora ogni rispetto à Dio, à Cesare, ai lor medesimi Connazionali, e à guila di acciecati dal surore non conoscendo più nè il giusto, nè il convenevole, messero à sacco gli haveri, & à suoco le case tanto de'Cattolici, quanto di chiunque presentasse loro d'avanti l'avidità della preda, ò il risentimento della vendetta. Tardi si avvidde il medesimo Donato di haver' ribellione. esso accesso un suoco, che non si sarebbe estinto, se non col sangue de' suoi, e invano si adoperò allora in supprimerlo: poiche traboccando l'ardimento in temerarietà, e passando poi la temerarietà in disperazione, i Circumcellioni vennero alle mani co' Romani, e doppo lunga ostinazione di combattimento seroce, surono infine vinti, e dispersi, senz'altro follievo della loro superbia, che l'annumerar, ch'eglino secero, fra Martiri della Chiefa di Dio tutti quei, che in quella pugna furono à Dio sacrificati dalle spade vincitrici de'Cattolici. E questi son que'Tempi, chiamati da Sant' Agostino Tempora Macariani, dal nome dell'uno de'due Legati, che nominavasi Macario, Tempi odiosi a' Fedeli per le alte doglianze de'Donatisti, e lagrimevoli all' Africa per i barbari successi de'Circumcellioni. [a] Piriliano principal professore di que- 2 S. Aug.cont. Pesta Setta dileggiò i Cattolici colnome di Macariani, cioè con un tito-til, lib, 2, c, 390 lo, nel quale facilmente concorse Sant'Agostino, che ridendosi della di lui ignoranza, ingegnosamente dice, haver Pitiliano, come Caifas, profetato, essendo che Macarios in lingua Greca suona come nella Latina Beatus; onde il Santo conclude, [b] Ita plane de parte Macarii sumus. Intanto li Legati Imperiali parte con l'armi, e parte con l'avvenenza ridotte in quieto stato le cose tanto della Religione, quanto dell' mente dall' armi Imperio, tramandaron fuori dell'Africa i Circumcellioni, tutto il Cle- de' Romani. ro Donatista, edil medesimo Donato [c] in Iontanissimo esilio, d'on- c opt. Milev. l.3. de non prima fecero ritorno, che quando l'Imperador Giuliano Apostata, il quale richiamolli nell' Africa, intraprefe di far tornar nel Christianesimo l'Idolatria. Grato allora Primate di Carthagine convocò un Sinodo in quella Città per riordinar lo stato di quelle Chiese, e perche dalli Donatisti era stato tanto promosso l'Anabattesimo, che n'erano rimaste insette alcune Chiese anche Cattoliche, egli in riprovazione eterna di tal'Hereticale costumanza, sormò nel Concilio il Canone, [d] Illi-d Tom.s. Concilin citas esse rebaptizationes, & satis esse alienum à sincera fide, & Catholi-Concil, Carthag. ca disciplina.

Questi strani avvenimenti di multiplicate Heresie vidde Giulio nel lungo corso del suo scabrosissimo Pontificato; e contro fazioni cotanto potenti si dimostrò egli così invitto, e costante, che per sostener nella fua fincerità la tede non dubitò d'incorrere hor nello sdegno di Costanzo, hornelle minaccie degli Eusebiani, e con Apostolica risoluzione lontana da ognivano motivo ò d'interesse, ò di timore, ripose nelle loro Chiese li Vescovi esiliati, mantenne stabili nella Fede Nicena, e ben'affetti alla Sede Apostolica li due Cesari Costantino, e Costante, intimò Concilii, Morte di Papa inviò Legati, sulminò scommuniche, ricevè, & alimentò à sue spese delle sue gloriose tutti gli Ecclesiastici rifugiatiin Roma dalla persecuzione della fazione opere. contraria, e per non trascurar parte alcuna di vero, e comun Padre acconsenti sin'agli Heretici stessi replicate domande di Concilii, attese i

Suppressa final-

Tomo I.

Secolo IV.

GIULIO.

258 Secolo IV. loro messi con sossereza di eguale, enon di superiore, animò Costan-te al sollevamento de Cattolici oppressi in Africa da Donatisti, e si distrusse in fine sopra ardentissime lettere ripiene di servoroso zelo, e pietà hor'agli Eusebiani in Asia, hor'agli Egiziani in Asrica, hor'ad altri Vescovi del Christianesimo, sostenendo con le opere, e con gliscritti ilnome, e'l peso dell'autorità Pontificia, e di Pastor vigilante, indesesso, e universale.



259

## CAPITOLO VII.

Liberio Romano creato Pontefice 8. Maggio 352.

Baldanza dell' Heresia sotto questo Pontificato. Dichiarazione di Costanzo à favore dell'Arrianesimo. Zelo, e costanza di Liberio. Concilio d'Arles, e suo infausto corso. Concilio di Milano. Zelo, e Scritti di Lucifero Vescovo di Cagliari. Corso del mentovato Concilio di Milano. Condanna di S. Athanasio. Esilio di Papa Liberio, e dell' Osio. Felice II. Antipapa, e sue qualità. Venuta di Costanzo à Roma, e fatti, e detti delle Dame, e Popolo Romano. Conciliabolo di Sirmio. Heresie, e condanna di Fotino. Tre celebri Confessioni di Fede di quel Concilio. Caduta del grand'Osio, e di Liberio: e difesa di questo. Martirio di S. Felice II. Papa. Conversione di Liberio. Aezio, e sue Heresie. Indicazione di molte, e diverse Heresie di quel tempo. Applicazione indefessa, mà impropria di Costanzo negli affari della Religione. Concilio di Rimini, e suo corso. Persecuzione degli Arriani contro i Cattolici. Conciliabolo di Seleucia, di Costantinopoli, e di Lampsaco. Macedonio, sue Heresie, e crudeltà. Eudoxio, & Eunomio, e loro esecrande Heresie. Morte di Costanzo Imperadore. Successione di Giuliano Apostata, & indulgenza di Religione sotto quel Principe. Scisma di Lucifero, e Setta de Luciferiani. Persecuzione contro S. Athanasio. Ritorno de Donatisti in Africa, eloro immense crudeltà. Morte dell' Imperador Giuliano. Successione, e morte di Gioviano. Successione all Imperio di Valente. Suo battesimo, e giuramento. Morte, & Elogio del Pontefice S. Liberio.

A nuovo, e per violenza fiero, e horribil turbine di persecuzione scosse in questo Pontificato la Religione Cattolica, e noi nell'intraprenderne il racconto, ci sentiamo egualmente sorpresi da horrore, e da tenerezza alla rimembranza rincrescevole di dover descrivere tradimenti, e cadute di Vescovi insigni, di Legati Pontificii, del grand'Osio, e sin dell'istesso Liberio, che spinto,

R 2 per

Lucifer.

Agitazioni fieriftificato.

per così dire, dall'urto di tutto il Mondo, se non cadde, mostrò almea S. Hier, advers, no di cadere; onde [a] Ingemuit totus Crbis, & Arianum se esse miratus est. Mà benche in questo caso paresse, che la costanza Sacerdotale patisse Ecclissi, e macchiasse il suo splendore frà la lordura dell'Heressa; nulladimeno non mai meglio i suoi raggi ella diffuse luminosi, e puri, sime di Heresse muladimeno non marinegno i morraggi cha dinine inimion, e puri, sotto questo Pon- che doppo l'accennata oscurità; essendo che la caduta di Liberio tanto provò la deficienza della Fede nel Pontificato Romano, quanto provar potrebbe la deficienza del Sole una nuvola, che lo ricuopre. Qual proposizione apparirà così evidente, e chiara, come sincera, e schietta sarà la narrazione dell'Historia, che soggiungiamo.

Dichiarazione di Costanzo à favor degli Armani,

Sembrava, che gli affari della Religione Cattolica felicemente s'incaminassero, se la gran selicità di Costanzo non lihavesse di nuovo ridotti all'ultima desolazione. Andava egli fastoso doppo la rotta data à Magnenzio uccisor di Costante, e doppo la grand'aggiunta fatta all'Imperio di Oriente con l'accrescimento dell'altro d'Occidente, quando attribuendo tante gloriose conquiste al zelo, ch'esso mostrava à savor degli Arriani, tanto maggiormente s'impegnò nella loro protezione, quanto men gli ostava il fratello, ch'era vissuto, e morto invitto disensore del Concilio Niceno. Onde l'Arrianesimo, che avanti la morte del gran Costantino non haveva havuto ardimento di comparir nè pur nella persona di Arrio, e di Eusebio, se non sotto un volto Cattolico, e doppo di essa, se non in parte, contentandosi di supprimere il nome di Consustanziale; seguita poi quella di Costante, scorgendosi sostenuto dalla potenza, e dall'autorità di un'Imperadore, che di nulla più temeva, alzò orgogliosamente la testa, e mostrandosi tutto svelatamente qual'era dalla sua nascita, si secericever per forza, e come vittorioso nel Mondo. Hor dunque, come [b] che non vi è cosa più inselice, che la selicita di chi pecca, s'insuperbi talmente Costanzo del prospero corso della sua fortuna, che s'inoltrò publicamente à dire, [c] essersi finalmente Dio dichiarato a vantaggio degli Arriani. Perloche Lucifero quel gran Vescovo di Cagliari scriffe contro di lui il famoso Libro De Regibus Apostatis, ove dimostra la falsità di simigliante argomento con l'esempio d'infiniti Rè empii, escelerati, che Dio hasovente tollerati, e prosperatiancora, per punirli poi con severità maggiore di castighi nell'altro Mondo. Ma egli non havendo tanto cuore da poter resistere alla grandezza della prosperità, & all'adulazione de' d S. Ath in lib.de suoi, sì gonfio ne divenne per orgoglio, etanto si lasciò trasportar dalla vanità, che non solo soffri, che dagli [d] Arriani gli si dasse il titolo di Eterno, qual'attributo essi contendevano al Figlinolo di Dio; ma egli stesso e Ammian.lib.15. dettando, esottoscrivendo alcune lettere usurposselo con nominarsi [e] Aternitas mea. Disorte tale, che rimirandosi in un stato più alto di tutti, non guardò più in faccia a veruno, e volle, che la sua volonta fosse la sola regola, che seguir dagli altri si dovesse, anche nelle cose sacre, & Ecclefiaitiche. La prima impresa dunque, che gli fu proposta dagli Eusebiani, fula condannazione di S. Athanasio, che Liberio haveva di fresco ricusata di confermare, bench'egli ne sosse stato sortemente stimolato da'Vesco-Coffanza, e zelo vi Arriani per mezzo di premurofe, e continue lettere, come con tanti afsalti, per vincerlo, ò farlo piegare al lor volere. Mà egli lontano dallo sgomentarsi à sì deboli tentativi degli Avversarii, volendo molto più di quanto negava, spedi due Legati à Cesare, Vincenzo Vescovo di Capoa, e Marceilo

b Senecade Div. provid, c. 3.

& Lucif. Calar. de Reg. Apoft.

di Liperio.

cello di campagna per rappresentargli non tanto l'incompetenza della domanda de Vescovi Arriani, quanto la necessità di convocare un generale; libero, e concorde Concilio, in cui uniti gli animi più de'corpi non dissentissero conscandaloso Scisma, come in quel di Sardica, alben commune; mà cooperassero tuttili Vescovitanto Greci, quanto Latini à rendere alla Chiefa di Christo quella pace, ch'era stata perturbata dall'heresia di Arrio, e dalla contradizione appassionata, che si faceva dagli Arriani al merito, e alla persona di S. Athanasio. Costanzo irritato dalla costanza del nuovo Pontefice, e dalla repulsa, che alla prima loro richiesta havevano riportata li Vescovi Arriani, con precipitosa risoluzione preve- Concilio di Arles. nendo l'arrivo de'Legati, adunò in Arles di Francia un'Assemblea di Vescovi Orientali, che seguivano la Corte, e di altripochi Occidentali, che ò per timore, ò per adulazione mantenevano commercio con essi; e quivi facendosi egli Capo, come se commandatle à testa di un'Esercito, ordinò, come segui; che di nuovo si dichiarasse Athanasso escluso dalla communione della Chiefa Cattolica, e dal possesso della sua Chiefa Alessandrina, e con preciso, [a] e perentorio Editto volle, che ciascun di que'Prelatisottoscri- a Sever. lib. 2. vesse la condanna sotto pena d'esilio. Giunsero appunto allora in Arles Vincenzo, e Marcello, quando si ritrovava Costanzo in questo surore, ed havuta la nuova del loro arrivo, fè loro presentar la condanna del Santo, senz' altro indugio, che ò di sottoscriverla, ò dipartirsi tosto quindi con una stabilita relegazione. Colpiti, e confusi li Legati dalla inaspettata domanda, furono così vivamente stretti al punto, che aggiungendosi alle persuasioni Caduta del Legale minaccie, & alle minaccie gli oltraggi, quel medesimo Vincenzo di Capoa, che come Giudice era intervenuto nel Concilio di Nicea, in quello di Roma, e nell'altro generale di Sardica, ed haveva in tutti sostenuto lo splendore, e'l carattere di gran Ministro, e di grand'Ecclesiastico nell' assolvere, e dichiarar'innocente S. Athanasio, quegli medesimo lasciossi vilmente vincere, segnandone di propria mano la condannazione, sotto honorevol pretesto disacrificarla alla pace universale della Chiesa. Mà non così diportoffi Paolino Vescovo di Treveri, e Lucio di Magonza, che suron perciò puniti di esilio, terminato da Lucio con [b] un glorioso Martirio per le mani degli Arriani, che lo strozzarono. E questo suil primo tuono della horribil persecuzione, che si scaricò allora contro la Chiesa, e che fu annunziata per quella [c] Croce miracolosa tutta risplendente, che in cs. Hier. in Chron. [d] quest'anno comparve nel Cielo sopra Gierusalemme, e stendevasi dal d An.353. Monte Calvario sin'à quello dell'Olivetto: come se nel medesimo tempo, che Costanzo regnando interra alzava lo stendardo dell'empietà Arriana nella guerra, che dichiarava al Figlinolo di Dio, & alla Chiefa Romana, il medesimo Giesù Christo regnando in Cielo havesse, voluto far comparire il suo vessillo della Croce, per animare i Fedeli à combatter generosamente in disesa della sua Divinità, con sopportarne i martirii, e la morte. Li- Pontesice, berio, udita la funesta nuova della caduta del Legato Apostolico, così sensibilmente risentissene, che il dolore glie n'espresse dagli occhi le lagrime, come se nell'altrui colpa egli riconoscesse rea la sua coscienza. Rimproverò prima à Costanzo le violenze usate, stendendo in una lettera questi suoi lamentevoli sentimenti, [e] Testis est mihi Deus, testis est tota cum suis membris Ecclesia, me fidelem, & me in Deum meum cuncta mun- larit, in append, ad dana calcare, atque calcasse. Testis est mihi Deus meus, ad istud officium, cioè esus Opera. Tomo I.

b Sur. 18. Novemb.

a Apud Baron. 4n.353.n.19.

al Pontificato ) invitus accessi, in quo cupio quidem sine offensa Dei, quamdiu in saculo fuero, permanere. [a] Quindi scrisse ad Osio, & ad Eusebio di Vercelli, un de'più rinomati Vescovi di quel Secolo, deplorando con tutti la fatal caduta di Vincenzo, & il pregiudizio, che ne ridondava alla Chiesa in riguardo della dannevole conseguenza per li Vescovi dell'Italia, i quali non credendosi maggiormente obligati, che il Legato del Papa, seguirono quasi tutti miserabilmente il suo esempio. In tant'angustia di penosi affari comparve al Pontefice, quell'Angelo dal Cielo, Lucifero il gran Vescovo di Cagliari, chescorgendo come disperate le cose, si offerì con gran cuore di portarsi esso medesimo da Costanzo, e dimostrargli la necessità di un Concilio legitimo, e generale, s'eivolevala pace della Chiesa, come diceva. Fu accolto Lucifero da Liberio con ogn'imaginabil gratitudine per l'offerta, ch'egli così liberalmente, e generosamente saceva di se medesimo in un tanto pericolo del Christianesimo, ed il Pontence deputogli per compagni nella nuova Legazione Pancratio Prete, & Hilario Diacono della Chiefa Romana, scongiurando tútti e trè di adoprartutta l'ardenza del loro spirito per persuader'à Cesare il nuovo adunab Idem an 35% n. 2 mento di un'Concilio; al qual'effetto [b] egli medesimo scrisse a Costanzo un'efficace lettera, dapresentarsi ad esso da'Legati alla presenza di Eusebio E fue dimoftrate di Vercelli, affin che tutt'insieme potesser fare un più potente sforzo nell' animo dell'Imperadore. Sortirono veramente i Legati il defiderato intento, edimpetrarono da Costanzo un Concilio Generale per l'anno seguente in Milano, ov'egli haveva stabilito di passar l'inverno. Mà l'intenzione di Cesare era molto diversa da quella del Pontefice: conciosiacofache pretendeva Liberio, che in quel Concilio si dovesse sostener S. Athanasio, com'era succeduto in quel di Sardica, e conseguentemente non dubitava, che unitamente non si sarebbe quivi condannata l'Heresia di Concilio di Mi- Arrio: al contrario Costanzo, che haveva risolute le cose col consiglio di Valente, sotto pretesto di far'una grazia, non altrimenti vi acconsenti, che per arrivar più facilmente a' suoi fini, ch'erano di havere in suo potere tutt'insieme li Vescovi di Occidente, per obligarli tutti con Liberio medefimo à fottoscrivere alla condannazione di Athanasio. Fù insinuato, come si disse, à Costanzo un si malizioso, e scelerato ripiego dal Vescovo Valente, perfido Arriano, della cui santità egli haveva concetto così grande, ch'era folito di chiamarlo l'Angelo di Dio; e tal'alto concetto derivò da un debolissimo principio, che sù il principio di tutte le seguenti sciagure. [c] Ritrovavasi schierato nella gran pianura di Mursia in Ungaria l'esercito Cesareo di Costanzo, e quello di Magnenzio usurpator dell'Imperio, per definire in [d] sanguinosa battaglia il possesso, e la fortuna di tutto il Mondo. Costanzo inferiore ò di forze, ò di animo, doppo di haver'adempinte le parti di Capitano nell'assegnar'i posti, e nel distribuir gli attacchi, si abbandonò in preda all'apprensione di quanto peso sosse quel gran fatto, e quanta gran causa si decidesse in quel conflitto. Onde dubioso, e contro il solito sbigottito, egli ritirossi in una prossima Chiesa, che suor di Mursia s'innalzava non lungi dal Campo della battaglia, nella quale fatto à se chiamar Valente, ch'era il Vescovo di quella Città, cercò di passar con lui in divoti discorsi tutti que'lunghissimi momenti, in cui si attendeva l'esito della pugna. Valente, al qual'era nota l'agitazione, che teneva in tanta costernazione Costanzo, haveva antecedentemente concertato

ze con Cefare.

lano.

Maliziose trame del Vescovo Valente .

c Sever. lib. 2.

d An. 353.

Battaglia trà Co. stanzo, e Ma. gnenzio.

a Zosimilib. 2.

con due suoi confidenti un tal segno, il quale denotasse ò la vittoria, ò la perdita della giornata: Nè guari andò, [a] che suori dell'espettazione eziandio de'medesimi Cesarei, rimanesse rotto, dissipato, e posto in suga l'esercito ribelle di Magnenzio, il quale vedendosi impensatamente tolto di mano l'Imperio, con la propria spada si uccise, seguendolo nel caso della morte Decenzio suo fratello, che da se medesimo parimente con un laccio al collo fi strozzò. Valenté, che si era posto appostatamente inginocchioni in atto di orare, ma con un'occhio rivolto all'Altare, e sempre conl'altro ad una picciola fenestra, onde apparir doveva il concertato segno dell'esito del combattimento, non cositosto ravvisollo per d'esso, che subitamente sevatosi in piedi, correndo ad abbracciar Costanzo, Habbiam vinto, disse, ò Cesare, habbiam vinto, ed un' Angelo dal Cielo me ne reca in questo istante l'appiso. Accompagno il detto contanta gravità, e divozione, che prestandogli Costanzo una piena sede, usci frettolosamente dalla Chiesa verso il Campo, e col felice annunzio de' messi, che sopravvennero, riceve la conferma della rivelazione di Valente. Per il qual successo intal venerazione eglisali presso di lui, che [b] Constantius palam postea b Sever. lib. 3. dicere erat solitus, se Valentis meritis, non virtute exercitus vicisse; onde stimandone poi oracolo ogni detto, ne seguì ciecamente i consigli, i quali ridussero in perdizione Cesare, l'Imperio, e la Chiesa. Conciosiacosache Valente fautor'eterno dell' Arrianesimo perseverò incessantemente à dilatarlo con si perversa, & esecranda politica, che sacendo capitale della Fede, come delle vesti, se ne servisempre conforme ai tempi, ed hor dimostrossi Cattolico, hor' Arriano, con tanti prosondi sentimenti della verità di ambedue le Religioni, che non dubitò, per ricever la communicazione con Roma, diabjurar'a' [c] piedi di Papa Giulio l'Arrianesimo, e di epista ad Solir, fare il medesimo nel Concilio di Sardica, e quindi à non molto tempo, per compiacere a'Costanzo, di dichiararsi aperto nimico de'Cattolici nel Concilio di Milano, e d'ingannar finalmente quello intiero di Rimini. Procedure, che lo refero odiolo a'Cattolici, & agli Arriani medesimi, che non scorsero in lui altro di buono, che la costanza nell'incostanza sì del bene, come del male. Dalla fimilitudine de'costumi nacque ancora una strettisfima amicizia trà effo, & Acacio, & Urfacio, il primo de'quali era fucceduto ad Eulebio nel Vescovado di Cesarea, e l'altro haveva la sua Chiesa nella Misia, ambedue, com'egli, Vescovi vagabondi, scelerati, inquieti, e ben'accommodati ad ogni sorte d'inganno, per la cui strada giunsero non solamente à rendersi partecipi della confidenza di Cesare, ma arbitri eziandio di ogni più grave affare dell'Imperio. Hor dunque, giunto [d] lo stabilito giorno, si ritrovarono in Milano d An. 355.

li Vescovi Orientali, che seguivano la Corte, & altripochi, [ e ] che vi sopravennero, e più di trecento Occidentali da diverse parti dell'Europa, e dell'Africa. Per comandamento di Costanzo tutti si unirono anche prima, che giungessero li Legati del Papa, e come si uniron di corpo, così giunfero quivi antecedentemente uniti di animo per compiacere a Cefare; sottoscrivendo quasi tutti con enorme tradimento la condannazione di Numero de' Ve-S.Athanasio, voluta onninamente da Cesare à costo di qualunque dimo- scori nel Concistranza in contrario. Nel corso, ò per meglio dir, nello stato gia concluso soro vistà. di quest'affare arrivaron li Legatidel Papa Lucifero di Cagliari, Pancrazio, & Hilario con Enfebio di Vercelli, li qualinon così tosto udirono il

Affuzia di Vas

e Sozom. lib. t.c. 8.

gati Pontificii.

2 2.4d Corinth. 12.

Astuto, e fanto ripsego di Euse-bio di Vercelli.

c Hilar. ad Con Stane. apud Bar. an.355.n.8.

d Sever lib. 2.

Violenze degli Arriani, e di Cesare in particolare.

e S. Ath. in spift. ad Solir.

successo seguito della sottoscrizione segnata, che si viddero tutti in un Coffanza de' Le- mare di confusione; e particolarmente Eusebio parve sorpreso da più inopinato accidente, quando riseppe, che Dionigio medesimo Vescovo di Milano, del quale era à lui nota l'integrità della vita, e la purità della Fede, havesse anch'ei acconsentito all'ingiusta condanna. Nulladimeno conoscendogli nel volto il pentimento di haver commesso un tant'errore, gli venne in mente di trarnelo fuori con un'astuzia, di cui si servi con l'esempio di S. Paolo, che di se disse scrivendo a'Corinthii, [a] Cum astutus essem, b S. Ambr. ser. 69. dolo pos cepi. Fù [b] presentata ad Eusebio la formola della condannazione, acciò egl'il primo la fottoscrivesse nella conformità medesima segnata da Dionigi. Eusebio con una sfarzosa dissinvoltura mostrò, ch'esso non haverebbe havuta difficoltà alcuna di raffermarla, ogni qualunque volta gli Avversarii havessero havuto riguardo al suo honore, essendo che ritrovandosi esso molto più attempato, & anziano nella dignità Episcopale di Dionigi, il quale era solito di chiamarlo Padre, sarebbe sua vergogna il fottoscriversi doppo di lui, e doppo un Vescovo così Giovane, ch'esso riguardava come Figlio; E poi, rivolto a'Vescovi Arriani con grave sembiante, ma con amabil maniera, pare cosa giusta à voi, replicò, che non volete soffrire, che si dica il Figlinolo di Dio eguale al suo Padre, e che possa io soffrire di esser posposto à un mio figliuolo? Gli Arriani, che maggiormente desideravano la sottoscrizzione di Eusebio, come di Ecclesiastico accreditato, e vecchio, che quella di Dionigi, e di cent'altri Vescovi, scancellarono così bene il nome di Dionigi, che nonne restò segno alcuno nella carta, affin ch'Eusebio potesse in quel luogo porviil suo. Allora il Santo Vescovo havendo ottenuto ciò che bramava, con ferietà da Apostolo disse, Che non gli pareva di haver fatto poco, con togliere il nome di Dionigi da quella infame sottoscrizione, e che prima di tutto si doveva da'Vescovi segnare la Confessione Nicena, per poter haver libera la communicazione senza sospetto, che alcun fosse macchiato d'Heresia; e in così dire espose sopra la tavola la Contessione Nicena. Non haveva egli ancora finito diproferir queste parole, che levatosi Dionigi dalla sua sedia, prese la penna, e la carta per sottoscriverla. Mà sù più sollecito [c] Valente, che ritenendogli con una mano il braccio, involò con l'altra dalla ravola il Formulario della Confessione, e laceratala in mille pezzi, Non mai sarà, disse, che il Concilio di Nicea habbia da dar regola alla nostra Fede. E come che con questo fatto successe un gran bisbiglio fra'Vescovi, il Popolo, che n'hebbe sentore, apprendendo violenza contro i Cattolici, si uni fotto le mura di quel Conclave con risoluzione di opporsi ad ogni contrario tentativo. Ma gli Heretici [d] partitisi non senza consusione dalla Chiesa, ch'era il luogo stabilito per il Concilio, si congregaron per l'avvenire nel Palazzo Imperiale, dove non vi fualtra forma di Giudizio, che li comandamenti, le minaccie, e la violenza dell'Imperadore. La prima cosa, che colà si fece, sù la publicazione di una Confessione di Fede in forma di Editto, che conteneva tutte le bestemmie di Arrio. Si lesse l'ordine dell' Imperadore nella Chiesa Metropolitana di Milano, dove già li Laici erano concorsi per udirlo; mà tale su l'horrore, ch'eglino ne concepirono, che tutti ad una voce protestarono, che più tosto volevano morire, che acconsentire ad una così notoria empietà. Nel Concilio [e] poi Costanzo assisteva con l'armi alla mano, e decideva ciò, che voleva, senza dar luogo nè alla

nè alla ragione, nè alle Leggi; poiche havendo di nuovo Valente, & Ursacio proposta la condannazione di Athanasio, ed ostando acremente con i Legati Pontificii Eusebio di Vercelli, e Dionigi di Milano, l'Imperadore levatosi in piede, ed imponendo à tutti silenzio, bruscamente disse, Iosono l'Accusatore di Athanasio, e tanto basti. E voglio, che voi adesso segniate la condannazione, e communichiate co' miei Vescovi. Li Legari con humile, e schieta intrepidezza dimostrarongli, qualmente tanto le Leggi Canoniche, quanto le Civili prohibivano di sentenziar contro un Vescovo tante volte assoluto, e ch'essi si guardarebbono molto bene di condannar sotto nome di Athanasio la Fede Nicena. Costanzo irritato dall' opposizione, che suol'essere pungentissima, esensibilissima a' Grandi, rispose con un tuono divoce, ch' hebbe più del surioso, che dell' imperioso, La mia volontà deve star' in luogo di Canone nella Chiesa. O segnate adesso la condannazione di Athanasio, ò preparatevi all'esilio. Atterriti li Santi Vescovi, non già dalle minaccie, mà dall'enormità di una bestemmia, ch'essi non aspettavano giammai dalla bocca del Figlinolo del Gran Costantino, alzati gliocchi al Cielo, rappresentarono a Cesare, Che di là egli haveva ricevuta la sovrana Podestà dell' Imperio, non per opprimer la Chiefa, mà per difenderla; che doveva temere, che Dio ancora non glie la togliesse, 's' ei se ne abusava con voler confondere i diritti della Fede con que dell'Imperio, e con voler introdurre nel Christianesimo l'Heresia detestabile di Arrio. A queste parole perduto ogni ritegno di rispetto si gittò Costanzo suriosamente abbasso dal Trono, essoderata la spada, e presentatane la punta al loro petto, minacciò di passargliela à traverso del corpo; Esilio del Legasi esenza più volerli ascoltare, liscacciò dalla sua presenza, con tramandarli in esilio in diversi luoghi, e specificatamente Lucisero nella Palestina, Dionigi nella Cappadocia, & Eusebio in Scythopoli, di cui [a] dicesi, che con a Apud Lippom. Apostolica intrepidezza ricusasse eziandio il cibo dalle mani degli Arriani, 10.2. & in actis S. protestando di voler più tosto morir di same nel carcere, che vivere al ann. 356. n. 96. Mondo con alimento infetto di Heresia: onde su forzato il Vescovo Arriano Patrofilo, che'l teneva in cura, di permettere l'ingresso nella prigione a' Cattolici, fra quali [b] S. Epifanio ancora sii a porger sollievo di vitto, b S. Epiph.har. 30. e venerazione à un tanto famoso Ecclesiastico. Hilario un de Legati su molto più insultato degli altri; poiche gli Eunuchi del Palazzo [ c ] strasci- c Idemilia. natolo inhumanamente per terra, e toltigli gli habiti d'addosso, gli diedero molti colpi con dirgli, Portati adesso dal tuo Papa Liberio; Và, e digli il premio, che turicevi, della tua Legazione. A si irritante contumelia altro non rispose il Santo Diacono, che lodi al Cielo, che lo faceva degno di soffrir quegli obbrobrii in honor'e disesa della Fede. Ma ( oh tremendi giudizii di Dio!) quegli, che horamiriamo, & ammiriamo così costante Heroe della Religione Cattolica, e propugnatore invitto del Pontificato Romano, piangeremo [d] ben tosto ancora divenuto Scismatico frà i Lu-Romano, piangeremo [a] ben toito ancora divenito sciimatico fra i Lu-ciferiani, & Heretico fra gli Anabattisti. Quindi Costanzo divenito fiero di Vedi questo Pon-tificato verso il siall' inhumanità di questi primi eccessi, sece un nuovo Editto contro S. Atha- ne. nasio, molto più barbaro, che'l primo. Conciosia cosache oltre al condannarlo come un' Empio, comandava à tutti li suoi Ministri sparsi per l'Im- na, e nuovi Eandl perio, che lo arrestassero prigione per punirlo, che si dassero tutte le Chie-contro 3. Athase agli Arriani, che questi havessero la libertà dimaltrattare à lor voglia que', che pur ostinavano in communicar con lui, e che agli Arriani si desse

Cattolici.

b S. Greg. Nazian. in orat. de land. Athan. Patimerer, efcrit. ti di S. Athanafi. e Hone Georgium alu dicunt Greto. rium . Vide Baron. 47/2. 341. 11. 13.

Ingrepida costanza di Lucifero di Cagliari.

d Aint Baron. ann. 355. n. 35.

Zelr, clentimen. " Li Liberio .

la porzione del grano, che Costantino suo Padre haveva destinato agli Ecclesiastici, & alle Vedove. Di più inviò Officiali in tutte le Provincie per obligare i Vescovi ò à renunziare alla communione di Athanasio, ò adabbandonare i Vescovadi, con ordine ai Magistrati di sforzare i Popoli E contro tutti li con ogni sorte di violenza à communicar con gli Arriani; e per timor, che non si eseguissero nel suo rigore i bandi, mandò segretamente in giro molte Persone per esplorarne l'osservanza. Di sorte tale che altro non si vedeva, che ò Vescovi divenuti Arriani per nonperder la fortuna, ò Vescovi scacciati dalle Sedi per non perder la Fede, e in luogo d'essi intrusi Heretici; come fegui nella Chiefa di Milano, in cui si posto Auxentio di Cappadocia a S. Athan, ibid. Huomo sceleratissimo, & ostinatissimo Arriano, che ne a pur sapeva la lingua Latina. Di pari con gli Ecclesiastici andaron i Laici, à segno che tal delitto era il non esser Arriano sotto l'Imperio di Costanzo, quale il non esser' Idolatra sotto quello di Diocleziano, sostenendo la Chiesa un' horribil persecuzione dal Figlinolo di quel Principe, che cotanto la beneficò. E così l'Arrianesimo, che in Occidente appena era conosciuto, doppo l' arrivo di Costanzo sece mostruosi progressi nell'Italia, e per l'Europa. Nè su mensiero l'ordine, che barbara l'esecuzione disorprendere, & imprigionar' Athanasio, e ripor' in suo luogo Giorgio di Cappadocia, Tesoriere della Camera Imperial di Costantinopoli; [b] Malus genere, animo pejor aliena mensa servus, vilis, nulliusque pretii, qui omnia ad ventris gratiam tum, facere, tum loqui didicisset; con questo degno elogio encomiato dal Nazianzeno. [c] Appena da' Soldati di Costanzo, che commessero in Alessandria enormi crudeltà contro i Cattolici, potè la seconda volta scansarsi il Santo Patriarca, che per preservar la vita a beneficio della sua Chiefa, condottosi ramingo dentro i Deserti dell' Egitto, di colà scriffe la celeste Lettera ai Solitarii, l'Apologie à Costanzo in giustificazione della sua suga, e quella parimente, in cui descrive l'Historia della sua persecuzione, e'l Libro à Lucifero in sincerazione dell'innocenza della sua condotta. Nè Lucifero men'egregiamente diportossi con la penna in difesa della giusta causa de' Cattolici. Questo gran Vescovo, che da Milano era stato condotto in esilio nella Palestina, per la distanza de' luoghi non potendo più parlar' à Costanzo con la lingua, parlogli più potentemente con la mano, e due Libri gli mandò in difesa di S. Athanasio, ne' quali con termini così forti gli rinfaccia l'ingiustizia della seguita condanna, che certamente non pajono scritti da un Reo, benche presunto, ad un' Imperador vittorioso, mà da un' Imperador vittorioso ad un publico malfattore; oltre à che il suo zelo, e lasua naturale intrepidezza tant'oltre lo portò, che havendogli Cesare fatto domandar, s'ei confessava, esser'esso l'Autore di que' Libri, arditamenterispose di sì, e ch'era tutto pronto à rattificare col sangue il suo inchiostro. Ma Costanzo amò meglio di lasciarlo in quell'esilio, che di troncargli con un fol colpo la vita. Quanto il Pontefice rimanesse sorpreso alla funesta nuova dell' esilio

de' Vescovi, delle percosse de' Legati, e della violenza di Costanzo, e con quant' attenzione, e zelo si opponesse a così formidabile Avversario, chiaro ti rende dalle [d] due lettere, ch' egli scriffe, una agli esiliati, l'altra circolare à tutte le Chiese del Christianesimo, nelle quali animò chi alla sosterenza ne travagli, chi alla costanza nella persecuzione, e tutti à dar saggio della lor Fede nella guerra crudele, che già da' lampi prevedeva prossima, e ter-

ribile

Capitolo VII.

ribile alla Chiesa. Mà presto egli stesso sù obligato à scendere in quel campo, ove i suoi Legati havevano così bene sostenuta la causa di Dio. Poiche credendosi gli Arriani, che cadendo il Pontesice tutti li Vescovi caderebbono facilmente nel lor partito, persuasero à Cesare d'intraprenderne l'impresa con ognirisoluzione, & impegno; e come ch'è cosa agevole far traboccar' un' ammo à quel che inclina, conpoca persuasione indussero Costanzo alla determinazione di usar' ogni possa per sar diventare Arriano il Pontefice. [a] Fisso egli dunque ò di vincerlo, ò di perderlo, as. A han.in epist. destinogli il suo Mastro di Camera, ch' era un' Eunuco chiamato Eusebio, Ambasciaria di Voscova Arrigno, se empio come il suo Padrone, escaltro, se arrogante, Costanzo al Pa-Vescovo Arriano, & empio come il suo Padrone, escaltro, & arrogante, pa. quanto lo richiedeva la malagevolezza dell'affare, acciò disponesse Liberio alla condannazione di Athanasio con l'un de' due potentissimi mezzi ò della pena, ò del premio. Mà dal bel principio si avvide l'Eunuco del poco felice esito, che haverebbe sortita la sua Ambasciata; poiche trovò Apostolica gene-Liberio così costante, e fermo ne' sentimenti Niceni, che nè le preghiere, tossis di Liberio, nè le minaccie, nè la speranza, nè il timore, nè li donativi, nè l'adulazione poteron giammai scuotere la generosità di quel cuore: rispose sempre, Ch' eßo non haverebbe mai condannato un' Huomo aßoluto dal suo Predeceßore, e da tanti Concilii, senza prima ò havere udite le disese, ò condannati coloro, che contro la Fede Nicena sostenevano il partito, el Heresia di Arrio; onde Eusebio scorgendolo inflessibile, con temerario ardimento preselo per la mano, e come avvicinandosegli alle orecchia, [b] Obtempera Regi, dif- b Idemibid. se, & sta accipe; e in così dire fece atto di presentargli una borza di monete, il cui splendore bene spesso suol' offuscar la vista à chi eziandio tien sempre fissi gli occhi al Cielo. Ma disdegnando il Santo Pontesice la vile offerta, proferi quelle degne parole [c] Nunquam accepimus talem à Patribus tra- c Idemibid. ditionem; e senz'altro replicar gli si tolse quindi d'avanti. L'Eunuco diffidando di poterlo più vincere, entrò baldanzosamente dentro la Basilica di S. Pietro, e sopra l'Altare pose quelle monete, come mercede stabilita à Liberio, accioche il Popolo stimasse, haver'egli acconsentito à Costanzo. Il Papa non così tosto riseppe il sacrilego attentato di quel mezz' Huomo, che riprendendo i Custodi, perche gli havessero permesso l'ingresso in quella Chiesa, portovisi poi esso medesimo in persona, e preso quell'oro, fuor del Tempio gittollo, come prezzo [d] di un Giuda. Non volle più d Matth. 27. allora l'Eunuco tentar' altro affalto contro Liberio, che scorse troppo costante nelle deliberazioni prese di sostener la Fede Nicena; onde benche havesse satto molto, vedendo tuttavia di non haver' operata alcuna cosa, irritato dal mal successo, si ricondusse à Milano, e consì pungenti invettive incitò contro il Pontefice l'animo di già esacerbato di Costanzo, che questi spedi incontanente à Roma Ufficiali, e Soldati, i quali riempita la Città di tumulto, trassero quindi [e] à forza di notte tempo Liberio, e lo e S. Athan, in condustero à Milano con tanta maggior celerità nell'esecuzione, quanto epistad felit. più sollecitamente suole ubidirsi da' Ministri venali il peggio comandato. Tuttavia Costanzo, ch' hebbe tempo di moderar lo sdegno, lo ricevè molto Imperiali è concortesemente, e ò ch'egli sosse sorpreso dalla Maestà del Pontesice, 'ò che dotto à Milano, e suo congresso stimasse di poterlo più facilmente ammollire con mezzi piacevoli, hebbe con Cesare. una lunga conferenza con lui, esortandolo à ritirarsi dalla communione di Athanasio. Liberio doppo di haver tutto udito, con una santa, e generosa dissinvoltura, come pregandolo, rispose [f] Desine, Imperator, persequi & Idemitid.

a Dan, 3.

Christianos: ne tenta per me, Hæreticam impietatem in Ecclesiam introducere: ad omnia potius substinenda parati sumus, quam nos Christiani eò deveniamus, ut Arriani appellemur. Ind'insistendo nelle medesime massime esposte in Roma all'Eunuco, soggiunse, Che quei, che tanto impugnavano l'innocenza di Athanasio, andassero pure in Alessandria, e dagli Alessandrini s'informassero, se tale fosse Athanasio, qual'essi lo facevano; che per questo viaggio le Chiese d'Occidente haverebbon somministrato il denaro, ed esso il primo offerivasi ad intraprenderlo per darne agli altri l'esempio; che di cotal sentimento erano molti principali Ecclesiastici, e ne facevan buon testimonio que' medesimi, che Sua Maestà appunto allora haveva mandato in esilio; mà che quando tutto il Mondo l'abbandonasse in una causa tanto santa, e giusta, eso punto non si rimoverebbe dal proposito, che que'trè [ a ] ammirabili Giovani, che persisterono soli nel memorabil rifiuto di adorar la statua del Rè Nabucdonosor. Come che l'Imperador si trovò alquanto punto dalla comparazione, lo interruppe subito con queste parole: O bisogna lasciar Roma, & andare in esilio, ò sottoscripere alla condannazione di Athanasio. Liberio allora parte per tenerezza, e parte per un santo sdegno gli replicò parole così forti, e penetranti, scongiurandolo à voler cessare di far la guerra à Giesù Christo, che haveva à lui dato l'Imperio del Mondo, protestando, ch'esso era tutto pronto à sostrir l'esslio, & ogni più atroce supplicio piùtosto, che tradir così vilmente gl'interessi della Religione, che sù ammirato da' suoi medesimi nemici, che assisterono presenti alla conferenza. Trè giorni doppo, che sù il termine à lui presisso per risolversi, egli sù condotto in esilio nella Città di Bereea nella Thracia, havendo prima riculati cinquecento scudi d'oro, che gli mandò l'Imperadore, ed altrettanti l'Imperadrice, con rispondere à chi portoglieli, che se ne servisse pur Cesare à pagar le Soldatesche, ò se pur dar li volesse, dasseli a' suoi Vescovi Arriani, che altro non desideravano che ricchezze. L'Eunuco ancora volle far sua scena in questa Tragedia, e gli offerì molta maggior somma di monete in atto compassionevole, e divoto; ma alui rivolto Liberio, Doppo di haver saccheggiate, dissegli, le Chiese di due Imperii, tu presumi di portarmi li latrocinii in elemosina, come ad un' indegno condannato? Và miserabile à purgar la tua coscienza, che quando sarai Christiano, allor' io penserò, come havrò teco à trattare. Mà non hebbe l'infelice nè tempo di purgar la sua coscienza, nè commodo di trattar più con Liberio; conciosiacosache Giuliano successor di Costanzo fecelo [b] precipitar da un' altissima rupe, e crepò nell'aria spettacolo horrendo a' Circostanti.

b Ammian, l. 2.

E fao efilio in

Bereea ,

Felice Antipapa,

Partitosi Liberio, l'Imperadore à persuasione di Acacio di Cesarea, e di Epitetto Vescovo di Cività-Vecchia, ambedue Arriani, collocò nella Cathedra Pontificale Felice Diacono della Chiesa Romana, sacendolo consacrare nel suo Palazzo in presenza degli Eunuchi da trè Vescovi Arriani. Era Felice Cattolico di prosessione, mà macchiato di communicazione con gli Heretici, & odioso alla parte sana del Christianessimo per haver sottoscritto alla condannazione di Athanasio. Onde bench' egli non sosse precisamente incolpato di Heresia, nulladimeno perche suntruso in quella dignità in luogo del vero Pontesice con una così abominevole ingiustizia, e perche manteneva il commercio con gli Arriani, il Popolo Romano non volle giammai riconoscerlo come suo Vescovo, nè entrar con

Capitolo VII.

esso nella Chiesa; e perciò due anni egli visse in Roma Papa senza Chiesa?

Pastor senza Gregge, e Principe senza Vasfalli.

Nè meglio di Liberio sù trattato il grand' Osio. Mà come che Co-Essilo, eprigio-stanzo era restato alquanto consuso per le gran proteste dell' ira Divina pre-Osio d'Cordova nunziatagli dal Pontefice, non hebbe cuore di resistere alle gagliarde ragioni di quel venerabile Vecchio, in età quasi centenaria, tutto pien di. gloria per le tante belle azioni, che haveva fatte, e verso il quale haveva Costantino suo Padre portato così gran rispetto. Per qualche sorte dunque di coscienza, e per qualche freno di riverenza Costanzo non passò più oltre nel maltrattarlo, contentandosi solamente di rimandarlo al suo Vescovado lontano dalla Corte, e non gradito dal Principe. Mà i Vescovi Arriani, che si erano già resi liberamente Padroni dello spirito di Costanzo, lo fecero bentosto ritornar ne'suoi sensi di prima: in modo tale che havendolo Cesare di nuovo richiamato alla Corte, quando vidde, che nè per preghiere, nè per minaccie lo potè ismuovere ad acconsentire alla condannazione di Athanasio, [a] Non reveritus, neque quod Pater a S. Ath. in epif. esset Episcoporum, neque quanta auctoritatis Pater ille esset, nec senectutem hominis jam centenarii, neque quòd Princeps esset Synodorum, neque quòd Confessor erat, verè Osius, idest Sanctus, neque quòd omnibus ille erat notus, vitaque irreprehensibilis, nequè quòd Patrem eum appellabat, lo condannò non solamente all'esilio, mà frà i serri di un'horridissimo carcere nella Città di Sirmio nella Schiavonia, imponendo à quel Comandante, che con ogni sorte di cruciati procurasse di ammollire quel gran cuore. [b] Ni- b Idemibid. hil ad ista expavit Osius, soggiunge il sopracitato S. Athanasio, ac minas, & ventos nihil arbitrans, Desine quaso, disse à Costanzo, & memineris, te esse mortalem: reformida diem Judicii, & servate purum in illam diem: nec te misceas Ecclesiasticis, neque nobis hoc in genere pracipe, sed potius ea à nobis disce: tibi Deus Imperium commist, nobis, que sunt Ecclesia, concredidit. Ego neque Arianis assideo, neque suffragor, sed eorum heresim anathemate damno, neque in Athanasium accusationibus subscribo, quem Romana Ecclesia innocentem pronuntiavit. Così egli: e volesse il Cielo, che i fatti havessero corrisposto alle parole.

Doppo così gloriose vittorie, che stimò di haver riportate dalla Religione Cattolica, volle Costanzo trionsarne in Roma, che non haveva ancora per l'addietro giammai veduta. Vi [c] entrò dunque su'I fine [d] c Ammian.1,6.
di Aprile fre numerosa Soldaresca elevato sopra un'alto cocchio affer d'Ann. 355. di Aprile fra numerosa Soldatesca elevato sopra un'alto cocchio, affettando Maesta col mostrarsi immobile come una Statua, se non che talora Trionso di Cochinavasi alquanto nel passar sotto gli archi, ch'erano molto più alti stanzo in Roma. della sua testa, assin di parer grande. Mà questa studiata gravità, che lo rendeva venerabile agli Orientali, gente nata, e disposta all'adulazione, lo rese dispregievole a' Romani, che conservavano ancora la primiera libertà di genio, e spiriti alieni dalla finzione. Fuperò ricevuto con acclamazioni, epanegirici, edalla Plebe, e dalla Nobiltà. Mà nulla hebbe più del grande in questo Trionfo, che la costanza, e la Fede del sesso imbelle delle Donne. [e] Le Dame Romane affezionate alla memoria di Li- e Theod. 1,2, c. 17. berio havevano pregati i lor Mariti, che in questa savorevole congiuntura impetrassero dall' Imperador il di lui ritorno a Roma, protestando, che s'eglino non havessero animo, e sorze di poter conseguir questa grazia, delle Dame Romane. esse ancora, abbandonata la Patria, se ne sarebbon andate con Liberio nel

medefi-

Eloro Supplica à

Cefare .

Parole memora bill del Popolo Romano.

a Ann. 35K.

medesimo luogo dell'esilio. Que' Cavalieri, ch'egualmente ne sospiravano il ritorno, rapppresentarono alle loro Mogli, che più facilmente haverebbon' esse impetrata la grazia da Cesare, come più facili à domandare, men' atte à ricever repulsa, e più scusabili eziandio nella incompetenza della domanda. Oltre à che se mai la richiesta fosseriuscita molesta, non haverebbe Costanzo davuto campo di potersi vendicare sopra di esse, come si sarebbe potuto vendicaresopra i Mariti. Persuase da queste ragioni, si accinsero unitamente tutte all'impresa, ed essendosi pomposamente abbigliate si portarono à Palazzo, dove Costanzo molto sodisfatto di questa nuova sorte di honore, che si credè, che à lui si rendesse, le ricevè con ognipossibil cortesia, esplendidezza. Una di esie allora, ch'era Capo di tutte, lasciandosi cader qualche lagrima dagli occhi, consentimenti ripiem di grazia così parlogli, Che in tanta allegrezza, e in un publico gaudio, com' era quello di Roma, che si vedeva presente, e trionfante il Figliuolo del suo Gran Costantino, pur'essi havevano maggior' occasione di dolersi, che di rallegrarsi: Non poter essere il lor dolore senza un gran male, nè potersi un gran male spicgar senzale lagrime: Che sarebbon venute in habito di doglia, se suffe stato lecito accompagnar la lor doglia col suo trionso: E'l suo trionso appunto porger loro speranza, che sarebbe stato quel giorno fine delle communi miserie: Haper ese perduto il lor Pastore, il lor Padre, rapito dalla disgrazia di non haver potuto condiscendere alle sue istanze: Niun dolore essere à loro più sensibile di questo, e per la memoria delle pe le, in cui Liberio si ritropava, e per veder lacerato il seno alla Chiesa Romana con l'intrusione di un falso Pontefice; che però supplicavano sua Macstà à muoversi à pietà del Pastore, del Gregge, e di ese, restituendo alla Chiesa il Pontesi-Rupofta di Ce- ce, al Popolo il Padre, ed il suo Principe à Roma. L'Imperadore maravigliatoti prima dell' arditezza della richiesta, rispose, Ch' ei non era stato così inhumano, che havesse voluto toglier loro un Pastore, senza dargliene un'altro egualmente zelante, e buono, che'l primo. Ma le Dame rese eloquenti dal zelo fecero a lui così ben' intendere, ch' esse non haverebbon giammai communicato con Felice, e che durando egli nel Pontificato, non sarebbe giammai stato libero in Roma l'esercizio della Religione, che finalmente Cefare violentato più tosto, che persuaso, acconsentì loro la domanda, promettendo adesse il ritorno di Liberio. Anzi per render piu publica, e graditalagrazia, fece leggere un giorno nel Theatro publico, dove rappresentaronsi alcuni giuochi, le lettere, con cui richiamava Liberio, affin ch' egli unitamente con Felice esercitassero insieme la Podestà suprema del Pontificato. A quest'ultime parole sorpreso il Popolo da novità così mostruosa di voler dar due Capi al corpo della Chiesa, riprese subito con una sola voce, come se l'havessero tutti già per avanti concertata, Un Dio, Un Christo, Un Papa. Allora Costanzo scorgendo inutile ogni suo raggiro, promesse semplicemente di restituir Liberio a' Romani; mà tardi ne attele, e troppo infelicemente per la Chiesa la parola. Poiche [a] portatosi egli à Sirmio per occasion di rispingere dalle sponde del Danubio li Barbari, che insestavan le terre dell'Imperio, e approcato quivi un Concilio di Vescovi, sforzò prima Oslo a sottoscra et e una nuova formola di Confessione fatta da quel Concilio d'Arriani, epoi intraprese, come segui, di vincere con le iltesse armi Liberio. E perche l'uno, e l'altro di questi due avvenimentisono altrettanto celebri, che di gran conseguenze nella nostra Historia,

Capitolo VII.

storia, è d'uvopo, tesserne il racconto con gran ponderazione, e

chiarezza.

[a] Si diffe, che Fotino condannato nel Concilio di Sardica, havea a Vellil Pontif. di Giulio acar. 253. interposta l'appellazione [b] appresso Cesare, come ò aggravato da que bs. Epiph.har.71. Padri, ò calunniato dagli emoli. Mà le sue istanze non suron mainè ricevute, nè rigettate, se non quando con questa occasione, in cui essendosi sirmio, e nuova portato l'Imperadore a Sirmio, della qual Città era Vescovo Fotino, heb-discussione della be Costanzo motivo più prossimo di accettarle. Conciosiacosache sparsasi causa di Fotino. di già la fama dell'Herefia Arriana, che negava la Confustanzialità del Figlinolo col Padre, e seguendo quindi, che tanto Costanzo, quanto Valente, Acacio, Urfacio, e tutta la fazione Imperiale passasse notoriamente per heretica, presero risoluzione gli Arriani di togliersi tal macchia dal volto, col pretesto di condannar tutti quei, che sentivano bassamente del Figlinolo di Dio. E Fotino era un d'essi, che negava non solamente al Verbo la Consustanzialità col Padre, mà à Giesu Christo la medesima Divinità. Onde incalzando l'empio le sue istanze di ricorso, sù facile, come avvenne, che à contemplazione de'medesimi Arriani intimasse Co- Condanna di Fostanzo in quella Città un Concilio, che nella sceleraggine de' dogmi tino. uguagliò, se non vinse, l'altro tenuto in Milano. Poiche il fine degli Arriani essendo in sostanza, voler dimostrarsi, manon esser Cattolici, condannarono subitamente l'Heresia, e la Persona di Fotino; e quindi poi scesero à quello che più loro premeva, cioè à comporre una nuova formola di Fede, in cui [c] pretermettevasi, e tacevasi asfatto la parola di Con- c S. Ath. de Syn. fustanziale, ch'era l'unica spada, che feriva il cuore agli Heretici. Scrisse [d] tal confessione di Fede in Lingua Greca Marco Vescovo d'Arethusa, d Socraliza et 25. ed in essa trà gli altri Articoli esponevasi, Eos qui dicunt ex non ente, aut ex alia substantia, & non ex Deo, Filium extitise, aut quòd tempus, & Tè celebri Con-actas suit, quando ille non erat, alienos à se censet Sancta, & Catholica Ec-formate in Sirclesia. Qual formola nelle allegate parole considerata, [e] e ben pondera-mio. ta da S. Hilario, su rinvenuta per Cattolica, ogni qualunque volta in esta c S. Hilar, de Syn. non s'intenda riprovata la parola, che si tralascia, di Consustanziale. E questa delle trè, che si stesero in quel Concilio, sù la prima. La seconda sù dettata in lingua Latina, e [f] vi si taceva la parola di sostanza, di cui f S. Ath. de Syn. que' Padri si erano tanto ben serviti nella prima, e supprimevasi ogni qualunque voce, e concetto di similitudine; onde siì empia, e sacrilega, e perciò chiamata dal fopracitato S. Hilario, Bestemmiatrice, e Persida, e come tale eziandio conosciuta da i medesimi Arriani, che la riprovarono, e bandirono, emendandola susseguentemente con la formazione di una terza Consessione, in cui Filius Patri similis per omnia pradicabatur. Sicche nella prima si tralasciava la parola Nicena di Consustanziale, mà si afferiva l'altra di Sustanziale: nella seconda si taceva l'una, e l'altra, e quella parimente di simile: nella terza si enunciava solamente la similitudine. Onde la prima in buon senso su giudicata Cattolica, la seconda apertamente Heretica, e la terza più confacevole alla prima, che alla seconda.

Ciò supposto per intendimento de' situri racconti, [g] Costanzo per 8 Socr. 1.2, 6, 26. istabilir maggiormenne nel Mondo l'Arrianesimo, determinò di farvi acconsentire ancor l'Ono, Ecclesiastico riputato celebre in tutte le Provincie del Christianesimo, e che quivi appunto prigioniere in Sirmio con inaudi-

cadu a del grand'Ofio.

Narrazione della te miserie, e strapazzi tirava à lungo l'età centenaria di sua vità. Si sece egli dunque venir d'avanti quel Venerabile Vecchio, carico di ferri, e di catene, consumato dalla languidezza, e dalla noja, ripieno di mille mali, e conseguentemente indebolito dispirito, e di corpo, per haver sopportata una prigionia tanto lunga, e fastidiosa. Gli propose, che sottoscrivesse la seconda formola di Sirmio, cioè la più bestemmiatrice, e sacrilega, Ma l'Ofio sempre ricordevole del suo grand'animo, di tante imprese gloriosamente terminate, e di tanti viaggi, e disaggi sofferti in difesa della Divinità di Giesù Christo, ricusò costantemente la detestabil proposta, & al par che à lui cresceva vigore, e zelo per resistere, accrescevano à lui li Manigoldi pene, e tormenti per abbatterlo. Come che haveva risoluto Cesare ò di vincerlo, ò di perderlo affatto, lo sece spietatamente tutto stracciare a' colpi di bastone, e dislogargli poi sopra un cavalletto tutte l'ossa, in modo tale che mancato con le forze lo spirito, & indebolito il cuore dalla deficienza del fangue, il povero Vecchio promesse di far tutto ciò, che Cesare havesse voluto, purche non sosse obligato a condannare Athanasio. La qual cosa sa conoscere, ch'egli non haveva più libera la ragione, perch' era molto minor male condannare un' Huomo falsamente accusato, che segnare un'empietà notoriamente Heretica, qual'era la seconda Confessione di Sirmio: & al contrario egli non poteva sottoscrivere quest' Heresia senza condannar quello, che n'era l'inimico publico, e dichiarato. E per questa medesima cagione gli Arriani havendo ottenuto quanto desideravano, si contentarono, che Osio segnasse, come segui, quella formola, quale S. Hilario chiamò [a] la Bestemmia di Osio, e di Potamio Vescovo Spagnuolo, che di pari con Osio la sottoscrisse. Così quel grand' Huomo cadde, con lasciar' à tutti esempio di non doversi sidarné degli anni, nè della dottrina, nè delle opere fatte; permettendo bene spesso con secreto giudizio l'ascosa providenza del Cielo, che talun b S. Epiph, har. 75. cada, per tener tutti vigilanti, e timorofi. Di più soggiunge [b] S. Epifanio, che gli Arriani ò per artificio, ò per forza ottennero da Osio una scrittura, in cui egli dichiarava il Figliuolo di Dio dissimile al Padre anche nella sostanza: qual nuova empietà non era espressamente contenuta nella feconda formola, benche per altro ella fosse ripiena d'infinite bestemmie. Infomma Ofio approvò, quanto vollero, e forse più di quanto pretendevano gli Arriani, e [c] con tal mezzo egli ottenne la liberta di ritornare in Spagna al suo Vescovado, dove doppo due anni ritrovandosi moribondo, to, e morte. Spagna artio vetervado, de la correction de la constantidad de la constantid la violenza usatagli in Sirmio, condanno la formola da esso sottoscritta, e l'Heresia di Arrio, e prohibì a' suoi di sottener gli errori derestabili della sua scrittura. La caduta dell' Osio su preludio di maggior ruina, cioè di quella di Liberio, ch' era l'impresa più desiderata dagli Heretici, e più ambita da Costanzo, che voleva con tutt'honor' uscir dall' impegno, che si eraproposto. Poiche da una parte egli haveva promesso alle Dame Romane di restituirlo, dall'altra a'snoi Vescovi, di non venir mai all'esecuzione della promessa, se Liberio non entrava nella communione con essi. Ond' era necessario trovar qualche strada per vincer quella di lui inconcussa, & inalterabil costanza, e di piegarlo in fine in qualche modo al suo intento. A tal' effetto gi' inviò Demofilo Vescovo della medesima Città di Bereca, luogo dell'esilio, e Fortunaziano Vescovo di Aquileja, soggetto.

a S. Hil. de Syn.

c S. Ath. apol.2. Suo ravv.d men-Solit.

Narrazione fincera della caduta di Liberio.

\*\*\*\*

LIBERIO.

una volta molto qualificato anche appresso Liberio, mà che seguitando poi l'esempio di Saturnino Vescovo d'Arles, haveva preserito il favor di Cesare alla sua coscienza, abbandonandosi vilmente al partito Arriano. [a] Questo Prelato dunque haveva già fatti alcuni tentativi per sar cader a S. Hier. de seript. Liberio, e nella disposizione, in cui l'haveva l'ultima volta lasciato, stimò, che facendo esso l'ultimo sforzo insieme con Demosilo, potesse facilmente ottenerne à pieno la vittoria. Eran già scorsi due anni, che il derelitto Pontefice si ritrovava in Bereea, e sopportava incommodi intollerabili: si conosceva abbattuto dal tedio, e dalla languidezza, solo in un estrema solitudine, senza la vicinanza di alcuno, che potesse co' discorsi fortificarlo nelle fiere scosse, che gli davano le miserie, dalle quali si vedeva cinto; ed il più fiero nimico, che havesse, e contro il quale non si era premunito, risedeva in lui medesimo, che con horribili assaltispesso l'urtava per abbatterlo, cioè un' amara reminiscenza di veder' il suo Trono Pontificale occupato con violenza da un de' suoi Diaconi, mentre ch'esso dimorava come sepolto, suor d'ognipensier d'huomo, in un'angolo della Thracia, e miserabilmente abbandonato da tutto il mondo. Questo fastidioso pensiere l'assliggeva, e lo tormentavapiù ch' ogni mal del suo esilio, e gli dava di volta in volta un sì ardente desiderio di ritornar' à Roma per iscacciarne il suo Rivale, che quell'esilio, dov'egli andò come in trionso, e che riguardava come oggetto di sua gloria, e luogo di suo nobil martirio, cominciò à poco à poco à rendersegli insopportabile, e nojoso. Così spesso accade anche adhuomini di gran cuore, che non essendo potuti esser'abbattuti da cosa alcuna di fuori, fi sono lasciati vincere dalle soro medesime passioni, che li hanno fatto traboccare in eccessi, la cui sola rappresentazione sarebbe loro stata in horrore in altri tempi. Demosilo, e Fortunaziano si avvidero di cotal profonda agitazione, e benche Liberio procurasse di nascondiergliene in ogni modo l'apparenza, essi però non mancarono di adoperar tutte le più forti machine per ismover uno, che già scorgevano in se medesimo ò titubante, ò abbattuto. Ele machine colpirono al segno prefisso, e desiderato da quei, che le havevano disposte. Conciosiacosache ò forzosamente, ò equivocamente, ò volontariamente acconsenti Liberio alle richieste di Cefare, macchiando il pregio della costanza Sacerdotale con una viltà indegna del suo stato, nel quale sosteneva la prima Cathedra del mondo. Sottoscrisse la Confessione di Fedefatta dagli Arriani contro Fotino, che fùla prima delle trè accennate, condannò Athanasio, e communicò publicamente con la fazione heretica, scrivendo [ b ] lettere consentimenti b April Barrio così diversi da quelli, che tanto gloriosamente haveva sostenuti in faccia anno 357. 70.43. di un' Imperador di tutto il mondo, che chì le legge, ò più non ritrova in esse Liberio, ò sepur lo ravvisa, lo riconosce tutto miserabilmente mutato da quello, ch'egli era stato. Pianse il mondo, e detestarono sempre i Cattolici in ogni età la caduta di un così gran Pontefice, che publicò immediatamente la fama per refrattore del Sacrosanto Concilio Niceno, & [c] rejecisse, come dice l'Historico, verbum quoque Consubstantiale, ch'era c Sozom. 1.4. 1.14. l'unica infegna de' Cattolici in quel tempo allora contro gli Arriani . Mà tal fama su più tosto maligna, che vera, e susparsa dagli Arriani medesimi per render accreditata appresso il mondo l' Heresia. Conciosiacosache sui della Autore so-ella divulgata da Eudoxio, e dagli Aetiani Capi interessatissimi del partito di Liberio. Arriano, a' quali compliva l'ingrandire, e non lo scusar l'errore dei Pon-Tomo I.

I IBERIO.

Secolo IV.

a Idemilid.

about 21413. 47.

mani per Papa.

Conversione del' l' Antipapa Feli-Costanzo.

c Baron.ann. 357 num. 62.

sposizioni della divina Providen-23 .

tefice, [a] Eudoxius, & cateri Haresis Aetiana, soggiunge l'Historico, rumorem dissiparunt, Liberium verbum Consubstantiale rejecisse, aseruisseque Filium Patri dissimilem ese. Nulladimeno chi ponderar sinceramente b Ex litteris eigle vorrà la caduta di Liberio, [b] farà d'uvopo, che affermi, ch' egli sottodem Liberit ad scrivesse la prima formola di Sirmio, in cui dicevasi, che'l Figlinolo era Bar.ann.cir. quem della medesima sostanza, che'l Padre; qual formola non negala Consuvite in ann. 35. stanzialità, ma la tralascia, ed in questo senso è Cattolica, e Cattolica, come habbiam detto, sù riputata da S. Hilario. Mà perche gli Heretici maliziofamente suppressero in essa la parola di Consustanziale, come se intendessero di rigettarla, quindi è, che sottoscritta da un' Arriano si è sormola Heretica, segnata da un Cattolico Cattolica. Onde deducesi, che benche cadesse Liberio in un'errore non compatibile, nè escusabile in un Pontefice; nulladimeno in nessun conto può egli dirsi Heretico, per le ragioni, che soggiungiamo. Poiche trè cose egli commesse: sottoscrisse la formola accennata: condannò Athanasio: e communicò con gli Arriani: delle quali trè cose nissuna positivamente racchiude in se la taccia di formale Herefia. Poiche la prima in buon senso sù formola Cattolica: la feconda un' ingiustizia: la terza un' azion prohibita, e scandalosa. Mà perche tutte queste trè cose in quella connessione d'impegni, e congiuntura d'affari, andavano allora così dipari con l'Heresia, che il tralasciare Che non sù più nè il nome di Consustanziale era stimato un rigettarlo, il condannare Athariconosciuto, nè nasio un dissaprovar due Concilii Generali di Nicea, e di Sardica, & il communicar congli Arriani un' adherire alla loro dottrina; quindi avvenne, che nel concetto del Mondo sù Liberio appreso per Heretico, e come tale abominato da Cattolici, e da Romani in particolare, i quali, non perche lo sentenziassero decaduto dal Pontificato ( essendo che la prima Sedenon è sottoposta ad alcun' humano giudizio ) ma perche lo ravvisarono ipso facto decaduto da esso per la colpa notoria, e publica di Heresia, non lo rispettarono più come Papa, e la di lui persona si reseloro tanto maggiormente allora derestabile, quanto più antecedentemente era stata apprezzata, e desiderata. E benche il suo ritorno à Roma sosse accompagnato, e sostemuto con gli ordini, e con la forza di Cesare; nulladimeno quel Clero sempre costante in non riceverlo, dimostrò con questo satto, che appresso la Chiesa Romana vale più la fede in un Pontefice, che qualunque grandezza di Pontificato senza fede.

Dall'altra parte Felice in Roma, che sin'allora era stato riputato Antipapa Scismatico, dissapprovando esso stesso la vilta di Liberio, punto dal zelo della Religione, estimolato da Dio, si dichiarò inaspettatamente conce, chi condannò tro gli Arriani con tant' altezza d'animo, e fermezza di risoluzione, che condannò, e scommunicò il medesimo Costanzo, bench' egli fosse [e] ancor catecumeno, e non battezzato. Qual', heroico attestato di fede acquistoglitanta estimazione, e venerazione appresso il Clero, e po-Alte, e secrete di- polo Romano, che subito si egli riconosciuto da tutti per vero Pontesice, e da S. Damaso frà gli altri, ch' era soggetto riguardevolissimo, e che successe poi à Liberio nel Pontificato. Di sorte che con non più udito esempio quegli, ch' era vero Pontifice, divenne falso, ed il falso vero. Costanzo irritato contro Felice per la ricevuta condanna, ordinò incontanente, che se ne strapazzasse la persona con ognisorte di tormenti in vendetta di ciò, ch' egli chiamò tradimento; mà fu alta providenza di Dio, che reggendo

12

Capitolo VII.

la sua Chiesa con disposizioni ascose à noi ciechi mortali, permesse cambiamenti, e cose, di cui non è capace humano intendimento. Conciosiacosache dall' esilio di Liberio surse lo scisma di Felice, dallo scisma di Felice la caduta di Liberio, dalla caduta di Liberio la conversione di Felice, dalla conversione di Felice quella parimente, come si dirà, di Liberio, ed in tutte queste agitazioni del Pontificato Romano sempre un sol Capo regnò nella Chiesa, e benche il Capo patisse alcuna volta vertigini, mai tuttavia non perdè il lume della Fede, ch'è l'Anima d'ogni operazione Cattolica, e trionfo in tutti la Divinità di Giesù Christo, in Felice, che mori Martire persostenerla, & in Liberio, che terminò sua vita doppo gloriosissime azioni Confessore venerato sù gli Altari. Ne li Ministri suron Martirio di S.Femen pronti in eseguire i comandi contro Felice, che Costanzo in darli: 11ce. poiche eglino lo presero, e con le catene lo strascinarono sin' a Ceri, ove, non cessando egli mai di condannar gli Arriani, sti [a] coronato in fine di 1 3. Aug. 35. glorioso Martirio col taglio della testa. Benche la verità provata dell'Hi-Itoria havesse ogni sussistente sondamento, cadde dubio ragionevole frà huomini dotti, se por si dovesse fra' Santi Felice II. nel Martirologio della Chiefa, quando ne ordinò la rivifione, e la riforma Gregorio XIII.; e'l Baronio di se medesimo ingenuamente confessa, [b] haverne conceputa b Baron. 4nno 357. contraria opinione, in riguardo particolarmente del fuo ingresso vizioso num. 63. nel Pontificato. Mà Dio che difende la gloria de suoi servi, dispose in modo gli eventi, che nel giorno appunto antecedente alla festa anniverfaria di S. Felice, [c] cavando alcuni Huomini un tesoro sotto l'Altar destro c Anno 1582. della Chiefa de' Santi Cosmo, e Damiano in campo Vaccino di Roma, ritrovatlero quivi dentro un' Urna il Corpo del medefimo S. Felice con opportuno ritroiscrizione in marmo dinotante il suo Martirio, Corpus Sancti Felicis Papa, vamento del Corpus la Sancti Felicis Papa, vamento del Corpus Sancti Felicis Papa, vamento & Martyris, qui damnavit Constantium. Dal qual miracoloso successo mossi quei, che sorse giusta ragione persuadeva à toglierne il nome dal Martirologio de' Santi, dichiararonsi vinti, e convinti dal medesimo S. Felice, che venne come in persona à sostener dal Sepolcro la sua causa. Estinto con gloriosa morte S. Felice risurse con gloriosa conversione S. Liberio, il quale dal medesimo motivo punto, che Felice, ritornò ad Conversione de esser quel Liberio di prima, acre disensore della Divinità di Giesti Chri-Papa Liberto. sto, e contradittor costante dell'Heresia Arriana: Per sua prima operazione ruppe ogni commercio con gli Heretici, e riconciliata la communicazione con S. Athanasio, mandò a lui una [d] nobilissima Confessione di Fede, d Apud S. Ash inattestato egregio, e publico della sua Cattolica credenza. Il Clero Romano, Epitestum. che deteltava l'errore e non la persona di Liberio, quando viddelo mutato, e riconobbe in lui la medesima fede di prima, riconobbe parimente lui con il medesimo ossequio di prima, adorandolo di nuovo, come per una seconda Roma. elezione, per suo vero Pontefice; ed egli ricevendo benignamente tutti, come buon padre, approvò l'ordinazione eziandio di quelli, che furon promossi agli Ordini sacri da Felice II. nell'unica ordinazione, ch'eitenne. Hor dunque Liberio ritornato in sè, e nella sua Sede, è d'uvopo,

che ritorniamo ancor noi in Sirmio per terminare il racconto di quel Concilio. Benche, come si disse, si riprovasse dagli Arriani medesimi la seconda formola, in cui afferivafi il Divin Figliuolo diffimile al Padre, e con refie. Imperial diploma ella si bandisse dall' Imperio; nulladimeno Aezio volle soltenerla à dispetto de' medesimi Arriani, con divenir piu empio, ch'essi.

Aezio, e sue He-

Diede fomite all'impegno l'autorità di Eudoxio, che si era intruso nella

a S. Athan. de frm

h Svidas coud Baчоп. анп. 356. пит.

d Idemibid.

e Genef. c. 38.

E Idemibid.

R Armacanus de 14. c. I.

S. Bafil. in lib. centra Eupom.

k Idemibid.

Sede Patriarcale di Antiochia, e l'esempio di Osio, che l'haveva sottoscritta, epiù dituttila competenza della fazione, che gli ostava, con la cui contradizione credevasi Aezio di divenir celebre per il Mondo. Era egli Antiocheno di nazione, Orefice di professione, e chiamato [a] da S. Athanafio l'Empio, per le horribili bestemmie, ch'ei vomitò contro Dio, contro gl'huomini, e contro eziandio se medesimo. Toltosi dall'arte mecanica per albagia di studio più nobile, e perciò divenuto più superbo, sù due volte [b] scacciato dalla Patria, come eccitator di tumulti, e disedizioni, nella quale da Leonzio suo Vescovo era stato prima promosso all' Ordine sacro del Diaconato. Eunomio sù suo discepolo, e rimane in dubio, chì di essi si rendesse ò più detestabile nelle dottrine, ò più vituperoso ne' costumi, e da ambedue ne derivarono le Sette degli Aeziani, e degli Eunomiani. Cominciò Aezio ad esser Heretico con Arrio, negando prima l'Eternità, ela Consustanzialità del Verbo; e trascorrendo poi in empietà horrende di esecrabilissime bestemmie, avvenne quindi. che gli Arriani odiassero gli Aetiani, e gli Eunomiani, perch' eglino passarono i termini di ogni qualunque temerario Herefiarca. Non solo egli riprovò nel Figliuolo, c S. Epiph, har. 76. e nello Spirito Santo la Divinità, mà nell' [c] Huomo ciò, che l'Huomo hà in un certo modo del Divino, cioè l'amore alla virtù, el'odio al vizio, col fondamento, che la perfezione dell' Huomo virtuoso non consiste nella operazione degli atti, mà nella intelligenza, e contemplazione di effi: quindinegava il merito, e'l demerito, e diceva, nulla meritarsi, e nulla demeritarsi, ò si osservasse la Legge, ò si contrariasse: anzi attestava tanto necessario all'Huomo lo ssogo del senso, quanto necessario [d] il Nares emungere, & reliquanaturaexcrementa egerere: proposizione altrettanto empia, perche discorda [e] dalle sacre Scritture, quanto pazza, perche rebugna alla ragione. Conciofiacofache non fol giova, mà è necessaria al viver humano l'emissione dell'escremento vizioso, manon già del vitale, ch' è dato all'Huomo per propagazione dell'Huomo; onde il dispergerlo si è obbrobrio, e non necessità dell'humana natura. Mà se la laidezza l'abbassò à volutarsi nel sango, qual' immondo Animale, la superbia sollevandolo al par di Lucifero, portollo più in alto di S. Paolo, che ascese al terzo Cielo; onde sii solito dire, [f] esso supra cali cardines ambulare, e, Scio Deum, & adeò ipsum novi, ut ne me quidem magis noscam, quam Deum. Heresia contrariata poi dagli Armeni con opposta Heresia; poiche Aezio sostenne, che l'intelletto humano naturalmente potesse conoscer Dio, egli Armeni [g] negarono, che eziandio elevato col lume della Gloquast. Armen. lib. ria potess' egligiungere à conoscerlo: rendendosi ambedue rei, Aezio di temerarietà, gli Armeni di debolezza. Non siì però Aezio costante nella sua jattanza, mentre vantandosi di conoscer così altamente Dio, parlò h s. Fpiph. ha. 76. poi de i dilui attributi con tanta ignoranza, che [h] S. Epifanio, e [1] S. Basilio attestano, nissun' Huomo del Mondo haver men conoscinto

> Dio, che Aezio; poiche hor'afferilli eccelfi, hora ideali, hor cognoscibili, hora impercettibili, e perciò hor consusene il concetto, ed hor'esclufene la distinzione, empiamente asserendo [k] Omnem distinctionem in sola

> nominum prolatione consistere, & cum vocibus disolvere, & evanescre. E se alcun convincevalo con la testimonianza de Sacri Proseti, e degli

> Apostoli, esso replicava, haver'eglino scritto come Hnominisottoposti 20

ad errore ò per ignoranza, ò per fraude, e ciò con tanto maggior horrore di chì udivalo, quanto più à tutti era noto, appena haver Aezio [4] voltate le prime pagine di que' divini Scrittori. È perciò con egual temerità egli negò [b] l'esistenza del Purgatorio, & asserì inutili, e vane le ora- b S. Ang. har. 53. zioni, che per le Anime purgantisi offeriscono à Dio da' Fedeli. Heresia apertamente contraria alla Divina Scrittura, ove leggesi, [c] Si abluerit Do- c Isa. 4. minus sordes filiarum Sion in spiritu judicii, & spiritu ardoris, quali [d] d S. Aug. 1. 20 de parole sono da S. Agostino riferite al Purgatorio; & altrovenel secondo Civir. Deic. 25. de Machabei, libro authenticato per sacro da i Pontesici [e] Innocenzo, e Innocentii epist. e Gelasio, [f] e prima di essi dall' [g] antichissimo Concilio Carthaginen- ad Exper.c. ult f Gelasi. in Concil. se [b] terzo, al quale si sottoscrisse il medesimo S. Agostino, in cui si dice, 70. Episc. & refere [i] Sansta, & salubris est cogitatio pro Defunctis exorare, ut à peccatis sol- Romana. pantur. E benche differenti siano le opinioni del luogo, [k] sito, e dura- g Ann. 397. zione delle pene delle Anime purganti, e le esse odano le nostre orazioni, ò h Concil. Carthag. 3. can. 47. possanda noi esser pregate; alcuni [l] ammettendo ciò, altri [m] negando i 2. Macch. 12. k Has vide apud col motivo, ch' essendo elleno in via, e non in termino; e mancando loro Gammachaum de la luce della visione beatifica, non possono conoscere le nostre orazioni; Purg. cap. 5. nulladimeno non vi è alcuno, che nieghi l'esistenza incontrastabile di un de prate, fuoco purgante, che abbruccia [n] Veris, sed miris modis le anime de' Fe- m S.Th.2,2, q. 82. deli in purgazione di que' peccati, la cui pena è dal giusto Giudice riser- Abellys trass. de vata doppo la morte; poiche, come ben concludono S. [o] Agostino, legibuse. 4-sett. t. S. [p] Gregorio, e S. [q] Bernardo, se al detto [r] di Christo vi sono alcuni a s. Aug. in lib. de peccati, che non si rimettono nè in questo Secolo, nè nel suturo; dunque vera, & fals. parvi sono alcuni peccati, che si rimettono nel suturo, per mezzo diquel- o Idemlia 1. de Cile pene, che diconsi Purgatorio. Dalla negazione della Chiesa purgante vic. Deic. 24. & l. passò Aezio alla negazione della Ecclesiastica Gierarchia, e disse, li Ve- p S. Greg. 1.4 dial. scovi, e l'istesso Sommo Pontesice, eguali ad ogni semplice Sacerdote e q S. Bern. bomil. nella dignità dell' Ordine, e nella prerogativa della giurisdizione. Errore 36 in Cantic. di già condannato in quella stessa età dai [f] Padri del Concilio Neo-Ce- Matth. 13. sariense, i quali difinirono [t] Episcopos Apostolis, Presbyteros però Di- t Can. 13. concil. scipulis Christi in Ecclesiastica Hierarchia successisse; e[u] riprovato à lungo u. S. Aug. in psale da S. Agostino, & ultimamente dichiarato hereticale dal Concilio di 44. Trento, che fulminò scommunica contro chiunque affermasse [x] Episco- x Concil. Trident. pos non esse Presbyteris superiores. Aezio dunque, Huomo esecrabile nelle seste 23. Can. 7. massime, & arrogante nell'impegno del sostenerle, approvando, e divulgando la seconda formola di Sirmio, incorse il primo nello sdegno di Cefare, che [y] scrisse una memorabile lettera al Clero di Antiochia, impo- y Apud Bar, ann. nendo, che risolutamente scacciasse Aezio dalla Chiesa, e i suoi seguaci; 357. n. 78. mà ostando l'Hererico ai comandi Imperiali, su da' medesimi Arriani nel Concilio di Sirmio, ed in altri Sinodi condannato, e da [7] Costanzo in z Theod.l.2. c. 27. fine relegato negli ultimi confini della Frigia, ove, come rifiuto del Mondo, Condanna, & establica del Mondo, lio d'Aczio. haverebbe infelicemente terminati li suoi giorni, se l'Imperador Giuliano Apostata non [ aa ] l' havesse, insieme co' Donatisti, richiamato dall'esilio al- aa Sozom, 1.5.6.53 la Reggia. Eunomio suo Discepolo al par del Maestro inquietò la Chiesa con la propagazione delle altrui heresie, e delle sue proprie, onde anch'ei la medesima fortuna corse, condannato, & esecrato anche dagli Heretici.

Con queste risoluzioni terminò il Conciliabolo di Sirmio, cioè con le condanne di Fotino, Aezio, & Eunomio, e con accrescimento delle trè accennate formole di Fede, con le quali gli Arriani confusero più tosto,

Tomo I.

Come bene fi fervissero i Cattolici delle tradizio. ni contro gli Arriani.

25. 9n. 1.

h Tertull, contra Mare. c. 3. C Bellarm. 1.4.c.6. de Verbo Dei non Scripto .

role Sette degli Arriani.

d Olf Jadert inca. tal. Haret.

e Soer. 1. 2. c. 33.

f Denter, c. 22.

che confermarono la lor Setta. Poiche quindi provenne frà essi dissenzione, e multiplicazione di altre Sette, una contraria all'altra, e sol tutte unite à lacerar la Divinità del Verbo, unico oggetto de communi discorsi, & unico soggetto delle loro esecrabili conventicole. Nè in questa gran controversia trattavasi ò de' Secoli di Valentino, ò del Nun di Basilide, ò delle Rivelazioni di Montano, ò della Barchetta de' Manichei; mà di un punto altrettanto alto, e sublime, quanto alto, e sublime si è il Divin Verbo, ed altrettanto impercettibile ad humano intendimento, quanto supera ogni mortale intendimento l'ineffabile Articolo della Consustanzialità del Figlinolo col Padre. Qual misterio, come che da' Cattolici provar non si poteva ò con evidenza di argomenti, ò con chiara illazione dedotta esplicitamente dalle Divine Scritture, senza il vero, & invincibile appoggio della tradizione, negando gli Arriani ogni qualunque Legge non scritta, eglirendevasi di difficilissima prova, perche riprovando gli Avversarii le facre tradizioni, distruggevano, per così dire, il sasso angolare, che cona can. con. Stat. nette, & incatena insieme le nostre ragioni. Mà [a] Apud nos inconvulsis radicibus vivit antiquitas, cui Decreta Patrum sanxere reverentiam; e come dice Tertulliano, [b] Res Christiana sancta antiquitate stat, nec ruinosa rectiùs reparabitur; nè la Chiesa Cattolica adoperò giammai [c] meglio lo scudo delle tradizioni, che in quest'età, mentre con la loro sorte opposizione messe, come in sicuro, la Consustanzialità negata del Figlino-Diverse, e nume lo di Dio contro le diverse, e quasi infinite Sette, che sursero da quella degli Arriani. Gli Arriani puri afferivano il Figliuolo di Dio Creatura, venuta all'essere dal non essere, come quegli che non essendo mai stato poi siì, come dicesi di ogni altra creatura: i Semiarriani con men' empia heresia negavano solamente la Consustanzialità, ma non la similitudine di fostanza: da Acacio di Cesarea provennero gli Acaciani, da i due Eusebii gli Eufebiani, da Eudoxio gli Eudoxiani, ed ogni Vescovo facendo sua fazione, e la fazione sostenendo una contraria Heresia, si vedevano in Oriente tante Chiese quanti Prelati, e tanti Heresiarchi quanti Vescovi. Da questi Genitori nacque l'infame Aezio, l'empio Eunomio, esin quei che col nome d'Inpasantes dicevano, [d] Filium esse in Patre, ut vas minus in vase majore. Per la qual cotanon si vidde forse giammai Secolo più lagrimevole, e dottrine più scandalose di queste. Eutacto [e]nell' Armenia condannava il matrimonio, il cibo delle carni, le vesti femminili, e voleva, che le donne conversassero con gli huomini in habito virile, (costume esecrato, e chiamato [f] abominevole da Dio) e sotto pretesto della libertà Evangelica non ammetteva subordinazione di figliuoli a' Padri, di servi a' Padroni, le orazioni nelle Chiese, la venerazione alle reliquie de' Martiri; detestava i Sacerdoti, che avanti il Sacerdozio fossero stati conjugati, e prohibiva, come i Manichei, il digiuno, fuor che nel giorno di Domenica. Gli Euchiti, gli Adelfii, gli Oranti, i Massaliani, i Psalliani, gli Enthusiasti, i Pattaloronciti, e simil sorte di canaglia più tosto, che di Heretici, come pieni di Dio [g] facevansi chiamare i veri Spirituali, negando [h] ai Sacramenti la virtù di fantificare, che atrribuivano folan Indoc. Coccius mente all'orazione: del[i] qual'errore vengono eziandio incolpati li moi Bellar aom. 3.1.2. derni Luterani, i quali applicano la fantificazione, non alla forza del Sak S. Epiph, har, 80. cramento, mà alla Fede di chi lo riceve: e perciò [k] afferivano i Sacramenti inutili alla Chiesa, ed assomigliavano il Battesimo ad un rasojo, che

Capitolo VII.

che rade i peli, mà non li svelle dalla radice; con la qual paragonanza inferivano, il Battesimo toglier sol superficialmente il peccato originale, che toglier' affatto non si poteva, se non per mezzo della sola Orazione. Haveva infinuato Proculo ducent' anni prima quest' Heresia, [a] e forse a Vedi il Pontif. di quindi l'appresero i Massaliani. Soggiungevano, che ciascun' Huomo, anche santissimo, anzi li medesimi Santi Proseti, li medesimi Apostoli, haveva un Diavolo dentro di sè, che con le Orazioni solamente potea scacciarsi: vantavansi di veder con gli occhi materiali, e corporei la Santissima Trinità, e chì di essi esser'un Proseta, chì un' Apostolo, e chì l'istesso Giesu Christo: poscia come frenetici con un sacco indosso (onde da [b] Theodosio suron' eglino chiamati Saccosari) prorompevano [c] in b 1.11. de Har. C. salti incomposti, e con un deto steso ferendo l'aria dicevano di saettare allora un Diavolo, e diucciderlo: negavano, che alcun potesse validamente divenir Sacerdote, se prima non scendevagli visibilmente sopra la testa lo Spirito Santo; e non poter' alcun Christiano rimaner perfettamente [d] d S. Aug. de har. giustificato, se non uscivagli dalla bocca una Scrosa co'suoi Porcelli, e in cap. 57. luogo d'essi non subentrava una fiamma di suoco: concludevano poi la lor dottrina i miserabili, che gli Huomini inclinati all'Orazione siscaricavan de' Demonii, che dentro di essi risedevano, per mezzo de' sputi, e degli altri escrementi naturali; privilegio sol concesso ai Massaliani, & agli Oranti, che sempre oravano. Al contrario altri sostenevano gravissimo peccato il mandar volontariamente fuori del corpo ogni qualunque escremento, e perciò riprovavano il matrimonio, perche nella generazione della prole era necessaria l'emissione dell'escremento vitale: meritamente ripress da [e] S. Athanasio col nome di stolti. S. Episanio [f] di alcuni Monacirac- e S. Athanasio conta cose egualmente horride, e compassionevoli, cioè di taluni, che in monem Monachia. f S. Epish in Anaeta provetta si recidevano i genitali con un sol taglio, per mostrar l'intre-ceph, pidezza Christiana: di altri che da sè medesimi si consacravano Vescovi: e di molti che ribattezzavansi scambievolmente à lor modo con nuove formole, e cerimonie. Nè il numero dell'Heresie si racchiuse in pochi, e in materie inette. I Psatyriani attestavano, [g] Idem esse in Deo gignere, atque creare: i Cyrthiani, & i Duliani, [h] Dei Filium Patrisservum pha-fab. natice dixerunt: gli Ensemiti [i] concedevano più Dei, ma un solo ne h Apud Bar. ann. adoravano coltitolo di Onnipotente, ed essi si denominarono ancora Marti- i Idem ann. 361,7, riani, [k] e Sataniani, perche molti ne furono uccisi dal Pretore Lupicino, 35 Epiph. har. 80. & adoravano il Diavolo, ne ab eo la derentur. Nel medesimo tempo [l] k S Epiph. har. 80. Apud Oct. 1a-Theofronio di Cappadocia ammesse in Dioscienza difertosa, e in Christo derice. 8. de Hares. come huomo nessuna affatto, allegando à suo savore la testimonianza del medesimo Giesù Christo, che parlando del giorno del Giudizio disse, De [m] die autemilla, & hora nemo seit, nist solus Pater; quali parole ven- m Matt. 24. gono Cattolicamente à lungo spiegate da [n] S. Agostino, e da [o] S. Gre- 56. Aug. in pfal. gorio ne' loro Libri. E benche soggiunga Eulopio, [p] Nuda, puraque hu- o S. Greg.l.8.spift. manitatis signum proprium est ignorantia: Hac ratione ergo Christi huma- p Eulop apud Pho-nitati, ut simplici, & pura humanitatis natura considerata, adscribi potuit viumin bibliot.cod. ignorantia; nulladimeno divinamente replica un'altro Autore, che Giesù 230. Christo [q] Naturam ignorantem assumpsit, divinas tamen ei prærogativas, & dotes impertivit, habebatque Anima Domini omnem sapientiam, de Trinit. ad calnon natura, sed propter unionem personalem cum eo, qui solus est sapiens. cemtom 6. operum Agli Agnoiti, che così chiamaronsi li leguaci di Theosronio, si congiunse

2 S. Aug. har, 72.

b Idem har. 85.

c Idem har. 61. Bonoso, e sue Hed Vediil Pontif. di e Innocentii Papa

2 3. Her. de Scripe. Zecl, in Donaso .

Stabilità della Chiefa di Dio .

h Marin. 16.

i S. Epiph. in Ancor.

k Luc. 22.

1 Matth 16. m S. Epiph.in Ano Idem in Pfal.44.

verf. 10. p S. Leo ferm. 2.in Costanzo.

Rhetorio, [a] che giudicava buona ogni Setta di nuova Religione, pur che in essa si vivesse di buona Fede, come se l'elezione della Religione sosse come quella de' cibi, che di quei l'Huom si pasce, de' quali più gusta: i Patermani [b] afferivano le parti pudende del corpo humano fattura, & opera del Diavolo, e quindi inferivano lecita ogni loro dilettazione; ed i Patriciani non solamente le Pudende attribuivano à sattura del Diavolo. mà ogni altro membro humano; onde al contrario de' Paterniani, per recare affronto al Diavolo [c] molti di essi volontariamente si uccidevano, per vendicarsi ne'loro corpi del nemico commune: ed in fine [d] Bonoso nella Macedonia follevando più in alto l'empietà del suo ingegno, dalla fcuola di Forino deducea l'esecrabili Heresie, se che Giesù Christo sosse Figliuolo adottivo, enon naturale di Dio, e pi gliuolo adottivo, e pi gliuolo adottiv gliuolo adottivo, enon naturale di Dio, e [f] la di lui Santissima Madre to credevail falso, quanto discredeva il vero, con quel danno, che suol succedere ne' Popoli, quando à loro manca il fondamento della publica quiete, cioè l'uniformità della Religione. Nè in questa, che dir possiamo, rivoluzione di Fede furon pigri li Donatisti di fare anch' essila lor parte nel dilaceramento commune della Religione Cattolica; poiche sin dall' esilio scrisse [g] Donato un Libro contro la Divinità dello Spirito Santo, per confermar nel medesimo tempo gli Arriani, con la cui Heresia concorrevano ampliamente i Donatilti, e per animare i Macedoniani, che già cominciavano à eruttar la loro sacrilega bestemmia. Sicche chi porre vorrà sua considerazione allo stato allora del Christianesimo, ginstamente affermar deve, che se la potente mano di Dio non l'havesse fostenuto con occulto, e miracoloso vigore, per ragione humananon poteva più certamente sussissere, mentre caduto in granparte il sostegno de' Vescovi, e sin quel massimo del Pontesice Romano, si mantenne come in aria la gran mole della Chiesa, verificandosi allora più che giammai in altro tempol' Oracolo di Giesti Christo [h] Portæ Inferi non pravalebunt adversus eam, cioè come spiega S. Episanio, [i] Portæ Inferisunt Hæreses, & Haresiarcha. Essendo che habbiam veduto, con molto minor terremoto cader'i quattro Imperii del Mondo, e quel massimo di Roma, che hebbe sola la gloria di vederselo tutto soggetto, di questo che scosse la Chiesa, che pur mantennesi, e al fin de' Secoli manterrassi, perche [k] Rogavi pro te, Petre, ut non deficiat fides tua; e, [l] Porta Inferi, cioè, [m] Hareses, & Haresiarcha, non pravalebunt contra quella, di cui disse S. Gio: Chrison S. 10. Chrysoft. stomo, [n] Hac navis jactatur, sed non mergitur, [o] luctatur, sed non hom 4.11 c.6. Univ. succumbit; eS. Leone, [p] Sicut permanet, quod in Christo Petrus credidit, ita permanet, quod in Petro Christus instituit. Non piacendo nè pur' agli Empii questo sconvolto stato di Fede, per

Qual foile la fede porre qualche rimedio al male, che già quasi haveva dell' irremediabile, ad istanza de' medelimi Arriani prese risoluzione Costanzo di convocare un'altro Concilio, dove convenissero tutti li Vescovi del Mondo. E certamente, benche ciascun si renda persuaso, che adherisse quest' Imperadore all'Herefia degli Arriani, ò almeno à quella men'empia de'Semiarriani, per sostener la quale si oppose a' Cattolici con tutto il corpo della sua potenza; nulladimeno degna di seria applicazione si è la considerazione dell'impegno, ch' egli prese, e sin' alla morte sostenne di ridurre in quiete le cose del Christianesimo con mezzi cotanto premurosi, che gli asfari im-

menii,

Capitolo VII.

mensi, ed indispensabili del suo vasto Imperio parvero in lui divertimento più tosto, che occupazione, in riguardo dell'attenzione, ch'eglisempre mostrò indefessa verso gli affari della Religione. Onde se Costanzo non sosfestato condannato da'Papi, e chiamato [a] Antichristo, e [b] Bestia da a S. Ath. in epist. molti Santi Padri, e dichiarato Heretico dalle sue medesime azioni, pren- ad folit. deressimo ardimento di assicurare, che come Huomo Laico, e Principe Lucifer. ignorante fosse strascinato à creder il falso dalla malignità, e passione de'suoi Vescovi, che gli proposero la fede Arriana per Cattolica, e la menzogna per verità. E ch'ei Huomo nato, e nutrito nelle Reggie, in nulla prattico delle Scritture, anzi non ancor Christiano, mà sol Catecumeno sin poche hore avanti la morte, [c] quando domando, e ottenne il battesimo, po- c S. Ach. de Syn. tesse facilmente esser'ingannato, non può dubitarsi da chì considera le astuzie immense degli Arriani, un solo de quali, che sù Valente, seppe ingannar, come si dirà, un'intiero Concilio di Vescovi Cattolici in Rimini. Mà qualunque si fosse l'intenzione di questo Principe, non sono mancate nobilissime penne di [d] santissimi Scrittori, e sin l'istesso tanto da lui persegui- d S. Greg. Naziani tato S. Athanasio, che scrivendo contro i Vescovi Arriani dice, [e] Illi, vian. S. Ambr. ad prater mentem Constantii Imperatoris humani, & pii, pra libidine, qua vo- Valent. epist. 31. lunt, promulgant, & faciunt ea qualibet, & in faciendo utuntur magna contr. Arrian. vafritie. Onde potrebbe forse scusarsi, s'egli, che sù Cesare, l' havesse fatta sol da Cesare, e non da Papa, ed havesse nell'animo suo suppressa quella smoderata voglia, che S. Ambrogio attestò connaturale agl' Imperadori, di bramar maggiormente eglino il Sacerdozio, che i Sacerdoti l'Imperio, [f] Imperatores Sacerdotium magis optant, quam Imperium Sa. f. S. Ambr. epift. cerdotes. Intimò egli dunque un nuovo Concilio, ed ò fosse astuzia degli Concilio di Ri-Arriani per tenersi al coperto in più luoghi, ò commodo de' Vescovi, questo si apriseparatamente in due Città, cioè in Seleucia per gli Orientali, & in Rimini per gli Occidentali, con regia magnificenza proveduti tutti à spese di Cesare tanto nel viaggio, quanto nella dimora. [g] Quattrocento se & Severelib. 2. ne congregarono in Rimini, dove Liberio mandò per suo Legato quel medesimo Vincenzo di Capoa, che nel Concilio di Arles havendo sottoscritta la condanna di S. Athanasio, era poi con Liberio risurto, e che mostrossi in Rimini quel grand'Ecclesiastico, che si era già mostrato in quel di Nicea, e di Sardica. Ma Valente con follecito viaggio prevenuto l'arrivo degli altri Vescovi, con ottanta Vescovi di seguito, tutti Arriani, e pronti, erisoluti di disendere, e portar suori la lor causa, comparve quivi, come Lucifero frà gli Angeli, per eccitar tumulti, e fomentar'errori. La primaloro proposta su, [h] che si abolisse ogni altra formola di sede, suor h Sozomil.4 c.16. che la terzaprosessata in Sirmio, in cui asserivasi, Filium Patri similem secundum Scripturas, atque ut nulla fieret in Deomentio substantia. Questa proposizione posta in campo da un Cattolico, e non da un' Heretico, qual'era Valente, poteva forse [i] accettarsi, perche non conteneva i S. Hier. advers. alcun'aperta Heresia. Tuttavia dubitandosi di veleno occulto, li Padri pre-Luciser. sero espediente di deluder con avvedutezza l'assunto, e risposero, che non erano colà venuti per fermar lo stato della Fede, mà per condannar coloro, che la impugnavano; il Concilio Niceno haverne già stabilità la Confessione, e sol doversi [k] presentemente attendere à scommunicar chi riprova- k S. Ash. de Syn. vala. Valente, che si vidde stretto al punto ò di approvar la Fede Nicena, ò di condannar'Arrio, non troyò strada più sicura per uscir dall'impegno, che

2 S. Athan. de Syn.

b Sever. lib. 2.

Silveftro:

d Theod. l.g.c. 21.

e S. Hil.in Auxen. f S. Ath. ad Afri. & Sever. lib. 2.

! Idem ibid.

il mantenervisi, e dichiararsi, come segui, Protettore di Arrio. I Cattolici allora senza discuter d'avvantaggio la materia, ben si avviddero, quanto ripiena di fraude fosse la formola proposta, e quanto gravido di raggiri quello, che la proponeva; onde incontamente condannaron Valente, Ursacio, & altri Vescovi, come Heretici recidivi, [a] & omnes concorditer sua judicia conscripserunt, & Arianos rejecerunt. Con questa risoluzione terminossi il Concilio, e dal Concilio spedironsi lettere à Cesare con la legazione di dieci Vescovi Cattolici, al cui esempio [b] conformaronsi anche gli Arriani con la spedizione di altri dieci di loro; dalle cui informazioni persuaso Cesare, che gli affari di quel Concilio contrariavano a'suoi disegni, e che colà sostenevasi la Fede Nicena, con fraudolente ripiego fece unir nella Città di Nicea alcuni suoi Vescovi in forma di Sinodo, e con sollecitudine eguale al bisogno sece stabilire un'altra Confessione di Fede tutta contraria alla Cattolica, acciò ella venisse autorizzata dal nome della Città, e si publicasse, e si apprendesse da'Popoli per Fede Nicena. Malignissima astuzia inventata dagli Heretici per consonder con l'equivoco e Vedi il Pontif.di della parola la credenza de'Cattolici: e di cui [c] servironsi prima li Donatisti, che diedero titolo di Vescovo di Roma adun lor Vescovo, cherisedeva in Roma; e poi pratticata dagli Arriani, dagli Origenisti, e da molti altri Heretici, come si rendera palese nel corso di questa Historia. In somma questa spuria Fede Nicena conteneva, [d] che Giesù Christo non era Dio: conciosiacosache rigettava prima la parola di Consustanziale, poi si atteneva à quella di Sostanziale, indi si abbassava all'altra di simile, e cadeva finalmente nel precipizio di affatto diffimile, formola odiata fin dal medesimo Conciliabolo di Sirmio. Tratteneva intanto Cesare i dieci Legati iotto pretesto di non poterli udire per altri affari dell'Imperio, mà conpiù secreta intenzione di attediarli con la espettazione della risposta; e sorti pienamente l'effetto, ch'egli desiderava, perche non solamente li attediò, mà li persuase ancora à sottoscriver la formola proposta in Rimini da Valente, & à communicare con i Vescovi della fazione Arriana. [e] S.Hilario, e [f] S.Athanasio attribuiscono à violenza di Cesare la vilta de'Legati; mà [g] altrisostengono, ch'essendo eglino giovani di età, e più giovani di senno, s'intimorissero alla presenza di Costanzo, onde condiscendessero alla richiesta. Con tal'esito della loro Legazione surono li dieci Legati rimandati à Riminisenz'altra risoluzione, che quella secreta, che spedi Cesare à Tauro suo Presetto in quella Città, [h] che non permettesse la partenza de'Vescovi, se non havessero tutti sottoscritta la formola proposta da Valente. Non è credibile, quanta consusione recasse al Concilio la nuova inaspettata della temeraria condiscendenza de'Legati, e quanti eziandio, che si erano prima mostrati disensori della Nicena, ad esempio di essi si lasciassero vilmente indurre à sottoscriver quella di Valente; tanto più, quanto che all'esempio lontano aggiungendosi le minaccie presenti di Tauro, rimasero tutti atterriti al solo udirne la publicazione. Per lo che si confusero inaspettatamente con istravagante mutazione anche gli animi de'più forti, e chì vinto dal tedio della dimora, chì dalla debolezza dello spirito, intanto numero concorsero ad approvar'i sentimenti di Valente, che di quattrocento appena venti persisterono saldi nel proposito, e risoluti nel disenderlo, e [i] frà questi Vincenzo Legato del Papa, Gaudenzio Vescovo della Città, Fegadio, e Servazio Vescovo di Tongres

i Idem ibid.

283

Capitolo VII.

in Fiandra, Claudio della Marca, e Muronio, che per la dottrina, e per l'età erano riputati li primi in quel Concilio, e sarebbono ancora riputatili primi nella lode della costanza, s'eglino si sossero così ben premuniti contro le fraudi di Valente, come ben si premunirono prima contro los degno di Tauro. Poiche in questa disparità di voti, e d'intenzioni, Valente prendendo animo dalla prosperità de' primi successi, sacendosi innanzi a tuttiun giorno, così parlò, [a] E quando, ò Padri, porrassi fine a S. Hier. advers. alle discordie, che sconvolgono miserabilmente in questo nostro Secolo il Chri-Concione di Vastianesimo? Agitasi una questione altrettanto nobile nella sostanza, quanto lente a'Padri del dispregevole nel nome, e l'Oriente tutto contrasta con l'Occidente, e confatal dissenzione vedesi il Mondo Christiano in se medesimo avvilito per una Sillaba, e per una Lettera, che più di questo non importa la nostra controversia di Consustanziale, ò di Sustanziale, di [b] Omousion, ò di Omœusion. Taglisi Grecos sinifica delin fine con generosarisoluzione questo infausto nodo, e con romperlo si sciolga. la medesima so-Quale spada più tagliente ci si presenta, che quella medesima delle sacre Scrit-fianza: Omousion, ture? Chi meglio può spiegarci quest'altissimo misterio, che que'medesimi, che giunsero quasi à vederlo con gli occhi proprii, e que'medesimi, che trattarono con Giesù Christo, escrissero di Giesù Christo? Non diss'egli forse parlando di se, [c] Pater, Gego unum sumus? Nonreplico egli, [d] Pater major me d'Idem Isa est? non soggiuns egli rivolto al suo Celeste Padre, [e] Tu, & ego unum sumas? e 16id.7. Non sono questi Testi chiari, e Cattolici? E perche vogliamo ad essi aggiungere nuove Consustanzialità, e nuove Esenze, quando così manifestamente eglino spiegano Unità, Similitudine, e Maggioranza?. Questa è una novità, che scandalizza i semplici, confonde i dotti, e riduce in pezzi la veste inconsutile di Christo, ch'è la sua santissima Chiesa. Habbiam sano il senso, e lascinsi oramai le parole. Io che sono stimato il sacrilego, e che tuttiriguardate con occhiotorro, e sospettoso, io sono il primo, che per dichiararmi qual sia, voglio presentemente innalzare lo Stendardo Reale della Religione Cattolica, e in questo sacro Congresso voglio il primo condannar l'Heresia, abjurar l'Arrianesimo con rigettarne l'Autore, echi lo difende. Siegua me con le maledizioni, che fulmino, chi desidera di seguir Christo nella sua Fede, Si quis negat Christum Deum, Dei Filium, ante sacula ex Patre genitum, Anathema sit. Attoniti all'inaspettata supposta mutazione, e con fatal credulità porgendo fede ai di lui detti fraudolenti, tutti li Vescovi ad una voce soggiunsero, Anathema sit: Valente invigorito dall'applauso replicò, Si quis negat Filium Patri similem secundum Scripturas, Anathemasit; e i Vescoviconpari maraviglia, Anathema sit: e Valente di nuovo, Si quis dixerit Creaturam Filium Dei, ut sunt catera Creatura, Anathema sit; e di nuovo tutti, Anathema sit: ed allora l'iniquo con più alto tuono di voce, mostrando nel volto, e negli occhi un'animo tutto Cattolico, esanto, Si quis dixerit, conchiuse, de nullis extantibus Filium, & non de Deo Patre, vel, erat tempus, quando non erat Filius, Anathema sit. [f] In & S. Hier. loc.cir. hoc cuncti Episcopi, dice S. Girolamo, & tota simul Ecclesia plausu quodam & tripudio Valentis vocem exceperunt. Tunc substantia nomen abolitum est. Inganno di quasi Tunc Nicana Fidei damnatio conclamata est. Ingemuit totus Orbis, & A- Cattolici, rianum se esse miratus est. Poiche su sciolto allora il Congresso, e vantossi come trionfante Valente, se Filium non Creaturam negasse, sed similem cateris Creaturis; e gonfio dell'inganno negossi Arriano nel medesimo tempo, che non mai meglio sostenne l'Arrianesimo. [g] Hoc modo Concilium g Sever.lib, 20 dimif-

Secolo IV. LIBERIO. 284

perfidia Arriana.

dimissum, soggiunge Severo, bono initio, fado exitu est consummatum: Mà con pace di quest'Autore, il Concilio di Rimini cominciò bene, e bene terminò: conciosiacosache egli terminò, come si disse, con la condanna degli Arriani, e con la spedizione à Costanzo de'dieci Legati, i quali certamente non sarebbono stati spediti à Cesare da que' Padri, se non fosse stato terminato il Concilio. Onde la Santa Chiesa lo riconosce per Cattolico, e le fraudi di Valente hebbero bensì luogo in Rimini. mà non nel Concilio di Rimini; e perciò S.Athanasio chiamò quest' ultimo fatto [ a ] Recentiora Arimini, come succeduto doppo il Concilio di as. Alinad Afrie. Rimini. Alcuni Vescovi Cattolici, che non vollero acconsentire alla proposizione di Valente, ritiraronsi dalla communione degli altri in una terra poco lungi da Rimini, che ancor presentemente mantiene il nome di Cattolica, per esfersi quivi professata la Religione Cattolica in faccia alla

Liberio desappro-

b Apocal.c. I.c.21 €, 22.

c Theod. 1.2. c. 13.

della Chiela di Dio.

Mà se in Rimini rimasero ò ingannati, ò consust li Vescovi, non rimava, e ribatte le ragioni allegate di
Valente.

va, e ribatte le ragioni allegate di
Valente.

va, e ribatte le ragioni allegate di
Valente. abbattè il corpo, non potè penetrar nel Capo della Chiesa. Poiche non così tosto egli riseppe l'affascinamento di quegli Ecclesiastici, che scotendo il gran suono delle Apostoliche Tradizioni rispose, Ester'equipoche quelle proposizioni, e perciò indegne della sottoserizione di un Pontesice: Haver molto bene spiegata la Sacra Scrittura i Padridel gran Concilio Niceno, e prima di essi per trè secoli addictro que' medesimi, ch'eran visuti ne' tempi, e co'sentimenti de'Santi Apostoli. Una Lettera si disse Christo [ b ] Ego sum-Alpha, & Omega; e perònon recar maraviglia, che nell'alterazione di una sillaba consister potesse la verità della sua Fede. Esser già noto il costume. degli Heretici, i quali altro maggiormente non ambiscono, che l'estimazione di Cattolici; onde alli loro fatti poco, alle loro parole nulla dopersi credere. Per le quali cose Liberio stabile, e fermo ne sentimenti Niceni [c] ricusò dissottoscrivere la proposizione di Valente, e per mantener' intatta la Religione di Christo non dubitò di soccombere alle minaccie di Tauro, & allo sdegno implacabile di Costanzo. Havevano Tauro, e Valente Sua costanza, e precisa commissione da Cesare di obligar tutti li Vescovi d'Italia alla sotritiro nelle Cata- toscrizione della esposta Fede, e particolarmente il Papa, contro il quacombe di Roma. le erano inferocitigli animi degli Arriani. Nè trascurò Valente ogni qualunque tentativo per riportar di nuovo vittoria da un così accreditato Avversario. Mà egli trovò un'altro Liberio in Roma da quello, che haveva trovato Fortunaziano in Bereea. Poiche havendo questo Santo Pontefice ripreso tutto il vigore, che altre volte haveva mostrato in Milano contro Costanzo, e dichiarandosi sempre inflessibile nella risoluzione disostenere, e di difendere il Sacro Concilio di Nicea, si sottrasse dal precipitosofurore, in cui traboccò il Prefetto Imperiale, e si nascose dentro le Catacombe di Novella, e di Ostriano, ove dimorò sin'alla d Ruff. lib. v.c. 21. morte di Costanzo. [ d ] Eatempestate, dic'elegantemente Russino, fa-Seato miserabile cies Ecclesia sada admodum, & turpis erat. Non enim sicut prius ab externis, sed à propriis vastabatur. Fugabat alius, alius sugabatur; & uterque de Ecclesia erat. Ara nusquam, nec immolatio, nec libamina; pravaricatio tamen & lapsus erat, ac ruina multorum. Similis pæna, sed impar vi-Etoria. Similiter cruciabantur, sed non similiter glorificabantur: quia dolebat Ecclesia etiam illius casum, qui impellebat ad lapsum. San Gaudentio VescoCapitolo VII.

LIBERIO.

Vescovo di Rimini per sostener la Fede Nicena, sostenne infiniti colpi di 2 Marcellini de bastone, e disassi, sotto il qual tormento finalmente morì. [a] Un'altro schism. Vrsic. & Vescovo Russino legato avanti la carrozza del crudele Epitecto Vescovo Damas. di Civita-Vecchia, e necessitato à corrore al par de'Cavalli, rotte le vene del petto restò nel corso sutfogato, & estinto. [b] Massimo aggra- b Idem ibid. vato in letto da'dolori di stomaco, benche moribondo, siì barbaramente scacciato dalla Chiesa, che reggeva, di Napoli; nel qual'atto supplen- patimenti, e Martire di molti Vedo l'animo alla languidezza del corpo, scommunicò Zosimo suo Rivale scovi Castolici. intrulo dagli Arriani in quel Vescovado; mà dispregiando Zosimo e le Censure, e l'avversario, e baldanzosamente entrando nella Chiesa per prenderne il possesso, nel primo intonar delle preci, con horrore degli Astanti, gli uscì suor dalla bocca spaventosamente tutta la lingua, nè potè ritrarla al suo natural sito, sin che non ritirò il piede da quel Tempio; il che più volte essendogli avvenuto, siì finalmente obligato ad abbandonar quel Vescovado, che haveva profanato con un tanto sacrilego ingresso. Sicche Dio hor'à forza di miracoli, hor'à miracolo di forze, che infondeva ne'petti di que' pochi Ecclesiastici, che ancor persistevano invitti nella Confessione della Divinità del suo Figlinolo, miracolosamente sosteneva la Chiefa Cattolica, perche nel rimanente chi nelle Grotte sfuggiva il cimento, chì rimaneva estinto nel conslitto, e i più conformandosi al tempo, e al genio del Principe, ciecamente abbracciavano il partito corrente degli Arriani.

E questi in tanto nella loro medesima unione si ritrovarono con minor conciliabolo di degna causa molto più confusi, che i Catrolici. Conciosiacosache nel Seleucia. Concilio congregato in Seleucia per i Vescovi Orientali, se ili Semiatriani e Socrelia.c. 32. scommunicarono gli Arriani, gli Acaciani, e gli Aeziani; ed al contrario [d] in un'altro di Costantinopoli gli Arriani scommunicarono i Semiarriani, d Sozom.l. 4.6.23. e composero [e] un'altra formola di Fede, simile alla seconda di Sirmio, e S. Athan. de Syn. in cui riprovavasi il nome di Sostanza; perloche i Semiarriani [f] congre- f Sozom. 1:6.e.7. garonfi in Lampfaco, e riprovando, & efecrando tal Fede, fcommunicarono di nuovo gli Arriani, e con finta confessione di penitenza ingannando il Pontefice, fraudolentemente ottennero da lui lettere communicatorie, e pacifiche per tutto l'Oriente: non senza maraviglia di chì vidde allora cozzar con gli Heretici l'Herefia, come se quegli sosse buon Cattolico, che men fosse sacrilego nel calpestamento della vera Fede. Onde lo Stato della Greca Chiesa divenne così lagrimevole, & orrido per la lacerazione crudele di tant'Herelie, che noi, che habbiam preso à descriver-

le, c'inhorridiamo sol'à leggerne i successi.

In tal confusione dimali, in cui ogni empio prevaleva, sti facile, come avvenne, che stimolato Macedonio dalla sua propria malvagità, e non contento di far numero gregario nelle Sette degli Heretici, stabilisse di farii Capo di una non men nuova, ch'esecrabile Heresia, insorgendo contro la Divinità dello Spirito Santo, nel medesimo tempo, che impugnavano gli Arriani quella del Figliuolo. Era Macedonio Prete della Chiefa Costantinopolitana, e d'età provetta, quando cominciò à vomitare il veleno de'suoi errori, e perciò sù chiamato da S. Athanasio, [g] Huomo di B.S. Ath. in Apol. 2. anni, edicostumi fracido, evenale. [b] Dicesi, che S. Alessandro Vesco-h Sozomitib.3.c.3. vo di Costantinopolirichiesto dassuoi Chierici, quando moribondo gia- Macedonio, sue ceva in letto, à chi più sicuramente potevasi commetter la cura di quella & Hereste.

Impe-

a Socr. 1.2.e.12.

b Idem ibid.

a Idem ibid.

d Sozom. 1.4.e.2.

€ Socr. 1. 2, c. 30.

f Idemibid.

Imperial Diocesi, rispondesse, Se cercate un' Huomo pio, e dotto, eleggete Paolo; se un politico, e cortegiano, Macedonio. Prevalse allora in quel Clero la fazione Cattolica, edescluso Macedonio, ch'era portato dagli Arriani, fir assunto Paolo à quel Vescovado; il quale pochi giorni godello. relegato per la Fede in Ponto da Costanzo. Ma di nuovo ad intercessione di Costante redintegrato nel posto, e di [a] nuovo doppo la morte di Costante da Costanzo deposto, vi su finalmente à compiacimento degli Arriani intruso Macedonio, che già da lungo tempo anhelava à quella Dignità, e si maneggiava incessantemente presso Cesare per ottenerla. Horrido però sù il di lui ingresso in quella Chiesa, essendo che parve non ottenuta da un Vescovo, mà invasa da un Capitano. [b] Vi si portò egli in superbo cocchio, non co'suoi Preti, mà col Prefetto Imperiale à lato, cinto di Soldatesca armata à terrore del Popolo, che curioso per le strade, ondepassar doveva, era accorso in così strana moltitudine, che riempite le Piazze, ela Chiefa, e preclufa ogni via al pasfaggio, convenne raccommandarsi all'armi per isforzarlo; ed ò provenisse l'ordine dal nuovo Vescovo, ò i Soldati fi servissero in quell' occasione della lor solita baldanza, cominciarono prima à percuoter la gente con l'haste, indi à ferirla, e poi à ucciderla, ed in fine calpestata la turba imbelle, ed infieriti nel sangue à farne strage, e macello. Trè mila cento, e cinquanta cadaveri suron numerati per quelle strade, e dicesi, [c] che in passando vedesselli Macedonio sorridendo, Perinde ac nibil mali feciset, sed istorum scelerum integer, & innocens fuisset. Ad hunc igitur modum, conchinde l'Historico, Macedonius, & Ariani per tantam hominum cadem ad Ecclesia gubernationem ascenderunt. Fra il sangue dunque, e'l macello de'suoi asceso al Soglio, non diè egli nel Soglio altro saggio, che di crudeltà, e di vendetta. [d] Cominciò primieramente à perseguitare i Fautori di Paolo suo Competitore nel Vescovado, de'quali sece alcuni publicamente frustare, ad altri confisco gli haveri, molti condanno all'efilio, e qualcun abbronzò nella fronte per renderlo infame con quella nota di vituperio. Con i Fautori di Paolo andaron di pari tutti quei, che professavano la Consustanzialità Nicena, ordinando, che tuttipassassero sotto il torchio di non più pro vati tormenti per isforzarli alla fua communicazione, & à ricever da lui li Sacramenti della Chiefa; onde [e] faceva aprir loro violentemente la bocca con una tenaglia di legno, e dentro di essa allora poneva la Particola consacrata, con cruciato molto più doloroso a que'Santi Martiri, che la medesima morte: prendeva poi li Fanciulli, & in presenza delle Madri fattili spietatamente flagellare, condannava le Madri à un nuovo, e fiero genere di martirio; poiche ferrava loro ambe le mammelle fra i labri di pefantissima cassa, quali poscia ò recideva con un tagliente rasojo, ò abbrucciava con accesi carboni; ò con prolongata, e penosa morte poneva sopra di esse vova infocate, sin tanto che a quel lento suoco elleno liquefacendosi, à poco à poco si consumassero: e come se l'infierir contro la carne de'Cattolici fosse poco vanto di un Tiranno, scagliossi bestialmente contro i sassi delle loro Chiese, sacendole tutte prima rovinare, e poi sminuzzar le rovine, come successe à quelle de Novaziani, perche concorrevano co'Cattolici nella Confessione della Consustanzialità Nicena. A [f] tanti sacrileghi eccessi ne aggiunse pur'allora un'altro, che per lui su molto sanesto, perche sil'ultimo, ch'ei commettesse sedendo nel Soglio di quell'

augu-

augusta Chiefa. Con temerario ardimento fece disseppellir il Corpo di Costantino, trasserendone le ceneri da un sepolcro in un'altro, di propria autorità, senza participazione del Figliuolo Regnante. Il che irritò talmente l'animo di Costanzo, che lo depose [a] incontanente da quel Vescovado, come degno per i suoi abominevoli costumi di regnar più a Anasoa. tosto frà i Barbari della Scithia, che frà i Sacerdori del Christianesimo. Sin che visse dunque Macedonio nell'amministrazione Episcopale della Chiesa di Costantinopoli, non passò più avanti, che nel viver da pessimo Ecclefiastico, esol buon'Heretico nella Setta de'Semiarriani. Ma deposto dal Trono ambi di comparir più grande nell'empietà col farsi Capo di nuova fazione, edinventor di nuova Heresia; e come che dagli Heresiarchi suoi antecellori era stato bastantemente offeso il Divin Padre, e'l Divin Figliuolo, voll'ei il primo investir la terza persona dell'Augusta Trinità, acciò tutto Dio rimanetse esposto alla malvagità dell'Heresia. Disse, e in poche parole compendiò un gran cumulo di errori, Che lo Spirito Santo non era Dio, Covado. mà ministro, e servo di Dio, come son gli Angeli del Cielo. Allegò in prova della sua esecrabile bestemmia, non esser egli giammai stato chiamato Dio nelle sacre Pagine del Vecchio Testamento, anzi alcuna volta [b] Crea- b Amos 4. tura; mà risposegli per tutti con aurea sentenza S. Gregorio Nazianzeno, [c] Tutum non erat, Patris Divinitate nondum confessa, Filium aperte præ- cs. Greg. Nazianz. dicare; nec Filii Divinitate nondum admissa, Spiritum Sanctum, veluti graviorem quamdam, si ita loqui fas est, sarcinam nobis ingeri; & al secondo tuttili Dottori, che spiegando il Testo di Amos, Dominus creans spiritum, applicano il detto non allo Spirito Santo, mà inhunc flatum aeris, come noto S.Basilio contr'Eunomio. Tuttavia Macedonio serven- Seguaci di Macedonio. dosi della Scrittura contro il senso della Chiesa, e contro la medesia Scrittura, predicò Creatura lo Spirito Santo, nel medesimo tempo, che gli Arriani afferivan Creatura il Divin Figliuolo. Traffe à questa sua facrilega afferzione Eleucio di Cizica, Euftathio di Sebaftia, Bafilio in Ancira, che fii chiamato da S. Girolamo [d] Princeps Macedoniana partis, e Maratho-ds. Hier. de script. nio, che sull'Achille de'Macedoniani, e del quale scrisse Sozomeno, [e] So- e Sozom. 1.4,5,16. lus iste cum suis Monachis causa extitit, quò minus hæc hæresis Constantinopoli penitus extincta eset; poiche havendo egli accumulate gran ricchezze innon sò qual'ufficio della milizia Imperiale, e quindi ritirato à fervir più tosto à sè, che à Dio nello stato Monastico, così altamente s'impressiono dell'Heresia Macedoniana, che da seguace divenendone Capitano si diè tutto à propagarla per l'Oriente in modo tale, che i Macedoniani furon molte volte chiamati da'Scrittori Marathoniani; essendo che succeduta la morte di Macedonio [f] egli successe nella condotta, e nella difesa del-f Idem lib. 4,6,25. la setta, e tanto maggior credito si procacciò anche appresso huomini difficilià prestar sede alle novità, quanto più mostrossi avverso agli Arriani, perch'essi toglievano al Figliuolo quella Consustanzialità, ch'egli impunemente negava allo Spirito Santo. Pari à lui nell'empietà dell'intenzione, e nella prosperità de'successi su Eleusio, che pur'allora era stato promosfo da Costanzo al Vescovado di Cizica; onde questa Città [g] ricevè l'obbro- 8 Anast. Nierph. brio, e'l nome di Città de' Macedoniani dalla qualità del suo Vescovo, principal Ministro di quella Setta, divulgata da esso per tutta l'Asia minore, anche à forza ò di magie, ò d'illusioni, con le quali [h] dicesi, che h Idem ibid. risuscitasse un defunto, e che sin con le sueradici trasserisse da un luogo

LIBERIO.

Secolo IV

a Idemibid.

all'altro un'grand'arbore d'Ulivo; perloche [a] foggiunge l'Historico che questi miracoli rapporta, Non oportet, quemlibet, qui signa facit, tamb 2, ad Corinth. 11. quam Sanctum admittere; sed examinare convenienter ei, qui dicit, [b] Noli-

te omni spiritui credere: Probate spiritum, num ex Deo sit.

Ennomio , e fue Herefie .

Nella Chiefa di Costantinopoli intanto, deposto Macedonio, subentrò appoggiato alla protezione di Costanzo Eudoxio, seccia di tutti gli Heretici, che macchio quel posto con vituperosissimo principio. Poiche nella e Sozom, 1.4.c. 5. prima predica al Popolo [c] propose di provare, come assunto ingegnoso. enuovo, Patremeße impium, Filium verò pium, con l'inetta ragione, che soggiunse, Patrem impium dico, quia neminem colit; Filium però pium, quia Patrem coluit; ponendo in derifo, qual facrilego Comediante, con scenici ditterii il più tremendo, esacrosanto Misterio della Fede di Christo.

> Mà Fede non hebb'egli mai se non per tradirla. Conciosiacosache non solamente negò con Aezio ogni qualunque similitudine del Divin Figlinolo col Padre, mà fatta lega con Eunomio, animò questo nuovo Satellite d'Inferno à propalare con indegnissime scritture tutte quelle horrid'Heresie, che

> noi habbiamo riferite, quando trattammo di Aezio, di cui Eunomio era [d] stato Secretario, e Scrivano. E divulgolle in qualità di Vescovo nella

Città di Cizico, alla qual dignità, escluso Eleucio, ad istanza di Eudoxio sir egli [e] sollevato, e che poco tempo sostenne, scacciato dalla Sede, e € Idem lib . 4.c.9. dalla Città da'suoi medesimi Diocesani, che non poteron tollerar cotanta

petulanza in un'Huomo, contro Dio e contro le Leggi: onde in Costantinopoli ritirossi dal suo primo Benefattore Eudozio, con il cui vicino somi-

te, quasi prender la volesse apertamente con Dio, non come gli altri Heretici con una sola Heresia, mà con sostenerle tutte, [f] Princeps, atque defensor totius Haresis appellari concupivit. Egli adunque publicò tutte le

bestemmie di Aezio, e come se queste sosser poche per appagar la vasta incapacità della sua mente in dir male, e in sentir peggio di Dio, aggiunse, che [g] il Divin Figliuolo equivocamente dicevasi Dio, come equivoca-

mente dicesi Huomo un'Huomo dipinto, e ch'egli non si era incarnato [b] Secundum substantiam, sed secundum virtutes tantum. Conferiva [i] il

Battesimo, non contrè, mà con una sola immersione nell'acqua, quasi odiasse, anche in figura, il Misterio augusto della SS. Trinità; e poneva il Catecumeno in una positura stravagante, & horrida, che [k] à lungo de-

scrive Theodoreto, bagnandogli con l'acqua Sacramentale alcune parti insolite del corpo, per rendere il suo battesimo più famoso, che quello di Chri-

fto, con la stravaganza delle cerimonie. Sfuggiva le Chiese, & abominava le Reliquie de Santi, i cui miracoli asseriva incantesimi, e prestigii, onde S. Girolamo [1] lo dichiara primo Autore, & Heresiarca degli Agioma-

wight. S. Greg. N. chi. S. Gregorio Nisseno [m] acremente lo ripiglia, come s'eglimalamente sentisse dell'origine, e creazione dell'Anima; e Ruffino à piena bocca lo chiama [n] Vir anima & corpore leprosus, & interius exterius que morbo

regio corruptus; poiche egli continuò sua vita anche nell'ultima vecchiaja fra le sozzure di tutte le immondizie del fento, e nella Cappadocia, ove nac-

que, mori impenitente, scrivendo [o] sempre contro Dio, e contro la Chiesa. I suoi Seguaci suron detti dazli Scrittori Eunomiani, Trogloditi,

& Exucontii, i quali divisi in questo medesimo Secolo in diverse Sette, p Socr. lib.5.c.23. da un Sofronio [p] si denominarono Eunomiosofroniani, e da un'Eutichio

Eunomioeutychiani.

& Socr.lib.4.c.7.

f S. Bafil. advers. Eunom. lib. I.

g S. Greg. Nazian. orat. 3. ad Theod.

h S Greg. Nyff 1.2. c. 12 de anima. i S. Epiph . har . 73 .

k Theod.lib.4.har fab.

1 S. Hier. adverf.

€.6. de An. 11 Ruff. lib.1.c.15.

E morte.

OS Hier in comm de Virisillust.

Mà

280

Màil Fautore [a] dell'Herefia Arriana, cioè Costanzo, non godè lungo a S. Hier. Gist. 3. tempo delle vittorie, ch'esso haveva riportate dalla Religione Cattolica, e le miserie del vinto non lasciò Dio, che ridondassero in lunga prosperità perador Costandel vincitore; poiche obligato à volger l'armi contro Giuliano, acclamato Imperadore da'Soldati in Parigi, mentre con accelerata marchia spinge controlui le forze [b] destinate contra il Persiano, in Mopsuble piccola b Ammian.lib.21. Terrane'confini della Cilicia presso il Monte Tauro, di sebre ardente finì di vivere, nell'anno quarantaquattro di età, e ventiquattro d'Imperio, con fama, al solito de'gran Personaggi, sommamente lodata da' benevoli, e sommamente biasimata da'nemici. [c] Bestia moritur, dice di lui S.Girolamo, tranquillitas redit. Mà ciò che dicasi della buona, ò rea Fede di Costanzo, certa cosa si è, che doppo la di lui morte Tranquillitas redit; e la tranquillità sù effetto dinn movo turbine, che soffiando dalla parte av- Imperio di Giuversa colse, come in mezzo, la nave della Chiesa, la quale, diramato il torrente, rimale, mercè à Dio, selice, & illesa nella navigazione. Il nuovo turbine fù Giuliano cognominato l'Apostata, perche succeduto all'Imperio [d] volle di nuovo ristabilirvi l'Idolatria, rinunziando al Batte- d S. Greg. Naziana fimo, che da fanciullo gli era stato conferito dalla Chiefa. Onde per venire à capo del suo disegno risolvè di rendersi ben'affetti eziandio i Christiani per poter con essi far guerra più vigorosa, e pronta contro Christo. Rivocò pertanto tutti li Decreti di Costanzo, & ordinò, che [e] i Vescovi e s. Hier. advers. esiliati ritornassero alle loro Chiese; e stimolato non dal zelo della Fede, Lucifer. mà dal desiderio di mostrarsi Contradittore al suo Antecessore, richiamò alla Corte [f] ancora Aezio, come Huomo empio, e perciò tanto più f Sozom, l, S. c. 7. habile all'esecuzione del suo intento: volle, che si riedificassero nel termine di due mesi alcune Chiese de'Novaziani à spese degli Arriani, che le havevano demolite; e fatto tutto à tutti, Cattolico co' Cattolici, & Heretico con gli Heretici, convocò [g] un giorno nel suo Imperial Palazzo mol- B. Ammian. 1.22.
Libertà da esse tissimi Vescovi di disferenti Religioni, ed esortolli alla concordia, perche concedutadi Reciascun', egli disse, si poteva salvar nella sua Setta, e tutti scongiurolli, che ligione. nerimanesser persuasi, replicando loro, come pregando, queste parole, Audite me, quem Alemanni audierunt, & Franci; e quindi mandò gli Editti per tutto l'Imperio, acciò non fosser molestati li Cattolici, ch'ei allora chiamò ò per deriso, ò per infamia Galilei, [b] Ego per Deos neque intersici h Iulian. Imper. Galilaos, neque cadi prater jus, & aquum, neque molestia quicquam perpeti epist. ad Artab. volo. Hor dunque in questa favorevole disposizione del nuovo Cesare, S. Athanasio ritornò anch'ei nella sua Sede, ed alieno dal pascersi divane dimostrazioni di accoglienza, con cui su accolto dal Popolo di Alessandria, fandria. convertendo l'indulgenza di Giuliano in avvantaggio della Fede intimò in quella Città un Sinodo, nel quale intervennero Lucifero, ed Eusebio, che usciti gloriosi dalla relegazione di ritorno alle loro Chiese, suron colà mandati dal Papa, per affistere à quel Congresso come Legati Pontificii. Mà Lucifero per austerità di Religione urto in un forte scoglio, che con nuovo Scisma scompaginò la Nave della Chiesa.

Era Lucifero di natura, e di genio inclinato all'austero, e in tutte le azioni aspro, eziandio nelle cose ben fatte. Alla naturalezza aggiungevasi una porzione di quel zelo chiamato da S.Paolo [i] Non secundum scientiam, i Ad Rom 10. con il quale moderato dentro i termini del ragionevole haveva per l'ad-gliari, e suo scisdietro intraprese con somma lode parecchie Legazioni, era intervenuto ma.

c S, Hier. adverf. Lucifer.

Successione all' liano Apoltata.

orat. I. in Iulian.

as Aug. de Agon. Elm.e.30.

b S.Hier. adverf.

e Idem ibid.

Caduta d'Hilario nell'Herefia Anabattista.

d S. Hier. ibid.

e Idem ibid.

Operazioni, e zelo di Eufebio di Vercelli,

confomma vigilanza in diversi Concilii, ed haveva sopportato con heroica intrepidezza di animo in differenti occasioni lo sdegno di Costanzo: onde per tutte le parti egli potea giustamente stimarsi Ecclesiastico meritevole del nome, e del peso del suo Ufficio. Ma come che l'Heresia Arriana era stata la cote del suo servore, e per essa si era incanutito ne'travagli; così odiavala con avversione tanto profonda, che non riulcendo poi cotal'abborrimento in tutto conforme ai dettami Ecclesiastici, lo ridusse in fine à detestar non sol'il mal dell'Heresia, mà ancora il rimedio: essendo cosa che ostinatamente sempre persiste nel rigettar dalla communione de'Cattolici gli Heretici, benche pentiti implorassero misericordia, eperdono, contro il preciso sentimento della Chiesa, [a] Qua tamquam vera Mater nec peccantibus filiis superbe insultat, nec correctis difficile ignoscit. Quindi avvenne, che havendo egli come Legato Pontificio escluso Melezio dal Vescovado di Antiochia, perche questi haveva una volta seguitato il partito degli Arriani, disdegnò così altamente il rimprovero, che glie ne sece Eusebio suo Collega, che abbandonato in preda alla sua rigida inclinazione, si ritiro dalla communione di esso, e di tutti que Vescovi, che pentiti havevan fatto ritorno alla Chiefa Cattolica con publica dimostrazione di penitenza della lor colpa: della qual'alienazione diede egli poi chiarissimi, e manifesti segni in Napoli, e in Roma, d'onde gli convenne passar per il suo ritorno alla Chiesa di Cagliari in Sardegna. Ch'ei ritrattasse avanti la morte questa dannata opinione, rimane in così alto dubio presso i Scrittori, che S.Girolamo [b] chiama Lucifero col nome di Buono, ed attesta, esser'egli stato Bonus quidem Pastor, sed multam pradam Bestiis relinquens. Conciosiacosache la sama medesima di così rinomato Ecclesiastico convocò seguaci al suo errore, e produsse dal suo nome la Setta de'Luciferiani, che più tosto Scisma vien detto, ch'Heresia. S. Girolamo scrisse contro i Luciferiani un'amplo Volume, incalzando in esso con incontrastabili argomenti Helladio, che asseriva insetta la Chiesa Cattolica dalla communicazione degli Heretici convertiti, ond'ella [ c ] in lupanar esse conversam. Mà nello Scisma tirò seco Lucifero una delle più risplendenti Stelle della Religione Cattolica, che siì quel medesimo Hilario, che così bene con lui haveva sostenuto la Consustanzialità Nicena nel Concilio di Milano, Era Hilario, come si disse, Diacono della Chiesa Romana, riguardevole per patimenti sofferti, ma per congiunzione di amicizia, e per simpatia di genio non solo adherente alla persona di Lucisero, mà ancora alle massime; perloche si ritrasse ancor'esso dalla communione degli Heretici convertiti, e riprovò eziandio il lor battesimo, traboccando dallo Scisma nell'Heresia, e miserabilmente cadendo senza tormenti dalla consessione di quella Fede, in cui difesa in altre occasioni ne haveva sopportati molti, & acerbi. Mà se il ritorno di Lucisero sù infausto all'Italia per l'accennato Scisma, altrettanto salutevole su quello di Eusebio, alla cui comparsa [ d ] Lugubres pestes Italia mutavit: essendo che su accolto come Padre da tutti li Vescovi, e da quei precisamente, [e] Qui Ariminensibus dolis irretiti, dice di essi S. Girolamo, sine conscientia Haretici ferebantur, contestantes Corpus Domini, & quidquid in Ecclesia sanctum est, se nibil mali in suaside conspicatos. Putavimus, eglino dicevano, sensum congruere cum verbis, nec in Ecclesia Dei, ubi simplicitas, & pura confessio est, aliud in corde clausum ese, alind in labiis proferritimumus. Decepit nos bona de malis astimatio.

29 I

matio. Non sumus arbitrati, Sacerdotes Christi adversum Christum pugnare. Eusebio ricevè le loro sante scuse, che li conducevano alla ritrattazione dell'inganno, etutti abbracciò, tutti animò, prendendo speranza, che in tanta mutazione d'Imperio, e di Religione, fosse Dio per favorirne ancora il progresso. Intanto egli qual'Araldo della Fede Nicena, proveduto dal Pontefice di commissioni, e di autorità, scorse l'Italia annunziando da per tutto la Consustanzialità del Verbo con si fortunato avvenimento, che per opera di lui, estinto l'Arrianesimo, viddesi doppo tante tempeste respi-

rar con inaspettata, e gioconda calma l'Occidente.

Fu però amareggiata la pace dell'Italia dall' inopinata guerra, che Nuove perfecumosse l'Imperador Giuliano contro S. Athanasio in Egitto. Insoste- z oni contro S. renti gli Arriani del ritorno in Alessandria di quel gran Prelato, che haveva Athanasio quasi affatto bandita la loro Heresia da quella Chiesa, & impazienti di veder'il loro antico Nemico in quel posto, e quella gran Metropoli in tal riforma, unitifi nella rifoluzione con gl'Idolatri medesimi presero congiuntura, come segui, di accusarlo presso Cesare, [a] di haver'egli convertite a Sozom. 1. 5.6.140 alla Fede Christiana, e battezzate alcune Dame in dispreggio del suo Bando. Giuliano, che per escluder tutte le Religioni, volevale tutte, non dando luogo nè à principio, nè ad augumento, nè à moderazione disdegno, incontanente [b] traboccò nell'ultima sentenza di morte. Dell'or- b Theod, lib. 3, c. 8, dine, benche secretissimo, hebbe [c] sentore il Santo, il quale con sollecita fuga postosi sopra una barchetta, e fendendo contr'acqua il Nilo, fug- c Sozom. loc. cit. gi verso le solitudini della Thebaide, se pur suga dir si potè quella, che lo ridusse doppo poche hore in Alessandria. Poiche li Manigoldi destinati all' esecuzione della condanna, risaputane la partenza, à tutta forza di vele, e remi lo tracciarono per raggiungerlo; e l'haverebbono sorpreso, se un'interno impetuoso spirito non havesse mosso il Santo a un ripiego, con il quale felicemente deluse gl'Idolatri, e campò dal pericolo. Veleggiava con felice vento il suo piccolo paliscalmo, quando impensatamente Athanasio impose al marinaro, che mutato camino, volgesse la prora verso Alessandria. Il buon barcajuolo, à cui non era nota la cagione di questo viaggio, giudicando nel Patriarca dimenticanza di alcun necessario ricapito, prontamente ubbidì, ed à seconda dell'acque rimisurando il fiume s'incontrò in breve nella barca de'Carnefici, che à tutta voga sollecitavano il lor corfo. Il solo Athanasio intrepido vigilava assiso sù la poppa con habito non suo, epiù adatto ad un che naviga, che à un'Ecclesiastico. Nel rimanente que'trè huomini, che'l conducevano, lasciata la barca alla custodia della seconda dell'acque, supini cantando ò non si avviddero, ò non curarono l'incontro de'nemici, i quali tutt'altro pensando, che il ritro var dentro quello sdruscito battello il Patriarca d'Alessandria, à lui medesimo domandarono, Quanto quivi poteva eser lungi Athanasio? In passando rispose dissinvoltamente il Santo, Non gran tratto; e senz'altro dir quegli leguirono verso la Thebaide, ed egli verso Alessandria, rimanendo gli uni scherniti, che no'l ravvisarono, e l'altro salvato dalla protezione del Cielo, che ò fece comparirlo, qual non era, ò con aspetto molto più maestoso, e terribile di quel, ch'egli era. Così fra' nemici vittorioso S. Athanasio de'nemici giunse, d'ond'eglino lo scacciavano, eritornato in Alessandria, visse quivi nascosto sin'alla morte di Giuliano, la quale ben tosto successe in conformità di quello, ch'egli nel partirsi haveva rivelato T

conspirito Prosetico ad un suo confidente, che presto doppo quella tem-

pesta sarebbe sopraggiunto il sereno.

2 Opt. Milev.l.2. ca.

Nè per il ritiro di Athanasio rimase meno sconvolta la Chiesa di Alessandria, che sbattute, ed invase da infernale irruzione tutte le rimanen-Ritorno de'Do. ti dell'Africa per il ritorno horribile de' Donatisti. Supplicarono [a] anch' natisti nell'Africa per il ritorno horribile de' Donatisti. Supplicarono [a] anch' essi il miovo Cesare per la remissione dall'esilio; ed egli, che altro non voleva, che tener'agitato in diverse fazioni il Christianesimo, non solamente aggraziolli, mà permetsegli l'erezione di nuove Chiese, & il ristabilimento delle antiche. Ma il lor ritorno su più a guisa di assassini, che

h idem lib, 12.

di Ecclesiastici; poiche irritati ò dal tedio della relegazione, ò dallo sdegno della vendetta prolungata, non sù barbarie, che contro li Cattolici non commettessero. [b] Venistis rabidi, dice rivolto ad essi l'Historico di questi successi, venistis irati, membra laniantes Ecclesia, subtiles in seductionibus, in cadibus immanes, Filios pacis ad bella provocantes. De

sedibus suis multos fecistis extorres, cum conducta manu venientes Basilicas invasistis, cruentas operaticades, & atroces. Ovunque eglino trovarono inermi li Cattolici, chì uccidevano co'ferri, chì strangolavano con le

funi, esbranate [c] le Donne, n'estrahevano il seto animato dagli uteri, facendo rea delle loro sceleratezze l'innocenza stessa di quei non nati fanciulli. Dai corpi passando alle Chiese, l'esorcizzavano come infestate da' Demonii, e penetrando ne'facri Claustri delle Vergini sottoponevano ad ogni più esecrabile immondezza la purità di quelle consacrate Donzelle;

e le loro Chiese scoprivano da' tetti, che gittavano impetuosamente à terra, e diroccati gli Altari, altri ne incendiavano, ed altri destinavano al fervizio delle loro Cucine. Capivano i facri Calici, e liquefattone l'oro, impunamente lo mercantavano co' Gentili, e per dispregio si servivano

de Sacri Paramenti in uso di livrea per ilor servi. Precipitaron dall'alto delle fenestre il santificato Vase del Crisma, mà custodito da Angelica mano posò il Cristallo illeso fra sassi. Gittarono in fine sin la medesima Eucharistia a'cani, che rivolti contro di essi si dimostrarono Huomini per

lo zelo, quando eglino firendevano bestie per il surore. In somma così esecrabili si resero per atroci missatti, che i Gentili medisimi suron men colpevoli nell'odio contro la Religione Christiana, e men'horridi ne' suc-

cessi. Ma Dio contentossi di castigar sol'allora, chi riportò tal mala genia di gente nell'Africa, cioè l'Imperador Giuliano, il quale voleva, etacitamente godeva di quest'infortunii de'Cattolica: Poiche nel fior dell'età, e

nel colmo degli applaufi, in battaglia co'Perfiani frà la confusione della pugna faettato ò da mano d'Angelo, ò di Soldato, gittando per rabbia un pugno del proprio suo sangue verso il Cielo, [d] Saturare, disse, Na-

Zarene, ò com'altriscrissero, [e] Vicisti, Galilæe, vicisti; e con meritato fine chiuse [f] la breve Tragedia della sua vita, e del suo Imperio, non

passando l'una il trentunesimo anno, l'altro il secondo. Più però si pianse da'Cattolici la morte del Successore, che da'Gentili quella di Giuliano. Nel medesimo giorno sù da'Soldati assunto al Trono Imperiale il buon Giovia-

no, che parve più tosto mostrato, che dato all'Imperio; conciosiacosache portandosi egli da Antiochia à Costantinopoli in Dadastane piccola Città, che separa la Galazia dalla Bithinia, fù ritrovato morto in letto, [g] affogato

la notte da'vapori de'carboni accesi, che ardevano in quella stanza, non terminato ancora l'ottavo mese del suo Imperio. Haveva ei sempre pro-

fessata

a Ideralib. 2. 6- 6.

E loro inaudite erndeltà.

Morte dell'Imperador Giuliano.

d Niceph. lib. 10. e. 34. e, Theod.l. 3.c.20. £ An. 363.

Successione all' Imperio di Gioviano, e morte.

g Ammian.1,23-

Ritorno di S.A.

lo del Pontefice.

fessata la Religione Cattolica, nè volle [a] giammai ricevere la dignità di a Theod. lib. 4.c. r. Cesare, se prima non si obligavano li Soldati à mantener quella di Christiani; continuò nel Soglio co'sentimenti della medesima pietà, richia-lovian. mando [b] S.Athanasio non solamente nella sua Sede, mà alla Corte in Ritorno di S.A. thanasio nella sua Antiochia per consultar con lui il mantenimento della Confessione Nicena, Sede Patriarcale. richiedendo à tal fine una particolare istruzione, che sù la medesima stabilita da'Padri in quel Concilio. Mà Dio, di cui è proprio tener sempre agitati li suoi servi, per raffinarli nelle virtù sopra la cote delle persecuzioni, ben presto permesse, che succedendo à Gioviano Valentiniano, dividesse questi con Valente suo fratello l'Imperio con que'lagrimevoli succeffi, che ridustero all'ultima desolazione le Chiese d'Oriente. Erastato sempre Valente per il passato Cattolico di sentimenti, mà in grado di Catecumeno, & haveva dato dise, e delle sue virti speranze sondate, e su- E successione di blimi. Mà siì egli pervertito da Domenica sua Augusta Consorte, che im- Valente all'Imbevuta dell'Herefia di Arrio, lo ridusse, qual'essa, Arriano di genio, e di perio. Religione. [c] Avanti dunque di portarsi contro i Gothi, che infestavano c Theod. lib. 4. c. 11. le Terre dell'Imperio, egli risolve di battezzarsi; mà con pessima elezione scelse per Ministro del suo battesimo Eudoxio, che regeva allora la Chiefa di Costantinopoli. Datal Ecclesiastico non poteva Cesare aspettare altra istruzione, che la più empia, che correre allora potesse frà tutte le Sette degli Arriani, cioè l'Aeziana, di cui Eudoxio era non so- d Idem ibid. lamente Seguace, mà ancora Protettore. [d] Nell'atto del battesimo egli giurò di perseguitare sempre i Cattolici, e di sostener sempre vigorosa, e potente la fazione Arriana in tutto l'Imperio; doppo il qual giuramento Cesare partissi contro i Gothi, & Eudoxio restò in Costantinopolià preparar la strada à quella siera persecuzione, che sinì di abbatOperazioni, e zetere tutte le Chiese d'Oriente.

In questo stato di torbidi successi aggravato dall'età, scosso dalle agitazioni, & abbattuto da'patimenti lasciò Liberio di vivere nel decimosesto anno del suo Pontificato, con sama appresso i Posteri di Pontesice di maravigliosa costanza, s'egli havesse così ben resistito in Bereea alla passione, come ben'haveva resistito in Milano, e in Roma à due Imperadori Arriani, ad uno Apostata, e à tutta quella infinita turba di Here- es. Ambr. de Virg. siarchi, che resero se non colpevole, almeno infausto il lungo corso del f. s. Basil. epist. 74. suo governo. Chiamalo S. Ambrogio [e] Sansta, ac Beata memoria Vi- 8 S. Epiph. her. 75.
rum, S.Basilio [f] Beatissimum Virum, eS. Epiphanio [g] Beatum, e con in Martyrol. Vantestimonianza molto superiore ad ogni altra attestazione lo venera [b] la delbert. Santa Chiefa col culto di Santo sù gli Altari.



## CAPITOLO VIII.

Damaso Spagnuolo creato Pontesice 15. Settembre 367.

Querele degli Heretici contro il Pontificato Romano, e sua difesa. Operazioni di Damaso contro gli Arriani. Persecuzione dell'Imperador Valente contro i Cattolici. Costanza maravigliosa, e egregii fatti, e detti di molti Santi Martiri, e Confessori. Calumnie apposte à S. Basilio, e fua difesa. Apollinare, sur Heresie, condanna, emorte. Condanna de' Millenarii, Colliridiani, & Antidicomarianiti nel Concilio Romano. Fuga di S. Athanasio, e morte. Sussidii mandati dal Papa alla Chiesa d'Alessandria . Morte spaventosa di Valente. Manichei in Roma, e Bandi Imperiali contro essi, e contro altri Heretici. Successione all' Imperio di Theodosio il grande. S. Gregorio Nazianzeno Vescovo di Costantinopoli. Concilio Costantinopolitano generale secondo, suoi decreti, e corso. Concilio Romano. S. Girolamo, sue qualità, studii, cariche, e libri, che compose in Roma. Helvidio, e sue Heresie. Gioviniano, e sue Heresie. Approvazione Pontificia del secondo Concilio Generale. Decreto sopra la recitazione del Gloria Patri nel fin d'ogni Salmo. Sinodo d'Aquileja contro gli Arriani. S. Ambrogio, e sue virtu, e zelo contro gli Arriani. Priscilliano, e sue Hereste.

Scisma in Roma contra Damaso.



A noi avanti d'intraprender la narrazione della persecuzione, che mosse Valente alla Chiesa Cattolica, è necessario, che prima descriviamo quella, che sollevaron gli Scismatici in Roma contro Damaso; dalla quale presero motivo alcuni maligni Scrittori di mordere il Pontificato Romano, e d'invehirsi malamente contro i Papi. Benche Damaso

havesse prima seguitato il partito di Felice, nulladimeno, morto Felice, essendo ritornato all'ubidienza di Liberio, siì da esso confermato non solamente nelle medesime dignità, ma accresciuto di nuove, cioè del Vicariato di Roma, ch'egli esercitò ò nell'assenza, ò nel ritiro di Liberio con laude egregia, e commune; onde sì per merito personale, come per cari-

Capitolo VIII.

cariche degnamente sostemute, su dal Clero assunto al Pontificato. Ma un'altra parte del medesimo Cleropoderosaper qualità, e per numero di Partitanti, contro Damaso innalzò al Soglio Ursicino, e da ambe le sazioni si corse all'armiper sostener l'impegno della loro elezione, seguendone stragi, etumulto così grande, che il Prefetto Vivenzio sù obligato à ricovrarsi ne'Borghi di Roma, per non esporre alla insolenza della Plebe la maestà, e il decoro dell'Imperio. Preponderando però la forza, e la ragione à favor del vero Papa, riportò la vittoria la causa più accreditata di Damaso. Racconta questo successo Ammiano Historico Gentile, altrettanto degno di fede nelle notizie dell'Historia, quanto meritevole di biasimo nella mordacità della Religione. Egli rappresenta Damaso, & Ursicino come due Guerrieri in campo di battaglia contrastar'il Papato, inserociti à rapirne ad ogni costo il possesso, [a] Damasus, & Ursicinus supra mo- a Ammian.lib.22. dum ad rapiendam Episcopalem Sedem ardentes, scissis studiis asperrime confli-Etabantur; indi profeguendo il racconto delle uccifioni feguite, volge malignamente la penna à carpir la grandezza del Pontificato Romano, dicendo, esso non maravigliarsi, che con tanto ardore,  $\mathcal{E}[b]$  omni contentione Papitividiata da' Gentili. laterum, si ambisca quel posto, che in un momento arricchisce, chi vipog- b Idem ibid. gia, con le oblazioni delle Matrone, e de'Popoli: rimirarfi li Papi, [c]ve- c Idemibid. hiculis insidentes, circumspecte vestiti, epulas curantes profusas, adeò ut eorum convivia regales superent mensas. Quindi con odiosa comparazione ogni suo studio egli pone nel discreditarli col paragone di altri Vescovi, resi venerabili da'digiuni esercitati, dalla mendicità professata, e dalla esemplarità della modestia. Con i medesimi sentimenti parlò allora l'altro Gentil Filosofo Pretextato, che dal Proconsolato della Grecia passato alla Prefettura di Roma, nel veder congiunta ne'Papi con tanta ricchezza tanta ostentazione, [d] Solebat ludens Beato Damaso dicere, Facite me Romana d S. Hier, epist. 61. Urbis Episcopum, Gero protinus Christianus.

Queste querele de'Gentili son cadute così desse nelle bocche de'moderni Heretici, che raro è quel Cattolico, che non le senta, come raro è quell'Heretico, che non le dica. E chi scrive quest' Historia, udille Heretici moderno dalla bocca medesima di un Personaggio Oltramontano, Serenissimo di mi. lignaggio, mà Luterano di Religione, quando egli richiesto, che gli paretse del Pontefice Romano, allor che vidde Alessandro VIII. benedir con regia pompa il Popolo Christiano dalle Loggie del Quirinale, rispose frà dentitrà sdegno, e rimprovero, S. Pietro non esser vissuro in cotal grandezza. Propofizione tanto vera nell'assunto, quanto falsa nelle conseguenze; poiche con talforma di argomentare, si dovrebbono ridurre gli Huomini à vestirsi di rustiche pelliccie, à cibarsi di ghiande, i Principi à starsenza guardie, e senza corti, perche sappiamo, che così negli antichi Secoli si viveva. Ogni qualunque humana cosa nel Mondo ha principio, progresso, esine, e ciò che conviene all'une, non si adatta all'altre, e và di pari in ogni Stato l'augumento della Maestà con quello dell'Imperio. Puossi forse negare l'estrinseco grand'accrescimento nella mole della Chiefa di Dio? Dunque perche non devesi ammetter nel Regno temporale di questo gran Monarca quello splendore, che non solamente ammettesi fra Grandinel Mondo, ma da essi procacciasi con l'impegno di tante guerre, e conservati col consumo ditanti tesori? Forse è più nobile laterra del Cielo, la Fede dell'Imperio, e un cencio di regia Porpora,

2 P.al. 109. b 1. Petr.2. c .4d Hebr. 16. E Genes. 14. F Plaim. 2. g Dan. 7. Ffalm, 88, 1 1/4.49.

1 Id.m 60.

1 Pfalm, II2,

m S. Ang.in Pfal.

n S. Aug. fermi. in Pf. 101 10.3.

Scommunica di Auxentio di Milano Ariano, e fue qualità.

che la veste inconsutile di Christo? Non hà forse Dio fondata la sua Chiesa sopra il suo medesimo Figliuolo, dichiarato avanti tutti li Secoli primo [a] Sacerdote, primo [b] Vescovo, e Pontefice [c] eterno di tutto il Mondo? Non [d] paragono egli forse il Regno di lui à quello di Melchisedech, che sù Rè di Titolo, [e] e di Stato? Non dotollo egli torse di sua propria bocca di quel gran Patrimonio, [f] Dabo tibi Gentes hareditatem tuam; [g] Cujus Regnum sempiternum est: Et omnes Reges servient ei, & obedient: [h] Ego Primogenitum ponam illum excelsum præ Regibus Terra? Non accennò egli forse la Chiesa Romana, quando disse [i] Erunt Reges nutritii tui, & Regina nutrices tua; vultu in terram demisso adorabunt te, & pulverem pedum tuorum lingent: [k] Ponam te in superbiam saculorum, & suges lac Gentium, & mammilla Regum lactaberis, o come leggono i Settanta, Divitias Regum comedes? Son questi forse titoli ideali, heredità sopra i Cieli, ò veri appannaggi in questo nostro visibil mondo diricchezze, divassallaggio, e di dominio? E con qual ragione pretendesi poi, che il Vicario di un tanto Monarca, il Vescovo di una tanta Chiesa vada vile, e negletto, con pregiudizio eziandio della Maestà visibile del suo Principe? Perche più si riguarda da occhi maligni, d'onde venne S.Pietro, che dove sù assunto? E cosa sorse nuova all'Onnipotenza di Dio, [1] sollevar tal'uno dal fango per collocarlo in Trono non solo eguale, mà superiore ad ogni humanapotenza? Maggior maraviglia recar dovrebbe la povertà di S. Pietro, che la magnificenza de'successori; essendo che la povertà in esso su un'alto effetto della sua misteriosa Onnipotenza, per mezzo della quale egli volle trionfar del Mondo, non con la forza del ferro, [m] mà con la debolezza di un legno, maneggiato da rustica mano divilissimo Pescatore. Onde adinviene, che li Sommi Pontefici ricordevoli di questa Divina disposizione sottoscrivono i loro Diplomi sub aunulo Piscatoris, riputando à gloria del Pontificato Romano la memoria stessa della mendicità di S.Pietro. S.Agostino previdde molto tempo prima simiglianti lamenti, & ad alcuni, che dicevano, la Chiefa di Dio non esser più dessa, emancar'in lei l'antico splendore di austerità ne'costumi, di mendicità nello stato, e di suggezione nel Dominio, rispose, [n] O impudentem pocem! Hoc dicunt, qui inilla non sunt. Illa non est, quia tu inilla non es. Vide, ne tu in illa non sis; nam illa erit, & situ non sis. Hanc vocem abominabilem, detestabilem, prasumptionis ac falsitatis plenam, nulla veritate suffultam, nulla sapientia illuminatam, nullo sale conditam, vanam, temerariam, pracipitem, perniciosam pravidit Spiritus Dei. E prima di S. Agostino Tertulliano, come se ribatter volesse gl'improperii di Ammiano sopra il regio o Tertull, in apol. apparecchio delle mense Pontificie, [o] Quantiscumque sumptibus, ditle, rap. 39. illa constent, lucrum est, pietatis nomine facere sumptus; ò come soggiun-de offic. c.28. se S. Ambrogio, [p] Aurum Ecclesia habet, nonut servet, sed ut eroget, con quella facra maestosa splendidezza, che facendo confederar il senso con la ragione, e'l piacer con la divozione, rende augusta anche nelle sue estrinseche apparenze la Corte degli Ecclesiastici, e la Reggia del Christianesimo. Hor dunque per comandamento di Valentiniano esiliato Ursicino da

Roma, e òsoppresso, ò vinto lo Scisma, voltossi Damaso con tutto il suo gran cuore à più seria, e preponderante causa, cioè à bandir dall'Italia l'Heresia, che ancor regnava in una riguardevole sua Chiesa. Auxentio in

Milano

Capitolo VIII. DAMASO. 297

Milano era l'unico Vescovo, che in Occidente spiegasse bandiera dell' Arrianesimo, e mantenesse que' medesimi sentimenti, co' quali eglisi era insinuato nella grazia di Costanzo, che l'haveva doppo il Concilio di Milano innalzato à quel posto. Mà come che l'Italia ritrovavasi purgata allora dal veleno dell'heresia Arriana, egli per non incorrer nell'infamia commune, hor fingeva di professare la Consessione Nicena, hor quella di Rimini, e hor la più empia di Sirmio, facendo correr la sua sede secondo le congiunture, come se fosse fede venale, e non Cattolica, [a] Auxentius a S. Hilar, contra disse di lui S. Hilario, quod negare timuit, noluit confiteri. Damaso risoluto duxen. di snidar quest' Aspide dall' Italia, in un pieno Concilio tenuto in Roma solennemente scommunicollo [b] senza riguardo nè dell'Imperador, che lo b Theed. 1.2. 6.21. so steneva, nè della samosa Chiesa, che reggeva, trasmettendo lettere circol, ari per tutto il Mondo in notificazione del fatto, e in reprovazione del malfattore, acciò rivelata la piaga si ssuggisse da Fedeli il commercio del contagiolo.

Queste però surono agitazioni leggiere, se si paragonano con le mas-persecuzioni delfime, che sollevò Valente nell' Oriente. Tornò egli doppo trè anni dalla l'Imperador Vaspedizione contro i Gothi, e ridotte [c] in pace le cose dell'Imperio, voltò Gattolici. l'armi contro quelle della Religione, e tanto più impetuosamente, quanto & Ammian.1.27. maggior tempo haveva prolungata l'esecuzione del voto [d] fatto nell'atto d Vediil Pontif. di del suo battesimo. Per sua prima operazione publicò un' Editto, [e] Ut Epi-Liberio. scopi temporibus Constantis abdicati, & iterum regnante Juliano ad Sacerdo- e Sozom.l.G.c. 12. tia sua restituti, Ecclesiis expellerentur. El'esecuzione corrispose così pronta al comando, che su compassionevole lo scempio di quelle Chiese, & altrettanto degna di racconto la notizia di que'successi per avvenimenti egregii non men frequenti, che rari. Giunse [f] infausto annunzio del f Theod. 1.4.0,16. Bando sull'imbrunir della sera in Samosata, ove risedeva Vescovo il grande Eusebio, à cui in primo luogo era intimata la relegazione nella Thracia. Hebben' egli antecedentemente avviso, e senz' aspettarne il comando, con fotto il braccio un cuscino, e in mano la Sacra Scrittura, in età presso che decrepita, e cagionevole, imbarcossisopra un piccolo paliscalmo nel prossimo Eufrate, e cheto, e solo si avviò al suo esilio verso Zengma, piccola di Euscolo di Saterra, che conduce da Samosata in Thracia li passaggieri. Al levar del mat-mosata. tino non così tosto si avvidde il popolo del ritiro del suo Vescovo, che tutto giù portossi al Fiume in traccia di esso, e chì sopra barche, chì per la riva, e chi à traverso de' Campi senza distinzione di sesso, e senza riguardo di grado, non tanto correndo, quanto precipitando, al fin lo raggiunsero nell'entrar, ch' egli faceva in Zengma, e quivi tutti inginocchioniscongiuraronlo per Dio, a non abbandonar' il suo Gregge in preda a' Lupi, e à far ritorno alla sua Chiesa, che rimaneva senza Pastore, e senza disesa. Inteneritofi anch' esso il Santo Vecchio pianse al pianto de' suoi Figli, mà preponderando in lui più alto motivo, Eser necessaria, rispose, benche piolenta, la sua partenza per ubbidire à S. Paolo, che comanda, [g] Pricibus, & Potestatihus subditos esse, dicto obedire: esso partirsi, e portarli nel cuore, e lasciar loro il dono della dottrina Cattolica, che haveva predicata con ogni esattezza, & amore: manteneßer questa nella mente, e nelle opere, e di lui lasciassero il pensiero à Dio, che lo manterrebbe sofferente nell'esilio. Si multiplicarono allora incessantemente le lagrime, e ciascun' avvicinandosi à lui più che poteva, chi osferirgli monete, chi vestimenti,

g Ad Titum 3.

2 Theod ibid.

E fua morte .

b Idem 1.4.c.14. Avversione del Popolo di Samefata all'H crefia.

e Idemibid.

d S. Bafil spif. sc.

€ Theod 1.4. c. 28. k poits d' un co all' Imperado-It a

chi giumenti, e chi servi in refrigerio almeno de'suoi prossimi patimenti; mà di tutti gradendo l'affetto, con generosa, e dissinvolta rifiuta ricusò le offerte, e benedettili segnitò il camino con prontezza così magnanima, che ben'anche negli habiti diede à diveder, con quanto cuore egli scendeva in quel gran campo di battaglia. Poiche giunto nella Thracia, e ritrovatala tutta devastata da' Gothi, che lascorrevano, eiper accorrer liberamente alle miserie di que' Cattolici, eper amministrar senza insulto il conforto de' Sacramenti, si cinse di spada, e si finse Soldato, e in tal'habito [a] Phrygiam, Phaniciam, ac Palastinam peragravit, & intraprendendo in estrema vecchiezza lunghistimi pellegrinaggi riduste à termine malagevolissime imprese. Concioliacosache ordinò Sacerdoti in Diocesi non sue, consacrò Chiese, e Vescovi, e con tal'esempio dimostrò, quanto sar si possa, quando con istraordinario impulso è mosso un cuore dallo Spirito di Dio, ò per il gran bisogno della salute de' Popoli, ò per il sostentamento della Fede. Mà in tante Apostoliche Missioni, superate le invidie de' Barbari, e li perigli de' nemici, non potè evitar quello di una vilissima donniccinola Arriana, che irritata, perch'egli haveva costituito un Vescovo Cattolico in Dolica terra di Heretici, dall'alto di una fenestra colpillo in testa con una tegola di tetto, dalla cui percossa morì poche hore doppo Martire glorioso della Divinità di Giesti Christo, imitato generolamente da lui sin' all' ultimo fiato di sua vita, astringendo con giuramento i consapevoli del fatto ò à non rivelarlo, ò à non punirlo. Ne il Popolo di Samosata mostrò minor costanza del suo Vescovo: [b] poiche essendo stato intruso dagli Arriani in quella. Sede un tal' Eunomio, huomo avvenente nelle parole, e cautelato ne' costumi; nulladimeno non vi sù alcuno, che communicasse con lui, Nemo ex urbis incolis, dice Theodoreto historico di questi successi, vel pressus egestate, vel divitiis affluens, famulus, vel artifex, agricola, vel consitor, vir, vel mulier, juvenis, vel senex ad conventum Ecclesiasticum, ut moris erat, accedere voluit; sed Episcopus solus agebat: quippè nemo aut m ejus venit conspectum, aut cum co sermonem contulit; e soggiunge, che quel Popolo hebbe in horrore anche l'acqua, nella quale egli si lavava, come fe infetta fosse dalla contagione delle di lui carni. Sicchè disperato abbandonò quella Città, lasciando in suo luogo Lucio, Arriano anch' esto di Religione, e perciò al par di lui odiato da quella gente. E n'hebbe presto il rincontro, mentre passando egli un giorno a cavallo per la Piazza, e urtando casualmente nel piede del suo Giumento una boccia di alcuni Giovanetti, che quivi giuocavano, accorfero questi subito à prender quell' infensato pezzo di legno, che come contaminato sosse dall'haver toccata l'estremità dell'unghia di un Cavallo di un Vescovo Arriano, lo voltolaron ben bene sopra le accese braci, e poine rasero col coltello à tondo à tondo la superficie; dal qual successo, [c] Satis indicii capi potuit, conchiude l'Historico, quam esset secta Ariana urbi illi odiosa. Corsero la medesima fortuna di Eusebio Samosateno, Pelagio di Lao-

dicea relegato nell' Arabia, Gregorio di Nissa, e tutto [d] il numeroso Popolo di Nicopoli, perche volle oftare a Fortano Vescovo Arriano, che si intruso in quella Chiesa. [e] Terenzio zelante Cattolico, erisoluto Guerriero, che fra le truppe Imperiali haveva l'honore di Capitano, e'I fresco Capitan Cattoli- merito di granservizii prestati nell' Armenia al suo Principe, richiesto da

Valente, che si sciegliesse rimunerazione condegna al suo valore, cgli

genu-

genuflesso stesegli una supplica, in cui altro non domandò, che una Chiesa libera dentro Nicopoli sua patria per i Cattolici della Religione Nicena. Valente letta la supplica, e rabbiosamente fatta in mille pezzi la carta, quanto fol frà denti disse, Che altro domandasse. L'invitto Soldato, immobile al rimprovero, inginocchioni come si trovava, tutto si diè à raccoglier gli avanzi preziosi della sua lacerata preghiera, e come se di sènon curasse punto più, che se non bramasse di vivere, ò non temesse di morire, rivolto a Cesare, [a] Accepi jam abste, disse, d Imperator, donum, habeoque, a Idemibid. neque aliud petam. Nam quid ego animo instituerim, judicet ille, qui hujus universitatis judex est.

Mà nissuna Chiesa arse maggiormente, che la più esposta all' incendio.

Era pur allora morto Eudoxio in Costantinopoli, e gli Arriani da una parte b Socr. 1.4. c. 3. Violenze degli [b] havevano innalzato à quella Sede Demofilo, e i Cattolici Evagrio; onde divisa in due fazioni era tutta sossopra la Città con prossimo timore di quel-Cattolici di Cole perniciose discordie, che in ognistato solleva il motivo della Religione, fucina dell' armi più implacabili per la guerra. Dubioso Cesare, che dalla Reggia non si distondesse la dissenzione nelle rimanenti parti dell'Imperio, accorse subito al gran male con il solito rimedio di allontanar chi giudicò eccitatore del tumulto, e relegò parecchi zelanti Ecclesiastici in Biza nella Thracia, & Evagrio in altra lontana Provincia. Dalla risoluzione favorevole resi orgogliosi gli Arriani, giudicando, com'era, d'incontrar'il genio del Principe, sursero insolentemente contro il rimanente de' Cattolici, [c] c Idemibil. Verberando, contumeliis afficiendo, in carcerem conjiciendo, pecunia mul-Etando, omnia denique incommodorum genera, qua erant plane intollerabilia, illis imponendo, gravissime divexare caperunt, con tal crudeltà, e ferocia, che doppo parecchi anni acerbamente ne pianse S. Gregorio Nazianzeno, rammentandone la strage più [d] volte ai Vescovi congregati nel ds. Greg. Nazianz. Concilio di Costantinopoli. Per interceder pietà spedirono i Cattolici ot- in orat. ad Patres tanta deputati à Valente, tutti Sacerdoti di Ordine, e riguardevoli di na- orat. contr. Arian. scrita, acciò rappresentassero il male, ene implorassero il rimedio. Male Valente sa arder scrita, acciò rappresentassero il male, ene implorassero il rimedio. Male Valente sa arder scrita. suppliche suron poco gradite, meno intese, e riusci molto peggiore il rollici. rimedio del male. Conciosiacosache l'Imperadore uditele sdegnosamente, freddamente rimesse la causa al suo Presetto Modesto, al quale antecedenmente haveva ordinato, che senza consusione di Popolo, esenza dimostrazione di vendetta, li facesse tuttimorire. E Modesto adempiendo avvedutamente l'ordine, doppo di haverli ripresi di pessimo consiglio nel proporre al Principe un'affare, contr'il quale egli si ritrovava così publicamente impegnato, feceli tutti imbarcar sopra una Nave, per trasmetterli, com' egli loro disse, in esilio con sicurezza, che presto terminarebbe la loro relegazione. E ben disse, che presto terminarebbe la loro relegazione; conciossacosache non così tosto eglino giunser nell'alto dell'acque, che i Marinari, acceso il suoco nelle bande bituminose della nave, eseguiron pron-

tamente il comando del Prefetto, con lasciar que' nobili Ecclesiastici in preda di una nuova sorte di martirio. Nè essi si avviddero dell'inganno, se non quando si viddero frà un' incendio divoratore arder' in mezzo al mare, cinti da horribili fiamme, che serpendo dalle coste della barca per gli alberi, e per le vele, ridussero la nave in sondo, ed essi non sò se arsi, ò assogati. Furono in quel gran' caso da' Marinari, che sopra il paliscalmo si conduttero à falvamento nel lido, uditi cantar' Hinni di lode à Dio, che li rendeva degni

stantinopoli.

Secolo IV. DAMASO.

> per la Divinità del suo Figlio di passar per acqua, e per suoco al riposo eterno del Paradiso.

Sentimenti, & operazioni del Pontefice.

Penetrato l' avviso di queste barbare violenze alle orecchia del Pontefice, egliper tenere animati alla costanza gli avvanzi di quella oppressa Metropoli, spedi in Costantinopoli Zenobio, soggetto scelto per un de'più zelanti di quell' età, & atto à sostener gl'interessi della Religione, anche a Apud. Sur. die con attestati di miracoli, co' quali [a] illustrò la sua Legazione; onde nel ritorno si dal Pontesice promosso al Vescovado di Fiorenza. Adaltre Chiese dell' Asiascrisse Apostoliche lettere, piene di zelo, e di Christiana sortezza, e principalmente à S. Athanasio, 'ch'era stato fra' primi incluso nel Bando, foggetto eterno dello sdegno degli Arriani. Ma il Popolo di Alessandria

25. Magi.

reso più accorto dalle calamità passate, ostò con la sorza all'Editto Impeb Sozom. 1.6. c. 12. riale, e minacciò al Prefetto ogni più viva opposizione; perioche egli b reputando oltraggiata la maesta del comando, spinse le Soldatesche all'as-Nuova persecu- salto della Chiesa, e costrinse gli Alessandrini, e S. Athanasio alla suga, se pur suga potè dirsi quella, che persuase il Santo à nascondersi den-

Athanasio.

tro una sepoltura di quella medesima Chiesa, dove ritrovavasi sepolto suo Padre. Colà fra' morti egli visse quattro mesi, alimentato dalla secreta pietà di gente divota, che nascostamente porgevagli fra Cadaveri il sostentamento della vita. Cesare risaputo l'ammutinamento seguito rivocò la sentenza, e redintegrò quel Patriarca nel posto, non sò se più timoroso del tumulto eccitato, ò rispettoso verso la persona di quell'accreditato Prelato, che solo havevatante volte combattuto contro tutto il mondo. Poco tempo però egli godè delle sue vittorie; conciosiacosache in età decrepita doppo quarantalei anni di Vescovado, carico di meriti, terminò

Emorte. C 1820 372.

nel seguente anno le assizzioni, e [c] la vita. Ecclesiastico degno di que' speciosi titoli, co'quali n' esaltò la fama S. Gregorio Nazianzeno, che d S. Greg. Naz. de chiamollo [d] Orbis oculum, Sacerdotum Antistitem, Confessorem, Ducem, & Magistrum, sublimem vocem, Fidei columen, secundam Christi lucernam,

land. Heronis .

& Pracurforem.

Coffanza, fatti, e Basilio.

e S.Greg. Naz de laud, Bafilii.

Valente intanto seguitando il viaggio, e la persecuzione, da Nicomedetti egregii di S. dia portossi à Cesarea; alla qual Chiesa presedeva il gran Basilio, scoglio in cui urtò, e s'infranse la violenza dell'Heresia. Erasi Basilio mantenuto sempre fermo nella sua Chiesa, risoluto di veder più tosto sottoposto il corpo allo sdegno di Valente, ch' esposto il Gregge alla voracità de' Cani; e nè pure allora, che in Chiesa giunse l'Imperadore, egli punto si mosse dall' Altare, ove celebrava la Messa, atterrito ò alla maestà della

comparfa, ò alle minaccie, che precorfero il di lui arrivo; mà feguitando

intrepido la Sacrofanta Funzione diè à conoscere, in quanto forte nemico si fosse incontrato Valente in quell'impresa, [e] Nec corpore, nec oculis, nec animo, perinde ac simbil novi contigisset, ullam in partem se moventem, sed Deo, ut ita dicam, & Altari affixum, così di lui scrisse S. Gregorio Nazianzeno. Quest' insolite procedure applicate ò à disprezzo, ò à irrita-

mento, andarono direttamente a serir l'animo di Cesare, che barbaro di genio, e feroce nell'impegno, incontanente comandò al Prefetto Modelto, che con la forza abbattesse quel nuovo duro incontro, che fraponevali all'intento de'suoi disegni. [f] Esi accinse Modesto con tal serocia all'esecu-

I Idem ibid. zione del comando, che fatto à se venir Basilio, e rimproverandoli prima la disubbidienza al Bando, e l'ostinazione nel sostenerla, gl'intimò poi

in que

301 în queste poche parole, il mutare ò Fede, ò Paese, e sorse ancora l'ultimo supplicio. Con volto, & animo sereno ripigliò subito il Santo, Qual' esser quest'ultimo supplicio, e queste gran pene, che con tanto fondamento di spavento egli minacciava? Con iscambievol prontezza dell'uno à dire, e dell' altro ad ascoltare rispose il Presetto, L'esilio, la confiscazion de' beni, la morte, e quanto più d'acerbo, e doloroso può ritrovarsi in castigo d'un reo. Ob, soggiunse allora Basilio con un tratto disprezzoso, & allegro, minaccia pur'altro, ò Modesto, che di queste trè cose, nisuna affatto ne temo; non l'esilio, perche ogni Paese mi è Patria; quest'istessa terra, che calco, non è mia, e da qualunque parte del Mondo si può giungere al Cielo; non lo spoglio, perche nulla possiedo, fuorche pochi rozzi panni, che mi vedi indosso, e pochi libri, di cui è fornita la mia piccola Cella; e non in fine la morte, incontro alla quale già da me medesimo ogni giorno men vado, e benesicio mi faresti, che tu me ne sollecitassi l'incontro. Non mai, esclamò tutto pien d'ira Modesto, appenuto mi sono in Huomo di cotanto ardimento; perche non mai [a] in Episcopum incidisti, ripigliò il Santo con un tuono divoce, a Idemibid. che non hebbe dell'humano, essendo che quando si tratta del grand' affare della Fede, nè le minaccie spaventano, nè li tormenti abbattono, ed è gloria l'obbrobrio, e riputiam delizie la Croce; Proinde contumeliis nos affice, comminare, fac quidquid collibuerit, potestate tua fruere, audiat hac etiam Imperator, nequaquam profecto nos vinces, nec efficies, ut impiæ doctrinæ assentiamur, ne si his quidem atrociora miniteris. Così egli. Trà adirato, e consuso portossi il Presetto da Valente, ele sue parole suron poche, e queste, Siam vinti, ò Cesare, dal Vescovo di questa Chiesa; indi seguitò con paristupore à raccontargli l'abboccamento, e'l successo. Dicesi, che commosso dalla sama di un tant'Huomo riprovasse Cesare il suo mal preso impegno: anzi che avido di vederlo di faccia, si portasse improvisamente nel seguente mattino, che sù il giorno dell' Episania, alla Chiesa, mentre con l'assistenza del Clero celebrava Basilio li divini Usticii; e la presenza gli accrescesse in guisa tale il concetto, che havesse à svenire in rimirarne la maestà dell'aspetto, la modestia degli occhi, l'intrepidezza dell'attenzione, mentre à quel grande strepito, che sece la Corte nell'entrarvi, nè pur' egli si volgesse, e tutto occupato, e pien di Dio nè pur degnasse di un'occhiatal' Imperadore. Mà tornò ben tosto à prevaler lo sdegno all'ammirazione, eritornato Cesare ne' sentimenti di prima, voll' ei medesimo sar' esperimento di quella costanza, che havevagli in così eminente grado predicata Modesto; e chiamato à se il Santo, scongiurollo per quanto egli amava la sua quiete, e la sua vita, à mutar pensiere, prescrivendogli tutto quel giorno di tempo a risolvere; [b] Io per me, rispose subito Basilio, ti assi- b Gildas in crat.in curo Valente, che tal sarò domane, quale son'hoggi: volesse il Cielo, che tù Eccles.ord. domane nonfossi, quale sei hoggi; però disponi pur'hora di me, come più ti aggrada, e non perder tempo, perche troverai Basilio sempre l'istesso. A c Tinod, l.4.c.17. questa [c] risoluta protesta prese Cesare in mano la pennaper condannarlo all'esilio; mà al primo carattere rottaglisi improvisamente in mano la penna, e richiestane un' altra, esuccedendo all'altra il medesimo accidente, prese la terza, che come la prima, e la seconda, quasi disdegnando di segnar l'ingiustizia della sentenza, si franse qual percosso vetro, in modo tale, che [d] Ne apicem quidem unum alicujus littera facere potuit. Irri- d Hemibid. tato dalla insolita novita egli alzossi impetuosamente in piedi dalla Sedia,

a Idemibie.

e dando dipiglio alla quarta tentò di bel nuovo come di combattere con l'armi in mano contro Dio; mà passando il sagello dalla penna al braccio, trovosselo Cesare intirizzato di maniera, che scorrendogli un gelido timore per tutto il corpo, lacerando, mordendo, e calpestando sa carta, suo mal grado, abbandonò l'impresa, nella quale Iddio a forza di miracoli difendeva l'innocenza del suo Servo. Nell'uscir, che sece S. Basilio, dalle stanze dell' Imperial'appartamento, [a] secesigli avanti Demosthene primo cuoco dell' Imperadore, che mosso ò da compassione verso il Santo Vescovo, ò da albagia di divenire anch' esso Theologo, cominciò à disputar con lui della Divinità del Verbo, esortandolo à rimettersi alla Fede del suo Padrone, eriprendendolo eziandio come poco intelligente, e sensato. Sorridendo, e proseguendo suo camino, quanto sol si volse Basilio a'circo-Stanti, e disse, Ecco il secondo Demosthene, ma ignorante. Udillo il cuoco, e riputando offesa lo scherzo, temerariamente fermo pe'l braccio il Santo, con risoluzione diseguitar la disputa, meglio di Modesto, e di Valente, co'fatti. Allor Basilio con un tuon di voce maestosa, che l'atterri, Partiti, dissegli, miserabile, che à tè il grasso delle scudelle hà turate talmente le orecchia, che maraviglia non è, se udir non puoi li riveriti, e sacrosanti Misterii di nostra Fede; e così lasciollo, deriso eziandio da quei, che lo proteggevano. Nè con minor vaghezza di rimprovero egli deluse pur' allora la ferocia del Preside Eusebio, che per commissione di Cesare fecelo da' Manigoldi spogliar della prima veste per ispictatamente slagellarlo. Vedendosi in quell'atto il Santo denudato di tutte le sue vesti, suor che della Camicia, graziosamente à lui rivolto disse, E la Camicia! poiche à mio parer meglio sarebbe, che à carne ignuda io riceve si il pieno di questi colpi. Et Eusebio, Ti compiacerò, soggiunse, e forse più di quanto desideri: Ola lascinsi li stagelli, e su'inudo corpo adoprinsi l'unghie di ferro, e ne vadan lacere tutte le carni col sangue. Ob questo si che sa per me, replicò il Santo, poiche esendo io solito di patir di maldi fegato, sarammi di gran refribs Greg. Neziann. gerio l'emissione del sangue; [b] e ne sarebbono i Ministri venuti all'esecuzione, se il Popolo, penetrato il pericolo del suo Pastore, non fosse accorso aliberarnelo con armi, sassi, e suoco, rivolgendo l'ira contro Eusebio senzatreno diriverenza, e suor d'ogni timore di castigo. Nè riusci di pocapena a Basilio l'interporsi, assinche il Giudice divenuto reo non pagasse il sio della sua barbarie; poich' egli ssuggi la morte [c] reverentia Basilii, ricevendo la vita in dono dalle intercessioni autorevoli del suo E certamente sù S. Basilio un grand' ostacolo all'Heressa, e non men deve l'Egitto à S. Athanasio, che l'Asia à lui, ò preservata dall'insezio-

de laud. Bafil.

e- Idemibid.

Calunnie oppo-Re as. Bafilho.

ne, ò sostenutanelle persecuzioni, ò assicurata con dottrine, ed esempii rari di costanza. Ma al pari di S. Athanasio su anch' egli agitato da quelle calunnie, che rare volte si ssiggono, da chi ritrovandosi esposto alle censure dimolti, nel medesimo tempo vien biasimato, e lodato del ben sare. d S. Basil. spif. 6. [d] Scorreva il Santo le Provincie dell' Afia, e dell' Armenia, riparando le Chiese abbattute, e consortando le costanti, quando incontrossi in Eustathio Vescovo di Sebaste, che desideroso di ottener la communicazione con un tant'Huomo, da Macedoniano ch'egliera, fintosi Cattolico, profelso, come Basilio, la Confessione Cattolica; ond'egli approvonne la persona, e la Confessione; ebenche alcuni lo riprendessero di commercio havuto

COIL

con un' Heretico già publico, s'impegnò nulladimeno à manteneria, ò affidato nella integrità della Fede professata, ò ingannato dalla frode, ch'è l'armepiù potente, e pronta dell'Herefia. Per la qual cosa corse in breve la di lui fama come poco gradita non solamente appresso li Popoli d'Oriente, mà sospetta ancora appresso i Cattolici di Occidente; ed apparve in particolare al Pontefice, al quale era stato ò rappresentato, ò alterato il successo, tanto più indegna, quanto più n'era riputata degna la persona. A questo preparamento di discredito si aggiunse un più potente motivo, onde si alienasse Damaso da lui, ed egli da Damaso, in modo tale cherimanelle finalmente la fantità di Basilio esposta agl'improperii di quei, che con precipito so giudizio vollero opporgli il nome d'Heretico. Per intendi-

mento della qual cosa convien da più alti principii trarne il racconto.

Apollinare si un de più rinomati Ecclesiastici del suo tempo, e in Apollinare, sue tanto grido di sapienza anche appresso i Dotti, che benche cadesse poi vi- & Herche. tuperosamente in Heresia, ne su tuttavia da S. Athanasio condannata solamente la dottrina, mà rispettata sempre la persona, come ò non complice negli errori, ò aliena dal poterli commettere. Governava egli allorala Chiesa di Laodicea con lode di gran Vescovo, e meritò l'honore di essere stato Maestro di sacre lettere à S. Girolamo, il quale ne lodò la scienza, e ne venerò la fantità, [a] Apollmarem Laodicenum andivi Antiochia fre- 2 S.H.er. epif.65. quenter, & calui. Li suoi Scritti surono così applauditi da quel Secolo, che non se ne viddero forse altri nè più copiosi in numero, nè pari in dolcezza. [b] Adimitazion di Homero stese in verso Heroico un lungo Poe- b Sozom, 1.5. c. 17. ma di tutta la Sacra Scrittura sin' al Regno di Saul, e divise l'Opera in ventiquattro Libri, à ciascun de'quali impose il nome di una lettera dell' Alfabetto Greco: compose con lo stile di Menandro, e di Euripide molte Sacre Comedie, e qual Pindaro Ecclesiastico scrisse Hinni Lirici con eleganza così propria, & ingegnosa, che se le composizioni de' Poeti prosaninon ricevesser pregio dall' Antichità, si renderebbono certamente inferiori à quelle di Apollinare. [c] Prater immensa penè volumina, disse di c S. Hier. de script. lui S. Girolamo, scrisse trenta Libri contro Porfirio, [d] principiò la tras- de Idem advers. lazione di tutti li Sacri, e terminò molti Commentarii fopra i Profeti, e Ruff. sopra l'Evangelio di S. Matteo. Frà tante illustri fatiche sù forse la più pregievole l'Apologia Pro veritate adversus Imperatorem Julianum, sive adversus Philosophos gentiles, in cui egli dimostrò con argomenti naturali, quanto lungi andasse la sapienza de' Gentili dalla cognizione del vero Dio. 6 Sozom, 1.5.6.17. [e] Lessela Giuliano, e lettala scrisse ad alcuni Vescovi Cattolici in gravido senso quette trè parole, Legi, Intellexi, Reprobavi; e ne riportò prontarisposta da s. Basilio in questi più pesanti termini, Legisti quidem, sed non intellexisti; nam si intellexisses, non improbasses. Ma ò che Apollinare andasse gonsio della sua sapienza, ò che per voler mostrar di saper più degli altri stimasse, che l'uscir di strada fosse la strada più sicura di giungere al fommo della dottrina, dall' alto di essa precipitò miserabilmente in un' abisso di Heresie, ch' eternamente macchiarono la sua coscienza, e la sua f. S. Ang. har. 55. fama. Disse, [f] Il Figliuolo di Dio haver portata dal Cielo la sua Carne senz' Anima, e la Divinità haver supplito in luogo di essa. Dal far mezzo Huomo Giesu Christo, cioè di Corpo [g] senz' Anima, inseri, Haver' egli g S Greg. Nazian. patito eziandio nella Divinità; e consondendo gli attributi di essa con quei ad Nestar. dell'Humanità, con nuova voce, e non ben' ammessa dalle Scuole Catto-

DAMASO.

Secolo IV.

2 S. Aug. Retraft.

liche chiamò Giesti Christo Homo Dominicus: della qual parola, benche poi si servisse in buon senso S. Agostino ancora, tuttavia il medesimo Santo altrove si ritratta, dicendo, [a] Quippe vidi non esse dicendum, quamvis nonnulla possit ratione defendi. Alcuni Discepoli di Apollinare modificarono l'asserta bestemmia, e con minor' empietà dissero, Haver Christo Animarazionale, mà priva di mente, e d'intelletto. Sentenza riprovata da Filosofi, e da' Theologi, e derisa à lungo da S. Leone nel Sermone ottavo b S. Greg. Nazian. della Natività di Giesti Christo. [b] S. Gregorio Nazianzeno ascrive Apollinare frà gli Arriani, e Macedoniani, perch' egli diceva Massimo il Divin c S. Hier, epist. 82. Padre, Maggiore il Figlinolo, e Grande lo Spirito Santo. [c] S. Girolamo gli attribuisce l'errore antico di Tertulliano, Corpora ex Corporibus, Anid S. B. fil. Hom. 3. mas ex Animabus generari; e S. Basilio in lui riprende, [d] ch'egli come Origene, applicatie à senso Tropologico ogni misterio, e lettera della Sae Baron anno 373. cra Scrittura, dissotterrando [e] ancora dalle cloache di Cherinto l'opinion de' Chiliasti, e Millenarii. Tutti questi errori, che poi in fine palesemente siscuoprirono in Apollinare, erano allora tenuti suppressi dalla sama, in cui egli era montato di Huomo infigne, e virtuofo; onde, come si disse, erano essi statigeneralmente condannati, però senza taccia, esenza censura della persona.

in Ierem.

epift. 1. & Theod.

num, 14. .

Sentimenti di Paera S. Bafilio.

In questo stato di sospetta credenza avvenne à S. Basilio di prender pa Damafo con- communicazione con lui, paffando infieme reciproca corrifpondenza hor di discorsi, ed hor di lettere; e come che il Santo haveva di fresco patita l'accennata calunnia di commercio con Eustathio di Sebaste, aggiungendosi hora la stretta confidenza con Apollinare, venne duplicatamente à riputarsi reo appresso il publico delle Genti, che mal distinguono l'apparenza dal vero, e voglion più tosto credere il falso, che scoprirlo. Accrebbe forza alla presunta reità, e l'haver S. Basilio, per inseguir troppo Sabellio, troppo in un certo modo distinta la Divinità delle trè Persone, e per questo capo essere incorso nella taccia di Assertor di trè Dei, siccome ancora in quella di Arriano, e di Macedoniano, perch'egli fii soliro di cantar l'Hinno di Glorificazione nella maniera, e formola in quell'età fospetta, dicendo Gloria Patri per Filium in Spiritu Sancto. Pervenute dunque alle orecchia del Pontefice tutte que te accuse, e ciò non per voce incerta di sama oscura, mà da lettere di molti Vescovi Cattolici, e de' medesimi Monaci adherenti à Basilio, Damaso per non dimostrarsi anch' esso colpevole nella diffimulazione di novità così rimarcabili contro la Religione Cattolica, sospele la communicazione col Santo, sin ch'egli apparisse con prove concludenti ò affolutamente reo, ò pienamente innocente. S. Basilio [f] tocco su'l vivo di quella Fede, ch'era l' Anima sua, amaramente prima si dolse della malignità de' suoi Avversatii, e poi sollecito à sincerar la mente del Papa, e l'opinione del Mondo sopra la sua ferma, e retta credenza, inviò à Roma un Sacerdote dellasua medesima Chiesa con queste scuse, che furon molto più forti delle accuse; esser' esso stato ingannato da Eustathio Macedoniano, che filinse Cattolico con la professione di sua Fede, onde doversi incolpar non la sua schiettezza, ma la frode dell'Heretico, che scoperto, rimase poi sottoposto alli rimproveri de'suoi scritti; non haver' esso giammai asserito trè Dei, e provar'il contrario in quella celebre, epublica Concione, che porta il titolo Adversus eos, qui calumniantur, quòd tres Deos colamus; in nulla pregindicare alla Fede Cattolica la formo-

£ S. Bafil. epifl. 75.

Che si difende adequatam. n'e , convincentemente.

formola asserta dell'Hinno di glorificazione, [a] usata anche prima da a Mentilech. c.p. Hic vide molti antichi Santi Padri; haver'esso communicato con Apollinare, quan- orationes duas Nido la persona era immune dalla censura di Heretica, anzi appellar' esso all' cephori Blemriesempio stesso del Pontefice, che haveva communicato in Roma con Vita- tom. I. annai. Odele fazionante di Apollinare, perche questi professò in quella Città la Fede rici Raynald. Nicena: quindi si stese in lunga supplica al Pontesice, acciò egli con Apostolica condanna sulminatse la persona del nuovo Heresiarca, come da S. Athanasio n' era stata riprovata già molto tempo prima la dottrina. In som- Concilio Romama così vive portò S. Basilio le sue discolpe avanti il Pontesice, che à lui no, e condanna di Apollinare, e principalmente devesi la celebrazione del Concilio Romano, che [b] con- de' Chiliasti. vocò allora Damaso contro la persona, el'Heresie di Apollinare.

In esso dunque con breve dibattimento sù condannato [c] Apollinare, c Theod. l. 5. c. 10. e la sua Heresia, e con ispecialità quella de' Millenarii, e quelle parimente che da Apollinare provennero, come rami dal tronco. [d] Polemio se- d Theod. lib. 4. har. guace di esto, confuso da quel composto senz' anima, che insegnava il suo sab. Maestro, confuse gliattributi del Verbo, e con riprovata communicazione d'idiomi applicando all'Humanità i predicati in abstracto della Divinità, e seguaci di Apolquei della Divinità all'Humanità, asseriva lecita l'enunciazione di Divinità mortale, Humanità immortale, Divinità creata, Humanità increata. Altri [e] discendendo à confondere i pregi della Beatissima Vergine, la predicavano di natura Divina, e non humana, e perciò la riputarono incapace d'ognipena, ed esente dalla morte; onde come à Dio le offeri. Collyridiani Hevano in Sacrificio alcune panate, ò placente, dalla qual cerimonia presero il nome di Hererici Collyridiani; [f] Admirati sumus, descrive questa il Idem hara78. festa S. Epifanio, alios nimirum ita desipere, ut in tractatione de ipsa san-Eta semper Virgine, pro Deo hanc introducere studuerint, & adhuc studeant, & furore quodam, ac amentia ducantur. Narrant enim, quòd quadam Mulieres in Arabia è partibus Thraces hang vanitatem invexerunt, ut in nomen semper Virginis collyridem quandam sacrificent, & simul congregentur, & in nomen Sancta Virginis ultra modum, quod tentent aggredi nefario, ac blasphemo negotio, & in nomen ipsius sacra celebrent per mulieres. Quod totum impium est, & nefarium, alienum à prædicatione Sancti Spiritus: & [g] altrove il medesimo S. Episanio soggiunge, Quadam mulieres g Idembar. 79. currum quendam, sive sellam quadratam ornantes, expanso super ipsam linteo in quadam illustri die anni, per aliquot dies panem proponunt, & offerunt in nomen Maria. Omnes autem pane participant. [h] Altri al con- h Idembar. 77. trario con avversa bestemmia impugnavano la di lei Santissima Verginità Antidico Mariadoppo il Parto, ammettendo con sacrilega temerarietà commercio di essa ni Herctici. con S. Gioseppe, e nuova figliolanza. Quall'horrida bestemmia con più premuroso impegno promosse [i] Helvidio in Roma, e Gioviniano in Ita- i Vedi in questo lia; onde tuttiriportarono l'infamia anche nel nome di Heretici Antidi- lo di Siricio. co-Mariani. Al par di essi dunque condannò Damaso tutte le rimanenti Heresie, che vagavano, di Sabellio, di Arrio, di Macedonio, di Eunomio, edi Fotino, escommunico tutti [k] quegli eziandio, che ò vivi, k Baron, ann. 373. ò morti havessero contrariato, ò contrariassero alla Fede del primo Gene- num. 13. ral Concilio di Nicea.

Manon gode lungo tempo Apollinare dell' aura della fazione, e della Morte di Apollifelicità della sua setta; conciosiacosache nel medesimo anno della celebrazione del Concilio egli terminò sua vita ludibrio del popolo, e oggetto di

Tomo I.

DAMASO.

Secolo IV.

Ser. de S. Eghrem .

DAMASO. 306 Secolo IV.

2 S Gregor, Nysfin risa a' Fanciulli. Decrepito in [a] età haveva fra molte scritture conse gnato Apollinare il Libro della fua nuova dottrina ad una femmina in Antiochia, allora discepola, mà che prima era stata sua concubina. Seppelo S. Efrem Siro, che per affare di Religione in quella Città allora si ritrovava, efintosi Apollinarista anch'esso, richiese un giorno alla Donna il Libro per non sò qual difficoltà, che disse, essergli sopraggiunta. Ottenuta la grazia, ritirossi egli in casa col Libro, e stesa sopra ognisuo foglio una tenacissima colla, e quindi sovraposto, e ripiegato un foglio con l'altro, venne à compaginare, e sigillar così bene carta con carta, che divenuto in verità un solo Libro indivisibile nelle sue parti, parea quel desso di prima; onde la femmina, à cui con mille ringraziamenti fù riportato, riposelo nella solita custodia del suo più secreto gabinetto, come Libro Divino. S. Efrem intanto avvenutosi appostatamente un giorno con Apollinare, e fatto in bel modo cadere il discorso a' punti di Fede, e da' punti di Fede ai soliti dubii, e dai dubii agli argomenti, montò in fine à contrariargli in modo, che divenne in breve quel discorso una formata disputa. Era quivi di già concorsa quantità di gente, avida di goder del dotto sdegno di que' due Competitori, e mostravasi parte, com' è solito, affezionata all'un partito, e parte all'altro. Apollinare, à cui l'età haveva debilitate le specie, e dall'altro canto la publicità del cimento haveva eccitati slimoli d'impegno, domandò al suo Avversario tanto tempo, quanto richiedevasi à mandar' à prendere il suo Libro, nel quale ritrovavansi le risposte adequate alle objezioni proposte; il quale non così tosto apparve, ch'egli alzatolo in alto mostrollo al Popolo, qual depositario della scienza, esantificato volume di nuove, e recondite dottrine. Mà non guari andò, ch'ei trovolle più recondite di quello, ch'esso medesimo si credesse; conciosiacosache volger voiendo il primo foglio, e con il primo foglio vedendo venirnon solamente il secondo, ma tutt' intiero il Libro, come se immobile fosse nelle sue parti, primane stupi, e poiritentando di separarne una pagina dall'altra, erinvenendolo sempre con la medesima ostinazione nel proposito di star saldo, doppo di havere invano adoperatatutta l'arte, e tutte le forze, reputandosi in fine schernito, e convinto dal suo medesimo parto, gittollo rabbiosamente à terra, calpestollo con dispregio, e suggendo più tosto che ritirandosi partissi quindi, seguitato dagi' improperii del Popolo sin dove giunger potè la voce, e la vista. Dicesi, che così vivamente egli si sentisse il cuor punto da cotal' impensato incontro, che malatofi, accorato ne morifle.

Bellissimo fatto di S. Melezio di Antrochia .

Sur. tom. I.

Mentre dunque proseguivasi in Roma la condannazione degli Apollinaristi, proseguiva Valente il suo viaggio, e la sua persecuzione in Asia contro i Catrolici, per dilatare in ogni partel' Arrianesimo. Da Cesarea erasi egli portato in Antiochia, della qual Città reggeva il Vescovado S. Melezio, Soggetto amabilissimo, in cuitrà molte egregie doti risplendevasopratutte quella della mansuetudine. Amavalo perciò quel Popolo con tanta svisceratezza di cuore, che non [b] contenti li Padri d'imporre b S. Io. Chrysost.de ai figliuoli il nome di Melezio, scolpivano, e dipingevano la di lui effigie sopra le porte della Città, per le case, e sin sù gl'istessi vasi delle mense, come se non si sapesser saziare di udirne il nome con le orecchia, e di goderne la figura con la vista. Volle Valente con la percossa del Pastore dispergere il Gregge, ed impose al suo Presetto, che accompagnatolo suori

Capitolo VIII.

delle mura di Antiochia con la sbirraglia in onta, & afficuramento della persona, quind'il mandasse in esilio. Ma nell'esecuzione dell'ordine hebbe il Prefetto à patir la penadella morte; conciosiacosache accorse irato il Popolo, e dato dimano à quell'arme, che suol presentare alla plebe un disordinato surore, scagliossegli impetuosamente sopra con una grandine di fassate, risoluto ò difinirlo, ò diritorgli quello, ch'era il cuore, e'l Padre della Città. Melezio allora non approvando il suo riscatto, toltasi d'indosso la veste, e con essa, e col corpo proprio ricoprendo quello del Presetto, Fermate Figli, diceva, non offendete il mio nemico, che mi hà obligato Christo di difendere; io sono il reo, egli l'innocente; ed in queste parole abbracciandolo di nuovo, e sempre seguitando à ripararlo dagl'insulti dell'irritato Popolo, diè campo al cocchio, che conducevali, di uscir suori del pericolo, e della Città. Manon per ciò che perì il Nocchiere, naufragò la nave diquella Chiefa; anzi che non mai più felice corfo fortì, che allor quando le roversciò sopra Valente quel fiero turbine di persecuzione; poich' ella [a] viddesi in un istante arricchita di moltigloriosissimi Martiri, che a Socr. 1. 4. c. 14. dispregiando i comandamenti di Cefare amaron meglio viver' esuli fra le Concorso in Anfiere, ò morir gloriosi fra' tormenti, che perder la Fede della Confessione tio hia di molti Nicena; ed allor sù, che in Antiochia concorsero, come in publico steccato, sin dalle solitudini della Palestina tant'insigni Anacoreti, chi per combattere contro l'empietà Arriana con le dispute, chi per animare i Cattolici à sostener generosamente la Divinità del Figlinolo di Dio, e chì per authenticar la Fede con attestati di prodigiosi miracoli, che operò Dio Arsa te, e sue ma-per mezzo loro per confonder l'Heresia. Fra questi il Vecchio, e Divino avalente de Valente. Atraate (con questo infiguetitolo [b] chiamato da Theodoreto) deposto b Theod. [1-4. c. 23. l'habito Monacale, e ricoperto di vilissimi panni colà si portò ad intraprendere l'Apostolico Ministerio della predicazione, ed in compagnia di altri Sacerdoti di Antiochia gran patimenti soffrì, e gran cose operò in beneficio di quella Christianita. Viddelo [c] un giorno Valente passar sotto le sene-c Idemibia. stre del suo Palazzo, e come ch'egli era desideroso di conoscerlo di faccia, un della Corte tosto notificoglicio con queste parole, Ecco Cesare quell' Afraate, ex cujus nutu pendet universa Civitas: e Valente, Ob Afraate, dissegli, dove sivà? A pregar Dio perte, e per il tuo Imperio, rispose seguitando il suo camino il Santo Vecchio; e soggiungendo come irato Valente, Dovevi, e poteviciò far nel tuo Monasterio senza uscirne, e senz'andar vagabondo per la Città; Io nel Monasterio vi sò stare, replicò incontanente Afraate, e vi sono stato, sin tanto che tu con le tue sceleratezze mi bai violentato ad uscirne per riparare al danno, che fai alla Chiesa di Dio. Un de' Corteggiani stimando offesa di Cesare la magnanima risposta dell'invitto Anacoreta, caricandolo d'inginrie, scese giustrettolosamente per le scale per oltraggiarlo col bastone; ma nello scenderle, sorpreso da un subitaneo giramento di testa, cadde precipitosamente ne' bagni caldi del Palazzo, dove subito resto arso, morto, e incenerito. Stupi Valente all'evidenza del miracolo, e tanto più persuaso rimase della Santità di Afraate, quanta maggior causa di stupore presentogli il caso, che siegue. [d] Ri-d Idem in Philoth, trovavasi nella Regia stalla de' suoi Cavalli un Puledro di primo morso, cap. 8. spiritoso, e sagace à segno, che andandone impazzito Valente, l'havea sopra gli altri differenziato nella magnificenza degli abbigliamenti, e nell' honore del cavalcarlo. Non sò qual male sopravennegli nel ventre, per

2 Idemibid.

D Theodol. 4. c. 25. Miracoli di Giu-

a Idem in Philot.

han Saba.

6ap. 2.

cui rendendoglissi impossibile l'esito degli escrementi, à hore mancava agitato da tormini, e abbandonato di forze. Fecelo curar Valente con ogni possibil finezza d'arte, mà sempre invano. Il Maestro di stalla Huomo Cattolico, epio, compassionando il Giumenro, e'l Padrone, pien di Fede condustelo un giorno ad Afraate, e con una schietta, e santa confidanza pregò il Santo Monaco, che con le sue Orazioni intercedesse salute à quel Regio Cavallo. Compiacquelo il Santo, e benedetta poch' acqua, che porse à bere al Giumento, ed untagli la pancia con poc'oglio, cheparimente benedì, rimandollo libero, e sano alla stalla. La sera al solito andollo à veder l'Imperadore, e rimiratolo tutt' intento à vorar' il pabulo, allegro d'occhi, agile di collo, co'piè battenti, e con pompa di coda, domandò, nè pur credulo a' suoi occhi, la causa di una tanta novità; che risaputasvelatamente, tacque per un poco stupido, e pensoso, e poi fra' denti quanto sol, suo mal grado, confessò, [a] Aphraatem esse virum admirabilem; conchiudendo l'Historico dital successo, che il concetto della di lui Santità obstitit, etsi instarent Adversarii, quò minus Homo Dei mitteretur in exilium. Nè di minore ammirazione si rese in questo medesimo tempo il miracolofo Giulian Saba, [b] che dalla necessità de' Fedelistaccato quasi à forza dalla solitudine del suo ritiro, portossi in Antiochia, e nel portarvifi prefervò prodigiofamente vivo dentro un profondissimo pozzo, incuicadde, il Figlinolo di una Vedova, e se medesimo con le sue Orazioni da mortale infermita, & altre molte divote persone da mal' invecchiati, & incurabili. Racconta questi stupendi miracoli Theodoreto nel [c] suo Filotheo, e soggiunge, che nel ritorno, ch' egli sece alla sua solitudine passando per Ciro piccola Città due giornate distante da Antiochia, trovò ivi il celebre Sofista Asterio, che insultava quel Popolo adoratore della Consustanzialità del Figliuolo di Dio; il che non potendo egli soffrire, secelo cader morto sul bel principio di una disputa, che havevano insieme

d Sozom. 1.6. c. 18.

e Theod. 1.4. c. 16.

Da Antiochia [d] portò Valente il furor della persecuzione nella Città di Edessa, dove abbattute tutte le Chiese della Religione Nicena, si congregavano i Cattolici à Ciel scoperto nella prossima Campagna à cantar laudi al Figliuolo di Dio nella celebrazione de' Divini Misterii. Riseppelo [e] Valente, ed applicando a' suo dispregio la divozione di quel Popolo, Egregia Costanza diè un pugno in saccia al Presetto Modesto, perche contro i suoi Regi co-del Popolo Cate mandi di tal novità permettesse, ed ordinogli, che armate le Milizie mettesse tolico di Edessa, mandi di tal novità permettesse, ed ordinogli, che armate le Milizie mettesse diè un pugno in faccia al Prefetto Modesto, perche contro i suoi Regicotutti à taglio delle spade, se di nuovo si unissero i Cattolici in quella divota Campagna. Divulgossi la sentenza, e come se tutti essi invitati sossero ad un fontuoso convito, non si vidde giammai maggior concorso di gente in quel luogo, che allora, cantando Hinni di Gloria alla Divinità di Giesù Christo, dal quale tutti allegri aspettavano per man degli Arriani la palma desiderata del Martirio. Modesto armò le Truppe, e à tutto corso colà si portò per eseguire il barbaro comando; ma nel portarvisi trovò un' ostacolo, che provò troppo duro à superarsi, cioè una Femmina, che sopraggiunse, con un piccolo Figlinolino in braccio, tutt'anhelante, e frettolosa, col vel del capo giù pendolone per la schiena, nulla curante nè dise, nè del figliuolo, e che solo mostrava agli atti, al moto, agli occhi di voler, come divorar la strada, per giunger presto in un tal luogo. Fermolla Modesto, & interrogolla, Dove, e perche così correndo ella si portal-

concertata sopra la validità della Cattolica Religione.

Capitolo VIII.

portaße? Da quei, rispose senza desister dal corso, che mi son compagni nella Fede, di cui voglio esfer ancor compagna nella morte. E perche condurpi quest' innocente Figliuolo? sogginnse attonito il Presetto; Per arricchire ancor lui della laurea preziosa del Martirio, ripigliò baciando il figlinolo la Donna; e in così dire ringagliardito il passo, riprese più che mai veloce il camino. Dicesi, che sorpreso Modesto dalla magnanimità di questa Donna, dando di volta verso la Città, da Cesare direttamente si portasse, e Sire, dicesse, sospesil'esecuzione dell'ordine, perche in effettuarlo nostra sarà la vergogna, e de' Cattolici la gloria; e quì si stendesse à lungo à raccontargli l'incontro, e la risposta della femmina, applaudita l' uno e l' altra da Valente stesso, che ne haveva ordinata l'uccissone. Non perciò tralasciò di volger lo sdegno contro gli Ecclesiastici in quella Metropoli, altri fottomettendone a'tormenti, altri mandandone in esilio, frà quali degni si resero di eterna memoria Barsa Vescovo della Citta, & Eulogio, e Protogene Preti, illustrati da Dio nelle loro relegazioni con attestazione di continui miracoli.

Mà nella Scithia incontrò Valente opposizione altrettanto più vigorosa, quanto men' aspettata. Brettannione [ a ] governava come Vescovo a Sozom, 1.6. c.22. quelle Chiese, il quale facea soggiorno in Tomi Città sù la sponda del B-ettannione del Mare di quella parte della Tartaria, che volge verso l'Euxino, ed ufficia- imperturbabilità, va appunto allora nella Chiefa Cathedrale, quando colà entrò l'Imperador con la Corte per udir da lui, di qual fede egli fosse. Alla richiesta rispose Brettannione più con fatti, che con parole, e quanto sol' alzate le mani al Cielo intonò la Confessione Nicena, e terminata, voltò le spalle, uscendo da quella Chiesa, per entrar, come segui, in un'altra, dove nulla curante di haver lasciato solo l'Imperadore, e la Corte nella Cathedrale, prosegui lieto gl' incominciati Ufficii. Cesare incontanente lo sè prendere, e condurre in esilio. Ma que' Tartari serociper natura, & inaspriti dall' onta di vedersi così ingiustamente rapire il lor Pastore, impazienti per un tanto aggravio, mandarono di propria autorità à richiamarlo, senza timore della presenza del Principe, e senza rispetto di quella convenienza, che, come Barbari, non conoscono. E Valente mostrò di approvar la loro risoluzione, ò per mancanza allora di sorze, ò per consiglio di differir-

ne in altro tempo la vendetta.

Nè solamente combatteva Valente con la presenza, e con l'armi in mano, ma alla lontana ancora con l'armi de'suoi Ministri, e con l'ampio, riano nella Chiese de la contra della Chiese della Chiese de la contra della Chiese de la contra della Chiese dell e spietato braccio della sua potenza. Et Alessandria sù un'horrido theatro della sua fierezza, sunestata dalle stragi, profanata da' facrilegii, e da ogni eccesso di barbarie. Doppo la morte del grand' Athanasio era stato affunto à quel Patriarcato Pietro, Prete di quella Chiefa, Soggetto avvantaggiato in età, e molto più in merito per indefesse satiche sostenute à gloria della Fede, compagno indivisibile del suo Santo Antecessore. Ma appena egli n'hebbe preso il possesso, che gli Arriani disdegnando diveder' su quel Soglio un' Ecclesiastico di tanto cuore, v' intrusero Lucio [b] Ille b s Greg. Naziani peritatis proditor, ille luporum pastor, ille per caulam transcendens latro, orat in laud. Hesecundus ille Arius, turbida illa, & amara eversio, ille impio sonte uberior fluvius, con questi degnititoli esaltato da S. Gregorio Nazianzeno. Esti più esecrabile il modo dell'intrusione, che la medesima intrusione; poiche in quell'hora appunto, in cui Pierro celebrava li divini Ufficii nella Tomo I.

sa di Alessandria.

310

\* Theod. 1. 4. e.20. Chiefa Theona, entrovvi armato [a] il Prefetto Palladio al faccheggio del Tempio, ed horridone sù l'ingresso, & abominevoli li sacrilegii: conciofiacosache li Soldati chi uccisero, chi calpestarono, chi precipitarno dall'alto delle finestre, e chì secero in pezzi, gittandone quà, e là con horrido spettacolo gli avanzi: stupraron le Vergini, ed allo stupro aggiunser l'obbrobrio di lasciarle ignude per le strade: estrassero dal ventre delle gravide Madri non intieri figliuoli, e come in trionfo ne portarono poi per la Città li Cadaveri disfigurati dalle ferite, e lasciati intepolti preda delle Bestie: si abusaron de' più nobili Garzoni, esopral' Altare medesimo, ch'è il Depositario del Corpo, e Sangue di Giesii Christo, come dapublico Proscenio, secero danzar Giovani in habito semminile, e quindiscesi salir sù Pergami, d'onde esortaron gli Uditori agli adulterii, alle ubriacchezze, e sin' al più detestabile vizio della Sodomia. Il nuovo Vescovo ritrovavasi presente, e con le mani applaudiva à queste nuove sunzioni della sua Chiesa. Pietro malamente ssuggi l'impeto degli Arriani, e de'Gentili, che di entrambi era composto l'esecrabile Clero condotto da Lucio in Alessandria, e con lungo, e penoso viaggio portatosi al sempre aperto ricovero di Roma, portò ancora seco molte vesti insanguinate, e molti sacri paramentilaceri, ch'egli gittò a' piedi del Pontefice, muti, & eloquenti Oratori della desolazione di quella Chiesa. Nè sù senza sollievo il ricorso, essendo che [b] Venit Romam Petrus, ut auxilium nancisceretur, quemadmodum etiam nactum ese scimus, mandando subito Damaso à quella volta un Diacono col conforto di paterna consolazione, e col più potente soccorso di caritatevoli sussidii. Ma il messo corse la medesima fortuna degli altri, preso dagli Arriani, frustato con le mani legate dietro le spalle, qual' indegno malfattore, e posto sopra unabarca con molti altri Ecclesiastici, [c] verberibus casi, lacerati, & tormentis affecti, ad metalla in Phano, & Proconneso amandati. Dicesi, che per opera, e consiglio del Papa fosse finalmente dagli Alessandrini scacciato Lucio, eriposto Pietro sul Trono, e che Bando Imperiale l'Heretico portatofi quindi à Costantinopoli per implorar' armi, & ajuto, l'une, el'altro gli fussero negate da Cesare, impotente asovvenirlo per la sollevazione de' Costantinopolitani, e per le incursioni prossime de' Barbari; e che sol' egli riportasse per sollievo del suo sdegno un Bando Imperiale, d S. Hier. in Chron. [d] che li Prefetti d'Oriente à uccidessero tutti li Monaci, à li forzassero, deposto l'habito, à cingerspada, e portarsi alla guerra, angariati da patimenti, e vituperati anche nel nome, venendo eglino nel Bando chiamati [ e ] Ignavia sectatores, qui desertis civitatum muneribus captant solitudiorionibus C. Theod. nes, ac secreta, & specie Religionis cum catibus Monachorum congregantur. Onde la dispersione di quegl'illustri Servi di Dio sù grandissima, e a lungo deplorata da [f] Ruffino nella sua Historia, e da [g] S. Basilio nelle sue

Suffidio caritate vole del Pontefice agli Aleffandrini.

b Idemibid.

\* Socr. 1.4.6.30.

contro i Monaci.

e L.63. de Decu-1. 26.

f Ruff. 1 2. c. 3. g S. Rafilepift.19. lettere.

Combattimento, Ipaventofa di Valente.

ribus in locis emenn. 108. & feg.

Mà Valente, che l'haveva presa così baldanzosamente con Dio, siì prelagii, e morte prelo al passo così improvisamente da Dio, che raro altro fatto leggesi di maggior' horrore nell' Historia, e di maggior documento à quei, che abufandosi della potenza dell'Imperio, la convertono malamente contro la h Sozom. 1.6, c. 37. Religione, e contro la Chiesa. Trà le populazioni prossime [h] à Costanquem tamen plu- tinopoli verso il Settentrione si annumerano i Gothi, gente convertita dal dat Box. anno 370. Gentilesimo alla Fede Cattolica da Vulfila, che poi su primo lor Vescovo primo inventor delle Lettere Gothiche, e primo traslator della Scrittura

in quella lingua. Theofilo susseguentemente altro lor Vescovo intervenne al Concilio Niceno, e continuarono i Gothi nella professione Cattolica, sin tanto [a] che parte di essi siì pervertita alla Setta Antropomorfitica da Au- 2 Vediil Pontif. di deo, & all' Arrianesimo [b] dall'Imperador Valente, allor quando egli ac- b Theod, 1.41. wit. corso all'ajuto del Rè Fritigerne Competitor di Athalarico nel Regno della Gothia riceve da essi per gratitudine del somministrato soccorso la confessione della fede Arriana. Mà indi à pochianni desideroso Valente di esterminar quella Gente, che spetso desolava i confini dell'Imperio Romano, con pessimo consiglio risolvè di uscirgli incontro, e batterli, in occasione appunto [c] che il medesimo Rè Fritigerne poco quindi lontano da e Ammian. 1. 31. Costantinopoli co' suoi Gothi campeggiava, poderoso di animo, e di sorze. Gli ammannimenti Imperiali furono tali, quali richiedeva la grandezza dell'impresa, e la ferocia de'nemici. Mà due funesti presagii sopraggiunfero, da' quali fu à Cesare apertamente denunziata l'ira di Dio, e la sua morte. Era nel Regio esercito Trajano nobil Capitano, e Cattolico di Fede, che in non sò qual'altra fazione rimasto perdente in una zusfa, sù in quest'occasione degradato da Cesare, e pungentemente ripreso di viltà, e di codardia. Al rimprovero [d] con brevi, e liberi sensi rispose a Theod. 1.4. c.29. Trajano, Nonio sono stato vinto, ò Cesare, mà tù da tè medesimo ti sei fatta scappar di mano la Vittoria; tù, che non desisti di far guerra alla Divinità del Figliuolo di Dio, tù contro di tè porgi ajuto a' Barbari tuoi Nemici; onde da tè offeso il Cielo, contro di tè si volge, e combatte, [e] Deum e Idemibid. semper seguitur Victoria, & adeos accedit, quibus Deus se Ducem prabet; & il prognostico di un Capitano su confermato dall'altro di un' Eremita. [f] Viveva in piccola Cella ritirato à vita del tutto celeste suor della porta f Idemibid. c. 20. di Costantinopoli il Monaco Isacio, quando allor che vidde uscir Valente dalla Città, E dove vai, disse all'Imperadore, tù che sei privo dell'ajuto di Dio, contro il quale guerreggi sempre; e combatti? Egli hà mossi i Barbari à tuo danno da lontanissime parti, perche tù all'offesa del suo Figliuolo hai armate le lingue de tuoi perfidi Arriani. [g] Desine tu bellum contra eum g Idemibid. facere, & ipse bellum contra te commotum sedabit: Che se dispregierai il mio consiglio, rerum eventu experiere, quam durum sit contra stimulum calcitrare; pou he nè tù vivo tornerai dalla guerra, e tutto quest' Esercito rimarrà preda de' Gothi. Sollecito nella marchia, quanto fol rivolto al Monaco trà disprezzo, erabbia rispose Valente, Ritornerò à tuo dispetto, e col fartiuccidere, properò falsa la tua predizione. Uccidimi pure, replicò allora con voce chiara, e sonora Isacio, se haverai tempo di riconvenirmi del falso. Con quest'infausti augurii spinto avanti l' esercito, e rigettate le richieste de' nemici, che supplichevoli domandaron pace, presso Adrianopoli à Campo aperto egli investilli, più baldanzoso per surore, che cauto per configlio; poiche il venir' esso alle mani, e'l suggire, su così tutt' una cosa, che non ben discerner si potè, se quello sosse combattimento, ò suga. Egli ò pugnando, ò ritirandosi, trasitto da un dardo ricovrossi esangue in una prossima Capanna, più tosto vago di evitar la prigionia, che la morte. Li Gothi, che con la vittoria infeguivano i fuggitivi, e in trapatlando incendiavano Case, e Ville, e quanto loro si offeriva d'avanti, incontratisi in quella rustica Capanna, le dieder suoco, e trascorsero. Alzossi impetuosamente subito in quell'arido pabulo un'incendio di fiamme, che incontanente [b] arfero vivo Valente, potendone appena campar uno Scu- h Anno 378. die

DAMASO. Secolo IV. 312

diere, che portò l'avviso à Costantinopoli della desolazione del Campo, a Weighthire, c.50. e dell'horrenda morte dell'Imperadore. [a] Nell'hora appunto, che questo gran fatto successe, tutto pien dispirito Profetico correndo Isacio per le strade di Costantinopoli, andava esclamando, Nunc Valens igne torretur, b Ammianolist. & nares profluentem ab eo ingratum odorem sentiunt; & [b] in Antiochia, Città lontanissima dal luogo della battaglia, non si sà da qual motivo eccitato sollevossi dal Popolo questa uniforme imprecazione, Vivus ardeat Valens. E così terminò la vita, el'Imperio Valente, vinto da' Gothi pervertiti da lui nell' Arrianesimo, ed incenerito da Dio irritato contro di lui

nella Divinità oltraggiata del suo Figliuolo.

c.S. August.contra Pauft. 1.5. c. 6.

Roma di Costan. zo Manicheo.

Tinsad.

h L.z. ne S. Bapt. sterctur.

i Suzam. 1. -. c. I.

k Idemibid.

L.5. de Har.C. Thiod. & cod. tit. C. lustin.l.2.

thoi. C. Torod.

Mentre impunemente vagava per l'Oriente l'Arrianesimo, penetrò insenfibilmente in Roma la peste Manichea, portata in quella Reggia dall'Africa, che di già tutta n' era infetta. [c] Costanzo Huomo ricco di denari, ma povero di Fede, fatta unione di gente venale spargevane occultamente il veleno, predicando l'astinenza da' cibi vietati, e'lparco sonno in letto di-Conversione in fagiato, e compensando rigori intimati con la dolcezza delle monete, che profondeva largamente in vantaggio di chi più fi cruciava; in modo tale che li professori dell'empia austera Setta eran riconosciuti per Roma dalla magrezza della faccia, e corfe quindi l'adagio, che chi vedevasi d S. Hier. epift, 22. pallido, esmunto, quegli dicevasi Manicheo, [d.] Quem viderint pallentem, atque tristem, miserum, & Manichaum eum vocant. Cosi S. Giroiae s. Aug, loc, cir. mo. Mà [e] non lungi andò, che abjurata l'Herefia ritornaffe Costanzo Bandi In periali alla communione Cattolica, o convinto dalla l'Imperiali Alla Contro gli Here- na, ò atterrito dall'Imperial' Editto di Valentiniano, che governava l'Imf L. 3. de Har, C, perio d' Occidente, e che comandò, [f] Ubicumque Manichaorum conventus, vel turba hujuseemodi reperitur, Doctoribus gravi censione mul-Etatis, domus, & habitacula, in quibus prophana institutione docetur, Fisci juribus indubitanter adsciscantur. Qual Cattolico Bando su ampliag L.4. de Har. c. to poi contro [g] gli Arriani da Graziano successor di Valentiniano, e contro [b] i Donatisti, a' quali sù ordinata la restituzione delle Chiese da essi involate, e tolte a' Cattolici. Ed essendo pur'allora succeduta la morte di Valente, il medesimo Imperador Graziano rivocò [i] tutti li passati Bandimenti publicati da qualunque Imperadore contro i Cattolici, concedendo libero il ritorno a' Vescovi alle loro Chiese, [k] Legemque tulit, dice di esso Sozomeno, ut quisque libere quamcumque Religionem, quemcumque cœtum vellet, sectaretur, exceptis Manichais, Photianis, & Eunomianis; e promulgò poi contro generalmente tutte l'Heresie quella nobilissima Costituzione, che comincia, [1] Omnes vetita legibus divinis, & Imperialibus Hareses perpetuò conquiescant. Nè con minor gloria, & augumento della Cattolica Religione il Gran Theodosio, che successe à Valente nell'Imperio d'Oriente, diè saggio al Mondo della sua incorrotta credenza, ponendo freno all'Herefie con falutevoli, e potenti ordinazioni, m Baron, ann. 380. frà le quali quella si è degna di egregia laude, che vien dal Baronio [m] chiamata Aurea, che sol tanto da' Cattolici creder si dovesse, quanto r L.2. de Fide Ca- credevasi, ed insegnavasi dal Pontesice Romano, [n] Cunttos populos, dic'egli, quos clementia nostra regit temperamentum, in tali volumus Religione versari, quam divinum Petrum Apostolum tradidisse Romanis, Re-

ligio usque nunc ab ipso insinuata declarat, quamque Pontificem Damasum segui claret, & Petrum Alexandria Episcopum, Virum Apostolica Sancti-

tatis:

Capitolo VIII.

tatis: boc est secundum Apostolicam doctrinam, Evangelicamque disciplinam, Patris, & Filii, & Spiritus Sancti unam Deitatem sub parili majestate, & sub pia Trinitate credamus. Hanc legem sequentes, Christianorum Catholicorum nomen jubemus amplecti: reliquos verò dementes, vesanosque judicantes, Haretici dogmatis infamiam sustinere, nec Conciliabula eorum Ecclesiarum nomen accipere; Divina primum vindicta, post etiam motus nostri, quem ex calesti arbitrio sumpserimus, ultione plettendos; & altrove: [a] Qui divina legis sanctitatem aut nesciendo confundunt, aut negligen- a L.25.de Episc.& do violant, & offendunt, sacrilegium committunt. Indi con Imperial Diploma egli denunziò l'esilio à tutti gli Hereticinel tenore, che siegue, b L.6. de Har.C. [b] Nullus Hareticus mysteriorum locus, nulla ad exercendi animi obstinatio- Theod. ris dementiam pateat occasio. Sciant omnes, etiam si quid speciali quolibet rescripto per fraudem elicito ab ejuscemodi hominum genere impetratum est, non valere. Arceantur cunctorum Hareticorum ab illicitis congregationibus turba: unius, & summi Deinomen ubique celebretur. Nicana sidei dudum à Majoribus tradita, & dipina Religionis testimonio, atque assertione firmatæ, obserpantia semper mansura teneatur. Photianælabis contaminatio, Ariani sacrilegii venenum, Eunomiana perfidia crimen, & nefanda monstruosis nominibus auctorum prodigia sectarum, ab ipso etiam aboleantur auditu. Is autem Nicana assertor Fidei, Catholica Religionis verus cultor accipiendus est, qui mnipotentem Deum, & Christum Filium Dei unum nomine confitetur, Deum de Deo, lumen de lumine, qui Spiritum Sanctum, qui id quodex summo rerum parente speramus, accipimus, negando non violat: apud quem intemerata fidei sensus viget, incorrupta Trinitatis indivisa substantia, qua Graci assertione verbi soia reste credentibus dicitur. Has profecto nobis magis probata, hec veneranda sunt. Qui verò issdem non inserviunt, desinant affectatis dolis alienum veræ Religionis nomen assumere, & suis apertis criminibus denotentur, ab omnium submoti Ecclesiarum limine penitus arceantur; cum omnes Hareticos illicitas agere intra oppida congregationes vitemus. Ac si quid erectio factiosa tentaverit, ab ipsis etiam Urbium manibus exterminato furore propelli jubemus, ut cunctis Orthodoxis Episcopis, qui Nicanam Fidem tenent, Catholica Ecclesia toto Orbe reddantur. Così Theodosio contro gli Heretici.

Questo terribil Bando sù il primo lampo di quella procella, che scari- Risolutione dell' cò il nuovo Cesare contro gli Arriani, per cui viddesi restituito il Sole della Imperado: Theo-Fede all'Oriente. Ecertamente non men deve il Christianesimo alla Spa-Parrianesimo. gnaper haver ella dato alla Chiefa il gran Pontefice S. Damaso, che all'Imperio il Grand'Imperadore Theodosio, meritamente [c] augurato con mol- c Aurel, Vid. in te predizioni à ristabilir lo stato sconvolto del Mondo, e datoci da Dio an-Theod. che con l'indicazione [d] delle prime quattro lettere del suo nome. Risoluto d'Theodossus diciegli dunque di volger tutta la forza della sua potenza à debellar gli Here-tur a Deo datus, tici, come l'havean rivolta Costanzo, e Valente à distruggere i Cattolici, initiatur bis Grac. determino per prima sua operazione il ritoglier le Chiese agli Arriani, e quatuor luteris il ridurle nell'anticoloro splendore, come le haveva lasciate il Gran Co. E. O. A. il ridurle nell'anticoloro splendore, come le haveva lasciate il Gran Costantino. E in elecuzione del proposito portatosi à Costantinopoli [e] im- e Sozom, lib.7.c.5. pose à Demosilo Vescovo della Città, che ò lasciasse la Fede Arriana, ò quella Chiesa. Demosilo al tuon del comando ritirossi subito à vita privata, ostinatonell'Arrianesimo, che professava. I Cittadini assuefatti alla libertà dell'Heresia, e da questi principii di governo prevedendo la rettitudine

2 S. Greg. Naz.in earm. de vita fua

Fatto herolco de

zianzeno.

Secolo IV.

314

del futuro, impazienti à esser raffrenati ne' termini del giusto vollero sar loro prova di prohibir a'Cattolici con l'arme in mano l'ingresso nella Chiesa; mà servendo di grand'arme à Cesare il sol contraporsi ad essi con la dimostrazione publica del suo impegno, entruovvi con Gregorio Nazianzeno, ch'egli haveva destinato al posto di quel Vescovado, fremendone tacitamente il Popolo, ch'empi di pianto tutta la Città, per veder gittate à terra in un giorno le machine di più anni. Quindi non havendo egli nè animo, nè forze per ostare à un Cesare, che risolutamente voleva essere ubidito, con vile, & indegno ripiego si rivosse contro il nuovo Pastore, come se tolto esso dal Mondo, sosse con lui per perir parimente tutta la Religione Cattolica. [a] Ritrovavasi Gregorio malato in letto di nonsò S. Gregorio Na. qual indisposizione, quando concorrendo à folla i Cattolici nella sua Cella per congratularsi seco della seguita elezione, si ascose confusamente trà essi un Sicario Arriano, che attento all'opportunità di ucciderlo, vedendo ritirati li concorrenti, gli si avvicinò per effetuarne il disegno; mà nell'atto dell'eseguirlo, con improvisa mutazione gittoglisi avanti inginocchione, ed abbracciatigli, estrettigli li piedi, Io, Padre, sono il Sicario, disse, destinato dagli Heretici per ucciderti, se la tua vita non fosse cosi visibilmente custodita da Giesù Christo, che in un'istante mi ha convertito da colpevole in penitente; perdon ti chieggio del fallo, risoluto sì, manon commeßo; & in questo dire duplicando gemiti, e singulti prostroglisi tutto boccone in terra, reo confesso, e contrito. Alzo prima le mani al Cielo in ringraziamento à Dio S. Gregorio, e quindi, Ergiti, diffe, à Figlio: Propitius tibi sit Deus, tibique ignoscat, qui me servavit: Hocque solum pro noxa peto, ut Haresim execrans, meus sias. Qual'heroico atto di generosa mansuetudine divulgato per la Città intenerì il cuore eziandio ostinato de'suoi nemici.

Concilio Generale di Costantino.

b Socr.lib. s.e. 8.

c Scer. Theod. So. 20772

Mà l'elezione di Gregorio alla Chiefa Costantinopolitana richiedendo confermazione da'Vescovi, risolvè Cesare la convocazione di un Concipoli, e suo corso. lio Generale per render nel medesimo tempo più suntuosa la sunzione, e più publico il suo offequio verso il Pontefice, il quale per anathematizar l'Herefia di Macedonio, haveva con lui passati premurosi ufficii, acciò in tanta prosperità del nuovo Imperio, e intanta speranza di accrescimento della Religione Cattolica seguisse ancora con consenso universale di tutto il Christianesimo una così necessaria condanna. E destinò Theodosio per il congresso la medesima Imperial Città di Costantinopoli, nella quale [b] convennero cento cinquanta Vescovi Cattolici, e trentasei Macedoniani, tratti al Concilio dalle persuasive di Cesare, che sperò di ridurli alla riunione con la Chiesa. [c] Trè antichi Historici nella descrizione di questo gran Sinodo non fanno alcuna menzione del confenso Pontificio per la convocazione di esso, deducendo quindi alcuni moderni Scrittori, ch'egli si congregasse senza participazione del Papa, con quelle perniciose conseguenze, le quali andando direttamente à ferir l'autorità del Pontefice, vengono nel medesimo tempo à distrugger quella de'Concilii. Mà malamente argomentafi dalla pretermissione del racconto alla negazione del successo, ed altro si è il non riferirlo, altro il negarlo, come appunto succede nel nostro proposito. E primieramente Theodoreto non solamente non nega il consenso Pontificio per la convocazione del Concilio, ma rapportando la lettera, che i Padri di Costantinopoli scrissero al Pontesice

Capitolo VIII.

S.Damaso, per bocca di essi egli medesimo apertamente conseila, che il Papa fit il primario confultore, e promotore dell'adunanza, per mezzo però delle lettere Imperiali di Cesare, [a] Et nos, dicon'eglino, ut propria lib.5.c. 9. membra convocastis per litteras Dei amantissimi Imperatoris. Socrate medesimamente asserendo nel Capitolo decimo terzo del suo secondo Libro Prohibere Ecclesiasticum Canonem, ne Decreta absque sententia Romani Pontificis in Ecclesus sancirentur, non può egli ritrattars, e negare l'assenso del Pontefice Romano nell'adunamento di tanti Padri, congregati non per formare un Decreto in qualche Chiesa particolare, mà per condannar l'Heresie di Arrio, di Fotino, di Apollinare, e di Macedonio, che impugnavano i più alti Misterii della Religione Christiana. Qual'asserzione eziandio chiaramente rattifica Sozomeno nel Capitolo nono del terzo Libro della sua Historia. Onde l'haver'essi suppressa la particolarità del consenso Pontificio nel racconto di questo Concilio, devesi attribuire à pretermissione di una cosa notoria, e certa, e senza la quale si sarebbono ren-ò riprovazione di un Jus, come s'egli fosse preteso, mendicato, & incerto. Particolarmente quando al contrario militano à favor della verità testimonianze authentiche della medesima antichità. Dicesi nel Sesto Sinodo. b Maximus Theodosius Imperator, & Damasus fidei adamas obstiterunt b Sexta Macedonio. In un Codice antichissimo della Bibliotheca Vaticana riferi- ad, 18, scesi l'istesso, e confermasi in altro simile di S. Maria Maggiore con queste parole, [c] Sententiam de damnatione Macedonii, & Eunomii Damasus c Apud Bar. on. confirmari pracepit etiam in sancta secunda Synodo, qua pracepto, & au- 381,n.19. Etoritate ejus apud Constantinopolim celebrata est. Da' quali attestati de' medesimi trè accennati Historici, e di Codici antichissimi scritti in età prossima à quel Concilio, non appar ragione, che debbasi presentemente porsi in dubbio un punto non giammai per l'adietro controverso, e di riconvenir di poco avveduti Scrittori nobilissimi con quelle parole, che habbiam di fresco lette in una per altro eruditissima Tavola Historica, [d] Ce Concile sut d'Iable Historique convoque sans la participation du Pape Saint Damase, selon Socrates, Theo-pite Truillot imdoret, e Sozomene, quoyque Baronius, & Binius sojent sans aucun fondement prime en Rennes d'un sentiment contraire. Riceve dunque [ e ] S. Gregorio da'Padri di e An. 1893. quel Concilio la confermazione del Vescovado, ch'egli, appenaricevuta, rinunzio, rituratosi a vita privata nella Cappadocia, d'ond'era nativo, tutto intento à Dio, & allo studio delle divine Scritture. Si procedè poi alla discussione de punti più essenziali concernenti alle materie di Fede, e l ettasi in primo luogo la formola, che S. Damaso in nome di tutti li Vescovi Occidentali haveva trasmesso agli Orientali, che sù [f] quella medesima, f Apud Bar. an. con cui si anathematizzò nel Concilio di Roma l'Heresia di Macedonio, que' Padri concordemente condannarono Macedonio, e li Macedoniani, e con egual'esecrazione li Sabelliani, Eunomiani, Arriani, Se-miarriani, Foziani, & Apollinaristi con i loro Autori, e Fautori. Indi cedonio, e di alapprovossi la consessione Nicena; e perche i Padri Niceni havevan parlato sti Heretici. con qualche scarsezza della Divinità dello Spirito Santo, essendo che in quell'età non era surto Heretico, che havessela bestemmiata, li Padri Costantinopolitani aggiunsero al Simbolo alcune parole declarative, che lo Spirito Santo era della medesima sostanza col Padre, e col Figliuolo, vero Dio com'essi, e non ministro, eservo di Dio. Stese [g] l'aggiunta di que-

DAMASO. Secolo IV.

ste parole S. Gregorio Nisseno in questi precisi concetti dinotanti la Divinita dello Spirito Santo, Dominum, & rivificantem, ex Patre procedentem, cum Patre, & Filio coadorandum, & conglorificandum, qui locutus est per Prophetas. Ond'ella letta in Concilio, [a] Omnes Reverendissimi Epia In affis Concil. scopi clamaverunt, Hac omnium fides, hac orthodoxorum fides, omnes sic credimus. Assicuratala credenza Cattolica nell'articolo massimo dello Spirito Santo, si proposero molte materie per il regolamento delle Chiese particolari di Oriente, ed alcuni di que'Vescovi ò per jattanza della Nazione Greca, o per ambizione della persona propria, motivarono un punto sertile d'insinite diffenzioni, il quale benche fosse di nome, indicava però gran cose, onde poi tenne in lunga torbidezza la Chiesa Latina con la Greca, e non mai quietato, mà sol'interottamente sopito, e che in altri tempi risorto rinovò procelle importune sin quasi per sei Secoli intieri; e questo siì la formazione, overo intrusione di un Canone, che su il terzo, in cui dichiararono la Sede Costantinopolitana superiore à tutte l'altre Sedi Patriarcali doppo la Romana: Canone Seminario di contenzioni, e di cui converrà Nuovo Bindo spesse volte rinovare la memoria in quest'Historia. Theodosio per dimostrar Imperiale contro la sua ferma determinazione per estirpar dall'Imperio l'Heresia, insistendo ne'medefimisentimenti del Concilio, promulgo un bando nel tenore, che b L. 8. de Har.c. fiegue, [b] Nullum Eunomianorum, atque Arianorum, vel ex dogmate Aetii in Civitatibus, vel agris fabricandarum Ecclesiarum copiam habere pracipimus. Quod si temere ab aliquo id prasumptum sit, domus eadem, ubi hac constructa fuerint, qua construi prohibentur, fundus etiam, vel privata possessio protinus Fisci nostri juribus vindicetur, atque omma loca fiscalia statim fiant, que sacrilegi bujus dogmatis vel sedem receperint, vel mie L. M. de bar. C. nistros. Così egli, estendendo con altro [c] bando le pene contro i Manichei, Encratici, & Hydroparasti, quali dichiarò infami, & incapaci di testare, e di succedere à qualunque heredità: collegando questo Cattolico Monarca le sue armi temporali con le più tremende degli Ecclesiastici in oppressione eterna dell' Heresia. Terminato il Concilio con d Theod. lib.5.c 9. questa pompa di Canoni, e di Costituzioni, spedirono [d] i Padri al Pontefice la lettera Conciliare, ripiena anch'essa di Greca jattanza, quale accompagnarono con la spedizione di alcuni Legati, acciò con l'efficacia della viva voce, e con lo stimolo della presenza inducessero Damaso all' Concilio Roma. approvazione di quanto essi havevano stabilito circa alcune materie, che no convocato per tendevano piu tosto al bene lor proprio, che al commune. Il Papa con savio configlio, non volendo pur'allora esacerbar'i Greci, che venivano con tanta unione di sentimenti dal fulminar l'Heresie, e dall'accettar la Fede Nicena, prolungando il richiesto consenso, rimeste l'affare al Con-

cilio di Occidente, intimato in Roma, acciò il beneficio del tempo rendesse i Greci più sacili à ritrattarsi, e i Padri Romani più cauti a risentirsi.

Mài Vescovi Orientali [e] col pretesto di lontane inutiliscuse ssuggendo la Giudicatura di Roma, fu necessitato il Pontesice a proseguire il Sinodo, in

cui oltre a molti Prelati [f] Latini d'infigne ricordanza, concorsero an-

cora alcuni della Grecia, e trà esta [g] Paolino di Antiochia, e S. Epifanio

di Costanza, co'quali, richiesto da Damaso, da Costantinopoliportossi

Me [ b ] Roma, dic'eglidise, cum Sanctis Pontificibus Paulino, & Epipha-

nio Ecclesiastica traxit necessitas; & altrove, [i] Cum in chartis Ecclesiasticis

Jupa-

gli Occidentali in Roma.

Contintin.

gli Heretici.

Theod.

Thied.

· Sozam.!. 7.c.11.

\$ S. Ambr. di Mi-Lane , Valer ... no a' Aquingatic. & Thodali. ce.

h S. Hier. epi de la Roma il gran Dottor S. Girolamo in ufficio di Secretario, e Configliere: Ro Con ilio. 1 Id. m epift. 11.

Invarem Damasum Romana Urbis Episcopum, & Orientis, & Occidentis Syno-

dicis consultationibus responderem.

Passava già da molto tempo una sincera, e dotta corrispondenza di sua antica corrilettere frà S. Damaso, e S. Girolamo, e l'uno si era di già reso ammira- Damaso. bile all'altro per sodezza di sentimenti Cattolici, e per dottrina di consumata erudizione; [a] Dormientem te longo jam tempore, così Damaso scrisse à S. Girolamo in notificazione dell'amicizia, che trà essi passava, a Apud S. Hiers legentem potius, quam scribentem quastiunculis ad te missis excitare disposui, non quo & legere non debeas ( hoc enim veluti quotidiano cibo alitur, & pinguescitoratio ) sed quo lectionis sit fructus ipse, si scribas. Itaque quoniam Etherio Tabellario ad me remiso, nullas jam te epistolas habere dixisti, exceptis his, quas aliquando in Eremo dictaveras, quasque tota aviditate legi, atque descripsi, & ultro pollicitus es, te furtivis noctium operis aliqua, si vellem, pose dictare; libenter accipio ab offerente, quod rogare volueram, si negasses; neque ullam puto digniorem disputationis nostræ confabulationem fore, quam si de Scripturis sermocinaremur inter nos, idest ut ego interrogem, tu respondeas, qua vita nihil puto in hac luce ju- dis. Girolamo in cundius, quo anima pabulo omnia mella superantur. E questa trà le molte Roma. si è una lettera, che S. Damaso scrisse à S. Girolamo, avanti che S. Girolamo si portatse à Roma al servizio del Pontesice. Non è credibile poi, quanto la presenza superasse la sama, e quanto soave sosse l'unione de'corpi, se tanto grande era quella degli animi. Roma talmente gode all'arrivo di questo suo nuovo grand'Hospite, che il medesimo S. Girolamo volendone descrivere il gaudio, dice, [b] Totius in me Urbis studia consonabant, b S. Hier. epist. 99. omnium penè judicio dignus summo Sacerdotio decernebar : beata memoria Damasus meus sermo erat: dicebar Sanctus, dicebar humilis, & disertus. E con ragione; conciosiacosache risplendevano in lui egregie doti di virtù; Prosessione di vita sempre Cattòlica, Ritiramento dal Mondo srà le solitudini della Siria, Perizia di lingue, Avvenenza di tratto, Studio indefesso, e nello studio progressi immensi, e tutto ciò, che obligò un S.Agostino à confessare, [c] Quamquam secundum honorum vocabula, qua c S.Aug. april S, jam Ecclesia usus obtinuit, Episcopatus Presbyterio major sit; tamen in multis rebus Augustinus Hieronymo minor est. Ed al concetto corrisposero così bene l'opere, ch'ei fece in Roma nel breve spazio di men di trè anni, che dimorovvi, che chi paragonar volesse il tempo con le satiche, sarebbe necessitato ad asserire, ò l'une esser minori, ò l'altro maggiore del vero. Poiche Damaso avvanzato nelle scienze, e sempre più avido di apprenderne altre nuove, tenne in continuo moto di dispute quella vasta mente; edi Romani, come ad Oracolo, à lui concorrevano con tanta assiduità, e in tanta assluenza, che allor sù, che viddesi il Santo quasi assediato dalla Nobiltà più illustre, e dalle Dame più pregiate di quella Città per apprender da un tal Maestro i più rassinati documenti della persezione Evangelica, [d] Penè triennium cum eis vixi, dic'egli di se, multame ds.H.er. mif 29. Virginum crebrò Turba circumdedit : Divinos Libros, ut potui, nonnullis sapè diserni: Lectio assiduitatem, assiduitas familiaritatem, familiaritas fiduciam fecerat; Ma con quanta schiettezza, e'verecondia, egli medesimo soggiungelo, [e] Dicant, quid unquam in me aliter senserint, quam Chri- oddem ibid. stianum decebat? Pecuniam cujusquam accepi? Munera vel parva, vel magna non sprevi? In manu mea as alicujus insonuit? Obliquus sermo, ocu-

lus petulans fuit? Eciò, che maraviglia maggiore recar deve, si è, come un'Huomo, di cui Papa, Ecclesiastici, Cavalieri, e Dame, e Popolo, ciascun ne voleva sua parte, e che attualmente allora trovavasi occupato nel faticoso ministerio della Secretaria Pontificia, pur così bene con la ferace vivacità della mente compensasse alla scarsezza, & alli difetti del tempo, che in que'pochi più tosto mesi, che anni della sua dimora in Roma, quivi compose, e publicò li laboriosi Trattati de Osanna, de Filio prodigo, l'appendice all'altro de Seraphim, de Custodia Virginitatis ad Eusthochium, in Libro contra Luciferianos, la traslazione delle due Homilie di Origene il Cantica Canticorum, l'emendazione dell'Edizione de quattro Evangelii, quella del Salterio di David secondo la versione de' settantadue Interpreti, li Canoni della Concordanza Evangelica, e li poderofi Commentarii contro Helvidio precursor di Gioviniano, Heretici disozzi errori, e nuovi Carpocrati di luffuria.

Helvidio , sue qualita, & Here-

resia. Helvidio precorse Gioviniano e nell'empietà, e nel tempo: ambedue discepoli della Scuola di Auxenzio di Milano, Vescovo Arriano condannato da Damaso nel primo Concilio, ch'egli tenne in Roma à quest'esa S. Hier, cont. fetto. Fin egli nemico giurato della Verginità, sostenendo [a] Ejusdem esse gloria Virgines, ac maritatas: Herefia direttamente contraria à quanto

E sù provido il Cielo dar'à Roma un tanto Dottore, quando appunto in mezzo à Roma vomitò l'Inferno questi due esecrabili mostri di He-

Helvid.

b 1 ad Corinth. 7. scrisse S. Paolo [b] nella sua prima lettera ad Corinthios, in cui l'Apostolo esalta di gran lungala Virginita sopra il Matrimonio. Quindi tant'oltre avanzossi l'empio bestemmiatore in temeraria baldanza, che negò la Verginità doppo il parto alla Vergine Madre di Dio. Era egli Huomo di animo, e di nascita indegnissimo, e perciò deriso da S. Girolamo, cherivolto c S. Hier. cont. alui, [c] Quiste, oro, dice, ante hanc blasphemiam noverat? Quis dupondii

Helvid.

supputabat? Consecutus es, quod volebas: nobilis factus es in scelere. Ego ipse, qui contrate scribo, cum in eadem tecum Urbe consistam, albus, ut ajunt, aterve sis, nescio. Lesse questo Libro il Pontefice, & approvollo; e come gareggiando con sì nobil'emulo nella difefa della Verginità, e nell'eloquenza dell'Orazione, compose anch'ei alcuni nobili Trattati in Versi, e in Prosa in lode de'Celibi, de'quali sa menzione il medesimo S. Girolamo, che chiama Damaso [d] Vir egregius, & eruditus in Scripturis,

& S. Hier . cpiff. 50.

& Virgo, & Ecclesia Virginis Doctor. Tuttavia, come che ciascun'è buono à far male, Helvidio tutto che ignobile fosse, e di condizione tanto vile, chenèpur sapevasi, qual'ella si sosse, in una materia appetita, com' è la dissolutezza del senso, perverti in Romaparecchie Dame, che havevano à Dio confacrata la loro Verginità, inducendole à sposarsi con la pere s. Aug. in lib.ve- suasione, ò per meglio dire con la perversione di queste parole, [e] Tu

? -act. 116.2.5.22.

ergo meliores, quam Sara? melior quam Susanna, sive Anna? Come se l'essenza del buono consistesse nell'elezione del menbuono, e nella riprovazione dell'ottimo. Conchiude S. Agostino, [f] Huic monstro, cioè ad Helvidio, Sancta Ecclesia, qua Roma est, cioè S. Damaso, sidelissime, or

filemibid.

fortissime restitit. Mà fiì più esecrabile Gioviniano, e perciò più vivamente peleguitato

Ma si più electabile Gioviniano, e percio più vivamente peregintato dalle invettive di S. Girolamo. Haveva costui menata sua vita nel Chiostro frà i Monaci di Milano, da'quali poi separatosi, impaziente d'ogni legame sì nello scrivere, come nel vivere, haveva macchiato l'habito sacro

con-

310

Capitolo VIII.

con vituperosissimi costumi; onde da S.Girolamo su chiamato Epicuro de' a S. Hier, contrelo Christiani, [a] Descripsit Sermo Apostolicus Jovinianum loquentem buccis tu- vin lib 1.6-2. mentibus, & inflata verba trutmantem, promittentem in Cælis libertatem, cum ipse corruptionis servus sit, atque luxuria, canis revertens ad vomitum suum. Nam cum Monachum se esse jactitet, & post sordidam vestem, tunicam, & nudos pedes, & cibarium panem, & aqua potum, ad candidam vestem, & nitidam cutem, ad mulsum, & elaboratas carnes, ad jura Apicii, & Paxami, ad balneos quoque, ac fritillas, & popinas se conferat, manifestum est, quod terram Calo, vitia virtutibus, ventrem praferat Christo. Et tamen iste formosus Monachus, nitidus, dealbatus, & quasi Sponsus semper incedens, aut Uxorem ducat, aut aqualem Virginitatem nuptiis probet; e soggiunge, Antè nudo eras pede, modò non solum calceato, sed & ornato: tunc pexa tunica, & nigra subucula vestiebaris sordidatus, & pallidus, & callosam opere gestitans manum; nunc lineis, & scricis vestibus, & Atrebatum, & Laodicex indumentis ornatus incedis: rubent bucca, nitet cutis, coma in occipitium, frontemque tornantur, protensus est aqualiculus, insurgunt humeri, turget guttur, & de obesis faucibus vix suffocata verba promuntur. Così S. Girolamo. il quale passando dalle desormi bellezze del corpo all'enormità dell'Anima, lo rende reo di quattro Heresie, cioè ch'egli asserisse di egual merito la Verginità, e'l Matrimonio, il digiuno, e la crapola, che la grazia battesimale non mai più si perdesse doppo il battesimo, e che quegli solamente si salvarebbono, che col battesimo havessero professata la sua dottrina. Dalle prime due egli deduceva la quinta, che ne' Beati tanto in ragion di merito, quanto in grado di gloria fosse persetta egualità; allegandone in prova la parabola [b] degli Operarii Evangelici, a' quali egual mercede si data, benche non eguale fosse stato il peso, e'I tempo della lor fatica. Mà convinselo poi S. Agostino, [c] che spiegando il vero senDom. Serm. 59.6.4. fo di quella parabola, per l'egualità del denaro intende l'egualità della durazione della Beatitudine, e non semplicemente la Beatitudine: ò come doppo molti Secoli scrisse S. Tommaso, [d] il denaro significar l'oggetto de S. Thom. 1.2.9.5. della Beatitudine, ch'è il medesimo Dio disterentemente [e] visibile a'Bea- e Idem 1.19. q. 1.2. tisecondo il merito, e l'intensione della loro carità, d'onde proviene maggiore, ò minore la fruizione, e'llume della Gloria. Con la predicazione dunque di quest'Heresie Gioviniano infinuava potentemente la crapola, predicando nel tenor riferito da S. Girolamo, [f] Rarò jejunate, crebriùs f S. Hier. loc. cit. nubite; non enim potestis implere opera nuptiarum, nisi mulseum, & carnes, & nucleum sumpseritis. Viribus opus est ad libidinem: citò caro consumpta marcescit. Nolite timere fornicationem. Qui semel in Christo baptizatus est, cadere non potest; habet enim ad despumandas libidines solatia nuptiarum. [g] S. Agostino soggiunge, ch'egli negasse, come Helvidio, & S. Aug. har. 82. la Verginità della Madre di Dio, e che à guisa degli antichi Heresiarchi asserisse in Giesti Christo Carne fantastica, & ideale. Mà, benche niun [h] Sa- h Idem ibid. cerdote del Clero applaudisse à così horridi, e sozz'insegnamenti, tuttavia le Donne, e'l Popolo imbelle eccitato à correre impunemente per il desiderato campo del vizio, gradì talmente la comparsa in Roma di questo nuovo Legislatore, che senza freno di vergogna animandosi l'un l'altro ad ogni più detestabile eccesso, andavan, com'ebrii, cantando per Roma abominevolissime Canzoni, [i] Praceptoris sui verba cantantes, Quidenim 18. Micr. loc.cie. misi semen requirit Deus? Non enim pudicitiam, sed etiam verecundiam perdiderunt,

DAMASO. Secolo IV.

de adui.

derunt, majorique procacitate defendunt libidinem, quam exercent. Perloa L.S. ad leg. Iul. che siì necessitato Cefare à condannare al suoco con [a] nuova Legge coloro, che non contenti del commun peccare, degeneravano in sceleratezze horribili contro natura: della qual perversione par, che S.Girolamo ripigli i Romani in quella nobile Apostrose, con cui chiude li due suoi Libri contro Gioviniano, Adte loquer, qua scriptam in fronte blasphemiam Christi confessione delesti. Urbs potens, Urbs Orbis Domina, interpretare vocabulum tuum; Roma aut fortitudinis nomen est apud Græcos, aut sublimitatis juxta Hebraos. Serva, quod diceris; virtus te excelsam faciat, non voluptas humilem. Cave Joviniani nomen, quod de Idolo derivatum est.

Come Damaso approvasse il fecondo Concilio stantinopoli degli Orientali.

fiabilirono .

482.n.19.

c Ilidem .

d Ibidem .

Queste belle memorie lasciò di sè S. Girolamo nel medesimo tempo, in cui veniva occupato nel grand'affare del Concilio aperto in Roma da Genera's di Co. Damaso in occasione dell'altro convocato in Costantinopoli. Ed in vero quanto più degni di approvazione erano gli articoli appartenenti alla Fede, che havevano stabiliti li centocinquanta Padri di Costantinopoli, tanto men meritevolin'eran quelli, che riguardavano altre materie, fra' quali la preeminenza conferira alla Sede Costantinopolitana sopra l'Alessandrina. Per la qual cosa il Pontefice dichiarò il Concilio Ecumenico ne'soli punti della condanna seguita dell'Heresie, ne'quali solamente surono uniti gli animi degli Occidentali nel Concilio di Roma con gli Orientali nel Concilio di Costantinopoli; mà con savia deliberazione shiggendo d'irritar maggiormente la Chiesa d'Oriente, per se medesima tanto proclive agli errori, con positiva rivocazione delle stabilite ordinazioni, formò i suoi Decreticon avvedutezza di configlio, e senza far menzione alcuna in essi de' con-EDecreii, che si trarii Decreti Costantinopolitani, concepi li propriisecondo le regole del in giusto, persuaso, che preponderata l'autorità degli uni, e degli altri, li quel di Roma de. Pontificii haverebbono pienamente distrutti li Conciliari; come appunto gli Occidentali. fegui in quello della Superiorità delle Chiefe Patriarcali, ch'effo dispofe con b Apud Bar, an. la considerazione, [b] Che benche tutte le Chiese Cattoliche sparse pe'l Mondo siano quasi unus thalamus Christi, nulladimeno dall'Oracolo del Figliuolo di Dio, dalle Scritture de'Santi Apostoli, e dai Smoditrascorsi [c] Romana cateris pralata est, non habens maculam, neque rugam, neque aliquid hujusmodi: Doppo la Romana l'Alessandrina preferirsi alle altre, come consecrata, e fondata in nome di S. Pietro da S. Marco suo Discepolo: Ad ese succeder l'Antiochena, [d] Qua habetur honorabilis, eo quod illam primitus, quam Romam venisset, S. Petrus habitaverit, & illic primum nomen Christianorum novella gentis exorditum est. Così S. Damaso nel pieno Concilio di Roma. E'l Decreto continuò nel suo vigore per nove Secoli, cioè sin quando per giuste cause, come si dirà, siì da Innocenzo III. rivocato nel Concilio quarto del Laterano. Terminò poi Damaso il Sinodo di Roma con salutevoli ordinae Apud Ear. an. zioni, frà le quali, [e] Che per dar lode al Divin Figliuolo, & allo Spirito Santo, nel fin d'ogni Salmo si recitasse il Gloria Patri; à confusione degli

382,2,20.

gliuolo, gli altri allo Spirito Santo. Ed hebbe pronto, e forte motivo S. Damaso di confermare i Popoli nella Confessione della Divinità di Giesii Christo per mezzo dell'Hinno accennato di Glorificazione, mentre in Occidentescintilla ancor restava non ben'estinta di quella Heresia nella persona di due Vescovi, i quali,

benche

Arriani, e de'Macedoniani, gli uni de'quali toglievano la Divinità al Fi-

Sinodo di Aquileja, e santità, e numero de' Vescovi, che in esto concorfero.

Capitolo VIII.

benche caduti in publica abominazione, pur tuttavia ritenevano nell'animo l'Arrianesimo sotto falsa apparenza d'Hipocrissa. Eran questi Claudiano, e Secondiano, che da rei rendutifi attori, chiesero all'Imperador Graziano la convocazione di un Concilio in Aquileja, per sincerare ivi, com'essi vantavano, la lor Fede. Etal richiesta su certamente alta, e secreta disposizione del Cielo, che volle quasi far pompa de'suoi Campioni con render chiaro a'Secolifituri, di quanta fantità, e fapienza fosser provedute allora le Chiese Episcopali dell'Italia, mentre di trentadue Vescovi, che concorsero à questo Sinodo, dieci ne surono Italiani, e di essi otto se ne venerano col culto di Santi, e tutti rinomati in pregio di dottrina. S. Ambrogio Vescovo di Milano visi annumera fra primi, Soggetto, che col suo solo nome porta seco l'elogio publico di ogni più consummata perfezione: S. Valeriano di Aquileja, successore dell'empio Fortunaziano, che lasciò a lui quella Diocesi tutta insetta di Arrianesimo, e ch'egli in breve purgata da ogni immondezza di Heresia, sella divenire una delle più erudite, esantificate Chiese d'Italia: S.Eusebio di Bologna: Limenio di Vercelli degno successore del Grand'Eusebio già tante volte da noi di [4] sopra laudato: S.Sabino di Piacenza così avvanzato nello studio dell' a Vedi il Pontif.di erudizioni Ecclesiastiche, e della Sacra Theologia, che S. Ambrogio sottoponeva [b] bene spesso alla di lui censura, e correzione i suoi Libri; e così famoso in Santità, che meritò di haver per suo Panegirista [c] il Pontesice S.Gregorio: S. Filastrio di Brescia celebre egualmente per opere, escritti contro gli Heretici, laudato parimente da [d] S. Agostino, che gloriossi di buledeum. haverlo conosciuto in Milano: S.Heliodoro di Altino, che doppo divoti, e lunghi pellegrinaggi haveva finalmente condotta sua vita nella vecchiezza à quella Sede: S. Evenzio di Pavia: S. Bassiano di Lodi, & Esuperanzio di Tortona discepolo del sopracitato S. Eusebio di Vercelli, della cui virtu fà degna menzione [e] S. Ambrogio in un suo Sermone. Oltre à e S. Ambr ser seg. quest'illustri Ecclesiastici delle Chiese d'Iralia, quelle della Francia ne mandarono trè, degni ciascun di elogio per pregio di Santità, e per fregio di dottrina.La Provincia di Narbona deputò per suo Legato Costanzo di Oranges, quella di Vienna Proculo di Marsiglia, e quella di Lione Giusto Vescovo della medesima Città di Lione, [f] Insignes planè hujus saculi viri, l'un de' fBar.an.381.n.84. qualicioè Proculo sù da S.Girolamo chiamato [g] Santo, e Dottissi- g S.Hier. epist.4. mo Prelato, l'altro cioè Giusto venerato dalla Chiesa fra'Santi. Vennevi ancora da Sirmio il Cattolico, e Vecchio Annemio, e la Provincia dell' Africa mandovvi Felice, e Numidio, concorrendovi da tutte le altre parti sin'a'trentadue Vescovi, suor che dalle Chiese della Spagna, agitata miserabilmente allora dall'Heresia, che soggiungeremo, di Priscilliano. Hor dunque così scelto numero di Ecclesiastici, non è credibile, come valorosamente maneggiassero la causa del Figliuolo di Dio contra Claudiano, e Secondiano, ch'eran quivi comparsi fra primi, come [b] Satanasso h 106,2. fra gli Angeli. Avanti di cominciar le Sessioni molto assaticossi S. Ambrogio per ridurre alla Fede Nicena li due traviati Prelati: mà sempre invano; ond'egli lasciata la strada piacevole delle ammonizioni, che giudicò inutili in quel caso, con prontarisoluzione investi Claudiano, e letta in publi- Claudiano, e Secondiano icamco Congresso la lettera di Arrio, in cui asserivasi, che il solo Padre era municati. Dio, & Eterno, richiesegli, Che sentisse sopra questo punto? Nego l'Heretico di rispondere, allegando pretesti, che i Vescovi del suo partito non Tomo I.

bs. Amb. epift. 40.

DAMASO.

Secolo IV. 722 erano ancorgiunti, fenza il cui consentimento non poteva egli cosa alcuna

a Abud Bar, an 381 n. 85.

risolvere, e che intanto si disputasse prima la materia, e poi si concludesse l'assunto. Allora S. Ambrogio con un tuono di voce, ch'hebbe del Divino, [a] Aut damna hodie Arium, risposegli, aut defende: E dubiti forse, eglisoggiunse, di condannar tu colui, che hà condannato Dio in Costantinopoli col publico castigo di una morte così vituperosa, & horrenda? Mà contorcendosi, qual' aspide, Claudiano, ed invano appellandosi ad un Concilio più pieno, su da tutto quel sacro Congresso scommunicato, e

b 10.14.

deposto. Toltasi allora ogni maschera, tutto suribondo replicò l'Heretico, [b] Pater major me est, mostrando agli atti, & alla voce divoler provare la sua sacrilega bestemmia; ma non ammettendo i Padri discorso sopra una materia decisa in tanti Concilii, ordinaron, che tacesse. Qui misst me, di nuovo egliaggiunse, major me est; ma non hebbe, per così di-

e 1/11.

re, terminate quelle parole, che Anathema illi, esclamò S. Ambrogio, qui divinis Scripturis addit aliquid, aut minuit, essendo ch'elleno non dicono Qui misit me, major me est; ma bensi [c] Pater major me est; & alla maledizione di S. Ambrogio congiungendo le loro tutti que Padri, Appello,

ripigliò l'Herctico, al Tribunal di Cesare. Mà interruppe l'appellazione, d Apud Bar, loc.cit. e le parole S. Ambrogio con una sentenza, che su Decisione, [d] Sacerdotes de Laicis judicare debent, non Laici de Sacerdotibus. Secondiano anch'

egli, che interrogato voleva deludere, come Claudiano, la proposta de'

Cattolici, inventò un mezzo termine altrettanto astuto, quanto empio, e contessò Filium esse Deum verum unigenienm: mà la Confessione su così fraudolente, & artificiosa, che richiesto à spiegarne il senso, il Concilio venne à comprendere, ch'egli riferiva la parola Verum, non ad Deum,

mà ad Unigenitum, quasi che l'Heretico dir volesse, come in verità egli diceva, Il Figliuolo di Dio esser vero unigenito del Padre, mà non vero Dio. Onde perseverando l'Heretico nella sua ostinazione, & il Concilio nel suo santo proposito, egli sù nella medesima condanna involto, come

Claudiano. Ne mancò Dio di comprovare in questo medesimo tempo con mani-

festi miracoli la Divinità del suo Figlinolo, e le Decisioni in tanti Concilii e Paulin, in vita stabilite à favore della dilui eterna Consustanzialità. [e] Due Corteggiani dell'Imperadore deridendo il zelo di S. Ambrogio, e la Fede Nicena, proposero al Santo una publica disputa per il seguente mattino. Accettolla S. Miracolofo fuc-Ambrogio, ed invitato il Popolo nella Chiefa Ponziana, stabilita per theacesso di S. Ambra. gio contro due tro della tenzone, venne l'horaprescritta, & altro non mancava, che la presenza de i due Contradittori, ch'erano i sostenitori dell' Arrianesimo. Eglino però in vece di portarsi alla Chiesa, ridendo, e bessando la simplicità del Santo, e del Popolo, fuor'in villa andarono à prender'aria, e sollievo. Manon burlossi Dio della loro sacrilega burla, conciosiacosache gl'

infelici appena giunti alle porte della Città, come se arrivati fossero à quelle dell'Inferno, trasportatiquà, elà dai Cavalli, ch'essi cavalcavano, impotentià rattenere il corso degl'inferociti destrieri, rimasero ambedue in mezzo alla strada infranti, calpestati, e morti.

Un [f] tal Macedonio, ch' era il Protettore degli Arriani, e nella Corte di Cesare assisteva all'Ufficio di Mastro di Camera, prevedendo delimo controgli l'intento di S. Ambrogio, che nella Sala attendeva udienza per rappresentare all'Imperadorenonsò qual'affare di Religione contro gli Heretici;

· Idem ibid. Altra miracolofo furcetto del me-Arriani .

S. Ambr.

Arriani .

chinse

Capitolo VIII.

chiuse le porte, negogli l'ingresso, accusando importunità di tempo, e occupazioni. Il Santo, che si avvidde del tiro, Tu mi serri, disse, le porte, ò Macedonio, acciò io non entri à trattar con Cesare i negozii della mia Chiesa; e Dio serrerà à te le porte della Chiesa, quando vi vorrai entrare per salvartila vita. Ed il successo avverò così ben la Profezia, che indi a pochigiorni affalito Macedonio da alcuni suoi nemici, cercando con lafuga di porsi in salvo nella prossima Chiesa, saliti li gradini non potè mai ritrovarne le porte, intorno alle quali raggirandosi come sarfalla, sopraggiunto da essi, con meritata morte pago il fio della Divinità ol-

traggiata di Giesiì Christo.

Mà di casi molto più horribili, e strani ci porgerà materia di raccon- Degnissimo si tto, to la continuazione di quest'Historia, in cui chiaramente vedrassi, quan- scovo Cattori o to dispiaccia all'eterno Padre il dispregio del divin Figlinolo. E quest'ap-controgl Arman'. punto fuil motivo, per forza del quale ritirossi l'Imperador Theodosio da una non del tutto riprensibile corrispondenza con alcuni Vescovi Arriani. Era egli desiderosissimo di ridurre tutti gli Heretici alla Fede Cattolica, & à tal fine havea chiamati alla Corte molti Vescovi Capi di fazione, e quelli particolarmente che ancor sostenevano l'Arrianesimo; e con essi trattava con una distinta confidenza per allettarli per mezzo del suo servizio al servizio di Dio. Questa insolita humanità in un'Imperadore inimico implacabile dell'Heresia, diè motivo di sospetto alla parte Cattolica, conie s'egli ò fosse, ò esser potesse pervertito dai raggiri degli Arriani; ed il sospetto tanto pin impressionossi in Placilla sua Regia Consorte, quanto [a] più ella era Cattolichissima di animo, e purissima di coscienza. On- a Sozom.l.7.c.6. de ingelositasi, chenon le sosse involata la Fede, e l'anima del Marito, passò officii pressanti con molti Vescovi Cattolici, perritrar Theodosio da quello scandaloso commercio. El'occasione si presentò molto opportuna al Vescovo d'Iconio, che con un tiro maestro ritirò Cesare dal male considerato impegno. [b]. Passando un giorno questo zelante Prelato per le Sale del Palazzo Imperiale s'incontrò casualmente con l'Imperadore, che con Arcadio suo piccolo figlinolino trattenevasi in una stanza scherzando, e divertendosi con esso lui in discorsi puerili, & ameni. Viddeli Amfilochio (che così chiamavasi il Vescovo) e riverito Cesare con prosondo inchino, passò. L'atto parve à Theodosio non intiero, vedendo trasandato senz'alcuna dimostrazione di ossequio il Figlinolo; ed avvedendosi di qualche displicenza ancora in Arcadio, guidicando inavvedutezza del Vescovo ciò, ch'era determinazione, Ecco Arcadio, egli disse ad Amfilochio, che seguitava il suo camino, e non l'havete voi veduto? Allora Amfilochio tornando alquanto indietro con una faccia tutta terribile, e tutta piena di Dio, e con un tuon divoce tutta rimprovero, e modestia, Se cotanto, risposegli, ti dispiace, ò Cesare, che si preterisca di ossequiare il tuo piccolo Figliuolo, perche poi, e con qual cuore tu parli, & accarezzi quei, che ad onta del divin Padre, non solamente non venerano, mà bestemmiano, e dilacerano la Divinità consustanziale del suo gran Figliuolo? e in così dicendo, seguitò tutto serio il suo camino, e lasciollo. Apprese così bene il suon di queste parole il pio Theodosio, che rotta ogni communicazione con gli Heretici, immediatamente licenziolli tutti dalla Corte; e persuaso, che in van'essi possano ammollirsi con la dolcezza del tratto, publicò li due seguenti Bandi di confiscazione di robba, e di esilio delle Persone in questo degno tenore; [c] c. L. v. de Har.c.

b Theod.lib.5.c.36.

Bandi Imperiali contro gli Heretici .

T 4062.

Omnes omninò quoscumque diversarum Haresum error exagitat, idest Eunomiani, Ariani, Macedoniani, Pneumacomachi, Manichai, Encratica, Apotastitæ, Saccaphori, Hydroperastæ, nullis circulis coeant, nullam colligant multitudinem, nullum ad se Populum trabant, nec ad imaginem Ecclesiarum parietes privatos oftendant. Nihil vel publice, vel privatim, quod Catholica Sanctitati officere possit, exerceant. Ac si quis extiterit, qui tam evidenter vetita transcendat, permisa omnibus facultate, quos recta observantia cultus, 👉 pulchritudo delectat, communi omnium bonorum conspiratione pellatur. Et altrove, [a] Vitiorum institutio Deo, atque hominibus exosa, Eunomiana scia P. 17. d: H.w.C. licet, Ariana, Macedoniana, Apollinariana, caterarumque Sectarum, quas vera Religionis venerabili cultu Catholica observantia Fides sincera non commendat, neque publicis, neque privatis aditionibus intra Urbium, atque agrorum, ac Villarum loca, aut colligendarum Congregationum, aut constituendarum Ecclesiarum copiam prasumat; nec celebritatem persidia sua, vel solemnitatem diræ communionis exerceat, neque ullas creandorum Sacerdotum usurpet, atque habeat ordinationes. Eadem quoque domus, seu in urbibus, seu magris, in quibus passim turba profesorum, ac Ministrorum talium colligentur, Fisci nostri dominio, jurique subdantur: ita ut hi, qui vel dostrinam, vel mysteria conventionum talium exercere consueverunt, perquisiti, ab omnibus urbibus, ac locis propositæ legis vigore proscripti, expellantur à cætibus, & ad proprias, unde oriundi sunt, terras redire jubeantur, ne quis eorum aut comeandi ad quacumque alia loca, aut evagandi ad Urbes habeat potestatem. Quòd sinegligentius ea, qua Serenitas nostra constituit, impleantur, officia Provincialium Judicum, & Principales Urbium, in quibus coitio vetita Congregationis reperta monstrabitur, sententia, damnationique subdantur. Così Theodosio. E tanto più queste Costituzioni hebbero esecuzione, e forza, quanto ch'elleno furono publicate in confermazione di [b] altre emanate già l'anno avanti col consenso parimente

b L. 9. & 13. de Har. C. Theod. & 1.3. de Apostat. C.

Herefia Gnostica Spagne.

c S. Epiph. har. 26.

& S. Hier .in If ai .c.

e S-ver.lib.2.

Pelag. Prifcilliano, fue quaitta, & Herefic.

Equiragion vuole, che si ritragga altrove il nostro racconto, per depropagata nelle scriver quelle agitazioni, dalle quali era sconvolta la Spagna, e per le qualili Vescovidi quel Regno non poterono intervenire al Concilio accennato di Aquileja. Erafinell'Egitto così smisuratamente propagata con gl'incanti del diletto la Setta de'Gnostici, che S. Epifanio [c] grazie rende al Signore di havernelo preservato, quando Giovane per quella Provincia fece passaggio; mà uscendone, egli denunziò alli Vescovi Cattolici del Paese più di ottanta persone, che professando secretamente quest' Heresia, cura si prendevano di divulgarla ancora copertamente fra gli altri; alla cui denunzia seguendo la pena, surono tutti li colpevoli incontanente esiliati. Marco [d] sii un d'essi, e come complice di esecrande sporcizie vituperosamente scacciato dall'Egitto, e dall'Asrica, d'onde suggiascoricovratosi prima in Francia, epoi in Spagna, sece quivi con l'esca de' piaceri acquisto grande di Clienti, fra' quali Agape, Donna di condizione illustre, e per mezzo di essa [e] un Prosessor di Rettorica chiamato Helf S. Hier. adverf. pidio; onde di ambedue hebbe à dir S. Girolamo, [f] Mulier Virum, caeum caca duxit in foream. Questi due ciechi dunque strascinarono nella fossa della loro Heresia Priscilliano, Huomo di famiglia nobile, e ricca, d'ingegno pronto, e potente, felicissimo in sacondia di dire, sottilissimo in arte di disputare, è dotato dalla natura di tutte quelle parti, con le quali

dell'Imperador Graziano di Occidente.

eglipoteva degnamente rendersi commendabile, [a] Si non pravo studio a Sever.lib.2. corrupiset optimum ingenium. Essendo che di esso attesta Severo, [b] Multa b Idemibid. in eo animi, & corporis bona cerneres, vigilare multum, famem & sitim ferre poterat, habendi minime cupidus, utendi parcifimus; sed idem vanifsimus, & plus justo inflatior prophanarum rerum scientia. Quin & magicas artes ab adolescentia eum exercuisse, creditum est. Ammaestrato egli dunque nella Scuola di Marco, di Agape, e di Helpidio, ne apprese gl'insegnamenti con tutta l'ampla capacità del suo intendimento, e da gran'Huomo, à cui l'haveva destinato la natura, degenerò in un mostro, che infettò di errori tutta la Spagna, e gran parte del Christianesimo. Conciosiacosache datosi à communicar'agli altri ciò, di cui esso trovavasi à pieno imbevuto, [c] Multos nobilium, pluresque populares auctoritate persuadendi, & arte blandiendi allicuit in societatem: quippe humilitatis speciem ore, & habitu pratendens, honorem sui, & reverentiam cunctis injecerat. Eli suoi errori non furon nè pochi, nè ordinarii: [d] Piscillianista, dice S. Ago-d S. Aug. de har. stino, quos in Hispania Priscillianus instituit, maxime Gnosticorum, & Manichæorum dogmata permixta sectantur, quamvis & ex aliis hæresibus in eas fordes, tamquam in sentinam quandam horribili confusione confluxerint. [e] A guisa de'Manichei eglino usavano habiti rozzi, evili, digiuna- e S.Leo epist. 63. vano la Domenica, [f] predicavano l'anime di sostanza divina, asseri- s. Aug. loc. cit. vano ne'Cieli alcune scale, per le quali ascendendo, e discendendo i Principati celesti facean guerra al Dio cattivo Creator del Mondo, e della carne; ammettevano nella Santissima Trinità, come Sabellio, l'identità dell'effenza senza la distinzione delle persone; rendevano gli Huomini neceffariamente soggetti al fato, come Bardelane, sottoponendo forzosamente ciascuna parte de' loro corpi al predominio di un segno Celeste, cioè il capo all'Ariete, il collo al Tauro, le spalle a'Gemini, il petto al Cancro, e i piedi ai Pesci; ssuggivano l'uso delle carni in cibo, & in odio della generazione toglievano violentemente da'Mariti le Mogli, e dalle Moglili Mariti, imputando l'opificio della Carne al Dio maligno, e cattivo. Mà con poca sussistenza ne'loro principii, odiavano Dio come Creatore della lor carne, & amavan la carne come lor Dio, lasciandole libero il freno con ogni più dissoluta immondezza in notturni, e secreti congressi g S. Hier. advers. di Huomini, e Donne, fra i quali impudici amplessi [g] eran soliti di can- h Virg. 2. Georg. tar que'versi di [ h ] Virgilio:

Tum Pater Omnipotens facundis imbribus ather Conjugis in gremium lata descendit, & omnes Magnus alit magno commixtus corpore fætus.

Onde provenne, che volendo sfuggire il vituperio, che indivisibilmente accompagna ogni rea azione, particolarmente quando ella divien publica, e perciò scandalosa, Priscilliano [i] insegnò, esser lecita la menzogna, e lib, 2.e, 11. lo spergiuro, persuaso di poter nascondere il vero sotto l'apparenza del talso; e perciò egl'inculcava a'suoi seguaci questa esecrabile [k] Massima, k Idem de Har.

Jura, perjura, secretum prodere noli. Riferisce [1] Cassiano come sentenza di alcuni antichi, quali noi crediamo 1 cassicolli, 17.0.23 essere li Priscillianisti, che la bugia alcune volte sosse non solamente lecita, in s. Aug. contr. ma necessaria [m] Mendacioque utendum esse tamquam belleboro, quod sumitur mendacilibra. imminente aliquo exitiali morbo. Matal'erronea opinione su à lungo riprovata da [n] S. Agostino, e dal Pontefice Innocenzo III. che atleri [o] Scripturam Superior de usus. Tomo I.

Jacram

DAMASO.

Secolo IV. sacram prohibere, ne quis etiam pro alterius vita servanda mentiatur. Essen-

fell.c.41.

b S. Aug. de har cap. 70.

de mendac.

e Idem ibid.

f S. HIer in Isajam 1.18. c. 64.

g S. Leo epi,t. 93

raug.can. 3. anno.

1 381.

k S. ver.lib. 2.

Concellio di Sara 1 Idem ibid.

m Vedi il Pontif.di Siricio .

do che la bugia è un'atto intrinsecamente malo, e consequentemente sempre illecito, & esiziale, e benche in materie leggiere sia un piccol pec-2 S. Aug. 1.10 Con- cato, è sempre però un gran male; e come dice S. Agostino [a] Deus non dignatur cum mendacio possideri. S. Turribio nella lettera, ch'egliscrisse à S.Leone Papa contro i Priscillianisti, sà reo Priscilliano di sedici Capi di Herefia, tuttiatroci, & horribili, i quali rendono vero il detto di S.Agostino, che Priscilliano [b] Ex omni Hareticorum sentina Hareses hausit. In prova di cotante disparate Heresie egli servivasi di una quantità mostruosa di Libri apocrifi, composti ò da Lucio Manicheo, ò da altri di simil fazione, e di quegli atti reprovati, che s'intitolano Sancti Thoma, ne' quali insegnasi, doversi conferir'il battesimo non con l'acqua, mà con c S. Turril. in l'oglio, [c] & maxime ex blasphemissimo illo Libro, qui vocatur Memoria d S. An. u.d. in lib. Apostolorum, e di un simile detto [d] Libra, perch'esso conteneva dodici Questioni, come dodici oncie, ogni cui foglio conteneva esecrande bestemmie; ed egli [e] medesimo compose un'Hinno ripieno di errori hereticali, quale asseriva cantato da Giesu Christo, quando doppo la Cena avviossi all'Horto di Getsemani. Con queste pagine foriere dell'Heresia di Priscilliano [f] Multie Hispaniarum, & Lusitania decepta sunt muliercula, onerata peccatis, qua ducuntur desideriis variis, semper discentes, & numquam ad scientiam pervenientes. Poiche ad esempio delloro Legislatore elleno apprendevano in que'volumi l'arte horribile della Magia, communicandosi bene spesso, e [g] poi dalla bocca estraendo la consecrata particola per abufarfene in incantazioni, e veneficii: onde provenne il Canone h Concil. Casa- di un celebre Concilio, [h] Eucharistia gratiam si quis probatur acceptam non consumpsisse in Ecclesia, anathema sit in perpetuum. Era Laico Priscilliano, quando queste ree massime egli apprese, e quando divulgolle per la Spagna, che con horrida faccianon si rimirò più dessa, insetta tutta da una contagione tanto più mortale, quanto più amavasi dagl'insetti il piacer della lor morte. Ma i buoni, che per providenza del Cielo non mai mancano fra'cattivi, malvolontierisoffrendo in quel divoto Regno tal perversione di costumi, e di sede, intimarono [1] in Saragozza un Concilio, e la convocazione di esto, e la condanna di Priscilliano, e d'Istanzio, e Salviano due Vescovi adherenti à lui, siì così [k] tutt'una cosa, che ben quindi apparve, quanto detestabilisi rendessero a que'Padri li Priscillianisti. Mà li due accennati Vescovi Istanzio, e Salviano irritati dalla scommunica, e gozza, e condan-na diProf. illiano, perciò stimolati ad opporsi al Concilio, con precipitosa risoluzione nel Castello di Abila consecrarono Vescovo Priscilliano, [l] Rati, come dice l'Historico, si hominem acrem, & callidum sacerdotali dignitate armassent, tutiores fore sele. Accetto avidamente l'Heretico la dignità proposta, e cresciuto siccome in posto nella Chiesa, così in audacia contro la Chiesa, intraprese arditamente la predicazione publica de'suoi errori, ponendo sè, e la fazione in un'aperto impegno disostenerli. Mà l'opposizione, che gli secero due Vescovi Cattolici, se ben su biasimata in quell'età per le ragioni, che [m] soggiungeremo, su però potentissima, e sorse unica à reprimer l'orgoglio di questo nuovo Heresiarca; conciosiacosache Idacio, & Ithacio (che così chiamavansi questi due Vescovi) insorterenti di cotanta petulanza, abbandonato il ricorfo del Tribunal'Ecclesiastico, ricorsero all'Imperador Graziano, dal quale ottennero un pronto rescritto, in cui [n] jubebantur Pri-

n Sever loc, cie.

Priscillianista non Ecclesiis tantum, aut Urbibus, sed etiam extra omnes Terras propelli. Dalla forza del bando obligati à cedere al tempo parti- d'Idacio, & Itharonsi dalle Spagne Priscilliano, Istanzio, e Salviano, e nel partirsi appel-cio Vescovi Catlando al Papa, si portarono à Roma, più vaghi d'ingannare, che pronti à persuader il Pontefice della loro innocenza. Mà il lor viaggio su così scandaloso, & indegno, che la fama se giungere à Roma prima l'avviso delle loro infamità, che le persone; poiche ovunqu'eglino passarono per il Delfinato, e per la Francia, lasciarono impresse l'orme delle loro laidezze, pervertendo Donne, profanando Chiefe, e portando feco, come intrionfo, una truppa dimeretrici, una delle quali, che [a] nominavasi Procula, a Idemibid. si gloriava di esser gravida di Priscilliano. Con questo nobil' Equipaggio entratinella Città, come Ecclesiastici domandaron udienza al Pontefice, Appellazione di il quale non volendo riceverli nè pur come Laici, mostrò eziandio horrore Priscilliano al Padiudirne il nome. Un di essi, che su Salviano, ò accorato dalla repulsa, pa, e suo Corso. ò debilitato dalla lussuria, lasciò di vivere, ed Heretico, com'entrò, rimase morto in quella Città; gli altri due attediati di più attendere alcun prospero fine al lor disegno, ricorrendo alla frode, corruppero con gran donativo quel Macedonio, di cui altrove [b] si è fatta menzione, e per b Vedidi soprain il suo mezzo sorpresero [6] Graziano, che con Imperial Diplomali ri- questo Pontis. stabilì in Spagna nelle loro Chiese. Mà Cesare, e Macedonio pagaron ben tosto il sio della protezione malpresa de'Priscillianisti, questi occiso, come si disse, da'suoi nemici nella publica Piazza di Milano, e [d] quegli dagli adherenti di Massimo, che gli tolse l'anno [e] seguente la vita, e An. 383. el'Imperio.

Zelo improprio



## CAPITOLO IX.

Siricio Romano creato Pontefice 12. Gennaro 385.

Morte di Priscilliano. Decreti di Siricio, e Bandi di Theodosso contro i Manichei. Conversione, e scritti di S. Agostino. Libri, condanna, e morte di Gioviniano, e di Bonoso. Nuove Sette, e tumalti de Donatisti. Provisione Pontificia sopra i loro affari. Successi della Imperadrice Giustina à favor degli Arriani, e di S. Ambrogio contro di essi. Spedizione, e Vittoria miracolosa di Theodosio contro Massimo . Nuovi Bandi contro gli Heretici. Hereste degli Origenisti, e loro progressi. Morte di Siricio, e sua difesa.

a Sever lib.z.

Morte di Prisciliano,

L ritorno di Priscilliano riusci così inaspettato à tutta la Spagna, e così sensibilmente acerbo ad Ithacio suo antico nemico, che questi riputando suo vituperio la Vittoria dell' avversario, incontanente [a] portossi à Treveri da Massimo, che nell'Inghilterra acclamato dagli eserciti Imperadore, quindi passava per iscacciar Graziano dall'Italia, e dall'Im-

perio; e tanto al nuovo Cesare seppe dire, e così vivamente rappresentare l'arroganza dell'Heretico, la soversione del Popolo, e più di ogni viva ragione l'adherenza di lui con gli adherenti di Graziano, che Massimo sotto pretesto di Religione, dicendo di voler compiacere ai Cattolici, per assicurarsi del lor partito nella grand'impresa, à cui si accingeva, subito condannollo alla morte, che fece seguir col taglio della testa, e con l'uccisione di Euchrochia Moglie di Helvidio, Madre di Procula, e discepola, e concubina dell' Heresiarca. Ma morto Priscilliano, come se dalle di lui ceneri vigor prendesse il fuoco dell'Heresia, li Fazionanti corsero à truppa à raccorne le ossa con tanta venerazione della santità, e della dottrina di quell'huomo, che quello, ch' essi vivo havevano adorato per fanto, morto adorab S. Copr. apad S. riverenza, eterrore, che sopra quello di Dio. Mà [b] Martirem, dice Greg. i. s. e. p. 136. S. Cipriano, non facit pæna, sed causa; ed al parer di S. Rope dendos s. den rono per martire, giurando nelle liti fopra il di lui nome con maggior dendosi [ c ] ad martyrium completum justa voluntas, & justa causa, nè

d. 3.000.50

l'una, nè l'altra di esse concorse in Priscilliano, che sù huomo di volontà perversa, e non ucciso per difesa della Fede Cattolica, mà per haverla tutta manomessa, e sconvolta. Nulladimeno li Priscillianisti persuasi ò che Dio havesse supplito in lui la giusta volonta come ne'SS. Innocenti, ò la giusta causa come nel Santo Ladrone, secero maggior pompa della di lui morte, celebrandone la memoria, che non havevano prima fatto della di lui persona, seguitandone gl'insegnamenti. Il Vescovo Ithacio, che anhelò più tosto al sangue, che all'emenda dell'Heretico, rimase in odio a' Cattolici, come reo di procurata uccisione; onde da diversi Sinodi sii separato dalla Communione Ecclefiastica, e sin dall'istesso Pontesice Siricio, che ne detestò la colpa, el'esempio come nuovo, e non giammai laudato dalla Chiefa, che aliena dall'effusione del sangue nel castigo de' colpevoli, ch'ella consegna alla podestà laicale, sempre premette la protesta Citra sanguinem; [a] Ne quis, come soggiunge il Baronio, Ithaciana partis, Baron, anno 386. consors, & sectator ese videatur.

Biasimo dei Vefrovi Idacio, &

11.8771.27.

Esilio dei Manichei da Roma.

Con l'unione de Prisciallinisti si rinvigori così poderosamente la Setta de' Manichei, ch' essendo eglino stati pur' allora esiliati dall' Oriente in esecuzione de' Bandi di Theodofio, riempiron l'Italia, e Roma in sì gran numero, che giustamente potè dubitarii di contagione nella parte più nobile del Christianesimo, con tanto maggior pericolo di restarne oppressa, quanto men gl' inferti davan segno d'infezione; conciosacosache eglino richiesti, qual Fede profejjajjero? prontamente rispondevano, la Romana, e nelle parole, e nel portamento havevan tutto del Cattolico, fuor che il cuore. Siricio, che dall' altezza del Soglio Apostolico scoprinne gli andamenti, e le finzioni, con tremenda sentenza non solamente li estiò tutti dallo Stato, mà prohibiloro la participazione della Santissima Eucharistia, benche eglino si convertissero alla Fede Cattolica, sin' all'ultimo giorno della lor vita, [b] b In lib. Rom. Poz-Constituit, ut si quis conversus de Manichæis rediret ad Ecclesiam, nullatenus tis.in Siricio. communicaret: nisi tantum relegationi Monasterii diebus vitæ suæ teneretur obnoxius, ut jejuniis, & orationibus maceratus, probatus sub omni examinatione usque ad ultimum diem transitus sui, humanitate Ecclesia, Viaticum eis largiretur. Così Siricio. Al decreto Pontificio seguì prontamente il Bando Imperlale, [c] Quicumque sub nomine Manichæorum mundum solici- c L.18. de Har. C. tant, ex omni quidem Orbe Terrarum, sed quam maxime de hac Urbe pellan- Theod. tur sub interminatione judicii. Voluntates autem corumdem, quinimo ipsa etiam facultates populo publicatæ nec vim testamentorum teneant, nec dere- Bando Imperiale linqui per eos, aut iisdem fas sit. Nihil ad summum his sit commune cum mun-contro di cili. do. Così Theodosio.

Mà il più nobil trionfo, che riportasse allora la Religione Cattolica da' Manichei, siù la conversione di S. Agostino, che in un certo modo nobilitò quella Heresia con haverla esso prosessata nove anni. Egli nacque d Anno 355. [d] in Tagaste Città di Africa, dove su educato [e] ne' sentimenti Catto- e S. Aag. de util. lici da Patricio, e Monica suoi genitori, da quali in età più adulta sù cred.c. 8 presentato alla Chiesa in grado di Catecumeno. Mà giovane di dieci- educazione, e canove anni portatosi à Carthagine per imparar le scienze, urtò quivi imdeta nella letta
de Manichet. pensatamente nell'Heresia Manichea, e come ch'egli era dispirito ardente, di genio nobile, & elevato, e dalla natura disposto à poter'esser'esser'esserte grande nel bene, che nel male, ne apprese così tenacemente gl'insegnamenti, che vi volle poi un miracolo per convertirlo; [f] Incidi, piange f. Ller: Confessible.

2 Idem de util.cridendi 1.3. c. 1.

b Ilem Conf. J.l 4. cap. 1.

cap. 7.8.

116.2. cap.6.

Sua venuta in Roma, e sua partenza per Milano.

e Idem 1.5.0.13.

I Idemilid.

incontro con S. Aniprogio.

B Idemibil.

1 17.

loquaces, & dicebant, Veritas Veritas, & multum eam dicebant mibi, & nunquam erat in eis; ed altrove rintracciando la causa della perversione, egli l'attribuice non alla sua prava inclinazione, mà all'inganno, & all'arte finissima de' Manichei, che così dissinteressatamente persuadevano il male, che raro era quello, che alla loro chiamata non corresse, ò stretto da' loro laccinon rimanesse, [a] Quis non his pollicitationibus illiceretur? prasertim adolescentis animus cupidus veri. Per lo che nove anni frequentò in grado diuditore la loroscnola, [b] Et seducebamur, egli soggiunge, & seducebamus, falsi, atque fallentes, hie superbi, ibi superstitiosi, ubique vani usque ad theatricos plausus, & contentiosa certamina, & intemperantiam libidi-Agirezioni del ci num. Nulladimeno quel grand' intelletto non rinvenendo giammai in quella Setta pabulo proporzionato alla sua vasta capacità, quanto più si avvanzava nello studio di essa, tanto maggiormente si ritrovava lontano dal vero, ch'è l'unico fine d'ogni scienza. Scoprirono i Manichei in lui cotal perplessità di animo, e riputandosi à gran dilavvantaggio la perdita di quel seguace, lo consegnarono à Fausto, ch'era il più celebre Dottore della loro fazione, e perciò il più atto Maestro à un tanto scolare. Mà come ch' è proprio della menzogna l'apparir tanto più falsa, quanto più dibattuta, facilmente si avvide S. Agostino della insussistenza di quella Legge, della quale Faulto s'ingegnava di comprovargliene così malamente i precetti. Ond' ei sin' allora disperò di poter giammai giungere per quelc Idem Confess, la strada al termine prefisio della cognizione della Verita, e [c] Omnis conatus meus, confesso di se, quo proficere in illa secta statueram, illo homine cognito, prorsus intercidit. Sicche semprepiù inquieto, e semprepiù vago di quiete, semper laborans, com'egli di se disse, & semper astuans inopiam d Idemin Confess. veri, [d] giudicò col mutar Paese di poter' ancora mutar' animo, e si portò a Roma, ov'hebbe ricovero in casa di un Manicheo, se ben con poco vantaggio della desideratapace, perche con esso lui ne' familiari discorsi della loro Religione mostravasi sempre contradittore più tosto, che collega. Due anni egli dimorovvi, ed aprì quivi, come in Carthagine, scuola di Rhettorica, contalpregio di giustalode, che il Prefetto Simmaco richiesto di un Soggetto insigne in quell' arte per la Cathedra di Milano, destinovvi Agostino, e mandovvelo, proveduto e nel viaggio del bisognevole à regie spese della Camera Imperiale. Mà in Milano, ò caso sosse, ò alta dispofizione del Cielo, si avvenne subito in S. Ambrogio, Prelato, com'ei da quel tempo chiamollo, [f] In optimis notum Orbi Terra, della cui virtù sin dall' Africa havevane udite cose grandi, & egregie: e la presenza non Esto fortunato solamente comprovogliene il concetto, mà anche glie l'accrebbe, essendo che udendone per curiofità li Sermoni, cominciò maravigliosamente à dilettarsi di quel soavissimo stile, che à poco à poco fecelo affezionare ancora alla persona. [g] Studiosè audiebam, egli riserisce di se, disputantem Ambrosium in populo, non intentione qua debui, sed quasi explorans ejus fa-

pradicabatur, & verbis ejus suspendebar intentus, rerum autem incuriosus & contemptor adstabam, & delectabar suaritate sermonis. Mà [b] Circumh Hem Confif.l.i. volabat super me fidelis è longe misericordia tua, disse il Santo rivolto poi verso Dio, che qual Falcon dall'alto andava, come alla lontana, ristrin-

cundiam, utrum conveniret sama sua, an major, minorve proflueret, quam

costitus, gendo questa nobile preda. [i] suscepit me fraterne, egli soggiunge di

Capitolo IX.

S. Ambrogio, e dise, ille Homo Dei, & peregrinationem meam satis Episcopaliter dilexit, & amare eum capi, primo quidem non tamquam Doctorem Veri, quod in Ecclesia Dei prorsus desperabam, sed tamquam hominem benignum in me. Qual'ammirabile divina dilposizione riconoscendo egli medesimo esclamò à Dio [a] Adeum ducebar abs te nesciens, ut per eum a Idemitia. ad te sciens ducerer. Quindi, come ch'è solito, dall'affetto della persona passar' alla imitazione de' costumi, & alla simiglianza delle massime, dalla verita apparfa hor fentiva portarfi ad approvarla, hor l'apparenza della vanità ne lo ritraheva, hor' inchinava alla Fede Cattolica, hor l'abborriva, hor lodava la Manichea, hor la biasimava, e qual barca al vento senza fermezza, ò regola di timone, lasciavasi miseramente trasportare, ovunque lo spingeva ò l'aura dell'ambizione, ò la dilettazione del senso, [b] Inhiabam honoribus, disse di se, lucris, conjugio, & tu irridebas. Pa- b Idem Confest. 1. tiebar in meis cupiditatibus amarissimas difficultates te propitio tantò magis, 6 c.p.6. quanto minus sinebas mihi dulcescere, quod non eras tu. Mà quel Dio, che [c] Nunquam deest quarentibus toto corde salutem, colpillo finalmente & Scot. 9. 2. prol. con un tiro maestro della sua onnipotente mano, allor quando piangendo eglisolitario in un'horto la sua miseria, e sospirando esclamava [d] Surgunt d S. Aug. Confiss. indocti, & Calum rapiunt, & nos cum doctrinis nostris sine corde ecce ubi "6.8. cap.8. polutamur in carne, & sanguine, udi di repente una voce con queste pa- Sua Conversione, role, Tolle, Lege; Tolle, Legge, ed effo aperto il Libro della Sacra Scrittura, e Battefigio, apprese in que fogli nell' Epistole di S. Paolo la verità della Fede Cattolica, e risolve di sottoporsi, come segui, al Battesimo, che riceve nell'anno trentaquattresimo della sua eta, equarto del Pontificato di Siricio, per le manl di S. Ambrogio, chiamato poscia da lui col nome di Padre, [e] Ex- e Idem contra Iul. cellentem Dei dispensatorem, quem veneror ut Patrem; in Christo enim Jesu per Evangelium ipse me genuit, & eo Christiministro lavacrum regenerationis accepi: beatum loquor Ambrosium, cujus pro Catholica Fide gratiam, constantiam, labores, pericula, sive operibus, sive sermonibus, & ipse sum expertus, & mecum non dubitat Orbis pradicare Romanus. Quam suape mihi subitò factum est, disse poi egli con piena conversione à Dio, carere suavitatibus nugarum, & quas amittere metus fuerat, jam dimittere gaudium [f] erat; e da quel tempo egli non fù più desso, perche da Manicheo f Ilem Confessione non solamente divenne Cattolico, mà da Cattolico il fior de' Santi della Re- cap. 1. ligione Cattolica. In grado di Catecumeno trè Libri scrisse contra Academicos, il Commentario de Vita Beata, l'altro de Ordine, li Soliloquii, de Immortalitate Anima, de Disciplinis, due Contra Manichaos, de Moribus Ecclesia, de Anima quantitate, de Libero arbitrio, de Genesiadversus Manichaos, de Musica, de Magistro, e de vera Religione. Quindi da Milano riportatosi a Roma, e da Roma in Africa, su da Valerio Vescovo d'Hippona ordinato al Sacerdozio, e contro gli Heretici combattè indefes- scrisse in Milano, samente sempre e con la voce, e con gli scritti. Contra Fortunato osti- in Roma, & in Africa. nato, e vecchio Manicheo tenne publica disputa de Origine Mali, ch'è il più forte punto di quell' Herefia, e con tanta felicità [g] lo convinte, che g Possida invita S. lo costrinse eziandio à suggir da quella Provincia, per issuggir l'obbrobrio August.c. 6. del viruperio, con cui perseguntollo l'Udienza; e perche di fresco era stato sedotto da' Manichei, Honorato, caro, & antico amico del Santo, egliper ritrarlo alla cognizione della verità, compose il Libro de Utilitate eredendi, in cui divinamente ribatte gli argomenti de' Manichei, & alta-

mente ragiona dell'eccellenza della Religione Christiana, e della fermezza della nostra Fede; e l'altro contra i medesimi de duabus Animabus, e adversus disputationes Adimanti, Huomo riputato eccellente frà i seguaci di Manete, e quello più divulgato, e celebre de Bono conjugali contra Jovinianum

Libri di Giovie

con l'occasione, che siam pur'horaper soggiungere. Accioche l'empierà de'fuoi errori con divenir più publica si rendesse men'esecrabile, Gioviniano volle divulgarla ai Posteri con alcuni Libri, ne' quali egli diffusamente provava il principal'atsunto della sua Heresia, cioè che il matrimonio fosse cosa più pregiata, e nobile, che la verginità. Volaron questi Libri appena nati sotto gli occhi, e per le mani di tutti: e in Roma particolarmente, con tanto discredito dell'honestà, e con isdegno tale de' buoni, ch' essi non potendone tollerar la sfacciataggine, ne trasinessero le copie à S. Girolamo, che ritrovavasi nel suo dolceritiro di Bethlem, acciò colnervo della sua sorte eloquenza, e congliargomenti proprii della sua gran dottrina consutasse quell' Empio, ene riprovasse gli errori. Mà il Santo non tanto inhorridissi alla esecrabilità della bestemmia, che non gli giunse nuova in Gioviniano, quanto sgomentossi alla conside-Risposta ad esti di razione di dover' efforispondere agli scritti di un' Huomo, che ò non voleva, ò non sapeva sarsi intendere nelle sue proposte. Conciosiacosache egli notò in que' Libri tanta barbarie di parole, tanta confusione di senso, tanta gonfiezza di voci, e tanta debolezza di ragioni, che ritrovandosi, per così dire, confuso, & avvilito, disperò di potere adequatamente ribatterli, [a] Quis enim eum, dice, superare queat, cujus assertionem penitus ignoret? a S. Hieron.contra Graziofamente descrive egli a lungo questa sua nuova incapacità, e poi lepidamente deridendo il suo Avversario, de i di lui Libri dice, [b] Quos cum legisem, & omninò non intelligerem, capi revolvere crebriùs non verba modò, atque sententias, sed singulas penè syllabas discutere, volens priùs scire, quid diceret, & sic vel probare, vel redarguere, quod dixiset. Verum scriptorum tanta barbaries est, & tantis vitiis spurcissimis sermo confusus, ut nec quid loquatur, nec quibus argumentis velit probare, quod loquitur, potuerim intelligere. Totus enim tumet, totus jacet: attollit sc per singula, & quasi debilitatus coluber in ipso conatu frangitur: non est c Horat. de arte contentus nostro, idest humano, more loqui; altius quiddam aggreditur: [c] Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus. Praterea involvit omnia, & qui-

Louin. lib. 1.

b Idemibid.

S. Girolamo.

Poetica .

d Esordio del se-Gioviniano .

busdam inextricabilibus nodis universa perturbat, ut illud Plautinarum litterarum ei possit aptari, Has quidem, prater Sibyllam, leget nemo; cujus libros multo difficilius est nosse, quam vincere; enel suo proposito ne cita per giuoco Secundi Libriejus exordium, quod hesternam crapulam ructans ita evomuit, cioè [d] Satisfacto invitatis non ut claro curram nomine, sed ut rumore condo Libro di purgatus vivam vano. Obsecro agrum, novellas plantationum, arbusta teneritudinis erepta de vitiorum gurgitibus, audientiam communitam agminibus. Scimus Ecclesiam spe, fide,, charitate inaccessibilem. Non est in ca immaturus, omnis docilis impetu irrumpere, vel arte illudere potest nullus. Rogo, soggiunge qui il Santo, que sunt hec portenta verborum? quod descriptionis dedecus? nonne vel per febrem somniare eum putes? vel arreptum morbo phrenetico, Hippocratis vinculis alligandum? Doppo dunque di haver' egli derisa l'ignoranza dell'Heretico, potentemente discende à rispondergli, ela risposta su tale, qual'era S. Girolamo, tutta gravida disentenl-

ze, tutta forte d'argomenti, e tutta nervosa di senso. Mà come ch'eg'

333 era altrettanto ardente di natura, quanto impetuoso di zelo, quando particolarmente trattavasi della gran causa della Religione Cattolica contro contro s. Girolagli Heretici, s' impegnò così fervorosamente nell'assumto, che si era propo- mo in detta risto, che per ritorcere l'asserzione di Gioviniano, il quale inalzava il Matrimonio sopra la Verginità, parve, che inchinasse nell'altro estremo d'inalzar la Verginità sopra il Matrimonio con qualche pregiudizio alla convenevolezza di esso, e con qualche motivo à quei, che lo vollero ripigliare ò di troppo inconsiderato nel perseguitar l'inimico, ò di poco temperato, e cauto nell'offenderlo. Conciosiacosache essendo pur'allora fresca la piaga dell'Heresia di Priscilliano, e poderosa in Occidente la fazione de' Manichei, che impugnavano le Nozze, su appreso S. Girolamo, come s'egli adherisse in qualche senso alla massima de' Priscillianisti, e mal'havesse saputo impugnar Gioviniano, senza compiacere a' Manichei. Dital sentimento si un Monaco in Roma, gran parte del Clero, e [a] l'istesso a S. Hier, epist. 52, Pontefice, che ne passò ancora doglianze con il corrispondente del Santo, ch' era il nobil Pammachio, con il cui mezzo erafi introdotta, e publicata per Roma l'accennata risposta. Apprese Pammachio le querele contro l'amico, comesue proprie, e consolle citudine ne sece avvisaro S. Girolamo, e quanto potè, tant' operò per ritirare à se tutti que'Libri, giudicando di mettere al coperto l'innocenza del Santo con la sottrazione di essi. Mà il Santo ben consapevole, esser più facile ritenere al vento il corso, che alle scritture divulgate la publicità, particolarmente quando elleno guadagnano pregio dalla contradizione, compose [b] subito un' Apologia in b S. Hieron, epif. forma di lettera, in cui, da quel grand' Huomo ch'egli era, purga affatto 50.52. il suo nome da ogni impostura di calunnia, e rende chiara la sua sana credenza nell' articolo proposto del Matrimonio; Dum contra Jovinianum; dic'egli in essa, presso gradu pugno, à Manicheo terga mea confossa sunt. Nonne quasostatim in principio operis mei ista prafatus sum? cioè [c] Neque c Idem contra Ionos Marcionis, & Manichæi dogma sectantes nuptiis detrahimus, nec Ta-vin. lib. 1. tiani Principis Encraticarum errore decepti, omnem coitum spurcum putamus, qui non solum nuptias, sed cibos quoque, quos Deus creavit ad utendum, damnat, & reprobat. Così egli nella sua famosa Apologia, in cui seppe ribatter l'asserzione contraria colsostener la propria. S. Agostino, Libridis. Agostiche dall' Africa queste agitazioni riseppe della Corte di Roma, volle anno contro Gioviniano. cor' ei scendere in campo contro Gioviniano, e determinando per altra strada condursi alla pugna, compose il nobilissimo Libro de Bono conjugali contra Jovinianum, nel quale tanto esalta la Verginità, che non tralascia di render sua ragion di lode al Matrimonio, e celebra [d] l'una come pre-d 1. ad Corintb. 7. diletta à Dio, e l'altro [e] come Sacramento grande nella Chiesa. Mà Si- e Ad Ephes. 5. ricio recise tutte le controversie con la falce di una formidabile scommunica, che vibrò contro Gioviniano, tollerato fin'allora ò per isperanza di emenda, ò col dispregio della persona. Per tanto [f] convocato il Con-f Siric. epist. 2. cistorio, discussa la causa, eritrovato l'Heressarca ostinato, e pertinace nel sostenimento delle sue bestemmie, ne condannò la dottrina, e ne anathematizzò l'Autore, con tant' applauso del Clero Romano, che (sono parole Gioviniano. del medesimo Pontesice espresse nella lettera, che sopra questo successo egli scrisse alla Chiesa di Milano) Omnium nostrum tam Presbyterorum, & Diaconorum, quam totius etiam Cleri una lata fuit sententia, nt Jovinianus, Auxentius, Genialis, Geminator, Felix, Pontinus, Martianus, Januarius,

a L. I. de Mona-chis C. Theodof. Bando Imperiale contro lui .

illeftr.c.75.

d S. Hier, adverf. Figilans.

danna in Milano.

e Sirierepif. 2.

Condanna dell' Heretico Bonofo & Vedi il Pontif di & Fierro. 8 Agud S. Ambr.

h Anno 397. i Anno 390.

Gloria della Madre di Dio.

k Tertull. adverf. Marc. 1. 4. c. 5.

S. August. contra Serit. 1.2. c. 83.
Contufione, et auve fet e de'

wins, & ingeniofus, qui incentores nova Haresis, & blasphemia inventisunt, divina sententia, & nostro judicio in perpetuum damnati, extra Ecclesiam remanerent. Alla condanna Pontificia conginnse Theodosio l'Imperiale, ordinando, che [a] tutti li Monaci (e sotto tal' habito, e nome vagava Gioviniano, esuoi seguaci) si ritirassero ne'loro Eremitaggi, per purgar Roma dalla infezione sparsa di quella peste. Mà trasgredendo gli Heretici i b L 53. de Har. C. Bandi del Padre, [b] si da Arcadio figlinolo di Theodosio relegato Gioviniano in un' Isola deserta della Dalmazia, ove frà l'ubbriachezza, e la lascivia sotto il Pontificato d' Innocenzo lasciò il sozzo Epicuro le spoglie fracide della sua vita. Di esso lasciò scritto Gennadio, [c] Memie Gernad, de Viris nit Joviniani Haretici, & voluptatum, & libidinum pradicatoris, cui intantum continentis vita, & casta institutio contraria suit, ut inter luxuriosas epulas animum eructarit: e S. Girolamo, [d] Jovinianus Romana Ecclesia austoritate damnatus, inter phasides aves, & carnes suillas non tam. emisit spiritum, quam eructavit. Siricio non contento del terribil giudi-E nnova sua con- zio, con il quale haveva esterminato quest' Heresiarca dalla Chiesa Cattolica, volle ancora, che se ne diffamasse il nome in Milano, ov'egli con tanto scandalo di quella Città haveva vomitato il lezzo delle sue dissolutezze; e [e] scriffe à S. Ambrogio, che in un'altro Sinodo ne publicafse la condanna, come segui, con esecrazione eterna di si detestabile Herefia.

Nè con prontezza minore accorfero i Vescovi della Christianità à fulminar la condanna di Bonoso, che Maestro sosse, ò discepolo di Helvidio, e Gioviniano, trasse dalla cloaca [f] di Cherinto l'asferta bestemmia contra la Verginità illibata della Madre di Dio. Eglino fi unirono [g] in Sinodo nella Citta di Capua, en' anathematizzarono l'Autore, e la Dottrina contanto gaudio del Christianessmo, che parve trionsasse la gran Madre di Dio nel medesimo tempo di tutti li suoi nemici, cioè de' Giovinianisti [ b] in Roma e in Milano, e de'Bonofiani [i] in Capua, la cui condanna diede motivo a' buoni di trasmettere a' Secoli futuri, qual troseo di gloria, la divota, e celebre Antifona, Post partum, Virgo, inviolata permansisti, Dei Genetrix intercede pro nobis. Conciofiacosache benche la Sacra Scrittura non faccia giammai alcuna menzione della Verginità della Madre di Dio doppo il parto, nè possa essa chiara, ed esplicitamente dedursi dai Scritti degli Apostoli, e degli Evangelisti; tuttavia ella è un punto di quei, che con istabile, e continuata tradizione ha sempre ricevuto in ogni età la Chiesa Cattolica, contal confentimento di tutti li Dottori, che chi vuol rintracciarne l'origine, el'autorità, convien che ricorra à quel gran detto di Tertulliano, [k] In summa si constat id verius, quod prius; id prius, quod ab initio; id ab initio, quod ab Apostolis: pariter utique constabit, id esse ab Apostolis traditum, quod apud Ecclesias Apostolorum sucrat sancitum.

Mentre queste cose succedevano in Italia, i Donatisti nell'Africa con scisma talmente in se medesimi si divisero, che più non si riconobbe. nella loro setta Donato. Da [4] Primiano nuovo intruso Vescovo di Carthagine nacquero i Primianisti, da Maximiano i Maximianisti, da Rogato i Rogatisti, da Claudio 1 Claudianisti; onde ogni casa formò un partito, ed ogni partito si consuse nel suo impegno. Pianse à lungo S. Agostino questa mostruosa ostinazione, e queila particolarmente, che procedè in essi da insania più tosto, che da mal consiglio; poich' eglino per albagia di

esser venerati come Martiri, con cieco surore precipitavansi da altissime rupi, gittavansi in profondissimi fiumi, e quasi cercasser pel Mondo, chi li togliesse dal Mondo, [a] per diversas regiones ibant, & redibant, porgendo nelle del Mondo, mani di chi incontravano, armi, e suppliche, affin che prestamente li uccidesfero, [b] In Africa sunt, dice di essi S. Filastrio, qui Circumitores dicuntur, bi cir- b s. Philage, de cumeunt terras, & quos inveniunt in via, cogunt eos, ut interficiantur ab illis, di- Har.c. 86. centes, se desiderare patimartyrium, & sub causa bac multilatrocinantur interdum. Quidam autem ex his veluti Biothanati moriuntur, sese dantes in pracipitium, diversumque subeunt calamitatum interitum. Così egli. S. Agostino scrivendo queste cose, ne previene il racconto con la protesta della loro publicibare risoluzioni. tà, mentr' elleno in se medesime si renderebbono per altro incredibili, [c] cs. August contra Atatis nostra hominibus res notissimas loquor; e chiama tal sorte di canaglia, [d] Genus hominum in horrendis facinoribus inquietum, ab utilibus operībus otio-d Idemibid. sum, crudelissimum in mortibus alienis, vilissimum cum suis, maxime in agris territans, ab agris vagans, & vietus sui causa cellas circumiens rusticanas, uniperso Mundo penè samosissimum Africani erroris opprobrium. Quei poi che risoluzione prendevano ò difarsi uccidere, ò di togliersi con le proprie mani la vita, [e] si presentavano ad alcuni Ufficiali deputati à quest'effetto, e signi- e Theod. har. fab ficando il desiderio, ch' essi havevano del martirio, inginocchioni supplica- lib 4. vanli à preparar loro degnamente per tal passo la strada. Li deputati allora li separavan dagli altri, e riponevanli, come capponi nella stia, in luogo remoto, e chiuso, trattandoli alla grande con isquisitissime vivande, a fin d'ingrassarli, per rendere tanto più sontnosa, e piena la lor morte; [f]Eos, f Idem ibid. dice l'Historico, omni genere officii observant, atque inserviunt, & omne ciborum genus afferunt, veluti quadam sacrificio destinata animalia prapascentes, & pinguefacientes. E quando eran ridotti in istato visibile di pinguedine, come s'eglino allora fossero in istato di ben morire, [g] cogebant g Idemibid. eos, quos in viis invenerint, lethalia eis vulnera ense afferre; ese non incontravansi con alcuno, tutti mesti cercavano da inacessibili rupi horribili precipizii, ne'quali à braccia aperte gittavansi, sol contenti di haver finalmente trovato il modo di morire. Molti di essi un giorno [b] instar Pha- h Idemibid. sianorum adipati si avvennero in un Giovane valoroso di mano, e pronto di Grazioso suctessi sianorum adipati si avvennero in un Giovane valoroso di mano, e pronto di di alcuni Doripieghi, al quale presentata una spada, risolutamente imposero ò di dar mauti. loro con quel ferro allora la morte, ò con il medesimo altrimente riceverla esso da loro. Stupito il generoso passeggiere della pazza domanda di quella turba di porci, e giudicandola più tosto degna di bastone, che di spada, ricorse ad un' astuto consiglio, e francamente rispose, Volontieri compiacerovvi; mà accioche sul meglio non vi pentiate, contentatevi, ch'io prima vi leghi, e quindi poi à man salva tutti vi uccida. Acconsentirono al partito allegri li Donatisti, e'l Giovane legatili strettamente insieme con tenacissima sune, gitrata la spada, e dato di piglio à un bastone, così mal conci li ridusse con le percosse, che non potendosi li miserabili scuotere, nè liberarsi dalle legature, rimafero quivi volutandosi per la publica strada come animali immondi nel fango, esposti al vituperio, & alle risa di chi passava. Il Pontefice compassionando lo stato lagrimevole di quelle deluse genti, [i] convocò un i Apud Baron.an-Sinodo di ottanta Vescovi nella Chiesa di S. Pietro, e trasmesse con lunga letProvisioni caritala Constanta Vescovi Carrolini dell' Assistanti dell' Assist tera alli Vescovi Cattolici dell' Africa le risoluzioni, che in esso si presero, revosi del Ponte-Mà con poco selice successo, conciosiacosache sempre più renitenti al rime-de Donatisti. dio, si ostinarono i Donatisti nelle loro esecrabili insanie.

336

L'Imperadrice Giulti a a favodeg i Arriani.

C. Theod.

lico.

Seg.

lib. 9. cap. 7.

& Iden ibid.

Guftna, Arriani.

g Idemilia.

Non però così vilmente maneggiaronsi nell'Occidente gli affari degli Arriani, rinvigoriti dall'aura di potentissima regnante, e perciò tanto più formidabili all' Italia, quanto più afficurati dalla protezione augusta di Giustina. Questa Principella era Madre di Valentiniano il Giovane, Donna scaltra, e sagace, mà miserabilmente sedotta dagli Heretici, che in Milano, dov' essa col figlinolo facevasuo soggiorno Padrona dell' Imperio d'Occidente, erano in gran numero accorli, scacciati dall'Oriente dalla forza de' Bandi di Theodosio; e come ch' era ancora fanciullo il Figliuolo. a L 4. de side Cath. ed ella predominava come Madre, e come Tutrice, publico [a] un' Editto, in cui concedeva agli Arriani il potersi unire insieme nella celebrazione de' b Ruff, 1, 12, c. 16, lor misterii. [b] La tessitura di quest' Editto sù commessa à Benevolo Secretario de' memoriali dell' Imperadore, nativo di Brescia, e in non minor Fatto, e detro me- pregio per la qualità della nascita, che commendabile per la purità della Cavalier Catto. Fede, per l'esemplarità de' costumi, e per tutto ciò, che rende più riguardevole sa nobilta in un Christiano. Nè senza decreto, & aito misterio impose à lui Giustina tal'assunto; conciosiacosache con tal satto ella giudicò di poterlo impegnare à suo favore in vantaggio degli Arriani. Ma Benevolo con altrettanta diffinvoltura negò di condescendere alla ingiustarichiesta, quanto più fraudolentemente l'Imperadrice ne haveva ordita la trama: anzi offerendogli ella, per piegarlo a' fuoi voleri, nuovi honori, e postinella Corte, Achepromettermi, Signora, egli rispose, dignità maggiori in mercede dell'empietà? Toglietemi pur questa istessa, che per vostro beneficio possiedo, che io tanto contentissimo ne rimarrò, pur che la coscienza della mia Fede perseversillesa, e costante; & in ciò dire, gittolle avanti il Cingolo, e 3. Reg. 16, 18. & el'insegna della sua carica. Giustina irritata dalla repulsa, es c I qual nuova Jezabelle, inferocita nell'elecuzione del suo pensiere, risolve prenderne più da alto l'avviamento con togliersi d'avanti colui, ch'era in Milano il difensor de Cattolici, cioè S. Ambrogio, contro il quale ella si mosse con d S. Aug. Confess. tutta quella determinazione di sdegno, che S. Agostino chiamò [d] Rae S. Ambr.in Au- biem fæmineam, sed Regiam. [e] Sostenevanella Città il posto di Vescovo Arriano Auxentio Giuniore, Huomo Tartaro di nazione, e di costumi re, esuerce qua odiati anche da'suoi barbari compatrioti, e che per non essere ò da essi riconosciuto, ò da' Milanesi aborrito per la rimembranza odiosa dell'altro Auxentio Seniore, facevasi chiamar Mercurino, come se il nome, e non la Fede giustificar lo potesse dalla reità de' fatti. [f] Unum portentum est, scrisse dilui S. Ambrogio, & duo nomina: minora fecit in Scythia, & ita erubuit, ut mutaret vocabulum: sceleratiora hic ausus est: & altrove, Alius in Scythia partibus dicebatur, alius hic vocatur. Nomina pro regionibus Costanza di S. habet. Con esso dunque congiurò Giustina, e la prima tromba di guerra Ambrogio contro full'invito, ch'egli fece à S. Ambrogio in nome di Cesare, à disputar con gli Arriani nella gran Sala del Palazzo Imperiale sopra i Misterii controversi della Religione, al qual'effetto haveva Cesare deputati cinque Perfonaggi Idolatri per Giudici della Divinità di Giesti Christo. Ricusò il Santo la pugna tanto in riguardo del Campo, quanto degli Arbitri, non convenendo a un Vescovo Cattolico a gitar' in Sale laicali così sacrosante questioni, e discuter dubii di Fede avanti Giudici, che non l'hanno. Richiefelo allora Cesare de' Vasi Sacri del Tempio, e del Tempio stesso per gli Arriani: [g] Nec mihi fas est tradere, rispose il Santo, nec tibi accipere expedit; essendo che tu sei sol Padrone delle mura della Città e non de' Temde Tempii di Dio, [a] Ad Imperatorem Palatia pertinent, ad Sacerdotem 2 Idem ad Marcel-Ecclesia. E con quant' Apostolica sermezza egli protostasse la sua costanza, linam epist. 33. chi vago trovasi di apprender sentimenti degni di vero Ecclesiastico, legga l'Orazione, ch' egli fece contra Auxentium, e il Libello, che il medesi- cessi à savor di mo intrepidamente presentò à Valentiniano, che noi colà volentieri ri-lai. mettiamo il Lettore. E comprovò Dio con pronti miracoli la fedeltà del suo Servo. [b] Un' Arriano, che una volta per ischerzo volle udirlo ra- b Panlin. in vita gionar dal Pergamo, vidde un' Angelo presso lui, che suggerivagli le pa- S. Ambr. role, ed esso subito convertissi: [c] Una truppa di Soldati Arriani, che cs. Ambr. epist. 33. per ordine di Giustina invasero la Chiesa per trucidare in essa il Santo, nell'entrarvi, e nel rimirarlo, come rientrati in se stessi, genuslessi unirono le loro preghiere con quelle de' Cattolici: [d] Enthymio, che à compia- d Paul.loc.sit. cimento della medesima Imperadrice haveva preparato presso la Chiesa un Carro per involar S. Ambrogio dalla Città, per comandamento della istessa Giustina, sopra il medesimo Carro sù esso condotto in esilio, eper enormissimi fatti in lontane parti relegato: [e] A Calligono Eunuco di Cesare, e S. August. cont. che minacciogli il taglio della testa, indi à non molto sù tagliata la sua, convinto di esecrabile delitto da una vilissima Meretrice: e finalmente Dio portò il suo Servo come in trionfo, allor quando egli viddesi supplichevole a'piedi Giustina, e'l Figlinolo Regnante, nell'occasione, che sog-

Massimo, che di sopra habbiam veduto acclamato Imperadore contro Valentiniano, per la strada di Treveri s'incaminava contro l'Italia con copia mo contro l'Italia. immensa disquadre armate, e bellicistromenti. La fama, prevenendone l'arrivo, tanto più terribile si sparse, quanto più ingrandiva gli ammannimenti dell'inimico, e la debotezza delle forze degl'Italiani. Onde procedendo con gran confusione l'apparecchio della difesa, e disperando Cesare dipoterla, non che sare, manè pur' ordinare, al solito di quei, che Ricorso de' Cesas folamente prezzano il bene ne'lor bisogni, ricorse all' autorevole intercessione di S. Ambrogio, deputandolo innomesuo, e della Madre Ambasciadore à Massimo per implorar da lui la pace. Mà Massimo, superate l'Alpi, ed occupate le Provincie prossime con le armi, & atterrite le lontane con lo spavento, rigettando, ò deludendo le mediazioni del Santo, si presentò così improvisamente all'Italia, che appena dal suo surore potè camparne Giustina, che col Figliuolo portossi prosuga a'Salonichi, per richieder soccorso à Theodosso, che reso a tutti celebre, era anche à tutti formidabile. Ricevelli Theodosio con benignità mista di rimprovero, ri- di Oriente. prendendo ambedue diribellione à Dio, che per questa causa gli sollevava allora contro quella gran tempesta, [f] Imperatoriam aciem, disse loro, f Suidas verb, Vastare non armis, sed justis causis; e perciò quelle disgrazie appenirgli, per-lentin. che abbandonatala Fede Nicena patrocinavano gli Arriani; eser pur troppo freschi gli esempi di Costantino, e di Valentiniano Seniore, che con tanta felicità havevano debellati tanti nemici, sol perch' eglino havevano sostenuta nell'Imperio la vera Religione; al contrario Valente, che volle abbatterla, era stato abbattuto da Dio, e con horribil fine spogliato della vita, e dell' Imperio; conchiuse, [g] Si Christum non videmus, quem invocabimus pugnaturi e Promessa poi loro ogni più vigorosa assistenza, con gran coraggio egli saccinse alla gloriosa impresa. E per incominciar la vittoria dai contro gli Heregio eglissi accinse alla gloriosa impresa. E per incominciar la vittoria dai nei. nemici di Christo, con severissimi [h] Bandi raffrenò la baldanza degli He- h L. 14. 15. 16. de Har. C. Theod. Tomo I. retici

STRICTO.

Mossa di Massi-

ri à S. Ambrogio.

2 Apud Meta-phraft. die 21. Ia nuarii.

b Apud eund.

c Apud esend.

mo.

mo.

Theod.

retici Orientali, ch'egli bandì dagli Stati, dichiarò infami, privò di ogni maneggio di cose sacre, e profane, e sin dell'istesso natural commercio con gli Huomini: in fine per conciliarsi con potente mezzo la protezione del Cielo, invitò per commilitone nel suo esercito il Santo Monaco Senufio, che nelle solitudini dell' Egitto menava vita commendabile per austerità dipenitenze, eper fama di miracoli. E degno di eterna memoria si rese il satto, che siegue. Theosilo [a] il Vescovo di Alessandria portò al Sant'Huomo l'invito in nome di Cesare, e di tutto il Christianesimo, la cui giusta causa difendeva Cesare in quella mossa. Alla proposta di lodi cebre, e degno inaspettate, e delle auguste suppliche del Regnante, vergognoso, e confuso il Santo Servo di Dio, hora schermendosi, hora negando, hora scusandosi, ma nulla giovandogli à ritirarsi dall'Imperial comando, si tolse in fine d'addosso il mantello, che posto in cima al bastone, à cui esso si appoggiava, levato l'uno, e l'altro in alto verso il Cielo, [b] Domine Deus, inquit, exercituum da huic meo superhumerali, & huic baculo, ut tantum possit, quantum ego ipse, si illic adessem; erivolto egli poi à Theofilo, Hac accipe, soggiunse, e in così dire gli porse in mano il mantello, e'I bastone, & mitte statim ad Imperatorem: ille autem superhumerale quidem imponat capiti, baculum verò manu ferat: deinde cum manus opus fuerit conserere cum hostibus, pracedat omnes alios, & audaster procedat adversus inimicos. Nam si ego quidem possim à Deo exaudiri, existimo fore, ut ipse sit illis terribilis, & sine sanguine gloriosam referat victoriam. Ela profezia bene avverossi nell'uniformità de successi; conciosiacosache alla vista dell'esercito nemico, che presentoglisi avantinella pianura di Kovacz nella Schiavonia, ricoprissene Theodosio divotamente la testa, ed armossene la mano, e con quel mantello in capo, e con quel bastonnella destra mostrossi terribilmente alle gentischierate di Massimo, le quali [c] Simul ac eum viderunt, admiratæ ipsum tamquam unum ex Calestibus, ad fugam statim Miracolosa Vit- spectabant, & pedum virtutem laudabant. Fugiebant verò non aliquo certo toria di Theodo-ordine, sed ut qui essent amota mentis, & perterriti: alii alio dispersi, terga volentibus facilia, expedita venatio, secura persecutio, & libera ab omni periculo; ipsi quoque propter fugam, qua erat sine ullo certo ordine, plagas, & vulnera, atque adeo mortem sibi invicem conciliantes, adeò ut Imperator non solum sine sanguine, sed etiam sine ullo labore hanc victoriam retulerit. Così l'Historico di questo prodigioso successo. Il Popolo di Alessandria in commemorazione di una tanta vittoria innalzò nella gran Piazza della Città una Statua à Theodofio con il mantello in capo, e in mano il bastone rappresentante quello del lor Santo Anacoreta Senusio, festeggiando il giorno anniverfario della pugna con pompa di divota reminiscenza. Ma Theodosio facendo capitale della fama della vittoria contro l'inimico, che si era risugiato in Aquileja, spinse l'esercito all'assedio di quella Motte di Massi- Città, 1 cui Cittadini, non aspettato l'assalto, spogliaron Massimo delle Infegne Imperiali, e lo condustero legato avanti il Vincitore, per attender da lui la qualità più tosto della morte, che l'ordine. Dicesi, che s'intenerisse Theodosio al miserabil spettacolo, e che avvedendosi li Soldati, che la misericordia gli andasse disponendo l'animo al perdono, quindi presto ind Pacat.in Panes. volassero il reo, e coltaglio della testa l'uccidessero: [d] Rapitur ab oculis, disse l'ingegnoso Panegirista di Theodosio, & ne quid licere possit Clementia, inter innumeras manus fertur ad mortem. Ma se à Theodosio suggi come

Capitolo IX.

come rapita di mano quella bella occasione di esser pietoso, ricuperonne soprabbondantemente il merito nella protezione, ch'egli prese de i di lui Figlinoli, laudato perciò da S. Ambrogio, che in queste parole gli scriffe, [a] a S. Ambr. epist. Inimici tui filios revocasti, nutriendos apud affinem dedisti, matri hostis tui 29. missifi de arario tuo sumptus, con tanta liberalità, egusto di sar bene, che rimanpiù glorioso Theodosio per la Clemenza usata co'vinti, che per la Vittoria medesima, con cui un' Imperio assicutò, e l'altro vinse; onde di lui cantò il Poeta, [b]

Profuit, boc vincente, capi:

E con degno, e prolisso elogio Pacato, [c] Omnes venia complexa, velut quodam materno sinu clausit, nullius bona publicata, nullius mulctata libertas, nullius praterita dignitas imminuta. Nemo affectis, nemo nota, nemo conviciis, aut denique castigatione perstrictus. Cuncti domibus suis, cuncti conjugibus, a cliberis, cuncti denique innocentia (quod dulcius est) restituti sunt. Vide, Imperator, quid hac clementia consecutus sis; fecisti, ut nemo sibi victus, te Victore, videatur. Quindi per ultimo fregio di sua bonta egli restitui a Valentiniano non solamente l'Imperio intiero dell'Italia, ma coll'Italia donogli la Francia, la Spagna, e l'Inghilterra, Regni capaci, benche divisi, à costituire un gran Monarca. Perloche replicò il Poeta, [d]

b Claud. in 4. confalt. Honor. v.115. c Pacat.loc.cit.

Magnarum largitor opum, largitor honorum: Pronus, & in melius gaudens convertere fata.

Mà siccome da Dio implorò Theodosio unatanta Vittoria, così tutta à Dio egli volle renderla con publici ringraziamenti al Cielo, e con ammonizioni molto serie à Valentiniano, acciò per l'avvenire egli mantenesse la periali contro gli Fedenel suo Imperio, s'egli non voleva, che con l'oppressione di essa di Heretic. nuovo rovinasse il suo Imperio; [e] e publicò poi formidabilissimi Bandi con- L. 19.21 & c. de Har. C. Theod. tro tutti gli Heretici, esigendone irremissibilmente l'osservanza: onde meritò da' Scrittori il pregio di Debellator, siccome in Oriente, così ancora in Occidente, dell'Arrianesimo, in modo tale che per tutte le parti, che concorrerpossono all'ingrandimento del nome in un Monarca Cattolico, risplendendo egli eminente, & egregio sopragli altri, offuscò la fama degli Antecessori; e quando [f] prima di un qualche grand' Imperadore dicevasi Trajano melior, avantaggiata la comparazione, dissessi per l'avvenire citat Aurel. Vist. melior Theodofio. Ma un'Heresia recisa, germoglia l'altra non men serace di Seguaci,

d Claud. loc. cit.

in Theod.

che scandalosa per fama dell'Heresiarca, e per qualità de' Soggetti, che in un certo modo la resero accreditata ne'suoi errori. Ed ella si è l'Heresia degli celebre degli Origenisti, che nata in Egitto, e passata nella Palestina, creb-origine. be colà così smishtaramente, che quindi entrata in Roma, tenne lungo tempo agitata la Christianità, e non mai siì bastevolmente repressa, onde nelle suture età non ne risiorisse, come ramo dal tronco, quella egualmente formidabile de' Pelagiani. Habbiamo [g] altrove narrato, con quanto g vedi il Pontif di merito di riputazione passasse il nome di Origene per prodigioso, & ammi- Zestrino a carte rabile in tutto il Mondo, e quali, e quanti fossero quei, che venerarono, come oracoli, le di lui sentenze, e pareri; mà col troppo dilatarsi, il mal nascosto ruppe in cancrena, della quale non potè sinalmente più prolungarne la Chiefa il castigo, il taglio, e'Irimedio. Nell'Egitto, ove Orige-

ne era nato, e dove nella Cathedra di Alessandria egli haveva fatto maggior

SIRICIO.

qualità.

b Idemibid.

6 Ruff. 1. 2, 6, 7.

Secolo IV.

340 maggior copia divulgati; ond'essendo eglino facilmente pervenuti nelle mani di Ruffino, e di Melania, che l'un d'Aquileja, l'altra da Roma eranfi portati à quelle solitudini, vaghi di rimirar d'appresso le virtu heroice degli Anacoreti, per poi quindi passare ai luoghi santi di Gierusalemme, tirarono à le l'applicazione, e lo studio di ambedue que' nobili Pellegrini, i quali se ne dilettarono à talsegno, e così altamente ne appresero, e ne coltivarono isentimenti, che niun corso di tempo, nissun consiglio de' Letterati, enè pur nissim comando de' Papi poterono in essi scancellar' il proposito di difenderli, e di propagarli. E per maggior loro disgrazia eglino si avven-Didymo cieco, e fue maravigliose nero in Palladio Galata, Evagrio Pontico, e Didymo cieco, inflessibili, edacri Origenisti, li primi due Monaci riputati egualmente grandi in santità, & in dottrina, e particolarmente Evagrio, che pur' allora havendo [a] a S. Hier, ad Crecomposto un Libro, in cui egli formava il modello di un vero Christiano imperturbabile ad ogni moto di passione, insensibile ad ogni contrarietà di senso, etale, quale motteggiando disse S. Girolamo, [b] Vel Saxum, vel Deus, egli rappresentavane così benene' suoi portamenti l'Idea, ch'era un miracolo à vederne la serietà nell'opere, e l'impassibilità, per così dire, in ogni contrario disastro; ed il terzo cioè Didymo Huomo così raro [c] in pregio di scienza, che passava in quelle parti non tanto per maraviglioso, quanto per miracoloso. Poiche, benche cieco sin dall'età di cinque anni, pur tuttavia tanto gran progresso haveva fatto nello studio de' Libri, che da S. Antonio, che udillo predicare in Alessandria, su egli chiamato Beato, d e da S. Girolamo, che frequentonne la scuola, Vedente, titolo, e d S. Hier, epift. 33. nome sol dovuto a' facri Profeti. [e] Didymus Alexandrinus captus à pare Idem de script. Escles in Didymo. va atate oculis, dice di lui il sopracitato S. Girolamo, & ob id elementorum quoque ignarus, tantum miraculum sui omnibus præbuit, ut Dialecticam quoque, & Geometriam, qua vel maxime visu indigent, usque ad perfe-Etum didicerit. Is plura opera, & nobilia conscripsit, commentarios in Psalmos omnes, commentarios in Evangelium Matthai, & Joannis, & de Dogmatibus, & contra Arianos Libros duos, & de Spiritu Sancto Librum unum, quem ego in Latinum verti, in Isaiam tomos decem, & octo in Gee, ad me scribens commentariolum Libros tres, & in Zachariam meo rogatu Libros quinque, commentarios in Job, & infinita alia. Má di tanti Libri appena resta à noi Posteri quello de Spiritu Sancto, e l'esposizioni in Epistolas Canonicas, Et meritam, dice il [f] Baronio, omnium penè mercium jacturam fecit, qui naufragium est passus infide. Ruffino, anch' esso Origenista, con più parziale, eprolisso elogio lo esalta non men come dotto, che come santo, e di lui dice, ch' essendo divenuto cieco nella sua fanciuilezza, [g] Ipse indesinenter Dominum deprecabatur, non ut oculorum carnalium visum, sed ut illuminationem cordis acciperet. Miscebat tamen precibus stu-

dia ac laborem, & juges continuasque vigilias, non ad legendum, sed ad audiendum adhibebat, ut quod alus visus, hoc illi conferret auditus. Cum però post lucubrationis laborem somnus (ut sieri solet) legentibus advenisset, Didymus silentium illud, non ad quietem, vel otium datum ducens, tamquam mundum animal ruminans cibum, quem ceperat, ex integro revocabat, or ea, qua dudum percurrentibus aliis ex Librorum lectione cognoverat, me. moria & animo retexebat, ut non tam audise, qua lesta fuerant, quam descripsise eamentis sua paginis videretur. Ita in brevi, Deo docente, in tantam divinarum, humanarumque litterarum eruditionem, ac sciențiam penit, ut

Scholz

f Baron, anno 295. пит. 28.

& Ruff. loc. cit.

Capitolo IX.

Schola Ecclesiastica Doctor existeret, Athanasio Episcopo, caterisque sapientibus in Ecclesia viris Dei admodum probatus; sed m' cateris, sive Diale-Etica, sive Geometria, Astronomia quoque, vel Arithmetica disciplinis ita esset paratus, ut nullus unquam Philosophorum aliqua ex his artibus proponens, obtinere eum, vel concludere quiverit; sed statim ut responsiones ejus acciperet, Magistrum eum etiam illius, de qua proposuiset, crederet disciplinæ. Hujus aliquanti dicta, vel communiter disputata, vel proponentibus responsa, adhibitis Notariis, descripsere: qua etiam nunc in magna veneratione habentur. Nos tamen, qui & vivæ vocis ejus ex parte aliqua fuimus Auditores, & ea, que à nonnullis, dicente eo, descripta legimus, longè majorem gratiam, & divinum nescio quid, ac supra humanam vocem sonans, in illis magnis sermonibus, quid de ore ipsius proferebantur, agnovimus. Così Ruffino. Caffiodoro, che lesse questi grandi encomii di Didymo, incredulo, che Huom cieco potesse cotanto avvantaggiarsi nell'apprendimento della lezione de' Libri, di se medesimo consessa, haver dubitato della Fede degli accennati Scrittori, se l'esperienza di un secondo Didymo non l'havesse accertato della veracità del primo: [a] De Dydimo, egli dice, quod a cassiad, inflitute. ferebatur, mihi penè impossibile videbatur ese, cum legerem, nisi de partibus div. lett. c. 5. Asia quemdam venire ad nos, Eusebium nomine, contigisset. Hic se infantem quinque annorum sic excacatum esse narrabat, ut smistrum ejus oculum gliose di un'altro excavatum orbis profundissimus indicaret. Dexter verò globus vitreo colore confusus, sine videndi gratia, infructuosis usibus volvebatur. Hic tantos Auctores, tantos Libros in memoria sua Bibliotheca condiderat, ut legentes probabiliter admoneret, in qua parte codicis, quod prædixerant, invenirent. Disciplinas omnes, & animo retinebat, & expositione planissima lucidabat. Ma siccome Didymo cadde nell'Heresia degli Origenisti, così Eusebio in quella de' Novaziani; onde di lui soggiunge l'allegato Cassiodoro, [b] b Idemibido Quem tamen adhuc Novatiana pravitatis errore detentum, misericordia Domini suffragante, fidei credimus illuminatione complendum, ut quem Scripturas suas animo fecit discere, jubeat Catholica fidei integritate pollere. Da questigran Maestri dunque confermati negli errori di Origene gl'incauti passegieri Ruffino, e Melania passarono nella Palestina, e come che Melania, e Rufsi crederono ricchi di scienze rare, e perciò pregievoli, e degne, nulla à loro si più à cuore, che à sarne spaccio, espargerle ampiamente frà quei, ch' eglino giudicarono d'intelligenza capace per riceverle. Era succeduto a S. Cirillo nel Vescovado di Gierusalemme Giovanni, Ecclesiastico allora in qualche concetto apprello quelle genti, mà che prima [c] per evitar lo c s. Hier. epift. 61. sdegno di Valente haveva adherito al partito degli Arriani, e de' Macedoniani, epoi col favor del tempo abjurata l'una, el'altra Heresia, governavapacificamente quella Chiefa con fama di Cattolico. Ruffino, ò che lo scoprisse debole di fede, ò facile à mutarla, l'indusse senza gran difficoltà ad abbracciar le opinioni di Origene, ch'egli seppe così ben proporgli, che in breve tempo lo fè divenir da scolare Maestro, e da collega protettor degli Origenisti. Seppe la perversione di Giovanni S. Girolamo, che dimorava in Bethlem, e S. Epifanio, che fantamente presedeva alla Parrianti di Ori-Chiefa di Costanza nel prossimo Regno di Cipro, e S. Theosilo, che reggeva gene. il Patriarcato di Alessandria; nè Prelati così zelanti poterono in alcun conto dissimular l'obbrobrio, che ridondava in tutti li Cattolici, dal veder sù la Cathedra di una Chiesa cotanto samosa, qual'era Gierusalemme, un

Tomo I.

Seduzione di

Secolo IV. SIRICIO.

Vescovo, non solamente insetto, mà che cercava d'insettare altri di un' Heresia dissotterrata dall'antichità di quasi due Secoli, nella cui oblivione era sin' allora giaciuta quella di Origene. Perciò eglino à lui ne trasmessero acerbe doglianze con risolute proteste, che si opporrebbono ad ogni lor potere à questa nuova Setta, ogni qualunque volta egli prontamente non anathematizzasse quell'Heresia. Giovanni dalla contradizione inaspettata di S. Girolamo, di S. Episanio, e di S. Theosilo reso più ostinato, e dalle perfuafioni di Ruffino più animato a feguitar l'incominciata impresa, à nulla più allora attese, che ad accalorirne i progressi; onde alsolito delle gran controversie, procacciandosi ambe le parti adherenti, e fautori, avvenne, che fosse sedotto Alipio nella medesima Heresia, e da Ruffino imbevuto di finistri concetti della persona di S. Girolamo, il quale perch' era inimico eterno di tutti gli Heretici, eraperciò da tutti gli Herepisso-die di S. tici eternamente diffamato, e predicato da essi per Huomo millantatore, Agoftino, eS.G . impetuolo, e superbo. Qual cosa, ò accidente, ò trama sosse de Fazionanti di Giovanni, accrebbe animo agli Origenisti, e secelo in gran parte perdere a' Cattolici; conciosiacosache riportatosi Alipio nel suo nativo Paese dell' Africa, con sì felice successo egl'infinuò li medesimi sentimenti di avversione contro S. Girolamo nell' animo di S. Agostino, che non fenza timor di mal peggiore [a] cominciarono allora que due gran Dotto-2 Vide Baron, anno ri, armato ciascun di giusta causa, ad urtarsi insieme con le penne, l'uno incolpando l'altro di quegli errori, de quali n'erano solamente rei gli Heretici, che li havevano suscitati. Ma se l'intenzion de' maligni sorti l'esfetto di qualche risentimento di parole, non segui però giammai quello desiderato della discordia, rimanendo in breve tempo ambedue que Santi, non solamente dissingannati, mà ammirati l'un dell'altro, ed insieme uniti contro sli Origenisti, e contro l'Heresia, che da essi surse, de Pelagiani. Ed invero con alta providenza del Cielo viddesi sul fin di questo Secolo nel medesimo tempo in tutte le trè parti del Mondo disesa la Religione Cattolica da trè valorofi Campioni, da S. Ambrogio in Europa contro gli Arriani, da S. Agostino in Africa contro i Donatisti, e 1 Manichei, e da S. Girolamo in Asia contro gli Origenisti, e Pelagiani, in modo tale che ovunque l'Inferno mosse l'armi, la Dio accorse con la potente milizia de' Dottori, per render tanto più gloriosa la sua Chiesa nella felicità de' successi, quanto maggiormente ella n'è meritevole nella bontà, e giustizia della causa.

rolamo.

394. M.61. 6 Seq.

genista per Ro-

c Liem epift.66.

Di questi gran moti dunque, che tenevano agitata con l'Asia l'Africa, e b S. Hier, epi $\beta$ , 61. l'Egitto, S. Epifanio ne haveva trasmessa [b] sollecitamente la notizia al Pontefice in Roma, per attender da lui l'oracolo del dovuto provedimento. Mà, come che poiper opera del Patriarca Alessandrino si erano ridotte in Divu'gazione qualche quiete le cose, e Russino principal motore della dissenzione, have-dell' Heresia Ori- va dato segno ò di supprimerla, ò volere almeno supprimer per allora in alto filenzio li punti della controversia, Siricio godè di haver risaputo primal' agginstamento che la discordia, e che il fomentatore dell'Herefia Ruffino riconciliato pienamente [c] con S. Girolamo, havesse riprovato co fatti il suo mal preso impegno. Mà presto il maligno mostrò di haver mutato più tosto Paese, che intenzione. Poiche risoluto di sar pompa de' suoi errori, dove haverebbe ricevuto più sonoro, e publico l'applauso, si portò con Melania à Roma, tutto Cattolico nell'apparenza, mà non già di animo, determinato di divulgare in quella Reggia del Christianesimo il Perì Ar-

chòn di Origene, cioè un seminario feracissimo di Heresie. Tuttavia gravi riflessi lo persuasero à procedere con estrema avvedutezza nell'esecuzione del disegno. Conciosiacosache già sin dal principio di questi torbidi S. Girolamo (crivendo a' suoi corrispondenti di Roma, e più precisamente [a] a Idemepist. 61. S. Epifanio al medesimo Pontefice, havevano rappresentato quel Libro, come ripieno di errori hereticali, e parto informe di un' Autore macchiato Edell' infetto Pedi fama, ereo di coscienza; onde Russino scorgendo preparata la strada si Archon di Oriall' abborrimento di quel Libro, ch' ei haveva in animo di render gradevole a' Romani, ogni studio pose à conciliar credito al Compositore, e quindi poi alla composizione, con togliere ad essa prima il desorme, e poi aggiungerle il bello; come accader suole à un rozzo marmo, che per ricever l'impronta di vaga statua, prima dallo scalpello si scarica del superfluo vizioso, e poi dal' arte si adorna col lustror della pomice. Dunque per dileguare ogni ombra di sospetto contro Origene, egli tradusse dal Greco in Latino l'Apologia, che à favor di lui haveva composto Eusebio di Cesarea; e perche giudicò il nome di Eusebio odioso a' Romani per l' Arrianesimo da esso professato, egline sece autore S. Panfilio Martire, come se il Libro potesse ricever pregio dal nome dell' Autore, e non il nome dell' Autore dalla qualità del Libro. Malignità oramai divenuta costume in Russino, che un'altra volta [b] per render veraci li detti di Sisto Filososo Pittagorico, haveva b S. Hier. advers. publicato un suo Commentario sotto il nome di S. Sisto Papa, e Martire. rem, cap. 22. Uscita alla luce questa traslata Apologia, eriuscito selicemente à Russino questo primo pallo, procedè al secondo, che sulla divulgazione di un'altro Malliziosa trama Libro, ch' egli intitolò, De adulteratione Librorum Origenis, aifin che i di Ruffino. Romani da esto apprendessero, che l'Heresse supposte da S. Girolamo, e da S. Epifanio, ritrovavansi bensì ne' Libri di Origene, mà non già di Origene, essendo che gli Heretici vaghi di nobilitar le loro Heresie con la testimonianza di un tanto Dottore, ne havevano adulterati li Scritti con enormisfima lesione; in cui prova, esso, che pur'allora ne veniva dal pellegrinaggio della Palestina, attestava sù la sua fede, che S. Girolamo reso certo di cotal verità, non solamente ne lodava i Libri non adulterati dagli Heretici, mane venerava eziandio la persona dell' Autore, come di Huomo egregio e in pietà, e in dottrina; della qual malignissima impostura si risenti acerbissimamente S. Girolamo, nella lettera, che in tal soggetto egli [c] scriffe à Pammachio. Doppo tali, e tante diligenze divulgò finalmente c S. Hier, 1918,-8. Ruffino per Roma molte copie del Perì Archòn tradotto da esso antecedentemente dal Greco nel Latino, con il preambulodi una breveprefazione, che fù l'estratto di tutta la più rassinata malizia. Conciosiacosache ostentando egli nello scritto una intrepida sicurezza di ciò, che affermava, protestava quella traslazione, come parto d'incognito, ma Cattolico Autore, purgata da ogni errore, e perciò approvata da tutte le Chiefe di Oriente; e per farla credertale, haveva in esfa suppressigli errori più enormi di Origene, acciocche tanto più facilmente si rendessero credibili i minori, che benche minori, nulladimeno non lasciavano di essertanto più empii, quanto meno apparentemente hereticali: in fine mostrava egli poi in sè, e disè un sommo diffinteresse, inculcando replicatamente, nella detta traslazione nulla esservi del suo, suorche il dono, che ne saceva à Romaper arricchirne i virtuosi, al qual' effetto haverla esso recata dall' Oriente à Roma per nobilitarne le Librarie di quella Chiesa capo del Christianesimo. [d] O Tri  $\frac{1}{10^{\circ}+2}$ .

SIRICIO. Secolo IV.

remem locupletissimam, non potè contenersi S. Girolamo di esclamare contro il temerario ingannatore, qua Orientalibus mercibus Romana Urbis ditare venerat paupertatem! Tu maximus ille es, unus qui nobis scribendo restituis rem. Ergonisi de Oriente venisses, eruditissimus Vir hareret adhuc inter mathematicos. Temulto tempore Pharus docuit, quod Romanescivit; instruxit a Idenative f. 10- Agyptus, quod Italia buc usque non habuit; ed altrove, [a] Russimus non uni Urbi, sed Orbi blasphemias Origenis, & Perì Archon Libros intulit; e

b Idem in Apol, 2. replicatamente, [b] Id Romanis auribus ingerit, quod translatum totus Orbis expavit. Così S. Girolamo.

c Vediil Pontif. di Zesirino à carte

Heresie de' Libri di Origene.

dial. lib. 1.

21.6- Seg.

f Idemsibid.

& Ioan. 6.

h S. Aug. loc. cit.

i Idemilid. K Masth. 24.

S. Ang. loc. cis.

8: : stob. 2.

Ed in vero, come altre [c] volte si è detto, erano empie quell'Heresie, che contenevansi nel Perì Archòn, e tanto più disposte ad accattivarsi seguaci, quanto rispettato, e celebre n'era l'Autore, e men'horride rappresentate nell'apparenza; essendo ch'elleno non apparivano, come quelle degli altri Heretici, ò vituperose ne' costumi, ò esecrabili per misterii impugnati, mà tutte come ossequiose della Divinità, e rispettose ne' portamenti, e parto in fine di quel grand' ingegno, che in quel suo Libro haveva voluto d spud Sever. far più tosto pompa di Filosofia, che attestazione di Fede, [d] Ego miror, dice di Origene Posthumiano, unum, eundemque hominem tam diversum à se esse potuisse, ut in ea parte, qua probatur, neminem post Apostolos habeat æqualem; in ea verò parte, qua jure reprehenditur, nemo deformiùs doceatur errasse; e siegue à maravigliarsi, come nella vasta capacità di quell'Huomo pur non penetrasse quel lume di Eternità di tormenti, che Dio ha prescritto irremissibilmente a' Dannati, e potesse nel suo Perì Archon afferire, Quod Dominus Deus sicuti pro redemptione hominum in carne veniset, & Crucem pro hominum salute perpessus, mortem pro hominum aternitate gustasset, ita esset eodem ordine passionis etiam Diabolum redempturus; quia hoc bonitati illius, pietatique congrueret, ut qui perditum hominem reformaßet, prolapsum quoque Angelum liberaret. S. Agostino e 3. Ang. de Civit, impugna [e] à lungo tal'enorme Heresia, eriferisce le differenti opinio-Deilai, c. 17, 18. ni di molti Origenisti circa il punto dell'Eternità delle pene. Alcuni, dice il Santo, sostenevano, come Origene, che tanto gli Huomini dannati, quanto i Demonii dovessero in tempo incognito, e non saputo, esser liberati dall' Inferno per il merito del Sangue di Giesti Christo: Altri che non i Demonii, mai soli Huomini, col motivo, che [f] Donabit eos misericors Deus precibus, & intercessionibus Sanctorum: Altri, che non tutti gli Huomini, ma que'soli, che havessero ricevuto il Battesimo, ò Heretici, ò scelerati, ch'eglino fossero vissuti, perch'essi eransi cibati della mensa Eucharistica di quel pane, [g] Qui de Calo descendit, & si quis ex ipso manducaverit, non moriatur: Altri, che non gli Heretici, ed isoli partecipi della Santa Communione, ma precifamente li soli Cattolici, benche peccatori, perch'elsi solamente [ b ] non solo Sacramento, sed re ipsa manducaverunt Corpus Christi in ipso ejus corpore constituti: Altri, che non generalmente tuttili Cattolici, mà queisolamente, che sin' alla morte perseverarono nella professione, e Fede Cattolica, [i] Propter id, quod scriptum est, [k] Qui perseveraveritusque infinem, bic salvus erit: Ed in fine soggiunge il Santo, [1] Comperietiam, quosdam putare, eos tantummodo arsuros illius aternitate supplicii, qui pro peccatis sus facere dignas eleemosynas negligunt, juxta illud Apostoli Jacobi, [m] Judicium autem sine misericordia illi, qui non fecit infericordiam; Qui ergo fecerit, inquiunt, misericordiam, quamvis mares

Capitolo IX.

mores in melius nonmutaverit, sed inter ipsas suas eleemosynas nefarie, ac nequiter vixerit, judicium illi cum misericordia suturum est, ut aut nulla damnatione plectatur, aut post aliquod tempus, sive parvum, sive prolixum, ab illa damnatione liberetur. Così S. Agostino, che altrove rapporta il sentimento di altri Origenisti, che asserivano, il suoco deil'Inserno, non già il tormento, effer'eterno. Mà chì diffe il fuoco dell'Inferno, [a] eterno, & [b] inestinguibile, affermollo ancora eterno [c] nel a Matt.25. supplicio; onde conchinde il Santo, [d] Neque illud dici hic poterit, b Mar.9. ignem aternum dictum, non ipsam combustionem aternam; ut videlicet ipse a S. Aug. inlih de ignis aternus sit, operatio verò ignis non sit in eos aterna. Cum & hoc pra-side. operatio. 15. videns Dominus sententiam illam conclusit, ita dicens, [e] Sic ibunt illi in combustionem aternam, justi autem in vitam aternam. Erit ergo aterna e Matth. 25. combustio, sicut ignis. Così S. Agostino. E se tolse Origene alle pene Infernali l'Eternita, con non minore affascinamento tolse alle anime li corpinella loro refurrezione, fostenendo la loro trasmutazione nel giorno del Giudizio in alcuni globi lucidi, somiglianti al suoco, e consequentemente non con membra materiali distintive di figura, per cui apparisse diversità di sesso trà Huomini, e Donne; e perciò gli Origenisti ridevansi de'Cattolici, e per dispregio chiamavanli Pelusioti, come quelli, che ammettendo la Resurrezione della Carne, erano parimente necelsitati ad ammettere quella de'peli, e di ognialtra superfinità del corpo, [ f ] Dicentibusque nobis, dice di esti S. Girolamo, utrum capillos, & den- f S. Hier. epist. 65. tes, pectus, & ventrem, manus, & pedes, caterosque artus ex integro Resurrectio exhibeat, tunc verò risum se tenere non possunt, cachinnoque ora solventes, tonsores nobis necessarios, & placentas, & medicos, ac sutores ingerunt; meritevolmente dal medesimo Santo e derisi, eripresi, quando ad essi rivolto disse, [g] Ha sunt stropha vestra, atque prastigia, qui- s Idemepist.6s. bus nos Pelusiotas, & Animales homines dicitis. Poiche, [h] soggiunge direction. S. & iblide S. Agostino, anche supposto che li peli, li denti, e le unghia non siano civ. Deil. 12.c.19. animate, appartengono nulladimeno alla compita perfezione del corpo humano, e consequentemente alla loro persetta Resurrezione, e Glorificazione. Dalla qual Cattolica afferzione inferivano gli Origenisti un' argomento in apparenza fortissimo, che siccome concedevasi da'Cattolicila Resurrezione [i] materiale de corpi, perche in questo senso parlai Vedi sobra questa
vano le Scritture; così parimente [k] da essi dovevansi ammettere in Dio di Pelazio secondo. le parti corporee, perche nel medetimo fenso parlavano di esse le Sacre k Ras. invediv. Scritture. Mà sù superata questa loro difficultà Antropomorfitica dalle medesime ragioni in altro [1] luogo da noi accennate, essendo che me- | Vedlil Pontif. de taforicamente si attribuiscono a Dio le parti corporee, come metaforica- Giulio a car. 25%. mente ad effo si attribuiscono le passioni dell'ira, del dolore, della pena, della ricordanza, e della dimenticanza, [m] Oblivio non cadit in Deum, m S. Prospero Senquia nullo modo mutatur, dice S. Prospero, neque recordatio, quia nibil tent. 108. Jug. in Enobliviscitur: e più chiaramente S. Agostino, [n] Cum Deus dicitur ira-chir.c.33. sci, non ejus significatur perturbatio, qualis est in animo irascentis Hominis; sed ex humanis motibus translato vocabulo, vindicta ejus, qua non nisi justa est, ira nomen accepit. Dell'origine eziandio dell' Anime Origene malamente scrisse con conseguenze dedotte più tosto da'Libri di Platone, che dagli Evangeli: [o] Persuasum erat, dice di lui S. Ago- o S. Aug. apud Alino, ese Animam; non tamen persuaderi poterat, factam esse de nibilo, Lar.an. 414.n.ic.

Secolo IV. SIRICIO.

a Vedi il Pontif.di Damaso a car. 325

c Vediil Pontif.a? Innocenzo .

d S. Hier. adverf. Ruff. apol.s.

e Vediil Pontif. di Zosirino a car. 323

S. Marcella feucprele fraudolen ze, e trame di Ruffino.

f S Hier. ef ift. 16.

g Idem ilid. E Ruffino firitira da Roma,

h Idem ibid.

i Idem ibid.

m define azioni.

argumentantes, quia voluntas de nihilo esse non posset. Heresia, che habbiamo di [a] sopra notata in Priscilliano, che per l'addotta ragione preb S. Aug. de Har. dico [b] l'Anima di sostanza divina. Per la qual nuova Questione posta apertamente in campo dagli Origenisti, S. Agostino s'induste à spedire Orosio à S. Girolamo nella Palestina, per richiederlo del suo parere, e del sentimento Cattolico circa l'origine dell'anime, con quella risoluzione di risposte, e con quella conclusione di assunto, che in [c] altro luogo riferiremo. Del Verbo Incarnato Origene sogginngeva, che avanti di vestir'egli humana carne, havesse presa la forma di ogni ordine Angelico, con infinite altr'Heresie, [d] Et multo his deteriora, que longum esset retexere. Per i quali errori, anch'esso vivente, era stato scommunicato dai Vescovi Demetrio, & Heracla, e forzato, [e] come si disse, à portar sue

discolpe à Papa Fabiano.

Publicato dunque per Roma quest'insetto, & infausto Libro del Perì Archon, come avvien di cose nuove, e dibattute, così avidamente sui letto da'Romani, che passandone il veleno dagli occhi al cuore, ricevello il Popolo, e'l Clero con una ferma credenza alle massime, che quivi si esponevano; e dalla estimazione dello scritto procedendosi alla estimazione de' dogmi, viddesi Roma improvisamente, se bene innocentemente Heretica, ingannata dal lustror di un lampo, che sparito, tira dietro seco irreparabilmente il fulmine della morte. Esarebbesi allora veduta naufraga quella gran Chiesa frà l'onde d'inaspettata Heresia, se con alta voce non havesse una donna come risvegliato, chì forse neghittoso dormiva à un tanto pericolo. Questa gran donna sù Santa Marcella, Dama delle più riguardevoli della Corte Romana, e Religiosa delle più Cattoliche in quella Chiesa. Di essa dice S. Girolamo, [f] Postquam sensit Fidem Apostolico ore laudatam in plerisque violari, e che alcuni del Clero, gran parte de'Monaci, e tutto il Popolo applaudiva agli errori del Perì Archòn, e che Siricio medesimo ò troppo difficile à credere il male, ò troppo facile à trascurarne il rimedio, mostrava più tosto di non conoscer l'inimico, che di contrariargli, ella [g] publicè restitit, malens Deo placere, quam Hominibus. Dalla contradizione, e dall'esclamazioni di questa Heroica Matrona ò scoperto Ruffino, ò mal coperto nelle sue frodi, non aspettata la taccia aperta di Heretico, [b] estorte dal Papa lettere pacifiche per le Chiese d'Italia, con accelerata partenza, che parve suga, riportossi ad Aquileja sua Patria, per attender quindi lontano l'esito delle sue eccitate turbolenze. S. Girolamo scusa, e nel medesimo tempo incolpa Siricio di perniciola connivenza in un'affare cotanto premurolo della Chiesa di Dio, e dice, che giudicando egli negli altri quella pura Fede, e quell'animo schietto, e sincero, di cui esso ritrovavasi ben fornito, [1]De suo ingenio cateros astimabat; e poi il Santo imputala di lui morte, che s'ricio incolpato indi a breve tempo successe, à castigo del Cielo, come se poco vigilanteda S. Girolano, mente assistito egli havesse alla custodia della sua Chiesa. Mà da qualunque mano scoccato fosse il colpo della morte di Siricio, certo si è, ch' egli con Apostolica costanza sostenne i Canoni antichi contro Ithacio, preservò dalla contagione dell'Herefia la Città di Roma con l'efilio de'Manichei, ttabili contro essi formidabili Costituzioni, condannò Gioviniano, e Bonoso con replicate sentenze, aduno Sinodi in Roma per la riconciliazione de'Donatisti, scrisse [k] copiose lettere in dilucidazione della dot-

illuftr.c 3.

Capitolo IX.

SIRICIO.

a Ciacc.in Siricio.
b Idem ibid.

trina Evangelica, e quella più celebre [a] ad Himerio di Tarragona De recipiendo baptismate Hareticorum, ed [b] altre adversus Jovinianum, & Collegas Hareticos, e sostenne in fine con somma lode per il lungo spazio di tredici anni il Pontificato Romano. Onde se men vigorosamente egl' insurse contro Russino, devesi ciascun ricordare, che non mai gli Huomini tengono tanto rivolti, e sissi gli occhi al Cielo, che non rimangan sempre co'piedi appoggiati alla Terra.



## Secolo IV.

## CAPITOLO

Anastasio Romano creato Pontesice 12. Marzo 398.

Condanna degli Origenisti. Scritti, sdegno, condanna, e morte di Russino. Operazioni del Pontesice Anastasio contro i Manichei, e i Donatisti.

Zelo, & operazio. ni di Analtalio.



On però così felicemente continuò Ruffino suo soggiorno in Aquileja sotto il Pontificato di Anastasio, come gli era riuscito far sua partenza da Roma sotto quello di Siricio. Poiche il nuovo Pontefice ritrovando lacerata la sua Chiesa dalla mostruotità di quelle strane dottrine, posele subito sotto la

a S. Hier, epift.8.

Archon .

Nuova, e purgata vertione del Perì falce di rigorosa condanna, che per rendere più vituperosa

S. Girolamo, e > Marcella. b Ruff. invect.1.1

Apologia dis.Gi rolanio contro le Invettive de Ruffino.

c S. Hier, apol. 1. in Ruff.

ai colpevoli volle, che ii eleguisse col previo esame di publico Giudizio. [a] Vir ditissima paupertatis, dice di Papa Anastasio S.Girolamo, & Apostolica solicitudinis, statim noxium percutit caput, & sibilantia hydra ora compescuit. Come che Rutfino haveva premetsa alla sua Versione Latina la falsa protesta, che il Perì Archòn usciva alla luce purgato dagli errori, il Pontefice per convincer la falsità col confronto del vero, ne impose à S. Girolamo una nuova nel senso litterale, e preciso, in cui da Origene egli era stato composto, la quale in sostanza corrispose così sedelmente con la traslatata da Rustino, ch'elleno dir si dovevano ò ambedue infette, ò ambedue purgate dagli errori. Qual comparazione convincendo manifestamente di menzognero Ruffino, che afferiva purgata la sua Versione, su causa, che Roma, la quale alcuna volta travede, mà non giammai perde la yista, bollisse d'odio contro quel fraudolente ingannatore, ed esecrandone la malignità ne richiedesse dal Papa pronta, sdegno, e scritti ed elemplare la vendetta. Rustino colpito al vivo dallo scoprimento di Ruffino contro inaspettato delle sue trame, non potendo contener lo sdegno senza traboccare in improperii prima contro S. Marcella, che chiamò [b] Jezabele, ed involatrice delle sue scritture, e poi più appassionatamente contro S. Girolamo, contro il quale esacerbossi allora il fervor della rabbia con la reminiscenza dell'antica contradizione: egli compose perciò contro lui in trè Libri trè Invettive con tanta furia di fregolata passione, che chì le legge, ravvisa in esse più tosto una disperata malignità, che una comportabile offesa. S. Girolamo, che à tutto pensava, fuor che à dir male, e particolarmente à dir male di Russino, che da se medesimo si era tanto diffamato con le sue scritture, alla nuova improvisa delle Invettive publicate, rifvegliossi in servor dispirito, etosto si accinse alla risposta con quella gagliardia disentimenti, che surono in lui sempre vehementi, particolarmente quando venivano eccitati dal zelo della Religione; [c] Canes latrant, dic'egli contro Russino, pro dominis suis, tu non vis me latrare pro Christo? Hoc unum denuncio, & repetens iterum, iterumque moneGioviniano, [a] Denobis quoque dici potest, Fænum habet in cornu, longè

me cohibes, & cogis ad respondendum, quia si tacuero, criminosus ero, si respondero, maledicus. E perche Ruffino con temeraria arroganza in una sua Invettiva minacciò vendetta, e morte al Santo, il Santo lepidamente, mà

naris, quam & Serpentes inferre posunt. Mors omnium est: Homicidium pessimorum. Quid enim? nisi tu me occideris, immortalis ero? Quin potius ago gratias, quod facis de necessitate virtutem; nec magnopere glorieris, si facies, quod Scorpiones possunt facere, & Cantharides: eper dimostrare alui, ch'ei non glisiscagliava contro per fomento di privata passione, ò di malivo-

ANASTA-SIO.

fuge; e siegue altrove contro il medesimo Russino, [b] In uno tibi consen- a Idem epis 51. tire non potero, ut parcam Hareticis, velut me Catholicum non probem. Si Ruff. ista est causa discordia, mori possum, tacere non possum; e conchinde, [e] Tu c la mibid.

coraggiofamente lo deride, affomigliandolo à una bestia, [d] Mortem mi-d Idem ibid.

lenza personale, protesta nella prima Apologia, [e] Testor mediatorem e Idemapol. t. in Jesum, invitum me, & repugnantem in hac verba descendere, & nisitu provocasses, sempertaciturum fuise. Noli accusare, & ego cessabo defendere. Omittamus Hareticorum patrocinium, & nulla erit internos contentio; ereplica nella seconda [f] Depone gladium, & ego scutum abjiciam. Sit inter f Idem apol. 2. in nos una Fides, & illico pax sequetur. Mentre con l'aculeo delle penne pungevansi scambievolmente Russino, Condanna degli eS. Girolamo, il Pontefice Anastasio con più vigorosa risoluzione abbat- origenisti, escotè il reo con la condanna. Essendo che riposte al torchio di nuovo scrutinio le proposizioni hereticali del Perì Archon, con Apostolico Decreto tutte anathematizzolle, e dell'anathematizzazione [g] trasmesse lettere g Idem apol, I, in circolari alle Chiefe del Christianesimo, le quali con uniforme appro-Russ. vazione tutte applaudirono all'oracolo della prima. Quindi citò à Roma l'eccitator de' tumulti Ruffino, che ricufando la Giudicatura della Sede suprema, su anch'esso sottoposto alla medesima condanna, fulminato con la medefima fcommunica, e dichiarato Heretico Origenista. Spaventossi al colpo quegli, che non si era risentito alle minaccie, ed insofferente della vituperosa taccia di Heretico, inviò al Papa una lunga Apologia delle sue azioni, & una prolissa Confessione della sua Fede Cattolica; ma furigettata la supplica, e'l supplicante, e riputata fraudolente la Confessione, perch'ella nella professione degli altri articoli, supprimeva sotto alto silenzio quei allora controversi del Pert Archon, e perciò quei, che allora richiedevano maggior'espressione di senso. Giovanni il Vescovo di Gierusalemme mostrò anch'esso di applaudire alle risoluzioni prese dal Pontence, mapin con applauso dovuto alla necessità del tempo, che alla fincerità dellasua coscienza, essendo che siccome da Arriano, e Macedoniano era egli divenuto Origenista, degenerando poi in Pelagiano moîtrò sempre di mutar più tosto Setta, che Heresia. Nulladimeno in Lettera del Papa cotal buona apparente disposizione di animo, con cui egli haveva ab-Gierusalemore. bracciata la Decisione Pontificia, ricevè dal Papa l'honore di una memorabile lettera in notificazione della condanna seguita degli Origenisti, e di Rufano in particolare, à proposito del quale soggiunsegliil Pontesice, [ h ] Discere hoc loco libet, quid agat in Romanam linguam ista Translatio? h. Anast. Papa to 1.

Approbo, si accusat Austorem, & execrandum facinus populis prodit, ut epist. Rom. Post.

justis tandem odiis teneatur, quem jamdudum sama constrinxerat; Si verò

Secolo IV

SIO.

Interpres tantorum malorum erroribus consensum prastat, & legenda impia dogmata prodit in populos; nibil aliud sui operalaboris extruxit, nisi ut propria velutimentis arbitrio, hanc, qua sola, & qua prima apud Catholicos Christianos vera Fides jam ab Apostolis exinde usque ad prasens tempus tenetur, inopinata titulo assertionis everteret; e siegue, Absit hac ab Ecclesia Romana, nequaquam Catholica disciplina. Nunquam profecto eveniet, ut aliqua hoc omittamus ratione, quod jure, meritoque damnamus. Quapropter in toto Orbe Christi Dei nostri disfusa providentia probare dignabitur, accipere nos omnino non pose, que Ecclesiam maculent, probatos mores evertant, aures circumstantium vulnerent, jurgia, iras, disentionesque disponant: e di sè egli soggiunge, Quòd non superflua laborem formidine, neque vano timore soliciter; mihi certè cura non deerit, Evangelii Fidem circa meos custodire Populos, partesque Populi mei per quaque spatia diversa Terrarum diffusas, quantum possum, litteris convenire, ne qua profana interpretationis origo subrepat, qua devotas mentes immissa sui calivine labefactare conetur; Ruffinum tamen, scire cupio, ita haberi à nostris partibus alienum, ut quid agat, ubi sit, nescire dupiamus. Ipse de-Mione di Luffino, nique viderit, ubi possit absolvi. Così Anastasio. Mà Rufsino nè pur cerco l'affoluzione, ed ostinato come uno scorpione nell' Heresia professata, epartitante della nuova, che surse, di Pelagio, sotto il seguente Pontificato lasciò di vivere in Sicilia, profugo dalla Patria saccheggiata, & arfa da'Gothi. Celebrollo S. Girolamo con l'infamia di diverli nomi, nea spesso con quello di Scorpione; [a] Perì Archon Origenis manu Scorpii smendato; edaltrove, [b] Scorpius inter Enceladum, & Porphyrium Trinaeria humo premitur, & Hydra multorum capitum contra nos aliquando sibilare cessavit. Terminato un così grave affare in Roma, li Vescovi dell'Africaricevendo, e porgendo gloriosistimoli di esempio si affaticarono anch' essi a supprimere nelle loro Chiese questa nascente Heresia, e in un [c] Conarth 4 cilio, che convocarono in Carthagine di ducento quattordici Vescovi, stabilirono, che i Promovendi al Vescovado si dovessero prima interrogare, s'eglino credevano la Refurrezione vera della Carne conforme il fentimento Cattolico, ò pure di altra Carne ideale conforme la sentenza degli Origenisti. Qual venerato ammaestramento dell' antichità di que' tempi, cioè d'interrogare i Promovendi circa li misterii più necessarii della Fede Cattolica, con folecito, epremurofo Decreto rinovò doppo dodici Secoli Clemente VIII. nella Bolla prescritta all'esame di quei, che si promovono ai Vescovadi. Ne' medesimi sentimenti di Roma, e dell'Africa concorfe prontamente S. Theofilo Patriarca di Alesfandria, che fulminò con la medesima condanna gli Origenisti, aggiungendo la pena dell'esilio à chì ò perseverava à difendere le condannate proposizioni, ò porgeva ajuto ai Settari di quella Heresia. Si congiunse alle scommuniche degli Ecclesiastici la forza de Bandi Imperiali degli Imperadori Arcadio, & Honorio Figliuoli del gran Theodosio, che l'un reggeva l'Imperio d'Oriente, l'altro d'Occidente, iquali [d] efiliarono cotali Heretici da tutti gli flatiad effi soggetti, ed in particolare da Alessandria, e dall' Egitto, nella qual Provincia era nata, e come in propria Rocca mantenevanti forti gli Origenisti. Dal qual tempo con infaulta rimembranza di un così grand'Huomo, qual fiì Origene, divulgossi pienamente Heretica pe'l Mondo la sua fama.

Pur-

8 S Mier. 83 1. 18. Proleman Ere.

\$12 was 'at

420 /3 nur 5.

d'ime degli Ori Booth.

Bandi Imperiali contro gli O. ige. d S. Hier.apol, I.

Purgata Roma dalla peste degli Origenisti, convenne al Pontesice Anastasio purgarla ancora da quella de' Manichei. Narrasi nel Libro de'Romani Pontefici, [a] Inventi sunt Manichai in urbe Roma, scacciati dall' a Lib. Rom. Pont. Oriente in esecuzione de' Bandi di Theodosio; con il cui commercio rimanendone infetto non solamente il Popolo, mà il corpo ancora degli Decreti del Pon-Ecclesiastici, il Pontesice ordinò, che nissim Forastiere potess'essere am- tesse contro i messo al Chiericato, senon portava seco Lettere Communicatorie sotto-Manichei. scritte, & authenticate dalla testificazione di cinque Vescovi. Constituit nulla ratione transmarinum hominem in Clericatus honorem suscipi, nisi quinque Episcoporum designaret Chirographum, quia & eodem tempore Manichai inventi sunt in Urbe Roma. E su opportuna la provisione del Decreto, essendo che quegli Heretici per esimersi dagli insulti della persecuzione, fingendosi Cattolici nell'apparenza, richiedevano eziandio di essere aggregati fra'l Clero, con quel pregiudizio nell' Ecclesiastica Gierarchia, che suol succeder nella secolare, quando nel corpo de Senatori s' intrude un secreto ribelle del Principe. Mà quanto prosondamente sosse radicata in b Vedi il Pontif.di Roma la zizania Manichea, renderassi palese dal racconto de' successi, Leone. che [b] foggiungeremo.

Intanto i Donatisti in Africa con più presuntuosa baldanza, secondando così audacemente i primi lor tentativi, incendiavano Chiese, uccidevano Donatisti in Afri-Sacerdoti, e spogliando delle medesime sacre vesti li Vescovi Cattolici, ca, e loro barbagli recidevano barbaramente le membra in obbrobrio della Dignira. gli recidevano barbaramente le membra in obbrobrio della Dignità, e in onta della Religione. S. Agostino acerbamente si duole di questi esecrabili eccessi ne'Libri, ch'egliscrisse contro il loquacissimo Petiliano, e nella lettera al Conte Bonifazio, nella quale in poche parole il gran cumulo accenna de'lor stupendi sacrilegii, [c] Episcopi maxime, & Clerici hor- c S. Aug. epist. 50. renda, & dura perpessi sunt, que commemorare, longum est; quando quorundam & oculi extincti sunt, & cujusdam Episcopi, & manus, & lingua pracisa est: nonnuli etiam trucidati sunt. Taceo crudelissimas cades, & domorum deprædationes per nocturnas aggressiones, & incendia non solum privatorum habitaculorum, verum etiam Ecclesiarum, in quas flamma non defuerunt, ut & Dominicos Codices mitterent. Così di essi S. Agostino. Per le quali enormi barbarie surono dagl'Imperadori Arcadio, & Honorio meritevolmente [d] condannati alla morte, e con altre [e] severissime Costi-d Apud S. Greg. tuzioni repressi, e puniti. Mà nè la loro punizione, nè le paterne provi-lib.11. epis.13. sioni, che di essi prese il Pontesice per ridurli al dover d'Huomini, non che Cler. © 1. 37. de Epis. © Cler. © 1. 37. de di Christiani, suron bastanti per placar la loro serocia, ò à moderar'almeno Har. C. Theod. quell'inesausto loro sdegno, che li rese esosi, & abominevoli ai Cattolici egualmente, & agli Heretici medesimi di più disperata coscienza. Havevanoli Vescovi di quelle Provincie supplicato il Papa a trasmetter dall'Italia in Sollecitudine del Africa qualche numero di Sacerdoti, i quali supplissero alla scarsezza de' Pontesice circa i Connazionali nell'amministrazione de Sacramenti, e nell'ammaestramento de'Popoli in quell'età particolarmente, in cui dai Donatisti era manomessa in ogni angolo di que'Regni la Religione Cattolica; ed havendo benignamente condisceso il Papa alla loro richiesta, in tal congiuntura egli impose ad Aurelio Vescovo di Carthagine la convocazione di un Concilio in quella sua Metropoli, per prendere in esso risoluzioni adequate à tal male, e per ridurre una volta à fine la lagrimevole discordia de' Donatisti, & à felice porto la lacerata Nave di quell'afflitta Christianità. E quanto essi-

ANASTA-SIO.

2 Concil. Afric.c.

33.01. 348.

Secolo IV.

cacemente perorasse il Pontesice, e quanto seriamente egli si adoperasse alla riduzione di essi, testificollo il medesimo Aurelio a tutti li Padri, che prontamente si congregarono à tal'effetto in Carthagine, con queste poche parole, che compongono un gran panegirico di lode del zelo di Anastasio, [a] Recitatis, diss'egli, epistolis dilectissimi fratris, & consacerdotis nostri Anastasii Ecclesia Romana Episcopi, quibus nos paterna, & fraterna charitatis solicitudine, ac sinceritate adhortatus est, ut de Hæreticorum, & Schismaticorum Donatistarum insidiis, & improbitatibus, quibus Africanam Catholicam Ecclesiam graviter vexant, nullo modo dissimulemus. Gratias agimus Domino nostro, quòd illi optimo, & sancto Antistiti suo tam piam curam promembris Christi, quamvis in diversitate terrarum, sed in una compage corporis constitutis, inspirare dignatus est. Così egli. Fu proposto ai Donatisti il medesimo partito, che già ailoro Antenati [b] offeri Papa Melchiade; ed i Padri, che proposero il partito, per convalidarne il progetto, ne ottennero la permissione dal Pontesice Anastasio. Mà tutto invano: poiche all'applicazione de'lenitivi esacerbata maggiormente la malignità della piaga, fu ella poi con più potente rimedio perfettamente curata col ad Principiam Vir- ferro, e col fuoco doppo la morte di questo degnissimo Pontefice, chiamato da S. Girolamo, [c] Vir insignis, quem diu Roma habere non meruit.

b Vediil Pontif.di Melchiade a car.

S. Hier, epift. 16.

Fine del Quarto Secolo.



# QUINTO SECOLO

CONTIENE

# LI PONTIFICATI

DI

Innocenzo, Zosimo, Bonifacio, Celestino, Sisto Terzo, Leone Magno, Hilaro, Simplicio, Felice Terzo, Gelasio, & Anastasio Secondo;

E

#### L' HERESIE

D.I

Vigilanzio, Pelagio, de i supposti Predestinaziani, Nestorio, Euthyche, e lor Seguaci, e de'Semipelagiani.



Verè impius, atque sacrilegus est, qui post tot Sacerdotum sententias opinioni sua aliquid tractandum relinquit. Extrema quippe dementia est, in medio, & perspicuo die commentitium lumen inquirere. Qui enim post veritatem repertam aliquid ulterius discutit, mendacium quarit.

Marcianus Imper.l. 4. C. de Summa Trinitate.



## QUINTO. SECOLO

### CAPITOLOI

Innocenzo d' Albano creato Pontefice 18. Maggio 402.

Ostinazione, Incendii, Rapine, e Crudeltà de' Donatisti in Africa. Bandi Imperiali, e Collazione d'essi co' Cattolici. Arriani in Costantinopoli. Zelo di S. Gio. Chrisostomo. e breve ragguaglio delle sue persecuzioni. Heresie di Vigilanzio. Gothi Arriani invadono l'Imperio d'Oriente: Traboccano in Occidente. Presa, e sacco di Roma, e morte di Alarico loro Re. Manichei in Italia, e in Africa. Bandi Pontificii, & Imperiali contro i Montanisti, e. Novaziani. Origenisti in Spagna. Sentimento di S. Agostino, e di S. Girolamo sopra l'origine delle Animerazionali degli Huomini. Millenarii convinti da S. Girolamo. Pelagio, sue Heresie, e condanne in diversi Concilii. Scritti de' Santi Girolamo, & Agostino contro Pelagio, e Pelagiani.



Or dunque animati li Vescovi Africani ad intraprendere il Intimatione, e grand'affare della riunione de' Donatisti, e speranzati del bre Collazione selice esito della loro impresa dalle persuasioni, e caritate de' Donatisti co Cattolici. vol progetto del defunto Pontefice, fotto Innocenzo aprirono un nuovo Concilio nella Città di Carthagine, nel quale intervenne S. Agostino, che siì gran promotore, e

parte delle risoluzioni. Ed elleno concordemente si restrinsero tutte in una, che sù giudicata la più salutevole per gl'insetti, e la più necesfaria al bisogno, cioè nell'intimar'una Collazione, ò Adunanza tanto dei Vescovi Cattolici, quanto de'Vescovi Donatisti, in egual numero per parte, e separatamente in ciascuna Città, per toglier la consusone, che nasce dalla moltitudine, per dover in queste particolari Consulte con pacifica disputa, e Christiana liberta proporre, e dibattere la causa, le ragioni, e li meriti della loro separazione, [a] Ut tan- 2 Apud Conoil. dem aliquando, dice l'Editto intimatorio della Collazione, adjuvante Africa.18. Deo nostro, finem veternosus error accipiat. Si enim hoc fraternè acceperitis, Veritas facile dilucescet: si autem hoc facere nolueritis, dissidentia vestra facile innotescet. Ma la cancrena dell' Heresia più dolcemente

INNOCEN-Secolo V. ZO. si cura, più spietatamente s'incrudelisce; e pur troppo ammaestrano le Historie, e questa in particolare della celebre Collazione, che descriviamo, che il solo ferro è medicamento adequato à questo male. S. Agostino, che ne sù diligentissimo Annotatore, doppo di haver narrato il paterno 2 S. Aug. contr. invito, e la fraterna provisione de'Cattolici, soggiunge, [a] Factum est: Crefe, lib. 3.c. 45. conventi sunt: recusarunt; quibus verbis, quo dolo, maledictione, amaritudine plenis, nunc longum est demonstrare. Conciosiacosach' eglino superbamente temerarii risposero con maniere cotanto barbare, non b Idem lib. 3.e.46, che imperiole, & indecenti, che al dispregio di non voler'essi convenir'in Collazione [b] co'Peccatori, aggiungendo le minaccie, e gl' insulti, e Idem epift. 169. [c] Recedite, dissero, à pedibus nostris, si non vultis, ut interficiamus vos. La Plebe, che senza ostacolo di superbia, e senza pompa di dottrina defiderava femplicemente il vero, & anhelava à confeguirne la cognizione, mostravasi dispostissima à convenir co'Cattolici, ed andava ad alta d Idem ibid. voce esclamando, [d] Oh si in unum locum convenirent, ut illis disputatiomibus veritas appareret! Mà i Preposti, e Vescovi con doppio sacrilegio Elecrande cruprecludendo a sè, e ai Popoli ogni via di aggiustamento, ostinavano nel deltà de' Donatimal fare, e nel peggio persuadere, rendendo colpevoli della propria reità anche gl'innocenti. Possidio Santo Vescovo di Calame riconvenne Crispino Vescovo Donatista della medesima Città, mà in vece di guadagnar e Idem cont. Crel'Heretico alla Fede, hebb'esso à perder la vita, [e] assaltato in Casa da Scom.lib. 5.c. 46. una furiosa masnada di Donatisti, che gittata impetuosamente à terra la porta, uccisero prima nella stalla le bestie, e malmenate per le finestre le robbe, strascinarono poi il Santo Vescovo per le scale, lo slagellarono nel Cortile, e quanto sol lo lasciaron vivo à terrore, & onta de'Cattolici. La medefima fortuna corfe quel di Bagaja Massimiano, che per haver ottenuto dal Preside il ritorno nella sua Chiesa, sù sù l'Altare medesimo assalito da'Circumcellioni, i quali [f] irruentes horrendo impetu, f Idem epift. 50. & furore crudeli, fustibus, & hujuscemodi talibus, lignis quoque ejusdem Altaris effractis, immaniter caciderunt, pugione etiam percusserunt in inguine, quo vulnere sanguis effluens eum exanimem redderet, nisi et ad vitam major savitia eorum profuisset; essendo cosa che lasciato da essi per morto, marinvenuto ancor vivo da' Cattolici, che accorsi al pietoso ufficio porg Idemibid. h Pfal. 36. tavanlo alla Casa per curarlo, [g] Donatista ira ardenti ore succensi, eum de portantium manibus abstulerunt, male mulctatis, fugatisque Catholicis, e precipitaronlo da un'alta Torre, ultimo termine della loro barbara fierezza. Mail Giusto [b] cum ceciderit, non collidetur, quia Dominus supponit manum suam; e perciò qual piuma cadendo senza lesione, si egli da'Cattolici più tosto involato, che sottratto, Martire vivo della Religione di Christo. În non minor pericolo [i] incorlero Servo Vescovo di Tubursicubure, e[k] i S. Aug. contr. S. Agostino medesimo, che volle convenir Proculiano, e generalmente Cresc.1.3.c. 43. k 1dem epist. 147. tutti li Vescovi Cattolici dell'Africa, perseguitati à morte, come rei di enorme misfatto, sol perche autori dell'accennata Collazione. In modo tale, che nè essi potendo più sussissificare nelle loro Chiese, nè le loro Chiese 1 Conc. Afric.c.60. se continuar nel culto degli ufficii divini, concordemente [l] supplicarono Honorio, acciò scotesse una volta contratal persida genia digente il siagello dell'autorità Imperiale, e respingendo la forza con la forza, disendesle con l'arme la Chiesa manomessa dall'arme. Prima però de'messisspediti dall' Africa giunse ad Honorio l'horribil sama degli eccessi seguiti, e poi l'istesso

Capitolo I.

Cesare atterrito più tosto, che esacerbato all'esecrabil racconto, preve-

moltissimi di essi ò atterriti da'Bandi, ò puniti col rigor dell'esecuzione ritornarono all'unione Cattolica con que'vantaggi, che descrive à lungo

S. Agostino in una sua [c] lettera, nella quale conchiude, Docuit eos solicitudo, quos negligentes securitas fecit. Cooperò alla loro conversione in quelle partiilzelo, benche lontano, dell'illustre Senator Romano Pammachio, corrispondente antico di S. Girolamo, che possedendo nella Numidia moltiriguardevoli Feudi, hor con l'autorità del comando, hor con l'allettamento del premio ridusseli tutti alla Fede Romana: onde rice-

multorum tecum pariter Senatorum, pariterque Sancta Ecclesia filiorum tale opus desideramus in Africa, de quali tuo latamur! Sed illos periculosum est exhortari, tibisecurum est gratulari. Mà la conversione di molti irritò tutti li rimanenti Donatisti contro i Cattolici, e i più avveduti mosser loro guerra con la penna, e i più temerarii, e disperati con l'arme. Frà i primi fu Vincenzo, huomo vile, reso famoso dalla [e] risposta di S. Agostino,

al quale egli haveva havuto ardimento discrivere un'arrogantissima lettera, in cui à voci disperate esagerava, esser forzati li Donatisti à ridursi Cattolici non dalla forza delle ragioni, mà dall'imperio de'Bandi, e ciò per avi-

nam Catholici fiant, risposegli S. Agostino, & non solum qua dicunt sua, sed etiam nostra in pace nobiscum, & charitate possideant. Usque adeò au-

videntur, quòd eos in nostram communionem violento Legum imperio coarctamus. Hoc utique nullo modo faceremus, si res eorum possidere vellemus. Quis avarus quarit compossessorem? Quis dominandi cupiditate inflammatus, vel fastu dominationis elatus desiderat habere consortem? Così egli:

Vescovo di Bagaja, che riferilli tutti ad uno ad uno con la sola mostra, che

INNOCEN-7.0. egli fece, delle sue spaventose ferite, le quali sepper meglio perorar la cau-

Bandi Imperiali sa commune, che qualunque eloquente, e prolissa Orazione di parole. Contro di loro.

nendo col terror delle Leggi la severità del castigo, contentossi di rinovar le a L. 4. ne S. Batt. antiche [a] stabilite, e promulgate da Theodosio suo Padre, con l'aggiun-reit. C. Thred. & I. 2. de Rel.C. cod. & to solamente della pena del [b] laccio ai Trasgretsori. E il satto compro1,39, de Har. C. eod.
vò, quanto utilmente adoprisi la sserza contro gli Heretici; essendo che b L.38. de Har. C.

c S. Aug. epift. 48.

vè congratulazioni da S. Agostino, che scrivendogli esclamò, [d] O quàm d S. Aug, pist, 34.

e Idem epift. 48.

dità de'Romani, che ambivano di entrar'in possessio de'loro Beni, [f] Uti- s Idem epist. 50.

tem calumniandi cupiditate cacantur, ut non attendant, quam sint inter se tem calumniandi cupiditate cacantur, ut non attendant, quam sint inter se se si debbano contraria, qua loquuntur? Ipsi certe dicunt, & invidiosissime sibi conqueri sici all'abjura.

g Idem epift.48.

dilegame a' frenetici, e disvegliatojo a' sonnolenti, [i] Legum istarum, i Idem ibid, Tomo I.

siacosache benche la Fede Cattolica debba volontariamente abbracciarsi, e liberamente credersi, nulladimeno l'esperienza diffinitrice, e Maestra di ogni più ardua questione ha poi deciso, che la severità delle Leggi, le minaccie de'castighi, e li castighi medesimi servono agli Heretici, come

il quale altrove di sè confessa, anch'esso una volta haver' opinato, non doversi giammai alcuno violentar'alla Fede con lo stimolo ò de'castighi ò della forza, [g] Mea quidem primitus sententia erat, neminem ad unitatem Christi esse cogendum: verbo esse agendum, disputatione pugnandum, ratione vincendum, ne fictos Catholicos haberemus, quos apertos Hareticos noperamus. Mà ponderata meglio da quell'alta mente la difficultà del dubio proposto, egli ritrattò la sua primiera opinione, che disse, haver rinvenuta più sussissente in parole, che in tatti, [b] Sed bæc opinio meanon h Idon ibid. contradicentium verbis, sed demonstrantium superabatur exemplis; concioINNOCEN-

Secolo V.

ZO. a Idemitid.

qua tibi displicent, vinculis tamquam phranetici ligarentur: e, [a] Regula temporali molestiarum excutiendi erant, ut tamquam de somno lethargico emergerent, & insalutem evigilarent; e nella citata Epistola apporta il Santo l'esempio della sua medesima Diocesi d'Hippona, che da Heretica, qual'era, ella divenne non solamente Cattolica, mà persettamente Cattolica Timore Legum Imperialium. Qual falutevolerimedio ha applicato poi la Chiesa così santamente al male dell'Heresia, che vane oramai si rendono le doglianze di quei, che prendono ardimento di riprovare li rigori, e le pene del Tribunale Ecclesiastico, le quali surono approvate da S. Agostino sin da dodici Secoli addietro in questo fatto, che noi veniam pur'hora di Il Pedenie Cee- riferire. Mà degni di dispregio più tosto, che di castigo, suron gli alti lamenti del Pedante Cresconio, Donatista altrettanto debole d'ingegno,

> quanto superbo di animo, che bestandosi di S. Agostino, perche chiamava li Seguaci di Donato Donatisti, e non Donaziani, prese quindi argomento

fennio contro S. Agoltino .

Cresc. 111. 2.6.2.

di accufarlo come errante nella Fede Cattolica, perche errante nella Grammaticale. Alle malignità dell'indifereto Pedante rispose S. Agostino con h S. Ang. contr. quattro Libri, & all'addotto argomento con quattro parole, [b] Audiergo, Cresconi, dum breviter & hoc demonstro, nihil te dixise per totam epistolam tuam, quo refelleres meam, nisiforte, quòd me nomina derivare, vel declinare docuisti, ut à Donato Donatianos potius, quam Donatistas dicerem, quam tamen Gracam saltem declinationem ese concedis, videlicet, quòd ita Donatista à Donato, ut Evangelista ab Evangelio, quo te delectare dicis, ut vestris Evangelium pradicantibus, à simili mutuata sit vocabuli declinatio. Si enim Demosthenes clarissimus Oratorum, quibus verborum tanta fuit cura, quanta rerum auctoribus nostris, cum tamen ei nonnullam locutionis insolentiam objecisset Aschines, negavitille, ineo positas ese fortunas Gracia, illone, an illoverbousus fuerit, & an huc, an illuc manus porrexerit; quantò minus nos laborare debemus de regulis derivandorum nominum, quando sive boc, sive illuddicatur, intelligitur sine ambiguitate, quod dicimus; quorum non in explicatione sermonis, sed in demonstratione peritatis est major intentio? Così S. Agostino. Non così con le parole giocarono i più teme-

c Idem contr. Iul. Pelag.lib.3.c.1.

d Ilem spift. 122. menti, [d] Ecce in Regione nostra Hipponensi, quoniam eam Barbari non at-

Nuove crudeltà de' Circumcellioni.

tigerunt, Clericorum Donatistarum, & Circumcellionum latrocinia sic vastant Ecclesias, ut Barbarorum fortaße facta mitiora sint; e soggiunge, ch'eglino prendevano i Chierici Cattolici, e per le publiche vie li flagellavano, e poi li legavano supini sopra una tavola stesa su la terra, e dentro gli occhi infondevan loro con doloroso tormento calce, e aceto, saccheggiavano, epoi incendiavano le Case, recidevano alberi, rovinavano Possefsioni, sottoponendo per forza à reiterato battesimo quegl'idioti Villae Idem cont. Cre. ni: nelle quali horrende scorrerie uccisero [e] il Sacerdote Restituto, & feor. ith. 3. c. 48. ad Innocenzo [f] cavarono barbaramente un'occhio, e recisero un dito. g Idem epift. 122. Plangenda [g] sunt hac, così piangendo conchiude il Santo questo lagri-

rarii co'fatti; [c] Illorum furor, siegue altrove il Santo parlando de' Do-

natisti, occupaverat Africam totam violentis aggressionibus, latrocinationibus, itinerum obsidionibus, rapinis, ignibus, cadibus multa vastantes, cun-Eta terrentes: epiange à lungo il medetimo Santo la nuova desolazione della fua Chiefa d'Hippona, manomessa tutt'allora dalli loro barbariscorri-

Dalla continuazione di cotanti eccessi irritato in estremo l'animo di Hono-

mevole, ed horrido racconto.

Honorio, risolvè in fine dar'esecuzione ai Bandi, con dichiarazione di voler'esser'esso il flagello de' Donatisti, siccome l'invitto Theodosio suo Padre era stato quello degli Arriani. Da Roma dunque publicò quella formidabil [a] Legge generalmente contro tuttigli Heretici, frà i quali furon Theod. de Har C. poscia nel Codice Giustinianeo [b] inclusi ancora i Donatisti, dichiarando b L. 4. c. de Her. communemente tutti rei di lesa Maesta, degni di morte, indegni del commercio delle genti; e perciò, dice il Bando, Huic hominum generi nibil Nuovi Bandi Imex moribus, nihil ex legibus sit commune cum cateris, sottoponendo i loro. loro haveri alla confiscazione, le persone alla incapacità di donare, ricevere, comprare, evendere, annullando la validità di ogni loro contratto, anche passato, liberando dalla servitiri loro Schiavi, e sin dal natural paterno Imperio iloro figliuoli, esortando in fine ciascun'Huomo Cattolico à perfeguitarli à morte, col gran motivo, [6] Quia quod in Religione di- GE Ad. 1. 40 de Har. C. Theod. vina committitur, in omnium fertur injuriam. In oltre egli talso i Rettori delle Provincie alla multa di venti libre d'oro, e gli Ufficiali minori di dieci, fe fosser'rinvenuti negligenti nell'esecuzione delle pene fulminate; e volendo esso il primo dar forza alla Legge con richiederne indispensabilmente l'offervanza, rinovolla l'anno seguente con altri [d] Bandimenti, dL.19 43 44 45. che confermarono i patfati, e stabilirono tanto più vigorosamente li suturi. Per renderpoi più sensibile ai Vescovi Donatisti il suo Regio sdegno, ordinò, che in un determinato tempo eglino tutti convenissero alla intimata Collazione, non già separatamente in ciascuna Città, come prima, mà publicamente, eunitamente in Carthagine, al qual'effetto destino in Africa [e] il Senator Marcellino, Huomo guerriero, ma allora suo e Possidin Vitas. Secretario, acciò con la presenza sostenesse in suo nome la Maestà, el vigore del comando. Ad esso dunque appoggio Cesare la condotta di un tantato come Cognito grave affare, non però come à Giudice, mà [f] come à Cognitore, tore della Colla-Promotore, e Mallevadore dell'unione, ch'era il fine e del desiderio de f. L. 3. de Relig. Co Cattolici, e dell'impegno di Honorio. Ed invero grande siì quelt'azione sì Theod. pe'l concorfo de'Vescovi, e per la gravità della materia, come per l'ostinazione de'Donatisti, i quati con tragico fine della loro Heresia vollero più totto da disperati gittarsi in braccio alla morte, che da ravveduti riaprir gli occhi alla verità della Fede. [g] Giunfe in Africa l'inviato Cefareo, g an.411. ed intimato il Congresso per il primo giorno di Giugno, desideroso di esimer la gindicatura da ogni sospetto di parzialità, gintò in presenza delle parti di voler procedere al solo lume della ragione; e per conciliarsi l'amore degli avversarii propose di eleggere un Giudice a lor richiesta, di restituir loro alcune Chiefe, e d'invitarli, come segui, con l'honore delle lettere degueta celebre trattorie, in virtii delle quali eglino furono spesati alla grande, e proveduti Collazione. divetture pe'l viaggio, e di alloggio per la dimora. Ducento ottantafei Vescovi soppraggiunsero in Cartagine dalla parte de'Cattolici, ciascun de' quali con Christiana modestia fece separatamente il suo ingresso nella Città senza strepito di comitiva, ò affettazione di pompa: ducento settantanove surono i Donatisti, i quali in un corpo tumultuosamente in truppa, co- h S. Aug. in breme Soldati in fortezza, entrarono nella Città [b] con ostentazione di para-vic.c. 11. menti, e copia di servi: [i] Tot Episcopi Donatista ingreduntur Carthagi- indem ad Donat. nem, cum tanta speciosi agminis pompa, ut tam magna Civitatis oculos in se,

intentionemque convertant. I Massimianisti [k] rampollo debole della lor k Vediil Pontis, di Setta non furon da' Cattolici ammessi nel Congresso in dispregio della loro Siricio acar. 334

Secolo V. INNOCEN-360 ZO. baldanza; [a] Similes estis Maximianistis, disse di loro S. Agostino, qui a S. Aug. cont. Iul. cupientes exiguitatem nomine saltem certaminis consolari, & ideò videri ali-Pelag.l.3.c.1. quid apud eos, quibus contemptibiles erant, contempsimus. Magis enim de certamine nominari desiderabant, quam formidabant in certamine superari, nec sperabant victoria gloriam, sed famam requirebant collationis, quia multitudinis non habebant. Si convocarono i Padri dentro le Terme Gargiliane di Carthagine, perche li Donatisti abborrivano le Chiese de'Cattolici, come Sinagoghe di Satanasso, e perciò eglino eranosoliti di purisicarle come contaminate, e maledette. Ma su'l bel principio del Congresb Bar.an.411.n.7. fo [b] disperossi atfatto la riunione; conciosiacosache vientrarono i Donatisti con tal serocia di animo, e con tal risoluzione di pertinacia, che Primiano lor Vescovo di Cartagine, nel mettere il primo piè nelle Terc S. Aug.in brez. me, pien di empietà, e di fasto, [c] Indignum est, esclamò, ut in unum collat.1.3.c. 4. conveniant filii Martyrum, & progenies Traditorum; ma costretti a convenire dalle Leggi Imperiali divoravano la loro rabbia fotto un'implacabile indignazione. S. Agostino, che non solamente v'intervenne, mà su scelto da'Cattolici come il fior de'Theologi contro gli Heretici, descrivendo [d] tutto il lungo corso delle Sessioni, riferisce, [e] ch'eglino sempre gond Idem ibid. e Idemibid. c. 13. fii, e dispettosi ad ogni parola rinfacciavano ai Cattolici le parole del Sal-1 Ffal. 25. mo, [f] Odivi Ecclesiam malignautium, & cum impiis nonsedebo, e, [g] Conci-B Pfal.21. lium malignantium obsedit me, e che perciò essi non vollero giammai sedere, ma fempre in piedi differo le lor ragioni; e queste con tante fraudi, menzogne, raggiri, e dilungamento, per isfuggire il colpo della condanna, ch' h S. Ang. loc.cit. hebbe a dire il sopracitato S. Agostino, [h] Sed quia hoc obtinere minime po-1.1.c.1. tuerunt, id effecerunt multiplicitate gestorum, ut quod actum est, non facile legeretur. Ma Marcellino così ben da lungi li ridusse insensibilmente alle strette, che essi vedendosi condotti, dove men pensavan di giungere, rabiosai Idem port Collat. mente esclamavano, [i] Sensim inducimur in causam, & Potestas tua sensim C. 24. nos in causa interna deducit; e perche l'interno della causa, e il nodo della disficulta consisteva in questo punto, se per i peccati degli Huomini soste nel Mondo mancata la vera Chiesa, difendendo la parte affermativa i Donatisti, e la negativa i Cattolici, perciònella terza Sessione propose Marcellino questa Conclusione con estremo risentimento degli Avversarii, che sostenevano come Oracolo, dalla mala vita de'Cattolici la mala fede della Chiesa, e da'vizii de'particolaril'infezione di tutti. [k] Valde stultum est, k Idem cont. Gandent lib. 2, in fine. disse contro di essi S. Agostino, ut Ecclesia causam divinis testimoniis fultam, atque munitam, in hominum causis, ratione exorbitante, ponamus; e I Tertulle de praprima di S. Agostino Tertulliano, [l] Soli Dei Filio servabatur, sine delicto Script.c. 2. permanere. Quidenim si Episcopus, si Diaconus, si Vidua, si Virgo, si Do-Etor, si etiam Martyr lapsus à regula fuerit, ideò Hæreses veritatem videbuntur obtinere? Ex Personis probamus fidem, anex fide Personas? In somma, tutta la questione, e tutta la disputa frà i Donatisti, & i Cattolici si aggim S. Aug. de uni-tate Eccles.c.52. rò in questo, dove, e quale sosse la vera Chiesa, [m] Inter nos, & Donatistas quastio fuit, ubi sit boe Corpus, idest Ecclesia, e, [n] Qua, & ubi sic n Ideminionat. 35. diei c.6. Ecclesia. Nel qual lungo dibattimento valorosamente diportaronsi li Vescovi Cattolici, i quali concludentemente provarono l'origine, e perpetuità della Chiesa di Christo, ed il principio, e novità di quella de'Donatisti; [o] Edant, dicevan loro con le parole di Tertulliano, origines Ecclesiarum o Tertul! de prafeript.c. 31. suarum, evolvant ordinem Episcoporum suorum. [p] Qui estis? Quando, & P Idem ibid c.37.

unde venistis? e con Optato Milevitano, [a] Vestra Cathedra vos originem 20. ostendite, qui vultis vobis Sanctam Ecclesiam vindicare? e replicavano vers. Parmen.l.i. con S. Girolamo, [b] Cur post quadrigentos annos docetis nos, quos an- b S. Hier. epist. 65. tè nescivimus? Usque in hanc diem sine ista doctrina Mundus Christianus mach. quem cicat fuit; e conchiudevano con il medesimo Santo, [c] In illa esse Ecclesia Bar.ann.399 n.31.
permanendum, qua ab Apostolis sundata usque ad hanc diem durat. S. cifer. Agostino [d] attesta, che finalmente i Donatisti si sottoscrivessero al- ds. Aug. spist. 125. la proposizione Cattolica, e confessassero la nostra Santa Chiesa vera, e fola Maestra di Religione. Ma subito ritornando al vomito, allegarono subornazione nel Giudice, e fraude nella sentenza, perch' ella era stata pronunziata di notte, al qual tempo si prolungata la Collazione; [e] O ferream frontem, rispose a questa loro vana doglianza S. Ago- e S. Aug. post Colo stino, ò furoris tenebras nocturnam sententiam Judicis objicientes, & in sui lat.c. 19. cordis nocte palpantes, offendentes, cadentes, contra nos rabide litigantes, & pro nobis tanta dicentes! e soggiunge, [f] Nocte causa finita est, ut & Idem ibid.c.ult.; nox finiretur erroris: nocte dicta est sententia, sed fulgens lumine veritatis. Marcellino dispregiando i lamenti di gente querula, e convinta, in valida forma authenticati gli atti, divulgolli per l'Africa con [g] acquisto di g Idem cont. Gaudo tante migliaja di Donatisti, i quali ritornarono all'antica Religione, che i lib.1. cap. 29. lor Vescovi insofferenti di cotal'insulto, che stimarono fatto alla Setta, doppo infinite [b] crudeltà pratticate contro i Cattolici, finalmente pren- h Idem epist. 158. dendo di mira al loro sdegno l'innocente Marcellino, prima l'accusarono di ribelle à Cesare, e poi barbaramente lo trucidarono in vendetta, & Marcellino. onta della Collazione intimata, e della presidenza, ch'egli n'hebbe nel congresso. [i] Marcellinus, dice S. Girolamo, sub invidia tyrranidis He- 18. Hieron contra racliana ab Hareticis innocens occisus est; e perciò su egli annumerato dalla Chiefa frà il Catalogo de' Martiri fotto il festo giorno di Aprile con queste parole, [k] S. Marcellini Martyris, qui ob Catholica Fidei defensionem k Martyrolog. 6. ab Hareticis occisus est. La di lui morte recòperò quel giovamento, che Aprilio. spesse volte recar suole à un'estremo male un'estremo rimedio; poiche Cesare, benche prima havesse più tosto compatito lo ssogo, che punita la passione de' Donatisti con la innovazione [l] degli antichi Bandi, persua- i L. 52. de Hay. C: so, che la giustizia della causa, la lor medesima confessione, e la conferma della Imperial risoluzione potesse, e dovesse renderli ò men colpevoli negliattentati, ò men renitenti alle Leggi; nulladimeno allora violentato alla vendetta di così esecrabile eccesso, ed eziandio per ragion di Stato eccitato à purgar l'affronto della Maestà oltraggiata, degradò [m] dal- 00 010 s. 1.7.0.42. la Milizia, e ridusse à condizione privata Marino condottiere delle Truppe Romane, che si rese complice nell' uccisione seguita di Marcellino, e poscia fulminò l'ultimo, e mortal Bando contro i Donatisti in questo tenore, [n] Donatistas, at que Harcticos, quos patientia Clementia nostra nunc n L.54, de Har.C. usque servavit, competenti constituimus auctoritate percelli, quatenus evi- Theod. denti praceptione se agnoscant & intestabiles, & nullam potestatem alicujus Risentimento, e hareditatem ineundi habere, sed perpetua inustos infamia à cætibus honestis, Bando di Celare. & à conventu publico segregandos. Ea porrò loca, in quibus dira superstitio nunc usque servata est, Catholica venerabili Ecclesia socientur, ita ut Episcopi, Presbyteri, omnesque Antistites eorum, & Ministri spoliati omnibus facultatibus ad singulas quasque insulas, atque Provincias exulandi gratia dirigantur, Quisquis autem hos fugientes propositam ultionem occultandi

362

ZO.

causa susceperit, sciat & patrimonium suum Fisci nostri compendiis aderegandum, & se panam, qua his proposita est, subiturum. Così Honorio degli Ecclesiastici Donatisti; e ciò che siegue, de' Laici, Damna quoque patrimonii, panasque pecuniarias evidentes imponimus viris, mulieribus, personis singulis, & dignitatibus pro qualitate sui, qua debeat irrogari. Igitur Pro-Consulari, aut Vicariano, vel Comitiva primi Ordinis quisquis fuerit honore succinctus, nisi ad observantiam Catholicam mentem, propositumque converterit, ducentas argenti libras cogetur exolvere Fisci nostri utilitatibus adgregandas. At ne id solum putetur ad resecandam intentionem posse sufficere, quotiescumque ad communionem talem accessisse suerit computatus, toties muleta exigatur; & si quinquies eundem constiterit, nec damnis ab errore revocari, tunc ad nostram Clementiam referatur, ut de solita ejus substantia, ac de statu acerbius judicetur. Al tuono di Bando così formidabile di esilio a' Vescovi, e di confiscazione, e tormenti a' Laici, non havendo li Donatisti nè sorze da opporsi, nè volontà di sottoporsi, determinarono con barbara risoluzione di uccidersi, lusingandosi di dover' essere venerati Martiri morendo, ò di poter' ammollire i Giudici con la rappresentazione lagrimevole della loro disperazione. Ed in esecuzione del difegno con diversi supplicii più fieri della medesima morte eglino resero spaventevole la loro Setta appresso il Mondo. Conciosiacosache [a] un Donato diè di capo al muro, e poi con un salto gittossi in un prosondissimo Pozzo; un [b] Gaudenzio prima di abbandonar la sua Chiesa, volle dentro di essa arder vivo con tutto il suo Clero, incendiandone le mura, e gli Altari; e col medesimo cieco surore di precipitate risoluzioni per non soggiacere all'esilio partivansi communemente gli altri Vescovi più tosto dal Mondo, che da'loro Vescovadi. Sicche da quel tempo la Setta de' Donatisti ò trasportati nell'Isole, ò in se medesimi estinti, doppo di havere infuriato per l'Africa cent'anni, perdè il nome, e l'audacia, e quei, che pur sopravissero alla loro desolazione, fatta unione [c] co' Vandali Arriani, rimasero duplicatamente rei di doppia Heresia. Onde Honorio, che con la spada in mano tolse dal Mondo, ch' infettava dall' Africa tutto il Mon do, lasciò un gran documento ai Posteri, che la durezza dell'Heresia non con altr' arme si frange, che col ferro. Qual savio ammaestramento di rinomato Monarca apprese così bene a' giorni nostri Luigi XIV. Rè di Francia nella depressione degli Ugonotti del suo Regno, che s' egli Christianissimo non si chiamasse per il merito de' suoi Antenati, tale dir si dovrebbe per il proprio.

c Vedi il Fontif. di Celi fino .

a S. Aug.epift. 201.

b Idemretratt.lil.

Rifoluzioni di

sperate de Dona-

2. cap. 59.

Arriani in Co-

Mentre dunque rigettava Honorio dall' Occidente i Donatisti, respingeva il suo fratello Arcadio dall'Oriente gli Arriani. La Città di Costantinopoli, benche purgata dal Gran Theodosio, riteneva tuttavia il sermento di humori hereticali, e particolarmente la Plebe, ch'è il sondo del corpo civile, eruttava spesse evaporazioni di pestilenti dottrine; onde sentivansi di notte tempo andar vagando per le strade Giovani temerarii, & irriverenti, che bessandosi de' Cattolici alternativamente cantavano una tal Canzone, che terminava ogni suo senso in queste parole, [d] Ubi sunt hi, qui tria unam dicunt esse substantiam? S. Gio. Grisostomo, che reggeva allora quella gran Chiesa, [e] contrapose all'empietà di que'canti altrettanti Hinni dipietà, e di Religione, e portò doglianze à Cesare, perche senza castigo si tollerasse cotanta arroganza, anche in onta de' Bandi Imperiali

= 3 w. i.6.c.8.

· ' ^ , ne', ?

Capitolo I.

occhi, avesse ancora ravvisato ò falsità, ò mancanza di gioje; e tanto maggiormente egli mostrò desiderio di risaperne la cagione, quanto più pron-

pulchra, & pretiofa corona quosdam abjectos, & obscuros lapides inseruiset, videretur hoc tibi esse tolerandum? & non tamquam universa per illos afficerentur contumelia, agrè tulisses? Approvando Arcadio il dette del Chrisostomo, replicò egli allora con voce d'Apostolo, e con volto d'Angelo, Quid verò non existimas, universorum Regem irasci, si in pia Civitate, qua

del suo gran Genitore. [a] Celebravasi la sesta dell'Episania, e con abbi-

gliamento Imperiale si conduste Arcadio alla Chiesa, nella quale ufficiava S. Io. Chrys, il Chrisostomo, quando nell'avvicinarsi aile porte egli notò nel Santo,

INNOCEN-

ch'era uscito à riceverlo, un non sò qual'atto di ammirazione, come se Fatto celebre di nel rimirare il diadema Imperiale, sopra cui il Chrisostomo haveva fissi gli s Gio. Chrisosto.

tamente udi dal Santo queste parole, [b] Dic mihi, Imperator, si quis huic b Ibidem.

gliati d'ogni havere, e poi tramandati in enno; e sozomeno, che quette a in s., Porphyru cose descrive, racconta [e] quel gran prodigio pur'allora succediuto, che forzata dal Marito Cattolico una Donna Arriana à rendersi Cattolica, ella tutta piena dimal'animo si accostasse all'Altare, e nel communicarsi continuazione della Fede

materia non conosciuta per dessa da alcuno, [f] Et inusitatum quemdam f Idenibid. colorem referebat; e conchiude il sopracitato Historico, [g] Si cui hac g idemitid.

Constantinopolitana Urbis Cimelia conservatur. [ h ] Ed altro Historico ri- h Marc. Diacon. ferisce, che medesimamente in que' tempi ritrovandosi alcuni Santi Vesco- loc, cit.

vi nelle spiaggie di Rhodi in pericolo di evidente nausragio, comparisse il Santo Anacoreta Procopio a S. Porfirio di Gaza, che navigava in quella Barca, e dicessegli, che la tempesta calmarebbe, quando il Piloto, ch'era unsecreto Arriano, abjurasse l'Heresia: il che seguito, cessò la tempesta, e la Nave scarica dal peso di un' Heretico approdò felicemente al porto. Il Chrisostomo dunque havendo pienamente ottenuto da Arcadio ciò, che del Chrisostomo unicamente bramava, doppo di haver proveduto ai più prossimi, dilatò il ne degli Heretici. suo zelo ai Popoli più lontani della Scythia, che per mezzo di Predicatori Apostolici, ch' egli vi destinò, ridusse dall' Arrianesimo alla Fede Nicena; e perche in Costantinopoli, ch'era l'Emporio dell' Oriente, ritrovavasi ogni sorte di Nazione, [i] stabili in essa le scuole di tutte le Lingue, acciò i Theod. l. 5. c. 30. ogni Lingua professaffe la Divinità di Giesù Christo, & ogni palato gustasse del Pane consustanziale della Fede Nicena. Onde perlapietà, e vigilanza del suo Pastore, Costantinopoli potea dirsi una nuova Roma, se così bene havesse saputo Arcadio resistere ai consigli della Moglie, come ben sep-

darle quella più preziosa della Fede Cattolica, ch'ella subito di buon cuore professò prostrata avanti li piedi del Chrisostomo. La pietra era di una

verisimilia esse non videntur, testis est ipse lapis, qui etiam nunc hodie inter

omnino recte se habet, pars, que male sentit, sinatur habitare? e qui a lungo egli si stese nel dimostrare all' Imperadore l' obligo di esigger da cotal sorte di gente mutazione di vita, ò di Paese. [c] Hac cum audiset e Ibidem. Imperator, conchiude l'Historico, chiamati li Capi della fazione Heretica, con autorità di chì comanda, ordinò loro di cambiar Fede, ò Patria, altrimente sottoponeva li Trasgressori alla confiscazione de' beni. Mà ostinando eglino nella pertinacia della loro Heresia, suron tutti prima [d] spo-d Marcus Diacin gliati d'ogni havere, e poi tramandati in esilio; e Sozomeno, che queste a lis S., Porphyril forme il Rito de' Cattolici, le se indurasse in bocca à guisa di una pietra Nicena. la Sacrosanta Particola, e giù per la gola le se intorzasse, d'onde poi fuori la tramandasse con molto sangue, ch' hebbe à torle la vita, con

INNOCEN-Secolo V 364

ZO.

pe domar nel suo Imperio la baldanza dell' Heresia. Nè farà forse mendicato pregio della nostra Historia descrivere în questo luogo una delle più memorabili azioni, che rappresentino gli Annali della Chiela, cioè l'atroce persecuzione mossa dall' Augusta Regnante contro il Patriarca S. Gio. Chrisostomo; che portando seco annessa la notizia di molti successi appartenenti all'Heresia, potrà render pienamente Qualità, e bel'e paga la curiofità de' Lettori. Era, come si disse, partito il Mondo frà due Fratelli, ed Honorio signoreggiava in Occidente, ed Arcadio reggeva l'Imperio d'Oriente. Possedeva Arcadio, oltre ai meritipaterni, che lo publicavano al di suori benemerito del Christianesimo, tutte quelle doti personali, che posson rendere un Monarca glorioso per merito di Religione; zelo di Dio [a] nell'abbattimento degl' Idoli, purita di Fede [b] nella a L. 23. de Pagan. depressione degli Heretici, ossequio della Chiesa nella riverenza de' Sacerb L.26. 28. 29. de doti, etutto ciò in somma per cui egli era degno Figlinolo di Theodosio, e degno Allievo [c] di S. Ambrogio, alla cui tutela havevalo raccomanc Paulin, in vita dato il Padre morendo; ond' egli hebbe in forte di effer liberato conpotentissima mano dalle insidie del persido Russino, e dall'armi de' Persiani, da lui vinti, e domati con i fausti auspicii della Santissima Croce, la cui figura [d] prodigiosamente apparve ne' vestimenti de' suoi Soldati nell' atto d S. Prosper. de del conflitto. Ma tante belle parti rimanevano foggette al biafimo, ch' ei praditt. 1. 3, c.34. Padrone del Mondo si fosse reso schiavo di una Donna, che per essergli Edell'Impera- moglie infamò con doppia macchia la schiavitù del Marito. Eudoxia sù questa, Cattolica anch'essa, e dimolti egregii ornamenti abbellita di pietà Christiana, mà interessata, & ambiziosa à segno, che la cupidigia del denaro, e la vanità della superbia surono come i due scogli, ove urtò, e s' infranse ogni più bel pregio di sua vita: [e] Conjux Arcadii Eudoxia, dice Zosimo, super sexum arrogans, & insatiabili avaritia undique addicta, vitam omnibus acerbam reddebat. Sotto tali Regnanti governava la Chiesa di Costantinopoli S. Gio. Chrisostomo, che pe'l candor dell'innocenza,

e Zofim. li'. 5.

drice Eudoxia.

dore Arcadio.

C. Theod.

S. simbr

Har. Coeed.

E di S. Gio, Chrifostomo .

Tacit, in annal. B Metaphraft. In vaa S. Lo. Chryf.

h Leo Imperat. in vita Chirf.

i Idem ibid.

Occasioni de' dif gulictri Eudoxia, 21 Chriloliomo,

per la profondità della dottrina, e per la miseri cordia verso i Poveri era il cuor ditutti, e dall'Imperadrice particolarmente encomiato come Ecclefiaftico senzapari, e venerato come Vescovo insieme, e Padre. Ma questo filiale osseguio durò sin tanto, che la virtù del Chrisostomo mirò il ben publico senza detrimento degl'interessi privati; posche quando anch'essa vid-

desi messa fra' complici, & indisferentemente con gli altri ripresa come rea, efacerbata di animo mancò prima in amore, quindi in rispetto, e servendosi

in fine della Regia Podestà per licenza del mal fare, traboccò contro lui iu eccessi disurore, e mostrossi Donna di quelle, di cui disse Tacito, [f] si licentia adsit, sava, & ambitiosa. [g] Callitrope Vedova Alessandrina riconvenne giudicialmente in Costantinopoli Paulacio Ufficiale Imperiale in Egitto per la somma di cinquecento scudi: la lite però sù presto terminata da Eudoxia, che riscosso il denaro dal debitore, alla Vedova sol

trentaseine diede, etolsesela d'avanti. [b] Hac avara mens Imperatricis: con queste gravide parole conchinde il racconto di tal rapina l' Augusto Historico Leone Imperadore. La defraudata Donna [i] Confugit ad communem defensorem, cioè al Chrisostomo, con la rappresentazione compas-

sionevole del successo, che da se medesimo implorava, e perorava provedimento, e giustizia. Il Santo abbandonato ogni trattato di aggiustamento, che riputò inutile in tanta disparità di persone, e di potenza, se inconta-

nente carcerar Paulacio, persuaso, che la pena dell'innocente haverebbe risvegliato nella rea Imperadrice lo stimolo della restituzione. Ma dal supposto andò molto lungi l'evento; conciosiacosache Eudoxia giudicando offesa la Maestà del Principato nella cattura del Ministro, mandò alle carceri gente armata, e due Centurioni, per toglier quindi à viva forza Paulacio; come avvenuto sarebbe, se con pronto ajuto di miracoli non sosse accorso Dio alla disesa della giusta risoluzione del suo Servo; poiche nell'atto dell'esecuzione atterriti li Centurioni dalla comparsa di un' Angelo armato, e minaccioso, non solamente tornarono essi indietro consus, e tremanti, mà il lor timore penetrando ancora nell'animo di Eudoxia, ella rimandò la ritenuta pecunia al Santo, con suppliche eziandio per lascarcerazione del suo Ministro. La costanza del Chrisostomo, che anche da Endoxia si poi laudata, concitò allora nell'animo irritato della Regnante nuovistimoli dirisentimento nel seguente caso, che avvenne. [a] Per fal- a Idemibid. se accuse di un'Heretico Arriano ella haveva esiliato dalla Città Theognosto, che nel portarsi al luogo dell'esilio, inopinatamente giunse per l'acerbità del dolore al termine della sua vita. La Moglie possedeva una Vigna ne' borghi di Costantinopoli, unico appannaggio dotale, & unico avvanzo ditutte le confiscate sostanze del Marito. Andovvi un giorno Eudoxia in stagion di vendemmie, ed invaghitasi dell'amenità del sito, della sertilità del terreno, e della copia dell'uva, che [b] volle ancora per suo diletto b Idemibid. assaporare, domandò, chine sosse il padrone? e rispostole, che la Vedova di Theognosto; ella senz' altra discussion di causa allegando con pronta avidità Leggi antiche, e delitti presenti, sottoposela al Bando, e dichiarolla decaduta al Regio Fisco. Ricorse l'afflitta Donna al Chrisostomo, ed il Chrisostomo al suo solito hora pregando, hora riconvenendo, hora minacciando, s'interpose con l'Imperadrice à favor dell'oppressa supplicante, mà sempre indarno; poiche risolura Eudoxia di mantenersi nell'usurpata possessione, hor non curando prieghi, hor ribattendo ragioni, hor dispregiando minaccie, dichiarossi inslessibile al ravvedimento. Il Santo non potendo più soffrire nè li giusti lamenti della Vedova, nè le ingiuste violenze della Regnante, ordinò agli Ostiarii del Tempio, che in que' giorni, che allora appunto correvano della festa dell' Episania, escludessero Eudoxia dail' ingresso della Chiesa, quando ella visi appressasse. Nè tardò guari ella à giungervi, ed i Custodi à rigettarnela. Ecce Imperatrix, soggiunge l'Augusto Historico, cum reliquo, qui eam stipabat, comitatu, & aliis quidem ommbus ingressum servabant Ostiarii liberum, ipsam verò probibebant; rinovando con questo satto il Chrisostomo in Costantinopoli contro la Nuora di Theodosio infamata di avarizia, quanto haveva operato [c] S. Ambrogio in Milano contro Theodofio medefimo macchiato c Paulin. in vita di crudelta per la strage ordinata degl' Innocenti Thessalonicensi. Un delle s. Ambr. Guardie il più temerario stese arrogantemente il braccio per isforzar la porta, mà cosi come lo stese, ritrovosselo inaridito, & immobile: dal qual miracololo successo atterrita Eudoxia [d] Statim revertitur, ed il Soldato, c Leo August. loc, che humiliossi al Santo, statim curatur: & Deus per servum suum magni- citato. ficatur, & glorificatur. In quelta mala disposizione di Eudoxia contro il Monaci Origeni-Santo, giunse dall' Egitto a Costantinopoli un nuovo somite di discordie, si detti Longhi. cioè Dioscoro con una truppa di Monaci Origenisti, chiamati dagli [e] Scrit- e Scaom, l. 8.c.1.5. tori colsopranome di Longhi, scacciati da Alessandria dal Patriarca Theo-

ZO.

filo, che non voleva tal' infezione di gente in quella sua Chiesa; e come ch' eglino erano egualmente potenti di lingua, e di patrocinio, e rifolutissimi di vendicarsi del lor Patriarca, si presentarono baldanzosamente avanti Cesare con un memoriale così ripieno di fassità, e così risentito di sensi, che fiì obligato Theofilo à portarfi à Costantinopoli per dir sue discolpe, e purgar la sua calunniata innocenza. Divulgossi intanto la fama, che il Chrisostomo havesse non solamente ricevuti alla sua communione li Longhi, mà eziandio fosse stato il Consultore, e'l Promotore dello scritto memoriale, con tanta indignazione del Patriarca Theofilo, che dicesi, che nel partirsi da Alessandria, in publico protestasse, ch' ei andava alla Corte non come Reo, mà come Attore per far deporre dalla Sede di Costantinopoli il Vescovo che vi sedeva. Quale sparsa voce di troppa connivenza del Chrisoftomo à favore degli accennati Monaci Origenisti, che procedè in lui da raffinata, e santa prudenza, affin di allettarli con la piacevolezza del tratto alla riunione con il loro Capo, interpretata da' malevoli in finistro concetto, sù potissima causa, ch'egl' incorresse ancora nello sdegno di S. Girolamo, il quale lo [a] riconvenne co'l nome allusivo di Barnaba, come caduto anch' ei [b] in quella simulazione, per cui si avveratie la Profezia, [c] Putasne venieus Filius hominis Fidem inveniet super terram? Ed in oltre ne' medesimi sentimenti di S. Girolamo concorse S. Episanio, che matavigliandoli, che un tanto Ecclesiastico sosse potuto essere strascinato nell' errore della communione con gli Heretici, portossi da Cipro appostatamente à Costantinopoli per agir contro lui, d'onde doppo scambievoli amarezze finalmente si parti, e nel partirsi incontrandosi col Crisostomo, ambedue anche non volendo, al solito de' gran Santi, operarono miracoli, profetando [d] l'un dell'altro, cioè il Chrisostomo di Episanio, che non d Socr. 1.3.e. 13.50. profetando [a] i un dell'altro, cioe il Chrisostomo di Epitanio, che non 2001. 1.8.0. 15. Leo arrivarebbe alla sua Chiesa, & Episanio del Chrisostomo, che presto sarebbe esiliato da Costantinopoli; e si adempiron pienamente le Prosezie, in S. Epifanio, che avanti di giungere in Cipro morì su la nave, e in S. Gio. Chrifostomo, che si deposto dal Vescovado con l'essilio. Hor dunque pervenuto in Costantinopoli Theofilo con l'accennata esacerbazione contro il Chrisostomo, su facile, come avvenne, ch'egli stringesse Lega con Severiano di Cabali, Antioco di Ptolemaide, & Acacio di Bereea, Vescovi alimentati da Eudoxia, e confeguentemente inimici del Chrisostomo, non solamente per il solito motivo de' Corteggiani di adherire al genio, qualunque egli sia, del Principe; mà molto più, perch' essi si riputavano offesi da lui [e] in occasione, che predicando il Santo un giorno al Popolo, code reb. gepii chry- minciò il suo sermone con quelle parole della Sacra Scrittura, ch' eglino interpretarono aloro rimprovero, [f] Congregate ad me Sacerdotes dedecoris, qui comedunt mensam Jezabel. Tant'inimici sotto la direzione di una Don-Persecuzione na infuriata, chi era Imperadrice, facilissimamente risolverono, e promoscontro san Gio. sero subito la maggior' empietà, à cui possa giungere la sceleratezza degli Ecclesiastici traviati, cioè la condanna, e la deposizione del loro Avversario, quale con poca fatica, ma con gran pompa pronunziarono [g] in un Sinodo di trentatre Vescovi Egiziani loro adherenti, nel quale ancora con manifesta calunnia incolparono l'innocenza del Santo di b quarantacinque Haren. anno 403. enormi delitti, etessero quella grantela, che poi aperta diè principio alla rappresentazione di quella sunesta. Traccedia e di quella lunca sero d'accedia. rappresentazione di quella sunesta Tragedia, e di quella lunga serie d'ac-

cidenti, che resero in poco tempo colpevole mezza parte di Mondo,

Il Chri-

2 S. Hier. epift. 16 b Ad Galar. 2.

c Luc. 18.

Aug. ex Meta piraf. in vita Chry-Soft.

Q Pallad in Dial. foft. 1 3. Rrg. cap. 18.

\$ Anze 403.

h Hee vile aprd

di malevoli, e seguitò nella Chiesa le sue sunzioni Episcopali con tal dispregio d'ogni humano riguardo, che nel medesimo tempo egli diessi à co-

Il Chrisostomo, benche citato, ricusò d'intervenire à quel Conciliabolo

INNOCEN-

20.

noscere non men' assediato dalle persecuzioni, che invincibile, e forte nel fostenerle; [a] Multi quidem fluctus, diss' ei in una Homilia al suo Popolo, as.to. christ in he-O unda immanes; sed submerginon vereor, quia super petram sto. Infaniat mil, de expuis. sui licet mare, petram non potest commovere. Insurgant quantumlibet fluctus,

Navis Jesu obruinon potest; ed altrove, [b] Dicunt, quod cum muliere dor- b Idem in epist. ad mierim; exuite me, & invenietis membrorum meorum mortificationem. Mà Cyriacum. meglio perorò Dio co' miracoli in difesa dell' oppresso suo Servo, con sar

risentir la natura stessa al torto, che gli si faceva. Poiche appena si parti egli da Costantinopoli, che [c] un' horribile terremoto scosse le mura della c Lee Aug. loc. cit. Città, e gli animi de' Cittadini con sì tremendo fragore, che cadendo

ancora à terra la Camera del medesimo Imperadore, e nel moto de'sassi riconoscendo ciascuno l'ira agitata del Cielo, tutti così vivamente ne appresero la cagione, che Huomini, e Donne, Nobili, e Plebei esclamando

ad alta voce pietà, e perdono, spediron trè volte messi à richiamare il Chrisostomo, nèsenza gran pena lo persuasero à tornar, come in trionso, nella sua Sede; [d] (Omnes namque, dice l'Historico, cum cereis accensis et d Thead.l.s.c. 33.

obviam fiunt, ) epresolo à forza, eportatolo alla Chiesa, con violenza di affetto lo posero, esso renitente, su'l pergamo, d'onde con una sola occhiata egli facilmente potesse saziar la vista di tutto il Popolo. Mà poco durò in quel gaudio la Città, e in quella Sede il Chrisostomo; conciosiacosache

Eudoxia bollendo sempre di nuovo sdegno, proruppe in quelle risoluzioni, che recarono finalmente al Santo la gloria della morte, & à lei il vituperio di haverla ò comandata, ò procurata. Era ella stata più volte paternamente ripresa da lni, perche permettesse alcuni giuochi popolari a guisa de' spet-

tacoli de' Gentili avanti una [ e ] statua di argento rappresentante la sua e Socr. 1.6, c. 16. figura, collocata da essa, non senza taccia d'indecentemente superba, preslo il Tempio di S. Sofia, conscandalo de' Buoni, e con disturbo de' Sacerdoti, che ufficiavano quella gran Chiefa; qual fimulacro faceva poi ella

andar' in giro per le Città dell' Asia, come s'ella sosse l'antica Cybele, estorcendo applausi, e ciò che più piacevale, oro, e tributo da' Sudditi. Hor l'ammonizione del Chrifostomo si rese così sensibile, e penetrante nell'animo effeminato di Eudoxia, che non potendofi più vedere il fuo Contradit-

tore avantigli occhi, in un nuovo Sinodo, ch'ella fece adunare col configlio, [f] e coll'opera del Patriarca Theofilo, dichiarollo non folamente f Pallad.loo.cit. decaduto dal Vescovado, mà incorso in gravipene, per haver' egli riassunto

il posto di propria autorità, quando n'era prima stato privato da un publico Concilio; e seguendone al Decreto pronta l'esecuzione, sugl'intimata E sua Apostolica la relegazione in Cucuso, luogo deserto, & horrido dell' Armenia. Nulla costanza.

turbossi il Santo al turbine della nuova tempesta, masereno di volto, e quieto d'animo, convocato il Popolo, con Apostolica intrepidezza recitò quell'ammirabile Homilia, che comincia, Rursus Herodias [g] furit, rursus g Matth. 14. turbatur, rursus ab Herode caput Joannis injuria petit abscindi: rursus [h] h 3. Reg. 21.

Jezabel Nabutha vineam pertentat eripere, ac [i] Sanctam Ecclesiam ad montes persequendo compellere; & ad Arcadio, che vinto dalle lusinghe i 3. Reg. 19.

della Moglie, haveva sottoscritta la pena del Bando, francamente rispose, [ k ] Ego à Deo Salvatore nostro hanc suscepi Ecclesiam, ut salutem populi cu- k Pallad. los cit.

ZO.

rem diligenter, neque illam deserere possum. Quod si fieri id omninò vis. quia Civitas dissentit à me, vi mecum age, & excusationem habeam, quòd auctoritate tua pulsus hanc reliquerim Ecclesiam. E sù subito esaudita la sua richiesta, poiche la notte medesima della santa Pasqua, quattrocento Soldati, investita la Chiesa, trucidarono quanti quivi dentro ritrovarono, e rinversato il Fonte Battesimale commessero crudeltà inaudite, & horrende, dimostrando con questi primi attentati di sangue, quanto contro il Chrisostomo fosse risoluto quegli, che li comandava. Allora veggendo il Santo Vescovo ridotte le cose all'estremità dell'impegno, prese il solo, esolito espediente, di chì in materia di Religione trovasi oppresso dalla potenza de' Grandi, ed [a] appello dall'inginstizia di Cesare alla Sede Apostolica, che sola egliriconobbe nel Mondo superiore nella giudicatura Ecclesiastib Apud Bar. anno ca à tutti gli huomini del Mondo. Scrisse dunque ad Innocenzo [b] una 404.n. 20. & seg. lunga lettera, in cui rappresentà tutto il corso della sua persecuzione tutto. lunga lettera, in cui rappresentò tutto il corso della sua persecuzione, tut-

2 Idemibid.

Romano.

Autorità venerata del Pontefice Romano.

Risentimento d' Innocenzo con-

e Pallad. lot. cit.

Sua appellazio te le frodi de' suoi malevoli, e tutta la condotta de' suoi portamenti, sopra ne al Pontesse la quale richiedeva il Giudizio della Cathadra Romana, a la proteziona la quale richiedeva il Giudizio della Cathedra Romana, e la protezione Pontificia contro li suoi persecutori. Con la lettera mandò ancora quattro Vescovi in qualità di Legati, cioè Pansofio di Pisidia, Pappo di Siria, Demetrio di Galazia, & Eugenio di Frigia. Dall'altra parte il Patriarca Aleifandrino opponendo pronto offacolo ai difegni del suo Avversario, spedi anch' esso à Roma un Lettor della sua Chiesa con altre lettere (che per la sollecitudine del messo giunsero prima di quelle del Chrisostomo, ) nelle quali fignificava al Pontence la deposizione del Patriarca Costantinopolitano, e le ragioni, che havevano indotti li Vescovi all'esecuzione della condanna, per la cui conferma esso, e'l Smodo richiedevano l'oracolo della prima Sede del Christianesimo. Ed invero il quinto Secolo, venerato per incorrotto da' medesimi Luterani, tramando a' Posteri un gran documento, diquant' autorità fosse in quell' età il Pontificato Romano, mentre in grado di appellazione agiroffi allora in Roma una delle più famose controversie, che leggansi nelle Historie, cioè di due insigni Patriarchi, l'un de quali richiedeva dal Pontefice la manutenzione nella sua Sede, l'altro contradiceva: il che certamente avvenuto non farebbe, fe il Pontefice Romano fosse sol Vescovo di Roma, e non Vescovo de' Vescovi di tutto il Christianesimo. Ricevè dunque Innocenzo il funesto avviso di queste gran novità dalla Lettera, che prima gli pervenne del Patriarca Alessandrino, che alla semplice narrazione delfatto subito gl'impresse nell'animo una non sò qual ripugnanza nel creder ciò, ch'ella esponeva, e un principio di avversione verso Theofilo con la considerazione del passo, ch' egli haveva tro : Persecutore fatto, in degradare un Patriarca della Chiesa Imperiale, non solamente del Chrisostomo, senza consentimento della Sede Romana, mà eziandio contro tutte le regole, che prescrivono i Canoni nell'atto di somiglianti giudicature, [c] Inhorruit, dice d' Innocenzo l'Historico, temeritatem, fastumque Theophili, agrè ferens, & quòdTheofilus solus scripserat, & quòd rei totius seriem referre omiserat, cujus scilicet rei gratia, quibusve adjunctis sibi sociis, illum deponere ausus suisset. Inter hac mansit admirans, nihilque rescribere poluit, rei indignitate commotus. Alla maraviglia del Pontefice si aggiunse l'attestazione di Eusebio Diacono della Chiesa Costantinopolitana, che per providenza del Cielo allora in Roma si ritrovava, il quale testimonio di veduta della Santità del Chrisostomo non potendo nè supporre, nè ammettere

INNOCEN-ZO.

E fue rifoluzioni

mettere in un tanto accreditato Ecclesiastico delitto, che lo rendesse immeritevole di quella Sede, portossi santamente audace dal Papa, e conschietti sentimenti pregollo à soprasedere nelle risoluzioni, sin tanto che più chiaramente si adducessero ò da una parte le accuse, ò dall'altra le giustificazioni. In questa dubiezza del vero, e nel corso di questi sospetti sopraggiunsero in Romali Legati del Chrisostomo, che presentate al Papa le lettere, rappresentarono minutamente à voce la serie del fatto, e svelatamente ancora le circostanze di esso. Era presente à questo gran Giudizio il Legato di Theofilo, e nel dibattimento della causa benche apparisse la passione del Contradittore, e l'innocenza dell'Oppresso, tuttavia il Pontesice sperando piùnel beneficio del tempo, che disperando della giustizia della causa del Chrisostomo, con decreto provisionalerimesse la decisione della controversia al primo Concilio Generale, che si sarebbe convocato; mà annullò allora i Sinodi particolari tenuti contro il Chrisostomo, e desiderofo della quiete commune scrisse in questi sentimenti all'uno in Alessandria, & all'altro in Costantinopoli. Quindi dai maneggi con gli Huomini rivolgendosi à que' più potenti con Dio, [a] sese ad Crationis studium contulit, a Pallad. loc. cir. indictoque Ecclesia jejunio, cum lacrymis divinam precabatur clementiam, ut hujusmodi seditiones, & scandala, scisuraque tollerentur, & pacis, ac fraternitatis amor integra membrorum compage redderetur. Ma mentre Innocenzo travagliava in Roma per la concordia, vie più fiera forgeva contra il Chrisostomo in Costantinopoli la guerra. Eudoxia risoluta di voler' ad ogni costo trionsare del suo Avversario, doppo di havergli con ssogo di vil vendetta procurata invano la morte per mano discereti Sicarii, dichia- Chrisostomo da rossi finalmente di volerlo in forza privo, e scacciato da quella Chiesa. Mà eglinon soffrendo diveder di nuovo profanata la casa di Dio con uccissoni, e tumulti, nascostamente si parti dalla Città sopra un Giumento, come un' Agnello condotto alla uccisione dalla Soldatesca, che lo condusse [b] in Armenia oppidum remotissimum, ut ab Isauris, qui noctu, & interdiu illud obsidebant, necaretur: Cucusus id appellatur. Fii dal Chrisostomo con tanta imperturbabilità di animo sopportato il colpo della partenza, dell' esilio, e della condanna, chescrivendone poi al suo diletto Ciriaco, disse, [ c ] Etenim cum ego è Civitate fugarer, nihil horum curabam, sed dicebam c S. To.Chrys.epif. Domini est terra, & plenitudo ejus; & si vult secare, secet, idem passus est Isaias; subscribat illi; si vult in pelagus mittere, Jona recordabor; si vult in caminum injicere, idem passi sunt tres illi pueri; si me feris vult objicere, objiciat, Danielis in lacum Leonum abjecti recordabor; si me lapidare vult, lapidet me, Stephanum habeo primum Martyrem socium; si & caput tollere vult, tollat, habeo socium Joannem Baptistam; & si substantiam auferre vult, auferat, [e] nudus exivi de utero matris mea, & nudus revertar e lob, to illuc. Così egli. A magnanimità così heroica applaudì il Cielo con dimostrazione di prodigiosi avvenimenti. [f] Poiche partendosi egli dalla f Pallat, loc. cit. Chiesa, scese di repente dall'alto dell'aria un globo di suoco, che arso il Trono Episcopale salì al Tetto, & incenerillo, e quindi dal Tempio uscendo, ed arcuandosi come in ponte andò di lancio à colpir la curia del Senato, e con fragore horrendo diroccolla, quasi Dio prender vendetta volesse dell' uno, e l'altro foro, e degli Ecclesiastici, che condannarono il Chrisostomo, e de' Laici, che n' eseguirono la sentenza con fieri, & empii tratta-

Costantinopoli.

b Idemibid.

INNOCEN-

Secolo V

ZO.

E morte.

"norei zo frem. 407.1.23.

menti, da' quali oppresso terminò il Santo la vita, Martire senza sangue, Confessore invitto della Cattolica Religione, e idea ai Prelati di costanza, e di zelo. Surse allora Innocenzo à prender giusta vendetta di cotanto eccesso, etale ne prese, quale conveniva al sostentamento della dignità facerdotale concuicata, e vilipefa dalla potenza de' Laici. Erafi egli fin' allora contenuto, per il desiderio della sperata concordia, nel minacciar più testo la pena a' Rei, che nel punirli; ma quando riseppe le violenze de' Ministri Cesarei, e la morte del Santo, sciolto da ogni ritegno di paterno affetto, scosse in tal guisa il flagello tremendo dell' Apostolica indignazione, chese ne udi il rimbombo nelle parti più lontane del Christianesimo. rader, l'Impre e non incolpati di Heresia, egli scommunicò Arcadio, & Eudoxia, chia-cre e l'Isatter mando l'un Caino, l'altra Dalila, e con essi il Patriarca Theosilo d'Alessan-Conprimo, e non più udito esempio contro Monarchi Cattolici di Fede, \* Frid Barcante dria, che depose ancora dal Vescovado, e tutti li Vescovi ò contrarii al Chrisostomo, ò complici dell'accennata condanna; [a] Vox sanguinis fra tris mei Joannis, così scriffe egli all'Imperadore, clamat ad Deum contra te, o Imperator, sicut quondam Abel justi contra parricidam Caim, & is modis omnibus vindicabatur. Ejecisti è Throno suo, re non judicata, magnum totius Orbis Doctorem, & una cum eo Christum persecutus es. Neque de illo ita queror ( sortem enim, seu hareditatem cum Sanctis Apostolis in Dei, & Salvatoris nostri Jesu Christi Reguo consecutus est ) quamvis intolerabilis ja-Etura ea sit; sed affligor, proptereà quod primum de animarum vestrarum salute, deinde de iis, qui sapientissima, spirituali, & divina do Etrina, & institutione ejus orbati, same verbi Dei conficiuntur, sum solicitus. Non enim Ecclesiatantum Constantinopolitana mellita illius lingua jatturam fecit, sed Crbis sub sole totus ad orbitatem redactus est, viro tam divino amiso, persuasione unius mulieris fabulam hanc, & spectaculum exhibentis. Verùm excipiet & prasentem hic panam non post multos dies ei advenientem. Nova autem Dalila Eudoxia, qua paulatim te erroris, seu seductionis novacula totordit, execrationem ex multorum ore sibi ipsi introduxit, grave, & quod gestari nequeat, peccatorum pondus colligans, atque id prioribus peccatis suis superaddens. Itaque ego minimus, & peccator, cui Thronus magni Apostoli Petri creditus est, segrego, & rejicio te, & illam à perceptione immaculatorum Mysteriorum Christi Dei nostri; Episcopum etiam omnem, aut Clericum Ordinis Sancta Dei Ecclesia, qui administrare, aut exhibere ea vobis ausus fuerit, ab eahora, quaprasentes vinculi mei legeritis litteras, dignitate sua excidisse decerno: Quòd si ut homines potentes quemquam ad idvi adegeritis, & Canones nobis à Salvatore per Sanctos Apostolos traditos transgressi sucritis, scitote id vobis non parvum peccatum fore in horrenda illa judicii die, cum neminem bujus vita honor, & dignitas adjuvare poterit, arcana autem, & abdita cordium sub oculos omnium effundentur, atque exhibebuntur, Arfacium, quem pro magno Joanne in Thronum Episcopalem produxistis, rtiam post obitum exauctoramus, una cum omnibus, qui consultò cum eo communicarunt, Episcopis, cujus etiam nomen sacro Episcoporum Albo non inenimenti dell' fribatur. Ad Theophili anathematismum addimus abrogationem, & absolutam à Christianismo alienationem. Così Innocenzo. Honorio inhorridissi an. h'esso all'eccesso del Fratello, e questa memorabile Lettera gliscrisse potens, & à Damone immisa impulsio persuasit tibi, ò Frater, samna commit-

merador

INNOCEN-

7.0.

committere te ipsum, & patrare talia, qualia nemo alius pius Christianorum Regum patravit. Etenim, qui istic sunt Sanctissimi Episcopi clamant adversus Imperium nostrum, quòd magnum Dei Antistitem Joannem neque legitimè, neque ex prascripto Canonum, & ab Episcopali Sede depulistis, & acerbissimis exiliis, & intolerandis injuriis ejicientes per vim vita spoliastis; e doppo replicati rimproveri concliude, Contende igitur, Frater, non verbo, sedre, & Deum, & Homines de correctione eorum, qua non sunt recte acta, certiores facere, certus, & ipfum Imperium nostrum & ruere, & stare Precibus Sacerdotum. Cosi Honorio. Scosso Arcadio dall'enormità del fatto Humiliazione di disvelato, e dal tuon della scommunica sulminata, à guisa d'Huom, che Arcadio. sorge da profondo letargo, di se medesimo si rincrebbe, e del suo inhumano trasporto; e veggendosi in odio a Dio, e al Mondo, ricorse pentito al Pontefice per mezzo di humilissima [a] supplica, implorando assoluzione, e perdono al suo peccato; ed Innocenzo, che amava il ravvedimento del Annal part. 4. Reo, e non la pena, aprendogli le porte dell'Indulgenza, benignamente in tal tenore gli rescrisse, b Studium, diligentiam que vestram Dei prascri- b Apud cund. loc. pto, & ut voluntati consentaneam, quam propter ipsius nomen declarastis, accepi-citato. mus, & probavimus. Quapropter sacris à vinculis soluti ad signa Dominica confirmatis animis accedite. Così il Pontefice. Non così subito però restò placatal' ira di Dio contro Arcadio, contro Eudoxia, e contro chiunque ò su Autore, ò Complice degli strapazzi del Santo. [c] In Costantino- c Socr. 1, 6. c. 17. poli cadde grandine di tal' enorme grossezza l'ultimo giorno di Settembre, che con horrore rovinò vendemmie, e campi, abbattendo non men prodigion dop-gli haveri, che gli animi de' Paesani, [d] & percrebuit sermo, istud, christotomo. Deo irato, propter Joannem indicta causa abdicatum, contigise. Arca- a Idemibid. dio stesso, benche su'l fior degli anni trentuno di sua età, appenane sopravvisse altri quattro, ei Chierici, ei Vescovi, che ò sentenziarono, ò perseguitarono il Chrisostomo, moriron tutti di morte così horrida, e violente, che chi nel Dialogo di Palladio ne legge il racconto, spaventasi alla confiderazione di quanto peso sia la vendetta di Dio contro coloro, che toccano la pupilla de'fuoi occhi, cioè i Sacerdoti della fua Chiefa. Ma Eudoxia, che su la più empia contro il Santo, sù ancora l'oggetto più memorando della divina Giultizia. Quattro giorni doppo l'accennata sia. tempella ella morì, & il genere della morte fii molto più penoso, e spaventevole della medefima morte. [e] Cum Eudoxia uterum ferret, jamque e cedi incompenpartui eset vicina, fætus in utero extinctus est, & cum eum vellet eniti, id frustra suit, toto que dies quatuor mortuus sætus in utero retentus computruit, atque uteri quoque abscessum effecit; cumque neque exiret sætus, & dolorum finis non effet, quidam ei litteras Magicas superposuit; quare & statim ejecit mortuum fætum, & simul animam miserrime efflavit. Così Cedreno. Soggiunge [f] Niceforo, che l'urna, che racchiuse il di lei [Niceph.l.15,136. miserabil Cadavero, conmotospaventoso, evario cosiper il lungo spazio di trentadne anni si scosse, che ne sece sempre tremar la Chiesa col rimbombo. Nè cessò la terribile agitazione, se non quando permesselo il Chrisostomo nel modo, e forma, che soggiungiamo. Proclo reggeva la Chiefa, e Theodofio il giovane l'Imperio di Costantinopoli, l'uno, el'altro ben' affetti alla memoria del Chrisottomo, quegli perche teneva come Successore la di lui Sede, questi perch'era stato tenuto dal Santo nel Fonte del Battesimo. Perorando dunque Proclo in lode del Chrisostomo nel

INNCCEN-ZO.

Secolo V.

438. n.7. 5 fag.

giorno anniversario della sua morte, ed encomiando la di lui prodigiosa Gloriosa trasla- costanza commosse il Popolo in tanta tenerezza di compassione, e in tanto zione del Corpo desiderio diriveder' in Costantinopoli, benche morto, il suo oltraggiato del Chrisostomo Pastore, che ai clamori, & alle istanze, che ne sece, nonsolamente non seppe contradir Theodosio, mà si accinse subito con gran premura ad ordinarne la trasportazione del Corpo da Cumana di Ponto, ov'egligiaceva, in quella sua antica, e Regia Chiesa di Costantinopoli. A tal fine deputò 2 offud Bar, anno Senatori, [a] e Guardie con pompa di trionfo più tosto, che di trasporto. Mà non riuscì a' messi così facile l'impresa, come divisò l'animo pio di Theodosio. Conciosiacosache nell'atto, ch'eglino secero, di levare, e di elevar' il sacro Corpo dall' Urna, trovaronlo divenuto così pesante, e forte, che ravvisandolo immobile, qual vivo sasso nel sito, non poteron giammai con qualunque humano sforzo non pur toglierlo dal sepolero, mà nè pure ismoverlo. Replicate le diligenze, e con nuove industrie rinforzate le prime, e sempre vano provando ogni lor nuovo tentativo. apprendendo nella refistenza del Santo cagion più alta di maraviglia, confusi, e divoti con sollecito avviso ne trasmessero la notizia à Cesare, che ne stupi anch' esso, come à cosa sorprendente, e miracolosa; quindi dubitando dello sdegno ancor vivo del suo Santo Padrino, e mosso poi da un'interno spirito di tenerezza, disperanza, e di ossequio, animato eziandio dal Santo Vescovo Proclo, e dagli Ecclesiastici di quella Chiesa, risolve di scrivere al Chrisostomo un' humile lettera, come s'egli ancor vivo fosse, persuaso, che non in altro modo, che à passi di miracoli, volesse il Santo far suo glorioso ritorno à Costantinopoli. E la Lettera sù di questo tenore, monumento egregio, e nobile, e degna parte dell'Ecclesiastica Historia:

b Avud eund, ibid. nami. 9.

[ b ] Orbis totius Doctori, & Spirituali Parenti, S. Jo. Chrisostomo

Theodosius Imperator.

Corpus tuum, ut aliorum Defunctorum, exanime esse putantes, Pater penerande, illud è tumulo transferri, & ad nos deduci, sicut Filii Patris amantes, desideravimus. Ad quod prastandum cum debitum impendissemus honorem, quantam valuimus animi demissionem, atque modestiam, ut par erat, exhibuisemus; ut tamen quod in optatis erat, minime consequi digni essemus, Imperatorius fortasse fastus, quo sacularia gubernamus, & religiosa prasumpsimus, fuit impedimento. Quocirca rogamus te Patrem, Patrem vere Reverendissimum ( te enim ipsum perinde ac viventem alloquimur ) ut annuas cæptis nostris, & qui pænitentiam alios docuisti, & nostrum conatum superasti, pænitentibus veniam impertiri digneris, nobisque te magno animi ardore expetentibus, & humili confessione peccata nostra accusantibus, reddere te ipsum minime detrectare amplius velis, neque longiore cunctatione, dilationeque nos crucies; quod neque commisferationis id dignum tue, neque amoris nostri, & expectationis equa sit compensatio, quippe quibus non corpus, & cineres tantum tuos, sed & ipsam tuam umbram osulis contemplari, magnopere in optatis sit. Così Theodosio al Chrisostomo; ed, oh miracolosi esfetti della Cattolica Fede! sii divotamente riposta la Lettera sopra il petto del Santo, e il Santo si reseagile, e mobile,

come

Capitolo I.

INNOCEN-ZO.

come s'egli letta, e gradita havesse la supplica dell'Imperadore, e la sommissione degli Astanti; onde si facile, come avvenne, che quel sacro Corpo sopra le spalle da' Sacerdoti sosse processionalmente portato per lungo giro di Paesi nella Città di Chalcedonia, equindi trasportato à Costantinopoli con quella pompa di divozione, e con quella comitiva di Miracoli, che descrive Nicetoro in questo tenore, [a] Postquam itinere confesto ad Chalcedonem Sancti Viri perpenerunt, transit eò Imperator, & Senatus, Patriarcha, & Judices, Magistratusque omnes, & deinde homines generis & atatis omnis per fretum in mari, perinde atque in continenti vadantes, & ad Propontidem os Bospbori ardentibus funalibus tegentes, sacrum Tumulum Imperatoria triremis accepit. Tum sanè miraculum quoddam edidit Deus, prodigiis, que unquam visa sunt, longe majus. Cum enim certa, & constans esset in mari tranquillitas, repentina subitò exorta est procella, O Naves innumerabilis illius Classis alia aliò diversa, saluti sua consulentes, dispersa sunt. Ea autem, qua sacrum illud pondus, & praclarum thesaurum vehebat Imperatoris Triremis, funibus derepente ruptis, veluti divina gubernata manu, ad Vidua agrum appulit, Vidua inquam illius, propter quam Sponsa Christi Ecclesia Pastore tanto viduata fuerat ; & rursum post mortem quoque justo judicio legitimam ille tulit sententiam, agrum Vidux auctoritate sua attribuens, atque confirmans, Deo nimirum magnum illum glorificante, & iniquum exilium ejus aperte prædicante; & quoad ejus fieri potuit, petram Navis discidit; quod miraculum hodie quoque cernitur, & egregius illius Viri ardorem eximium quovis Pracone clariùs attestatur. Hoc ubi factum est, serenitas rursum advenit, & Naves alia aliunde collecta cum apparatu, & comitatu maximo, carminibusque debitis Virum Sanctum producentes in Urbem Imperantem deportarunt, eumque primum circa Amantium magni Thoma Templum excepit, indeverò ad Ecclesiam Sancta Irenes delatum, porrò postea Imperiali curru Sepulchrum cve-Etum in Sanctorum Apostolorum Templum illatum est. Ibi Imperator sacro tumulo chlamyde tecto, & fronte, atque oculis Urnæ impositis, communem supplex precationem pro parentibus fecit. Dudum enim illi mortui fucrant, in pupillari atate eum tenerum adbuc relinquentes. Seorsum verò pro matre precatus est, ut tumuli ejus motus, atque strepitus consisteret: triginta enim, & duos annos jam is quatiebatur, quo tempore scilicet & ipsam Ecclesiam concutiebat. Nec ille id non exoravit: confestim namque urna eius constitit. Atque ubi sacer Proclus Virum sanctum in eundem secum Thronum collocavit, plebs circumfusa uno ore exclamavit, Recipe Thronum tuum, ò Pater. Fertur, ipse quoque tum, qua dudum clausa fuerant, labiis rursum apertis, ad populum dixisse, Pax vobis, sicut id circumstantes homines, & Proclus Patriarcha se audisse testati sunt. Porrò sacris mysteriis peractis ad Reliquiarum ejus repositionem itum est, & Episcoporum manibus magnus Antistes ad basim sacra, divinaque Mensa, velut sacer, & inviolabilis thesaurus conditus est, Episcopis Episcopus, Martyribus, quamvis sine sanguine, Martyr, Prophetis Christi, & Apostolis magna, atque aurea Ecclesia Christi tuba, omnes omnium aures personans, & pia dogmata, & præ-cepta clarè musicis planè modulis occinens. Factum id vigesimo septimo [b] b Anno 438, mensis Januarii die. Così Niceforo del ritorno del Chrisostomo a Costantinopoli: avverandosi ciò ch' egli vivendo scrisse dall' esilio ad Olimpiade, ch' esso una volta sarebbe ritornato glorioso alla sua Chiesa. Mà da

Secolo V INNOCEN-ZO. Mà da un'estremo dell'Europa ci convien passare all'altro, cioè da Vigilanzio, fue Costantinopoli in Francia, e dagli encomii del Chrisostomo agl' improperii di Vigilanzio, che con le sue Heresie macchiò il primo la bella e pura faccia de' Francesi. Nel naufragio di tante Provincie la Francia non era stata mai percossa da verun' onda di errori, ed ella haveva conservato sempre illibato il fonte delle Apostoliche tradizioni, e de' Cattolici insegnaa S. H. r. advers. menti, [a] Sola Gallia, dice S. Girolamo, monstra non habuit; sed viris Vigil. semper fortissimis, & eloquentissimis abundarit. Exortus est subitò Vigilantius, seu verius Dormitantius, qui immundo spiritu pugnet contra Christi Spiritum; e gentil'è lo scherzo, con cui S. Girolamo pone spesso in deriso b Idem epi 2.53. il di lui nome, [b] Dormitantius enim rectius diceretur Vigilantius; ed alc Id. w adver [ .V. trove [c] Tu Vigilans dormis, & Dormiens scribis. Mà lasciata da parte gil. la sferza imbelle delle arguzie, non è credibile, quanto il Santo stringesse l'Heretico con la forza invitta degli argomenti, e lo trafigesse con le punture formidabili della penna. Era S. Girolamo l'Achille de' Cattolici controgli Heretici, e ò bisognava non essere Heretico per essere amico di lui, ò effertale per divenirgli apertamente nemico: onde di se egli scrisse, esso d Idersepift.75. esser quegli, [d] Qui omnia contra Ecclesiam dogmata reprehendit, & publica voce condemnat; e, [e] Nequaquam me Hareticis peperciße, & omni e Idem adverf. Petagian. in fine . egisse studio, ut hostes Ecclesia mei quoque hostes sierent; mà non mai men moderatamente parve, ch'egli contro alcun d'essi si scagliasse, quanto f Idem adverf. Vicontro Vigilanzio, chiamandolo [f] Indemoniato, [g] Caupo Calaguritanus, [b] Muto Quintiliano, [i] Sfrenato, Libidini frana permittens, [k] Fug Itemibid. h Idemepist. 53. rioso, [l] Samaritano, e Giudeo, [m] Sacrilego, e ironicamente, [n] Mai Laemeput. 75. k Idem in Ifaiam gifter cerebrofus, ed in fine, [o] Infelicem Hominem, & omni lacrymarum cap. 65. 1 Idem evift. 53. fonte plangendum; e del suo trasporto egli ne sà come scusa, scrivendo à Ripario, [p] Fatebor tibi dolorem meum; sacrilegium tantum Vigilantii pam Id mivid n Ilem in Isagam tienter audire non possum. Non est crudelitas pro Deo pietas. Ma d'onde cap.65. uscisse tal velenoso Serpente ad infettar nella Francia il Christianesimo, o Idem epift. 53. p Idem ibid. quali fossero l'Heresie, e con qual'occasione contro di lui si armasse il zelo del Santo, è d'uopo da più alti principii ordinarne precisamente la narrazione. Nacque Vigilanzio in Calaborra Città della Spagna Tarraconense, e fii educato lungo tempo in Francia, e promosso al Sacerdozio nella Chiesa di Barcellona. Colà egli diede saggio di virtiì Christiane, onde di esso scrisse à Severo S. Paolino Prete di quella Chiesa, [q] Vigilantius noster vi a S. Paulin. epift. febrium laboravit, & agritudini nostra, quia o ipse sociale membrum erat, socii dolore compassus est. Navigò quindi nella Palestina con lettere commendatizie, che il medesimo S. Paolino scrisse à S. Girolamo, il quale in 1 S. Hier. epift.13. risposta gli dice, [r] Vigilantium Presbyterum qua aviditate susceperim, melius est, ut ipsius verbis quam meis discas litteris. Ma sin d'allorascopri in lui S. Girolamo hipocrissa nel tratto, inclinazione alle novità, e

Voil.

do di notte con le mura di Gierusalemme gli animi di quegli habitanti, Vigilanzio, che à similitudine degli Heretici [f] Adamiti orava ignudo Evarifio à car. 51. nella sua Camera, non si arrossi di uscire al publico, come ostentando t S. Hier, advers. l'impudiciria di quello scandaloso modo di orare, [t] In hac Propincia cum

fronte priva di vergogna; conciosiacosache un'horribil terremoto scoten-

subitus terramotus noctis medio omnes de somno excitaset, tu prudentissimus, & sapientissimus mortalium, dice rivolto à lui S. Girolamo, nudus orabas, & referebas nobis Adam, & Hepam de Paradiso; & illiquidem

aper-

apertis oculis erubuerunt, nudos se ese cernentes, & verenda texerunt arborum foliis; tu & tunica, & fide nudus, subitoque timore perterritus, & aliquid habens nocturna crapula, Sanctorum oculis obscanam partem corporis ingerebas, ut tuam indicares prudentiam. Tales babet Adversarios Ecclesia: hi Duces contra Martyrum sanguinem dimicant. Da tale inverecondia, e da una secreta, e sospetta amicizia, ch'egli passava con Russino, il quale pur colà in Gierufalemme allora dimorava, S. Girolamo fece argomento pur troppo certo di Fede in lui non retta; nulladimeno dando egli piena credenza alle lettere commendatizie di S. Paolino, ricevello, trattollo, honorollo, e come poi disse, [a] Alterius potius acquievi, quam a Idemepist. 75. meo judicio, & oculis aliud cernentibus, aliud schedula credidi, quam videbam. Ma presto avverossi il conceputo sospetto con lo smascheramento dell'Hipocrita nella publicazione dell'Heresse; poiche nel ritorno in Francia, ovunque egli passò, seminò errori, sedusse Popoli, & alteròriti; onde rimproverollo S. Girolamo con queste parole, [b] Agyptum, & cunctas b Idemibid. Provincias reliquisti, in quibus Sectam tuam libera plerique fronte defendunt: e appunto in Francia eglifecene talpompa, cherimane in dubio, se più empio Vigilanzio si rendesse nell'Heresse, ò più temerario nel publicarle. S. Vittricio Vescovo di Roano, e S. Exuperio di Tolosa ne scrissero al Pontefice, come ricorrendo per armi contro questo nascente nemico alla gran Torre della Chiesa Romana, [c] Que edificata est cum propu- c cant. 4. gnaculis: mille clypei pendent ex ea, omnis armatura fortium: e somministròloro prontosoccorfo Innocenzo con due Decretali sopra la continenrisoluzioni del za de' Chierici, la penitenza de' Rei, il numero de' Libri Canonici, e sopra pontesse contro ognipiù grave Ecclefiastica materia impugnata allora da Vigilanzio. Ma Vigilanzio. due Sacerdoti Francesi Ripario, e Desiderio ricorsero per altra strada ad altre arme, e trasmesso il Libro di Vigilanzio à S. Girolamo, richiesero confutazione, e risposta, che con velocità d'ingegno prima incredibile, s d de poi am- d S. Hier, advers. mirabile stese il Santo nel breve termine di una sola notte con quel nobile Vigil. Commentario, che porta seco coltitolo la riprovazione delle di lui nuove Heresie. [e] Acceptis litteris tuis, rispose egli à Ripario, non respondere e idemepis, 53. superbia est, respondere temeritatis: de his enim rebus interrogas, quas & proferre, & audire, sacrilegium est. Ais, Vigilantium os fætidum rursus apertre, & putorem spurcissimum contra Sanctorum Martyrum proferre reliquias, & nos, qui ea suscipimus, appellare Cinerarios, & Idololatras, qui mortuorum oßa veneramur. O infelicem Hominem, & omni lacrymarum fonte plangendum! Quis hac dicens non se intelligat, esse Samaritanum, & Judaum? E soggiunge, haver'esso già conosciuta tal Bestia, quando la prima volta viddela in Gierusalemme tutta suriosa urtar con le corna gli alti Misterii delle costumanze Cattolice, dal qual tempo [f] Ego testimo-f Idemibia. nus Scripturarum, quasi vinculis Hippocratis, volui ligare furiosum; sed abiit, excessit, evasit, erupit, & inter Hadria fluctus, Cottiique Regis Alpes mnos declamando clamavit. Quicquid enim amens loquitur, vociferatio, & clamor est appellandus. Negava Vigilanzio non solamente la venerazione a' Santi, mà i loro miracoli chiamava incantesimi, e rappresentazioni inutili al Christiano, che già crede, e sol'attià render Credente uno Infedele; della qual bestemmia inhorriditosi S. Girolamo, à piena bocca lo dichiara Indemoniato; e perciò esortalo ad entrar ne' Tempii, e quivi prostrato avanti le reliquie de' Santi implorar da essisoccorso per esser libe-

INNOCEN-Secolo V. 376 ZO. rato dal Diavolo, che l'invasava, [ a ] Sentio, sentio, infelicissime morta-2 Idem adder f. Vilium, quid doleas, quid timeas. Do consilium, ingredere Basilicas Martygil. rum, & aliquando purgaberis; essendo che, a consusione del Secolo presente, erano nell'antichità in tanta venerazione appresso i Cattolici le Chiese, e li Sepolcri de' Martiri, che di se attesta il medesimo S. Girolamo, che se alcuna volta avvenivagli di traboccare in qualche impeto di sdegno, ò di offuscar la candidezza della mente con qualche ombra di pensiere men puro, òse la notte venivagli sollecitata la fantasia da involontario fantasma, [b] Basilicas Martyrum intrare non audeo, ita totus & animo b Idensibie. & corpore pertimesco: onde maraviglia non era, se nel solo entrarvi ricevestero i Cattolici copiose grazie, e perciò il Santo configliasse Vigilanzio, che ne' Tempii implorasse la liberazione dagli Spiriti, che l'opprimevano. Allariprovazione delle Imagini aggiungeva l'Heretico un'aperto disprezzo di ogni estrinseco visibil segno di sacro culto, biasimando l'uso antichissimo di accender Lampade avanti gli Altari, e di orar per i Defunti; e ne allegava la testimonianza di un Libro Apocrifo, come se un tiro di penna di Antore insensato più valesse contro il senso della Chiesa, che l'unisorme sentimento de' Santi Padri di tutte l'età; [c] Tu Vigilans dormis, mote Idemibid. teggialo S. Girolamo, & dormiens scribis; & proponis mihi Librum Apo-cryphum, qui sub nomine Esdræ à similibus tui legitur, ubi scriptum est, Quòd post mortem nullus pro aliis audeat deprecari: quem ego Librum nunquam legi; quid enim necesse est, in manus sumere, quod Ecclesia non recipit? E perch'egli riprovava le Vigilie nelle Chiese, suorche quella della Pasqua, col motivo de' peccati, che bene spesso si commettevano frà le oscurità della notte, quando ò ne' Tempii si vigilava, ò nelle Case; acutamente, e dottamente respondegl'il Santo, [d] Error, & culpa juvenum, & Edem ibid. vilissimarumque mulierum, qui per noctem sæpè deprebenditur, non est Religiosis hominibus imputandus, quia o in Vigiliis Pascha tale quid fieri plerumque convincitur; & tamen paucorum culpa non præjudicat Religioni, qui & absque Vigiliis possunt errare vel in suis, vel alienis domibus. Apostolorum Fidem Juda proditio non destruxit. Quindi avvanzandosi Vigilanzio à corregger tutti li Riti Ecclesiastici, non solamente prohibil' intonazione dell' Alleluja, fuor che nel giorno preciso della Pasqua, el'uso delle Collette, che dal Capo della Chiesa, ad esempio [e] di S. Paolo, e Alf. II. s' impongono per il sostentamento de' Poveri, ò per altra urgente causa della Christianità; mà riprovò eziandio la povertà Evangelica predicata da Christo, al qual punto, [f] Non à me, soggiunge S. Girolamo, sed S. Hier, loc. cit. à Domino respondebitur, [g] Si vis perfectus esse, vade, vende, qua habes, E Matth. 19. & da pauperibus, & habebis thesaurum in Calo. E questi surono i primi semi di zizania, che gittò Vigilanzio nel campo della Chiesa, quali poi ha così ben coltivati Lutero contro lo stato Religioso, [b] e la Povertà volontaria, che trà l'umo, e l'altro altra differenza forse non si rinviene, che nel h Vedi il Pontif.di Aieffandro IV. nome, e nell'eta. L'aborrimento alle Orazioni, ai Miracoli, alle Reliquie, di Leone X. all' Elemosine, alla Povertà, su, com'è solito, è essetto, è cagione di una piena sfrenatezza di senso, in cui poter tutto si diede Vigilanzio; ond'esclamò S. Girolamo, [i] Quomodo Euphorbus in Pythagora renatus esse perhi-1 S. Hier . loc. cit. betur, sie in Vigilantio Joviniani mens prava surrexit. Ille Romana Ecclesia autoritate damnatus inter phasidas ares, & carnes suillas non tans

emisit spiritum, quam eructavit; iste caupo Calaguritanus, & in perver-

Hirs

INNOCEN-7.0.

sum propter nomen Viculi mutus Quintilianus miscet aquam vino, & de artificio pristino sua venena perfidia Catholica Fidei sociare conatur, impugnare Virginitatem, odise pudicitiam, in convinio sacularium contra Sanctorum jejunia proclamare. Prob nefas! Episcopos sui sceleris dicitur habere consortes, sitamen Episcopi nominandi sunt, qui non ordinant Diaconos, nist priùs Uxores duxerint; nulli Cælibi credentes pudicitiam, imò ostendentes quam santte vivant, qui male de omnibus suspicantur, & nist pragnantes Uxores viderint Clericorum, Infantesque de ulnis matrum vagientes, Christi sacramenta nontribuunt. Quid facient Orientis Ecclesia? quid Agypti, J' Sedis Apostolica? qua aut Virgines Clericos accipiunt, aut Continentes, aut si Uxores habuerint, Mariti esse desistant. Hec docuit Dormitantius. Così di esto S. Girolamo. Mà di nulla dimostrasi maggiormente alterato il Santo, quanto dell'arroganza di lui nel dar nuove intepretazioni alla Sacra Scrittura, [a] Inter cateras quippe blasphemias, quas ore sa-a s. Hier.epist.75. crilego protulisti, ausus es dicere, Montem, de quo abscissus est s b in Da- o Dan. 2. niele lapis sine manibus, ese Diabolum, & lapidem Christum; alla quale inetta glossa allude Gennadio, quando di Vigilanzio diste [c] Exposuit pra- c Gennad. de vir. vo ingenio secundam visionem Danielis, & alia locutus est frivola, qua in illustr. epist. 35. Catalogo Hareticorum necessariò ponuntur. Mà quest'Heresie, benche dispregiabili nella lor medesima malvaggità, à guisa di un vil cencio d'Ariete appestato, suron bastantia divorar con l'infezione Provincie, e Regni; e i Popoli della Francia ò sedotti da Vigilanzio, ò con esso precipitati in enormissime sceleratezze, perduta la venerazione alle cose sacre, perderon subito la coscienza, e'l freno della Christiana osservanza. Salviano celebre Vescovo di Mariiglia, che visse in quest'età, e vidde cotal perversione, deplora à lungo i rei costumi de suoi Francesi, e dice [d] In omnibus dice, 67. quippe Gallis, sicuti divitus Aquitani primi fuere, sic & vitus. Nusquam enim improbior voluptas, nusquam inquinatior vita, nusquam corruptior disciplma. Qua Civitas non quasi Lupanar fuit? Quis Potentum, ac Divitum non in luto libidinis vixit? Quis non se barathro sordidissima colluvionis immerst? ed altrove paragonando i vizii de'Francesi con que' de' Spagnuoli, di ambedue egli soggiunge, [e] Vel eadem, vel majora forsitan vitia per- e Idem de provid. diderunt. E la dispersione su tale, che per molti Secoli quelle Nazioni non Dei lib. 7. firiconobber più desse, punite dal Cielo col flagello spaventoso de'Vandali, Alani, Svevi, e Gothi, Popoli per l'addietro o non conosciuti da esse, ò sol per fama temuti.

Mà Dio, che caftigò quelle Provincie per l'Herefia abbracciata, con Preludii del Sactantopiù grave colpo percosse Roma, quanto più appariva in essa scan- co dito i Rome da Gothi Arrani. daloso l'esempio del suo peccato. Orosio, che vidde, descrisse, e pianse quest'età, [f] paragonò Roma à Sodoma, chiamò il Popolo Roma-f Oros. lib.7. c. 19. no apertamente Peccatore, e il Santo Pontefice Innocenzo Giusto Loth, sottratto miracolosamente dall'eccidio, e sacco de'Gothi; [g] Accidit & Idemitid. quoque, dic'egli, quò magis illa Urbis irruptio indignatione Dei acta, quàm hostis fortirudine probaretur, ut Beatus Innocentius Romana Sedis Episcopus tamquam justus Loth subtractus suerit à Sodomis, occulta providentia Dei apud Ravennan tune positus, Peccatoris Populi non videret excidium. S.Girolamo profagi coranto infortunio, paragonando l'Imperio Romano alla famosa Statua di Nabucdonosor, che haveva il capo d'oro, e i piedi disango, [b] Sieut in principio nibil Romano Imperio fortius, & durius fuit; h. S. Hier. in Da-

Secolo V. INNOCEN-ZO.

a Idem in Isaiam

lib.11.in prafat. b Idemibid.

Aug.epift.26. d Icrem.c.43.

S. Ambr.

f Possid. in vitas. AUZ. C. 27. g Ayad Bar. ann. 731.n 21. h Paulin. loc.cit.

i Marcell, in Chrone

Agitazioni dell'

qualità.

Ruff.

ita in fine rerum nibil imbecillius, quando aliarum Gentium barbararum indigemus auxilio. Per la qual dispiacevole somiglianza foggiacque S. Girolamo alla mormorazione de'Romani, che non gradirono quella da essi non ancor'intesa, & odiosa comparazione; mà il successo avverandone in breve tempo il fignificato, la calunnia, com'egli poiscrisse altroye, [a] Dei judicio sublata est. Reiterando egli li medesimi sentimenti, si scusa co'Romani dell'infautto presagio, che gli annuncia, dicendo, [b] Non mihi imputent, sed Propheta: neque enim sic adulandum est Principibus, ut sacrarum litterarum veritas negligatur; nec generalis disputatio, unius persona injuria est. Hor dunque S. Girolamo, che tal desolazione prima previdde, e poi benche lontano vidde dalla Palestina, molto esaggera anch'egli di Roma, che chiama Egitto, Cloaca de'vizii; e molto esalta la Santità d'Innocenzo, ch'egliparagona nel zelo à Geremia, per ciò che questo Santo Ponc Idem apud s. tefice operò in ravvedimento del suo Popolo; [c] Capta Hierusalem, dic' egli, tenetur à Nabucdonosor, nec [d] Jeremia vult audire consilia, quin potius Agyptum desiderat, ut moriatur in Taphnes, & ibi servitute pereat sempiterna. Stilicone stesso, tutto che Huomo dedito agli studii della guerra, ritrovandosi in Milano presente alla morte di S. Ambrogio, tredici anni avanti che queste cose seguissero, nel veder mancar quel Prelato sospie Paulin. in vita rando disse, [e] Quod tanto Viro decedente de corpore, interitus immineret Italia; e pregò li Sacerdoti di quella Chiefa, ch'eglino perfuadessero al Santo di chiedere à Dio qualche dilazione alla sua morte; mà il Santo ad essi rivolto queste memorabili parole proteri, cotanto teneramente poi da [f] S. Agostino encomiate, e ripetute eziandio nel medesimo caso di morte dal [g] Venerabile Beda, [h] Non ita intervos vixi, ut pudeat me vivere, nec timeo mori, quoniam Dominum bonum habemus. A tante differenti predizioni della caduta, e sacco, che diedero à Romali Gothi Arriani, accoppiò le sue ancora la Natura, che dentro le di lei mura tutta si scosse per sette intieri giorni con horribili terremoti, [i] Roma in soro Pacis per dies septem terra mugitum dedit, intimando la guerra a' Romani dal Tempio stesso della Pace. Da quali cause dunque provenisse cotanta rivoluzione distato, e come, e quanto horribilmente tonasse Dio dal Settentrione in punizione del Christianesimo conscuotere il slagello degli Heretici contro il Popolo Fedele, siccome converraspetto riferir somiglianti successi, così opportuna cosa riputiamo esporne da'più alti principii le cagioni, per renderne tanto più perfetta la notizia, quanto più necessaria ne riputia-ImperioRomane, mol'intelligenza. Godeval'Europatranquillapace ne'due suoi Imperii, e come si diffe, Arcadio da Costantinopoli, & Honorio da Ravenna con unione disentimenti fraterni, quegli dominava l'Oriente, e questi l'Occidente. Ma perche ne'grand'Imperii è mal ficura non men la guerra, che la pace, si facile, come avvenne, che nel riposo della publica quiere somentasse Ruffino le sue private passioni di superiorità contro gli Eguali, e d'invidia Ruffino, e sue contro il Principe, e prorompesse poi in quelle risoluzioni, che riuscirono

funeste à lui, e lagrimevoli à tutto il Mondo. Era Russino Huomo da bassi natalisollevato dalla fortuna ad altiposti nella Corte del gran Theodosio, k Claud. lib. v.ia ov'egli si portò da Eause sua [k] Patria, Citrà non dispregievole del Con-

tado di Armagnac in Francia, infetto già dell'Heresia di Priscilliano, che colà vagava, e perciò dal sopracitato Historico Poeta ripigliato, e tacciato come prattico d'incantesimi, e di magie, delle quali facevano pro-

feffig-

fessione, e pompai Priscillianisti. In usficio prima di Maestro di cerimonie dell'Imperial Palazzo, era passato poi alla Compagnia del Consolato con Arcadio, e dichiarato eziamdio Prefetto del Pretorio, carica superiore alle massime, essendo ch'egli comandava alle Milizie, deputava Governadori, e disponeva in somma con assoluto arbitrio ognipiù importante assare dell'Imperio. Mà come che un'ignobile, e piccol cuore ò non è capace di gran fortuna, ò non sà moderarla, tanto gonfiossi Russino di quella, che godeva, che non havendo altro da defiderare, defiderò la fua rovina, e rifolvè di procacciarfi la Corona, e l'Imperio, anche col difcapito della vita di Arcadio, ch'ei doveva venerare come doppio Benefattore, per la rappresentazione de'benesicii del Padre, e per l'attestato de'proprii del Figlinolo. Atal fine deputate al regimento delle Provincie Persone complici nell' enormità del conceputo disegno, invitò à depredar l'Imperio ogni più seroce Nazione del Settentrione, che scorrendo, come fulmini, per li mal custoditi Regni, atterrirono in un tratto i Popoli più lontani con lo spavento, & oppressero ipiù prossimi con l'armi;

E tradimente.

a Idem : b.d.

Jam [a] gentes, Istrumque movet, Scythiamque receptat,

Et qui cornipedes in pocula vulnerat audax Meßagetes, patriumque bibens Mootin Alanus, Membraque qui ferro gaudet pinxise Gelonus,

Ruffino collecta manus.

Così di lui con verità cantò il Poeta. Quindi gli Hunni invasero l'Armenia, esaccheggiata la Siria, assediarono Antiochia, contal'inhumanita dimostrandosi barbari, che S. Girolamo, il quale ritrovossi vicino à quelle horribiliscorrerie, [b] Abigat Deus, esclamo tutto spaventato, ab Orbe b S. Hier. epist. 30. Romano tales ultrà Bestias. Insperatiubique aderant, & famam celeritate vincentes, non religioni, non dignitatibus, non atati parcebant, non vagientis miserabantur infantia; cogebantur mori, qui nondum vivere caperant, & nescientes malum suum, inter hostium manus, ac tela ridebant. Tunc & nos compulsi sumus parare naves, esse in littore, adventum hostium pracavere, & savientibus ventis, magis Barbaros metuere, quam naufragium, non tam propriæ saluti, quam Virginum castimoniæ providentes; e scrivendo [c] à Marcellino, Hoc autem anno [d] subitus impetus Barbaro- de dana, 410. rum, de quibus tuus dicit Virgilius, Latèque vagantes Barchai; & Sacra Scriptura de Ismael, [e] Contra faciem omnium fratrum suorum habitabit; e Gen.16. sic Agypti limitem, Palastina, Phanices, Syria pervenit, & instar torrentis cuncta secum trahens, ut vix manus eorum misericordia Christi potuerimus evadere. Così S. Girolamo. Dall'altra parte i Gothi sotto il Rè Alarico, scorsa la Grecia, si portarono nelle vicinanze dell'Italia con tal desolazione de'Stati, & oppressione de'Popoli, che meritamente sospirò iliopracitato Poeta, [f]

f Claud. in Ruf.

E heu quam brevibus pereunt ingentia causis! Imperium tanto quasitum sanguine, tanto Servatum, quod mille Ducum pepererelabores, Quod tantis Romana manus contexuit annis, Proditor unus, iners, angusto tempore vertit.

E tant'oltre avanzossi quell'esferata, & ardita Nazione, che giunse ad assediar la Regia di Costantinopoli, ove ritrovavasi il medesimo Arcadio, mentre Russino, come da alta Torre, rimirando, e godendo del lieto frut-

to dell'

INNOCEN-ZO.

Secolo V.

E morte.

to dell'esecrabile tradimento pasceva certe le sue vanesperanze del posse: dimento dell'Imperio. Mà poco lungi andò la sua contentezza, e sopra l'orditore ben tosto ricadde tutta la trama della ribellione; conciosiacosache Gaina condottiere delle Truppe Imperiali, penetrato l'empio disegno di Rustino, tolselo improvisamente di vita con ingegnoso stratagemma, che afficurò la fortuna al Christianesimo. Erasi portato Russino con gran feguito di Parteggiani fuor delle mura di Costantinopoli à visitar come Presetto del Pretorio l'Esercito Cesareo, nel qual'atto disposte antecedentemente le cose per esser'esso acclamato Imperadore, haveva preparato un nuovo vestimento di Porpora, un nuovo diadema Imperiale, e copie di monete coniate col suo impronto per ispargerle in dimostrazione di gaudio fra il Popolo, & i Soldati. Ricevello Gaina con ogni fimulazione di tratto, & in dimostrazione di honoranza diviso il Campo in due Aleracchiufelo in mezzo, acciò quindipartir non potendo, rimanesse preda più sicura del suo sidegno. Russino abbandonato nel gusto dell'applauso, con affettata modestia rivolto ad Arcadio, che si era pur colà portato con lui alla rassegna dell'Esercito, richiese di essere ammesso per Collega nell'Imperio, ficcome da prima ello era flato dichiarato Compagno nel Confolato. Alla inaspettata proposta rimase tra attonito, e consuso l'Imperadore; ma per luiparlò allora molto meglio Gama col cenno, & i Soldati col ferro: poiche avventatiglisi sopra con la punta delle lancie, & efferati dalla rimembranza del tradimento scoperto

a Idem ibil.

Mox [a] omnes fodiunt hastis, artusque trementes Dilaniant: uno tot corpore tela tepescunt, Et non infecto puduit mucrone reverti. Hi vultus aridos, & adhuc spirantia vellunt Lumina, truncatos alii rapuere lacertos, Amputatille pedes, humerum quatit ille solutis Nexibus, hic fracti reserat curvamina dorsi, Hic jecur, hiccordis fibras, hic pandit anhelas Pulmonis latebras. Spatium non invenit ira, Nec locus est odiis, consumpto funere, vix cum Deseritur, sparsumque perit per tela Cadaver.

Nè qui contennesi il giusto suror delle milizie, che alla morte aggiunsero il ludibrio, pur troppo meritato da un ribelle à Christo per l'Heresia, al suo Principe per il tradimento, & al Christianesimo per l'infausta chiamata di gente barbara, & infedele. Conciosiacosache beato colui, che potè havere una parte del dilui corpo, e quei che pur l'hebbero in sorte, postala sù le haste, entrarono, come intrionfo, nella Città, accennando ai Spettatoricol dito, econ la voce, chì il capo, chì il cuore, chì un piede, chì un braccio del miseralule avanzo di quel sacrilego cadavere. Manissun membro additò più vago lo spettacolo, che la mano, con la mostra, ch'ella saceva di aprire, eser arsi, siccome il nervo dominante ò tirato, ò rilassato communicava il moco ricevuto all'estremità delle dita. Fu questa portata in giro per la Citta ginoco de'Fanciulli, e de'Soldati, che volendo dinotar l'avarizia di Ruffino, con la palma aperta, esparsa domandavano ai Paesani in nome diluil'elemosina, e poi, quasi ricevuta l'havessero, ritrahendone il nervo, la riferravano, come se parte viva fosse d'un corpo ancor vivo.

dem in Ruff. Descrive [b] Claudiano quest'orrido insieme, e piacevole spettacolo. 1:6. 2.

Dexte-

381

INNOCEN-ZQ.

Dextera quinetiam ludo concessa vagatur Ara petens, pænasque animi persolvit avari Terribili lucro: vivosque imitata retentus Cogitur adductis digitos inflectere nervis.

E S. Girolamo, [a] Ruffini abscissa manus dextera ad dedecus insatiabilis a S. Hier. epist. 3. avaritia, ostiatim stipem mendicavit. [b] La di lui Moglie, e Fgliuola per non rimanere anch'esse esposte al ludibrio delle genti, risugiatesi nella Chiefa, furon quindi mandate con perpetua relegazione à Gierufa-

b Zofim. lib.6.

lemme.

Mà Alarico, che sì d'appresso haveva assaporata con gli occhi la fertilità, e ricchezza dell'Italia, non tardò gran tempo à riunir fotto le infegne l'Esercito, etralasciata ogni impresa in Oriente, ver lei si mosse ò per loggiogarla, ò per depredarla. Era Alarico Rè, come si disse, de Gothi, Gothi, eloro Fe-Popolazione molto numerofa della Svezia, e riguardevole eziandio una devolta per merito di Religione. Conciosiacosache sin dal tempo del gran Costantino egli prosessarono la Fede Cattolica, & intervennero con il loro Vescovo Theofilo nel Concilio Niceno, istrutti nelle sacre lettere da [c] Vvlfila altro lor Vescovo, che tradusse in Lingua Gothica la Sacra Bib- c Sosome 1,6,6,17. bia, e coltivolli nella perfezione di ogni Christiana virtu, della quale diedero eziandio chiare testimonianze nella perscuzione di Athanarico lor Rè. [d] Qui in gente sua crudelissime persequatus, plurimos barbarorum ob Fidem d Oros.lib.7.c.7. interfectos ad coronam Martyrii sublimavit. Quorum tamen plurimi ad Romanum solum, nontrepidivelut ad hostes, sed certi quod ad fratres, pro Christi confessione sugerunt. Così Orosio diessi. Masotto [e] l'empio Imperador e Theod l.4.c.ult. Valente mutaron Fede à persuasione dell'infame Eudoxio, il quale seppe così ben rappresentar loro l'Arrianesimo, che l'indusse à seguirlo, & à fostenerlo; e quella Religione mantenevano allora, quando sotto il Rè Alarico mossero le loro armi contro l'Italia. Alla fama dell'Heretico nemico, & armato inhorridissi Roma primo oggetto de'di lui gran disegni; ond'Honorio da Ravenna ordinò follecitamente il recinto di nuove mura, [f] e come diffe il Poeta,

Alarico Rède"

f Claud. de Sexto Conful. Honorii.

Erexit subitas turres, cinctosque coegit Septem continuo Montes juvenescere muro.

Comandava le Truppe Imperiali in posto di Generale Stilicone, Huomo Vandalo [g] di origine, che per servizii prestati in disesa dell'Impe- g oros. lib.7.c.38. rio haveva meritata per moglie la Sorella del gran Theodosio, e per Suo-Stilicone, e sue cero l'istesso Honorio; onde andava glorioso, e per fregio di sangue, e qualità. per pregio di arme, e diriggeva allora, ficcome Ruffino in Oriente, così egli ogni maneggio di pace, e di guerra in Occidente. Mà roso dall'istesso tarlo di Russino, e non contento di esser divenuto Cognato, e Genero di due Imperadori, se non diveniva ancor Padre d'un'Imperadore, si lasciò bruttamente acciecar dall'ambizione di veder sul Throno il suo Figliuolo Eucherio, anche à costo della rovina di quel medesimo Imperio, al quale egli così ardentemente anhelava. A questo fine posposto ogni stimolo di fedeltà, e di cognazione, eccitò gli Alani, e i Vandali à depredar la Francia, e con secrete corrispondenzenon sol nutrì, e somentò le armi de' Gothi in seno all'Italia, lasciando partir libero dalle mani de'suoi Soldati Alarico, che con tanta gloria esso medesimo haveva [b] affrontato, e vin- h oros, lib.7.c.37. to in Piemonte nella gran giornata di Polenzo; mà operò, che all'inimico

Secolo V. INNOCEN-20. rifugiato nell'Albania si mandassero dal Senato quattro mila libre g'oro,

2 Zofim. lib.5.

Primo affedio di

Roma.

~ Zofim. lib 5.

d Orof. lib.c. 39.

di Roma .

f Idem peaf. in Ezeciscib. 3.

& Idemibid.

" !!! zioni de' Parabi.

col pretesto di comperar da lui la confederazione, e la Pace. Contro qual' indegna risoluzione insorgendo il Nobil Senator Lampadio, rinfacciò Stilicone di codardia con quelle gravide parole, Non est ista pax, sed pattio servitutis. Così tradito un'Imperio da Ruffino, l'altro da Stilicone, corfero i Traditori la medelima fortuna, l'uno sbranato, come si diste, da'Soldati di Arcadio, l'altro da Honorio condannato [a] col Figliuolo al taglio della testa: epassando la pena dal corpo alla fama, su raso il di lui nome dall'iscrizione della fabrica delle nuove mura, della qual rasura ne apparisce l'incissone sopra la porta Portuense, come dolorosa, e viva cicatrice di piaga antica, elagrimevole. Alarico, à cui altro non mancava, che il pretesto per invader Roma, applicata à suo affronto la morte di Stilicone, volse sollecitamente l'Esercito all'assedio di quella Città, che prima quasi se ne vidde horribilmente cinta, che prevenir ne potesse con la sola notizia il difegno. Siritrovava allora Roma in un'immensa penuria di viveri, & in un'estrema consusione per pestilenza quivi insorta, inimici, che l'atterrivano con maggior danno di dentro, che i Gothi di fuora: onde i Romaniprendendo dalla necessità consiglio, si liberarono dalle strettezze dell' assedio con il donativo di mille vesti diseta, trè mila pezze di porpora, trè beiaccin lancen. mila libre dipepe, [b] e con lo sborzo di cinque mila libre d'oro, e trenta mila d'argento, che esausto l'erario, estrassero dallo spoglio degl'Idoli, de' quali [c] molti, e doviziosi ancoran'erano dentro le mura. A tal prezzo venduta da'Romanila loro liberta, quindi Alarico ritirosti. Ma non acconsentendo Honorio all'esorbitanti condizioni di pace, che richiedeva l'inimico, erinfeendo vanala mediazione del medesimo Pontesice, che a tal' effetto si era portato a Ravenna, [d] Occulta Providentia Dei, come dice Orosio, tamquam justus Loth subtractus à Sodomis, ut apud Ravennam tunc Secondo affedio positus, Peccatoris Populi non videret excidium; Alarico con nuovo attacco investi Roma, ò perforzar'Honorio alle condizioni proposte, ò per avvantaggiarle. [e] Terribilis de Occidente rumor affertur, scrisse asfannae S.Hier. spift. 16. to S. Girolamo, obsideri Romam, & auro salutem Civium redimi, spoliatosque rursum circumdari, ut post substantiam, vitam quoque perderent. Elo spavento portato in Palestina dalla fama, su accresciuto ben tosto dalla comparsa de'tiggitivi, che per sottrarsi dal furore de' Barbari, con sollecitafuga si riduttero à salvamento in Gierusalemme, ricevuti da S. Girolamo con Christiana pieta, e pronto hospizio, [f] Quibus, dice il Santo, quoniam opem ferre non posumus, condolemus, & lacrymas lacrymis jung:mus; foggiungendo, effer effo flato necessitato à tralasciare allora li studii perporgerloro proporzionato sollievo, [g] Explanationes in Ezechielem, & penè omne studium omisimus, Scripturarumque cupimus verba in opera vertere, & non dicere sansta, sed facere.

Alarico intanto fondando nella sollecitudine i suoi vantaggi, impadronitosi della deltraripa del Tevere suori di Porta Portese, che dicevasi il 1 8 2000-16.9.c.8. Porto di Roma, sfoizo [b] i Romani ad eleggere per Imperadore Attalo Prefetto allora della Citta, huomo Arriano di Seta, e consequentemente confidente de'Gothi, e partitante aperto de'Gentili. Da coltui ottenne Alarico l'ambita dignità di Capitan Generale degli Eserciti Romani, condizione dipace riculatagli da Honorio, e che fupotissima causa della nuovarottura, che portò seco il secondo affedio di Roma. Mà nè Roma, ne

Attalo,

Attalo, nè Alarico goderono lungo tempo della prosperità de'seguiti successi; conciosiacosache crescendo sempre più fra Romani il pericolo della fame, e quel più horribile della pestilenza, eglino arrivarono alla miseria di deliziarii, învece dipane, [a] di vilifilme caftagne, e fin'à cibarti de' a Sozomilib.9.c.3. medesimi corpi humani in prolungamento più tosto della lor morte, che in sostenramento della vita; e tal cibo ancora divenendo scarso al bisogno per penuria di gente, che conducevasi al macello, ne crebbe in tal guisa il prezzo, che sù necessitato il Popolo à porger supplica al nuovo Cesare, che ne moderasse il valore, con capitolarne la valuta à costo poco superiore à quello degli animali di campagna, [b] Attale Casar, pretium pone car- b Zosim, lib.5. ni humana; e S. Girolamo con gravida energia di senso, scrivendo à Principia, dice, [c] Roma fame perit, antequam gladio, & vix pauci, qui c S. Hier, epift. 6. caperentur, inventi sunt. Ad nefandos cibos erupit esurientium rabies, & sua invicem membra laniantur: dum mater non parcit lastenti infanti, & suo recipit utero, quem paulò antè effuderat. [d] Famem Pestis comitaba- a zosim, loc.cit, tur, soggiunge Zosimo, omniaque plena cadaveribus erant; e conchiude, Urbsipsamortuorum sepulchrum erat, adeò quidem ut solitudo in Urbe foret. Attalo, appena salito al Soglio, ne precipitò: onde di lui hebbe à ridersi Orosio con queste parole, [e] Alaricus, Imperatore facto, infecto, refecto, ac defecto, civiùs his omnibus actis penè quam dictis, mimumrist, & ludum spettavit Imperii. Poiche ò conosciutolo Alarico inetto à quel gran posto, ò renitente a'suoi consigli, sotto le mura di Rimini [f] Pro- f zosim, l. 6. in fin. ductum Attalum diademate spoliat, exuit purpura, & in omnium oculis ad privatam vitæ conditionem redigit, apud se tamen una cum Ampelio filio retentum, donec Pace cum Honorio constituta, vita securitatem eis impetraßet; & Orosio seguitando il racconto della di lui vita, e miseria, [g] At- g Orosiloc. cir. talus, foggiunge, tanquam inane Imperii simulacrum, incerta moliens, in mari captus, Imperatori Honorio exhibitus, truncata manu, vita relictus est. Nè Alarico hebbe miglior fortuna per isuccessi, che seguirono, e che fiamo pur'hora per loggiungere. Honorio, benche all'avvilo del fecondo affedio di Roma, della creazione del nuovo Cefare, e degli acquifti di Alarico sopra le terre dell'Imperio, si ritrovasse in un'estremo abbattimento di animo, e diforze; tuttavia havendo ricevuto da Dio nel maggior colmo de'mali inaspettato, epronto soccorso col rinforzo [h] di quarantamila h socondiso, soco Soldati spedicigli da Theodosio suo Nipote, ch'erasucceduto ad Arcadio nell'Imperio di Costantinopoli, tanto maggiormente accudì ad un'honorevole aggiustamento, quanto che ne scorgeva desideroso eziandio il medefimo Alarico, che con dimostrazioni di ossequio havevagli mandato il paludamento Imperiale di Attalo deposto, e mostrava di non ricusare il partito più ficuro della Pace. Mà in cotal buona disposizione di cose, che conducevano gli affari alla publica quiete, caso successe, che non ad humano accidente, ma à quello unicamente riferir si deve, [i] Qui immutat i lob, c. 12, cor Principum populiterra, & qui multiplicat gentes, & perdit eas, & subpersas in integrum restituit. [k] Ritrovavasi nell'esercito de' Gothi Saro, k Sozom, loc, cit. Hunno di Nazione, mà valoroso, e risentito di spirito, che in usficio di Capitano comandava à trecento Soldati, tutti com'egli pronti ad ogn' impresa, erisoluti nell'eseguirla. Insosserente costui, che un Rè barbaro, sacco di Roma. e foraltiere imponesse leggi, e condizioni a un Cesare di Roma, mosso da non sò qual'impeto, dinotte tempo affaltò co'suoi il Campo di Alarico, e prima

INNOCEN-Secolo V. 384 ZO.

e prima con lo spavento, e poscia con le percosse ne messe buona parte in fuga, rimproverando tutti, eminacciando à tutti in nome di Honorio, e de'Romani ogni più duro supplicio con villania di parole, e con attestato pronto di vendetta. Alarico, che presente vidde il successo, & udi le ingiurie, ò timoroso de'minacciati risentimenti, ò acciecato da subitaneo sidegno, [a] Metu simul, ac ira percitus, eadem via revertitur, & reversus Romam obsidione cinetam per proditionem cepit. E la risoluzione, e'l ritorno, l'assedio, il tradimento, la presa, il sacco di quella Città siì così tutt' una cosa, che pervenuto l'avviso ad Honorio in Ravenna della perdita di

a Idem ibid.

b S. Frisper. In Roma, dicesi, [b] che come sorridendo egli gradisse la facezia, applicando lo scherzo alla perdita di un Gallinaccio, che i Servi del Palazzo eran soliti di chiamar col nome di Roma. Et in fatti su tale infortunio disposizione manifesta della divina giustizia, che volle mostrare il flagello alla Citta Reina del Mondo prevaricata troppo indegnamente di nuovo al culto degl' Idoli: onde l'affedio, e'l facco di quella Città può più tosto dirsi guerra del Cielo, che de'Gothi, fatti calar da Dio dal Settentrione a'danni degl' Idolatri, escelti da lui per istrumenti del suo sdegno. E per tale la riconobbero insigni Scrittori di quell'eta, e noi di sopra habbiamo accennati lisentimenti di Salviano, di Orosio, di S. Girolamo, e del medesimo Stilicone, che con la morte di S. Ambrogio previdde rotto l'argine all'inondazione di e Sozomilibio e de questi mali. [c] Alarico stesso pregato da un divoto Monaco, ut Urbi par-

ceret, nec se tantorum malorum auttorem constitueret, rispose, contro sua voglia tentar quell'impresa, & ese quemdam, qui se obtudendo urgeat, ac pracipiat, ut Romam evertat; del quale interno impulso ei medesimo maravigliandosi disse presso il Poeta [d]

d Claud. de bello Get.lib. 4.

Quid mihi nescio quam proprio cum Tybride Romam

Semper in ore geris?

e Idem ibid.

Ripetendo spesso, come animandosi alla conquista di lei [e] Rumpe omnes, Alarice, moras: hoc impiger anno Alpibus Italia ruptis penetrabis ad Urbem.

E che da Dio fosse Alarico mosso alla rovina di Roma, certamente non può cadere in dubio à chivorrà considerare i successi; che soggiungeremo, dolorosi per i Romani, che peccarono, e gloriosi per la Fede Cattolica, sostenutanel furor medesimo del Sacco da que' medesimi Gothi Arriani, i quali benche tante voltes communicati dal Vescovo di quella Città, & inimiciantichi, & implacabili di quella Chiefa, pur conatti così rispettosi, e riverenti si diportarono verso le Basiliche de'SS. Apostoli Pietro, e Paolo, e con tanta sollecitudine affrettaron quindi partirsi, come se maneggiando solo, non tanto la lor causa, quanto quella di Dio, sosser venuti alla distruzione più tosto de Romani, che della Fede Romana. Fù investita dunque, presa, esaccheggiata la Città nel ventesimo terzo giorno di Agosto [f] aprendo ad Alarico le porte la fazione amica de'Gentili, Arriani, e Gothi, iqualiperitrattatidella prossima pace in tanto numero vierano

£ Anne 410.

g Rutilius in iti- accorsi, che di Roma hebbe à dire colui[g]

Et captiva priùs, quam caperetur, crat. Mà Dio, che solo trionfar volevain questa guerra, operò in modo, che non mai Roma più religiosa apparisse, che quando dagli Arriani siì depredata, evinta. Al primo entrar dell'Esercito publicò Alarico un Bando h orofilib.7.c.39. [b] in pena di morte, che chiunque ritirato si fosse nelle due Basiliche di

S.Pie-

INNOCEN-ZO.

S. Pietro, e di S. Paolo, godesse il privilegio dell' Immunità, e nelle sostanze, e nella vita; nel rimanente impose a' Soldati, [a] Che in quantum possent, prædæ inbiantes, à sanguine temperarent. Furono dunque invase con le Case di Roma tutte le altre Chiese, e quella inparticolare di S. Giovanni in Laterano pati lo spoglio di preziosa argenteria, che con nobile usura su poi in gran parte compensata dall'aurea magnificenza di Valentiniano Successor di Honorio nell'Imperio ad istanza del Pontesice Sisto Terzo, leggendosi nel libro de' Romani Pontefici queste parole, [b | Valentinianus b In lib. Rom. fecit fastigium argenteum in Basilica Constantiniana, quod à Barbaris subla- Pontoin Xisto III. tum suerat: E se il loro surore non perdonò alla Madre, e Capo di tutte le Avvenimenti ma-Chiese, come dir si può, quanto avidamente insuriasse nelle rimanenti ravigliosi nel minori? Mà colpilli Dio tutt' in un tratto, e da Heretici selli divenir, lor Sacco di Roma. mal grado, adoratori nella Basilica di S. Pietro del Pontificato Romano. [c] Frala moltitudine de' Gothi, che abbandonati nel gusto della preda, qua, e la baldanzosamente scorrevano, mettendo à sacco ogni più preziosa sostanza degi' intimoriti Romani, Un de' loro riguardevoleper nobiltà disangue, e per avvenenza di tratto, entrò in passando in una Casa, che al di fuori appariva doviziofa, e trovò al di dentroricca di tesori molto più pregiati di quegli, ch' egli forse aspettava. Nell'entrarvi s' incontrò in una Vergine, grave di aspetto, e che all'habito, e al volto mostrava un misto di fantita, e di dissinvoltura così leggiadra, e seria, che il Cavaliere in vederla, rimessosi dal naturale orgoglio, con riverenza richiesela, Dove, e appresso Chi si conservasse oro, e gemme in quell'habitazione? Appresso dime, rispose subito con uno sfarzo da Vincitrice, ma non senza particolar impulso di Dio, la Nobile Romana; e, Vieni meco, soggiunse, se vuoi vederle. In così dire introdusselo in una gran Sala, dove in ordine stavan dispostitutti iricchi arredi, tutto l'oro, e tutto il tesoro, di cui la Pietà del Gran Costantino haveva dotato il Tempio di S. Pietro, & ogni più prezioso sacro arnese, che la divozione de' Fedeli per il lungo corso di trè secoli haveva contribuito all'ornamento di quella Basilica: Cose rutte sottratte allora dalla Chiesa di S. Pietro, e consegnate à quella Sacra Vergine, come in Cafanon sospetta, e non esposta alla rapina de' Vincitori. În rimirar così stupende ricchezze, mentre tutto suor di se teneva fissi gli occhi il Gotho alla vaghezza del lavoro, & al valore della materia, d Idemibile. accostoglisi la Donna, e come alle orecchia dissegli; [d] Hac Petri Apostoli sacra ministeria sunt: Prasume, si audes: de facto tu videris. Ego quia defendere non valeo, neque tenere audeo. Non è credibile, come rimanesse sorpreso il Cavaliere all'esibizione spaventevole della Vergine, e come ammirato, e tremante si ritirasse da quella Casa, per dar parte al suo Rè di tal'incontro. Nè Alarico alla narrazione del fatto sù men commosso di lui, e come se al gran nome del Principe degli Apostoli divenuto fosse difensore, e non involatore dei di lui arredi, totto ordinò, che alla lor Basilica, e al lor Padrone si riportassero, unitamente con la Vergine Custoditrice così fida delle di lui sostanze: & all' ordine premesse un Bando, che la Soldatesca schierata dovesse sar'ala, e difesa al sacro trasporto, e che i Gothi medesimi sossero i Riportatori à S. Pietro del suo tesoro. Non si vide giammai Roma più vagamente pompeggiante, e sestosa, che in questa nuova inaspettata mostra di trionso. Vi concorsero tutti li Gentili della Città, tuttigli Heretici dell' Esercito, e mescolati insieme Idolatri, Tomo I. Arriani,

386 Secolo V. Arriani, e Cattolici, ciascuno à gara dimostravasi geloso di quel Sacro Deposito, e ò correva per venerarne le reliquie, ò si affaticava per portarne la sua parte, ò con le armi alla mano rendeva agevole la via, e facile frà il Popolo la condotta. Era situata la Casa della Vergine così discosta dalla Chiefadi S. Pietro, che per giungervi, conveniva di passare da un' estremo all' altro della Città, onde lungo fù il tragitto, & egualmente affollato il concorso. Precedevano le gentid'Hasta, e frale Lancie, come processionalmente, à due à due portavano i Gothi Chi un Vase, Chi un Candelabro, Chi una Lampada, Chi una Croce, Chi un Paramento, e Chi un'altro, Cose tutte e copiose in numero, e preziose in ricchezza. Frà loro andavano Sacerdoti Cattolici, intonando Hinni Sacri, che venivano confusamente come à Choro corrisposti dagl' Idolatri, e dagli Heretici, sicche parve, che trionfasse allora S. Pietro d'ogni più barbara Nazione del Mondo, che supplichevole tributògli laudi, & adorazione. Chiudeva la pomposa comparsa altra numerosa Soldatesca, sin tanto che entrando nella Bafilica di S. Pietro, come in Sacro Campidoglio, fiì quel gran Santuario quel giorno santificato più tosto, che profanato dall'Heresia. [a] O sacra & ineffabilis Iudicii divini discretio! conchinde esclamando Orosio, la narrazione di questo fatto, Quis hac perpendere plenis miraculis, quis pra-16d. in lib. de dicare dignis laudibus queat? Soggiunge un' altro [b] Autore, che in quel giorno tutti li Romani in qualunque Religione si fossero, qui extra Martyrum loca erant, & nomen Christi, vel Sanctorum nominabant, & ipsis simili misericordia hostilis suror pepercit, & sic evaserunt multa millia Romanorum, quibus Gothi propter Christum misericorditer pepercerunt. E Santa Marcella con la sua Figliuola Principia, Dame Romane tanto celebrate da S. Girolamo, prese da' Barbari ò per esser violate, ò depredate, riconoc S. Hier. epi, ?. 154 sciute per Cattoliche [c] all'invocazione, che secero di Christo, e de'Santi, furono, intatte da ogni violenza, accompagnate dentro la Chiefa di S. Paolo, come dentro un' Asilo sicurissimo, rispettato dagli Arriani medesimi, che per professione di Fede, e per contrarietà di Religione n' erano Inimici antichi, & implacabili. Il fimile avvenne à Proba, alla sua Nuora Giuliana, & alla Nepote Demetriade, delle quali à lungo parla S. Girolamo [d] in

a Orof. loc. cit.

Mundo.

d Idemepift. 8.

Civ. Deic. 7.

c. 10.

e S. Aug. l. 11. de dice S. Agostino, [e] postquam ad loca illa, cioè alle Basiliche de' SS. Apostoli Pietro, e Paolo, veniebant, tota feriendi refranabatur immanitas, & captivandi cupiditas frangebatur. Tanto ne' duri cuori de' Barbari nel furore istesso del Sacco, surono in venerazione, e rispetto que' preziosi f Sozom, lib. 9. Santuarii. Un Gotho Arriano, [f] invaghito di bellissima Donna le diè dimano, e gittòlla à terra per abusarsene: mà ella intrepida all' urto, e costantissima di cuore nè condiscese alle preghiere, nè si atterrì alle minaccie; onde il Barbaro, che ne ardeva, vago più tosto di mostrarsele siero, che di esserle, ssoderata la spada, l'appresso ditaglio al dilei collo, e disse di volerla o Morta, o Sua; Voglio meglio, rispose l'invitta Romana, esfer morta fedele al mio Consorte, che viva Tua col mio peccato; scarica pur' il colpo, che io Cattolica nacqui, e tale morir voglio, qual vissi. All'atto, alle parole, & alla costanza restò intenerito, & ammirato il Gotho di una tanta intrepidezza, e sollevatala da terra, le si se scudo, e guardia, & à dirittura condussela alla Chiesa di S. Pietro, [g] Et traditam custodibus, & expensis in ejus substentationem sex aureis, justit, ut custodirent Marito

luo;

alcune sue lettere. Sicche Qui alibi truces, atque hostili more savientes,

& Idem ibid.

INNOCEN-ZO.

suo: & un [a] Diacono, per nome Dionisio, loro prigione, rimase fra essi in tal venerazione, che essendo Medico di Professione, considarono alui, non solo le loro vite, mà come figliuoli, le medesime sostanze. Onde verissimo si rende il detto di S. Agostino, che deplorando l'eccidio di Roma, pag. 1173.num. 3.

e riandando con la memoria i successi di questo Sacco, dice de' Gothi: [b]

b S. Aug. lib 2. do

l'anciente del con la memoria di successi di questo Sacco, dice de' Gothi: [b] Truculentissimas, & savissimas mentes Ille, cioè Giesù Christo, terruit, civ. Beic. 7.
Ille refranavit, Ille mirabiliter temperavit, e rassirenolli, e temperolli con un sacro terrore, che infuse ne'loro cuori il sepolero Augusto de' Santi Apostoli, iquali [c] Tantis in Ecclesiis suis coruscant miraculis, atque c S. Grez. lib. 3. terroribus, ut neque ad orandum sine magno illuc terrore possit accedi. Mà 441.30. non perciò fu dispregevole il danno, ò sopportabile la strage, che nelle fostanze, e nelle persone provarono in questa guerra i miseri Romani: Conciosiacosache trè giorni durò il Sacco, e molte [d] Case arsero pe'l suoco, doros. lib.7.c.39. moltifimi perirono di ferro, e tutti miserabilmente spogliati ò rimasero ludibrio di gente incognita, espietata, ò profughi in lontanissime Provincie dieder motivo à S. Girolamo di esclamare, [e] Vera est sententia, omnia e S. Hieron. in orta occidunt, & aucta senescunt, & nibil est opere, aut manu factum, quod praf. Exech.lib.3. non conficiat, & consumat vetustas. Quis crederet, ut totius Orbis extructa Victoriis Roma corrueret, ut ipfa suis populis Mater fieret, & sepulchrum! ut tota Orientis, Ægypti, Africa littora olim Domatricis Urbis servarum, ac ancillarum numero complerentur! ut quotidie sancta Bethlehem Nobiles quondam utriusque sexus, atque omnibus divities affluentes, susciperet mendicantes! verificandosi troppo lagrimevolmente ne' Romani il detto di Geremia [f] Gladio, Fame, Peste consumam eos. Doppo tre giorni dunque f Hierem.c. 14di deplorabile Sacco, quali havendo adempito i Gothi al termine prescritdi ogni humana espettazione si partirono da Roma, che sociocara allora thi da Roma. di ogni humana espettazione si partirono da Roma, che soggiogata allora con la forza dell' armi, poteva aprir loro la strada all'acquisto totale di tutto l'Imperio del Mondo; E partendosi funestarono con terribili depredazioni le proslime Provincie della Campagna, Basilicata, e Calabria, sin tanto che giunti à Cosenza con intenzione di passar quindi nella Sicilia, e nell' Africa, trovò quiviimprovisamente Alarico i confini disua vita, [g] mo- g Anno 411. rendo con fama molto piu nota del suo sepolcro, che della sua morte. Essendo che timorosi egualmente, & invidiosi i Gothi, che gl'Italiani irri- Morte, e sepoltati dalle itraginon volgessero la vendetta sopra le ossa del Desanto loro Rè, con maraviglioso ardimento iscavando nuovo letto al finme Busento, [b] nel fondo di quell' alveo seppellironolui, e li tesori deile saccheggiate. Città, e quindi fatto tornare nel natural' antico suo corso il siume, vi asso- fils appellatus garono dentro tutti que' Schiavi, della cui opera essi si eran serviti in quel si della cui. granlavoro, Ne quis locum, come dice l'allegato Hiltorico, scire posset, Hist. Miscell. dove con le ceneri di Alarico si ritrovatsero sepolte le ricchezze dell'Italia, e di Roma. Mi de Gothi Arriani ci converrà altrove, secondo l'ordine de' tempi, proseguirne ne' suoi proprii luoghi il discorso, con avvenimenti memorabili, e frequenti.

Mentre in tal guisa trionfarono gli Arriani in Roma, dall'altra parte Manichet in Asia. 1 Manichei in Afia, & in Africa riceverono alte percosse, e deplorarono & in Africa. abbattuta la loro Setta sotto le felici dispute di S. Porfirio, e di S. Agostino. Era S. Porfirio Vescovo della Città di Gazanella Palestina, e reggeva quella Chiesa con sama di Santo. Egli seppe, che colà si eraportata

388

Secolo V.

ZO.

a Apud Metaphr.

die 26. Februar.

Spaventofa morte di una Manichea.

b Liem ibid.

Difpute di S. Ago. fino con Felice, e Fausto Manichei .

c Possid. in vita 3. Aug. c. 18.

d S. Aug. lib. s.in fine cont. Felicem Manich.

e S. Ang. cont.

Operazioni del

da Antiochia Giulia rinomata Dama di que' contorni, desiderosa d'introdur quivi l'Herefia de' Manichei, della qual'ella faceva non folamente professione, mà pompa. Il Santo volle scacciarnela col rigore eziandio del braccio Secolare; mà dato luogo allo sdegno, in cui santamente egli era montato, acconsenti alle istanze della Matrona [a] di venir con lei à publica disputa sopra i Misterii controversi trà Cattolici, e Manichei. Fù però breve il discorso, & egualmente spaventoso l'esito del Congresso: conciosiacosache comparve Giulia con baldanza da Vincitrice più tosto, che da Disputante in compagnia di due vaghe Donzelle, e di due Giovani. armati tutti di profana eloquenza, e di luffuriofa attrativa. Al contrario venne S. Porfirio con il Libro degli Evangelii fotto il braccio, e fattosi il fegno della Croce sopra la bocca, ordinò, che dicesse Giulia le sue ragioni; E dissele la meschina con tal ssacciatagine, ripiene di cosi horrende bestemmie, che non potendone più soffrire il suono le caste orecchia del Santo Vescovo, egli la interruppe, e dissele, [b] Deus qui secit omnia, qui est solus aternus, nec habens principium, neque finem, qui glorificatur in Trinitate, tuam percutiat linguam, & obstruat os tuum, ne loquatur blasphema; ed, oh caso spaventevole! appena queste parole hebbe il Santo proferite, che fissando Giulia sopra lui horribilmente aperti gli occhi, cominciò tutta à scuotersi con improvviso tremore, & intal moto perseverando molte hore, nulla potendo rispondere, nè à chi consortavala con parole, nè à chi ajutavala co'medicamenti, rese il suo Spirito al Dio di quelle tenebre, che come Manichea, ella adorava. Non così successe à Felice altro Manicheo, ch' hebbe in sorte di disputar in Africa con S. Agostino; Portatosi questi in Hippone disfidò il Santo à disputa, e due giorni [c] argomentò contro lui in offinatissimo contrasto; E come ch'ei era venuto, non per impugnar la Verità, mà per apprenderla, ne accettò così bene le prove, e cosibene ricevè le ragioni, che S. Agostino gli propose, che, abjurata l'Heresia, per vinto gli si diede, nè mai meglio tirò à fine la sua Causa, che quando perdè quella de' Manichei. [d] Ego Felix, questa su la formola della sua abjura, qui Manichao credideram, nunc anathematizo eum, & doctrinam ipsius, & spiritum seductorem, qui in illo fuit. Qui dixit, Deus, &c. e qui ripeteva tutte l'Heresie di Manete, conchiudendo, Has omnes, & cateras blasphemias Manichai anathematizo: a quest'abjura si sottoscrisse S. Agostino come Testimonio, e Felice come Reo ravveduto con le seguenti parole, Augustinus Episcopus his in Ecclesia coram Populo gestis subscripsi: e, Felix bis gestis subscripsi. Nella quale occasione compose il Santo il suo Commonitorio, che contiene nove anathematismi per norma, e regola à quei, che dalla Setta Manichea passavano alla Fede Romana. Ma non provo S. Agostino la medesima selicità in vincer Fausto, che già contanta riputazione della Religione Cattolica havea provato in vincer Felice: Conciofiacofache Fausto altamente fisso [e] nella impressio-Faustum leb.5.0.8. ne dell'Heresia Manichea volle più tosto con disperata risoluzione ciecamente abbandonar la Patria, e soffrir gl'incommodi di penosa relegazione,

no con lunga fatica in trenta Libri. Ma al contrario non con le dispute, che non sempre convincono l'offi-Pontefice contro nazione de' Cervelli, si diportò il Papa contro i Montanisti, e contro à Montantiti, e i Novaziani, de' quali molti furono in Roma, è Vantatori del loro Paracli-

che aprir gli occhi al lume degli argomenti, che contro lui stele S. Agosti-

to, o

Capitolo I.

ZO. a Inlib. Rans. Por.

INNOCEN-

to, ò dispreggiatori dell'assoluzione Sacerdotale. Poich'egli sece racchiudere i [a] primi in segreti monasterii, come fiere in chiuse gabbie, [b] e in Innocen. scacciò da Roma obbrobriosamente i secondi, purgando quella Santa b Secr. lib.7.c.9. Reggia da ogni macchia di superstiziosa Religione. Qual degna risoluzione imitando S. Cirillo nella sua Chiesa di Alessandria esiliolli anch'egli, e proscrisseli, & alle Leggi Ecclesiastiche aggiungendo Theodosio i Bandi Impe- c L. 7. ne Sanot. riali, [c] decretò pena di morte agl'Anabattisti, e di [d] confiscazione, e tapt. iteret. Cod. relegazione ai Novaziani, che divisi sotto un'altro Capo per nome [e] Sab- cod. rie. bato, fatto Scisma dagli altri, celebravano in Azimo la Pasqua, onde Sab- d. L. 6. eod. ric. batiani, e Protopaschiti eglino surono denominati. E mostrò Dio di aggraSabbatiani, e
Protopaschiti Heretici. il seguente miracolo: [f] Navigavano selicemente nella medesima Nave (S. Paulin, epist. 42. molti Cattolici, emolti Novaziani, quando di repente in mar tranquillo siscompaginò il Vascello, e piombando al fondo chi quà, chi là i passaggieri, i Cattolici si ridussero tutti à nuoto à salvamento nel Lido, & i No-

vaziani rimasero tutti preda delle acque.

Non molto dissimil'esito sortirono gli Origenisti in Spagna, essendo origenisti in Spache due Cittadini Spagnuoli chiamati gli Aviti, havendo cola publicati gli gna. errori di Origene circa la falvazione de'dannati, e l'origine delle anime, [g] furono eglino repressi, e convinti dalla forte penna di S. Agostino, al quale con lungo viaggio si era à tal'effetto dalle Spagne in Africa portato cont. Priscillian. Orosio, che ricevè dal Santo scioglimento ai dubii, e stimolo à comporre quella nobile Historia, che ha tanto, bene illustrati i successi di que'tempi; onde meritamente da esso su ella indirizzata à lui, che n'era stato l'Ergodioctes, el'Impulsore, [b] Opus explicui, dice Orosio, adjuvante Chri- h orossibe, calle sto, secundum tuum praceptum, Beatissime Pater Augustine, ab initio Mundi usque in prasentem diem, hoc est per annos quinque mille sexcentos decem, & otto, cioè secondo la di lui supputazione de tempi, fin'agli anni di Christo quattrocento diecisette. Manon [i] così facile si rese à S. Agostino la de- i Vedi il Pontif. di finizione dell'Origine dell'Anima. Havevamolto filosofato Origene sopra Siricio in fine epiffe. questo punto, e non penetrando quando, ed in qual tempo fosse stata crea- se de hac re. tal'Anima di ciascun individuo humano, asserì delirando, haver'elleno, Questione sopra come gli Angeli, peccato in Cielo, e quindi in pena, come in maritata. come gli Angeli, peccato in Cielo, e quindi in pena, come in meritato nima razionale. carcere, effere state dalla divina Giustizia trasmesse successivamente ne'corpi. Qual'asserzione rigettò sempre la Chiesa Cattolica com'empia, benche non giammai habbia definito, [k] Utrum Anima rationales ex illa una primi k S. Aug. lib. 24 Hominis, ac deinde ex parentibus propagentur; ansicutilli uni sine illa pro- retraft. 6,56. pagatione singula singulis dentur. Onde la Questione appariva difficultosissima, & in questi tempi particolarmente, che gli Aviti in Spagna havevano risuscitata la sentenza di Origene, dibattuta di molto, e molto disputata. Per l'indagazione della qual cosa S. Agostino inviò il medesimo Orofio à S. Girolamo, richiedendolo di parere in materia così grave per mezzo di un'offequiosa Lettera, con la quale non solamente accompagnò Orosio suo messo, ma honorò il messo col pregiatissimo Elogio, di [l] Reli-1 S. 18. 19. 19. 18.28. giosus Juvenis, Catholica pace frater, atate filius, honore Compresbyter noster, vigili ingenio, paratus eloquio, flagrans studio, utile vas in Domo Dei ese desiderans; e doppo di haver quivi profondamente discorso dell'origine controversa dell'Anima, finalmente egli conchiude, non esser giunto à rinvenirla, [m] Multa enim alia similiter nescio, qua connumerare non possum, m Idem did.

B Orof. apud S. Aug. anteejus lib.

Tomo I.

Bb

Secolo V.

70. 2 Id.m lib. 2. retraft c. 55.

e più chiaramente nel Libro citato delle sue Ritrattazioni, [a] De origine Anima singulorum, utrum ex illa una primi Hominis, ac deinde ex parentibus propagentur, an sicut illi uni sine illa propagatione singula singulis dentur, me nescire confessus sum: perumtamen scire Animam non corpus ese, sed spiritum. ES. Girolamo, ne pur'egli volle risolvere così astrusa controversia, prendendo scusa con S. Agostino di altre occupazioni, e di altri riguardi, chegl'impedivano allora l'applicazione al Quesito. E tanto sù il rispetto, che professo S. Agostino à S. Girolamo, che havendo ei composto il suo b Idem ibid, c.45. ammirabil Libro de Origine Anima, non volle giammai publicarlo, se [b] non e Idem epift. 281. doppo la morte dilui, per non parer di saper più di S. Girolamo, che [ c ] venerava, come Padre nell'età, & ammirava, come Maestro nelle scienze. E così indecifa non folamente passò allora la materia, mà continuò poi semd S. Greg. 1.7.c. 53. pre nella medefima dubiezza; onde hebbe à dire S. Gregorio, [d] De Origine Anima inter Sanctos Patres requisitio non parva versata est: sed utrum ipsa ab Adam descenderit, an certe singulis detur, incertum remansit. Nulladimeno la Santa Chiesa abbraccia l'opinione di S. Girolamo, [e] e di S. [f] Agostino, che le anime si creino di nuovo da Dio, quando le richiegga la

e S. Hi. v. in epif. ad Marcellinum. f S. Ang.lib. 2.retrad.c.56. & in 1. disposizione naturale de'Corpi. de Orig. Anima. Millenarii Here tici.

RVedi il Pontif. di S. Pietro Acar. 19

Difficoltà, che incontra S. Girola mo per converti. re i Millenaru.

Telagio II. e di gio.

% Reg. lib. 1.e.17.

Nè dispregevole in questo medesimo temposti il numero di quei, che dissotterrando dalle ceneri dell'oblivione la sepolta [g] Heresia de'Millenarii, la infinuavano con le parole, e molto maggiorniente l'autenticavano h S. Hier, in Ezech. co'scritti. S. Girolamo [h] sa menzione di Severo Discepolo antico di S. Martino, e prediletto amico di S. Paolino Vescovo di Nola, che degenerando dalla disciplina appresa da tal Maestro, e dagli esempii di così santo Compagno, hebbe ardimento di publicarla con un Dialogo, che denominò Gallo. Nè à S. Girolamo, zelantissimo contradittore di ogni qualunque Herefia, fii di piccola fatica il contradirgli allora, che correvatanto di fresco per il Mondo l'Heressa degli Origenisti; conciosiacosache sostenendo egli contro gli Origenisti la Resurrezione della Carne, e di tutti i di lei membri, sinistramente i Millenarii ne inserivano, ch'egli venisse in un certo modo ad afferir l'uso loro à favor della loro Heresia: onde al Santo convenne procedere con un'immensa cautela, affinche nè concedesse ai Millenarii le laidezze supposte, nè agli Origenisti gl'ignei globi ideali, caminando per la i Vedi il Pontif. di regia[1] via di mezzo, che apre la Chiesa a'suoi Fedeli.

Tutte queste contrarietà di Religione suron tuttavia picciole zusse più Gregorio Magno Heresia di Pela tosto, che combattimento, al confronto dell'Heresia di Pelagio, parto infausto di quella degli Origenisti, che fatta grande nel suo nascere insettò subito gran parte del Christianesimo con accidenti così strani, che nel principiarne la narrazione riman chili descrive in un certo modo confuso, & avvilito dalli raggiri dell'Herefiarca, dalla sottigliezza della materia, e dalla moltitudine de'successi, che agitarono trè Pontesici, affaticarono due Dottori S. Girolamo, e S. Agostino, & attaccarono in fine la Chiesa nella sua più sorte Rocca, qual'è la grazia di Dio, el'arbitrio dell'Huomo. Mà [ k ] Dominus, qui eripuit me de manu Leonis & Ursi, ipse me liberabit de manu Philisthai bujus, e seguiter à graziosamente à darci forza per descrivere

gli avvenimenti di questa presente Heresia, come graziosamente si è de-1 Vedi il Pontif. di gnato di porgerciajuto per terminar il racconto delle passate. Per intensiricio à car. 340. dimento dinque dell'Historia, convien'alcune cose ripetere, che altrove

rem, lib, 4 in pref. [l] habbiamo accennate. [m] Tra gli errori di Origene sostenuti da i Monaci

INNOCEN-ZO.

Proveniente, co-

b Apud S. Ang.

Ruffino ant fi-

dell'Egitto, uno si era quello, soprail cui assunto haveva [a] composto un a Idem ad Cieliph. Libro quell'Evagrio Pontico, da cui su sedotto Russino, cioè che l' Huomo con la sua sola virtu, forza, e liberta di arbitrio senza grazia preveniente di Dio poteva rendersi insensibile alle passioni, impassibile alle traversie, me da primo soninvincibile alle tentazioni, & in fine impeccabile nel male. Rushino coltivò te, da Origene. così appassionatamente tal detestata dottrina, che per antenticarla con maggior prova incorse in maggior male, e disse, [b] che il peccato di Ada- cont. Pelaz. 1,2.1.2. mo alui solamente era stato pernicioso, senzatrasmetterne infezione a posteri, iquali nascevano in quello stato d'innocenza, in cui eglino surono creati. Publicò, e predicò Ruffino quest'insegnamento in Roma gnano de' Pelasin dal tempo di Papa Siricio: e predicato, e publicato l'haveva non solo con la viziofa Versione del Perì Archòn, e de'Libri di Evagrio, mà eziandio con la traslazione de'Commentarii di Sisto Filosofo Pitagorico sotto il titolo di S. Sisto Papa e Martire, acciò sotto il riverito nome di un tanto Pontefice prendesfero credito i suoi errori; onde meritamente contro di lui esclamò S.Girolamo, [c] Miserabilis Grunnius (con tal nome per lu-c S. Hier, in His dibrio era solito il Santo di chiamar Ruffino, alludendo à quel Grunnio Ca- rem.lib. que. 22. racotta, huomo di debolissimo ingegno, del quale il medesimo Santo à lungo parla nel Proemio del suo primo libro in Isajam) qui ad calumniandos fanctos viros aperuit os suum, linguamque suam docuit mendacium, Xysti Pythagorici hominis Gentilissimi unum Librum interpretatus est in Latinum, 👉 (ub nomine Santti Martyris Xystiurbis Romanæ Episcopi ausus est edere; loggiungendo, Lectorem obsecro, ut nefarium Librum abjiciat, legatque, si voluerit, ut cateros Philosophorum Libros, non ut volumen Ecclesiasticum. Nè siital'Heresia cosa nuova allora in Roma, essendo che molto prima di Rutfino havevala infinuata [d] Gioviniano, che disse, [e [1' Huomo & Idemin epistad non poter perdere quella grazia, che una volta haveva acquistata per mez- cressipo. e Vedi il Pontif.di zo del Battefimo; proposizione, che andava diparicon quella di Orige-Damaso acar.319 ne, e di Rustino, e che riduceva l'Huomo per la sua natural virtu impassibile, & in un certo modo impeccabile. Nessun però degli accennati Heretici insistè nella divulgazione di talperversa Massima, come distintiva sola della sua Setta, & unico oggetto della sua predicazione; poiche Gioviniano tutto si diffuse nelle lautezze delle mense, e nella dissolutezza de'piaceri; e Rustino abbracciando indistintamente tutte l'Heresie di Origene, ditutte si rese reo, mà non già promotore. Quando avvenne, che il Monaco Pelagio prendendo di mira precisamente la grazia di Dio, contro di essa ognisuo studio pose per rigettarla dall'Huomo, per bandirla dal Christianesimo, e per raderla dalle anime de'Fedeli. Mà conquali arti, con quanti raggiri, con quai progressi queste cose operasse, sà dimestier più accuratamente descriverne le particolarità, & isuccessi. Era Pelagio Scozzese di Nazione, Religioso di professione, vagabondo di genio, e talmente atto per natura alle finzioni, all'Hipocrifia, & agl'inganni, che passato dall'Inghilterra à Roma, da Roma in Egitto, dall' Egitto nella Palestina, dalla Palestina in Sicilia, dalla Sicilia à Rhodi, e da Rhodi di nuovo à Gierusalemme, seppe, ovunque passò, lasciar dise fama di huomo pio, e Cattolico, ma fatti, sentimenti, e parole da pessimo Heretico; conciosiacosache per tutto disseminò le massime di Origene, e di Rustino, insinuandole ne'popoli, come per modo di Questione, e non di Asserzione; onde tanto più facilmente venissero elleno apprese, quanto Bb

INNOCEN-ZO.

Secolo V

2 S. Hier. contr. Pelag. lib. 1.

più maliziofamente proposte. Per conciliarsi riputazione dall'apparenza, vestiva di panno rozzo, e grossolano, e con affettata ostentazione di rigore Apostolico inculcava à tutti, e ai Monaci particolarmente la povertà delle vesti, & il dispregio di quell'abbigliamento medesimo, che richiedesi alla convenienza del tratto, & alla civiltà del commercio: onde meritamente deriselo S. Girolamo con queste parole, [a] Unde adjungis, gloriam vestium, & ornamentorum Deo esse contrariam? Qua sunt, rogo, inimicitia contra Deum, si tunicam habuero mundiorem, si Episcopus, Presbyter, & Diaconus, & reliquus Ordo Ecclesiasticus in administratione Sacrificiorum cum candida veste processerint? Cavete Clerici, cavete Monachi, Vidua & Virgines periclitamini, nisi sordidos vos, atque pannosos vulgus aspexerit. Taceo de hominibus saculi, quibus aperte bellum indicitur, & inimicitia contra Deum, si pretiosis, atque nitentihus utantur encæniis; così S. Girolamo. Servivasi di Araldo nell'abominevole impresa di un tal Celestio, Monaco, com'egli, scandaloso, & effemminato; e questi in Sicilia, e nell' Africa, & egli in Roma, Egitto, Rhodi, e Palestina, patlando da Regno. in Regno, e da Città in Città, lasciavano, come i Serpenti, la spuma del lor veleno e ne'discorsi, e ne'libri, allegando antichità di sentenze, e fama di Dottori in comprovazione degl'infinuati dettami, per gittar fondamenti lontani, e profondi alla mostruosa Torre dell' Heresia Pelagiana, in modo tale, che caminava di già il Pelagianesimo per il Christianesimo, ma senza cognizione dell'Heresiarca; e se ne ritrovavano imbevuti li Popoli, eniun si avvedeva del fonte, onde scaturiva il nocivo liquore. Poiche Pelagio, nel tempo stesso che tal'empietà proponeva, così dissinvoltamente dimostravasi buon Cattolico nelle parole, che tutt'altro compariva al di fuori di quegli, ch'egli era al di dentro; e perciò S. Paolino, che, come si disse, haveva accompagnato Vigilanzio con lettere commendatizie à S. Girolamo, con le medesime [b] raccommando Pelagio à S. Agostino consentimenti di rispetto, e stima della persona. Sicche S. Girolamo scorgendo la zizania cresciuta, e non maiscoprendone il seminatore, graziosamente hebbe à dire, [c] Solahac haresis est, qua publice erubescit loqui, quod secretò docere non metuit. Quindi ancora successe, che benche in Roma fosse stata quest'Heresia condannata sin dal tempo di Ruscondauna l' He. fino, Evagrio, e Gioviniano, tuttavia Innocenzo di nuovo la condannalle, senza anathematizzarne gli Autori, che incogniti aucora non comparivano, ricoperti, e nascostisotto gl'involucri della finzione, della malizia, e dell'inganno. [d] Qua dudum in Grunnio, dice S. Girolamo, Evagrioque Pontico, & Joviniano jugulata est, capit reviviscere, & non solum in Occidentis, sed & in Orientis partibus sibilare, & in quibusdam insulis, precipuèque Sicilia, & Rhodimaculare plerosque, & crescere per dies singulos, dum secretò docent, & publice negant. Di tal condanna fulminata da Innodo cenzo parlò S. Prospero ne'suoi versi [ c ]

bS. Ang.epiff. 106.

Finzione, & afte-

ala di Pelagio.

c S. Hier. in spift. od Ctefiph.

Papa Innocenzo resia di Pelagio.

aldem in Hierem. lib. 4. in praf.

. 3. Prosper. ingratis . Pestem subeuntem primarecidit Sedes Roma Petri, qua Pastoralis honoris

Fasta caput Mundi, quidquid non possidet armis,

Relligione tenet.

Alla reprovazione Pontificia aggiunsero l'acutezza delle loro penne S. Agostino dall'Africa, e S. Girolamo dall'Afia, supprimendo il nome dell' Heresiarca ò per mancanza di cognizione, ò per speranza dell'emenda nel non publi-

publicarlo', [a] Hic tacet, alibi criminatur', mitti in universum Orbem 2 S. Hier in prafat. 1.3. in Hierem. Epistolas biblinas, prius auriferas, nunc maledicas, & patientiam nostram de Christi humilitate venientem mala conscientia signum interpretatur: ipse- S. Agostino, e S.

que mutus latrat per Alpinum canem grandem, & corpulentum, & qui cal-gono contro l' cibus magis possit savire, quam dentibus. Così S. Girolamo; & altrove, [b] Heresia di Pela-Cui respondere diù tacens, & dolorem silentio devorans, crebra fratrum bidemibid, 1,4. expostulatione compulsus sum; nec tamen huc usque prorupi, ut auctorum no mina ponerem, malens eos corrigi, quam diffamari; non enim Hominis, sed erroris inimicus sum; e soggiunge, Quibus loquar compendio; aut bona sunt, qua docetis, aut mala: si bona, defendite libere; si mala, quid occulte miseros jugalatis errore, rectaque fide ad decipiendos simplices quosque, ja-Etatis expositionem? Que si vera est, cur absconditur? si falsa, cur seribitur? Enellasua memorabile Lettera a Ctesisonte, [c] dice rivolto à Pelagio, chance in al Loquere quod credis, publice pradica quid secreto Discipulis loqueris ? Qui dicis, te habere arbitriilibertatem, quare non libere, quod sentis, loqueris? Necdum scrips, & comminaris mibi scriptorum tuorum fulmina, ut scilices bos timore perterritus non audeam ora reserare; & non animadvertis, ideircò nos scribere, ut vos respondere cogamini, & aperte aliquando dicere, quod pro tempore, personis, & locis, vel loquimini, veltacetis. Nolovobisliberum ese negare, quod semel scripseritis. Ecclesia victoria est, vos aperte dicere, quod sentitis: aut enim idem responsuri estis, quod & nos loquimur, & nequaquam eritis adversarii, sed amici; aut si contraria nostro dogmati dixeritis, in eo vincemus, quod omnes cognoscent Ecclesia quid sentiatis. Sententias vestras prodicisse, superasse est; patet prima fronte blasphemia: non necesse habet convinci, quod sua statim professione blasphemum est. E questo si il primo lancio, con cui si avventò il Santo contro Pelagio, stimolato da Ctesifonte, cherichieselo del vero senso Cattolico sopra l'accennata [d] impassibilità predicata dagli Origenisti, e Pelagiani, rispondendogli A Vedi il Pontif. di conquella nobilissima Lettera, che spesso ritrova il Lettore nel margine di Siricio. questo Libro. S. Agostino parimente i tre samosi Volumi compose De peccatorum meritis, & remissione, deque baptismo parvulorum, de' quali dice in altro luogo [e] In his libris tacenda adhuc arbitratus sum nomina eorum, e S. Augustainre. sic eos facilius posse corrigi sperans: imò etiam in tertio Libro Pelagii ipsius trad. 1. 2. 6.33. nomen non sine laude aliqua posui, quia vita ejus à multis prædicabatur, & ejus illa redargui, qua in suis scriptis non ex persona sua posuit, sed quid ab aliis diceretur, exposuit. Qua tamen postea jam Hareticus pertinacissima animositate defendit. Cosi S. Agostino. Ma quali fossero l'Heresie, che l'empio Pelagio, e lo scelerato Cele-

stio maliziosamente spargevano fra il Popolo Christiano, noi le discrive-gio. mo raccolte da diversi Autori, come zizania d'Inferno seminata ne' puri campi della Chiesa. [f] Il Concilio Diospolitano dodici ne annovera, f Apud Bar. 4370

nelle proposizioni che sieguono.

Primò, Cum diceret, Adam mortalem factum, qui sive peccasset, sive non, mortuus eset.

Secundo, Quòd peccatum ipsius ipsum solum laserit, & non genus humanum.

Tertiò, Quòd infantes nupernati in illo statu sint, in quo Adam fuit ante pravaricationem.

Quarto, Quod per mortem, & pravaricationem Ada, non omne genus bumanum

humanum moriatur, & qued non per resurrectionem Christi omne genus humanum resurgat.

Quinto, Infantes, etiamsi non bapeizentur, vitam aternam habere pos-

funt.

Sextò, Et Divites baptizatos, nisi omnibus abrenuncient, si quid boni visi fuerint facere, non reputari illis, nec eos habere posse Regnum Dei.

Septimò, Et Gratiam Dei, atque adjutorium non ad singulos actus donari, sed

de libero arbitrio esse, vel in lege, atque doctrina.

Octavò, Et Gratiam Dei secundum merita nostra dari.

Nonò, Et filios Dei non posse vocari, nisi omni modo, absque omni peccato

fuerint effecti.

Decimo, Et non esse liberum arbitrium, si Dei indigeat auxilio; quoniam in propria voluntate habet unusquisque facere aliquid, vel non facecere.

Undecimò, Et victoriam nostram non esse ex Dei adjutorio, sed ex libero arbitrio.

Duodecimò, Et quòd petentibus veniam, non detur secundum Gratiam, & misericordiam Dei, sed secundum merita, & laborem eorum, qui per pænitentiam digni fuerint misericordia. Così il Concilio Diospolitano dell' Heresie di Pelagio. S. Girolamo nel riferirle s'inoltra eziandio con più prossimo attacco contro i Pelagiani, e di loro dice, [a] Tollunt orationem, & perliberum arbitrium, non homines propria voluntatis, sed Dei potentia factos se ese jactant, qui nullius ope indigent. Tollantur & jejunia, omnisque continentia, così seguita egli à dire in persona loro; quid enim mihi prodest laborare, ut accipiam per industriam, quod semel mea factum est potestatis? Indisoggiunge, Hoc quod dico, non meum est argumentum, unus Discipulorum ejus, cioe Celestio, unus jam Magister, & totius ductor exercitus, & contra Apostolum, [b] Vas perditionis, per solacismorum, & non ut hic jactat, syllogismorum spineta decurrens, sic philosophatur, & disputat, [c] Sinibil ago absque Dei auxilio, & per singula opera, ejus est, quod gessero; ergo non ego, qui laboro, sed Dei in me coronabitur auxilium, frustraque dedit arbitrii potestatem, quam implere non possum, nisi me semper adjuverit. Destruitur enim voluntas, qua alterius ope indiget; sed liberum dedit arbitrium Deus, quod aliter liberum non erit, nisi fecero quod voluero. Ac per hoc, ait, aut utor semel potestate, que mihidata est, ut liberum servetur arbitrium, aut si alterius ope indigeo, libertas arbitrii in me destruitur. Sin qui espone il Santo l'argomento di Celestio, e poscia esclama, Qui hac dicit, quam non excedit blasphemiam? Qua Hareticorum venena non superat? E quindi attesta, haver Pelagio da Gioviniano appresa tal dottrina, Joviniani secunda quastio tui ingenii disciplina est; & in altro luogo [d] spiega, qual sia questa seconda questione di Gioviniano, con le seguentiparole, Nititur secundo loco approbare eos, qui plena fide in baptsimate renatissunt, à Diabolo non posse subverti; & altrove scagliandosi contro il medesimo Pelagio, [e] Non erubescis explosam, atque damnatam Joviniani sententiam sequi? Et ille enim his testimoniis, tuisque nititur argumentis; imò tamen illius inventa sectaris, in Oriente docere desiderans, que olim Roma, dudum in Africa condemnata sunt. E perche Pelagio dalla suppotta necessità della scienza totale della Legge per render impeccabile l'Huomo, deduceva la necessità nelle Donne dello studio delle Sacre Scrit-

a S. Hir epift ad

b Ad Reman. 9.

Colefio.

d I. Hier. advers. Zevēnianum.

e Idem cont. Pelag. 1.2. in princ.

ZO.

ture, il medesimo Santo contro di lui di nuovo siscaglia, [a] Verùm tu tanta es liberalitatis, ut favorem tibi apud Amazones tuas concilies, ut in alio loco scripseris, scientiam Legis etiam faminas habere debere, cum Apostolus doceat, [b] ese tacendum mulieribus in Ecclesia, & si quid ignorant, b i. ad Timor. 2. domi viros suos debere consulere. Nec sufficit tibi dedisse agmini tuo scientiam scripturarum, nisiearum voce, & canticis delecteris. Jungis enim, & ponis in titulo, quòd & fæminæ Deo psallere debeant. Quis enim ignorat, psallendum esse fæminis in cubilibus suis, & absque virorum frequentia, & congregatione turbarum? Così S. Girolamo; & in altro luogo riferisce le parole medesime di Pelagio, che si vantava non solamente impeccabile, ma immune ancora da ogni stimolo di concupiscenza per merito, esorza del suo libero arbitrio, [c] Alii clausi cellulis, diceva di se Pelagio, & faminas c-S. Hier.cont. Penon videntes, quia miseri sunt, & verba mea non audiunt, torquentur desi-lag. 1.3. deriis. Ego etiam si mulierum vallor agminibus, nullam habeo concupiscentiam; de me enim dictum est, [d] Lapides sancti volvuntur super terram: d Zach. 9. & ideò non sentio, quia liberi arbitrii potestate Christi trophaum circumfero. Mà fù ripigliata ben tosto quest'asserta impeccabilità dal grand' Isidoro Pelusiota, che con nobile apostrose dice à Pelagio, [e] Tibi quoque din e tsid. Pelus. lib.s. ingens annorum turba canitiem invexit, & tamen rigidum, atque inflexum epift. 314. animum habes, ex also Monasterio ad aliud subinde migrans, aique omnium mensas perscrutans, & explorans: quamobrem si tibi carnium nidor, atque obsoniorum condimentum cura est, iis, qui Magistratus gerunt, potius blandire, atque Urbium caminos vestiga; neque enim Homines eremitæ facultates eas habent, ut te, quemadmodum sibi gratum est, excipere valeant. Et à Pelagio alluse S. Girolamo, quando scrisse, [f] Contemplemur Hare- f S. Hier, 1.46.23. ticos, quomodo semel desperantes salutem, gula se tradant, & deliciis, in Hierem. rescantur carnibus, frequentes adeant balnea, musco flagrent, unquentis varus delibuti quarant corporis pulchritudinem; & altrove il medesimo Santo [g] chiama Pelagio Stolidissimus Scotorum, pultibus pragravatus. g Idem ibid. in Dalle quali attestazioni di Huomini Santissimi, e Dottissimi comprendesi, prafat. l. z. quanto temerariamente! Heretico andasse vanaglorioso per maliziosa jattanza, e quanto tutto fosse posto nell'assettazione di mostrarsi casto, e fanto nelle parole, elussurioso, & empione' fatti. Nè con minor'attenzione notò S. Hilario le di lui Heresie, restringendone un' immenso cumulo in questipochi periodi, [h] Pose esse Hominem sine peccato: & mandata h s. Hilar, apud s. Dei facile custodire, si velit, senz' alcun' ajuro della Grazia divina; Infantem August. epit. 98. non baptizatum, morte praventum, non posse perire omninò, quoniam sine peccato nascitur; [i] Non debere jurare omnino: Divitem manentem in divi- i Matth. 5. tiis suis Regnum Dei non posse ingredi, nisi omnia sua vendiderit; nec prodesse eidem posse, siforte ex ipsis divitiis fecerit Deimandata; fondando tale impossibilità di salute sopra il detto dell' Evangelio, [k] Facilius est enim k Luc. 18. Camelum per foramen acus transire, quam divitem intrare in Regnum Dei; mà di queste parole servissi Giesti Christo per dinotare, non l'impossibilità, mà la difficoltà della falute dell' Huomo ricco, secondo il commun proverbio, che correva allora frà gli Hebrei, quando esprimer volendo cosa di difficultosissima riuscita [l] dicevano, Elephantem per foramen acus. E mutò | caninius de locis Nostro Signore la parola di Elesante in quella di Camelo, come di [m] novi Testam, animale maggiormente cognito alla turba plebea, che lo seguiva. Ma in Canin. apud Bassanimale, che su il flagello più sorte, più sensibile, e più durevole de con ann 33, 11,45.

396

Secolo V

ZO.

b Ioan . 15.

a S. Aug. dar, c. 88. Pelagiani, di loro disse, [a] Intantum inimici sunt Gratia Dei, ut sine has posse hominem credant facere omnia divina mandata; cum si hoc verum esset, frustra Dominus dixisse videretur, [b] Sine me nihil potestis facere. Destruunt Orationes, quas facit Ecclesia & pro Insidelihus doctrina Dei renitentibus, ut convertantur ad Deum, & pro fidelibus, ut augeatur m eis fides, & perseverent in ea. Hac quippe non ab ipso accipere, sed à se ipsis homines habere contendunt, Gratiam Dei, qua liberamur ab impietate, dicentes, se-

d S. Aug. de dono

1,20.0.29.

orig. c. 15.

tolico fopra la Grazia divina.

1/16.30

cundum meritanostra dari. E meritamente, secondo il suo heretico sentimento, riprovava Pelagio cotali Orazioni: conciofiacofache, negando egli ogni qualunque Grazia preveniente, necessariamente riprovar doveva quelle preghiere, con cui la Santa Chiesa implora la divina grazia per gl'Infedeli, che non credono, e l'augumento della medesima per i Fedeli, & S. Aug. epif. 107. che credono; Orat, dice il medesimo Santo, Sancta Mater Ecclesia [c] pro incredulis, ut eos Deus convertat ad fidem, & pro Catechumenis, ut eis desiderium regenerationis inspiret, & pro sidelibus, ut in eo, quod esse caperunt, ejus munere perseverent. Qual sorte di avversione alle accennate preghiere promosse poi così pertinacemente Vitale Cartaginense Pelagiano, che sù d'uopo à S. Agostino scriver contro di lui quella celebre, & eruditalettera, cheportaleco prefisio il titolo di Augustinus Christi Servorum Servus Vitali Carthaginensi. Mà nulla giovarono ne à Vitale, ne à Peperseverelle. c. 20. lagio i savii avvertimenti del Santo; anzi che riferiscesi, [d] che havendo un giorno udito Pelagio da un Vescovo in Roma quelle amorose paroe Idem lib. confess le, con le quali S. Agostino rivolto à Dio nel Libro delle sue Confessioni esclama dicendo, Domine, da quod jubes, [e] & jube quod vis, non potesse l'Heretico nè pur sopportarne suono, perche indicavano la Grazia preveniente dell'ajuto divino, Ineis, cioène' libri delle mie Confessioni, dice il Santo, certe dixi Deo nostro, ut sape dixi, Domine, da quod jubes, & jube quod vis. Qua mea verba Pelagius Roma cum à quodam fratre Coepiscopo meofuissent, eo prasente, commemorata, ferre non potuit, & contradicens aliquanto commotius, penè cum eo, qui illa commemoraverat, litigavit. În fomma quetto fû l'Achille di Pelagio, e l'Herefia fondamentale della sua Setta, cioè che la natura dell'Huomo con il suo libero arbitrio prevenisse la grazia, e la grazia poscia lo seguitasse, come ajutando chi ha cominciato à ben fare: non concedendo grazia in ordine à voler il buono, volendolo l'Huomo dase; mà sol' in ordine ad operarlo, con la ragione f S. Auz. de peec, addotta dal sopracitato S. Agostino, [f] cioè, che Pelagio existimabat hominem sine virtute, aut vitio, sine gratia, aut peccato, ideo in puris naturalibus fuisse conditum; e perciò egli ammetteva la grazia non per la Sentimento Cat- necessità, mà per la facilità dell' opera virtuosa. Massima del tutto contraria alla Cattolica, che insegna, la grazia precedere, e dietro à lei andar la natura graziofamente, e gratis prevenuta: in modo tale, che il pietofissig conc. Trid. seff. 6. mo Dio, come disse S. Girolamo allegato in questo proposito [g] dal Sacro de justific.c. 11. L'oncilio di Trento, nel comandarci la nostra Santificazione, [h] Jubendo movet & facere quod possis, & petere quod non possis, & adjuvat ut possis: S Prosper. 1.2. de rimanendo [i] sempre libero à ciascuno l'accettare, ò rigettare tal grazioso vocat. gent. quem citat. Cencil. Trid. invito, onde venga à verificarsi la piena libertà dell'arbitrio, secondo l'auforces 5. Agostino [k] Deus non deserit, nisi prius deseratur, con A. r. & grat. c. 26. quella santa contesa trà Dio, el' Huomo descritta da S. Girolamo, quan-M. Hieron, ad Cre- do disse [1] Non sufficit mihi, quòd Deus semel gratiam mihi donavit, niss *semper* 

semper donaverit : peto ut accipiam, & cum accepero, rursus peto; avarus sum ad accipienda Dei beneficia: nec ille deficit in dando, nec ego satior in accipiendo. S. Agostino soggiunge come sentenza propria de Pelagiani, La Santificazione di alcuni Giusti esser proceduta per mezzo della Legge di natura, di altri per mezzo della Legge di Moise, e di altri per mezzo di Giesù Christo, quasi non tutti habbiano ottenuta la salute per la credenza, e i meriti del Figlinolo di Dio; Ma egli loro risponde, [a] Hac disputantes, a S. Aug. 116. 2. de Justos excludere conantur Antiquos à gratia Mediatoris, tamquam illorum peccoriz. c. 26. or non fuißet mediator Dei, & Hominum Homo Christus Jesus, quia nondum ex utero Virginis carne suscepta Homo suit, quando illi Justi fuerunt. Quod si ita esset, nequaquam Apostolus diceret, Per Hominem mors, & per Hominem Resurrectio mortuorum, sicut enim in Adam omnes moriuntur, sic & in Christo omnes vivisicabuntur: & altrove [b] Ab exordio Mundi Quicumque b Idea vif. 54. in Christum crediderunt, eumque utcumque intellexerunt, & secundum ejus pracepta piè, & juste vixerunt, quandolibet, & ubilibet fuerint, per eum

proculdubio salvi facti sunt.

Mà l'obiezione, che parve al medesimo S. Agostino di difficultosissi- Heresia, & Argoma soluzione, suil peccato originale, che Pelagio negava ne'discendenti menti di Pelagio di Adamo. Asseriva l'Heretico [c] Pueros nullum ex primo Parente peccaOriginale. tum contrahere: mortem, & alios ejusmodi defectus suisse ipsis in prima crea- c Apud S. Aug. de tione naturales: Hominesque tales post Ada peccatum nasci, quales antea de pecc. moit. ipsius peccatum nati fuissent: adeoque peccatum illud Ada humano Generi remissic. 6. Quem obsuisse non propagatione, sed exemplo, quatenus imitati sunt eum omnes, set. 2. ac lapsuboqui postea peccaverunt. Dimostrossi Pelagio sempre inslessibile in questo minis fest. 3. ibipunto, Che i Figlinoli non sossero rei del peccato del Padre, perche [d] l'Anima Razionale non potendo essere stata creata da Dio in istato di pec- di Idems. Arcoloc. cato, conseguentemente nel primo istante della sua Creazione participar non poteva del reato di Adamo; Ed haverebbe ben'egli argomentato, se il peccato originale fosse colpa da noi commessa, e non contratta. S. Agostino per isciogliere il nodo di sì arduo argomento, sisfervi più tosto della spada della Fede, che diquella del Discorso, e rispose, [e] Sufficere nobis e S. Aug. epist. 29. debere, ut sciamus modum, quo ab originali peccato liberari posumus, etiam si nesciamus modum, quo in illud inciderimus, perchè in altro luogo afferma, [f] Nibil est peccato originali ad prædicandum notius, nibil ad intelli-f Idem. 116, 1, de gendum secretius. Mà di nuovo istarono i Pelagiani argomentando, Che far si dovesse de Fanciulli morti avanti il Battesimo, se in essi concedevasi il peccato originale? Non poter'eglino entrar nel Cielo, percheglie n'era chiusa la Porta dal peccato originale; nè poter'essere aggiudicati nell'Inferno, per non haver'essi demerito attuale per la condanna in quelle pene. Onde in quale Stato doversi riporre? mentre nè convenivasi loro la selicità eterna, nè l'eterna condannagione. Tal'eral'argomento di Pelagio: nè potevatal'argomento ritorcersi contro lui. Poich'egli diceva, [g] Quod g Aprd Conc. Di. Infantes nuper nati in illo statu smt, in quo Adam suit ante pravaricatio- an 115, 11.22. nem: e, [h] Infantem non baptizatum morte præventum non posse perire h S. Hilar. apud 8. omnino, quoniani sine peccato nascitur, e, il Battesimo servire ad essi [i] tan- i S. Aug. cpist. 98. tum ut à bono in melius promoverentur; onde inseriva, che siccome nel ca- c dence.org.c.o. so che Adamo trapassato sosse avanti il peccato, sarebbe andato fra Beati 17.16 18. 6 epist. nel Cielo, così li Figlinoli, che nascono in quel medesimo stato, morendo eransalvi: il che non potevasi asserire da'Cattolici, che ammettevano ne'

moribus Eccl.

ZO. Idem ilid. gratialib.6. ... fufins infra adducen c S. Aug. har. 88.

d Bellar. loc, cit.

infracitanti.

Rain purorum. R Aberius Cam-Fends in controver fia i. le pecc. or: 7. triumpho Crucis.

difpet. 14.tred. 1. 4.P.S.

I Vide Petrum Godoy in 1. 2. D. Th. m 10. 14.

n Toma.Conc.

o 19an. 3. P Icar. 6.

Fanciulli il peccato originale [ a ] per propagationem, e non com'esso, per b Bellar, de amiss. solam imitationem. Il Cardinal Bellarmino [b] rapportando la sentenza di Pelagio sopra lo stato de'Figliuoli morti senza battesimo, riferisce le parole medesime, con cui S. Agostino la spiega in questo tenore: [c] Nametiamsi non baptizentur, Pelagiani promittunt eis extra Regnum quidem Dei, sed tamen aternam, & beatam quandam vitam suam; e poil'accennato Bellarmino spiegando qual sia questa Quadam aterna beata vita extra Regnum Dei, conchiude, ella effere al parere di Pelagio una naturale beatitudine [d] Sine ulla molestia, & dolore extra Regnum Beatorum, & procul à carrere damnatorum. Mà se tale fosse il sentimento di Pelagio, e Suarez, & ali certamente si ripigliarebbono di Pelagianismo molti [e] Cattolici accreditati Dottori, che hanno apertamente sostenuta l'opinione della Beatitudine naturale ne'Figliuoli morti senza Battesimo. Il che certamente non può dirsi. Anzi tanto appresso il medesimo Bellarmino si rendono sospetti di f Cath. in lib. de Pelagianismo Ambrogio [f] Catarina, [g] Alberto Campense, e Girolamo [b] Savonarola, in quanto essi non solamente dicono Infantes sine baptismo morientes, futuros post Judicium Beatos naturali beatitudine, & in h Savon. into de quodam velut Paradifo terrestri perpetuò, faliciterque victuros; ma di più fogginngono, plenos sapientia, & virtutibus, Deum toto corde diligentes, imo & Angelorum consortio, & revelationibus sapè fruentes. Per le quali ultime parole puòssi in qualche modo avverare il detto del Bellarmino, che i Idem Bellar, lib. quelli trè Autori [i] Proxime accesserint ad errorem Pelagianorum. Se bene K Petrus de Go. un grave Scrittore difende da ogni Censura gli allegati trè [k] Autori. Onary in 1.2. D. Tr. de Noi in due maniere siamo di parere, che possa rispondersi: La prima, che & maig. 38. trait, i Pelagiani promettessero ai Figlinol: morti senza Battesimo assolutamente la vita eterna in quella vera significazione di vita eterna, che da'Cattolici ancora fi professa nel duodecimo articolo della loro Apostolica confessione, & alle allegate parole di S. Agostino si risponde, [l] che [m] In Domo Patrat. 4. aisp. 38. trismei, ch'e l'istesso, che Regnum Dei, mansiones multa sunt, e fra'Beati pag. 8. caprincipio. v'è disparità di gloria, come fra essi vi è disferenza di merito: Sicchè quella quædam æterna besta pita extra Regnum Dei asserita da Pelagio à savor de'Figlinoli, puossi riferire non alla esclusione della gloria, ma alla esclufione solamente di quella altezza di gloria, alla quale il giusto Dio sol'innalza quelli, che con le loro opere sante l'hanno meritata, il qual merito nonpotendo cader ne Figliuoli, contentossi Pelagio di riporli fra Beati, ma congrado di Beatitudine molto inferiore agli Adulti, & alli Santi; e questa risposta pare, che possa confermarsi con un Canone del Concilio [n] Africano concepito nella maniera, che siegue, Si quis dicat, ideo dixisse Dominum, In Domo Patris mei mansiones multa sunt, ut intelligatur, quod in Regno Calorum erit aliquis medius, aut alius, aut alicubi locus, ubi beate pipant Parvuli, qui sine baptismo ex hac vita migrarunt, anathema sit. La feconda e pui propria, che Pelagio abufandosi de termini di Regno de Cieli, e di Vita eterna col parlarne come di due cose diverse, quando nel Vangelo non meno per l'uno, [ o ] che per l'altra [p] ci si addita la gloria fovranaturale de Santi, nieghi a Fanciulli morti senza battesimo la Visione Beatifica, che pensa esprimersi col Regno de'Cieli, e conceda a'medesimi una beatitudine naturale, che chiama col nome di Vita eterna, per la quale non intende gia una beatitudine imperfetta, che sia effetto di una speciale misericordia del Creatore, e che secondo habbiamo accennato, viene parimen-

Capitolo I. INNOCENtimente ammessa da gravi Dottori Cattolici, tra'quali il Suarez, [a] Ma- 2 Suarez 1 2. disp.

f Vide inter Re-Statu Parvu. fett.

3 S Aug.in lib.de

27. Rifpofta di S. Agoftino agli argomentici Pelagio,

nebunt Pueri in suis naturalibus, ac sua erunt sorte contenti; ed altrove, 9 sett 6 n 4. Dico hos pueros habituros cognitionem Christi, eumque tamquam Dominum b Lessus lih. 13.de ac Principem, & Benefactorem suum veneraturos, il Lessio [b] Credibile est persect. dev. n. 145. eorum statum longe feliciorem, ac latiorem fore, quam sit alicujus hominis c Ruitz disp. 40. de mortalis in hac vita, il Ruitz, [ c ] In aternum fruentur aliqua beatitudine Prad fifiet. 6.11.4. naturali, per lasciare altri molti riferiti da essi; quali tutti stimano di haver'imparata opinione così a'Fanciulli propizia da due gran Principi delle d S Th.a.s. de ma. Scuole, S. Tomaso, e Scoto, asserendo quello [d] Pueros non baptizatos in art. 3. ad 4. 6 in ese separatos a Deo, quantum ad conjunctionem, qua est per gloriam, non 2. incorpore ad quantum ad conjunctionem naturalium bonorum, & ideò de Deo gaudebunt 5. naturali cognitione, ac dilectione; e questi quantunque parli con modesta circospezione, e Sine assertione [ e ] Videtur probabile concedere, quod e sous madifi omnium naturaliter cognoscibilium possunt naturaliter cognitionem habere questatus in spice. excellentius, quam aliqui habuerunt prossatuisto, & ita aliqualem beatitudinem naturalem de Deo cognitam in universali poterunt attingere. Intende dunque Pelagio di una beatitudine naturale sì, mà dovuta agl' Infanti pe'l merito ò diciam principii della natura, immune non solo da qualunque miseria del peccato, e dalla stessa inimicizia con Dio, ma anco in consequenza da qualunque penalità, e principalmente dalla privazione de'beni fovranaturali [f]. Ciò dunque supposto per intelligenza dell'argomento centiores Regue-di Pelagio di sopra proposto, S. Agostino per colpirli giusto, prendendo senium disp. de forse la mira più alto del giusto, [g] Firmissimè tene, rispose, & nullatenus 2.10,56.pag.66.pridubites, Parvulos, qui sine Sacramento Baptismi de hoc Saculo transeunt, ma editionis. ignis aterni sempiterno supplicio puniendos, quia etsi propria actionis pecca- fide ad Petrum c. tum nullum habuerunt, originalis tamen peccati damnationem carnali conceptione, & nativitate traxerunt; ed accioche alcun Dotto dubitar non posta, che tal fosse la sentenza di S. Agostino contro i Pelagiani, con il motivo, che l'accennato Libro non sia di S. Agostino, mà di S. Fulgenzio, foggjungefi, che il medefimo S. Padre escludendo affatto ne' Fanciulli non battezzati non solamente ogni beatitudine, mà eziamdio ogni stato medio trà la Beatitudine, e la Pena, predicò al suo Popolo, [ h ] Nullus relietus h Hem serm. 14. oft locus medius, ubi ponere queas infantes: Alii erunt ad dexteram, alii ad devert. Apost c.3. sinistram; non novialiud. Qui inducis medium, recede de medio. Nullum alium locum in Evangelio novimus. Ecce in dextera Regnum Calorum est: Qui ibi non est, in sinistra est. Qui non in dextera, proculdubio in sinistra. Ergo qui non in Regno, procul dubio in ignem aternum: e di nuovo alidem de Origine trove [i] Non baptizatis parvulis nemo promittat inter damnationem, Re- Animalib. I.c.9. gnumq; Calorum, quietis vel felicitatis cujuslibet, atque ubilibet, quasi medium locum; Hoc enim eis Haresis Pelagiana promisit; E benche pugnando medesimamente contro i Pelagiani egli modificalle alquanto l'asserto rigore, hora K S. Aug. in Endicendo [k] Parvulos pand omnium mutissima puntri, hora, [l] Non dico, chir.c.93. parvulos sine Christi baptismo morientes tantà panà plectendos esse, ut eis indemiti. 51. in non nasci potius expediret, hora, [m] Qua qualis, & quanta erit, quamvis a Ibidim. definire non possim, non tam audeo dicere, quod eis, ut nulli essent, quam ut ibi essent, potius expediret; nulladimeno combattendo egli contro loro inclino magiormente nella sentenza, che i Figliuoli mortisenza battesimo n Hos resert E. andassero a penare nell'Inferno, d'nel suoco, d'in altro più mite stato di min. de l'is in suindicus Ano pene, mà che pur sosser pene. Nel quale sentimento [n] oltre à molti San- gustinianis.

400

Secolo V.

a Gav. 10m. 2. in

b Ad Elre, 2.

3.116.6. de amisso ne gratie c. 1.

Differenti opinioni fopra lostito de Fanciulle morti senza battelimp .

ti Padri antichi, par che propenda il Concilio Fiorentino, nel quale tra' 2. sent.q.2. de pece. Moderni sà non poco sondamento il Gavardo [a] per quelle parole, che quivi si registrano nel Decreto del Purgatorio, Illorum Anima, qui in mortali actuali peccato, vel cum solo Originali decedunt, mox in Infernum descendunt, panis tamen disparibus punienda (tralascia però il detto Gavardo diriferir ciò che siegne ) & nihilominus in die Iudicii omnes homines ante Tribunal Christi cum suis corporibus comparebunt reddituri de factis propriis rationem. Il che par che attesti S. Paolo ancora dicendo, [b] Eramus e Cord. Beliar. to. natura Filii ira, e consequentemente Rei anche nel nostro nascere, e sottoposti all'ira vendicatrice di Dio. Il Cardinal Bellarmino [c] annumerando le sentenze de Santi Padri sopra l'accennata controversa materia de Figliuoli morti senza Battesimo, ne riferisce cinque differenti nel tenore, che fiegue.

> Prima sententia eorum suit, qui regnum calorum infantibus non baptizatis promittere audebant, etiamsi non negarent eos in peccato originali conceptos, & natos. Ita sensit quidam Vincentius, quem refellit S. Aug. in lib. 1. de Origine Anima c. 9. & lib. 3. c. 13. In eundem errorem incidit nostro Sacnlo Zupinglius in declar, de Pecc, ad Urbanum Regium, ubi docet, probabile, per Christum universam naturam humanam ita esse restitutam, ut etiam Filii infidelium sine Baptismo decedentes salventur. Id autem non solum probabile, sed etiam certum esse de filiis fidelium: quem errorem, quod attinct ad filios fidelium, sequuntur multi sectariorum, ut Bucerus, Martyr, Calvi-

nus, quos refutavimus in lib. de Baptismo cap. 4.

Altera sententia paulo quidem minus liberalis, sed tamen valde mitis, fuit corum, qui parvulos non baptizatos excludebant à Regno Calorum, & vità beatà Sanctis promissà. Tamen eis dabant vitam aternam, & naturalem beatitudinem sine ulla molestia, aut dolore, extra Regnum Beatorum, & proculà carcere damnatorum, hoc est, in loco medio inter gehennam, & cælum, qualislocus vix potest fingi alius, quam terræ convexum. Ita sensife olim Pelagianos docet S. Augustinus in lib. de Haresibus c. 88. Nam, inquit, etiamsi non baptizarentur, promittunt eis extra regnum quidem Dei.

sed tamen aternam, & beatam quandam vitam suam.

Quod autem per Regnum Dei intelligat August. non solum domum ealostem, sed etiam visionem Dei, & quod Pelagiani non promiserint parvulis non baptizatis vitam aternam supernaturalem, qua consistit in visione Dei, sed solum vitam aternam, sive beatitudinem naturalem, perspicuum est ex lib.5. in Iulia c. 8. ubi Augustino teste, Pelagiani alienabant parvulos non baptizatos à vita Dei, cum alienarent à Regno Dei. Quid est autem vita Dei, nisi pisio Dei? Sed neque ipsum Regnum Calorum in Scripturis aliud significat, nisi fælicitatem aternam, que in Dei visione consistit, juxta illud: [d] Angelieorum in cælis semper vident faciem patrismei, qui in cælis est. [e | Et illud, Scimus, quia cum apparuerit, similes ei erimus, quia videbimus eum sicutiest. Et illud, [f] Hac est autem vita aterna, ut cognoscant to solum Deum verum &c. Itaque Pelagiani non vitam aternam simpliter, sed ut Augustinus loquitur, quandam suam vitam aternam infantibus non baptizatis promittebant.

Ad quem errorem proxime accessise videntur Ambrosius Catharinus in lib. de statu puerorum sine Baptismo decedentium, Albertus in prima controversia, & Hieronymus Savonarola in lib. de Triumpho crucis. Docent enimo

A Marth 15.

e 10. 3.

£ 10. 14.

Infantes fine Baptismo morientes, futuros post judicium beatos naturali beatitudine, & in quodam veluti Paradiso Terrestri perpetuo, feliciterque victuros.

Tertia sententia jam aliquantò severior, docet parvulos sine Baptismo decedentes damnari apud inferos aterna morte; sed tamen sic puniri carentia visionis Dei, que dicitur pana damni, ut nullum patiantur omninò dolorem, neque internum, neque externum, ita docet S. Thomas in quest. 1. de malo, art. 1. 2. & 3. tum ipse, tum alii aliquot Scholastici Doctores in 2. sentent. dift. 33.

Quarta sententia superiore adhuc severior, liberat quidem parvulos ejusmodi à cruciatuignis, & vermis, de quo legimus Marci 9. Vermis eorum non moritur, & ignis non extinguitur; que proprie dicitur pæna sensus: sed non eos liberat ab interno dolore, qui sequitur ex amissa beatitudine sempiterna felicitatis. Ita docet Petrus Lombardus in 2. lib. sent. dist. 33. litt. E, eumque nonnulli alii sequuti sunt, ut referunt S. Thom. S. Bonamentura, Gregorius Ariminensis,

Talii in comment, ejusdem loci.

Quinta sententia severissima, atque extrema, docet parvulos propter originale peccatum utroque pana genere, damni scilicet, & sensus, in gehenna perpetuò cruciari: in hanc sententiam satis apertè propendit Gregorius Arimin. in 2. sent. dist. 3. quast. 3. & Joan. Driedo in 1. lib. de Gratia, & libero arbitrio, trast. 3. cap. 2. Così il Bellarmino. Quindi poi con degna ristessione conchiude, Haretici nostri temporis extremis sententiis maxime delectantur, & ideò parvulos non baptizatos aut in Calo cum Beatis locant, ut diximus de Zuvinglio, & Calvino, aut igni sempiteterno [a] illos addicunt, ut colligitur ex Luthero, & Melanctone. Tra que- a Dehac fontentia ste sentenze, non volendo entrare noi nell'esame della beatitudine natu- vide fusus treet. rale, per non riuscire molto prolissi, havendo per altro già dato sufficiente de flatu par alle faggio di essa a' Lettori, ci pare più probabile la terza, alla quale per lo me- impression no cirende propensi la Sacra Scrittura, in cui leggiamo, Sentite [b] de Domino in bonitate, e che ad imitazione di Dio dobbiamo [c] superexaltare b Sap. 1. la misericordia al giudizio. Oltre à che il medesimo Giesti Christo non c lacob. 2. disse, [d] Nisi quis renatus fuerit ex aqua, & Spiritu Sancto, sarà condan- d Ioann. 3. nato all' Inferno; ma semplicemente, non potest introire in Regnum Dei, quasi accennando ciò, che poi più ampiamente spiegò S. Gregorio Nazianzeno, quando parlando de' Figlinoli morti lenza Battesimo, [e] ingegnosa- e s. Grez. Naz. in mente disse. Existimo, illos neque gloria donandos, neque pæna mulctandos Orat. de Bast. esse, ut qui Baptismi quidem characterem non habeant, sed improbitate quoque non laborent; verum & ipsi damnum potius passi fuerint, quam injuriam fecerint. Autorità così chiara, che il Nicetassio antico Commentatore hebbe à dire, Nazianzeni verbis manifestum ese, quòd hujusmodi Infantes nullis pænis torquebuntur; e col Nazianzeno concorda il Nisseno, [f] Immatura f S.Greg. Nossenu mors Infantum demonstrat neque in doloribus & mæstitia futuros esse in Orat. de infant. eos, 'qui sic vivere desierunt: della qual cosa ne apporta pronta, dotta, e grave ragione l'Angelico S. Tommaso [g] Pana proportionatur cul- g S. Th. in lib. de pa, & ideò peccato actuali mortali, in quo invenitur aversio ab in-maleq. 1, art. 2. commutabili bono, & conversio ad bonum commutabile, debetur & pana damni, scilicet carentia visionis divina, respondens adversioni, & pana sensus respondens conversioni. Sed in peccato originali non est conpersio ad creaturam, sed sola aversio à Deo, vel aliquid aversioni respon-Tomo I.

402

Secolo V. dens, scilicet, destitutio anima à justitia originali, & ideò peccato originali non debetur pana sensus, sed solum pana damni, scilicet carentia visionis

divina. Rursus pæna sensus nunquam debetur habituali dispositioni; non enim aliquis punitur ex hoc, quòd est habilis ad furandum; sed ex hoc, quòd actu furatur. Sed habituali privationi absque omni actu debetur aliquod damnum, puta, quia non habet scientiam litterarum, ex hoc ipso indignus est promotione ad Episcopalem dignitatem. In peccato autem originali invenitur quadam concupiscentia per modum habitualis dispositionis, qua parvulum facit habilem ad concupiscendum, adultum autem actu concupiscentem; & ideò parvulo defuncto cum originali non debetur pæna sensus, sed solum pana damni, quia scilicet non est idoneus ad visionem divinam propter privationem originalis justitia. Così S. Tommaso. Onde secondo quest' Angelica dottrina meritamente su da Pio V., e da Gregorio XIII. a April Franci- condannata la seguente proposizione : [a] Peccatum originis est habituaseum Sylvium in li parvuli voluntate voluntarium, & babitualiter dominatur in parvulo, eò 9.85. art 6. quastic. quod gerit contrarium voluntatis arbitrium, & ex habituali voluntate dominante fit, ut parvulus discedens sine regenerationis Sacramento, quando usum rationis consequutus erit, actualiter Deum odio habeat, Deum blasphemet, & legi Dei repugnet. Nè S. Tommaso esclude i Figliuoli morti senza Battesimo dall'acerbità solamente delle pene del suoco, mà eziandio dall'interno dolore dall'amissione della Gloria, soggiungendo [b]

Comment, in 1. 2. 2. erga finem .

ZO.

b Idemibid. art. 2.

Post mortem in Anima non mutatur dispositio voluntatis, neque in bonum, neque in malum. Unde cum Pueri ante usum rationis non habeant actum inordinatum voluntatis, neque etiam post mortem habebunt. Non est autem absque inordinatione voluntatis, quod aliquis doleat, se non habere, quod nunquam potuit adipisci; sicut inordinatum esset, si aliquis rusticus doleat de hoc, quod non effet Regnum adeptus. Quia ergo pueri post mortem sciunt, se nunquam potuise illam gloriam Cælestem adipisci, ex ejus carentia non dolebunt. Anima ergo puerorum naturali quidem cognitione non carent, qualis debetur anima separata secundum suam naturam; sed carent supernaturali cognitione, qua hic in nobis per fidem plantatur, eò quod nec hic fidem habuerunt in actu, nec Sacramentum Fidei susceperunt. Pertinet autem ad naturalem cognitionem, quòd anima sciat, se propter beatitudinem creatam, & quod beatitudo consistat in adeptione perfecti b oni; sed quod illud bonum perfectum, ad quod homo factus est, sit illa gloria, quam Sancti possident, est supra cognitionem naturalem, juxta illud Apostoli, [c] Nec oculus vidit, nec auris audivit, nec in cor hominis ascendit, qua prapara-

vit Deus deligentibus se; nobis autem revelavit Deus per Spiritum suum, qua revelatio ad fidem pertinet: & propter hoc, quia anima parvulorum se privari tali bono non cognoscunt, ideò non dolent; sed hoc, quod per naturam habent, absque dolore possident. Et altrove: [d] Acerbitas pana sensibilis delectationi

culpa respondet, [e] Quantum in deliciis suit, tantum date illi tormentum, &

luctum; sed in peccato originali non est aliqua delectatio, sicut nec operatio; delectatio enim operationem consequitur, ut ex decimo Ethicorum patet: ergo peccato originali non debetur pæna sensibilis; e quindi soggiunge: Pana debet elje proportionata culpa, ut dicitur Isaia 27. Defectus autem, qui per originem traducitur, rationem culpa habens, non est per subtractionem, velcorruptionem alicujus boni, quod naturam bumanam consequitur ex principiis suis; sed per subtractionem, vel corruptionem alicujus, quod natura superad-

ditum

c 1.ad Corinth. 2.

d Idemin 1. fent. di,t. 33.98. 1. € Apoc. 18.

INNOCEN-ZO.

ditum erat; nec ista culpa ad hunc hominem pertinet, nisi secundum, quòd talem naturam habet, & ideò nulla alia pana bi debetur, nisi privatio illius finis, ad quem donum subtractum ordinabat, hoc est autem divina visio; & ideò carentia bujus visionis est propria, & sola pæna originalis peccati post mortem; unde sicut culpa non fuit per operationem ejus, ita nec pana per passionem ipsiusesse debet. In aliis autem perfectionibus, & bonitaribus, que naturam consequentur ex suis principiis, nullum detrimentum substinebunt pro peccato originali damnati. Edi nuovo, [a] Recta ratio non pati- 2 D.Th.l,1,dematur, ut aliquis perturbetur de eo, quod in ipso non fuit, ut vitaretur; propter quod Seneca probat, quòd perturbatio in Sapientem non cadit: sed in Pueris estrecta ratio, nullo actuali peccato obliquata; ergo non turbabuntur de hoc, quòd talem pænam sustinent, quam vitare nullo modo potuerunt. E replica: Sciendum, quòd ex boc, quòd caret aliquis eo, quod suam proportionem excedit, non affligitur, si sit rectæ rationis: sicut nullus sapiens affligitur, quod non potest volare sicut avis, vel quia non est Rex, vel Imperator, cum sibi non sit debitum; affligeretur autem, si privaretur eo, quod ad habendum aliquo modo aptitudinem habuit. Dico ergo, quòd omnis homo usum liberi arbitrii habens, proportionatus est ad vitam aternam consequendam, quia potest se ad gratiam praparare, per quam vitam aternam merchatur; & ideò si ab hoc deficiant, maximus dolor erit eis, quia amittunt illud, quod fuum este possibile fuit: Pueri autem nunquam fuerunt proportionati ad boc, quod vitam aternam haberent, quia nec eis debebatur ex principiis natura, cum omnem facultatem natura excedat, nec actus proprios habere potuerunt, quibus tanzum bonum consequerentur; & ideò nibilomninò dolebunt de carentia visionis divina, imò magis gaudebunt de hoc, quòd participabunt multum de divina bonitate, & perfectionibus naturalibus; & altrove, [b] Quamvis b Idem ad 5. Puers non baptizati, sint separati à Deo quantum adillam conjunctionem, que est per gloriam; non tamen ab eo penitus sunt separati; imò illi conjunguntur per participationem naturalium bonorum, & ita etiam de ipso gaudere poterunt naturali cognitione & dilectione. Così l'Angelico. S. Agostino però sopra questo punto tante volte mutò parere, quante volte il Cacciator mutalnogo, ò per più pienamente, ò per più sicuramente colpir la preda. Non è dubio, ch'esso, secondo che habbiamo veduto ne' luoghi riferiti di sopra, trasportato dal servor della pugna contro i Pelagiani, con rigorosa sentenza asserì Figlinoli d'ira li Figlinoli non battezzati, in modo che fossero conseguentemente condannati al fuoco eterno dell'Inferno; main altro luogo pugnando contro i Manichei, che negando il libero arbitrio adducevano il quesito, [c] Qualis in suturo judicio locus parpulo deputabitur, c S. Ang. de! ber. cui nec inter justos locus est, quia mbil recte fecit, nec intermalos, quoniam non peccavit? il Santo Padre rispose, Superflue quæri de meritis ejus, qui nibil meruit. Non enim timendum est, ne non potuerit ese sententia media inter pramium, & supplicium, cum sit vita media inter peccatum, & rectè factum. Anzinel medetimo libro egli paísò più oltre, e disse, [d] Deum b 16id. 1. 2. e. 23. in aterna vita, inque secreto Judiciorum suorum aliquid bone compensationis parvulis reservare, quoniam quamquam nihil boni fecerint, tamen nec peccaperint aliquid: qualsentenza su poi da esso medesimo ritrattata [e] non co- e Idem in epis. 28. me erronea, ò faisa, maut minus firmam, validamque, riferendo nel me- ad Hier. desimo luogo il parere di alcuni, i quali dicevano, [f] Totam panam par- f 1bid. vulorum sine Baptismo morientium non in anima statui, quam concedebant ad

404

Secolo V.

ZO. a S. August. inretratt. 1, 1.

cap. 4.

pecc. origin, art. 5.

videndum Deum admitti, sed in corpore, quod negabant resurrecturum. Qual'asserzione [a] non gradi al Santo per la sola novità del suo concetto. In somma egli, come si disse, variò nelle sue opinioni; e nell'allegato Libro contro Giuliano, e nell'allegata Lettera à S. Girolamo liberamente confelsò, Cum ad panas ventum est parvulorum, magnis mihi crede angustiis arctor, nec quicquid respondendum penitus invenio; e, Quamvis desiderem, rogem, votis ardentibus exoptem, & expetam, ut per te mihi Dominus hujus rei auferat ignorantiam; tamen si minime meruero, patientiam mihi petam à Domino Deo nostro. Nulladimeno assolutamente può dirsi, che il Santo alquanto più inclinasse alla sentenza della mezzanità trà il premio, e la pena, della quale ancorche dubitativamente ragioni nel citato libro De libero arb Bellar, lib. 6. de bitrio, non trovasi però giammai (ed è osservazione [b] del Bellarmino) che amissione gratia egli l'habbia espressamente ritrattata, benche altrove molto accuratamente ponderi que'Libri, ov'egli la espone, e nella citata lettera à S. Girolamo molto à lungo discorra de' Figlinoli morti senza Battesimo. e Card. de Noris in Ciò che in contrario [c] si pretenda, cioè ch' egli l'habbia corretta, ò al-Vind. Ang. c. 3. 5: meno spiegata nella detta lettera à S. Girolamo con dire: Non tamen de damin 1.2. sent. 9.2. de natione eorum parpulorum, qui sine Baptismo ex hac vita emigrant, tunc pecc. origin. art. 5. aliquid dicendum putavi, quia non quod nunc agitur, agebatur: come più d S. Aug. in lib. de chiaramente altrove [d] con le seguenti parole: Nemo, ut opinor, esset dono persever. cap. tam injurius, atque invidus, qui me proficere prohiberet, atque in hac dubitatione remanendum mihi eße judicaret. Cum verò rectins possit intelligi, non me propterea de hac re dubitase, quia contra quos mea dirigebatur intentio, sic mihi visi sunt refellendi, ut sive pana esset peccati originalis in parvulis, quod veritas habet; sive non esset, quod nonnulli errantes opinantur; nullo tamen modo, quam Manichæorum error inducit, duarum naturarum, boni scilicet, & mali, permissio crederetur. Absit, ut causam parvulorum sic relinguamus incertam, utrum in Christo regenerati si moriantur parvuli, transeant in aternam salutem, non regenerati autem transeant in mortem secundam. Apparendo non oscuratamente da queste ultime parole, che il Santo nega solo di haver dubitato, che i Fanciulli defunti colla originaria colpa transeant in mortem secundam, qual'è la privazione perpetua della Visione beatifica, essendo ciò certo ugualmente di quel che sia, che regenerati si moriantur parvuli, transeant in aternam salutem. Ma non già nega egli di haver dubitato circa la qualità della pena di fenso, motivando di non parergli ripugnante, che si come si ammette vita media inter peccatum, & rette factum, così parimente si possa dare sententia media inter pramium, & supplicium. Non lasciamo per questo di aggiungere, che tanto S. Agostino, quanto altri Santi Padri, quando asfermano, che li Figlinoli morti senza Battesimo saranno condannati alle pene dell' Inferno, debbansi intendere con quell'ampliazione di concetto riferita, & infinuata da S. Tommae S.Th. in 2. dift. so, chescrisse: [e] Quod nomentormenti, ignis, supplicii, gehenna, cruciatus, vel si quid simile in dictis Augustini, vel in aliorum Sanctorum inveniatur, est large accipiendum pro pana, ita ut ponatur species pro genere. Ideò autem Sancti tali modo loquend: usi sunt, ut detestabilem redderent crrorem Pelagianorum, qui asserebant in parvulis nullum peccatum esse, nec iis panam aliquam deberi. Spiegazione non aliena dalla formola di parlare della Sacra Scrtttura, nella quale [f] leggiamo: Transivimus per ignem, & aquam, g Vide Arg. 9.6 in cioè per varie sorti di pene, & eduxisti nos in refrigerium; [g] e con S. Tom-

malo

33. q.2. art. 1. & 5. de malo art. 2. ad 1. & vide D. Bonav. in 2. dift. 33. art. I.

£ Pf. 65. 12. lofus .

maso s'accorda S. Bonaventura seguitato da Scoto, [a] Ad primum argumentum respondet D. Bonaventura dicens, quòd Augustinus excessive loqui- 5. Adprimam. tur de illis pænis, sicut frequenter faciunt Sancti, quia aliqui dixerunt, eos nullam habere culpam, & ita nullam pænam, quia secundum Philosophum sicut in moribus via deveniendi ad medium est aliqualiter procedere ultra medium versus extremum, ita frequenter Sancti extinguendo contra se hæreses pullulantes, excessive locuti sunt, volentes declinare ad aliud extremum; & ita multum ponderandum est, contra quos Hereticos Sancti loquuti sunt, sicut Augustinus contra Arium videtur quasi declinare ad Sabellium, & è converso, similiter videtur contra Pelagium declinare ad Arium, & e converso. Così il Dottor Sottile, che nel S. seguente pur' aggiunge un' altra risposta del tenore, che siegue, Aliter posset dici, quòd aterni ignis supplicio in sensu divisionis, idest inillo supplicio, quod est in aterno igne, sunt cremandi, idest sunt puniendi pana damni, & non pana sensus aterni. Nè osta, che l'Evangelio non ammette altro luogo nell'ultima giudicatura del Mondo, che ò il destroper i Beati, ò il sinistro per i Dannati', dovendosi questo passo intendere sol degli adulti, e non già de'Fanciulli, a' quali con si adattano gli encomi dell' Esurivi, [b] & dedistis mili mandu- b Matth.29. care, con ciò, che siegue; ne i rimproveri dell' Esurivi, & non dedistis mihi manducare: sitivi, & non dedistis mihi potum: hospes eram, & non collegistis me : nudus, & non cooperuistis me : infirmus, & in carcere, & non visitastis me. Mentre i Fanciulli defunti col peccato originale avanti il Battesimo, e conseguentemente morti in età non capace di dar da bere agli affetati, da mangiare agli affamati, da vestire gl'ignudi, e da visitare gl'infermi, e i carcerati, non possono essere ripigliati ò di un bene trascurato, ò di un male commesso, ch' eglino non potevano nè pur conoscere, non che operare. Onde ingegnosamente Soto [c] chiamo que'tali, che c Lib.1.denatura, afferiscono condannati all' Inferno li Fanciulli morti senza Battesimo, Parvulorum tortores. [d] Quis enim audivit unquam, dice à questo proposito d Emin.Sfondr. in l' Eminentissimo Sfondrato, propter originalem culpam reprehensum aliquem S.1. n. ult. post me. ab Ecclesia, aut Patribus esse? soggiungendo: Si ergo propter culpam ori- dium. ginalem, quam vitare non potuit, nemo potest vituperari, quanto minus torqueri? Plane longe atrocius flamma dolent, prasertim diuturna, quam verba. Quis ergo tam absurde sentiat, ut dicat, posse torqueri parvulos, qui non possunt reprehendi? posse puniri flammis, qui non possunt verbis? Ex quibus omnibus facile intelligas, magnum parvulorum, & adultorum discrimen esse. Si enim Deus parvulos ad gloriam non elegit, non ideò sequitur, eos damnari: at id sequitur in adultis, in quibus, rem ipsam si consideres, unum, idemque est, non cligi, quòd damnari, cum medium non detur. Compariranno nulladimeno gli uni, e gli altri nel finale Giudizio, mà ò per vedere la Maesta gloriosa del Giudice, secondo che parla l'Angelico, [e] Pueri e S. Th. in 4. dist. ante perfectam atatem decedentes in Judicio comparebunt, non ut judicentur, 47.9.1. at 3. sed ut videant gloriam Judicis; ò se pur per esser giudicati, non già con l'allegata sentenza, mà con quella proporzionata allo stato, enatura di essi. Excipient, dice il Lessio [f] pueri in die Judicii sententiam Judicis, f Lib.3. depersett. sed benignam.

La stessa ragione ci apre la strada all'intelligenza del Concilio di Fiorenza, e con maggior efficacia, per dirsi in esso espressamente, che tutti li guidicandi comparebunt reddituri de factis propriis rationem, essendo pur

Tomo I.

INNCCEN-20.

406

Secolo V.

troppo chiaro, che il peccato originale, ò non si può rigorosamente dir

a Idem 1,2, qu.81. fatto proprio, per non esser personale, nè volontario [a] poluntate ipsius, art. I. in corpore.

b S.Th.q.5.de male art, 1, ad 11.

come parla S. Tomaso, sed voluntate primi Parentis, qui movet motione generationis omnes, qui ex ejus origine derivantur; ò se vorrà dirsi proprio nel senso, in cui parla lo stesso b Santo, Puer laboravit vitio alieno quantum ad causam, quia peccatum ab alio traxit; laboravit tamen vitio proprio in quantum à primo Parente culpam contraxit, & ideò dignus est misericor-

dia diminuente, non tamen totaliter relaxante; non già però proprio, in maniera che di esso se ne debba render conto nel finale Giudizio, come de' peccati personali, a' quali le allegate parole Comparebunt reddituri de factis propriis rationem unicamente si adattano. Per lo che le altre antecedenti

non possono applicarsi, che à soli adulti, a' quali adequatamente convengono le susseguenti. Che se si replica, che questi non muojono cum folo originali peccato, per il motivo, che lo stesso S. Tomaso ne adduce,

c Idem 9.24 deV - Non est possibile, [c] quòd aliquis adultus sit in solo Originali absque Gratia, ses c. 159.

lib. 3. contra Gen. aliter si contingeret eum sic mori, erit medius inter Beatos, Geos, qui pana sensibili moriuntur, cosa del tutto repugnante à gli adulti; rispondesi, che il Concilio per la particola solo non esclude qualsissa peccato attuale, mà quello che ò commettesi doppo il Battesimo, ò che non è essenzialmente connesso collo stesso Originale peccato, mà da esso del tutto disparato; per darci à conoscere, che gli adultisono destinati all'Inferno, ancorche

muojano col solo Originale, dal quale per propria colpa, e negligenza trascurarono di mondarsi col Sacro Lavacro. Che se poi assolutamente voglia pretendersi, che il Concilio parli de' Fanciulli morti pria di essere spiri-

tualmente rigenerati, pur diciamo, che sotto nome d' Inferno in quelle parole Mox in Infernum descendunt, non vien unicamente compreso il luogo, ove sono racchiusi li Condannati à perpetuamente bruciare, mà anco il Limbo, ove sono destinati i Fanciulli; siccome Inferno pur nominavasi

quello, ove dimoravano i Santi Padri prima della Passione di Christo: onde à questo proposito è nota la distinzione, e diversità degl' Inferni considerata da S. Tomaso, quando disse, Quadruplex est Infernus, [d] Damnatorum unus, in quo sunt tenebra, & quantum ad caren-

22.9.20 art.1. goa- tiam Divinæ Visionis, & quantum ad carentiam gratiæ, & est ibipæna sensibilis, & hic infernus est locus damnatorum: alius est infernus supraissum, in quo sunt tenebra, & propter carentiam Divina Visionis, & propter caren-

tiam gratia, sed non est ibi pana sensibilis, & dicitur Limbus puerorum: alius supra hunc est, in quo sunt tenebra, quantum ad carentiam Divina Visionis, sed non quantum ad carentiam Gratia, sed est ibi pana sensus, & di-

citur Purgatorium: alius magis suprà est, in quo sunt tenebræ quantum ad carentiam Dipina Visionis, sed non quantum ad carentiam gratia, neque est ibi pana sensibilis, & hic est Infernus SS. PP. E però lo stesso Sacro Con

cilio doppo espressa la condanna all'Inferno di quei, che muojono in peccato ò Attuale, ò Originale; soggiunse, Panis tamen disparibus punienda, quale e Innoc. III. quem disparità non è altra, che l'insinuataci dal Pontesice Innocenzo III. [e]

resurs de Baprismo. Pona Originalis peccati est carentia Visionis Dei, actualis verò pona peccati est gebenna perpetuus cruciatus; il di cui legitimo senso non può essere, se non che all' originaria colpa sia dovuta la sola privazione della Visione Divivina, là dove all' attuale, colla detta privazione và parimente congiunto il

tormento del fuoco, restando così avverato intieramente il detto di S. Bernardo,

d S. Th. in a, dift fiune. I.

ZO. 2 S. Born. fer. 3-te

nardo, [a] Tolle propriam voluntatem, & non erit Infernus: nihil ardebit in

Inferno præter propriam voluntatem.

Questo basti haver detto in una questione tanto celebre, che per esaminarsi pienamente richiederebbe un' intiero trattato. Nulladimeno avvertesi. che siccome la nostra fentenza, che historicamente, e non contenziosamente esponiamo, come più mite, ed alla Divina Misericordia à nostro credere più proporzionata, può servire bene spesso di qualche consolazione, e refrigerio alle Anime timorate di quei Parenti, che dolenti si mostrano della morte de'lor fanciullinon per anco rigenerati col fanto Battesimo, senza che però essi vi habbiano havuta veruna sorte di colpa; così alle volte è bene d'inculcare la sentenza contraria, per sar concepire à cert'uni horrore, ed abborrimento alla deplorabile trascuragine, nella quale si lasciano ciecamente precipitare, in non procedere in tempo opportuno al rimedio necessario a loro parti dell' eterna falute, Et ne, come parla un moderno, e dotto Autore, aliam [b] prædicando, desidiæ occasio detur Parentibus, & dum misericordiæ in- b Florentius de nituntur, reperiant judicium. Neque hic ullatenus proderit probabilitas, si non moral. & specul.

adsit & veritas.

Maper tornare al filo del nostro discorso, d'onde cipartimmo, col fondamento di queste massime come con arme potentissime li due Campioni d'Inferno Pelagio, e Celestio elessero per loro habitazione due Isole, onde Pelagio, e di Cee commodamente, quasi da due baluardi, potessero batter la Chiesa, cioè Pelagio Rhodi, e Celestio Sicilia, per abbatter quindi il primo la Christianità d'Oriente, e quinci il secondo quella d'Occidente. Cominciaron prima à disseminar gli errori con le disputazioni scholastiche; ma queste come non da tutti intese, eperciò non frequentate dalla moltitudine, che è il principale istrumento di tutte le rivoluzioni, eglino ricorsero all'arte popolare, cioè alla Predica, facendone molte per ogni contrada, ed infieme per tutto il Mondo colla lingua delle scritture, che ampiamente divulgarono. Allo strepito di quest' improvise Heresie risentironsi subito tutti gli Ecclesiastici dell'Africa, Asia, & Europa, e tutti unitamente investirono l'Inimico con gli Scritti, con le decisioni, con i Concilii, e con horribili Anathemi, che con i Vescovi del Christianesimo formidabilmeute fulminò il primo Vescovo di Roma. Per dar' ordine dunque alla narrazione delle cose proposte, convien sapere, che Celestio, pervertiti prima co' suoi maligni insegnamenti molti Popoli thagine. della Sicilia, erasi in Africa portato, per insettare quella parte del Mondo dalla Città principale, che in lei signoreggiava, di Carthagine, procedendo sempre con l'antico malizioso costume di propor l'Heresia per modo di discorso, e di questione, acciò tanto più altamente ella penetrasse ne'cuori degli uditori, quanto più egli dissinteressatamente loro la rappresentava. Mà trovò colà, chì smascherò la finzione, e chì lo costrinse à dichiararsi, non sol partitante di nuova Setta, mà Confalonière, e Capo. E questi surono Aurelio Primate, e Paolino Diacono di quella Chiefa, che tolto di mezzo ogni futterfugio alla menzogna, giudizialmente lo riconvennero, efiggendo gli fi fanno da pronta, e precisarisposta di ciò, ch' egli sentisse sopra la proposta materia della gratia Divina, e dell'arbitrio humano. Gli atti di questo primo giudizio, che vengono riferiti [c] da S. Agostino, si ristrinsero in due principali accuse, cioè che Celestio dicesse, Quòd peccatum Adaipsi soli obfuerit, & orig.1.2.6.2. nongeneri humano, e, Quòd Infantes, qui nascuntur, in eostatu sint, in quo fuit Adam ante transgressionem. Alla prima rispose l'Heretico [d] De tra- a Idemibid.

traft.2 c.41. fett.5.

Predicazione di

Celestio in Car.

C c

duce peccati me dubium esse, ita tamen, ut cui donavit Deus gratiam peritia. consentiam; quia diversa ab eis audivi, qui utique in Ecclesia Catholica constituti sunt Presbyteri; richiesto da Aurelio, chi fossero cotesti Sacerdoti, che tali cose insegnavano? allegò il malvaggio un gran Dottor' heretico Origenista, cioè Rustino, Sanctus Presbyter Russinus, Roma qui mansit cum Sancto Pammachio. Ego autem audivi illum dicentem, quòd tradux peccati non sit. Mà al secondo quesito si contorse il serpe, e quanto più stretto ritrovossi, tantopiù come tirandosi dall'impegno, per non negar' affatto tutto l'assunto della proposizione, concedè un'equipollente, confessando, Infantes egere Baptismo, ac debere baptizari; mà con l'aggiunta di queste Condannato dal parole, che portavano, come lo scorpione, il veleno nella coda, licet qua-Vescovo di Car- stionis res sit ista, non haresis. Per tal confessione sir allora Celestio dichiarato apertamente Heretico, e condannato da Aurelio, e da tutta la Chiesa di Carthagine, che conseverissima censura anathematizzò lui, e tacitamente con lui ancor Ruffino, che era stato citato da Celestio per primo Autore di quel dogma. Ricorse alloral' Heretico al solito risugio de' condannati, cioè all'appellazione da un Tribunale all' altro, interponendo Appella al Pon- protesta di voler dire sue ragioni avanti il Papa; se ben tardi ne attese le promesse, non volendo altrimente presentarsi avanti Innocenzo, ch' ei riconosceva contradittore della sua dottrina; e perciò prolungonne l'esecua Vedi il Pontif. di zione con [a] avvenimenti dalui prima sperati savorevoli, mà che poi sortirono molto contrarii esfetti al suo intento.

tefice Romano.

thagine.

Zosimo.

b S. Hier. epi, 3.

c S.Innoc.epist.11. d S. Hier. epift. 8. e S. Aug.epift.179. £ 106 2.

La feguita condanna, ch' eccitò tutt' i buoni alla guerra, irritò tal-Peligio, e sue mentel' animo esacerbato di Pelagio, che in avvenire egli la se da Heretico blicar P Heresie, dichiarato, mostrando publicamente anche nel volto quel male, che molto tempo prima si era impossessato del cuore. E la sua prima impresa su la tanto desiderata da tutti gli Heresiarchi, di divulgar per Roma la sua Heresia, e ciò con un' occasione molto opportuna, che gli si offerse. Ritrovavasi profuga in Carthagine con la Madre, e Nonna la Nobile Vergine Demetriade dell'antica Famiglia degli Anicii Romani, rifugiata da Roma in Africa per la desolazione, e sacco seguito de' Gothi. Hor la casta Donzella nel giorno stesso prefisso da' Parenti al suo Sponsalizio, destinato à più degna impresa il pensiere, mutò stato, & habito, e resasi Monaca [b] omnem corporis cultum, & habitum sacularem, dice S. Girolamo, quasi propositi sui impedimentum projecit: pretiosa monilia, & graves censibus uniones, ardentesque gemma redduntur scriniis, vili tunica induitur, viliori tegitur pallio. Alla fama di cotal' Heroica risoluzione applaudi da ogni sua parte il Christianesimo, e [c]S. Innocenzo dall'Europa, S. Girolamo [d] dall' Asia, eS. Agostino [e] dall' Africa spedirono à lei sincere congratulazioni, & encomii. Frà il [f] concorso di questi figliuoli di Dio volle al suo solito comparir' ancora Satanasso, e Pelagio scrisse anch' egli alla nuova Sposa di Christo, laudandone l'assunto, & animandola al proseguimento. Mà con quali arti in un fatto pio egli si dimostrasse sacrilego, & empio, e con quanta maligna sottigliezza tentasse d'insinuar nel cuore della nobile Romana la sua dannata Heresia, per farla quindi da lei, come da famiglia cospicua di Parentado, & accreditata di fede, sparger per tutte le rimanenti case di Roma, recamaraviglia insieme, & horrore à chi vorrà considerare, che gli Heretici per non mostrarsi tal' ora horribilmente nemici, s' armano d'una sola fillaba, per abbattere ogni più valido fondamentale Articolo della Reli-

Zelo, e scritti di

Religione Cattolica. Scrissele dunque, etale è uno scorcio di sua lettera, che sol di lei tanta ne tramandò à noi nelle sue epistole S. Agostino, [a] Spiritales divitias nullus tibi, prater te, conferre poterit. In his ergo a Apud S. Aug. jure laudanda, in his merito cateris praferenda es, qua nisi ex te, & in te ese non possunt. Publicò Demetriade questa Lettera, e non così tosto hebbela publicata, che li sopracennati trè Santi Innocenzo, Agostino, e s. Agostino con-Girolamo trasmessero à lei antidoto proporzionato al veleno. [b] Cer-tro Pelagio. nis nempe, esclamò S. Agostino, quanta in his verbis sit cavenda pernicies? Nam utique quod dictum est, Non possunt esse ista bona, nisi in te; optime, & verissime dictumest: iste plane cibusest. Quod verò ait, Nonnisi ex te, hoc omninò virus est. E non contento il Santo di questo semplice avvertimento, nel Libro, che contro Pelagio scrisse de Gratia Christi, sà [c] spessa chem de gratmenzione di questa sacrilega lettera, riprovandone gli errori, e rinfacciandone all'Autore la malizia. Et il Pontefice da Roma, fradicando dal cuore
di Demetriade ogni qualunque germoglio di salsa dottrina, che mai nascer di Demetriade ogni qualunque germoglio di falsa dottrina, che mai nascer fosse potuta dal seme infetto di Pelagio, [d] Summa virtutis est, scrissele, dS. Innoc. epist. 1. vicisse gloriam carnis, & magna est Christi Gratia nobilitatem moribus superasse; eS.Girolamo tutt'asfannato per la pretesa perversione di così santa Vergine, le ripette [e] & inculca, che stia ella salda nella Fede d'Innocen- e S. Hier. epist. 8. zo Pontefice Romano successor di Anastasio, e che tengalungi da se ogni E di S. Girolano. nuova pellegrina dottrina degli Origenisti, e Pelagiani, che conproposizioni inette di dubii curiosi pretendono d'inventariare, e scrutinare gli alti, e secreti Decreti della Ginstizia di Dio, Illud te, dice il Santo, pio charitatis affectu præmonendam puto, ut Sancti Innocentii, qui Apostolicæ Cathedra, & Anastasii successor, & filius est, teneas sidem, nec peregrinam (quamvistibi prudens, callidaque videaris ) doctrinam recipias. Solent cnim bujuscemodi, cioègli Origenisti, & i Pelagiani, per angulos mussitare, & quasi justitiam Dei quærere, Cur illa anima in illa est nata Provincia? quid causæ extitit, ut alii de Christianis nascantur Parentibus; alii inter feras, & savissimas nationes, ubi nulla Deinotitia est? Ai quali profondi dubii diede S. Agostino pronta, nobile, e misteriosa risposta, [f] quando interrogato fs. Ag. in 116 de degl'imperscrutabili giudizii di Dio nelli differenti effetti della Grazia, Spirit. O lutera Cur illi ita suadeatur, ut persuadeatur; alteri autem nonita? rispose, Duo sola occurrunt, que respondere mihi placet; O altitudo divitiarum Sapientie, & Scientia Dei: quam incomprehensbilia sunt judicia ejus, & investigabiles viæ ejus! & nunquid est iniquitas apud Deum? Cui responsio ista displicet, quarat Doctores; sed caveat, ne inveniat Prasumptores. Soggungendo il medesimo Santo in simil proposito, ma in altro luogo, [g] Demus g S. Aug. epis.; Deum aliquid pose, quod nos fateamur investigare non pose. Essendo dun- ad Volusianum. que à Pelagio caduto à vuoto il primo tentativo, intraprese il secondo, pur per via di lettere, che sogliono estere molto più familiari agli Heretici, che li discorsi. S.Girolamo ne riferisce una scritta ad una Vedova, e riferendola, mirabilmente bene ne scuopre la malignità, c ne convince l'errore. [b] Eidem adulans Vidua, dic'egli rimproverando l'Heretico, non erubesce-ris dicere, Pietatem, qua nusquam reperitur in terris, & Veritatem, qua contr. Pelag. ubique peregrina est, in illa potissimum commorari; e soggiunge, Docere est hoc, an occidere? levare de terra, an pracipitare de Calo? Id mulicrcula tribuere, quod Angelinon audeant usurpare? Si autem Pietas, Veritas, atque Justitia non inveniuntur interris, nisi in una Muliere, ubi erunt Justi tui,

410

Secolo V.

ZO. Libri di Pelagio.

aS. Hier. in prafat. lib. 3. in Hieren.
E di S. Girolamo,
e di S. Agostino
contro di lui.

Concilio di Diospoli contro Pee S. Asg. cost. Iul. Pel.lib. 1. 6.5.

Concilio . d April Bar. en. 415.0. 23.

e 1.ad Cor.13.

& s. ad Timeth, 6.

quos absque peccato interrisesse jactabas? Così S. Girolamo contro Pelagio. Con queste publiche dichiarazioni liberatosi Pelagio da ogni ritegno di finzione divulgò quattro Libri sopra la libertà dell'arbitrio, tutti così ripieni di errori, che il minore, per così dire, era quello di Heresia. Surse allora l'invito S. Girolamo, e giudicando l'Heresiarca instar [a] Cerberi, spirituali percutiendus clava, ut aterno cum suo Magistro Plutone silentio conticescat, isuoi dottissimi Volumi scrisse contro lui; ed il prosondissimo S. Agostino per lo spazio di dieci anni si affaticò sempre nel medesimo proposito con inb 8 ang. opif. 95. defessa applicazione, e lavorio di lunghissimi Trattati, l'un de'quali, cioè quello de Natura, & Gratia [b] mandò in testificazione di sua fede à Papa Innocenzo per Timasio, e Giacomo, due una volta Discepoli di Pelagio, ch'ei haveva ridotti al vero senso Cattolico, & altri, cioè quelli de Gratia Christi, e de Peccato Originali, trasmesse à Gierusalemme, dove Pelagio erasi portato, e d'onde come da Città di concorfo egli commodamente spargeva la fiia dottrina pe'l Mondo. Mà i Vefcovi della Paleftina tralafciate le difpute da Competitore, servironsi dell'autorità del comando, per abbatter, come con arme più efficace, e pronta, l'ostinazion dell'Heretico, e dissamarlo. Si adunarono in Sinodo nel numero di quattordici nella Città di Diospoli, dettà Lidda, che siì l'antica Rhama, e [c] presiedè al Congresso Eulogio Metropolitano, e Vescovo di Cesarea. Pelagio, che, come reo, vi su citato, ricevè baldanzosamente l'intimazione, comparendovi tutto gravido de'soliti raggiri, e tutto risoluto, e disposto ad ingannar que Padri, per ingannar con loro tutto il Christianesimo. Nè cadde in vano il suo disegno; conciosiacosache riconvenuto di que'dodici Capi di Heresia, che noi disopra habbiamo accennati, gli fù minacciata la fentenza, affinche egli ò li condannasse, ò altrimente rimanesse condannato. Alla proposta nulla penò Pelagio ad acconsentire, anzi per issuggir la censura personale, riprovando come non sue quelle proposizioni, tutte le abjurò, mostrando altrettanta dissinvoltura in rigettarle al di fuori, quanta pertinacia covava al di dentro nell'impegno di Abjura fatta da sostenerle. El'abjura à Capo à Capo su la seguente, e ciascun punto corri-Pelagio in quel sponde all'Heresia opposta da noi di sopra riferita. Consessò adunque [d] Primò, Quòd Adam, nisi peccasset, non fuiset moriturus.

Secundò, Quòd peccatum ejus nonipsum solum laserit, sed genus humanum. Tertio, Quod infantes nuper nati non sint in illo statu, in quo Adam suit ante pravaricationem.

Quartò, Ut adipsos etiam pertineat, quod breviter ait Apostolus, [e] Per unum hominem mors, & per hominem resurrectio mortuorum: & sicut in Adamo omnes moriuntur, ita & in Christo omnes vivisicabuntur.

Quintò, Quòd infantes non baptizati, non solùm Regnum Cælorum, verùm

etiam vitam æternam habere non possint.

Sextò, Ut confiteatur, divites baptizatos, etiam si divitiis suis non careant, & sint tales, quales ad Timotheum describit Apostolus dicens, [f] Pracipe divitibus hujus Mundi non superbe sapere, neque sperare in incerto divitiarum suarum, sed in Deovivo, qui prastat nobis omnia abundanter ad fruendum, divites sint in operibus bonis, facile tribuant, communicent, thefaurizent sibi fundameatum bonum in futurum, ut apprehendant vitam aternam: non eos à Regno Dei posse privari.

Septimo, Ut fateatur, gratiam Dei, & adjutorium etiam ad singulos actus

dari, eamque non dari secundum merita nostra.

Octa-

Octavo, Ut re vera sit gratia, idest gratis data per ejus misericordiam, qui dixit, Misereor cujus misertus ero, & misericordiam prastabo cui misertus

a Ad Rem.g.

INNOCEN-ZO.

Nono, Ut fateatur, filios Deivocari posse illos, qui quotidie dicunt, [b] b March. 6. Dimitte nobis peccatanostra: quodutique non veraciter dicerent, si essent omninò absque peccato.

Decimo, Ut fateatur, ese liberum arbitrium, etiam si divino indigeat ad-

jutorio.

Undecimò, Ut fateatur, quando contra tentationes, concupiscentiasque illicitas dimicamus, non ex propria voluntate, sed ex adjutorio Dei provenire victoriam: non enim aliter verum eft, quod Apostolus ait, [c] Non volentis, c Ad Rom.9.

non currentis, sed miserentis est Dei.

Duodecimò, Ut fateatur, secundum gratiam, & misericordiam Dei veniam petentibus dari, non secundum merita eorum: quemadmodum etiam ipsam panitentiam donum Dei dixit Apostolus, ubi ait, [d] Ne forte det illis d 2. ad Timoth. 2.
Ricevimento di Deus panitentiam. Seguita l'abjura, sù ricevuto Pelagio, nella Commu- Pelagio stà Catnione di que' Padri, come Cattolico: mà con qual taccia difiacchezza, tolici. con quale scandalo del rimanente Popolo Christiano, e con quanto dolore de Buoni, bastantemente si rende palese dalla dolorosa rimembranza, che fassi di questo Sinodo negli Annali della Chiesa. Conciosiacosache, benche ricevesse allora un gran colpo l'Heresia di Pelagio; tuttavia la Persona, che per tanti attestati ritrovavasi colpevole, restò immune da ogni condanna, etroppo lagrimevolmente rimasero ingannati quei per altro zelan- Santi Padri. tissimi Vescovi dalle fraudolenze dell'Heresiarca. Miserabile sù chiamato il Sinodo Diospolitano da S. Girolamo, che parlando di Pelagio dice, [e] e S. Hier. epist. 79. Quidquid enim in illa miserabili Synodo Diospolitana dixise se denegat, in hoc opere consitetur; e S. Prospero, [f] Erraverunt Orientales Episcopi, in & S. Prosper. adver. quorum judicio Pelagius eos, qui dicunt, Gratiam Dei secundum merita Collat. nostra dari, ut Catholicus poset videri, anathematizare compulsus est; e S. Agostino, [g] Fescellit enim judicium Palastinum ipse Pelagius, proptereà & S. Aug. de pecc. ibi videtur esse purgatus; e siegue, Romanam verò Ecclesiam fallere usquequaque non potuit, quamvis & hoc fuerit utcumque conatus, sed ut dixi, Edal Papa. minime valuit: poiche non solamente Innocenzo non approvò la facile condiscendenza de'Padri Diospolitani in ammetter Pelagio alla Communione Cattolica, benche le di lui Heresie eglino condannassero; mà nella Lettera, che scrisse [ b ] alli Vescovi Africani, mostrò apertamente di riprovarla. h Tom.1.epis.Ro. Eil sentimento del Papasti oracolo, e profezia; poiche non tantosto vid-man. Pontif. in In. desi sciolto Pelagio dall'affedio di que'Vescovi, che qual Proteo, dando mille faccie, e mille fignificati alla sua abjura, tornò al vomito peggio di prima, perchepiù cavillosamente di prima, e disse, che davasi da Dio la grazia agli Huomini, acciò con l'ajuto di essa potessero gli Huomini con maggior facilità far ciò, che dal loro libero arbitrio dipendeva, chiamando tal forte di grazia, grazia di Possibilità; mà con un gran taglio scoprì S. Agostino la mal nascosta cancrena, rispondendo, [i] Pelagius à fratribus increpatus, quòd nibil tribueret Gratia Dei ad ejus mandata facienda, correctioni corum hactenus cessit, ut non cam libero arbitrio praponeret, sed infideli calliditate supponeret, dicens, ad hoc eam dari hominibus, ut qua facere per liberum arbitrium jubentur, facilius possint implere per Gratiam: dicendo utique, ut facilius possint, voluit credi, etiam si difficilius, tamen posse homines sine

Nuove dichiarazioni di Pelagio.

i S. August. de har.

Libro de Gratia Christi.

Secolo V.

20.

divina gratia facere justa divina. Illam verò gratiam Dei, sine qua nibilhoni possumus facere, non ese dicunt, nisi in libero arbitrio, quod nullis suis pracedentibus meritis ab illo accepit nostranatura, ad hoc tantum existimantes ipsum adjuvantem per suam Legem, atque doctrinam, ut discamus qua facere, & qua sperare debeamus; e più chiaramente eziandio in altro luogo il medesimo Santo Dottore rimproverò l'Heretico, che ò negava la prevenienza della Grazia, o confondevane l'efficacia, con quell'aureo deta S. Aug. degrat. to [a] Deus cooperando in nobis perficit, quod operando incipit, dimostrando la differenza delle due Grazie Operante, e Cooperante, con queste parole, che sieguono, Sine illo enim, vel Operante, ut velimus, vel Cooperante cum volumus, ad bona pietatis opera nihil valemus; replicando à Giovanni Vescovo di Gierusalemme, che creder non debba alle tergiversazioni di Peb Idem epist. 252. lagio nella confessione della Grazia, perche [b] Cum auditis Pelagium, dice egli, confiteri gratiam Dei, & adjutorium Dei, putatis hoc eum dicere, quod & vos, qui Catholicam Regulam sapitis? e quindi lungamente contra la

& lib. arbit.c.17.

Che di nuovo è due Conciliad'A supposta Grazia di Possibilità si stende, e s'invehisce in tutto il suo divino frica .

c An 416.

d Apud S. Aug. epift. 90.

e Toidem .

E lettere di quei Padrial Papa.

& Apud S. Aug. epift. 52.

ro.

Mà non così benignamente, come nella Palestina, si operò contro Pelagio da'Padri dell'Africa. Poiche que'Santi Vescovi stimolati dall' honor della Cattolica Chiesa, e dal zelo del publico bene, non potendo soffrire, che la persona di un tanto Heretico impunemente caminasse per sincera nel Christianesimo, si adunarono nel medesimo [c] anno due volte in due Concilii, cioè nella Città di Carthagine, e poscia in quella di Milevo, e in ambedue concordemente [d] lo condannarono con li medefimi anathemi, co'quali cinque anni avanti havevano condannato Celestio. Sessant'otto surono i Vescovi, che vennero à tal'esfetto in Carthagine, i quali nella Lettera Sinodica, che scrissero [e] al Papa, queste Heresie annoverarono de'Pelagiani, Isti aserunt, in eo Dei gratiam deputandam ese, quod talem hominis instituit, creavitque naturam, qua per propriam voluntatem Legem Dei possit implere; illam verò gratiam, qua Christiani simus, nolunt omnino agnoscere: Hominibus persuadere non cessant, Ad operandam, perficiendamque justitiam, & Dei mandata complenda, solam humanam sufficere poße naturam: & i sessant'otto Vescovi congregati per l'istella causa in Milevo, frà quali intervenne ancora S. Agostino, con nuove lettere, che scrisse il medesimo S. Agostino al Papa in nome di tutto il Sinodo, così dell'Heresie soggiunsero de'Pelagiani [f] Isti dicunt, posse hominem in hac vita, praceptis Dei cognitis, ad tantam perfectionem Justitia, sine adjutorio gratia Salvatoris, per solum liberum arbitrium perpenire, ut ei non sit jam necessa-E di questo à lo- rium dicere, Dimitte nobis debita nostra. Illud verò quod sequitur, Ne nos inferas in tentationem, non ita intelligendum, tamquam divinum adjutorium ponere debeamus, ne in peccatum tentati decidamus; sed hoc in nostra positum esse potestate, & ad hoc solam sufficere voluntatem hominis. Così eglino. Rispose Innocenzo alle Lettere de'Padricon altrettanto zelo, con quan-8 pud enn. ep. 51. ta efficacia gli furono scritte; [g] Quid enim potest esse tam iniquum, disse egli à quei di Carthagine, tam barbarum, tam Christianis mentibus inimicum, quam huic denegare debere, quidquid in quotidiana gratia consequeris, cuite ipse confiteris debere, quòd natus es? & cui putas debere, quòd vivis; quomodo te non putas illi debere, quòd quotidianam ejus consequendo gratiam, taliter vivis? e doppo altre divine sentenze soggiunse, Necesse est

enim,

413

I NNOCEN-ZO.

enim, ut quo auxiliante vincimus, eo iterum non adjuvante vincamur. Quisquis ergo adjutorio dicat nobis non opus ese divino, inimicum se Catholica Fidei, & Dei beneficiis profitetur ingratum. Così il Pontefice. Ne'medesimisentimenti egli [a] rescrisse a i Padri di Milevo, [b] Et ad omnia, a spud eundem dice di lui S. Agostino, nobis ille rescripsit eodem modo, quo fas erat, atque ob S. August. epist. oportebat Apostolica Sedis Antistitem; & attesta [c] Gennadio, che sten- 106. desse allora Innocenzo il Decreto di una publica, e notoria condanna, qua- il ustre c. 43. le, prevenuto Innocenzo dalla morte, divulgò poscia Zosimo suo successo Condanna Pontire, Innocentius Urbis Romanæ Episcopus scripsit decretum Occidentalium Eccle- ficia di Pelagio. siarum, & Orientalium adversus Pelagianos datum, quod posteà successor ejus Zosimus Latinis promulgavit. Cosi Gennadio. Si ritrovavano allora in Roma occulti Pelagiani, tutti pronti, e disposti a sostener l'impegno dell'Heresia, e tutti solleciti à premunirsi diragiri, e fraudi per accreditarla; della qual segreta unione havendo parimente [d] i Padri dell'Africa spe- d S. Aug. epist. 25. dita sollecita notizia al Pontefice, acciò ò col castigo li rassrenasse, ò li rendesse diffamati col vituperio di una dichiarata, e notoria sentenza: Innocenzo, benche allegasse a'Padri scusa d'ignoranza, rispondendo loro [e] e Innoc. epist. 33. Sive illi in Urbe sint, quod nescientes, nec manifestare possumus, nec negare, Augustini est 96. cum etsisint, lateant, & intanta populi multitudine deprehendi aliquis facile, nec alicubi possit agnosci; tuttavia [f] scoperto il malfattore egli alzò subito f In lib. Rom. Cont. il flagello per punirlo; onde dilui dice il Libro de'Romani Pontefici, Innocentius invenit Pelagium, & Cælestium, & damnavit cos; e, Innocentius constitutum secit de omni Ecclesia, cioè sece il Decreto spettante à tutta la Chiefa, rinovando contro di loro l'antica Tradizione, che si dovessero battezzare i Figliuoli di sresco nati: qual cosa se ben, come nota [g] S. Ago- g S. Aug. de grat. stino, non impugnava direttamente Pelagio con se parole; tuttavia negan- Christic. 30. 31. do Pelagio ne posteri di Adamo il peccato Originale, egli venivala indirettamente à negare co'fatti. E di questa nobil determinazione, & Apostolico zelo d'Innocenzo secero degna commemorazione i medesimi Padri dell'Africa, quando scrivendo à Zosimo attestarono, [b] Constituimus in b S. Prosp. advers. Pelagium, atque Cælestium per Venerabilem Episcopum Innocentium de Bea- Collat. Cassianum. tissimi Apostoli Sede prolatam manere sententiam, donec apertissima confessione fateantur Gratiam Dei.

Per le quali cose, che veniam pur'hora di dire di questo Santo, e gran Pontefice, non possiamo bastantemente maravigliarci della temerarietà horrenda de'moderni Novatori, che senza freno di dovuto rispetto anche à riguardo di quello, che conviene a un Principe secolare, tacciano ilidilui nome, ci di lui scritti con improperii esecrandi, e prodigiose calunnie. L'Illirico neila sua Historia chiamalo Nocentium, come s'egli havesse nociuto alla Chiesa di Dio per la depressione seguita de'Donatisti, per la protezzione presa del Chrisostomo, per le Decretali publicate contro Vigilanzio, per la gloria di haver veduto trionfante in Roma la Fede Cattolica anche sotto le spade de'Gothi Arriani, per le pene decretate, & eseguite contro i Montanisti, e Novaziani, per la condanna fulminata contro Pelagio, e per tutto ciò, che di lui si è detto, e che in sua gloria di lui dissero i Vescovi dell'Africa, e con essi tutti li Vescovi del Mondo. Più mordacemente dell'Illirico lo ripigliano [1] li Magdeburgensi di tre errori hereticali. 1 Magdeburg cent. Il primo, perche [k] habbia stabilito, che una Vergine consacrata à Dio & Innociep, 2, c, 12. Si nupserit, aut fornicata sit, non si ammetta à penitenza, se non doppo la

e Innoc. epift. 33.

INNOCEN-

414

Secolo V.

ZO. a Erift. 18 ad Ale. xan Antioch.

€ AA. 13.

bldem in epift. 22. Ecclesia separaverunt. Il terzo, perche [b] habbia insegnato non poter' ascendere al Sacerdozio qui Viduam in Uxorem acceperit, servendosi dell'autorità del Levitico, come se tutti fossimo astretti a'precetti giudiziali della Legge Molaica, contra la definizione [c] Apostolica. Niuno però di questi errori può attribuirsi al nostro glorioso Pontefice, se non dalla malizia degli Heretici deturpatorinon meno, che detruncatori della dottrina de'Santi, e de'Maestri infallibili di ciò, che è stato rivelato alla Chiesa dallo Spirito Santo. Everissimo, haver'Innocenzo determinato, che la Vergine à Dio consacrata non si ammetta alla Penitenza, se non doppo la morte del

Rom. Pont.c.9. e Gihal lib. 5. de

f Videg'off. 1. 9.1. Can. Arian. 972m

& Itagloff.in Can. Arianos I.p.s.

2.5 3.

Celestin spedito à Roma da Pela gio.

morte del Complice. Il secondo, perchè [a] habbia scritto, Ratum esse baptismum Arianorum: sed non conferri per eos Spiritum Sanctum, quia se ab Consacrilego; non però assolutamente, ma unicamente quando spontad Bellar lib. 4.de neamente non vorra separarsi dall'Adultero, secondo l'osservazione del [d] Bellarmino, e [e] Giballino. Così pure decretò il Santo Pontefice, Ratum Iua. Can. c. 3. n.40. esse Arianorum baptismum, sed non conferri per eos Spiritum Sanctum, quia se ab Ecclesia separaverunt; nel qual detto par che Innocenzo havesse voluto afferire, che l'efficacia del sacro battesimo dipendesse dalla bonta del Ministro: il che è contro la commune dottrina della Chiesa. Mà egli quivi parla degli Adulti, che persistendo nella Setta degli Arrianisono battezzati, ò ordinati da'loro Ministri Arriani; poiche [f] queitali ricevono bensì il citat Beliar, lib.4. Sacramento del Battesimo, ò dell'Ordine, ma non già la Grazia dello Spide Rem. Pont c.16. rito Santo, la quale negli Heretici non può darsi. Anzi gli Ordinati dagli Heretici non solamente non ricevono la Grazia dello Spirito Santo, ma nè pure il jus di poter legitimamente esercitare i loro Ordini: essendo che il Ministro Ordinante havendo perduto tal diritto per l'Heresia, non può ad altri concedere ciò, ch'esso non hà. [g] Finalmente non suppone il Santo Pontefice, che tuttavia habbiano vigore i precetti della Legge Mofaica; mà forma un'argomento à fortiori, & à minori ad majus, come se dir'egli volesse, per parlare con l'Eminentissimo Aguirre, Si tunc in umbratico Sacerdotio exigebatur, ut Sacerdos non duceret uxorem Viduam; quantò magis in vero, & perfecto Sacerdotio jussum est, ne Sacerdos sit, qui Viduam in uxorem accepit? Sic sape Patres Ecclesia, in iis, qua in Lege veteri pracipiebantur, urgent ad quadam facienda in Lega Evangelica: non quia prior illa obliget, sed quia in ea injungebantur nonnulla rations, & honestati consona, qua urgentiori titullo majoris perfectionis in Lege Evangelica ficri debent absque h Card. Agnir. Superstitione ulla. Così [h] il Cardinale Aguirre nella sua Opera della ditesa disp.29. seti.1.n.1. della Catedra Pontificia.

Mà per tornare dalle calunnie de'Moderni Heretici alla verità dell' antica Historia, mentre Innocenzo questi decreti così santamente stabiliva, prevedendo Pelagio dal lampo il fulmine, tutto si diè alle consuete fraudi, per purgar la sua fama avanti la prima Sede di Roma, da cui sola temeva l'ultimo crollo alla sua Heresia. Onde in esecuzione del disegno spedi da Gierusalemme à Roma il suo Araldo Celestio, sotto finto pretesto, che proseguir cola dovesse l'appellazione interposta nel primo Concilio di Carthagine, mà con più secreta intenzione di appoggiar à lui tutta la somma del negozio, tanto in riguardo alla sua causa, quanto in sincerazione della sua persona: per il cui effetto hebbe eziandio ardiniento di trasmetter per Celestio al Papa una Lettera, in cui esso 2. 1.6.30 lagnavasi [i] oppresso, & infamato à torto, e dichiaravasi pronto à con-

415

fessar con labocca di presenza la Fede Cattolica, come la prosessava con la penna di lontano nella supplica, che inviava. Con Celestio si uni il Vescovo di Helenopoli Palladio Galata Protettor giurato de' Pelagiani, ben proveduti ambedue della solita merce di chì và nudo dimeriti, cioè di lettere commendatizie di alcuni Vescovi della Palestina, che con satal disgrazia si erano lasciati ciecamente indurre à patrocinar le pretenzioni di questa nuova Setta d'Inserno. Giunsero dunque Celestio, e'l Vescovo di Helenopoli à Roma, mà nel loro giungere trovarono morto Innocenzo; onde sotto Zosimo suo Successore eglino, e noi proseguiremo il trattato, & il racconto dell'Historia.



OSIMO.

## Secolo V. CAPITOLO II.

Zosimo Greco creato Pontefice li 19. di Agosto 417.

Prudentissima condotta di Papa Zosimo nella discussione della causa di Pelagio. Concistoro à tal' effetto intimato, e nuova condanna de Pelagiani.

Applicazioni di Zofino nelladi temfione della caula di Celeftio, E lungi andò il loro aspettare in Roma: conciosiacosache ventidue giorni doppo la morte d'Innocenzo essendo stato assunto al Pontisicato Zosimo, questo Pontesice immediatamente sottopose à nuovo scrutturio la causa, per render tanto più detestabile il reo, quanto maggiormente divulgato. Egli dunque ammesse Celestio, non tanto all'udienza

come Cattolico, quanto all'esame come colpevole, sentenziato Heretico da due Concilii di Carthagine, da uno di Milevo, e dal Decreto d'Innocenzo. Ma come che era molto ben persuaso il Pontefice delle di lui prattiche fraudolenti, e correva pur troppo fresca, e dolorosa la memoria del Sinodo Diospolitano, determinò di usare ogni più esatta diligenza nella discussione di quelle Heresie, delle quali non solamente veniva Celestio incolpato, mà triplicatamente eziamdio anathematizzato. Al rigore aggiunse una saviissima condotta; onde di lui ritrovasi scritto, [a] Fuit Zosimus in purgandis Haresibus Pelagianorum admirabilis prudentie. A tal fine prima di scendere adatto alcun formale di sentenza, impose [b] a i Vescovi dell'Africa, che trasmettessero à Roma le loro ragioni contro Celestio, & inparticolare il Libello, è Processo, che avanti Aurelio di Carthagine haveva fabricato il Diacono Paolino; e intanto in que' due mesi ditempo, che si fraposero tra la richiesta, e la trasmissione di queste scritture, Zosimo tutto si diè con l'assistenza de Sacerdoti più qualificati, e dotti del Clero à discutere, e dibattere la Confessione di Fede prodotta, e professata dall'Heretico, per essere assoluto da'vincoli delle Scommuniche, & ammesso nella Communione della Chiesa. E veramente la Confessione sù tale, quale aspettar potevasi da un malignissimo ingannatore, che à forza d'Hipocrissa voleva fare apparir luce le tenebre, e le tenebre luce. Poiche il malvaggio professavala tutta Santa, tutta Orthodossa, ese in alcuna cosa ella peccava, egli dichiarava il peccato non ostinazione, ma ignoranza; e nulla affermativamente, ma dubitativamente pronunziando, tutto sottoponeva al giudizio della Chiesa, al sentimento del Papa, & alla verità della Fede. Diceva [c] Infantes debere baptizari in remissionem peccatorum secundum regulam universalis Ecclesia, & secundum Evangelii sententiam, quia Dominus statuit, Regnum Calorum non nisi baptizatis posse conferri, quod quia vires natura non habent, conferre necesse est per gratia libertatem. Qual Confessione sin qui non poteva essere nè più candida, nè più Cattolica: Ma egli viziolla con ciò, che vi aggiunse,

a Ciascon. in Zo fimo.

b S. Aug. de picc.

e 5. Ang. de orig. pecca: 5. & c.6. Fraudolente confessione di Fede di Celestio.

In-

417

In remissionem autem peccatorum baptizandos infantes; non idcircò dicimus, ut peccatum ex traduce firmare videamur, quod longe à Catholico sensu alienum est, quia peccatum non cum homine nascitur, quod postmodum exercetur ab homine, quia non natura delictum, sed voluntatis ese demonstratur. Et hoc premanire necessarium est, ne per mysterii occasionem ad Creatoris injuriam malum, antequam fiat ab homine, tradi dicatur homini per naturam. Indi con profondissima malizia asserendo, & abjurando nel medefimo tempo l'errore, Si forté, soggiunge, ut hominibus quispiam ignorantia error obrepserit, vestra sententia corrigatur. S. Agostino attesta, che in questa Confessione Celestio [a] Se omnia, qua Sedes Romana damnaverat, a Lien bid. damnaturum esse promisit. Con tal testimonianza di Fede comparve Celestio à Zosimo, non tanto Heretico ostinato, quanto Christiano traviato, e come dice l'allegato S. Agostino, [b] Zosimus misericors memorata b Idem ibid. Sedis Antistes, donec, si fieri posset, resipisceret, maluit eum sensim suis interrogationibus alligari, quam districta feriendo sententia, in illud abruptum, quo jam propendere videbatur, impellere. In questo stato di cose giunse dall'Africa il Libello di Paolino con lettere di que Padri ripiene di maraviglie, che tanto si tardasse in Roma la condanna, e che tanto dolcemente si maneggiasse una causa, che di già era apparsa à molti Concilii così chiaramente degna di riprovazione, e di scommunica. Mà Zosimo non volendo mostrar di essere ò troppo precipitoso, ò troppo rigido in condannar senza demerito, soprabbondò nelle sodisfazioni, erispose a' Vescovi con altrettanta pietà, con quanto zelo eglino haveva esposte le loro Concissoro controlla Papa a tal. Christiane doglianze, Che benche il fatto meritar potesse ogni più rigoroso to dal Papa a tal. Giudizio, tuttavia ogni qualunque indulgenza non esser giammai eccedente, effetto. quando trattasi di dichiarar tal'uno colpevole nella Fede, proferendo quella memorabile sentenza [c] Tolerabilius est, innocentem quemlibet tardiùs c Apud Bar, an .
invenire, quàm citò pro nocente damnare. Et in esecuzione di questo savio invenire, quam cità pro nocente damnare. Et in esecuzione di questo savio fentimento egli intimò il Concistoro nella Chiefa di S.Clemente, che scelse per lo scrutinio di tanta causa, [ d ] Uttanti Sacerdotis auctoritas prasenti d Idem ibid,n,20. cognitioni esset exemplo: così egliscrivendo ai Vescovi dell'Africa. Intromesso dunque nel Concistoro Celestio, e letta prima la sua accennata Confessione, si poi dal medesimo Pontesice più volte interrogato, [e] Utrum e Idem ibid. hac, qua scripsisset, corde loqueretur, an labirs? e rispondendo sempre l'Heretico con sentimenti Cattolici, con maggior premura [f] replicò s. Aug. cont. epist. Zosimo, se approvava le lettere di Papa Innocenzo contro gli errori di Pelagiilib. 2, c, 3. Pelagio? e di nuovo Celestio con pronto consenso non solo approvando, mà professando di credere, quanto da quel Pontefice era stato definito, e quindi procedendo il Papa à nuove interrogazioni, e mantenendosi sempre unisorme Celestio nelle medesime asserzioni, rimase sorpreso, e molto dubioso non solamente il Papa, mà tutto il Concistoro dell'esito, che sortir potesse quell'affare. Tuttavia dubitando Zosimo di secreto inganno rinovò più precise le istanze per ricavarne tanto più chiare, & incontrovertibili le risposte: e, [g] Inter catera pracepit his verbis, Damnas ergo illa & In Libello coromnia, qua in libello Paulini continentur, hoc est, de Quastionibus? & in alio lini ad Zosimum, loco, Cognovisti, quales litteras dederit Sedes Apostolica ad fratres, & Coepi-quem citat Bar. scopos Africana Provincia? & adjectum, Damnas illa omnia, qua damnavimus, & tenes, qua tenemus? & iterum, Illa omnia damnas, qua jactata sunt de nomine tuo? & iterum, Vel ea, qua in libello suo exposuit Paulmus? Tomo I.

Nolo nos circuitu ducas: Damnas ea omnia, qua tibi objecta à Paulino, sipe per famam jastata sunt? e persistendo sempre saldo l'Heretico nella sua finzione, esempre come un serpe rannicchiato ne'suoi raggiri, lasciollo il Papa per allora ne'medefimi vincoli di scommunica annodato, in cui ritrovollo, sperando di ridurlo affatto Cattolico più con l'oglio della clemenza, che col fuoco di nuova condanna.

Confession de

oriz. (. 5.6.

17.11.31. 6 Jegg.

Adunque sospesa la causa di Celestio, procedè Zosimo alla discussione stede di Peligio. di quella di Pelagio, la cui consessione di Fede havevano seco portata da Gierusalemme a Roma Celestio, e'l Vescovo di Helenopoli. È veramente il Maestro superò il Discepolo nell'arte del fingere; conciosiacosache l'Herefia, che confessò Celestio circa il peccato originale nel modo, e torma, che habbiamo detto, futalmente soppressa da Pelagio, chel'eccezione ch'hebbe la conression di Celestio, non potè in alcun modo ricevere quella di Pelagio. [a] Attendite, dice S. Agostino, quid Calestius apertissime dixerit, & ibi videbitis, quid vobis Pelagius occultaverit; soggiungendo, Hunc sensum suum vobis aperire Pelagius vel timuit, vel erubuit, quem Discipulus ejus palam sine ullis obscuritatis ambagibus apud Sedem Apostolicam profiteri non timuit, nec erubuit. Sicche la confessione di Pelagio si tale, che un S. Girolamo non haverebbe saputo esporne una più netta da ogni macchia, più conforme adogni articolo Cattolico, e più lontana da ogni sospezione hereticale, [b] Professava, Dio Trino nelle b Apud Bar. an persone contro Sabellio, uno nell'essenza contro Arrio, Giesù Christo vero Dio contro Fotine, vero Huomo contro Apollmare, la resurrezione della Carne contro Origene, un battesimo contro gli Anabattisti, la Penitenza contro i Novaziani, laudabile il Matrimonio contro i Manichei, lecite le seconde Nozze contro i Montanisti, condannava l'Heresia di Gioviniano, & in fine per ciò che concerneva acti errori oppostigli circa la Grazia, & il libero arbitrio, queste precise parolesoggiungeva, Liberum sit confitemur arbitrium, ut dicamus, nos semper indigere Dei auxilio, & tam illos crrare, qui cum Manichais dicunt, Hominem peccatum vitare non posse, quamillos, qui cum Joviniano asserunt, Hominem non posse peccare. Uterque enim tollit libertatem arbitrii. Nos verò dicimus, Hominem semper & peccare, & non peccare pose ut semper nos liberi confiteamur ese arbitrii. Hac eft Fides, Papa beatissime, quam in Ecclesia Catholica didicimus, quamque semper tenuimus, & tenemus. In qua, si minus perité, aut parum cauté, aliquid forte positumest, emendari cupimus à te, qui Petri sidem, & Sedem tenes. Sin autem bac nostra confessio Apostolatus tui judicio comprobatur, quicumque me maculare voluerit, se imperitum, vel malevolum, vel etiam non Catholicum, non me Hareticum comprebabit. Così parlò nella sua Professione l'Heretico, trasformato in Angelo di Luce, e queste belle, e sante Dottrine di Fede espose Pelagio avanti il Vicario di Christo, ò per addormentarlo nel giudizio, ò per persuaderlo all'assoluzione. Màscorra Inferi, cioè [d] Hareses, & Haresiarcha, non pravalebunt contro la Chiesa di Christo, e può ben qualche volta travedere il Pontefice Romano, mà non giammai perder la vista; e come disse S. Ambrogio [e] della Chiesa di Dio, Videtur sicut dena deficere, sed non deficit: obumbrari potest, deficere non potest. Conciosiacosache, benche in virtù di tal consessione non sapesse Zosimo, nè potesse in alcun modo condannar, com'Heretico, Pelagio, Diotuttavia in brevetempo [f] revelavit faciem indumenti ejus,

c M.tth. 16. d S. Epiph in An-

e S. Ambr. in Hixam.liv.4 c.4.

£ Tub. 41.

emandò [a] in dispersione colui, ch'hebbe ardimento di portar menzo- a Psal. 5.

gne di Fede avanti la Cathedra formidabile del suo Vicario.

Poiche mentre agitavansi queste gran materie in Roma, impazienti li Vescovi dell'Africa diudir finalmente la bramata nuova della reiterata condannagione di Pelagio, e infofferenti di più lunga dimora nella discussione di una tanta causa, si adunarono la terza volta in Carthagine in numero copioso di ducento quattordici, e [b] fulminati Pelagio, e Celestio con le b S. Prosp. adver. medefime scommuniche, spedirono gli atti di quel Sinodo al Papa consistentiin otto Canoni, ne'quali primieramente condannavano quei, che afferivano, che sarebbe morto Adamo, benche non havesse peccato, ò negavano la necessità del battesimo alli figlinoli di fresco nati, come quegli, che contratto non havevano il peccato originale; e poscia le seguenti proposizioni soggingevano, [c] & anathematizzavano.

Gratiam Dei, qua justificamur per Jesum Christum, ad solam remissionem Calestin, ad Fustpeccatorum valere, qua jam commisa sunt, & non etiam ad adjutorium, initis Apoplanti

ut non committantur.

c Ix spift. Para

Eandem Gratiam Christi propter hoc tantum nos adjuvare ad non peccandum, quia peripsam nobis revelatur, & aperitur intelligentia mandatorum, ut sciamus quid appetere, quid vitare debeamus; non autem per illam nobis prastari, ut quid faciendum cognoverimus, etiam facere diligamus, atque valeamus.

Ideò gratiam nobis juftificationis dari, ut quod facere per liberum jubemur arbitrum, facilius possimus implere per gratiam: tamquam, etiamsi gratia non daretur, non quidem facile, & tamen possemus etiam sine illa implere divina mandata.

Eos, qui verba hac S. Jo. Apostoli (Si [d] dixerimus, quia peccatum non babemus, ipsinos seducimus, & veritas in nobis non est) sic accipienda pu-d Ioan.epist.1.c.1. taperint, ut dicant, propter humilitatem oportere dici, nos habere peccatum, non

quod vere ita fit.

Qui dixerint, in Oratione Dominica ideò dicere Sanctos (Dimitte nobis debita nostra) ut non pro seipsis hoc dicant, quia non est eis jam necessaria ifta petieto, sed pro aliis, qui sunt in populo suo peccatores: ideòque hac ab illis verba non veraci-

ter, sed humiliter dici. Cosi li Padri. Approvò Zosimo la condanna di queste proposizioni, e come dice S. Prospero, [e] Concilio apud Carthaginem habito 214. Episcoporum ad Pa- e S. Profer. in pam Zosimum Synodalia Decreta perlata sunt, quibus probatis per tetum Mundum Haresis Telagiana damnata est. E degna cosa si è di considerabilissima ristessione dell'alta providenza, con cui Diogoverna la sua Chiesa, che il giorno avanti a questa nuova condanna seguita in Carthagine, su ccedesse in Roma, che finalmente Zosimo, ò piu assicurato, ò meglio informato delle quanta de'Soggetti, della fraudolenza, della finzione de' loro Libri, e dell'empietà delle loro Herefie, arrotato il taglio della falce Evangelica, succidesse, e schiantasse quelle aride piante dal terreno nasi Peas, , e della Chiefa, e condannasse, [f] come Heretiche, le persone di Pelagio, di Celesio. e di Celestio, sin tanto che con publica penitenza egino non ritrattassero i sana depica. iloro errori. E della risoluzione diede lettere circolari per tutta la Chri- orig c. 22. stranità, trasmettendo adogni Vescovo la nota horrenda delle loro Herefie, acciò quindi tutti leggendole, n'evitassero saviamente l'incontro. Nel Concistoro, ove segui la Pontificia condanna, [g] ritrovossi Sisto, 11 tim (pist. 105.

Dd 2

Salver-

ZOSIMO.

Secolo V.

fu poi Pontefice.

zelo di Sisto, che Sacerdote de'più rinomati frà il Clero, e che lo scelerato Celestio per procacciarsi credito, esama, haveva publicato suo Protettore, Avvocato, e Partitante. Hor non così tosto udi Sisto la desiderata sentenza, che alzatosì in piede il primo frà tutti, come alzando avanti tutti la bandiera della vittoria riportata dalla Grazia di Dio contro i fuoi nemici, ripigliò con tanta energia disanto gaudio gli anathemi fulminati da Zosimo, che seguitandolo tutti con le medesime imprecazioni, parve il Concistoro in quel giorno un Campidoglio di trionfo, tanto con Sisto tutti si unirono in dar lodi al Pontefice, scommuniche all'Heretico, & applauso alla risoluzione. E non contento il venerabile Sacerdote di quelle sterili dimostraas. Aug epif. 104. zioni di animo, un [a] Commentario compose, attestato egregio della sua retta Fede contro i Pelagiani, e nobile monumento dell' Ecclesiastica Historia. E questi è quel Sisto, che successe à S. Celestino nel Pontificato,

e che darà à noi ampla materia di racconto negli avvenimenti, che sogb Mud Bar, loc, cir giungeremo. Paolino fà menzione della condanna feguita nel [b] Libello congratulatorio, ch'egl'inviò da Carthagine à Zosimo, dove narrate le tergiversazioni de i due Heretici, elegantemente soggiunge, Jam non ignorat Ecclesia Romana reum suum, qui tam audaci spiritu ausus est contradicec S. Prosp. advers. re, & non damnare, qua Beatitudo tua damnari decrevit; [c] e S. Prospero,

Collat.

Africanorum Conciliorum decretis beata recordationis Papa Zosimus sententia sua robur adnexuit, & ad impiorum detruncationem gladio Petre dextras d S. Aug. de pecco omnium armavit Antistitum; [d] eS. Agostino in fine conchinde, Recoluit

erig.c.8.

beatissimus Papa Zosimus, quid imitandus prædecessor ejus de ipsis senserit gestis: attendit etiam, quid de illo sentiret prædicanda in Domino Romanorum Fides, quorum adversus ejus errorem pro veritate Catholica studia consonantia concorditer flagrare cernebat. Al fulmine Pontificio segui ben

EBandiImperiali tosto ancora quello di Attico Vescovo di Costantinopoli, che ricusata controloro. E S. Aug. cont. Iul. lib.3.c.1.

e S. Prosp. de In- [e] una sontuosa Legazione de' Pelagiani, [f] condannolli publicamente nella sua Chiesa; e l'Imperiale di Honorio, [g] che irremissibilmente relegolli fuori dello Stato di Roma. Mà la fazione fatta audace pe'l numero, e per la qualità degli adherenti, deponendo la maschera sin' à quell'hora portata di finta sommissione verso il Pontefice, ricorse à Cesare,

loro esecrabile ostinazione.

g Apud Bar. an. 418.n. 20.

implorando la protezione Imperiale contro l'autorità di Zosimo. Tutti questiperò, benche Romani, surono nominatamente scommunicati dal Papa, e vituperosamente rigettati da Honorio ben'informato [h] della

h Epift, 2. Zosim.

## CAPITOLO III.

Bonifazio Romano creato Pontefice li 28. Decembre 419.

Bandi Imperiali contro i Pelagiani. Giulian Pelagiano, sue qualità, arroganza, & Heresie. Libri di S. Agostino contro lui, fatiche, e zelo di questo Santo contro i Manichei, Arriani, e contro Vincenzo Vittore sopra l'origine dell' Anima. Nuovi Bandi Imperiali contro gli Heretici . Morte di S. Girolamo . Suoi scritti , & elogio.

> Nasprito Celestio dalla ricevuta condanna, e reso temerario dalla diffamazione seguita della sua persona, senza stimolo di coscienza verso Dio, di rispetto verso il Papa, e di ti- Nuovi Bandi como more verso il Bando di Cesare, seguitò baldanzosamente ro li Pelagiania à sparger per Roma doglianze inutili contro il Giudice, e insuffistenze vane contro la sentenza, unico sfogo che ri-

mane a'rei esacerbati, e convinti. Mà Bonifazio, ch' era succeduto a Zosimo nella grandezza del Pontificato, e nell'ampiezza del zelo, ripressene l'arroganza, & ottenne [a] da Costanzo Collega di Honorio nell' 419.11.2. Imperio un nuovo Bando di efilio contro lui con lontananza prescritta di cento miglia da quella santa Città. E su eseguito l'ordine con sommo applauso de Cattolici, e consusione de Pelagiani, e, come riferisce S. Prospero, [b] Sancta memoria Bonifacius pissimorum Imperatorum Catholi- 6 S. Prosp. advers. ca devotione gaudebat, & contra inimicos Gratia Deinon solum Apostolicis, sed etiam regiis utebatur edictis; e forse per ciò che Bonifazio ssoderò le due spade spirituale, e temporale contro gli Heretici, siì chiamato dal Luterano [c] Illirico Malefacium, con perversione di nome non men puerile, che indegna. Perduta dunque la Causa con irrevocabile, e duplicata sentenza di

cIllyr.in fua Hift.

E loro crudelta,

publicati, e puniti, traboccassero i Pelagiani in risentimenti impetuosi di querele, e difatti contro i Papi, generalmente contro tutti li Cattolici. Chi di essi eglino incontravano, ò maltrattavano, ò uccidevano; e Costanzo [ d ] Cavalier Romano, perche dimostrossi aloro contrario, tanto ne pati, che rimase in fine privo di salute, epoi di vita, Constantius servus Christi ex Vicario, Roma habitans, & pro Gratia Dei Pelagianis resistens, sanctione eorumdem multa pertulit, que illum sanctis Confessoribus Arroganza di sociarunt. Così il sopracitato S. Prospero. Antesignano de'primi, che la-giano. ceraron co'scritti la Santità del Pontefice, sul'empio Giuliano, che scom-

municato anch'egli con Pelagio, e Celestio, surse aspramente contro Zo-

condannazione, e diesilio, non è credibile, come al solito degli Heretici

ds. Profp. in Chron.

simo, calunniandolo con la taccia di Prevaricatore, [e] Imocentii suc- e s. Aug. cont. las cessorem crimine praparicationis accusas, dice contro di lui S. Agostino, cian libilica.

Tomo I.

Dd 3

quia

BONIFA-Secolo V. ZIO.

a Idem lib.6.e.12

b Idem ibid.

to Giuliano.

lib. 1. c. 4.

quia doctrina Apostolica, & sui Decessoris sententia noluit refragari. Sed de boc interim taceo, ne animum tuum, quem sanare potius cupio, laudibus tui Damnatoris exulcerem; & altrove, [a] Quale est autem, soggiunge, quòd beata memoria Zosimum Apostolica Sedis Episcopum ( ut in tua pravitate persistas ) pravaricationis accusas? Qui non recessit à suo Pradecessore Innocentio, quem tu nominare timuisti, sed maluisti Zosimum, quia egit

primitus levius cum Calestio, quoniam se in his sensibus vestris, si quid displiceret, paratum esse dixerat corrigi, & Innocentii litteris consensurum es-

se promiserat. Quindi dalla disesa di Zosimo discendendo S. Agostino alla sua, replica, [b] Dicis, me quoque ipsum innovasse sensus meos, & initio conversionis mea hoc sensisse, quod tu: sed fallis, aut falleris, sive calu-

mniando iis, que nunc dico, sive non intelligendo, vel potius non legendo Patria, costumi, ea, qua tunc dixi. Mà chi fosse questo detrattor della fama de i primi &Herefie del det-Ecclesiastici del Christianesimo, e d'onde uscisse cotal velenoso Dragone

à danno universale della Chiesa di Oriente, e di Occidente, è d' uopo porgerne in questo luogo distinta notizia, per piena informazione ezian-

dio de tuturi successi. Fù Giuliano nativo di [c] Atella piccola Terra nelcS. Trospin Chron la Basilicata, figliuolo di Memorio huomo erudito, e savio, che meritò diregger come Vescovo la Chiesa di Capoa, mà che ò trascurato, ò di-

fgraziato nell'educazione del figliuolo, invaghitofi del di lui ingegno, applicollo all'arte vana delle scienze profane, richiedendo àtal'effetto à S.

dy. Aug. cont. Iul. Agostino, di cui era [d] amicissimo, cheglitrasmettesse i sei Libri, che il Santo in età giovinile haveva composti, de Rhythmo. Mà S. Agostino, che conoscevanel Figliuolo un'attitudine maravigliosa di poter divenir'egual-

mente grande nel bene, chenel male, havendo invano pregato Memorio [e] à volerglielo mandare in Africa, forse per educarlo con più Chri-

stiana disciplina, finalmente risposegli, e nella risposta aprigli una scuola moltopiù nobile, e vaga, che la profana, cioè li Volumi delle Sacre Scritture, e dell'Ecclesiastiche Historie, e non i Libri di Cicerone, e di Virgi-

lio, che posson recare ornamento, e non scienza à un'Ecclesiastico, qual' era il Figlinolo promosso poc'anzi dal Padre all'Ordine Sacro del Diaconato. Mà ò non confiderati, ò negletti gli avvertimenti del Santo, tanto montò il Giovane in superbia per qualche arte appresa di Rhetorica, che

essendo in fresca età succeduto al Padre nel Vescovado di quella Chiesa, per mancanza di vera sapienza traboccò nel precipizio di quell'Heresia, che correva, per cui Giuliano potè dirsi il secondo Celestio di Pelagio. Fii pe-

rò da Zosimo scommunicato con quegli, esorse peggio di quegli cadde ne' foliti abissi dell'Heresia; poiche pareggiando i Maestrinella malignità dell'

intenzione, li superò nella mordacità del dire, nella irriverenza de'scritti, e nell'empietà delle bestemmie. E perche la più esticace maniera di ripor-

tar lode da molti si è lo scrivere in biasimo di molti, per questo il primo parto del suo pervertito, e sfrenato ingegno furono due lettere ca-

lunniatorie in generale di tutti li Cattolici, & in particolare del Clero di Roma, da cui haveva egli ricevuta rigorosa, e giusta giudicatura nella con-

danna della persona. Una di esse divulgò per Roma, l'altra trasmesse a'Salonichi, per eccitar l'Oriente, e l'Occidente ad una sollevazione generale fs. Aug. cont. duas contro il Pontificato Romano. Con queste due lettere, dice S. Agostino

[f] Orbem Catholicum, quoniam pervertere nequit, saltem commovere cog Idemibid, lib.1, natur. In quella sparsa per Roma[g] rappresentando quanto d'ignominioso

può

BONIEA-ZIO.

può sovvenir'à un cervello satto eloquente dalla natura, e più dalla rabbia, infamò la Chiefa Cattolica con portentose calunnie; e framischiando proposizioni false con le vere, disse, Essere i Cattolici Manichei, perche eglino asseripano, la natura humana corrotta dal peccato di Adamo, il Matrimonio non opera, e Sacramento di Dio, della quall'Heresia tacciava nominatamente S. Agostino: La Generazione della prole fattura del Diavolo, gli antichi Padri del Vecchio Testamento non giammai liberati dal peccato con la penitenza, gli Apostoli Huomini immondissimi, e peccatori, peccatore l'istesso Figliuolo di Dio in Carne, & il Battessimo insufficiente ad ottener'il perdono de'peccati. Così Giuliano de' Cattolici. Nell' altra diretta à i Thessalonicensi, che sè [a] sottoscrivere eziandio da dieciotto Vescovi del suo partito, empiamente deride la Santità di Papa Zosimo, del as. A eg cone duas Clero di Roma, e di S. Agostino, incolpandoli, Ch' eglino negassero il li-infacium lib.2. bero arbitrio dell'Huomo doppo il peccato di Adamo, che attestassero il Fato sotto nome di Grazia: e che contro il detto di S. Pietro aserisero, [b] Deum b Ador, 10. acceptatorem ese personarum. Esponeva egli poi intolerabili Heresie, che la Legge divinanon fosse data per istruire, mà per condannar gli buomini: che lo Spirito Santo nella Vecchia Legge non operava come autore, e spirito di Virtù: che gli Apostoli, e Profeti non fosero stati santi, mà men cattivi in comparazione di altri: e che gli Huomini nella futura Resurrezione solamente dovessero incominciar'ad oservar'i Commandamenti di Dio. Querelavasi in fine della condanna di Pelagio, come emanata da pochi Vescovi semplici, & ignoranti senza consenso di Sinodo, e perciò domandava un Concilio pieno, e generale de'Vescovi di Oriente, e di Occidente. Così egli al Popolo di Salonichi. Non fenza horrore pervennero cotali lettere nelle mani del Pontefice Bonifazio in tempo appunto, che da Roma [c] fa- «S Aug.de nup.i» cea passaggio per Ravenna il Vescovo di Tagaste Alipio, spedito alla Corte concup. lib. 2.c.1. Imperiale dalle Chiefe dell'Africa per alcuni affari delle loro Diocesi; on- ilino contra Giude il Papa si servi molto commodamente di quella pronta occasione, eper liano. quel Vescovo mandolle à S. Agostino, acciò con pronta risposta rintuzzasse l'arroganza del Compositore: Cum esset dostissimus, dice di Bonifazio S.Prospero, [d] adversus libros tamen Pelagianorum, Beati Augustini Epi-d S.Prosp advers. scopi responsa poscebat; e S. Agostino adempi al comando con ammirabile num. follecitudine, e contro le due accennate Lettere compose quattro dottissimi Libri, altrettanto degni di estimazione per la sublimità de'concetti, quanto commendabili per l'elemplarità della summissione, con cui feceli presentare al Papa con queste parole, [e] Hacego, qua istis duabus epistolis . S. Aug. cont. duas illorum ista disputatione respondeo, ad tuam potissimum dirigere sanstitatem, enista e 1. non tam discenda, quàm examinanda, & ubi forsitan aliquid displicuerit, emendanda, constitui. Ma non contento Giuliano di haverla presa con tutto il Christianesimo, volte attaccare individualmente eziandio colui, ch'era EdiGialiano coin que tempi un de principali sostegni della Chiesa Cattolica, cioè S. Ago-tro S. Agostino. stino, contro i cui quattro nobilissimi Commentarii de Nuptiis, & Concupiscentiis divulgo quattro Libri con tal maledicenza di parole contro il Santo, già vecchio in età, e merito pe'l Mondo nella Sapienza, che in solo udirne in comparazione l'humile risposta, che questi gli sece, recano nausea, edira à chilegge: [f] Contumelias tuas, dice S. Agostino, & stdem con Intiano verba maledica, Juliane, qua ardens iracundia, libris quatuor anhelasti, libric.i. si me contemnere dixero, mentiar. E poiche contro lui scrisse S. Agostino copioli

BONIFA-ZIO.

Secolo V.

copiosi Volumi, il Giovane arrogantemente seroce, scorgendosi superato dal Santo nel peso, e numero de'Libri, con infruttuosa, & infelice fatica otto di nuovo nescrisse, come pretendendo di giungere à volo alla Vittoria, se più veloce apparisse la sua penna, che quella dell'Avversario. Mà per voler troppo in alto volare, sempre inquieto di moto, e di coscienza, precipitò finalmente in quegli abissi di empietà, d'onde non mai più si sollevò, chiudendo, come si dirà, miserabilmente i suoi giorni con morir di quel veleno, che mordendo volle ad altri communicare.

Nè le accennate gravissime occupazioni suron sole in questo tempo ad

occupar l'alta mente di S. Agostino, e la di lui amplissima capacità nel difender la Dottrina Cattolica dalla malignità dell'Heresia. Poiche allora

Altri scritti di S. Agostino cotro i Pelagiani,

contro Pelagio scrisse li due dignissimi Commentarii de Gratia, & libero arbitrio, e, de Correctione, & Gratia, con altre due Lettere, che diresse ad alcuni Monaci del Monasterio di Adrumeto presso Carthagine, i quali udendo decifa la Questione dalla Sede Apostolica à favor della Grazia, applicarono talmente à lei la giustificazione dell'Huomo, che traboccando nell'altro estremo negarono affatto la libertà dell'arbitrio. Narra ei medefimo à lungo altre sue operose litterarie fatiche contro alcuni Manichei, che nelle vicinanze di Carthagine commettevanosceleratissime immondezze, [a] Detecti sunt, dice, Manichai in Ecclesia apud Carthagivira S. Aug. c. 16. nem, quando instante Urso Tribuno aliqui adducti sunt, ubi puella illa nomine Margarita istam nefariam turpitudinem prodidit, qua cum esset annorum nondum duodecim, propter hoc scelestum Mysterium se dicebat esse violatam. Tunc Eusebiam quamdam Manichaam, quasi Sanctimonialem, id ipsum propter hoc ipsum passam, vis compulit confiteri; cum primum illa se aseruisset integram, atque ab Obstetrice inspici postulaset, que inspecta, & quid esset inventa, totum illud gravissimum scelus, ubi ad excipiendum, & commiscendum concumbentium semen farina substernitur, similiter indicavit. Et recenti tempore nonnulli etiam reperti, & ad Ecclesiam ducti, hoc non sacramentum, sed execramentum sub diligenti interrogatione confessi sunt, quorum unus nomine Viator, eos, qui ista faciunt, proprie Catharistas, idest Mundatores, vel Purgatores vocari dicens: Heretici scclerati, e sozzi,

a S. Ang. dar.c.46. memque Possid. in E contro i Mani shei.

E contro l'Herezia di Vincenzo ma.

b S. Aug. 116. 2. 4. 56. retratt.

c Idem lib. 1. de erig. Anima c. 9. C-1,6. 3. c. 13.

Mondo per i costumi. Mà se suron horridi li Manichei nelle loro immondezze, altrettanto avveduto, e savio apparve in quell'età Vincenzo Vittore nella ritrattaziorigine dell'ani, ne, che fece della sua Heresia. Egli scrisse due [b] Libri contro S. Agostino, e in due Libri accumulò mille errori e sopra l'origine dell'Anima, ch'egli asserì, come Priscilliano, parte della divina Sostanza, e sopra le anime de'figliuoli morti senza battesimo, quali benche egli confessasse macchiati di peccato Originale, pur tuttavia ammetteva frà Beati alla Divina visione: ripreso perciò acremente da S. Agostino ne suoi [c] Libri de Origine Anima, eriprovato à lungo in quest'ultima nostra età dal Cardinal [d] Bellarmino in occasion della simile moderna Heresia [e] di Zuvinglio. Furono li Libri di Vittore, anche prima, che al publico usciffero, d Card. Bellar. 1.6. trasmessis segretamente dal Monaco Renato à S. Agostino, che sempre atfae Zuvingl. in deel ticato, e pronto à combattere, e ribattere i Dogmi perversi degli Heretici, ис рессат. erig. au Vrbunum Regium, immediatamente quattro Libri compose in riprovazione di tal'errore, diri-

sempre uniformi à se medesimi, sporchinell'opere, & empii nelle parole, & egualmente in odio al Cielo per gli errori, che in abominazione al

gen-

Capitolo III.

BONIFA-ZIO.

gendone due al medesimo Vincenzo, come medicina proporzionata al suo male. E Vincenzo come tale ricevella, e così bene con lunga meditazione seppe concuocerla nella mente, che ne ricevè quindi falute, abjurando la sua sentenza, e dell'abjura tramandando attestati publici per tutto il Mondo in fincerazione della sua Fede. Nè [a] con minor riputazione, e gloria del- a Possid. in vita S. la Cattolica Religione vinse S. Agostino, e consule in Africa con lunghe dis- August. c. 17. pute il Vescovo Massimino, e molti Gothi Ariani, che militavano nell' Esercito Romano sotto il comando del Conte Bonifazio, benche al solito degli Heretici convinti, ma non persuasi, vantassero nelle loro perdite vittoria, etrionfo.

Dall'altra parte Theodosio juniore in Oriente, ad emulazione del gran Bandi di Theo-Theodosio suo Avo, così vigorosamente represse gli Heretici di ogni qua- dosso contro gli lunque Setta, che ciò che di lui scrisse Nicesoro, commendandolo dell' Heretici. estirpazione dell'Idolatria, può giustamente attribuirglisi per la Vittoria ancora riportata dall'Heresia, [b] Adeo Religiosus Theodosius suit, dice b Niceph.l,14.c.120 l'Historico, vitamque suam accuratissime addivinas Leges composuit, quam ob causam, quidquid fuit ex Idolis reliquum, ita est funditus disjectum, ut posteris ejus ne vestigium quidem prioris fraudis, & seductionis cernere sit datum. [c] Rinovò egli con severissimo Bandimento tutte le pene da' suoi c L. 59. de har. C. Cattolici antecessori minacciate agli Heretici, duplicando il terrore con-Theod. tro i Trasgressori col nuovo Bando, che siegne, [d] De Hareticis omnibus, d L. 60, dehar. C. quorum & errorem execramur, & nomen, boc est de Eunomianis, Arianis, Theod. Macedonianis, caterisque omnibus, quorum sectas pristina Sanctioni tadet inserere (quibus cunctis diversa nomina, sed una perfidia, ) illa præcipimus debere servare, qua Divi Apus, & Pater nostra clementia constituerant. Scituris universis, quòd si in eodem furore permanserint, interminata pana erunt obnoxii. Cosi il Bando. Nella medefima conformità altre Leggi egli stabilì, tutte incluse nel Codice Theodosiano, quali lunga cosa sarebbe à noi il riferire, come degna gloria farebbe stata à lui l'haverle continuate contro l'Heresie del suo tempo, che [e] soggiungeremo, conquel medesi- e Vedi il Pontife di mo vigore, e zelo, ch'egli mostrò per abbattere le antiche già dette.

Mà frà questi neti avvenimenti di Fede, la dolorosa morte successe di S. Girolamo, per cui ricevè la Religione Cattolica sensibilissimo colpo, Morte di San Ginel vedersi priva di un de' più grand'appoggi, che la sostenesse. Ella rolamo. avvenne [f] nell'altimo giorno di Settembre in Bethlem, ritrovando- f Anno 420. si avvanzato il Santo presso agli anni ottanta di età, condotta in quell' ultima vecchiaja frà continui incommodi, e malattie: onde dieci anni avanti, cioè quando compose i Commentarii sopra Ezechielle, di se confessa, che oltre la difficoltà, che provava in dettar le sue Composizioni per asma di petto, [g] Caligantibus oculis senectute, adnocturnum lumen & S. Mier. in Exch. nequaquam valemus Hebræorum volumina legere, qui etiam ad folis, dici-prafat.liv.7. que fulgorem, litterarum nobis parvitate cacantur. Sed & Gracorum Commentarios, fratrum tantum voce cognoscimus; ringraziando nel medesimo tempo Paolino di un Berrettino, che havevagli mandato in dono, atto à riscaldargli la testa, già resa debole, e fredda dallasenizie, [h] Pileolum h idemepist. 153. textura breve, charitate latissimum, senili capiti confovendo, libenter accepi; & munere, & muneris auctore latatus. De i Libri, ch'ei scrisse, Tesoro preziosissimo del Christianesimo, forse il maggiornumero, ò riman suppresso dalla malignità degli Heretici, ò lacerato dalla mordacità del tempo.

BONIFA-

426

Secolo V.

2 S. Aug. de har. in fine.
b Idem cpift.261.
c S. Hier.cont. Iovin. l. 2.
d Idem de script.
Eccl. in fine.
e Cass. ininst. div.

tett. c. 2. & Seg.

che bene spesso rode, e macera isassi anche più duri, non che le pagine venerate de' Dottori. S. Agostino riferisce [a] haver S. Girolamo composto una lunga Historia de Haresibus, & un [b] Volume de Resurrectione Carnis. Il medesimo S. Girolamo [c] accenna la traslazione di vent' otto Homilie di Origene, e [d] trenta Homilie sopra l'Evangelio di S. Luca, esette Trattatisopra i Salmi; e Cassiodoro [e] altri molti ne soggiunge esistenti nella sua nobile Libraria, translatati dal Greco, e una Lettera ad Antium, in cui dilucidavansi astrussissime difficultà, e un Trattato esplanatorio de Iudicio Salomonis, e le Annotazioni in omnes Prophetas à benefizio de' Principianti, & un Commentario sopra i quattro Evangelii, e l'esposizione in fine dell'Apocalisse. Onde meritevolmente gli si dipinge d'apprello l'effigie di un Leone, come Gieroglifico espressivo della di lui inconcusta fortezza contro gli Heretici, per il cui merito su giustamente chiamato da [f] S. Agostino, e da [g] Cassiano Lampada del Mondo, da h] Marcellino Torre mespugnabile de' Cattolici, & infaticabile nemico degli Heretici, da [1] S. Prospero Esempio di Costumi, e Maestro del Mondo, e da [k] Cassiodoro Sole dell' Oriente.

f S. Aug.cont. Iul.
lib, I. c. 7.
g Caffan. contra
Nelt. de Verb. incarn. lib. 7.
h Marcell. in
Chron.
i S. Prosp. in lib. de
ingrat.
k Cafs. in in f. div.
lett. 6, II.



## CAPITOLO IV.

Celestino Romano creato Pontesice 3. Novembre 423.

Ritiro di S. Agostino, e suoi nuovi Scritti contro i Pelagiani. Heresia de' Predestinaziani, e differenti opinioni circa di essa. Setta, & Hereste de' Semipelagiani: condannate da Celestino, e da parecchi Concilii. Vandali Ariani in Spagna; loro scorrimento spaventoso nell' Africa. Morte, detti, e Libri di S. Agostino. Heresie di Theodoro Mopsuestenio. Caduta del celebre Theodoreto, e di Leporio. Nestorio, e sua Heresia, condannata in Roma, e poi in Efeso. Terzo Concilio generale in Efeso, e suo corso, e risoluzioni. E nuova condanna de' Pelagiani.



Stinto un Luminare del Mondo nell' Asia in Oriente, venne all' Occaso l'altro nell' Africa in Occidente; la morte di S.Girolamo tirò seco dietro quella di S. Agostino, che sol sopravisse dieci anni al defunto, se pur vita dir si potè quella, che fûper lui una continua morte. Per dar riparo alle forze esauste dagli studii, e dalla cura immensa di tanta gran parte

del Mondo, risolvè il Santo in età di anni settantadue di eleggersi, come fece, un Coadjutore, ò Vicario, il quale immediatamente [a] fù a mem. 10. postulato dal Popolo anche successore nel Vescovado. 'Ma S. Agostino non volle giammai acconsentire alla Postulazione della Successione, prohibita [b] da un Canone Niceno, il quale venuto tardi alla notizia del b Vide Schelestr. Santo, si causa, ch'egli poi si pentisse di haver' accettata in persona sua la 2. dissert. 2. cap. 4. successione nel Vescovado d'Hippona da Valerio suo Antecessore, 65. Adhuc [c] in corpore posito, dic'egli, b.m. Patre, & Episcopo meo Vale- c S. August. epist. rio, Episcopus ordinatus sum, & sedi cum illo, quod Concilio Nicano prohibitum 100. fuise nesciebam. Qual [d] costume su spesso pratticato da huomini santi d Baron, anno 426, avanti il Concilio Niceno, mà che degenerando poi in pervertiti fini ò di num.6. parentela, ò d'interesse, sii da' Padri Niceni prohibito, e più espressamente da una Costituzione [e] di Papa Hilaro, e più strettamente ancora da copiosi Canoni di parecchi Concilii. Il soggetto, che S. Agostino elesse per lar. Vedi il Pontif.
sino Vicario, si Eradio, Prete della sua Diocesi, & Ecclesiassico ricononisazio II. sciuto da un tal Santo per capace, e meritevole di un tal posto. Mà à S. Agostino avvenne, come a' grandi Huomini, che non mai più travaglia- Altri nobilissimi no, che quando si presiggon prender ristoro da' travagli. Conciosiacosache scritti di S. Ago- ei medesimo si protestava vago di quiete, più per goderne gli essetti nell'assi- lagiani. duità dello studio, che per pascerne il tedio nella sonnolenza dell'ozio: dichiarandosi di procacciarsi riposo, [f] ut & ego tandem aliquando, si f s. Aug. epist. 10. quantum-

NO.

2 S. Augustin. in epist. ad Quodvalt-deum ante lib. de Hæres.

quantumcumque spatium mihi hujus vita donaperit Deus, ipsam meam quantulamcumque vitam non dem segnitiei, neque donem inertia; sed in Sanctis Scripturis, quantum ipse permittit, & largitur, exerceam. Nemo ergo invideat otio meo, quod magnum habet negotium. E non furon picciol parto di quel vasto ingegno, nè picciol negozio di quella sua affaticata ritiratezza altri Volumi, che allora egli compose contro Giuliano di Capoa, il nobilissimo de Haresibus, e i due delle Ritrattazioni di tutti i suoi Libri, il numero de' quali ei medesimo confessa, non poter ritrovare, e nonsenza grande stento haverlo finalmente ritrovato di duecento trentadue: [a] Retractabam opuscula mea, dic'egli, & si quidin eis me offenderet, vel alios offendere poset, partim reprehendendo, partim defendendo, quod legi deberet, & posset, operabar: & duo Volumina jam absolveram, retractatis omnibus Libris meis, quorum numerum nesciebam, eosque ducentos triginta duos ese cognovi: oltre à quei, che egli scrisse ne quattr'anni, che sopravitte, fra quali li profondissimi de Pradestinatione Sanctorum, e, de Bono Perseverantia contro alcuni occulti Pelagiani nell'occasione, che soggiungiamo.

Collatorem Cassianum.

Herefie de Predestinaziani.

Witr.

d Sigibertus Chron. anno 413. e Baron.anno 490. num. 17.

f Card. Sfondratus

& Ad Ephes. c. 11.

L'Herefia di Pelagio doppo la condanna feguita, benche nella Scozia, come in Paese nativo, con il suo Autore si ritirasse, tuttavia vinta, e domata dalla dottrina, e miracoli di S. Gennaro, e di S. Lupo spediti cola Legati Apostolici da Celestino, non hebbe più ardimento di affacciarsi nel volto di alcuno nelle Regioni di Occidente, se non sotto una maschera b S. Prosp. advers. tutta Santa, Divota, e Cattolica. Particolarmente [b] allor quando scacciato Celestio da tutta l'Italia, havevalo il nuovo Pontefice Celestino notabilmente infamato e nella dottrina, e nella persona, e nel nome; e sessi in tal guisa ella vedere trasformata in Angelo di luce in quella parte della Francia, che dicevasi Aquitania, dove molti ò invidiosi al merito di S. Agostino, ò pigliando di mira S. Agostino per colpir in lui tuttala Chiesa di Christo, malamente intendendo, e peggio spiegando alcuni passi di quel e Idem de lib. ar- Santo, e come riserisce S. Prospero, [c] infamando scripta illius, quibus error Pelagianorum impugnatur, dicentes, eum liberum arbitrium penitus submovere, & subgratia nomine necessitatem pradicare fatalem, Sigiberto in [d] chiamò costoro col nome di Predestinaziani, e, Haresis Pradestinatianorum Sectatores, essendo ch' eglino asserivano, [e] Nec piè viventibus prodesse bonorum operum laborem, si à Deo ad damnationem prascitiessent; nec impiis obesse, etiamsi improbe viverent, si à Deo pradestinati suisent ad vitam. Contro un tal'empio, & insussistente sossima divinamente qui soggiunge [f] un' Eminente, eraro Autore, che con i suoi profondi Scritti in nodo pradest. hareso celebre non meno il suo nome, che il nostro Secolo, Hanc argumentationem totius generis humani consensu falsitatis convinci. Nihil enim in hoc mundo geritur, quod non immutabili Dei prascientia, ac voluntati subjaceat, juxta illud Apostoli, [g] Qui operatur omnia secundum consilium voluntatis sua . Nemo igitur diutius vivit, quam Deus velit, nemo metit, nemo dives evadit, nemo hostem in bello vincit, nemo ad portum appellit, nisi quantum, & quando Deus ab aterno disposuit. Quis verò ita unquam disipuit, ut diceret: Vel Deus ab aterno disposuit, ut hunc morbum evaderem, vel ut morbo extinguerer? Si primum, ergo certissime sanabor, quamvis medieinis non utar; si secundum, ergo certissime extinguar, quibuscumque tandem remediis utar; nullis ergo utar, ac genio, dum licet, indulgebo, cum Dei voluntas mutari, aut falli non possit. Aut quis unquam non napim ad trans-

fretan-

fretandum conduxit, non semen ad messem faciendam sparsit, non omnem operam ad comparandas divitias, vel obtinendam victoriam adhibuit, quòd crederet, omnia fato agitari, ac divina voluntate, nutuque immutabili evenire. Plane deliria sunt ista, non argumenta. Si ergo pro terrena vita nemo non laborat, quamvis sciat, omnia divino nutu contingere; cur non aquè laboret pro vita calesti, quamvis non ignoret, nullum ad eam pervenire, nist divina voluntate pradestinatum? Non te movet pradestinatio, ut pro terrestri Regno bene pugnes; cur te morabitur, ut pro Calesti Regno non bene vivas? Imò hoc multò magis; fieri enim potest, ut qui benè pugnat, non ideò vincat; at fieri non potest, nec unquam factum, aut futurum est, ut qui benè vivit, Cælesti Regno non potiatur. Quot Jacobus Patriarcha laboribus, quot David pramiis, & artificiis egit, ut ad Regnum perveniret, quod tamen sihi à Deo destinatum esse jam olim, certoque didicerat? Nibil ergo predestinatio operibus, nibil opera prædestinationi obstant; sic ergo agendum, & conandum est, ac si nulla Dei prædestinatio; sic verò omnia Deo tribuenda, T spes omnis in eum collocanda est, ac si nulla hominis industria, & prudentia esset. Deinde non ideò neganda hominis in agendo libertas est, aut operandi necessitas tollenda, quia libertatis, operumque cum divina pradestinatione connexum, ac fædus ignoras. Num ided moveri folem, terram in aere, punctoque suspendi, magnetem in Polum figi, & mille alia negabis, quia eorum rationes, & causas, quibus siunt, non intelligis? Constat, Deum justumesse, constat, Evangelicam Legem observandam, constat, orandum esse, constat, eseliberum arbitrium, sed non satis constat, quomodo ista cum pradestinatione, Deique voluntate conveniant; num ideò negabis, quod constat, quia non assequeris, nec intelligis, quod non constat? Nel qual proposito opportunamente ci sovviene l'aureo detto di S. [a] Agostino, Non ideò ne- a S. Auz.in tib. de gandum, quod apertum est, quia comprehendi non potest, quod occultum tonopersever.c.14. est. Quindi siegue il sopracitato Autore, Nemo Christianorum negat, ese in Christo naturam divinam, humanamque, quamvis ignoret modum, quo i bi tam distincta connectantur: nemo Deiparam dubitat, Matrem simul, ac Virginem ese, quamvis pugnantia videantur in una, eademque planta fructum nasci, nec storem corrumpi. Idem de prædestinatione dicas. Pugnare tibi cum libertate humana illius certitudo videtar, nec modum capis: at sufficit Christiano, ita Deum repelasse; nec ideò falsa, quia tibi occulta. Denique si ex te quaram, cur tanto labore, impendiis, ac periculo pugnes, Inon potius victoriam otiosus expectes, cum certum st, neminem victurum, nisi quem Deus voluerit; voluntatem verò Dei immutabilem ese? Respondebis utique, quia constat nemini Deum victoriam velle, nisiconanti; & ideò unum, idemque ese, nolle certamen, quod nolle victoriam; nolle seminare, quod nolle metere; nolle cursum, quod nolle metam. Idem ergo de prædestinatione dicendum; cur oras, cur operaris, cur bellum cum vitiis geris, & non potius soluto cingulo, desertaque militia quieti, ac delicus vacas, cum prædestinatio certa sit, nec mutari possit? quia constart, Deum nemmem nisi benè operantem, ac Christianè viventem ad Clphalum eligere: unde unum, idemque sit, nolle operari, quod nolle ex electis esse, nolle virtutem, quod nolle Calum. Sand, si hujus dilemmatis aliqua vis esset, nemo eam melius ipso Damone intelligeret; O tamen iste, ac si nulla pradestinatio esset, sed omnia ex creaturarum industria penderent, tentando, insidiando, persuadendo, objecta, & occasiones offerendo, noctu, diuque mille nocendi

Secolo V. nocendi artes moliendo, nibil non agit, ut hominem seducat, trabatque in suas

partes. Agnoscit ergo liberas hominum actiones non ex facto, sed ex hominum

arbitrio pendere, talesque fieri, quales homo ese voluerit, nihilque prædestinationem impedimenti afferre, quò minus homines, aut boni, aut mali, aut selices sint, aut infelices, reprobi, aut electi, utcumque maluerint. Quis ergo tantum infaniat, ut credat, se aliquid argumentando invenise, quod nec Damon invenit? aut melius Logicam callere, quam calleat Damon? Quacumque ergo ex parte Dilemma illud Calvini expendas, vanissimum est, & omnium hominum, Damonumque judicio plane falsissimum; cessarent enum insidia, tentationesque omnes, sic Damone philosophante: Aut Judas est pradestinatus, aut non est pradestinatus: si pradestinatus, frustra illum tento; si non pradestinatus, etiam me non tentante, ac nihil agente, tamen damnabitur. Così l' Eminentissimo Sfondrato contro i Predestinaziani. Tuttavia è celebre la controversia fra gli Eruditi, se veramente cotaliorce di Heretici fiorissero in questo quinto Sccolo, di cui scriviamo i successi. E certamente in qualche senso giustamente si può dire, che sin dalla prima età eglino inforgessero contro la Chiesa di Dio con esecrabili bestemmie contro la predefinazione, essendo che de Simoniani, Basilidiani, e Valentiniani si dice, [a] che afferivano, non esse in nostra potestate, ut salvemur, sed naon the time dice, [a] the alterivatio, non tije in notira potitite, at jatvema, jed nanec ullo modo possic anima, qua mala facta est, bona sieri, aut qua bona fasta est, mala estici; quasi come appunto ha detto nella nostra età Caivino, il quale in questo solamente divariò dagli antichi Heretici, che esso asserì l'a predestinazione à virtu, ò à mancanza di grazia, e quegli di natura; nel qual senso questi propriamente non possono dirsi Predestinaziani, perche b Es vite que nulla negavano, ò concedevano alla grazia. [b] Molti dunque, e gravi Autori in re cui inc. con afferirono, effere surta nel quinto Secolo cotale Heresia, nel senso che noi station est particular de la proposition de la contraction de la c nata nel quinto Secolo cotal' Herefia, mà folamente ella effere stata una invenzione de' Semipelagiani, per discreditare i Libri di S. Agostino, e particolarmente quei, dove il Santo Dottore espone il cecreto immutabile di Dio circa la salvazione, è condannazione dell' Huomo. Onde i maligni inferivano, haver S. Agostino asserita una necessità fatale, ò di essere eternamente beato, è eternamente dannato, per render nel suo oggetto eternamente verace il decreto eterno di Dio. Il Cardinale Aguir, che dottamente discute a lungo una tanta, e si famosa questione, esponendo sopra diessa il suo parere, dice [d] Nos autem re hinc inde discussa, utramque opinionem quedzminiodo veram arbitramur, & quodammodo à veritate alie nam. Assertio itaque sit, Pradestinatianorum Haresim non extitise Saculo quinto, nec in in mediate sequentibus, tan quam errorem aliquem communem in natione alique, aut Propincia i rlis Christiani, aut in certo quodam

> bominum statu, factioneve, instar alianum ban feon : extitiste tamen in quibusidam sequentum decerman S. Augustini shustre intellectam, & juxta senjune alientissem à Sancto Doctore: e qui egh à lungo il stende in vigo-

> rose prove della sua doppia afferzione, [e] loggiungendo dannata questa Herefia dai che Concilii Nazionali proflimi di Arles, e di Leone, e più

2 S. Iren. 1.201.74 C.1. . 3. P. /: Us . (4.0%. C. I.

d Idem ibin. Sub. felt. 3. n. 79.

e Ilini ivi. n. s

17000-

poderosamente poi dal Canone vigesimo quinto [a] del Concilio di Oranges, confermato da Bonifazio II. nella sua Decretale à Cesario Arclatense, Edicilo ed in altri [b] Concilii più ampiamente contro il Gottescalco, epoi ulti- b Vedus Fentife di mamente dal Concilio di Trento [c] contro Calvino rinovatore di si facri- c V. di il Pontifo di legabestemmia.

Ai Predestinaziani dunque si opponevano direttamente i Pelagiani puri, che tutto attribuivano al libero arbitrio, e nulla alla grazia. Ma fra gli uni, e gli altri era furta una nuova Setta, non meno Heretica delle due accennate, che sin da questo tempo cominciò à chiamarsi, Heresia, e Setta de' Semipelagiani. Questi in softanza sostenevano più Pelagio, che

giri di parole la rendevano finalmente schiava, eserva dell'arbitrio. Tuttavia in que' principii ò confusi cotali Heretici nella loro malignità, ò non habili à dimostrarla pienamente, es svelatamente, come accade spetso nelle nuove invenzioni, non seppero spiegarsi in modo, che potestero essere apertamente convenuti, e perseguitati, come inimici aperti, e dichiarati della Fede Cattolica, e solo in quel tempo diedero un lampo di quel gran tuono, che scoppiò finalmente, come diremo, sotto il Pontificato di Felice. Tuttavia Celestino con particolar lume del Cielo seppe profondamente sin d'allora iscuoprire il fondo dell'Heresia Semipelagiana, e nella Decretale, che qui sotto soggiungeremo, con senso chiaro di non dubie parole, riprovolla affatto, e condannolla. Bolliva ancora nella medefima età la Francia di humori torbidi, e viziosi, e presso Narbona, e Vienna, alcuni mal quieti Francesi alterando il portamento delle vesti Clericali usavano un lungo pallio con cintura allereni, allegandone per obligo il

ripresi da Celestino, che prohibital' innovazione di vestimenti. Dall'habito del corpo passando adunque all'uso della grazia, alcuni riprovavano Pelagio, altri li Predestinaziani, & altri, come si disse, formarono una terza Setta de' Semipelagiani. E trè ne furono i principali ò autori, ò

ine il Collatore dal Libro, ch'egli compose, delle Collazioni, contro il quale dorrissimamente poi scrisse S. Prospero Vescovo di Riez in Francia, che sù il Debellator de' Pelagiani; un tal Vincenzo, le cui sedici objezioni egregiamente contutò il sopracitato S. Prospero; e Severo Sulpizio compolitor della vita di S. Martino, che prevenuto in fine dalla grazia morì Î antamente nella Communione de' Fedeli, e meritò da Gennadio suo Com-

CELESTI-

Principio della i Predestinaziani, e confessando la grazia, e la di lei efficacia, con lunghi setta de Semipe-

detto dell' Evangelio, [d] Sintlumbi vestri pacintti: meritamente perciò della.12,

promotori, il celebre Prete di Marsiglia Gio. Cassiano, detto per soprano- Sautori di essa.

patriota di effere annumerato tra gli huomini iliustri di quel tempo, [e] Se- e Gennad.de viris verus Presbyter cognomento Sulpitius, vir genere, & litteris nobilis, & ilustric. 19.

tem tenuit, ut. veccatum, quod loquendo contraxerat, tacendo penitus emendaret. A questi trè Antesignani si aggiunsero, come Araldi, due Preti Genovesi Camillo, e Theodoro, che seguaci delle massime Semipelagiane sostenevano, [f] A Deo non omnia merita praveniri: electorum numerum f s Prosp. & S. Hiaugeri posse, & minui: priorem esse hominis obedientiam, quam gratiam: ini- i cons in epit. at tium salutis esse ex eo, qui salvatur, non ex eo, qui salvat: gratiam à vo- Aigustinum. luntate pracedi, qua tantum medicum quarat: fidem, aut saltem instium fidei non ex gratia, sed ex natura viribus esse: eum adjuvari à gratia, qui

pupertatis, & humilitatis amore conspicuus. His in senectute sua à Pelagianis deceptus, & agnoscens loquacitatis culpani, silentium usque ad mor-

no cont o exemi-Pelagiani.

cæperit velle, ipsum autem velle à gratia dari. Così de' Semipelagiani riferificano S. Prospero, e S. Hilario, che egregiamente contro loro pugnarono conprofondissime dottrine. Hor dunque di queste maliziole zizonie, che seminavano i fautori occulti di Pelagio, reso consapevole S. Agostino Libit dis Agosti- da i sopracitati due Vescovi di Riez, e di Arlessuoi antichi corrispondenti, il primo per communione di lettere, il secondo per gratitudine di dottrina da lui appresa da Giovane in qualità di scolare, non tardò punto à ribattere quelle imposture, che, benche dirette à lui, andavano tuttavia à ferire immediatamente il cuore al Christianessmo; e scrisse allora li due ammirabili trattati de pradestinatione Sanctorum, e, de bonoperseverantia, quali indirizzò al medesimo S. Prospero, Libri di così soprafina sapienza, che richieggono intendimento, in chi li legge, eguale à quello, di cui era dotato, chì li compose, e perciò con altrettanta ragione, che humiltà conchiude il Santo quello de bono perseverantia: Qui legent hac, si intelligunt, agant Deo gratias: qui autem non intelligent, orent, ut eorum ille st Doctor interior, à cujus facie est scientia, & intellectus. Qui verò errare me existimant, etiam atque etiam, qua sunt dieta, considerent, ne sortasfis iplierrent. Mà sopra tali prosonde materie della piede dinazione, dicesi, che non habbia giammai spiegato chiaramente S. Agostino il suo preciso fentimento: onde il gran Vescovo di Parigi Pietro Lombardo, cognominato il Maestro delle Sentenze, sorpreso dalla prosondità della Dottrina di a Lib.r. sent. dist. quell'insigne Dottore hebbe à dire, [a] Beatum Augustinum tam varie, & obscure de prædestinatione locutum fuiße, ut quid intelligere voluerit, ignoretur. Nè S. Prospero si contenne solamente in questi estrinseci ufficii di render' avvifato S. Agostino de' suoi malevoli, mà con sì acceso zelo armossi contro di loro, che, composto prima il suo nobil Commentario de libero arbitrio, portossi poscia à Roma da Celestino in compagnia del suo collega S. Hilario, rappresentando alla Sede Apostolica, con quanto discapito della Cattolica Fede si pervertisse da que' maliziosi Sacerdoti la sana Dottrina di S. Agostino, che pur' allora di fresco, come si dirà, era uscito di vita; onde da lui, come dal Capo del Christianesimo, richiedersi pronto rimedio alla temerarietà di que' tali, per liberare un sì gran Dottore dalle b Gabriel Vasquez loro calunnie. Attesta un moderno [b] Autore, Che horum Massiliensium Dux fuit Cassianus, quem seguuti sunt per Galliam Episcopi ferè omnes sua atatis, inter quos, ut quibusdam placet, Vincentius Lyrinensis, & Galli permulti; e c Idem disp. 89.c.4. poco avanti il medesimo Vasquez parlando de' Marsigliani, dice, [c] Horum sententiam seguuti sunt per Galliam Episcopi, ad quos Cælestinus epistolam a calest. epist. 8. de scribit, e la lettera su quella celebre [d] Decretale, che incomincia Apostolici verba pracepti, nella quale Celestino ripresi acremente i Marsigliani, el audata la Dottrina, e l'opere di S. Agostino, impone ciò, che Cattolicamente tefice condanne- creder devesi in conformità de' Decreti emanati da'suoi Predecessori ne' toria di detti He- termini, che soggiungiamo, Necessarium suit diligenter inquirere, quid Rectores Romanæ Ecclesia de Haresi Pelagiana, qua temporibus eorum exorta suerit, judicaverint, & contra nocentissimos liberi arbitrii desensores, quid de Gratia Dei sentiendum esse censuerint . Ut ergo pleniùs , qui in aliquo dubitant , instruantur, constitutiones Santtorum Patrum compendioso manifestamus indiculo.

> Quòd si quis non nimium est contentiosus, agnoscat omnium disputationum connexionem ex hac subditarum authoritatum brevitate pendere, nullamque sibi con-

tradictionis superesse rationem, si cum Catholicis credat, & dicat.

i . par. 1. difp. 91. c S.n. 43.

num. 24.

qua Photism Bibl.

Lettera del Pon-

NO.

In pravaricatione Ada omnes homines naturalem possibilitatem, & innocentiam perdidisse, & neminem de profundo illius ruina per liberum arbitrium pose consurgere, nisi eum Gratia Dei miscrentis erexerit.

Neminem ese per semetipsum bonum, nist participationem sui illi donet, qui

solus est bonus.

Neminem etiam gratia Baptismatis renovatum, idoneum esse ad superandas Diaboli insidias, & ad evincendas carnis concupiscentias, nisi per quotidianum Dei adjutorium perseverantiam bona conversationis accepe-

Quòd nemo, nisi per gratiam, libero benè utatur arbitrio.

Quòd omnia studia, & omnia opera, ac merita Sanctorum ad Deigloriam, laudemque referenda sint; quia nemo aliunde ei placet, nisi ex eo, quod ipse donaverit.

Quòd ita Deus in cordibus hominum, atque ipso libero cooperetur arbitrio, ut sancta cogitatio, pium consilium, omnisque motus bona voluntatis ex Deo sit, quia per illum aliquid boni possumus, sine quo nibil boni possumus. E qui Celestino [a] apertamente, come ci persuadiamo, condanna i Se- a Vedi il Pontif, di mipelagiani, le cui ree massime surono scoperte, e recise dal dotto Pontesi-Felice III. ce, che conobbele, forse più di quanto gli Heretici le spiegavano. Poiche tanto si è l'asserire, Che ogni santo pensiere, ogni pio consiglio, ogni moto di buona volonta provenga non da noi, ma da Dio, quanto il condannare, che il principio della Fede provenga non da Dio, mà da noi: il che sostenevasi da i Semipelagiani, i quali, [b] Omnes bonos virtutum actus gratia Divi- b vide Cass. coil. næ adjutorio fieri contra Pelagium fatebantur ; folum initium Fidei nostris viribus 😘 🕬 🖽 fieri posse autumabant. Quindi siegue il dotto Pontesice.

Illud etiam amplectimur, ut quicumque dixerit, Gratiam Dei, qua justificamur per Jesum Christum, ad solam remissionem peccatorum valere, qua jane commissa sunt, non etiam ad adjutorium, ut non committantur, Anathema

sit. Così Celestino a' Vescovi di Francia.

Quindi troncando ogni sorte di vane dispute sopra materie di già decise, conchiude, Profundiores verò, dissicilioresque partes occurrentium quastionum, quas latius pertractarunt, qui Hareticis restiterunt, sicut non audemus contemnere, ita non necesse habemus adstrucre. Quia ad confitendam Gratiam Dei, cujus operi, ac dignationi nihil subtrahendum est, satis sufficere credimus, quidquid secundum pradictas regulas Apostolica Sedis nos scripta docuerint, ut prorsus non arbitremur Catholicum, quod appareat

præfixiis sententiis esse contrarium.

Datal sentenza deduce S. Prospero quel nobile argomento, [c] Apo- c S. Prosp. advers. stolica Sedes, quod à pracognitis sibi non discrepat, cum pracognitis probat, finem. & quod judicio jungit, laude non dividit. E Vincenzo Lirinense Historico egregio di que' tempi, [d] Hac, dice, fuit Beati Calestini beata sententia, non d Vine Lyrin, ad. ut vetustas cessaret obruere novitatem, sed potius novitas desineret incessare vers. Harcses cap. vetustatem; soggiungendo [e] Luigi Bail, che tal Decreto di Pontificia e Apud Barraglicondanna fosse poi publicato in parecchi Concilii, e particolarmente in num nel Concilio uno [f] di Arles sotto la Presidenza di S. Hilario. Ai sulmini Pontificii, Concilii di Arles e Conciliarii si aggiunse il seguente Bando degl' Imperadori contro chiun- s' anno 475. que infetto fosse in qualsivoglia maniera di Pelagianismo, & il Bando sù particolarmente indirizzato contro i Vescovi della Francia, dove parea, che più vagasse quella peste.

Tomo I.

434

Imperatores Theodosius Augustus, & Valentinianus Casar. Armatio viro illustri, Pratecto Pratorio Galliarum.

Diversos Episcopos nefarium Pelagiani, & Calestiniani dogmatis errorem sequentes, per Patroclum Sacrosancta Legis Antistitem pracipimus conveniri. Quos quia confidimus emendari, nisi intra viginti dies ex conventionis tempore, intra quos deliberandi tribuimus facultatem, errata correxerint, seque Catholica Fideireddiderint, Gallicanis Regionibus expelli, atque in eorum loco Sacerdotes Fideles subrogari, quatenus prasentis erroris macula de Populorum animis tergatur, & futura bonum disciplina restituatur. Data 7. Idus Julias Aquileja. D. N. Theod. Aug. XI. & Valentiniano Cafare Consulibus. a Vide Exsinentife. D' onde raccoglie un moderno [a] Autore, che molti Vescovi della Francia per non perdere i Vescovadi, ritrattandosi dal Pelagianismo, modificarono in parte le loro sentenze, che resero men ree, ma pur colpevoli, con gittarsi al partito de' Semipelagiani,

Henricum Ner s on responsione ad Scrupulos Anony. mi S. 3.

Vandali Arriani in Spagna.

b S. Aug. opift, 180.

c Greg. Turon. 1.2. s . 1 P. hift . Franc.

Vvand.

Conte Bonifazio in Africa.

Mà per tornar dalla Francia à S. Agostino in Africa, ci convien passar per la Spagna, per quindi seguire i Vandali Arriani, che saccheggiata l' Europa, traboccarono impetuosamente nell' Africa, e tolta quella parte del Mondo all' Imperio di Roma, tolsero eziandio dalla Fede Romana que' Popoli con la violenza dell'armi, e dal Mondo S. Agostino con l'acerbità del dolore. Lagrimevole è il successo, mà altrettanto necessario il racconto. Nell'inondazione universale de'Barbari in Europa, li Vandali dal Set, tentrione, corsa, e depredata la Francia, scorser' oltre nella Spagna dove impadronitisi della Betica, dieder nome a quella Provincia di Van daluzia, che presentemente dicesi Andaluzia; e come che i Vandali eran. Popoli, come i Gothi, Arriani di Fede, eper odio di Religione inimici implacabili de' Cattolici, [b] desolarono que' Regni con strage di Chiese, di Vescovi, e di chiunque professava la Fede Nicena. Gregorio Turonense trà le altre loro barbarie racconta, sc che fiorendo in quel Popolo per pregio di ricchezze, di fama, e di bellezza una Nobile Donzella Cattolica, il Rè Trasamondo ordinasse, ch' ella sottoposta fosse à nuovo Battesimo secondo il rito Arriano; e non potendola nè con allettamenti, nè con cruciati rimnovere dalla confessione della Fede Romana, facessela legare, e per forzaporre nel bagno, e battezzare. Al proferir dell'empie parole, che sopra di lei intonò il sacrilego Arriano, ella con tutta lena di tutta sua voce, Patrem, esclamò, cum Filio, ac Spiritum Sanctum, unius credo esse substantia, esentiaque; & ò fosse risentimento di horrore nel Corpo, ò sforzo interno della sua illibata Fede, ò più alto misterio, ò veramente più condegna riverenza à quell'acqua Arriana, Digno aquas unguine cunctas inficit, idest fluxu ventris aspergit. Ne finiron gli Heretici di tormentarla, sin che coltaglio della testa non finiron di ucciderla. Altri horridi successi soggiungonsi nell'allegata Historia, delli quali poi pagò per tutti il fio il Rè d Mdor, in Histor. Gunderico, che [d] presa Siviglia, e volendo saccheggiar la Chiesa di S. Vincenzo, nell'entrarvi cadde morto, colpito da Dio con pronto castigo in difesa della casa del suo Servo. Hor mentre nelle Spagne signoreggiavano i Vandali, il Conte Bonifazio sin'hora honoratissimo Cattolico, che per l'Imperio Romano difendeva le Provincie dell' Africa, accusato à torto presso Cesare di tradimento, con precipitoso consiglio gittatosi al lor partito, uni con essi non solo le armi, ma il sangue, prendendo in Moglie

Capitolo IV.

risoluzione di nozze su causa di tutti quegl'innumerabili mali, che non senza rincrescimento habbiamo presentemente preso a descriver in questo luogo. Era, come si disse, il Conte Bonifazio non solamente riguardevole per qualità di servigii prestati à Cesare, per nobiltà di Famiglia, e per

meritevole della stima, e dell'affezione di S. Agostino, che passava con lui strettissima corrispondenza di amicizia, e di lettere. Mà quanto maggiore era l'amore, che'l Santo portava à lui, tanto maggiore eziandio su il dolore, che'l Santo provò di lui, quando viddelo traviato dal retto sentiero, e miserabilmente caduto ne' vizii, e poco men che nell'Heresia medesima de' Vandali: conciosiacosache non contento della nuova Sposa (che pur

Concubina, & haveva acconfentito, che una sua Figliuola fosse battezzata da un Sacerdote Vandalo Arriano, & al suo servizio egli teneva Donzelle di Religione medefimamente Arriana. Cofe, che recarono tant' ammirazione, erammarico all'animo del Santo, che non potè egli contenersi di scrivergli quella lettera, che nell'ordine delle di lui Epistole è la settuagesima, mà nella tenerezza de' fentimenti, nella fodezza de' configli, nel zelo delle ammonizioni, nell'altezza delle massime, meritevolmente può dirsi la prima; poiche in essa precludendogli la solita risposta de' traviati, soliti di allegar per iscusa de' loro errori la necessità pretesa del mal' operare, im-

tatibus meis erue me, e quindi soggiungegli l' aurea divinissima sentenza, [d] Tunc finiuntur ista necessitates, quando finiuntur ista cupiditates. Mà

si rendeva il rimprovero, perduto ogni stimolo di coscienza, & ogni reminiscenza di quello, che una volta erastato, ostinossi nel mal proposito, e tardi si avvidde, quanto saviamente parlasse S. Agostino à suo vantaggio; essendo che abbandonato ch'egli hebbe Dio, siì abbandonato da Dio, e rimirossi in breve ludibrio, escherno di que' medesimi Vandali, ch' ei haveva stimati sollevatori della sua oppressione. Animata dunque questa barbara popolazione dall'appoggio, e persuasione del Conte, e speranzata a' progressi maggiori dalla prosperità de' primi, tragettando dalla Spagna

stando depopulabantur, incendio, & homicidiis totum exterminantes; sed nec arbustis fructiferis omninò parcebant, ne fortè quos antea montium, aut

CELESTI-NO. ina Dama Vandala, che [a] nello Sposalizio abjurando l'Heresie, divenne a S. Aug. epift.70. eziandio compagna del Conte nella professione della Fede. Qual'infausta

valor d'arme, mà maggiormente per zelo di Religione, e per bontà di vita Amiciffino di S.

per lui era la seconda) ritenevasi in casa [b] con publico vituperio una b Idemibido

ponegli diraccomandarsi a Dio con quelle parole del Salmo, [c] A necessi- c Psal, 24.

il Conte tanto più sordo alle voci del Santo, quanto più rincrescevole gli d Idem epist. 700

[e] in numero di ottanta milla sotto il Rè Genserico quel piccolo stretto, o Vistore deposso che serra, & apre i due gran mari, [f] Cunctam pene Africam, ferro, flam- on Vand. 1.1. ma, rapinis crudelissime devastantes, insuper Catholicam Fidem Ariana Fraul Diac. in hist. Miscell. 1 14. ma, rapinis trudesiffant derapante vittore, [g] Invenientes igitur paca- g Vut loc.cit.
impietate subverterunt. Soggiunge Vittore, [g] Invenientes igitur paca- g Vut loc.cit.
Vandali in A citam, quietam que Provinciam, impietatis agminibus impendebant, deva-

prarupta terrarum, vel feclusa quacumque occultaverant, post eorum transitum illis pabulis nutrirentur, & sic eadem, atque iterum tali crudelitate furentibus, abeorum contagione nullus reman, t locus immunis. Alle desolazioni delle Ville, & al macello degli Habitanti non fii inferiore la rovina delle Chiefe, e lo scempio de' Sacerdoti. Il Vescovo di Carthagine, che chiamavasi Quodvultdeus, e di Thabenna per nome Honorato spedirono con sollecito ricapito lettera à S. Agostino, che ritrovavasi nel suo Vésco-

CELESTI-NO.

436 vado di Hippona, richiedendolo di configlio, se cosa lecita sosse in quell'

Secolo V.

ultimo gran caso il ritirarsi dalla prossima certa morte, ò pur nelle loro <sup>2</sup>5. Aug. epif. 189. Chiese costantemente attendere il Martirio; eil Santo rispose loro, [a]

Eos non ese prohibendos, qui ad loca munita migrare desiderant; & ministerii nostri vincula, quibus nos Christi charitas alligavit, ne deseramus Ecclesias, quibus sevire debemus, non esse rumpenda; ò come più precisamente

b 3, Augrepif. 18c. ad Honoratum.

in altro luogo [b] impose loro l'elezione della sorte, dicendo, Si inter Ministros Dei sit disceptatio, qui eorum persecutionis tempore maneant, ne fuga fiat omnium, & qui eorum fugiant, ne morte omnium deseratur Ecclesia, si hac disceptatio aliter non potuerit terminari, quantum mihi videtur, qui

maneant, & qui fugiant, sorte legendi sunt: ed il Vescovo di Calama Possidio, che posciasti il Compositor della di lui Vita, ricevendo per una par-

te il configlio, si condusse in Hippona, che in quel tempo era una delle Città meglio guardate dell' Africa. Quindi come in ficuro ricovero egli vedendo dall' alto i tragici successi dell' horribile desolazione, così descrivene

e Pessid in vita s, le particolarità, egli avvenimenti, [c] Omni saviens crudclitate, & atrocitate, cuntta qua potuit, expoliatione, cadibus, aliisque innumerabilibus,

& infandis malis depopulata est, nulli sexui, nulli parcens atati, nec ipsis Dei Sacerdotibus, & Ministris, nec ipsis Ecclesiarum ornamentis, seu instrumentis, vel adificiis, Ecclesias Sacerdotibus, ac Ministris destitutas,

Virginesque sacras, & quosque continentes ubique dissipatos, & in his alios defecisse tormentis, alios in captivitate, perdita animi, & corporis integritate, ac fidei, malo more, & duro hostibus deservire: Hymnos, & laudes de Ecclesiis deperisse, & adificia Ecclesiarum quamplurimis in locis ignibus

concremata esse: solemnia quoque, qua Deo debentur, de propriis locis defecise: Sacrificia, ac Sacramenta divina vel non quari, vel quarenti, qui tradat, non facile reperiri: ipsosque Ecclesiarum Prapositos, & Clericos,

qui forte Dei beneficio, vel in cos non incurrerant, vel incurrentes evaserant, rebus omnibus expoliatos, atque nudatos, egentissimos mendicare, nec eis omnibus ad omnia, quibus fulciendi essent, subveniri posse. Tres supersti-

ties ex innumerabilibus Ecclesiis, hoc est, Carthaginensem, Hipponensem, & Cirtensem, qua Dei beneficio excisa non sunt, & earum permanent Civitates & divino, & humano fulta prasidio: e queste trè ancora vedremo ben tosto preda del suoco, e del suror degli Arriani: e soggiunge il sopracita-

to Possidio, che tanta desolazione vedendo, e piangendo S. Agostino, [d] Cujusdam Sapientis sententia consolabatur, dicens, Non erit magnum, quod cadunt ligna, & lapides; & moriuntur mortales. Ma la rovina dell'

Africa non tanto provenne da' Vandali, quanto dagl'istessi Africani, che con i loro sceleratissimi costumi, molto più potentemente, che Bonifazio, chiamaron da lungi li desolatori delle loro Patrie, fabricandosi eglino

medesimi il giogo durissimo della schiavitù sotto Heretici serocissimi, che tennero soggetta presso à un Secolo quella si riguardevole parte del Mondo. Gl'istessi Vandatisi maravigliarono di se medesimi, e di questa tanta

nuovaloro fierezza, e siccome i Gothi nell'espugnazione di Roma, contessarono essi ancora, [e] Non suum esse, quod facerent: agi enim se divino

jußu, ac perurgeri, Oilla calestis manus, qua cos ad punienda Hispanorum flagitia illuc traxerat, etiam ad vastandam Africam transire cogebat. Ex quo intelligi potest, conchiude elegantemente Salviano, quanta sint mala

nostra, ad quos vastandos, atque cruciandos Barbari compelluntur inviti. Com-

August. c. 28.

Eloro barbarie.

d L'imilia.

Costumi, e vizii degli Africani.

e Salvian. de vero Zad. lib. 7.

Compulsus est criminibus nostris Deus, ut hostiles plagas de loco in locum, de Orbe in Orbem spargeret, excitatas pene ab ultimis terra finibus gentes etiam trans mare mitteret, que Afrorum scelera punirent. Così Salviano. E furon veramente tali le sceleratezze degli Africani, ch'eglino si meritarono in fine il maggior flagello, con cui punisce Dio li delinquenti, che è quello dell'Heresia, che non men toglie all'anime la vita, che ai corpi la libertà, agli Stati la quiete, alle Famiglie gli haveri, e quafi all' Huomo l'esser medesimo dell'Huomo. Salviano Vescovo di Marsiglia, & Orator' elegante à maraviglia, à lungo le descrive, e cominciando il discorso dalla generalità de' costumi, Ogni Nazione, dice, hà li suoi Vizii à parte, & à parte le sue virtu, [a] Gothorum gens perfida, sed pudica: Alanorum impudica, sed minus perfida: Franci mendaces, sed hospitales: Saxones crudelitate efferi, sed castitate venerandi; ma negli Africani, Nescio quid non malum. Exceptis enim paucissimis Dei Servis, quid suit totum Africa territorium, quam domus una vitiorum? e discendendo alle particolarità della sua husturia egli soggiunge, Tamrarum est, ac novum, quàm rarum videri potest, quemlibet Ganeonem non esse Ganeonem, aut quemlibet savum non ese savum; tam infrequens est, & inustatum, impudicum non ese Afrum, quam novum, & inauditum, Afrum non effe Afrum. Ita enim generale in eis malum impuritatis est, ut quicumque ex eis impudicus esse desierit, Afer non ese pideatur. Per la qual cosa stupor recar non deve, se i Santi Padri dell' Africa con sì severe, estrette legi di pudicizia raffrenatsero i loro Africani anche nell'uso lecito del matrimonio, che non dubitasse S. Agostino di predicare al suo Popolo, [b] Quoties ad Ecclesiam in qualibet solemnitate b S. Aug. ser. 244venitis, & Sacramenta Christi percipere volueritis, ante dies plures castitatem servate, ut cum secura conscientia ad Altare Dei possitis accedere. Quam rem etiam per totam Quadragesimam, & usque ad clausulam Paschæ fideliter custodite, ut nos solemnitas Paschalis castos, & puros inveniat. Qui etiam bonus Christianus est, non solum ante dies plures, quam communicet, castitatem servat, sed Uxorem suam, excepto desiderio Filiorum, non agnoscit; quia Uxor non propter libidinem', sed propter filiorum procreationem accipitur. Et in oltre, Si quis nocturno pollutus fuerit somno, non manducet carnes Sacrificii salutaris, ne pereat anima sua de Populo; soggiungendo replicatamente, Mulieres, quando Maritos accipiunt, per triginta dies intrare in Ecclesiam non prasumant. Quod etiam similiter Viri observare deberent; e conchiudendo in fine con tremendo prenunzio, Ante omnia quoties dies Dominicus, aut alia festivitates veniant, Uxorem suam nullus agnoscat. Et quoties fluxum sanguinis Mulieres patiuntur, similiter observandum est. Nam qui Uxorem suam in profluviis positam agnoverit. in die Dominico, aut in alia qualibet solemnitate se continere noluerit, qui tunc concepti fuerint, aut leprosi, aut epiletici, aut etiam forte damoniaci nascentur. Denique, quicumque leprosi sunt, non de sapientibus hominibus, qui & in aliis diebus, & in festivitatibus castitatem custodiunt, sed de rusticis maxime, qui se continere non sapunt, nasci solent. E in questi medesimi sentimenti à lungo il medesimo Santo si stende, non solamente nell'accennato Sermone, ma in altri [c] molti, che lungo sarebbe il riferirli. Onde ancora c Idem ferm. de avvenne, che conoscendo S. Agostino nell' irruzione de' Vandali l'ira vinditemp. 243. usque
adjerm. 250. catrice di Dio per i peccati di que'Popoli, e la loro ostinazione in continuarli, esclamatse allora, [d] Inter tantas angustias, & in ipso fine re d ideminserm. da Tomo I. Еe

Secolo V. CELESTI-438

NO.

rum posita est universa Provincia, & quotidie frequentantur spectacula: sanguis hominum quotidie funditur in Mundo, & insanientium voces crepitant in Circo. O planetus omni mæstitia afsligens cor! Libet slere. Plangimus, dilectissimi, Gillos, G nos, quia G nos digni sumus, qui cum talibus meritò flagellemur, rendendone la ragione, essendo che Dio juste punit nocentem, quia nullum invenit panitentem. Mà ciò che di maraviglioso apparisce, siè, che Dio castigò gli Africani Cattolici impudicissimi per mezzo de' Vandali Heretici castissimi; e nota il sopracitato Salviano, che l'Africa, la quale sotto i Cattolici era divenutaun' Afilo d'immondezze, a Salvian. loc. ci , fotto gli Heretici, ella fi ridusse in un Santuario di continenza. [a] Poiche remota quippe est à Vandalis omnis carnis impuritas, havendo essi prohibita

conseverissime Leggi non solamente ogni abominazione di carnalità, mà eziandio sforzando tutte le Meretrici a maritarsi, & sic inhibuerunt scorta, & adulteria, quin & faminas nullis volucrunt esse faminas, nisimaritis suis. Cosa di così raro, & ammirabile esempio, che doppo la narrazione di cotali successi, non potè contenersi il sopracitato Autore di esclamare contro i Cattolici, che chiama col nome di Romani, [b] Pudeat vos, Romani ubique populi, pudeat vita vestra. Nulla penè urbes lustris, nulla omninò impuritatibus vacant, nisi illæ tantùm, in quibus Barbari esse cape-

runt. Et miramur, si miseri sumus, qui tam impuri sumus! miramur, si ab hoste viribus vincimur, qui honestate superamur! miramur, si bona nostra

b Idemibid.

possident, qui mala nostra execrantur! Non illos naturale robur corporum facit vincere, nec nos natura infirmitas vinci: nemo sibi aliud persuadeat: nemo aliud arbitretur: sola nos morum nostrorum pitia vicerunt. Così Salviano. Vittoriosi in tal guisa in Africa gli Heretici, baldanzosamente quà, e là scorrendo per le Provincie, & altre sottomettendone con lo spavento, altre con l'armi, insultavano apertamente alle cose sacre, & alle profane con terrore immenso de' Paesani, che ritirandosi molti in luoghi solitarii, e muniti, altri gittandosi alla sortuna del Mare, i più collegaronsi con loro, e questi surono i Donatisti, e i Manichei, che, benche nascosti per timor delle Leggi, pur tuttavia moltine covava ne' suoi nascondigli la Mauritania, la Numidia, e la Libia. In tal confusione di cose, tardi pentissi del suo errore il Conte Bonifazio, e con lo sborso [c] di molto denaro tentò di raffrenare i Vincitori, persuadendo loro, e pregandoli à partirsi quindi con promessa di altro più copioso donativo, se lasciassero le terre dell' Imperio Romano. Marigettate con riso, e dileggiate con ischerno le di lui

e Procop. de bello Vand. lib. I.

Affedio à' Hippina.

reggeva il posto di Vescovo. Genserico ottenuto con la rotta dell'Inimico il passaggio per la Numidia, portò velocemente sotto Hippona il suo Campo. Ememorabile si quest'assedio per la serocia degli Aggressori, per la costanza degli Assaliti, e per tutto ciò, che potè render di gran sama l'impresa nel lungo corso di quattordeci mesi, che continuò la risoluzione negli uni di espugnarla, el'arte negli altri di difenderla.

offerte, egli deluso, e necessitato di venir con essi alle mani, con dissavantaggio di Truppe, e di animo, presentata la battaglia, siì costretto ancora, vinto, e dissipato l'Esercito, à ridursi con la suga in salvo dentro Hippona, Città, come si disse, munitissima de' Romani, nella quale S. Agostino

d Possidin vitas. Agosto.

Mà molto più perdè il Christianesimo, che i Romani, nella perdita e Anno 430. 28, di di quella Piazza: conciosiacosache nel terzo [d] mese dell'assedio terminò i suoi giorni [ e ] S. Agostino, in età di ottantasei anni, e trentasei di Capitolo IV.

CELESTI:

Vescovado. Non è credibile, quanto rincrescevole riuscisse al Santo Africione di S. la sua ultima Vecchiaja, e quanto sensibilmente gli ferisse il cuore il veder Agostino. tutta l'Africa in poter degli Heretici, tutte le Chiese in man de' Cani, e la sua medesima minacciata così d'appresso da numero tanto formidabile, & inferocito de'nemici. [a] Hanc ferocissimam hostium grasationem, & va- 2 Idemc. 28. stationem ille Homo Dei, dice di lui il sopracitato Possidio, non ut cateri

homines, videbat, & cogitabat, sed altius, & profundius eam considerans, solito amplius fuerunt ei lacrima panes [b] die, ac nocte, amarissimamque, b Psal, 41.

T lugubrem cateris sua senectutis jam penè ducebat, T tolerabat vitam; e siegue, che spesso allorade i tremendi occulti giudizii di Dio discorreva congli Ecclesiastici, che quivi in Hippona si erano ricoverati, e che un giorno desinando, doppo un protondo sospiro, rivolto à loro dicesse, [c] c Possidalo: cit.

Noveritis, me hoc tempore nostræ calamitatis id Deum rogare, ut aut hanc Civitatem ab Hostibus circundatam liberare dignetur, aut si aliud ei videtur, suos servos ad perferendam suam voluntatem fortes faciat, aut certe me de hoc saculo accipiat; e nel suo ultimo discorso ponendo sotto la considerazione degli uditori que gran mali, che pur'essi havevano avanti gli occhi, l'istesso tedio dimostro di più vivere, e contro l'istabilità, e la fal-

lacia di questo Mondo esclamò, [d] Amarus est Mundus, & diligitur: putas, d S. Argoserm. 11. si dulcis esset, qualiter amaretur! Mà consolollo in breve Dio, essendo che de temp. [ e ] tertio illius obsidionis mense decubuit lecto febribus defatigatus, nel e Possidioc, cita

quale stato di dolore esterno, [f.] Verbum Dei usque ad ipsam extremam f laemibil. ægritudinem imprætermisse, alacriter, & fortiter, sanamente, sanoque consilio in Ecclesia pradicavit, ricevendo come un sigillo dal Cielo di tutta la fua santissima Vitacon il seguente miracolo, che nobilitò la sua morte.

[g] Presentoglisi avanti il letto un' Infermo, da molto tempo di già incu- g Idemo, 290 rabile, e disperato, e pregò il Santo à restituirlo per compassione in salute. Se tanto potessi dar' ad altri, ripiglio dissinvoltamente S. Agostino, certamente prenderei prima per me, che mi vezgio più prossimo alla morte, e più bisognoso di forze; No, tispose subito il Supplicante, non esser malfondata la sua preghiera, essendo che gli haveva quella medesima notte Dio rivelato, che à lui venise, che da lui sicuramente riceverebbe la grazia;

Se così è, ripigliò il Santo, così sia, e benedicendolo, il languente se ne parti sano, sodando Dio, e'l merito del suo Benefattore. Fecesi quindi cgli esporre avanti il letto in gran lettere scritti li sette Salmi Penirenziali, nella cui Lezione sempre intento, [b] Nobis adstantibus, & videntibus, ac cum eo h Mantide pariter orantibus, conchiude Possicio, obdormivit in pace, & nobis coram poste i morte. tis pro ejus commendanda corporis depositione Sacrificium Deo oblatum est, cioè gli si disse quella Messa, che il moderno Heretico Lutero [i] asserisce es- i Luther, in lib que fer un' invenzione nuova de' Papisti. Si soggiungono di S. Agostino due particolarità degne d'imprimersi nel cuore di ogni Ecclesiastico, cioè, che

bench' egli morisse povero, e senza testamento, tuttavia, [k] dum adhuc k possidia, sid, superesset in vita, consanguincis suis id, stopus suit, quod & cateris, erogavit: non ut divitias haberent, sed ut aut non, aut minus egerent; e che havendo egli in Hippona una Sorella, non volle giammai, benche vecchio, cohabitar con lei, per evitar l'incontro di altre Donne, che ò la servivano ò la visitavano: Beatus Augustinus, dice S. Gregorio, [l] nec cum Sorore . S. Greg. 1.7.1913. babitare conscnsit, dicens: Que cum Sorore mea sunt, Sorores mea non sunt. 39.

Docti ergo viri cautela, magna nobis debet esse instructio. Il di lui Corpo,

Еe

CELESTI-Secolo V.

NO. a Sotto il Pontificato di Simmaco. Numero de' Libri di 8, Agostino.

37.

mente.

& S. Hier. l. z. cont. e Possidin vitas. Aug. c. 28. f S. Prosp. advers. Coliat.prope finem g Idemde lib. ar-

rio,

Io. c. 14. Ego fam via , veritas, o wita .

sottratto da i Vescovisa alla fierezza de' Vandali, su da Hippona portato in Sardegna, e quindi da Luitprando Rè de' Longobardi riscosso da' Saracini, e collocato nell' aureo Tempio di Pavia, Città presso à Milano, dove conservasi quello di S. Ambrogio primo Dottor della Chiesa, e suo Maeb Fosciel, loc, cit. Aro. Circa isuoi Libri, [b] Tanta ab eodem distata, & edita sunt, tantaque in Ecclesia disputata, vel adversus diversos Hareticos conscripta, vel ex Canonicis Libris exposita, ut ea omnia vix quisque studiosorum nosse, ac & S. Gregois, spift, perlegere sufficiat; de quali disse S. Gregorio Papa, [c] Si delicioso cupitis pabulo saginari, Beati Augustini opuscula legite, soggiungendo il medesimo gran Pontefice con rara humiltà de'suoi proprii Scritti, Ad comparationem siliginis illius nostrum fursurem non quaratis. E difeseli tutti Dio con evidentissimo Miracolo, allor che arsa, e distrutta da' Vandali Ariani Conservati da doppo il Sacco di Hippona la Libraria, ove eglino conservavansi, rimasero Dio m. racolosa- preda del fuoco le mura, e non i Libri; onde tanto eziandio più empii renderonficoloro, che tentarono, anche lui vivente, d'impugnarli, quanto più s' impegnò Dio doppo la di lui morte nel difenderli. E così terminò la fua vita, e le sue opere il gan Padre S. Agostino, meritevolmente chiamato da [d] S. Girolamo, Famosissimo ingegno, da [e] Possidio, Huomo di Dio, da [f] S. Prospero, Maestro antico, Predicatore della Verità, Tromba sonora, Dignità del Sacratissimo Testamento, [g] Porzione preeletta de' Sacerdoti del Signore, Prelato dato da Dio ad illuminationem Ecclesia, & ad gloriam Christi, Homo excellentissima auttoritatis, dotato di una Virtù propria per abbattere co'suoi Scritti tutte l'Heresie, con la cui Dottrina non solum Romanam, Africanamque Ecclesiam, & per omnes Mundi Partes, universosque promissionis filios cum doctrina bujus viri sicut intota fide, itain gratia confessione congruere; edall'oracolo di S. Celestino Papa authenticato col S. Caleft.epift.8. seguente Elogio, [ h ] Augustinum sancta recordationis virum prosua vita, atque meritis in communione semper habuimus, neque usquam hunc falsæ suspicionis saltem rumor aspersit; quem tanta scientia olim fuisse meminimus, ut inter Magistros optimos etiam ante à meis Decessoribus haberetur. Benè ergo de eo omnes in commune senserunt, utpote qui ubique cunctis & amori fuerit, & honori. Dalle scorrerie de' Vandali in Occidente, ci richiama il suror dell' Heresia in Oriente, sollevata di nuovo controla Madre, e Figliuolo di

Dio. Ordine nuovo, mà esecrando di cose: racconto lungo, mà altret-Heresia di Nesto. tanto dispiacevole disuccessi: & Heresie, che per lo spazio di trè Secoli occuparon le persone, e le penne più riguardevoli del Christianesimo, hor in difender Giesù Christo da chi no'l voleva Dio, hor' in rigettar chi no'l voleva Huomo, e sempre unite à sostener la di lui causa con quella fincerità di massime, con quella stabilità di Dogmi, ch' è sol propria di chì crede il vero, e di chì camina [i] per quella strada, ch' è la Regia, e che dirittamente, e veramente conduce le Anime alla cognizione della verità, & al godimento della vita. Pareva adunque, che le Chiese d'Oriente da Theodosio il Grande sin' à Theodosio il Giovane suo Nipote havesser goduta felicissima quiete, e che da quella parte del Mondo banditi gli errori, fossero tutti traboccati ad inondar l'Occidente, cioè con gli Origenisti, Gioviniano, e Pelagio l'Italia, con i Gothi Arriani Roma, e con i Vandali la Spagna, el' Africa, quando di repente surfe Nestorio in Costantinopoli, che ridusie di nuovo in lagrimevolissimo stato quelli già da gran tempo seCapitolo IV.

44 T

CELESTI-NO.

lici Popoli di Oriente. Per rappresentar tali cose, ci convien prima indagar' ilsonte, onde tanti mali scaturissero, per quindi poi descrivere à pieno quelle inondazioni, che tante Provincie assorbirono, e in cui tante nobilissime Chiefe miserabilmente naufragarono. Nestorio supiù tosto propagatore, che inventore della sua Heresia. Disgrazia da noi altre volte compianta nel corso di quest'Historia, in cui da picciolescintillesiamo stati bene spesso costretti rimirar'eccitati doppo molto tempo irreparabili gl'incendii. Fù Dottrina incontrovertibilmente sempre tenuta dalla Chiesa Cattolica, che siccome in Dio vi è una Natura, e trè Persone, così in Christo vi sono due Nature, & una Persona, In Deo, elegantemente disse Vincenzo Lyrinense, [a] una substantia, sed tres Persona; in Christo a Vinc. Lyrin.adduæ substantiæ, sed una Persona. In Trinitate alius, atque alius, non aliud versbar.c.19. atque aliud; in Salvatore aliud, atque aliud, non alius, atque alius; delle qualiparole servissi poi S. Gregorio nell'esplicazione del medesimo Misterio, [b] Quamvis ipse Christus, aliud ex Patre, & aliud ex Matre, nontamen & S. Greg. lib.: 8. alius ex Patre, & alius ex Matre; sed ipse est aternus ex Patre, ipse tem- morai.c. 27. poralis ex Matre. Ipfe qui fecit, ipfe qui factus est. Ipfe auctor operis, ipse opus auctoris; manens unus ex utroque, & in utraque natura, nec naturarum copulatione confusus, nec naturarum distinctione geminatus. In dell'Incarnazione modo tale, che il facrosanto Misterio dell'Incarnazione del Figlinolo di nedi Giesà Chri-Dio confiste nell'unione di due Nature Divina, & Humana nell'unica Per-stofona del Verbo, spiegata nobilmente da S.Agostino con queste brevi parole, Dei Filius, Homine assumpto, non Deo consumpto, [c] fundavit fidem; c S. Ang. lib. II. Qual'unione dicesi Hypostatica, cioè Personale, onde risulta un'Huomo - de Cion. Dio, che chiamasi Giesti Christo, le cui azioni vengon'ad esser [d] Theandriche, cioè à dire, Divinamente Humane, & Humanamente Divine, e d S. Dion. Areop. consequentemente di merito infinito, com'era necessario, ch'elleno sosse- masc. de side orro per sodisfar condegnamente alla giustizia di un Dio infinito offeso, e per thod.lib.3.c.10. operar la Redenzione del genere humano, Nisi enim esset Deus, [e] disse e S. Leo serm. 1. S.Leone, non afferret remedium; nisi eset Homo, non praberet exemplum. de Nativit. Dal che deducesi, che siccome Christo sù vero Dio, così la di lui Santissima Madre fosse vera Madre di Dio, e con questo gran Titolo ella sempre venisfe chiamata, & honorata dalla Chiefa, [f] Nomen hoc Theotocon, cioè, fand affaconcil. Madre di Dio, nullus unquam Ecclesiasticorum Doctorum repudiavit. Qui Equestib. x.c.31. autem illo subinde usifunt, & multi reperiuntur, & apprime celebres; & boc ipsum Doctores in Ecclesia Dei celeberrimos sensise, & docuise certò novimus; così sin dal quinto Secolo scrisse Giovanni Vescovo di Antiochia, avanti ch'egli s'impegnasse nel partito di Nestorio; e Theodoreto seguace anch'egli una volta del medesimo Nestorio, [g] Jam diu, & diutissime Orthodoxæ sidei præcones juxta Apostolorum traditionem Dei Genitri- ad Sporadum. cem ore consiteri, & corde credere, nos docuerunt Domini Matrem; e S. Cirillo a lungo nella sua prima Lettera à i Monaci di Egitto. Cherinto, Ebio- Impuguata dagl' ne, el'antica Scuola de'primi Heretici riprovando in Christo la Divinità, Heretici antichi. indirettamente negarono à Maria il bel pregio, e fregio di Madre di Dio. Nel decorso del tempo la medesima bestemmia proferirono, e sostennero Paolo Samosateno, Fotino, & altri, che con diversi, mà tutti esecrabili raggur impugnarono la Divinita di Giesti Christo, e consequentemente la Maternità di Dio in Maria. Quindi propagossi insensibilmente questa rea Massima sin tanto, che per renderla men'horrida, Theodoro la ricoprì con

CELESTI-

Secolo V

NO .. Theodoro Mo-Heresia.

Vigilio.

B Socr. lib. 6.c. 2.

CIn Conft. 12 finia. Zoan. I. Paya. d Idem . e In actis quinta Syn.act.s.

Bar.au. 546.2.39.

loc.cit.

1 Ibid.

i Ad Ephel. s. k In Conft.citata.

m Ibid.

1 Igan. 10.

# In Conf. cito

inviluppi di men'abominevoli panni, facendola di miovo comparir'al Monpsuestenio, e sua do con non dissimile, mà men'odiosa sembianza. Fit Theodoro ( nome infausto al Christianesimo) huomo dedito sin dalla sua prima età à una certa instabilità stravagante di vita, onde maraviglia non è, che anche morto 2 Vedi il Pontif. di tenesse agitata [a] come si dirà, con la sua memoria per due Secoli la Chiefa: conciofiacofache nella gioventù professò il Monachilmo negli Eremi della Siria, [b] nella virilità ambi, & ottenne il posto del Vescovado nella Città di Mopfuestia della Cilicia, nella cui dignità visse così sporco di costunitonal Concilin mi, e così dedito all'Heresie, che su degradato se da i Vescovi Comprovinciali, raso il suo nome dalli Sacri Dyptici, & [d] Paganis, & Judais, & Sodomitanis à Sanctis Patribus connumeratus. Scrisse [e] à lui la celebre Lettera intitolata ad Theodorum lapfum S. Gio. Chrisostomo, che compianse la caduta di quello, ch'era stato suo compagno nelli Romitorii; e tanto egli operò con l'aureo suo dire, che fello inse tornare; ma con quella mutazione di vita, che servi solamente à lui per ricader più precipitosamente di prima nel lezzo delle lussurie, e nell'abominazione della Dottrina: essendo che sempre costante nell'incostanza, hor sorgendo, hor cadendo, terminò in fine i suoi giorni con dubia [f] fama della sua salute. Mà patlando dai costumi alle massime, eiricavò dalla cloaca di Cherinto, e di Ebione ogni più puzzolente fondo, & ogni più esecranda materia contro la Divinità di Giesù Christo. Disse, che l'ammirabile congiungimento delle due gin conflit. Iustin, Nature non secesi con effettiva, e reale unione, ma solamente [g] Per bonam voluntatem, quasi quòd placuit Dei Verbo Homo, eò quòd benè visum est ei de ipso; sed non secundum substantiam Dei Verbi ad carnem, quasi separatim unaquaque natura suam habente subsistentiam. Ond'egli dedutle [ b ] Alium esse Dei verbum, & alium Christum, à passionibus anima, & desideriis caruis molestias patientem, & ex profectu operum melioratum, & baptizatum in Nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti, & per baptismum gratiam Sancti Spiritus accepiße, & affiliationem meruiße, & ad similitudinem Imperialis imaginis in personam Dei Verbi adorari, & post resurrectionem immutabilem in cogisationibus, & impeccabilem omnino factum fuise; & iterum dixit, talem factamesse unionem Dei Verbi ad Christum, qualem dixit Apostolus de Viro, & Muliere, [i] Erunt duo in carne una. Egli poi, come Corollarii della sua asserzione, soggiungeva, che quando [k] Insufflavit Dominus Discipulis suis, & dixit, [1] Accipite Spiritum Sanctum, non dedit eis Spiritum Sanctum, sed figurative tantummodo insufslavit; e che S. Tommaso quando palpando le mani, e'l lato di Christo disse, [m] Dominus meus, & Deus meus, non intese di confessare la Divinità di Giesu Christo, mà che come estatico per lo stupore di veder risuscitato un defunto, esclamasse ammirativamente: Oh Signor mio! oh Dio mio! glorificandolo, che si bello, e gran miracolo egli havesse operato. E quello che reca horrore della cieca temerità di quest'Huomo, si è ciò, che [n] inserì ne'suoi Commentarii sopra gli Atti degli Apostoli, ne'quali assomiglia Christo à Platone, à Manete, ad Epicuro, & à Marcione, dicendo, Quòd suut illorum unnsquisque ex dogmate, quod invenit, suos discipulos fecit vocare Platonicos, & Manichaos, & Epicureos, & Marcionitas; simili modo & cum Christus dogma invenisset, ex ipso Christianos vocari. Queste massime dunque di sacrilega Theologia ampiamente, & empiamente divulgandole il Mospuestenio nella sua Diocesi con la predicazione, e nelle altrui co'Libri, su così fortu-

CELESTI-NO.

a Leont. de sect. all. 4. Theodoreto, e

psuestanio .

fortunato in trovar credito, e seguaci nel male, che ne infettò in breve molti Sacerdoti riguardevolissimi della Siria, e sin l'istesso Patriarca Antio-i cheno, il Vescovo di Tarso Dioscoro, Ecclesiastico landato in vita [a] da' Scrittori, mà biasimato doppo morte ne'suoi Scritti, & il celebrato Vescovo di Ciro Theodoreto, riguardevole allora nel Christianesimo per le sue gloriose azioni, e famoso presentemente nel Mondo per la sua nobile Historia; conciosiacosache condotto egli à forza dal Monasterio [b] al Vescovado haveva intrapresa con zelo così indesesso, e vivo la predicazione della Fede Cattolica, che nella sua sola Città di Ciro numero sissima, com'ei medefimo [c] attesta, di ottocento Parochie, converti dieci mila Marcioni- c. Idemin epist ad S. Leonem Papam. ti, & oltre adaltre otto Terre, che parimente professavano la medesima He- d Idem epis. 146, resia, un'altro [d] Popolo di Eunomiani, & un'altro di Ariani; in modo tale che potè giustamente gloriars, [e] Divina ope, ne unum quidem apud nos e Idem loc.cit. extat Hareticorum zizanium, aut germen; nec ista sine periculo feci, sed sanguinem sapiùs effudimeum, sapè etiam ab ipsis lapidatus fui, & sapè ad Inferorum, & mortis portas perveni. Dalla vicinanza però di Theodoro Mopsuestenio ( essendo che Mopsuettia è Città della Cilicia, e Ciro della Heresia del Mo-Siria, Provincie confinanti) rimase anch'ei così imbrattato della medesima pece, che divenuto appassionato seguace di tal Maestro, non dubitò d'innalzarlo con il seguente Elogio, con cui termina la sua Historia, [f] Theodorus & Idem lib. 5. hist. Episcopus Mopsuestia totam Christi Ecclesiam sua doctrina erudierat, & contra universas Hareticorum phalanges victoriam reportaverat; onde poi impegnato nella venerazione del Mopfuestenio, segui così risolutamente ancora le sue dottrine, che venne in fine à farsi seguace di Nestorio, & à militar frà primi contro S. Cirillo, e contro la Divinità di Giesù Christo. Mà Dio, che'l volle forse rimunerare di quanto à sua gloria egli haveva operato contro gli Heretici, sin d'avanti che sosse caduto nell' Herefia, lo fè poscia (con raro esempio di Huomini dotti prevaricati nella Fede ) ritornar à qual sû, e Vecchio morì con gran sama di virtu nella Communione de'Fedeii, e nella corrispondenza, e grazia di S. Leone . Leporio, sua He-Non però quindi avvenne, che datale Scuola, e da tanti Autori non si di-resia, & abjura, vulgasse pe'l Mondo con credito il lor errore; essendo che dilatato nell'Africa die motivo à [g] Cassiano di narrar la caduta, e'l risorgimento di un tal g Cassia de Incarn. Leporio, che da lui su eziandio [b] chiamato primo Autor dell'Heresia, e h ibid. lib. 7. primo Maestro di Nestorio; poiche scrivendo Cassiano contro Nestorio, e riferendo gli errori di Leporio, di ambedue dice, [i] Non quidem ad ple- i cassilocicit. num eadem verba sunt, sed ad plenum una perversitas. Era passato Leporio dal Monachismo al Presbiterato, e dal Cattolichismo al Pelagianismo, e co'l Pelagianismo fosteneva eziandio le proposizioni sacrileghe del Mopsuestenio, e dell'une, e dell'aitre haveva lasciate odiose testimonianze in Francia, dai cui zelanti Vescovi era stato più volte convenuto, e convinto, mà senza l'effetto desiderato dell'emenda. Quindi trasferitosi in Africa, perche era più tosto d'ingegno prevertito, che perverso, colto dalla pietosa Grazia di Dio, che'l voleva, abjurò con vero pentimento il fallo, e della sua conversione diede lettere molto divote a'Popoli della Francia, amando meglio la vergogna in faccia, che la macchianel cuore. Is ergo in le reversus, dice [k] Cassiano, non shim in Africa, ubi tunc erat, at que nunc k Idemitid, lib. 1. est, tam errorem suum cum dolore, quam sine pudore confessus est, sed etiam ad omnes admodum Gallia Civitates flebiles confessionis, ac planetus sui litte-

. .

ras dedit, scilicet ut ubi deviatio ejus prius cognita erat, illic etiam emendatio nosceretur, & qui testes erroris antea fuerunt, iidem postea essent correctionis. Ergo agnita opinionis sua perpersitate, & inspecta fidei luce scribens ad Episcopos Gallicanos ita exorsus est, Quid in me primum, ò Domini mei venerandi, & beatissimi Sacerdotes, accusem, nescio; & quid in me primum excusem, non invenio; sic imperitia, & superbia, sic stulta simplicitas cum persuasionenoxia, sic fervor cum intemperantia, sic (ut verius dicam) cum sui diminutione debilis fides, simul in me omnia recepta viguerunt, ut tot, & tantas simul sit & obedise, confusio, & hac eadem ab animo potuisse cedere, mihi stupenda gratulatio; e qui Leporio siegue à lungo la sua Lettera, e la fua abjura, non fenza gran maraviglia in chì confidera condannata daun Nestoriano medesimo l'Heresia di Nestorio, anche prima ch' ella sorgesse in Nestorio. E felicissimi invero suron Theodoreto, e Leporio, che aprendo gli occhi alla Verità conosciuta, se principiarono male, finirono bene, terminando la vita con dimostrazione di sincera penitenza: dove che al contrario l'infelice Nestorio, che dai medesimi Maestri l'istessa rea dottrina haveva appresa, principiò bene, e terminò malissimamente i suoi giorni, e da un'altissima speranza della sua bontà cadde in un prosondissimo abisso di Heresie, come ci renderà palese il racconto sunesto dell'Historia, alla quale ci accingiamo.

Nestorio, sue qualità, virtu, e zelo, avanti che cadel fe in Herefia. a Caff. de Incarn. Verbilib. 7.

& n. 149. & Seg.

d Socrilozicit.

e Idem ibid.

Ritrovavasi annumerato Nestorio frà i Sacerdoti del Clero di Antiochia, quando da Antiochia eglifii chiamato da Theodofio al Vescovado di Cofrantinopoli. La fama della di luivirtù, e l'espettazione [a] di haver da Antiochia un'altro Chrisostomo, eccitò quel piissimo Principe alla risoluzione, che si giudicara eziandio confacevole al publico bene dai medesimi Vescovi, i quali approvarono con grand' applauso l'elezione. Temperanzanel vitto, zelo nelle parole, austerità nella vita, e ciò che non rare volte fà comparir più venerabile la Santità, aspetto grave, [b] voce sonob Soer, lib.7.c.29. ra, & atta alla predicazione, lingua faconda, e rozzezza di veste, erano tutte cose, che io resero degno di passar prima dal Monasterio di S. Euprepio, ove Monaco era vissuto molt'anni, al Ministerio della Chiesa di Antiochia, c Theod. epift. 97. equindi alla Sede di Costantinopoli; Sordida indutus veste, dice di lui [c] ad Sporadium, Theodoreto, mæstus, & tristis incedens, forenjes tumutus at brown, guam sapè cita, poris pallore, & macie abstinentiam simulans, libris domi ut plurimum in-Baran. 449. nu.; poris pallore, & macie abstinentiam simulans, libris domi ut plurimum inbus plerosque alliciebat ad sui admirationem, quousque ad graviorem provenit atatem: videri potius, quam esse Christianus, & suam potius, quam Christigloriam quarere studens. E nel primo ingresso nel Vescovado egli dimostrossi appunto tale, quale predicavalo il Mondo. Conciosacosache non così tosto vi giunfe, che convocato il Popolo, con lungo discorso esortollo alla detestazione di qualunque Heresia, e rivolto all'Imperadore, che concorse alla sunzione, con tuono formidabile divoce queste memorabili parole diffe, | d | Mihi, o Imperator, Terram Hareticistu purgatam tribue, & ego tibi Cælum tribuam. Tu mihi in profligandis Hæreticis subveni, & egotibi in profligandis Persis subveniam. E passando dalle parole ai fatti, e dalle preghiere alle risoluzioni, il quinto giorno doppo il suo ingresso nel Vescovado, [e] sè diroccar'in sua presenza una Chiesa, che ancor, come di nascosto, tenevano gli Arriani, animando esso medesimo con tal'essicacia di parole i ministri alla demolizione, che suron veduti i medesimi Arria-

ni

nisomministrar materia all'incendio, e pabulo alle fiamme, nonsenza pericolo di dilatazione del fuoco, ch'hebbe quasi a divorar le habitazioni prossime, & involger nel castigo la parte rea unitamente, e l'innocente. Dal qual fatto sù indi in poi cognominato Nestorio il Buttasoco, tanto per la sua ardenza nell'operare, quanto per la conflagrazione, che veniam pur' hora di riferire. Al par degli Arriani egli trattò i Novaziani, i Quartodecimani, & i Macedoniani, togliendo loro le Chiese, esiliandoli dalle Città, e facendone ognipiù duro scempio, & aspra vendetta: & allor sù, che Theodosio stimolato dall'esempio, e dalla voce di lui, formò quella formidabile Legge contro gli Heretici, che nel Codice Theodofiano è la fessagesima quinta, in cui nominatamente represse con relegazioni, taglie, confiscazioni, inhabilitazioni, spogliamento di Chiese, e con ogni severissimo castigo la temerarietà degli Arriani, Macedoniani, Appollinaristi, Novaziani, Sabbathiani, Eunomiani, Valentiniani, Montanisti, Marcionisti, Borboniani, Massaliani, Euchaiti, Donatisti, Audiani, Hydroparasti, Ascodrogiti, Fotiniani, Paulianisti, Marcelliani, e Manichei, dichiarando tuttinon men'empii, che pazzi. Per le quali gloriose, e sante operazioni meritò Nestorio di ricever congratulazioni, e lodi dall' istesso Pontesice, che scrissegli con tal tenore, e giubilo di parole, [a] La-428.n. 24. tificavit anımam nostram venientium enarratio Nunciorum, quam mox firmaviteorum, qui interfuerunt ordinationi tux, relatio Collegarum, qui tibi testimonii tantum detulerunt, quantum ferri buic debuit, qui aliunde videbatur electus. Tanta enim ante opinione vixisti, ut tuis te aliena Civitas invideret; così Celestino à Nestorio. Mà se cotali azioni provenissero da lodevole intento, ò da maliziosa simulazione, rimane in gran dubio, essendo che Nestorio sin d'allora mostrossi parziale a'Pelagiani, nel non volerli far'includer nel Bando accennato, e nel ricettarli cortesemente in Costantinopoli, quando, come si disse, Celestino scacciolli da Roma; del che portò posciasue doglianze à lui il Papa in altra Lettera, che noi à suo luogo riferiremo. O voleffe dunque Nestorio con tal santo modo di operare conciliarsi l'opinione de'Cattolici, per render più agevole la strada all'Heresia, che andava disponendo di divulgare (conforme asseverò Vincenzo Lirinense Historico di que'tempi, che di lui disse [b] Ut uni Haresi sua b Vinc. Lyrin.cont. aditum patefaceret, cuncturum Hæreseon blasphemias insectabatur) o fosse vero zelo, da cuipoi bruttamente degenerasse, certa cosa si è, che non guari andò, che ò smascheratasi la finzione, ò prevaricata la bontà, egli si facesse conoscere Padre, e Promotore di abominevole Heresia, come di già era conosciuto per Nepote, e Discendente di Schiatta di Heresiarchi, essendo che Nestorio dicesi [c] Nipote del sacrilego Paolo Samosateno, esuitas apud Bar. ambedue oriundi dalla Soria, cioè Paolo da Samosata, e Nestorio da Ger- an 28. " 25. manicia, Città della medesima Provincia. Così discendendo l'empio dall' Hercie di Nestorio. empio, el'Heresiarca dall'Heresiarca, imbrattarono tutti e due con le bestemmie due Secoli, rendendo con iloro nomi esecrabile la memoria di que'tempi, e deplorabile la condizione de'futuri. Poiche ficcome eglino furono uniti di fangue, così parimente caminando con unione di Herefie, fol furono diversi in questo, che Nestorio negò ogni participazione anco estrinseca, enon hipostatica, di Divinità in Christo nell'Utero solamente della Santissima Vergine, mà Paolo sempre. Quindi lo scelerato apertamente disse, come il Mopsuestenio, che la Divinità era sopravenuta in Christo per me-

Secolo V. CELESTI-446 NO.

b Vide Bar, an. 43.

c S.lo. Damafeen. lib . 3 . d. fide c . 1 1 .

Damaso a car. 304

epiß. Calejini.

f Evagr.lib. 1.6.2.

g Socr. lib. 7. e. 32.

rito delle sue buone azioni, e non altrimente con unione fisica, & hypostatica, mà à guisa di habitazione, come in suo Tempio; dal che egl'interiva, che Maria Vergine non era Theotocon, cioè Madre di Dio, ma Christotocon, cioè Madre di Huomo, che chiamasi Christo; e come in brevi aVine, Lyr, les, cit, parole spiego il sopracitato Lirinense, [a] Nestorius, dum se duas in Christo substantias distinguere simulat, duas introducit repente personas, & inaudito scelere duos vult ese Filios Dei, duos Christos, unum Deum, alterum Hominem, unum qui ex Patre, alterum qui sit generatus ex Matre: onde egli fii solito di chiamar Giesti Christo col nome di Huomo Deifero. Qual voce, se ben'in buon senso trovasi usata da'Santi Padri [b] anteriori à Nestorio; tuttavia dal tempo, in cui usurpolla Nestorio, rimase poscia in tal' horrore de'Fedeli, che non dubitò [c] S.Gio. Damasceno di riprovarla assolutamente, come quella che par che significhi, che Christo ò non sia, ò accidentalmente sol sia vero Dio: militando contro il Deisero di Nestod Vediil Pontif.di rio gl'istessi motivi, e ragioni, che habbiamo altrove allegati [d] contro il Dominico di Apollinare. Nel tenore dunque di questi concetti hereticali predicò un giorno nella Chiefa Cathedrale un Vescovo per nome Dorotheo, il quale nel terminar la Concione, con nuovo, e più impetuoso sforzo di voce, quati richiedendo dal Popolo nuova, e più intefa udienza, dile S. Cyrill, april fe, & intonol'horribil bestemmia con queste parole, [e] Si quis Mariam Deiparam dixerit, anathemasit. Inhorridironsi tutti alla novità scandalosa di una Heresia, che toglieva dal Capo della Santissima Vergine la più nobile Corona della sua grandezza, e con vario, e tumultuoso mormorio dieder segno manifesto di abominazione. Al contrario Nestorio accogliendo il facrilego Oratore con maniere cortesi, & obliganti, condusselo con pompa dal Pulpito all'Altare, e quivi in sua presenza fecelo celebrare, approvandone la dottrina, erattificandone l'assunto. Somigliante caso indi anon moltigiorni successe in un suo Prete, chiamato Anastasio, traviato come il suo Vescovo, e mal sedotti ambedue dal primo loro infelice Maeftro il Mopfuestenio. Costui nella medesima Chiesa Cathedrale affisse, e publicò il leguente Cartello, [f] Nemo Mariam Deiparam vocet, nam à Maria Homo erat, atque ab Homine Deus nasci non potuit. Sopravenne subito, e forse ancora appostatamente, Nestorio, e prendendo con risoluzione à difender la proposizione del suo Prete, Non solum, come dice l'allegato Historico, non prohibuit illum, neque rectam, sanamque doctrinam tutatus est: verum etiam verba in primis roborare contendit, & in 11sdem defendendisacrius institit, adeo ut multo majorem blasphemiam dicere conatus est, nimirum, Ego eum, qui spatiis menstruis, hoc est bimestri, & trimestri, Tita deinceps adoleverit, Deum certe non appellavero. Empieta non tanto diabolica, quanto rozza; onde per questo capo Socrate taccia Nestorio d'imperito, & ignorante; doti, e parti molto proporzionate à formar'un' Herefiarca, quando particolarmente adesso si congiunga la superbia, e la jattanza, [g] Ego, dice di lui Socrate, dum Libros à Nestorio editos lego, hominem reperio imperitum, & doctrine penitus expertem: hocque verè, & ex animo dico; e poco doppo soggiunge, Vocem Deiparam, tanquam larvam reformidans declinat, hocque illi pra insigni inscitia, & ignoratione contigit; nam etsi naturalingua erat diserta, & propterea doctus putabatur, tamenre vera imperitus fuit. Quin etiam veterum interpretum scripta perdiscere dedignatus est: lingua enim volubilitate, & elegantia insolenter se efferens.

Capitolo IV.

CELESTI-NO.

efferens, tum veteres propè neglexit, tum se ipsum omnibus antecellere exi-Rimavit. Così Socrate di Nestorio, della qual presunzione l'accusa medesimamente ancora S. Cirillo, che scrivendo di lui al Pontefice Celestino dice, [a] Nestorius se omnibus sapientiorem existimat, se solum divina a Extat hac ep B. Scripturæ scopum attigisse autumat, se solum Christi mysterium cognovisse gini Papa. somniat; e perciò chiaramente deducesi, che l'ignoranza, e la superbia sono equalmente causa, & effetto dell'Heresia. Nè si contenne allora Ne- Sua crudeltà. storio ne'termini delle sole dispute, ma risoluto di promover l'impresa anche à forza di braccia, cominciò à maltrattar quel Popolo con maniere barbare, non che indecenti; onde di lui per le strade, e per le piazze, come in issuogo di concepita avversione andavan cantando Fanciuli, Huomini, e Donne queste parole [b] Regulum habemus, Episcopum non habemus. b Extant hac om, Giunse alle di lui orecchia il commune improperio, ed ei non tanto solleci- nia inter alla Conto, quanto inferocito nel reprimerlo, moltife prender, e strascinar legati cilis Epbesini, avanti il suo Tribunale, e battere malamente con eccesso tale di crudelta, [c] Qualis ne apud Barbaras quidem Nationes quandoque usitata fuit . c Ibidem . Non defuerunt, sieguono gli atti del Concilio Efesino, che formo contro Nestorio il processo di queste violenti procedure, qui Populo prasente, & audiente, in Sanctissima Ecclesia coram illo reclamarent: & i medesimi atti riferiscono di un Monaco altrettanto semplice, che zelante, che vedendo approffimar Nestorio alla Chiesa, rivolto à i compagni, Chiudete, dicesse, la porta, ecco l'Heretico; e che incontanente sosse egli rinchiuso in horrido carcere, e due volte per la Città frustato, e Publico Pracone, non absque clamore praeunte, miserando spectaculo in exilium expulsus. Dal qual fuccesso irritati gli altri Monaci, poco mancò, che non mandassero à pezzi nella Chiefa medefima con Nestorio tutti i suoi familiari. Co'Monaci accorfe unito il Clero alla difesa della Religione Cattolica, portandosi una mattina processionalmente al Palazzo Episcopale, per saper da lui medesimo, di qual fede ei fosse nelle asserzioni publicate contro la Madre di Dio, e la Divinità di Giesti Christo. Mà [d] in aliud, & aliud tempus rejecti, vix a Ibidemo tandem Nestorius prodiens, con volto disposto, e accommodato à risentimento richieseli, Che volevano? Non altro, soggiunse in nome di tutti con imperturbabil franchezza un del Clero, se veramente ei professase la Dottrina, Che la Santissima Vergine non fosse Madre di Dio, mà sol di Huomo, Che dalla Carne non altro fosse nato, che Carne, Che Giesù Christo non fosse vero Dio, ma Istromento, & Organo della Divinità, & un'Huomo Deifero. Uditili con noja, e licenziatili con dispetto, scagliossegli Nestorio repentinamente sopra con pugni, e co'schiassi, emaltrattati tutti con improperii, evillanie, ordino, che fossero spogliati delle vesti, slagellatiper la Città, erinferrati poscia, come seguì, nell'ergastolo de colpevoli; e quindi di nuovo ricondotti avanti di lui carichi di catene, con le proprie mani di nuovo schiasteggiolli, elicenziolli, dichiarati rei di calunnia, e di sacrile- E Libri da lui di ghi, manon commessi, misfarti. Indi armandosi co'scritti, che sono i valgati. primipassi, co'quali sa le sue scorrerie l'Heresia, divulgò Libri per tutto l'Oriente in confermazione de'suoi errori, e mandonne copie a'Monaci dell' Egitto, che per esser molti, e di santissima vita, prevertiti poteano recar gran vantaggio al suo partito. Mà avanti che condannasse questi volumi d'Inferno ò Celestino da Roma, ò il Concilio universale da Eseso, condannolli in Egitto medesimo la gran Madre di Dio, che sollecita mente accorfe

CELESTI-

NO.

a Sophren in prato Spirit. c. 66.

Che con infigne vitime vengeno continuati falla medetim. M. irc ai bio.

Secolo V.

accorfe dal Cielo alla difesa della sua causa. Racconta [a] il satto Sostonio. che ritrovandosi nella sua Cella un giorno, prendendo riposo, Ciriaco Abbate de'Monaci, vidde in fogno una nobiliffima Donzella vestita di porpora, e con lei due Huomini venerabili di habito, e di aspetto, ch'ei rassiguro l'una per Madre di Dio, gli altri per S. Gio. Battista, e S. Gio. Theologo, & Evangelista; e parvegli, che esso uscito dalla Cella, e divotamente invitando la Santissima Vergine ad entrarvi, ella come non gradendo l'invito, rispondessegli con atti, e parole disdegnevoli, Habes intra Cellam inimicum meum, & vis ut ingrediar? lasciando con tal rimprovero confuso, e solo il buon'Eremita. Risvegliossi allora Ciriaco, e tutto suor di se riandando con la mente lavisione, percotendosi il petto, e ben riflettendo, se alcuna colpa havesse commessa contro la Madre di Dio, e di nulla ritrovando fi reo, per isfuggire il più agitarfi in quell'immensa passione, da cui egli sentivasi cruciare, prese aleggere un Libro, con la cui lettura potesse togliersi da quell'affannato pensiere. Mà in que fogli ritrovò ascoso quell'inimico di Maria, che gli haveva divertita così nobil visita del Cielo. Conciosiacosache nel volgerli, viddevi inseriti due Libri d Nestorio, cioè quegli medesimi, ch'ei haveva divulgati per l'Egitto in cionfermazione della sua Heresia contra la Madre di Dio. Surse allora Ciriaco impetuosamente dalla Sedia, e con horrore prendendo il Volume con l'estremità delle dita, confrettoloso camino riportollo alla vicina Cella di un tal'Eusychio, da cui egli l'haveva ricevuto ò in dono, ò in prestito, dicendo, Accipe Librum tuum, frater; neque enim ex eo tantum utilitatis accepi, quantum detrimenti; e raccontatagli la visione, dislegò Eusychio dal Volume que'due Libri, e nel consegnarli alle fiamme disse, Non manebit in Cella mea Domina nostra Sancta Dei genitricis, semperque Virginis Marieinimicus.

ficilo.

Aila strepitosa dichiarazione dell'Heresia Nestoriana sollevossi tutto il Mondo Christiano in ditesa della Madre di Dio, e della Divinità di Giesù S.Cirillo Patriat- Ciristo. Sedeva opportunamente allora nella Cathedra Patriarcale di ca di A estandria, forge contro Ne. Alessandria S.Cirillo, Dottor' esimio, e scelto da Dio in que' tempi per patrocinare il Misterio dell'Incarnazione del Verbo, e porre in chiaro con rara profondità di dottrina, e limpidezza d'ingegno l'ammirabile unione del Creatore alla Creatura: onde alui convenne scender fra primi nel gran Campo di battaglia per riportarne, come seguì, gloriosa, e piena la Vittoria. Non così tosto adunque egli udi le novità succedute in Costantinopoli, li Libri sparsi, e le fazioni per loro causa sollevate frà i Monaci Sua rara pruden nell'Egitto, che tutto suoco dizelo accorse à supprimer nel suo nascer quell'incendio, che minacciava esterminio al Christianesimo. Mà in que' principi gli convenne moderarne il fervore con il freno di quelle savie riflessioni, che soggiungiamo. Era ancor fresca la memoria delle turbolenze passate fra i Patriarchi di Alessandria, & i Vescovi di Costantinopolinell'elezione di S. Gregorio Nazianzeno, e nella deposizione di S. Gio. Chrisostomo: onde il volerla di nuovo romper con Nestorio, poteva attribuirsi in S. Cirillo ò ad emulazione, ò à vendetta, con scandalo de' semplici, e sospetto de'più accorti. Oltre à ciò parea, che inclinasse Theodosio alla protezione di Nestorio, ch'egli riconosceva come sua Creatura, e che ad esclusione di altri riguardevolissimi Prelati haveva prescelto à tuttinella dignità del Vescovado della sua Reggia. In questa contingenCapitolo IV.

CELESTI-NO.

za di cose particolarmente l'haverebbe eziandio sostenuto, ricordevole delle disgrazie, che colpirono Arcadio suo Padre, & Eudoxia sua Madre per haver'egli adherito contro il Chrisostomo al Patriarca Theofilo di Alesfandria. Queste considerazioni persuasero S. Cirillo di procedere cautelatissimamente, per non esacerbar nel medesimo tempo l'animo di Cesare, & irritar maggiormente quello di Nestorio. Egliperciò si contenne nello fcriver folamente a'fuoi Monaci in riprovazione de' Dogmi promulgati senza nominarne l'Autore, & à Nestorio medesimo inviò lettere, che nella dettaturaspirando Christiana modestia, e sano consiglio, aprivano al reo la strada alla ritrattazione, ogni qualunque volta fosse egli il colpevole di così abominevoli novità. In questi medesimi sentimenti concorse il Pontesice. Papa, il quale havendo ricevute alcune copie di que'Libri, che haveva Nestorio trasmessi in Egitto, sorpreso da inopinato accidente, e giudicando primaincredibile, epoi cosa molto difficile, che un tanto Vescovo acclamato di fresco da tutto l'Oriente con attestazioni di laudi, fosse potuto allora traboccare in così horride bestemmie, scrisse à S. Cirillo, acciò diligentemente ne rintracciasse il vero, rappresentando con altra lettera à Nestorio le violenze da lui usate contro il Clero Costantinopolitano, e lo scandalo dell'Heresia, che correva, in modo tale che s'egli n'era il reo, venisse à concepire horrore più tosto del male, che impegno. Mà tutto invano, Nestorio, conciosiacosache prendendo Nestorio à rimprovero i consigli, e disdegnando ò la superiorità nel comando, ò la fratellanza nell'ammonizione, invaghito dise medesimo, e dispregiator di ogni altro, tacciando S. Cirillo [a] di oppressor de'poveri, di matricida, e di ladro, si ostinò così a Apud S. Cyrill. di proposito nella mal'intrapresa carriera, che invano sudò poscia tutto

il Christianesimo per divertirgliene il corso.

Tomo I.

Nè tardò molto à certificarsi il Papa, d'onde, e da quel sonte scaturis- Ricorso che farsero cotali Heresie, e chi sosse l'Autore degli esecrandi Libri, che have-no aRoma Neito-rio, es. Cirillo. vano così milerabilmente pervertitii Monaci dell'Egitto: poiche fopravennero in Roma due [b] messi, l'uno inviato da Nestorio, l'altro da S. 5 Apud Bar, an. Cirillo; il primo, huomo laico, e d'infigne nobiltà chiamato Antioco; 430.11.2.6 seq. il secondo Ecclesiastico in grado di Diacono nella Chiesa di Alessandria, e di fantissima vita per nome Possidonio. Nestorio prevedendo alla sua Heresia un sorte ostacolo dalla parte di S. Cirillo, con somma sollecitudine haveva spedito questo suo Legato à Roma, affin di preoccupar l'animo del Pontefice, e come tirare al suo partito quello, [c] che non solamente c Apud S. Cyrill. haverebbe preponderato alla parte contraria del Patriarca di Alessandria, epist. 16.
Malizia di Nemà eziandio à tutto il Christianesimo; e per non mostrare affettazione, e storio. premura in cosaper altro nuova, e che in se medesima recar poteva gran fondamento disospetto, dissimulando il vero fine, per cui egli si era indotto alla spedizione del messo, tutto si dissuse nella [d] lettera, che diresse al d Extat hacepis. Papa, fopra l'arrivo in Costantinopoli di alcuni Velcovi Pelagiani, fra qua- apud Bar. an. 430. li vi era Giuliano di Capoa, richiedendo al Pontefice con humile offequio, per qual demerito fossero stati que'Vescovi privati delle Chiese, esericever'esso li dovesse nella communione della sua, ò rigettarli: quindi esaggerando con lunga jattanza le sue satiche nell'estirpazione delle altre Heresie, discendeva poi alla sua, che più gli premeva: insinuando, come per modo di ragguaglio, esser surti in quella sua Chiesa alcuni Novatori ignoranti, e infetti di prava dottrina, che contro alle massime Cattoliche osa-

Operazioni del

CELESTI-NO.

×.7.

attenzione

Papa.

ftorio.

Secolo V.

450 2 Extat has epift. Che convoca un Concilio in Roma, e condanna l' Herefia di Ne-

vano di chiamar Maria Theotocon, quasi ella fosse Madre di un Dio, quando solamente ella era Christotocon, e sol Madre d'un' Huomo. Contro talscandalosa, & heretica opinione haver'esso molto fin'allora operato, per ifradicarne dalla mente de'semplici ogni nato virgulto, & in attenzione del suo zelo mandarne allora à sua Santità alcuni Libri da se composti in riprovazione del nuovo errore. Tanto conteneva la lettera di Nestorio, che presentò Antioco à Celestino. Mà appena hebbe la sua prefentata Antioco, che sopragiunse opportunamente Possidonio con quella di S. Cirillo, la quale pose in chiaro l'oscurità del negozio, & in istato la dubietà della materia: poiche in essa S. Cirillo disvelava [a] al Papa tutte apud Bar. locici. le machine, l'Heresie, iraggiri, e le violenze di Nestorio, la perversione de'Monaci, e qualmente, alzata bandiera, l'empio Vescovo di Costantinopolierafi dichiarato Autore, Capo, e Protettore dinuova, & efecrabile Setta. Non è credibile, quanto Celestino rimanesse sorpresso alla novità Sommo zelo, & di così strani accidenti, e quanto eziandio si riconoscesse obligato à porger pronto rimedio al male, che serpendo più lungo tempo, haverebbe infettato con tutto l'Oriente una così riguardevole, esana parte del Christianefimo. Onde senza porre indugio di altri trattati amichevoli di risposte, e dilettere, dalla sollecitudine del pericolo, stimolato all'applicazione di superarlo, convocò in Roma un Sinodo de'Vescovi prossimi à quella Città, e più per toglier'ogniscusa agli Avversarii, che per discutere un punto per altro incontroverso, e sempre inviolabilmente sostenuto da tutta la Chiesa Cattolica, ben'esaminati gli argomenti, e con tutta attenzione ben ponderatene le ragioni, eritrovate sempre false, temerarie, & Heretiche le b Apud Rar. loc. proposizioni di Nestorio, solennemente [b] le condannò, confermando co'fatti l'antico costume della Chiesa Romana, solita à condannar'essa sempre la prima quell' Heresie, che surono poscia successivamente condannate da'futuri Concilii di tutta la Christianità. Con tal sentenza dunque, messa come in sicuro la Causa della Fede, eglirispose à Nestorio, e à S. Ciril-Evagr.lib.1.c.4. lo, ele risposte suron tali, che Evagrio [c] non dubitò di chiamar quella E sue dignissime diretta à Nestorio, Lettera divina; e l'altra che inviò à S. Cirillo si un tuorio, e às, Cirillo. no, che atterritutto l'Oriente, e colpi in fine nella persona dell'Heresiarca tutta la Setta de'Nestoriani. A Nestorio scrisse rimproverandolo, che da così fanti principii havesse prevaricato in così vituperosi successi, con defraudar la Chiesa de'Fedeli dall'espettazione conceputa della sua virtù, [d] Bonis principiis tuis, eglidice, malus successit eventus; postquamignoratus electus es, cognitus accusaris; e deplorando il di lui misero stato, e quello della Chiesa Costantinopolitana soggiunge, Qua conscientia vivis,

lettere à Nesto-

d April Bar, loc. cit.m. 14.

e loan, 10.

E Ibidem .

& Ibidem .

promisa: non solum non das cibum in tempore, verum etiam veneno interficis, quos Christus suo sanguine, & sua morte quasivit. Ubi est diligentia Pastoralis? [e] Pastor bonus animam suam ponit pro ovibus suis, mercenarius verò eft, qui eas Lupis dimittit, & tradit. Quid hic tu Pastor acturus es, qui Dominicum gregem pro Lupis ipse dispergis? Ad quanam septa grex

penè ab omnibus in hac Civitate desertus? Perit tibi hujus Officii Beatitudo

Dominicus confugiet, si intra ovilia Ecclesia sauciatur? Habeo [f] oves, inquit Dominus, qua non sunt ex hoc ovili, & illas oportet me adducere. Tibi pereunt, quas habes. Tametsi quidem certum est, quoties ista contingunt, non oves Pastoribus, sed magis ovibus perire Pastores. Et vocem meam, in-

quit, audient. [2] Quare? ut fiat unus Grex. Ad illius vocem unus fit Grex:

NO.

ad tuam vocem fugatur. Hac à te aliis, quàm dista tibi velimus: docen-da enim tibi fuerant, non discenda, qua dicimus. Nam quis serat, doceri Episcopum, qualiter debeat esse Christianus? e poco doppo replica, Expergiscere tandem, quia non sunt ista dicenda Vigilia, quas non exhibes custodia, sedrapina. Velimus, te in hoc, quod pradicas, dormire, & vigilare in hoc, quod impugnas: Levius certe ferremus, si in utroque dormires: Nemo tibi perditus esset, nemo quasitus: Nullo animarum dispendio mareret Ecclesia, nullo compendio lataretur: Satius ei eset, si hanc Sponso suo, ita ut acceperas, resignares. Digere in numerum retrò Hæreticos, qui hujusmodi quastiones Ecclesia intulerunt; quis unquam de hoc certamine victor repertit? E circa i Libri trasmessi per Antiocho, Legimus eos, soggiunge Celestino, & in his quidem à nobis investigatus, deprehensus, & tentus es, quòd multiloquio labefactaris, dum vera involvis obscuris, rursum utraque confundens, vel confiteris negata, vel niteris negare confessa; & allegando molti passi della Sacra Scrittura in deplorazione della sua caduta, Hæc, dicas volo, egliripiglia, quasi ignota te transeunt, aut quasi nota contemnis? Si quasiignota te transeunt, non sit pudoris rectum discere, quando timoris non fuit perversum docere: si quasi nota contemnis, intellige te inexcusabilem fore, cum à te commissitibitalentiquasseritillerationes, qui per nos de hoc sancto fanore suum lucrum semper expectat: quindi ponendogli sotto Minaccia la sco. gli occhi la santità, e'i merito del commun Collega Cirillo, conchiu- munica à Nestode intimandogli la scommunica, e la separazione dalla Chiesa Catroli-rio. ca, ogni qualunque volta hanc perfidam novitatem intra decimum diem à primo innotescentis tibi hujus conventionis die numerandum, aperta, & scripta confessione non damnaveris; notificandogli nel medesimo tempo l'ampia autorità, che à tal'effetto esso concedeva al Patriarca Cirillo, deputere in tutto l'Otato suo Legato à Latere in tutto l'Oriente con facoltà di trasmettere à riente. lui il Monitorio, discommunicarlo, eprovedere à quella Chiesa, quando [a] nel termine assegnato di dieci giorni doppo la presentazione delle a Calestini epist. lettere egli non anathematizzasse l'Heresia, e ritrattasse publicamente gli errori. E per rendere più autorevole, e decorosa la Delegazione [b] man- b Theod, Bals.tit. dò il Pontefice à Cirillo il Pallio, simbolo di pienissima potestà, del quale 8.0.1. il Santo servissi poi nel prossimo Concilio di Efeso, & in altre solennità, conforme costumavasi dal Pontefice Romano. Nè di ciò sol contento Celestino, eccitò per mezzo di fervorosissime lettere molti principali Vescovi dell' Asia, e della Grecia, acciò con unione di sentimenti Apostolici accorressero tutti contro il nuovo nemico della gran Madre di Dio , [c] Optaremus c Calest. epist. 6. dic'egli in quella, che scrisse al Patriarca di Antiochia Giovanni, ut sicut una est divinitatis essentia, ita unam quoque apud omnes omnino Homines, ubicumque tandem locorum degant, recta Fidei veritatem obtinere. E complirono i Vescovi con pronto rincontro al loro uffizio per ritrar Nestorio dall' impegno, e Giovanni in particolare esortollo all'emenda con una [d] lunghusima lettera, degna dettatura di Vescovo Cattolico, e molto più degna de Extat in di eterna memoria, se chi dettolla, havesse perseverato ne'sentimenti, che vi espresse. Conciosiacosache Giovanni mostrossi poi tanto impegnato ò nell'amicizia, ò negl'interessi di Nestorio, che, benche ne detestasse l'Herelia, non seppe, se non doppo molto tempo, e sunesti sconcerti, abbandonar l'Heretico, e su cagione d'innumerabili scandali, e di esecrabili confusioni nel Concilio, che soggiungeremo, di Eseso.

CELESTI-

NO.
Operazioni, &
Anathematimi
celebri dis, Cirillo contro Nestorio.

2 Ibidem.

Secolo V.

S. Cirillo intanto, armato di Apostolico zelo, e sciolto da ogni vincolo di freno humano, ricevuta la libertà dal Papa di mostrarsi apertamente nemico di quello, che nel Milterio della Santissima Incarnazione impugnava la Religione Cattolica, tralasciato ogni riguardo ò di adherenza à Cefare, ò di contradizione de'Partitanti, ad esempio del Romano Pontesice, convocato in Alessandria un Concilio di Vescovi, deputò quivi quattro Legati, che portassero à Nestorio le lettere Pontificie, e la relazione della condanna seguita in quello di Roma. [a] Li Legati surono Theopento Vescovo di Cabaso, e Daniele di Darnia, e due Sacerdoti della Chiesa di Alessandria Potamone, e Macario. Alli diplomi del Papa aggiunse S.Cirillo il peso delle ragioni, el'efficacia dell'esortazioni, inviando à tal' effetto à Nestorio, asfinch' egli li sottoscrivesse, dodici Anathematismi, che per essere stati poscia tanto contrariati dai Nestoriani, e tanto sempre sostenuti da'Cattolici, onde si resero di gran sama nelle Historie appresso i Posteri, non sarà forse cosa ingrata riferirli tutti con le medesime parole, con cui furono conceputi, e trasmessi.

Anathematismus primus, si quis Emmanuelem Verbum Deum, & ob id sacram Virginem Theotocon esse non consiteatur (genuit enim illa incarnatum

Dei Verbum secundum carnem) anathema sit.

Secundus, si qui sunt, qui Dei Patris Verhum carni secundum Hypostasim unitum, & unum tantum una cum sua carne Christum esse, eundem nimirum

Deum simul & Hominem non confiteautur, anathema sit.
Tertius, si quis post unionem Hypostases in Christo disti

Tertius, si quis post unionem Hypostases in Christo distinguit, eaque dumtaxat conjunctione easdem inter se nectit, qua est secundum dignitatem, vel auctoritatem, vel potestatem, on non ea potius, qua est secundum naturalem unionem,

anathema sit.

Quartus, si quis duabus personis, vel Hypostasibus eas voces attribuit, quæ in Evangelicis, & Apostolicis scripturis passim occurrunt, quæve à Sanctis de Christo, aut ab ipso quoque Christo de se ipso dictæ sunt, & alias quidem homini seorsum à Dei Verbo considerato adscribit, alias verò tamquam in divinam Majestatem convenientes soli Verbo, quod ex Deo Patre est, accommodat, anathema sit.

Quintus, si quis dicere audet, Christum non esse verum Deum, sed hominem tantum Deiserum, utpoté unum naturalemque filium, quatenus nimirum Verbum Caro sactum Carni, & Sanguini perindè ac nos communicavit,

anathema sit.

Sextus, si quis Dei Patris Verbum, Christi Deum, vel Dominum esse dixerit, neque post Verbum secundum Scripturas incarnatum, unum eumdemque Deum. simul & Hominem esse confessus suerit, anathema sit.

Septimus, si quis Jesum Christum, hominem tantum, Divini Verbi vi actum esse dixerit, aut illustrem illam Unigeniti gloriam illi ipsi homini, veluti alteri cuipiam

abipso Verbo advenisse commentus fuerit, anathema sit .

Octavus, si quis Hominem assumptum una cum ipso Dei Verbo adorandum, una cum illo glorificandum, una cum illo tamquam alterum in altero existentem Deum appellandum esse, dicere ausus suerit (hunc enim intellectum particula, Cum, adjecta perpetuò, ac necessariò afferre consuevit) on non una potius adoratione Emmanuelem honorat, unamque hactenus illi glorificationem attribuit, quatenus Verbum sactum est Caro, anathema sit.

Nonus,

Nonus, si quis unum Dominum nostrum Jesum Christum à Spiritu San-Eto tanquam à virtute ab se aliena glorificatum dixerit, efficaciamque, qua contra immundos spiritus uteretur, & divina inter homines miracula operaretur, ab ipso eodem accepise pradicaverit, & non proprium, naturalemque illius ese Spiritum, per quem divina signa edidit, anathema

Decimus, Christum Jesum nostra confessionis Pontificem, & Apostolum extitisse, eundemque semetipsum pro nobis in odorem suavitatis Deo Patri obtulisse, divina Scriptura commemorat. Si quis ergo dixerit, Pontificem, & Apostolum nostrum non esc ipsum Dei Verbum, posteaquam caro, & homo nobis similis factum est; sed hominem illum, qui ex muliere natus eft, quasi alterum quempiam ab ipso diversum: Aut si quis Christum pro se ipso quoque, & non solum pro nobis sacrificium obtulisse affirmaverit (neque enim is oblatione opus habebat, qui nullum peccatum commiserat) anathema sit.

Undecimus, si quis ipsam Domini Carnem vivisicam, ipsusque Verbi, quod ex Patre est, propriam essenegaverit, sed alterius cujuspiam ipsi Verbo secundum dignitatem tantum conjuncti, aut divinam tantum inhabitationem sortiti, esse dixerit; neque vere rursum vivisicam, ut modò meminimus, eò quòd Verbi, quod omnia vivificat, facta sit propria, confessus fue-

rit, anathema sit.

Duodecimus, si quis inficiatur, Dei Verbum secundum Carnem pasum, secundum Carnem crucifixum, mortemque secundum Carnem gustasse, & primogenitum tandem ex mortuis factum ese, quatenus videlicet Vita est, & Vivifi-

cum, ut Deus, anathema sit.

Con queste commissioni adunque giunti in Costantinopoli li quattro Legati, presentarono le lettere, la condanna, e gli Anathematismi à Nestorio, [a] appunto quando nel giorno di Domenica egli assisteva ai divi- a Ibidem. ni Ufficii nella Chiesa Cathedrale della sua Metropoli. Prese Nestorio i dispacci, e scorsili brevemente alto alto congli occhi, à mezzabocca rione, di Nestorispose ai Legati, che tornassero. Due volte eglino tornarono, e con hu-rio, miltà Christiana due volte instarono per la risposta; mà sempre esclusi, non folo dal riceverla, mà dalla presenza istessa dell'Heresiarca, abbandonarono il negozio, che sin d'allora conobbero di riuscita troppo infausta pe'l Christianesimo. Conciosiacosache Nestorio in vece di sottoscrivere gli Anathematismi, ò almen di sincerar con parole la sua condotta, Neque enim solum, dicono gli atti allegati di questi successi, ante redditas litteras perversa effutiebat; sed etiam postea, imò verò tunc multò perversiora effutire capit.

Habbiamo disopra accennato, che l'Imperador Theodosio impressio- Inclinazione di nato della santità, e sana dottrina di Nestorio, & impegnato nel suo Cesare verso Neproprio fatto di haverlo quasi à forza innalzato alposto di Vescovo di storio. Costantinopoli, lo rimirava in queste contingenze di cose, non solamente con occhio favorevole, mà con animo eziandio risoluto di disenderlo dalle contradizioni del Patriarca di Alessandria, e dal partito di quei, che lo contrariavano: onde tanto più disgustosamente egli ricevè le nuove di queste disunioni, quanto più opportunamente secesegli avanti Nestorio conparole accommodate à muover compassione, esaggerando la vio- ziosamente da lenza, e le machine di Cirillo, la propria innocenza omai oppressa da i lui.

Tomo I.

raggiri

CELESTI-NO.

Secolo V. raggiri degli avversarii; e framischiando massime di Stato con punti di

fare verio S. Ci-

calunnie .

Cirilio,

Religione, la sua Chiesa fatta bersaglio di quella di Alesandria, emula antica, e già da gran tempo mirata da que Patriarchi come Competitrice e nell'ampiezza della Diocesi, e nella splendidezza della Corte; ricorrere eso perciò all'autorevole protezione di quello, che l'haveva trasportato dalla quiete Sacerdotale di Antiochia alle agitazioni di quel Vescovado, e che Avvertione dice poteva, fol volendo, porre in pace le cofe della Fede, e dell'Imperio. Queste parole surono con maggior schiettezza ricevute da Cesare, che proferite da Nestorio: essendo che Nestorio fraudolentemente ricorse à lui per deludere il colpo della condanna, e tirare à lungo la prefissione del termine de' diecigiorni; e Theodolio, ch'era Principe altrettanto pio, che benigno, apprese il ricorso, come se per mezzo di Nettorio ricorretse à lui la Fede perseguitata, e tutto il Christianesimo messo in confusione dalle violenti procedure di Cirillo; ond'egliscrisse à Cirillo una lettera ripiena di doglianze, e di querele, e sin d'allora concepì nell'animo di far convocare un Concilio Generale di Vescovi per terminar col consenso di tutti queste differenze, ritrovandosi sempre più stimolato all'esecuzione del disegno, perche sempre più Nestorio con secreti trattati cercava di render poderoso il suo partito, con discreditar quello del Patriarca Avversario per mezzo di portentose menzogne, le quali eccitavano gara negli Ecclesiastici, e consusione, e strepito ne'Popoli. A tal fine innalzò il maligno una mostruosa machina di calun-Fomentata da Ne- nie, e per esimersi dalla sentenza del Papa, non rinvenendo altrapiù pronftorio con nuo ve, & horrende ta via, che render colpevole il Legato Pontificio di quelle medesime accuse, di cuiveniva esso incolpato, ordi una tela, che sii un labirinto per tutti. Communicò questo pensiere col Patriarca di Antiochia suo confidentissimo, cioè con quel Giovanni, di cui poco sopra habbiamo farta menzione, il quale ò strascinato ad acconsentirvi dall'esficacia delle persuasioni, ò debole à resistere, come si conveniva, all'incompetenza della richiesta, ò desideroso sotto qualche pretesto di liberar l'amico dall'imminente condanna, non solo approvò la risoluzione, mà nella medesima approvazione tirò feco tutti li Vescovi della Siria suoi Suffraganei, i quali con 2 Liberat, Brev. pronto configlio fecero [a] unitamente in forma di risposta agli Anathe-Machina de' No- matismi di S. Cirillo una lunga scrittura, in cui hebbero intenzione di profiortani contros. vare, Che Cirillo nell'impugnare un'estremo fosse caduto nell'altro, e nel ribattere la proposizione di Nestorio, Che Christo non era Dio, fosse incorso nell'altra di Apollinare, Che Christo non era Huomo; e perciò tacciandolo à bocca piena col nome di Heretico, fecero correr voce frà la moltitudine del Popolo, che essendo il Legato Pontificio macchiato di Heresia, non poteva egli effere Efecutore valido della minacciata scommunica. Compositore di questa infausta scrittura su il famoso Vescovo di Ciro Theodoreto, che congiunto anch'ei di amicizia con Nestorio, e con Giovanni, di cui era suffraganeo, & addottrinato nella Scuola del Mopsuestenio, sostenne allora con gran pregiudizio della Chiesa le ragioni dell'Heresiarca. Dall'aitra parte non ritrovavasi men'agitato l'Occidente, che l'Oriente, da queste publiche novità. Poiche ponendosi in discorso anche dagl'Ignoranti la gravità della questione, era tutta la Christianita sossopra tra i Parti-e ciascun sostenuto per Cattolico dal suo partito; e da i discorsi venendosi agliscritti, allorsu, che à persuasione di S. Leone Arcidiacono in quel tempo,

Capitolo IV.

tempo, e poi Pontefice della Chiesa Romana, quel Giovanni [a] Cassiano contradittore di S. Agostino, e fantore occulto de'Pelagiani compose illustr.c. 61. lisette libri de incarnatione Christi, ne'quali mostrandosi zelantissimo difensore della Divinità di Giesù Christo, s'invehisce contro Nestorio, scongiurando [b] i suoi Compatrioti Costantinopolitani à guardarsi da quel Lu-b cass. de Incarn. po rapace, [c] Qui devorat, dice, Dei Populum, ut cibum panis. Tutte c Psal. 13. queste cose dunque, che non potevano più dissimularsi, e per ben della Chlesa, e per quiete dell'Imperio, secero finalmente risolver Theodosio à si risolve un conconvocare un Concilio Generale, inviando à tal'effetto al Pontefice il no-cilio Generale in bile, e celebre Petronio, che fii poscia Vescovo di Bologna, per ottenere il beneplacito, [d] & autorizzarne, come segui, il comando. È di commun d Apud. Bar. an. consentimento sù scelta à questo sine la Città di Eseso, come più commoda 430 n.61. in fine.

agli Orientali, fra'quali maggiormente bollivano le dissenzioni, e l'He-

resie.

CELESTI-

Giace Efeso nelle Coste maritime dell'Asia minore, Metropoli della pestrizione del-Jonia, Città celebrata appresso gli antichi Pagani per il famosò Tempio di la Città di Eseso. Diana, che passava per una maraviglia del Mondo, e che siì poi arso con irreparabile incendio da quel temerario [6] Erostrato, che si vago di ren- e Strabo lib. 14. dere immortale con l'infamia di tanto eccesso il suo nome; rispondendo à s. Hier, in Helvichi richieselo, perche tal'attentato egli havesse commesso? [f] Ut qui dium. benè non poteram, malè omnibus innotescerem. Mà molto più riguadevole rendevasi quella Città nel Christianesimo per la lunga dimora, che ivi sece [g] doppo la morte di Giesù Christo la Santissima Vergine in compagnia g In astis Concil. di S.Giovanni Evangelista, che la [h] resse ancora come Vescovo; e per h.S. tren. lib. 3.c. 3. li miracoli, e per la predicazione di S. Paolo per lo spazio di trè anni con la conversione alla Fede di tutti gli Esessi, facendola divenire una delle più illustri Chiese di tutto l'Oriente. In Eseso dunque si unirono [i] da tutte le Provincie li Vescovi, fra quali su nominatamente da Theodosio [k] in- k Liber. in Brev. vitato con un messo à parte S. Agostino, che dal messo si ritrovato mor- qualità, e nume. to di fresco, con doppio pregiudizio del Christianesimo, che in quel Concilio non potè ammirar la Dottrina di un così rinomato Dottore. Il Papa vi spedi trè Legati, che rappresentarono eziandio in quel Congresso tuttala Chiesa d'Occidente, e surono due Vescovi, Arcadio di ......... Calestin epist. ad Prelato molto [l] accreditato, che intervenne poi ancora nel Concilio Epife, Gallia, Regiense, e Projetto d'Imola, [m] Verè Projettus ex utero humana Ma- in S. Petri Chrysol. tris, Matris divina in utero semper mansit, qui Domus sua nescius, Domus somus somus Deieße perstitit habitator, con questo bell'elogio laudato da S. Pier Chrifologo; e Filippo Prete della Chiesa Romana, soggetto noto in Europa per pregio di Dottrina, e di bontà, in Africa, ove da Zosimo su mandato Legato à Latere, per gloria di affari tirati à fine con ammirabile destrezza, & in Asia, ove così valorosamente maneggiò la Causa di Giesù Christo, Legato di Celestino nel Concilio. Rappresentava la prima persona il Patriarca di Alessandria S. Cirillo, si perche egli era Legato à Latere del Pontefice Romano, come perche sosteneva la Patriarcal Sede doppo la Romana. Etenim, soggiunge à questo proposito il de Marca, [n] Theodosius a De Marca de Imperator à Nestorisfautoribus circumventus, dissidium in Ecclesiam invectum concord Sweed or Cyrillo imputabat; quare necessarium omninò fuit, ut Calestinus alios pra- imperetio.5........ ter Cyrillum Legatos mitteret, qui posteriores vices ad Generalem Synodum referrent, & Cyrilli anathematismos confirmarent. Fra i più riguardevoli

Ff

CELESTI-NO.

Secolo V.

a Surius die 20.

456 Secolo V. dunque del Congresso vi si vedeva, venuto dall'Armenia, quell' Acacio Vescovo di Malathia, che portava seco la gloria di haver per suo Discepolo il grand'Euthymio, celebre [a] nella Palestina per candor di vita, e per b Lultide an, & fama di miracoli; Ciro di Afrodissa nella Caria samoso [b] per gli elotrib.C. Theod.

gii conservici dall'istessa Imperador Theodos. gii conferitigli dall'istesso Imperador Theodosio; Pietro Vescovo de'Saraceni, convertito alla Fede dal sopracitato Archimandrita grand'Euthymio, e che patiando dalla milizia terrena à militar contro i nemici della Divinità di Giesù Christo, con esempii egregii di persettissima Santità si refe degno di effer promoffo alla dignità di primo Vescovo della sua Nazione; e Besula Diacono della Chiesa di Carthagine, spedito colà da Capreolo Vescovo di quella Città in nome di tutte le Chiese dell'Africa, agitate allora, e disperse dall'accennata invasione de'Vandali. Oltre à questi, ducento surono i Vescovi, e moltissimi li Religiosi di minor nome, ma diugual zelo, che refero altrettanto nobile, che facra quella divina Afsemblea, frà quali per suo maggior rimprovero intervenne ancora Eutyche Superiore de'Monaci di Costantinopoli, che tanto valentemente sostenne fra'primi la Divinità di Giesti Christo, che cadendo poi inavvedutamente nell'altro estremo venne à negargli l'Humanità, e su causa di que' dolorosi sconcerti, che noi, non senza gran rammarico, riferiremo à suo c In affls Concil. luogo fotto il Pontificato di S. Leone. [c] Omnes namque, riferi Filippo Legato del Papa, Orientales, & Occidentales, vel per se, vel certè per suos Legatos, Sacerdotali buic consessui interfuerunt. Perycnuta così numerosa comitiva di Ecclesiastici in Eseso ( ad eccettuazione solamente de'trè Legati Pontificii, che tardarono alquanto, sbattuti dalle tempeste, e da Nestorio in Efeso. contrarii venti rigettati) ritrovarono cola Nestorio, che prevenuto l'arrivo degli altri, si era di già portato in Efeso col Conte Ireneo, huomo della sua fazione, & istromento habile à sapere, e poter sar male ne bisogni, col cui indirizzo, & autorità egli maneggiavasi con tutta destrezza per for-I sue bestemmie, tisticare il suo partito, e render sempre più poderosa la sua Setta. Manell' effettuarne il disegno, così horride surono le bestemmie, che andava propalando, che in vece di guadagnarsi i contrarii, si alienò que'medesimi, da i quali forse sperar poteva vantaggio. [d] Circumcursat per omnia loca, d S. Cyrill.epift. 33. disse di lui S. Cirillo, perversa illa, pervigilque Bestia, Christi gloria insidians: & insidiatur non homini cuipiam vulgari, nobisque simili, sed Deo omnipotenti: [e] e dicesi, che ragionando un giorno con li Vescovi di Ancira, e di Malathia, si affaticasse lungo tempo à persuader loro, Non esse dicendum, Deum factum esse Hominem propter nos; e che per horrore togliendosi subitamente quindi que' due Padri, ei seguitandoli conlipassi, e con la voce, Mai sarà, esclamasse, che io asserisca un Dio di due, e di trè mesi, Ego bimestrem, & trimestrem Deum non dico. E Oracolo eglivolea, che fosse il suo detto; onde di lui scrisse il Lirinense, [f] Invecti sumus in Nestorii sceleratam prasumptionem, good Sacram Scripturam se primum, & solum intelligere, & omnes cos ignorasse jastarct. Quicunque ante se Magisterii munere praditi Divina eloquia tractavisent, universos scilicet Sacerdotes, Confessores, & Martyres, quorum alii explanas-

sent Dei Legem, alii explanantibus consensisent, totam postremò etiam nunc errare, & semper erraße asseverasset Ecclesiam, qua, ut ipsi videbatur, ignaros, erroneosque Doctores sequeretur. Cotanto ardimento del mal preso impegno provenne in lui, non solamente dalla sua propria ostinazione, e

Super-

e Idemepift.20.6 In actis Concil. Ephes.

Ephel.

f Vinc.Lyr.part. 2. Commonis.c. 2.

CELESTI-NO.

superbia, mà dall' accaloramento, che davangli que' Vescovi Pelagiani, che come si disse, erano da lui rifuggiati in Costantinopoli, i quali disgustati del Pontificato di Celestino tenevano animato Nestorio à contrariargli, non accorgendosi i miserabili, che mal prendevano per inimico colui, le cui offese ridondavano tutte in lor rovina, come l'arco, che per offender altri, torce se stesso, [a] Ferit enim miser se ipsum, disse di Nestorio S. Ci- a cyrill, epist. 33. rillo, unaque cum filiis suis ad interitum ruit. Ma quest' empie prattiche suron bentosto recise dal colpo mortale, che scaricarongli sopra li Vescovi

Cattolici nell'apertura, che tosto segui del Concilio.

Era di già scorso il giorno presisso à tal'essetto, e con una santa impa-zienza attendevano i Padril'arrivo colà di Giovanni Patriarcha Antiocheno di Autochia. col feguito de' fuoi Vescovi della Siria. Mà eglino si avvidero ben presto, che la tardanza del Patriarca proveniva dal configlio di Nestorio, e non dalla malagevolezza del camino. Era Giovanni, come detto habbiamo, confidentissimo di Nestorio, e talmente addetto à mantener la fede all' Amico, che nulla calendogli la Cattolica, si era ciecamente buttato al di lui partito, rifolutissimo di sostenerlo ad ogni costo di coscienza, e di riputazione: e come che due gran passioni lo dibattevano, cioè quella di non dimostrarsi apertamente partitante di un' Heresiarca, e quella di non cedere all'impegno, egli temporeggiava il suo arrivo, framettendo [b] scuse b In actis Concil. d'incommodo distrade, di longhezza di viaggio, e di penurie di vetture, Ephef. con isperanza che annojato il Concilio di più attenderlo, esso intanto ssuggirebbe l'un de' due incontri, ò di condannar Nestorio, ò di esser condannato con Nestorio. A tal' effetto spedi a i Padri li Vescovi di Apamea, e di Hierapoli, acciò questi rappresentassero loro, che non trattenessero più lungamente gli affari publici per convenienza privata della sua persona, [c] Pracepit nobis dominus Joannes Episcopus, esposero l'Ambasciata i due e Widem. Vescovi, ut pietati vestra dicamus; Si tardavero, quod facitis, facite. Ma dalla vigilanza de' Vescovi discoperta la fraudolenza del Patriarca, e follecitati a non più prolungar quivi la lor dimora dalla stagione avversa, che incommodava tutti col male, e[d] molti haveva tolti di vita; doppo a 16id, in epift. Syquindicigiorni d'inutil dilazione, alli 22. di Giugno [e] aprirono il Con- nod. ad Theod. cilio con incominciarne le fessioni. Convocossi questo nella gran Chiesa danno 431. di Eseso, dedicata [f] al culto della Madre di Dio, la cui divina Maternità Coatlio. disendevasi; ond'ella su poscia detta la Chiesa Mariana. Nel mezzo sopra adibed. un ricco Trono vedevasi collocato il Libro de' Santi Evangelii, [g] Veluti 3 Identiid. in aures Sacerdotum inclamans, Justum judicium judicate, e, Judicabitis inter Sanctos Evangelistas, & Nestorii voces. Quinci, e quindi sedevano in lungo ordine i Vescovi, S. Cirillo come Legato Pontificio nel primo luogo, indi (quando giunse) Arcadio altro Legato del Papa, di poi Giovenale Vescovo di Gierusalemme, e Theodoreto di Ancira, dichiarati amendue Protettori, & Avvocati del Concilio, sussequentemente gli altri due Legati Projetto, e Filippo, & in fine à mano à mano, secondo le preeminenze dovute, tutti li rimanenti Vescovi, & Ecclesiastici. Il giorno Nestorio citato avanti alla prima sessione dandosi principio agli Attigiuridici, surono dal comparir nel Concilio. Concilio spediti quattro Vescovi à Nestorio per citarlo à comparirvi: mà egli tutt' arroganza, e fasto risposegli, [h] Considerabo, co videbo. Altri trè su- h In astis Concil. rono di nuovo mandati con la medefima istanza, e con egual successo framis- Ephis. chiando l'empio minaccie à scuse, sur on'eglino costretti à partirsene senz'al-

CELESTI-

458

Secolo V.

NO.

b Ibidem .

E sua ostinazio-

& Ibidem .

d Ibidem.
Condannato da'
Padri, e depoito
dal Vescovado.

cuna risoluzione; conciosiacosache [a] essendosi portati al di lui Palazzo Episcopale, trovaron le porte guardate da' Soldati, che rispingendoli dall' ingresso, dissero, Illum, cioè Nestorio, seorsum non nibil quiescere; nè poter'essi farsi lecito di sturbar con ambasciate la di lui quiete. Protestarono gl'Inviati di voler risolutamente l'ingresso per affari premurosi di Religione; onde un Tribuno per nome Florentio partendo, e tornando, finalmente significò loro, [b] Mihi quidem Nestorium videre non licuit: per alium autem hac significavit, cum omnes Episcopi simul convenissent, tum se quoque affuturum: atque hoc ipsum pietati vestræ renunciatum voluit. Fii rigettata da' Padri la scusa, esecondo le Leggi de' Sacri Canoni essi la terza volta citaronlo à comparire, con protesta, che haverebbono altrimente proceduto alla condanna: e ciò che alli terzi Legati di questa intimazione successe, sarà da noi riferito con le medesime parole, con cui eglino ne riportarono la relazione al Concilio, [c] Cum vestibulo appropinguaremus, ecce ibi non parpam militum fustibus armatorum manum intra ipsum vestibulum offendimus. Rogamus, ut ad adium, quibus Nestorius utebatur, januam nos admitterent: verum diù, multumque prastolati, nec sub umbra quidem ab illis satellitibus consistere permissi sumus; imò verò insolenter, impudenterque buc, illucque nos impellentes, vix tantillum loci concedebant, ubi pedem quietè figeremus; sed neque ullo quoque humanitatis, benevoloque responso nos dignabantur. Tandem milites per quosdam significant, aliud nullum responsum nos ese accepturos, etiamsi ad vesperam usque in domus vestibulo opperiremur. Addunt ad hac quoque, nempe ea de causa vestibulo se custodes adhibitos, illudque à Nestorio in mandatis accepise, ne ullum omninò, qui à Sinodo missus eset, ad ipsum ingredi permittant. A tal notoria offinazione disperatasi da' Padri ogni speranza di ravvedimento nel reo, lette le Lettere della convocazione del Concilio, e di S. Cirillo à Nestorio, e di Nestorio à S. Cirillo, e ritrovate le prime giuste, e Canoniche, le seconde del tutto Cattoliche, e le terze affatto Heretiche, recitato ad alta voce il Sacrofanto Simbolo Niceno, da tutti con uniformità di voti fu fentenziato contro Nestorio in questo tenore, [d] Quicumque Nestorium non anathematizat, anathema sit. Hunc recta sides anathematizat. Quicumque cum Nestorio communicat, anathema sit. Omnes Nestorii epistolas, & dogmata anathematizamus. Omnes qui cum Nestorio commercium habent, anathematizamus. Quicumque hunc non anathematizat, anathema sit. Hunc Sacra Synodus anathematizat. Qui cum Nestorio communicat, anathemasit. Così i Padri. A richiesta poi del Vescovo di Gierusalemme Protettore, & Avvocato del Concilio si letta la lettera di Celessino con la enunciativa della condannazione seguita in Roma, l'altra di Cirillo trasmetsa al medesimo Nestorio in Costantinopoli col minacciamento della scommunica Papale; e quindi ricevuti, & esaminati il Vescovo di Ancira, e quel di Malathia sopra le bestemmie proferite da Nestorio in dispregio della Divinità di Giesti Christo, e della Madre di Dio, che habbiamo di sopra riferite, in fine ad istanza di Flaviano Vescovo de' Filippensi si recitarono à lungo tutte le testimonianze della Sacra Scrittura, e de'Santi Padri, con le quali dimostrasi fatto il Misterio dell' Incarnazione dell' Utero della Beatissima Vergine, inconfusè, & indivisè, e qualmente con la congiunzione di due Nature divina, & humana risultò una sola Persona, che su Giesu Christo, Dio, & Huomo; dalla qual Cattolica dottrina quanto lungi anCapitolo IV.

CELFSTI-NO.

dasse Nestorio, da i di lui Quaternioni, che con horrore di tuttisurono quivi letti, ciascun chiaramente può comprendere; onde di nuovo con Canonica sentenza su scommunicato, privato della Sede Episcopale, & escluso dalla communicazione de' Fedeli, per mezzo, e col tenor di questa breve, e formidabile Lettera [a]

a Ibid.

## Sancta Synodus in Ephesiorum Metropoli coacta Nestorio novo Juda.

Agnosce te propter nimias conciones tuas, obstinatamque adversus Sacros Canones contumaciam, contumacemque obstinationem, vigesima secunda mensis Junii jam decurrentis, secundum Ecclesissicarum sanctionum decreta, à Sancta Synodo exauctoratum, atque adeò ab omni Ecclesiastica Dignitatis gradu amotum ese. Così il Sinodo à Nestorio. Seguirono in tanto acclamazioni al Pontefice Celestino, che haveva il primo condannato l'Heresiarca, e l'Heresia, e su da Padri minacciata Scommunica à chi nella Confessione di Fede alcuna cosa aggiungesse al Simbolo Niceno, terminandosi con que-

ste risoluzioni gli atti del primo giorno.

Divulgatasi la condanna, non è credibile, quanto ne gioisse quel Popolo diletto di Maria, e di quanto gaudio rimanesse ripiena quella Città, la condanna seche dalle proprie case era tutta uscita, per attendere alle porte della Chie- guita. fa l'esito del successo. [b] Perduravit universus Civitatis Populus d manè b S. Crrill. epist. 34. usque ad resperam, dice S. Cirillo, Sancta Synodi judicium expectans. Ut autem audierunt, infelicem illum ese depositum, caperunt omnes una voce sanctam pradicare Synodum, & Deum glorificare, quod cecidiset Fidei inimicus. Egredientes verò nos ab Ecclesia deduxerunt cum lampadibus usque ad diversorium nostrum (erat enim jam vespera) & facta est multa latitia, & luminaria in Civitate posita, ita ut & Mulieres quoque adolentes thymiamata cum thuribulis nos præcederent. Oftendit enim Salvator blasphemantibus gloriam suam, quòdomnia possit. Così egli. L'istessa notte nell'avvicinarsi del Editutto il Chrigiorno, che si il secondo del Concilio, scrissero i Padri all'Imperadore in stanctime. notificazione del fatto, pregandolo con riverenti suppliche à corroborare i facri Decreti con i Bandi Imperiali, con far' ardere i pestiferi Scritti del nuovo Giuda Nestorio dal Sacro Sinodo di già condannato, e deposto, e per via di altre Lettere, e messi volando da per tutto la gioconda nuova della vittoria riportata dalla Madre di Dio, festeggio di sacro giubilo con l'Oriente, e l'Occidente tutto il Mondo Christiano.

Nè lungi andò, che per empir maggiormente il contento del Conci-Arrivo de Legati lio, sopraginngessero in Eseso li trè Legati del Papa, e si presentassero subito, tanto più sollecitamente a' Padri, quanto maggiormente i Padri ne havevano atteso l'arrivo. S. Cirillo, che in loro affenza haveva, come Legato à Latere, rappresentate le veci del Pontesice Romano, l'introdusse l'iftesso giorno nella Sala del Sinodo, al quale eglino esibirono la Lettera di Celestino, che su prima letta in Latino, com'ella era scritta, e quindi poi trasportata in Greco di nuovo riletta, e con fauste acclamazioni ricevu- Lettera del Papa ta, & encomiata da tutto quel sacrosanto Congresso. Ed era veramente la serva al Conci-Lettera degna non men di essere scritta da un tal Pontesice, che diretta à una tal divina Adunanza: conciosiacosache [ c ] in essa Celestino tutto si c Habetur hac epistruggea nell'efortar que Padri à maneggiar vigorosamente la causa di sol. apud Bar, anno

in Efelo.

CELESTI-NO.

Ephef.

b Toidem .

de' Legati.

c liidem .

Secolo V. 460 Giesti Christo, con isperanza certissima, che Nunquam contra Regem Regum verbatyrannica dominationis admissa sunt, nec opprimi per falsitatem potuit negotium veritatis; Adestore, eglisoggiungeva, Catholica Fidei, & Ecclesiarum quieti: adestote (quia sic dicendum est) & præteritis, & præsentibus, & futuris, rogantes, atque servantes qua ad pacem sunt Hierusalem; al qual' effetto egli accennava la spedizione de' Legati, & il fine per cui esso havevalispediti, ch'era, ut intersint his, qua agentur, & qua à nobis antea statuta sunt, exequentes, dichiarandoli con queste parole Esecutori, e non Revisori della condanna già fulminata contro Nestorio nel Sinodo di Roma. Filippo un de' Legati, ch' era [a] Cardinale di Santa Chiefa, con brea In affis Concil. ve Orazione commendata la pietà di que' Padri nell'essersi quivi uniti da sì differenti parti del Mondo per terminare un' affare cotanto importante della Chiesa Cattolica, e satte convenientiscuse della tardanza del lor viaggio, frastornato dalle tempeste, & attraversato da'venti, pregò il Concilio, che volesse informarli di quanto si era operato, acciò essi in nome del Papa, ch'è [b] Capo de' Vescovi, com'era Capo S. Pietro degli Apostoli, potessero confermarne, & approvarne le Decisioni. Et in esecuzione della richiesta, dal Vescovo di Ancira surono da capo letti tutti gli Atti, con Iftanze, & affari espressione divota di suggezione al Papa, e di ubbidienza a' di lui Legati. Allora questi, tutti e trè si sottoscrissero con il preambulo del seguente exordio, [c] Nulli dubium est, imò saculis omnibus notum est, Sanctum, Beatissimumque Petrum Apostolorum Principem, & Caput, Fideique columnam, Ecclesia Catholica fundamentum, à Domino Jesu Christo Salvatore nostro, humanique generis Redemptore, Cælestis Regni claves accepise, solvendique, atque ligandi potestate, quam acceperat, usum fuisse, nec non per Successores suos hucusque semper vivere, causasque decernere, semperque

d Parenannie 431.

c Idemibid.

niim. 83.

f card. Perronius Sinodo Romano, comesostiene [f] il Perrone, ò perche la negligenza de' eap. 35.

h Clem. V. epift. 32. Rayn. anno 1312, n, 28, in fine.

Copisti habbia tramandata à noi alterata la notizia di questo satto, come g De Marca de [g] attesta il de Marca, e come noi più facilmente ci persuadiamo, sondati concord. Sacerd. e nella Lettera di Clemente V., che tutto il dubio discioglie, e rende provata in quell'antica età la precedenza de' semplici Vescovi sopra i Preti Cardinali. Scriffe Clemente al Cardinal Arnaldo Prete Titolare di S. Prisca, & ad Arnaldo Vescovo di Poictiers, ambedue destinati Legati al Rè

Eduardo d'Inghilterra, e nello scrivergli, preponendo egli sempre nelle benedizioni, ene'faluti, nelle incumbenze, e nella precedenza il Cardinale al Vescovo, acciò la novità non recasse ò alterazione, ò meraviglia, ne apporta immediatamente la ragione con queste parole, con le quali

victurum eße. Hujus itaque ordinatus Successor, & Vicarius Sanctus, Beatissimusque Papa, & Episcopus noster Cælestinus nos suos pro se, con ciò che fiegue in approvazione della condanna di Nestorio. Filippo, benche semplice Prete, sisottoscrisse prima [d] de i due Vescovisuoi Colleghi Arcadio

e Projetto, ò perch' egli costituito in grado Cardinalizio, per la prossima

connessione, che hanno i Cardinali col Papa Capo della Chiesa Cattolica, rappresentava con ispecialità maggiore la Persona del Pontesice, come [e]

vuole il Baronio, ò perch' egli fosse Legato del Pontesice, e gli altri due del

ancora termina la Lettera, [h] Nec quisquam miretur, si contra morem anquam etiam resert tiquitus observatum in prasenti salutationis eloquio, Tu, prasate Cardinalis, praponeris, Tuque, Episcope pradicte, postponeris, & propterea Venerabilis Frater etiam non vocaris, quoniam in talibus modum hujusmodi moder-

NO.

scovi, e Cardinali.

nistemporibus observari decentius reputamus. Onde apparisce l'uso dell' antico Cerimoniale, l'innovazione, che il Pontefice allora ne sece, & il mo-tico circa la pretivo della decenza, che ad innovarlo lo spinse. Si notificò dunque di codenza dei venuovo à Theodosio l'arrivo de' Legati Pontificii, e la confermazione da essi satta degli Atti, & il Religioso Cesare mostrossi in tutto così riverente, & offequiolo verso la Sede Romana, che ben con questo solo successo posson giustamente riconvenirsi que' moderni Heretici, che non ostante il consenso delle due Chiese Latina, e Greca congregate insieme in un Concilio generale, voglion contrastar nel Papa l'autorità primaria nella Chiesa di Dio, ela Superiorità incontrovertibile sopra tutti li Vescovi del Christianesimo.

Questo successo potea recar termine al Concilio, e render l'antica quiete alle cose della Religione, se lo spirito inquieto di Nestorio non havesse, onde meno si temeva, suscitata un' improvisa tempesta, per cui nel porto istesso hebbe à perire la Nave augusta di quel sacro congresso. E noi certamente ci stimaressimo perduti nell'ampia voragine di tanti, e così mo- gnillime di Nestruosi ravvolgimenti, se non havessimo da principio risoluto di ravvivare negli Eruditi la memoria più tosto dell'Historie, che intieramente descriverle: Tanti surono li raggiri de' Corteggiani, le violenze de' Vescovi traviati, gl'inganni de' Nestoriani, e le perversioni causate dalle loro malignissime prattiche, anche ne' buoni. Nestorio preveduto il colpo, si era Partitanti di Netalmente premunito alla difesa, che rimane in dubio, se più empio apparisse sono contro san avanti la celebrazione del Concilio, ò più arrogante doppo la terminazio-cilio. ne, ela condanna. Egli haveva seco da Costantinopoli condotto il Conte Ireneo, e con astute maniere si era eziandio guadagnato il Conte Candidiano, che haveva Cesare mandato ad Eseso con l'appoggio di alcune Truppe per assistere alla ingenuità del Sinodo, e frastornar que'tumulti, che col concorso di tanti Vescovi potea causar l'innocente libertà de'Foresticri. Tutti due i Conti adunque ben'animati verso di lui, e conseguentemente mal disposti verso S. Cirillo, non poterono più sdegnosamente ricever l'avviso della condanna seguita, nè più strettamente unirsi per divertirne in ogni modo l'esecuzione. Atal'esfetto eglino risolverono d'impedire, ò di ritardare almeno, che non penetrasse la notizia del successo all'Imperadore, speranzati, che intanto havrebbon' essi disposti ò violentati li Vescovi Cattolici à prender più proporzionate le misure. Preclusero per tanto con la loro potenza ogni strada al passaggio delle lettere, che si spedivano dal Concilio à Theodosio, prevenendo la pia mente dell' Imperadore con informazioni altrettanto bugiarde, quanto empie delle cose seguite per mezzo, come eglino dicevano, d'immensi sconcerti, causati da Cirillo, che haveva sedotti li Prelati, e precipitata la sentenza fuor di ogni legge de' Canoni, e di ogni procedura di giustizia: onde Nestorio appellare à nuovo Concilio di Ecclesiastici incorrotti, e non avvelenati di odio antico contro di lui ò per eguaglianza di posto, ò per superiorità di comando. Impressa tal sinistra imaginazione nell'animo di Cesare, tutto poi si diè Nestorio co' suoi Conti a porger pabulo al fuoco, che portò in Efefo il Patriarca di Antiochia co'l feguito de' Vescovi della Siria suoi giurati sazionanti. Haveva saputo il Patriarca la condanna publicata, e tutto gonfio ne veniva di rancore, e di idegno verso il Concilio, si perche haveva sentenziato contro il suo diletto tiochia Capo de

Neitorio, come perche non haveva aspettato l'Oracolo del suo voto, quan-

Prattich malla

Patriarca di An-

CELESTI-

462

Secolo V.

NO. a In actis Concil. Ephef.

bolo,

do eimedesimo erasi dichiarato per mezzo de i due Vescovi di Apamea, e di Hierapoli, [a] Si tardavero, quod facitis, facite; e prendendo questo punto per pretesto di disgusto, appena giunto, cominciò à dar di nullità agli atti Conciliari, & à tacciar di Heretico Appollinarista Cirillo, e tutti li Padri come Contradittori della Fede Nicena, e Refragatori delle Sacre Esta Concilia. Leggi: quindi passando dalle parole ai fatti, nel medesimo suo albergo (che sù il ricettacolo publico di tutti li Viandanti) uni in forma di Sinodo gli Ecclesiastici del suo partito, & i Pelagiani adherenti à Nestorio, che rappresentarono tutti un de'più esecrandi Conciliaboli, che si leggano nelle Historie. Poich' essi accaloriti dal braccio secolare de i due Conti Ireneo, e Candidiano, istigati dal fomite della presenza di Nestorio, e resi audaci dalla libertà scandalosa dell'indegno albergo, ove si ritrovavano, egli citarono Cirillo, e Memnone, ch'era Vescovo di Eseso, à comparire avanti di loro; e non essendo comparsi, dichiararono l'uno, el'altro decaduti da' Posto, macchiati di Heresia, Cirillo per haver composti dodici Articoli Hereticali, Memnone per haverli divulgati, infamando tutti In cui scommuni. li rimanenti Vescovi, chì come Arriano, chì come Eunomiano, e chì in fine come Appollinarista. E secer tal pompa di questa temeraria sentenza, che ne affissero per le Piazze i Cedoloni, ne spedirono lettere à Theodosio, & altre con somma sollecitudine ampiamente per l'Asia, eper l'Africa, affin di preoccupare con le loro imposture tutta sa Christianità del Mondo. Per tenersi poi ben' affetti, e saldi nell' abominevole impresa que' Vescovi Pelagiani, che con loro concorfero, con una facilità grandissima si dichiarorono anch' esti feguaci della dottrina di Pelagio,e formarono questo Canone, [b] Ada animam minime per peccatum mortuam esse, privatamque vita gratia: neque peccatum originale effe propagatum in Posteros; & i Pelagiani, che già da molto tempo avanti havevano professata l'Heresia, che

h Apud Bar. anno

431. 2. 78.

ca S. Cirillo, e tut-ti li Vescovi Cat-

tolici,

c Caff. leincar L. I. cap. 2. 6 3.

E S. Cirillo, ei Vefeovi Cattolici fcommunicano il tiochia, & altri Velcovi.

no si confermarono maggiormente nel loro errore. Dall' altra parte i Padri del Concilio offesi dalla communicazione libera, ch'il Patriarcha haveva co' Nestoriani, e molto più di santo sdegno aceesi Patriarcha di An- per gli oltraggi da lui fatti ad alcuni Chierici del partito Cattolico, servati li trè termini giudiciali lo scommunicarono, esprimendo nella sentenza della scommunica inomi di tutti li Vescovi del suo partito, che suron trentasei, fra'quali si ritrovava inserito quello eziandio di Theodoreto, che la faceva allora da Araldo de' Nestoriani, e che, abjurata poi l'Heresia, e lo Scisma, meritò con miglior sorte di essere annoverato srà i più benemeriti Campioni, che vantasse nel Concilio Chalcedonense la Religione di Christo. E saviamente si contennero i Padri nella sola scommunica delle Perfone delinquenti, fenz' aggiunger la deposizione da i loro Vescovadi, per non esacerbar maggiormente la piaga, e smembrar con perniciosissime conseguenze tanta moltitudine di Chiese dall'unità della Cattolica. Qual savia condotta sù approvata indi à un'anno dal tempo istesso, essendoche, detestata l'Heresia, e l'Heresiarca, ritornò il Patriarca Antiocheno con tutti gli accennati Vescovi ne' sentimenti del Concilio. Vennero quindi i d S. Prosper. in Padri alla condanna [d] de' Pelagiani, trasmettendone nominatamente E dinuovo i Pe. al Papa la nota del numero, e qualità, fra' quali il primo luogo teneva il sempre inquieto, e perversissimo Giuliano di Capoa, che dall'Occidente

facilmente da essi poscia apprese Nestorio, [c] goderono all' accrescimen-

to di questi nuovi Commilitoni, e gli uni, e gli altri con iscambievole ingan-

lagiani.

Capitolo IV.

463

CELESTI-NO.

haveva portato il fuoco delle dissenzioni, e dell'Heresia sin nell'Oriente. Della qual condanna tanto gioi quel divoto Popolo di Efeso, ehe scacciò incontanente dalla Città tutti li Pelagiani; ond' hebbe à cantare di loro l'ingegnoso e sacro Poeta [a]

a Idem de Ingrat.

Pratereo, quanto fuerit benè mota tumultu Clara Ephcsos, non passa diù consistere tectis Vasa ira, & morbi flatus, & semina mortis.

Di queste nuove risoluzioni il Sacro Concilio spedi nuove lettere à Theodosio, le quali però non hebber miglior fortuna delle prime, intercette, & involate dalle guardie vigilantissime, e numerose de' Nestoriani. In modo tale che Cesare ingannato vie sempre più dalli raggiri degli Heretici, o interpretando in cose di tanto momento il silenzio de' Cattolici per indizio manifesto di colpa, prese finalmente quelle perniciose determinazioni, che

fiamo per loggiungere.

E primieramente con sollecitudine spedi ad Eseso Palladio Magistriano, Ordini di Cesare Esecutore de dispaci Imperiali, con lettere dirette al Concilio, in cui rio controll Concomandava, che si annullasse, quanto sin' à quel giorno si era deciso con-cilio. tro Nestorio, e'l Patriarca Antiocheno, & altre ai Presidi delle prossime Provincie, e Città, acciò non mai permettessero sotto qualunque pretesto la partenza di alcun Vescovo da Efeso sin'à suo nuovo comandamento. Alla ingiustizia degli ordini si aggiunse la mala sede di Palladio, che preso anch' ei nella rete de' Nestoriani, e Huomo secolare, e di Corte qual' era, pervertito subito da i due persidi Corteggiani Ireneo, e Candidiano, non dato nè luogo al giusto, nè tempo alle risposte, riportossi con la medesima sollecitudine, con cui venne, à Costantinopoli, carico di lettere de' Nestoriani, contenenti nuove calunnie, e nuove imposture contro i Cattolici, per divulgarle in quella Corte, e renderle tanto più credibili, quanto più pu- loro risoluzione, bliche. Mài Vescovi Cattolici per sincerar presso Cesare la lor condotta, veggendosi preclusa dagli Heretici ognistrada, con le Orazioni si apriron quella del Cielo, & implorato prima il potente ajuto di Dio, determinarono dispedir, come seguì, un' Huomo accorto, e fidato in habito di Pellegrino con una Canna in mano in vece di bastone, dentro la quale eglino occultamente ripofero trè lettere, una all'Imperadore, in cui minutamente disvelavano la procedura del Concilio, e le violenze, e raggiri de' Nestoriani, l'altra al Clero di Costantinopoli, e la terza ai Superiori de' Monaci di quella Città, animando e Sacerdoti, e Religiosi à protegger pienamente appresso Theodosio la Causa, ele ragioni della Fede, manomessa, & oppressa dalla potenza degli Avversarii. Et assistè l'Angelo di Favorita dal Cie Dio al nobil Pellegrino, e qual'effetto sortisse la sua Legazione, rendesi lochiaro da ciò, che successe, registrato negli atti authentici di quel Concilio, da i quali son pervenute à noi le notizie, che scriviamo.

Ricapitate dal Pellegrino le lettere, [b] Confestim umnes Archimandrita Monachorum, catervis stipatis exurgent: La moltitudine secelisanta- Ephes. mente arditi, e dove tutti d'accordo cospiravano in un medesimo, niun temendo dise in particolare, emill'altro havendo da temere, che il pro- Risoluzione geprio timore, seguitati dal Clero, e dal Popolo, con animo maggiore d'ogni nerosa de' Monapericolo scesero in un gran Campo di Battaglia per difesa della Religione, poli e si portarono a dirittura al Palazzo Imperiale, [c] Hymnosque, & psalmos c Ibidem. decantantes ad Regiam contendunt. Quivi Capo ditutti fecesi S. Dalmazio,

Mona-

Secolo V. Monaco di così prodigiosa austerità, che in quarant' otto anni di Religione non era giammai uscito da quel Monasterio, benche alcuna volta terremoti gravislimi haveslero scotto con il Monasterio la Città, e dall'istesso Theodosio fose egli stato pregato di sottrarsi con la suga dalla rovina, che minacciavano quelle mura. Mà allora scotso da più forte motivo del pericolo della Fede, egli uscinon solo dal Monasterio, mà quasi da se medesimo, scorrendo per la Città, com'ebrio di zelo della casa di Dio. Entrò adunque francamente egli solo nelle Camere più secrete dell'Imperadore nel medesimo tempo, che tutta la Turba de' Monaci, del Clero, e del Popolo, assediato divotamente il Palazzo, alternativamente à choro intonavano ad alta voce Salmi, & Hinni in lode della Divinità di Giesù Christo, & in humili preghiere à Dio, che non volesse abbandonar le ragioni del suo Figliuolo, e della sua Madre, ch'eran le istesse che le loro, e della sua Chiesa. Ammirato insieme, & intenerito Theodosio al santo ardimento del buon Vecchio, & al divoto canto di tanta moltitudine di gente, che parevano Angeli alla voce, come se il suo Palazzo non fosse Tribunal degno dital' Udienza, ordinò, che si portassero al prossimo Tempio di S. Mocio, dov'ei medesimo sollecitamente si condusse, spettacolo insieme, e spettatore di una tanta novità. Dalmazio il primo con in mano la Croce, e col Corteggio dietro, che lo leguiva, di tutto il Clero, e di tutto il Popolo, non così tosto vidde approssimarsi Cesare all'accennata Chiesa, ch' ei, e tutti, come con tante voci uscite da una sola bocca, esclamarono, Ana

a Ibidem .

gran Chiesa sopra magnifico Trono sedeva, Diasi, disse, ò Cesare, fine omai alle miserie, & alle imposture dell' Heresia; prevalga una volta la giusta causa de' Cattolici: e qui à lungo si stese nel semplice racconto dell' della Religione. di Nestorio, delle fraudolenze de' Ministri Cesarei, delle violenze degli Ecclesiastici Scismatici, ponendogli sotto gli occhi della considerazione tutte le procedure de' Vescovi Cattolici, e tutto l'infausto corso del Conciliabolo Satanico de' Nestoriani: poscia lette ad alta voce le Lettere, e recitate le suppliche de' Padri, scongiurò Theodosio à volerla sar da Cefare, cioè da Protettore della Verità, e da Avvocato della Fede, e non da sostenitor della menzogna, e promotor dell' Heresia. Imperator, conchindono gli Atti del Concilio, omnia ordine audivit, audiendoque gavisus est, & Deogratias egit, approvando la condannagione di Nestorio, e

> le Decisioni del Concilio, e ritrattando in'un' istante gli ordini da lui dati, & al Concilio portati da Palladio Magistriano à favor de' Nestoriani. Tanto può, tanto vale la forza della Verità dilvelata, anche negli animi preoccupati dalla menzogna. Circa le dissenzioni, che vertivano tra S. Cirillo, e l'Antiocheno, volle Theodofio medefimo udir le ragioni delle parti, e perciò ordinò, che si mandassero dal Concilio alcuni Vescovi d'integrità notoria, dalla cui viva voce esso informato, con adequata decisione potesse riunir gli animi discordi', e render quiete a' Popoli, e pace alla

Chiesa.

thema Nestorio, Anathema Nestorio, e supplichevoli più congli atti, che con le parole circondando Theodosio, rappresentarongli con eloquenza di lagrime à voler render ragione alla Giustizia, Giustizia alla Fede, e Fede alla schietta relatione de' Santi Vescovi del Concilio. Quindi poi salto Dalmazio sul Pergamo, [a] Si vultis audire, quiete adeste, soggiunse, &

ne obstrepere velitis, & prasenti animo adeste; erivolto à Cesare, chenella

4.65

CELLSTI-NO.

Chiesa. S. Dalmazio tornò trionfante al suo Monasterio col seguito de suoi Religiosi, la cui bonta, æ dottrina non mai meglio si conosce, che ne' bi-

sogni più gravi della Chiesa di Dio.

Mài' Heresia, che nè pur vinta cede, armò di nuove frodi i suoi Seguaci, per mostrarsi sempre più orgogliosamente che mai, temeraria, e risoluta nel male. Prevedendosi da' Nestoriani d'impossibile riuscita la disesa di Nestorio, tutte le trame ordirono per abbatter S. Cirillo, che sin d'al-Cuttlo. lora eglino scelsero per oggetto eterno delloro sdegno; persuasi, che nell' oppressione di lui sarebbe risurto Nestorio, come due, che diametralmente opponendosi, uno era il Campione della Fede Cattolica, l'altro il Corifeo dell'Heresia. Penetrate dunque dal Patriarca Giovanni, e da suoi adherenti le risoluzioni della Corte, spedirono à Cesare un Legato per prevenirlo contra la persona di Cirillo, e di Memnone, intrecciando cose verisimili alle false, accioche il falso potesse tanto più fondatamente acquistar' il pregio del vero. E il Legato portator delle Lettere si il medesimo Conte Ireneo, ssacciato Nestoriano, che era impegnato nell'operapiù come principale, che come Ambasciadore. Espose questi à Theodolio la serie del fatto, e con arti apparentemente dissinteressate rappresentò, Che non meno era Heretico Nestorio, che Cirillo, e Memnone; il sacro Concilio haver tutti e tre deposti, e non potersi sostener la condanna del primo, se nell'istessa condanna non s'involgessero parimente gli altri due; tali essere i veri sențimenti de' Padri Cattolici, e questo l'unico mezzo per ridurre nello stato primiero di concordia le Chiese d'Oriente; eso venir inviato apposta dal Concilio per sincerar sua Maestà, e richieder dalla sua Clemenza confermazione delle condanne, & esecuzione della sentenza. Theodofio forpreso alla novità del successo, nè tutto l'esposto volle credere, nè tutto rigettare; e mentre dibattuto agitavasi con un pensiere, & un'altro, infaustamente gli giunse una lettera di Acacio Vescovo di Bereea, Ecclesiastico accreditato, e di lunga esperienzanegli affari della Religione, mà che l'età di cento, e diecianni l'havevareso ò incapace di contradire al male, ò inhabile à sciegliere il bene fra'l male. Haveva questi mandato al Concilio con facoltà di suo Vicario il Vescovo Emescho, che come Suffraganeo del Patriarca di Antiochia haveva eziandio in tutto il corfo di questi affari apertamente adherito à lui centro S. Cirillo, trasmettendo ad Acacio relazioni indegnissime contro la persona, e la dottrina di quel Santo Patriarca: onde impressionato il buon Vecchio da queste sinistre informazioni, mosso dal zelo della Fede, scrisse à Cesare contro Cirillo, e Memnone ne' medesimi sentimenti appunto, che gli haveva poc'anzi suggeriti il Conte Ireneo. A questo nuovo im- Risoluzione Salle pulso traboccò Theodosio à savor de' Scismatici, se non quanto che si Imperadore contenne in ciò, che s'intendessero tutti e trè, cioè Nestorio, Cirillo, e Memnone, deposti dalle loro dignità, sin tanto che con maggior'agio, e tempo si rinvenisse da' Vescovi la reità, ò l'innocenza degli accusati. E per esecutore dell' Imperial comando egli deputò il medefimo suo grand' Elemosiniere il Conte Giovanni, che portatosi ad Eseso sece molto più di quanto gli sù imposto; conciosiacosache giunto sè arrestar prigioni tutti e trè, consegnando Nestorio al Conte Candidiano, e Cirillo, e Nestorio, 9. Cirillo, e Mesmuone i un'altro Conte Palatino Giacomo, e successivamente racchinse frà le Guardie tutti li rimanenti Vescovi Cattolici, assinche l'Heresia

Nestoriani di

CELESTI-

466

Secolo V.

NO.

tanto più baldanzo samente giungesse al pallio della Vittoria, quanto men'

incontrasse ostacoli, che le si opponessero.

Costigo di Dio fopra gli Stati di Celare .

Parlò però Dio in vece de'fuoi Servi prigioni, e parlò tonando con retici tolse Theodosio la libertà in Eseso ai Cattolici, tolsero gli Hereti-

Vlttoria de' Van dali.

a Procop. de bello Vand. lib. I.

Chron. Bou fazio . c Idemibid.

Pulcheria, e ciò

d S. Leo apift. 39. 41.00.

quel linguaggio, con cui benespesso atterrisce i Regni, e con i Rèsubissa i loro Imperii. Poiche nel tempo medesimo, che per savorire agli Heci all'Imperio Romano una parte del Mondo, e con memorabile strage debellato, vinto, e disfatto l'Esercito Imperiale, si resero li Vandali Arriani Padroni di tutta l'Africa. Haveva colà Theodofio dall' Oriente trafmesso un fioritissimo Esercito sotto la condotta di Aspar, il quale accresciuto di forze con l'unione delle Truppe d'Occidente, comandate dal Conte Bonifazio, conhorribile comparsa havevano ambedue presentata la battaglia à Genserico, che vittorioso della Città di Bona scorreva baldanzosamente sin sotto le mura di Carthagine. Mà la Battaglia sù per i Romani più tosto suga, che combattimento, essendo che [a] Vieti ad unum omnes, alius aliò fugam arripuere, Aspar Constantinopolim, unde venerat, & Bonifacius Romam profectus. Con differente esito però del loro ritorno, mentre il primo tornò in Costantinopoli per veder [b] il Fi-Mort del Conte glinolo fotto l'Imperador Leone dichiarato Cesare in Oriente, & il secondo tornò à Roma [c] per esser ucciso in duello da Aetio suo nemico. Giunse à Theodosio la terribil nuova della disfatta dell'Esercito appunto in tempo, che ritrovandosi tutti li Cattolici di Costantinopoli agitati dalle violenze usate a' Padri del Concilio, porsero unitamente Memoriale à Cesare con tal' efficacia di parole, e con tal risoluzione disentimenti, che ben quindi solamente compresel'Imperadore, quanto strane rivoluzioni cagionar possa in un Popolo la novità della Religione, e'Izelo della Fede. Onde, come ch'egliera per altro di animo religioso, e divoto, e li raggiri de' Corteggiani gli havevano fin' allora rappresentato il falso per vero, l'horrore della ricevuta sconsitta, e il più prossimo spavento delle voci disperate del Clero, e del Popolo talmente lo sbigottirono, che penetrandone il terror nell'animo, e nella coscienza, cominciò prima a du-Theodosio favo. bitar della sede de' suoi, e poi à porgerla intiera alle relazioni de' Vescovi risce il Concilio Cattolici, e mutati in meglio li sentimenti, mandò à chiamare sette Vescovi del partito di S. Cirillo, esette del Patriarca di Antiochia, per esser' esso medesimo Uditore, e Giudice delle ragioni degli uni, e delli raggiri degli altri. Porse pronto stimolo alla risoluzione, e risoluzione alla causa che operaffe à fa- della Santissima Vergine un' altra Augusta Vergine, cioè Pulcheria Sorelvor de Cattolici. la di Theodosio, che educata nelle massime Cattoliche, & imbeverata di fana dottrina dalla lettura de'Scritti di S. Cirillo, disvelò apertamente à Cesare il tradimento de' Conti, e le ribalderie degli Heretici; e sattasi Dux fæmina facti, prese, e condusse selicemente à fine il negozio della Madre di Dio, che volle trionfare in questo contrastato Concilio per mezzo di una Regia Vergine, com' essa; onde in ogni Secolo su esaltato dalla Christianità il nome di Pulcheria, di cui S. Leone Papa tramandò degni Elogii a' Posteri [d] nelle sue Lettere. Arcadio, e Filippo surono i Capi della spedizione Cattolica; mà i sette della fazione Heretica di ordine Imperiale furono arrestati in Chalcedonia per timor, che il Popolo di Costantino-

policon perniciose conseguenze non li trucidasse vivi, avanti il loro ar-

rivo. Acerbi furono i loro lamenti, & egualmente ostinate le loro dispu-

NO.

te contro li dodici Anathematismi di S. Cirillo, che à piena bocca, e con disperate voci chiamavano Heretico Apollinarista; mà il Santo dissingannò, senonloro, tutto il Mondo con la nobile Apologia, ch'egli allora compose in sua difesa. L'Imperadore uditi li Legati del Papa, e ben'apprese le Decisioni del Concilio, ordinò, che non solamente sosse eseguita la sentenza contro Nestorio, ma deposto ancora dalla Sede (alla quale su in- della nalzato il Cattolico Massimiano) confinandolo nel Monasterio di S. Eupre-contro Nestorio. pio presso Antiochia, per dar tempo, e commodo al reo di ravvedersi. Tuttavia abusandosi il superbo della pietosa connivenza di Cesare, meritò poscia da lui, e da Dio que' doppii castighi, che nel seguente Pontificato descriveremo. S. Cirillo torno trionfante alla sua Chiesa di Alessandria, e gli altri Vescovi alle loro, e i Conti Palatini calunniatori del Sacrosanto Concilio, esostenitori dell'Heresia, si procacciarono lo sdegno di Theodosio, Christ anesimo. la degradazione da'posti, e l'odio eterno del Christianesimo, lasciando gran documento a' Posteri, quanto malamente ad Huomini Laici si commettino i grandi affari della Religione di Christo. Pulcheria per trofeo della riportata Vittoria innalzò [a] in Costantinopoli due nobilissimi Tem- a Niceph, l. 14. 6.2, pii alla gran Madre di Dio, uno presso il Mare in luogo detto Blancherne, che risarci [b] poil' Imperador Giustiniano; e l'altro nella contrada chiama - b Procep de adif. ta Odigon, overipose un' Imagine della medesima Madre di Dio, dipinta, Instinian. Imper. I. come portava la fama, da S. Luca, e le Fascie del Bambino Giesu, ricevute [c] in dono dalla Cognata Eudoxia, divenuta Vedova di Theodosio suo constantino, e per tutto l'Oriente trionso indi in poi così gloriosamente il No-fasciis Domini. me di Maria, che non mai egli proferivati senza l'aggiunta del nobil Preconio di Madre di Dio.

Mà in Roma tanto maggiore fù il gaudio, quanto più à quella Città erano riusciti sensibili gli avvisi funesti de' torbidi del Concilio, che hab-di Roma. biamo accennati. Ritrovavasi Celestino carico non meno di anni, che di affanni, quando tali cose seguirono in Oriente, e qual [d] nuovo Mosè attendeval' esito della gran pugna con le mani elevate verso il Cielo, così assiduo nelle Orazioni, che di se medesimo testificò nella Lettera, che poi egliscrisse al Clero, e Popolo di Costantinopoli, Haver'esso per il gran dolore della ritardata conclusione non sol perduta la pace del giorno, ma la quiete eziandio, e'l solito refrigerio della notte. In modum dierum duximus noctes, quia talibus causis omne tempus augustum est; nec oculos somno declinavimus inquietes: quem enim caperet dilectio dormiendi, sic vigilante raptore, nesciebamus. Mà giunsero à lui selicissime le Feste del santo Natale, essendo che in quel medesimo giorno giunse in Roma il fausto annunzio del Concilio gloriosamente terminato, e i portatori della nuova surono un Prete, & un Diacono della Chiesa Costantinopolitana, dichiarati con titolo di Ambasciadori al Pontesice dal Concilio, dal nuovo Vescovo Massimiano, e da Theodosio. Non è credibile, quanto godesse il Santo Vecchio à cost sospirata contentezza, e quante grazie rendesse aila Madre di Dio del suo egregio trionfo, [e] Sicut cum Simeone erat expectans re- e Baron.anno 432. demptionem Israel, dice di lui il Baronio, ita etiam cum ipsofactus ja n voti num. 2. compos, cygneis modulis occinit Canticum illud, [f] Nunc dimittis, Do-f Luc. 2. mine, servum tuum in pace, quia viderunt oculi mei salutare tuum. E vidde egli invero due grand' inimici in una sola battaglia vinti, e dissatti, cioè Neltorio, e Pelagio, ciascun de' quali faceva da se medesimo gran sazione

Secolo V.

CELESTI-

468

NO.

a S. Prosp. anvers. Cultatein fine.

вит. 179.

c Idem anno 432. 7. 4. 6 Seq.

Mordacità inetta Valla.

d Il'yr. in Hift.

Constantini.

4. de Pontif Rem. c. cuni errori communi co' Nestoriani. 10. poft mitikm.

contro la Chiefa, e contro ciascun de' quali haveva ei così ben maneggiate le armi della dottrina, escagliati i sulmini della condanna. [a] Per hunc Virum, dice di lui S. Prospero, omnes Orientales Ecclesia gemina peste purgata sunt, quando Cyrillo Alexandrina Urbis Antistiti, gloriosissimo Fidei Catholica defensori, ad execrandam Nestorianam impietatem Apostolico auxiliatus est gladio, quo etiam Pelagiani, dum cognatis confæderantur er-Aggiunta all' Ave roribus, iterum prosternuntur. Roma arse con suochi di così viva gioja, parole, Sansta che correndo il Popolo per le strade, e per le Chiese, come ebrio di do-Maria, Mater vuto affetto verso la gran Madre di Dio, andava esclamando, Viva Mab Baron, anno 431. ria Madre di Dio, Santa Maria Madre di Dio pregate per noi; e continuò per tanto tempo così dolce melodia, che quindi [b] credesi derivata a' Posteril' aggiunta alla Salutazione Angelica di quelle parole, Santta Maria, Mater Det, orapro nobis peccatoribus nunc, & in hora mortis nostra. Quin. di il Santo Pontefice rispose alle Lettere del Concilio, di Massimiano, e di Theodosio, & altra ne aggiunse al Clero, e Popolo di Costantinopoli, che così bene haveva anch' egli militato in questa sacra Guerra. Troppo lungi andaressimo dall'intento della brevità prefissa, se qui tutti à lungo riferir volessimo quegli-Apostolici sentimenti, sopra cui si distrusse questo zelantissimo Pontefice nelle accennate risposte; il Baronio tutte [c] le riferisce, dissepolte dalle tenebre dell'oblivione alla luce de' Posteri, in cui non vi è parola, che non apparisca un lampo, non si legge periodo, che non sia un sulmine, onde la Fede più risplenda, e più rimanga oppressa, abbattuta dal vero, la falsità dell'Heresia. Per le quali cose tanto nell'ardor dell'Heretico II- della battaglia, quanto nel gaudio della vittoria meritò Celessino eterne Cestino, e del lodi da tutta la Christianità, che decretogli il culto di Santo sùgli Altari, ad eccettuazione solamente dell'Illirico Heretico Luterano, che ne' suoi esecrandi Libri pretese di sar pompa d'ingegno con chiamar Celestino [d] Infernalem, con un tiro sì forte di malignità, che fece precipitar l'Autore da un Cielo di gloria in un' Inferno di bassezza. Mà precipitò peggio il Valla dell' Illirico, quando [e] affermò Celestino Heretico Nestoriano. Per isin Declamatione mentire un tanto errore, noi volontierici rimettiamo à quanto sin'hora de falsa donatione habbiamoscritto di esso, ogni qualunque volta dir non si voglia, che Lorenzo Valla trasportato dall'ardor della sua declamazione contro la donaf vide fusius de zione di Costantino confondesse il Cielo con la Terra, & applicasse [f] al hac re Bellarm. I. Pontefice Celestino l'Heresia del Pelagiano Celestio, ch' hebbe anch'esso al-



لتعدية

## CAPITOLO V. 469

Sisto III. Romano creato Pontesice li 27. Aprile 432.

Confermazione Apostolica del Concilio Efesino. Riconciliazione del Patriarca Antiocheno con S. Cirillo. Ornamenti, e donativi di Sisto à S. Maria Maggiore, & à S. Pietro. Bando Imperiale contro Nestorio. Divulgazione de' Scritti del Mopsuestenio. Ultima relegazione di Nestorio, e sua spaventevole morte. Simulata penitenza di Giulian Pelagiano. Censura de libri di Gio. Cassiano. Vincenzo Lirinense, e suoi scritti. Scritti Hereticali at-tribuiti falsamente à Sisto III. Persecuzione degli Arriani in Africa. Martirio di quattro Cavalieri Spagnuoli, e Sacco di Carthagine.



Isto, che successe à Celestino, era già noto al Christianesisimo pe'l zelo anche prima che ne divenisse Capo pe'l Pontificato. Poiche in grado di Sacerdote della Chiesa Romana egli haveva [a] perorato, come si disse, contro 28. Aug. epist. 104; Pelagio nel Concistoro convocato da Papa Zosimo, e sin Zelo, & Opere di da quel tempo era apparso Oggetto formidabile all' Here-Papa Sisto.

sia: Ed hora, che al zelo si aggiunse l'autorità, intraprese la disesa della Fede con tutta la pienezza di Apostolica costanza contro il confederato di Pelagio l'empio Nestorio: E perciò vedendo l'uno, e l'altro fulminato dalla condanna del Concilio Esesino, con solenne Decreto [b] etto confermonne gli atti, trasmettendone publiche authentiche per b Apud Bar, anni tutto il Mondo, tanto in detestazione degli errori, quanto in obbro- 432. n. 40. brio delle persone. Mà perche ancor bollivano negli animi de i Vescovi Siri gli odii, e le risse contro S. Cirillo, e con grave scandalo de' Fedeli dilatavasi ogni giorno maggiormente lo scisma, sollecitamente accorse à sollevare i Caduti, & al Capo loro, ch'era il Patriarca di Antiochia, scrisse [c] lettera di così essicace persuasione, che altro non ne potè e Vine. Lyrin. adsperar la Christianità, che di riveder, come seguì, riconciliata per suo vers. Lyrin. adsperar la Christianità, che di riveder, come seguì, riconciliata per suo vers. Lyrin. adsperar la Christianità. mezzo la gran Chiefa d'Oriente. Essendo che alle di lui espressioni corri-fpondendo Theodosio con altrettanti comandi, il Patriarca Giovanni, Potriarca Antio-convocati in Sinodo nella Città di Antiochia li Vescovi suoi Parteggiani, cheno. e mutato in miglior parte il configlio, condannò Nestorio, approvando pienamente quanto dai Padri di Efeso era stato decretato contro l'He- d In assis Concil. resiarca; del che diede [d] egli poi piena contezza al Papa con un ossequiosissima lettera in iscusa del passato trascorso, & in giustificazione trà il Patriarca d' della sua sincera conversione. Mà riunito l'Antiocheno con i sentimen-Antiochea, es, Cirillo.

Tomo I.

Gg 3

470 ti del Concilio, incontrò molto più duro ostacolo per riunirsi col Patriarca

Alesfandrino. Conciosiacosache pretendeva Giovanni, che Cirillo ritrattatle gli Anathematismi, & al contrario Cirillo dimostravasi risolutissimo di sostenerli. Questa determinazione però nel Patriarca di Antiochia non procedeva tanto dal desiderio del giusto, quanto da ostinazione d'impegno; essendo che benche eglisi conoscesse reo, non volendo tuttavia per tale essere riconosciuto dagli altri, mostrossi pronto di cedere al Concilio nella condanna di Nestorio, ma non già à Cirillo nell'approvazione de' Scritti. In tali angustie di non voler sar bene, e di non voler mostrar di haver satto male, preponderò il motivo fortissimo di dar ragione alla verità, e di ridurre le cose della Chiesa nella tranquillità, e quiete di prima. A tal' effetto egli spedì Paolo Vescovo Emeseno con carattere di suo Legato al Patriarca di Alessandria con secrete istruzioni di dover' adoperare ogni più gagliarda persuasione per ottenere la ritrattazione degli Anathematismi; mà quando poi scorgesse questo punto impresa d'impossibile riuscita, condonasse al ben publico ogni sua privata pretenzione, e senza far parola di altro, ricapitasse à Cirillo le lettere di riconciliazione, ove à lungo era stesa la condanna di Nestorio, e la confessione della Fede Cattolica nella conformità prescritta dal Concilio. E segui appunto, quanto haveva preveduto l'Antiocheno; poiche il Vescovo inviato ritrovò così fermo Cirillo nel suo proposito, che non mai per veruna ragione, ò priego potè questi essere smosso à riprovar nè pur' una sillaba de' suoi Anathematismi, ch' ei riconosceva come un' estratto della Religione Cattolica, e per i quali dichiaravafi pronto di perder volontieri anche la vita. Onde fù neceffitato l'Emeseno di procedere all'esecuzione della sua commissione con il ricapito delle lettere riconciliatorie, e con la fignificazione, e conclusio-Eloro riconclia- ne della defiderata concordia. Non fi può esprimere allora con quanto gaudio ricevesses. Cirillo il ravvedimento del suo Avversario, e con quanta dimostrazione di stima gradisse le lettere di Giovanni, e la persona del Legato. Diede egli subito notitia agli Alessandrini della pace seguita, e della condanna di Nsteorio ammessa anche da' Vescovi Siri; & introdotto l'Emeseno nella Chiesa, secelo salir sul Pergamo à predicare nella congiuntura della festa, che appunto allora cadeva, del Santissimo Natale. Accorfero tutti alla funzione, "e preconizzando il Vescovo Santa Maria co'l nome di Madre di Dio, si corrispose dal Popolo con acclamazioni di giua Apud S. Cyrill bilo, [a] Ecce fides eadem est: Donum Dei: Cyrille Orthodoxe: Hoc audire cupiebamus: Qui non ita loquitur, Anathema sit: Recte venisti, Orthodoxe Episcope, Dignus ad Dignum; eripetendo con maggior' energia il Vescovo gli encomii della Madre di Dio con queste parole, [b] Peperit Deipara Emmanuelem, ripeteva il Popolo con maggior sforzo gli applausi, ripigliando, Hoc Dei donum est: Cyrille reddidisti omnes tui similes: Dignus Digno conjungitur: Episcoporum Patrem serva, Domine: Benèvenisti, Episcope Orthodoxe: Orbis terrarum Doctor: Magna doctrina: Magnus quoque Encomiastes. E con tale selice successo hebbe fine il breve, e pericoloso scisma, che anche nel suo nascere comparve Gigante per abbattere in Oriente

bom. 7.

b Ibidem .

zione.

la Religione, e pace de' Cattolici. Di queste fauste novità era già stato fatto partecipe il Pontefice Sisto audio del Pon. da ambedue li Patriarchi di Alessandria, e di Antiochia, e come in causa propria egli ne haveva dimostrati que'segni di contentezza proprii di un

Attestazioni di - hire .

cuore,

Capitolo V.

471 cuore, che pienamente ottiene ciò, che unicamente desidera. E alla gran Madre di Dio, la quale haveva vinti tanti suoi nimici, volle ei medesimo rendere un bel pregio, e fregio di Vittoria, con la restaurazione della Basilica Liberiana, che sin d'allora dicevasi [a] Santa Maria Maggiore, quale ascarol. Magnum egli ampliò con regia magnificenza, dotò con rendite copiose, adornò con epist.3. c. 19. Imagini di Mosaico, che pur'hora veggonsi sopra la Tribuna, nel cui grand' arco leggonsi queste parole, Xystus Episcopus Plebi Dei, e con ricchissimi donativi resela doviziosissima, fra quali [b] si annovera un puris- b Inlibro Roman. simo Altare di trecento libre di argento. Altro simil monumento di divoto tributo egli presentò al Corpo di S. Pietro, arricchendone il Deposito [c] c Ibidem. con ornamenti sontuosissimi di quattrocento libre di argento, eccitando ancora con l'esortazioni, e con l'esempio la pietà dell'Imperador Valentiniano à concorrere alla medesima opera; e leggesi, che quel Cesare [d] Per d Hadrianus Papa rogatum Xysti fecit imaginem auream cum duodecim Portis, & Salvatore, gemmis pretiosis ornatam, quam super confessionem B. Petri Apostoli posuit; l'oggiungendo il Libro de' Romani Pontefici, che il medesimo Imperadore [e] rogatu ejusdem Xysti Episcopi fecit fastigium argenteum in Basilica Con- e Inlib.Rom. Ponstantiniana, quod à Barbaris sublatum fuerat, come si disse nel racconto del Sacco dato da' Gothi à Roma sotto Papa Innocenzo, pensans libras sex mille sexcentas, & decem. Trosei tutti innalzati alla Madre di Dio, al suo Figlinolo, & al Capo della sua Chiesa S. Pietro, dal Papa, e da Cesare in perpetua memoria della vittoria riportata in Efelo, e della quiete restituita alla Christianità d' Oriente.

Nè in queste publiche significazioni di gaudio tralasciò Sisto la parte di Sua Lettera à Nebuon Pastore, che posto in suga il Lupo, accorre poi al rimedio della storio. Pecorella offesa. Scrisse perciò una fraterna lettera [f] al condannato Ne- & Gennad. de Vivis storio non tanto in rimprovero del male, quanto in esortazione al ravvedi-illustr.c. 54. mento, se bene la lettera sorti esito molto disferente della espettazione, & il successo comprovò, che in van si cura l'errore nell'intelletto, quando l'inganno giunge alla volontà. Haveva Theodosio anche doppo sa condanna riconosciuto sempre Nestorio come sua Creatura, e benche la causa della Religione havesse preponderato in lui all' affetto privato nel dar' esecuzione alla sentenza Conciliare, e alla deposizione dal Vescovado; tuttavia egli volle mostrarsi contento di questi soli castighi, e suor del costume de' suoi Antecessori soliti à relegar gli Heresiarchi in Iontanissime solitudini come membri infetti della Christianità, havevalo confinato dentro il Monasterio di S. Euprepio ne' Subb orghi di Antiochia, acciò quivi con la solitudine di Religioso ritiro emendasse quegli errori, chè haveva così scandalosamente publicatinella Regia di Costantinopoli. Màl' Iniquo abusandosi della Clemenza Imperiale, e sacendola più da Innocente oppresso, che da Reo convinto, procacciavasi da quel luogo [g] congliscritti, e con le g Evagr. l. 1. c.7. parole compassione da'vicini, e concorso da'lontani, in modo tale che ritrovandosi di già agitato il Mondo dalle sue perverse dottrine, la curiosità medesima conduceva colà le genti, per desiderio di veder di saccia colui, ch'era stato il Suscitator di un tanto moto; non senza scandalo de' buoni, impazienti di soffrir cotanta baldanza in un publico Ribelle della Fede, e così pregindicevole condiscendenza di un' Imperadore Cattolico verso un Bestemmiatore così atroce della Divinità di Giesu Christo. Quali sconcerti prevvidde molto prima il Santo Pontefice Celestino, e ne ammo-

Contif. in Xyfto .

Relegazione di

472

Secolo V.

472.n. 14.

b Pfal. 17. 10.

Chron.

E Bando Impelui .

d In actis Concil. Ephef.

Libri del Mopfuestenio di nuovo divulgati dat

Reftoriani.

Brev. c. 10.

a Apud Bar, anno ni Theodosio nell'ultima [a] lettera, che gliscrisse, in cui lo pregò, che havendo la di lui pietà tolto Nestorio dalla Reggia dell' Imperio, lo togliefse ancora da tutto l'Imperio, acciò ò lasperanza di prossimo perdono non lo rendesse ardito, ò la commodita del commercie in luogo popolato non gli somministrasse tanto più facile l'apertura di seguitar nell'impegno della perversione de'Fedeli. Mà per le ragioni accennate non volendo Theodosio udire i savi consigli del Pontefice, subentro Dio à sarsi meglio sentire con voci [b] di suoco, con cui arse trà giorni intieri la Ctttà di Costantinopoli e S. Frosper. in con irreparabile, e furioso incendio, per cui [c] Maxima Urbis Regia pars septentrionalis incensa, collapsaque est. Onde Theodosio, che parea solito a non ubbidire agli Ecclesialtici, se non à forza de' castighi dei Cielo, siccome con la disfatta dell' Esercito, e con la perdita dell' Africa approvò le riale contro di risoluzioni del Concilio, così con il consumo della sua medesima Metropoli apprese, con quanto pregindizio del publico bene sopportasse dentro il suo Imperio colui, ch' era il somite di queste sciagure. Per la qual cosa o ravveduto, o timorofo di peggio, emendo la trascorsa piacevolezza con risoluzioni di altrettanta severità, colpendo Nestorio su'l più vivo, cioè con la condanna, prohibizione, & incendio de'scritti, e con la disfamazione della persona per mezzo del seguente Bando, che per render maggiormente publico, & intelligibile a tutti egli volle, che nelle due [d] L. nlt, de Har.C. Lingue Greca, e Latina si promulgasse in questo degno tenore, [e] Damnato portentosa superstitionis auctore Nestorio, nota congrui nominis esus inuratur gregalibus, nec appellatione Christianorum abutantur: sed quemadmodum Ariani ab Ario lege diva memoria Constantini ob similitudinem impietatis, Porphyriani à Porphyrio nuncupantur; sic ubique participes nefariæ sectæ Nestorii Nestoriani vocentur: ut cujus scelus sunt in deserendo Deum imitati, ejus vocabulum jure videantur esse sortiti. Nec verò impios libros nefandi & sacrilegi Nestorii adversus venerabilem Orthodoxorum seetam, decretaque san-Etissimi cœtus Antistitum Ephesi habiti, scriptos habere, aut legere, aut describere quisquam audeat: quos diligenti studio requiri, ac publice comburi decernimus: ita ut nemo in Religionis disputatione aliquam de supradicto nomine faciat mentionem, aut quibusdam eorum habendi Concilii gratia in adibus, aut aliquolibet loco conventiculum clam, aut apertè prabeat; quos omni conventus celebrandi licentia privari statuimus: scientibus universis, violatorem bujus Legis publicatione bonorum esse coercendum. Così egli. Altro somigliante ne registrarono gli Atti del Concilio Efesino, in cui Cesare condanna tutti li Libri scritti contro S. Cirillo, e depone dal Vescovado di Tiro il Conte Ireneo, che esiliato dalla Corte Imperiale si era vantaggiato con la forza de' raggiri à prender posto srà gli Ecclesiastici. Fù veramente questo colpo fatale per Nestorio, e per i Nestoriani, se gli Heretici fossero tanto soliti di atterrirsi con li castighi, come son soliti à prender da' castighi nuovi fomenti à meritarne maggiori. Dalle ceneri dunque de' Libri accennati, come compaginarono di nuovo, & à nuova luce eglino trasser fuori dalle tenebre dell'oblivione, in cui giacevano poco men che sepolti, li Libri più antichi del Mopsuestenio Maestro di Nestorio, che esso haveva f Liber. Diacon. [f] composti contro Eunomio, & Apollinare, tutti talmente ripieni delle medesime bestemmie, di cui si era così ben servito il suo Discepolo Nestorio, che per andar di pari queidel Mopsuestenio, e di Nestorio, altro forse non mancava, che la parità dell'eta, e la somiglianza del nome. Furon questi

Capitolo V.

questi da i Nestoriani ampiamente divulgati per l'Asia in trè Idiomi Siro, Armeno, e Persiano, acciò ogni palato à suo bellagio assaporar potesse il veleno della corrente Heresia. Mà non perciò Huomini dottissimi, che in ogni età suol contraporre Dio, à chi pretende di attaccar la Rocca della sua Chiefa, impunemente permessero cotanta sovversione di Popoli; & i Vescovi dell'Armenia, e particolarmente Proclo di Costantinopoli con altrettanti sorti scritti [a] posero in chiaro, Che in Christo [b] non la Di- b Vedjil Pontis di vinità haveva patito, ma bensi una Persona Divina in Christo sù crocissis-Hormissa, e di sa, in modo tale che era proposizione Cattolica, Unum ex Trinitate secundum Carnem crucifixum; manon gia, come ai Cattolici rimproverava il Mopsuestenio, e Nestorio, Divinitatem suisse passibilem. Questi nuovi moti suscitati nelle Chiese con l'occasione della conflagrazione de'Libri di Nestorio, e della nuova publicazione di quelli del Mopsuestenio, talmente crebbero, che sinusarono [c] gli Heretici di divulgare, che l'istes- c Apud Baranno so Sisto malamente havesse sopportata la degradazione di Nestorio, e 433 n. 11. l'istesso Cirillo havesse finalmente ritrattati gli Anathematismi. Mà non hebbero nè fondamento le accuse, nè credito le calunnie, e con l'horribil morte di Nestorio pose Dio il desiderato fine alla Tragedia lagrime-

vole di questa Heresia.

Poiche persuaso à pieno l'Imperador Theodosio della diabolica osti- zione di Nestorio nazione dell'Herefiarca, & eccitato contro di lui à nuovi risentimenti dal medesimo Patriarca di Antiochia una volta di lui giurato Amico, [ d ] mà d Evagr.lib.1.c.7. hor'impotente à più lungamente soffrir la baldanza delle opere, e gli eccessi delle bestemmie, risolvè finalmente di tramandarlo, come meritava, frà le fiere delle più lontane solitudini dell'Egitto, e per mezzo del seguente rescritto, ch'egli indirizzò ad Isidoro un de'Consoli di quest'anno, e du 416. [e] confiscogli li Beni, applicandoli alla Chiesa Episcopale di Costantinopoli, erelegollo in Petra Città più ripiena di mostri, che di Huomini, po- f In Allie Conc. stanella Provincia di Oasi, dove l'Egitto termina con la Libia; [f] Cum Ephes. Nestorius, dicea il Rescritto, Catholica quondam Ecclesia Sacerdos, nunc recta Fidei proditor, tantorum scelerum mole oppressus teneatur, opera pretium est, ut Serenitatis nostræ sententiæ subjiciatur, calamitateque moribus illius digna opprimatur, ut qui venerandis Ecclesia legibus abjectis, traditionibusque contemptis, nefanda Hareseos Auctor extiterit; quique dum illorum, quos proditionis sua socios sibi adjunxit, sidem corrupit, aliena corruptionis crimen suo ipsius capiti aggregavit. Tua proinde celebris auctoritas, hac Pragmatica Sanctione, be hac propria auctoritate oftensa, prædictum Nestorium ob admissam à se impietatem in perpetuum exilium Petras abire compellat, omniaque illius bona Ecclesia Constantinopolis sisco addicat, quo augusti loci illius opes, cujus ille sacra Mysteria nuper prodidit, auctiores evadant. Hac enim ratione futurum est, ut & Religio San-Etissima Fidei intacta in mentibus hominum perseveret, & Regni nostri felicitas Religione munita quotidie magis magisque floreat. Così l'Editto. Suoi meritati pa-Nè la vita, che Nestorio condusse in quell'horrido Esilio, sù men dolorosa, di quanto potea compromettersi dalla fierezza de'Barbari, e dalla barbarie delle fiere, che colà, come in lor propria Reggia, al par degli Huomini signoreggiavano. Conciosiacosache ò castigo sosse del Cielo, ò capriccio degli habitanti, ò ordine de'Presuli, hor qua, hor là su Nestorio condot- Espeventevole to, mutando sempre esilio, e non mai Paese, rigettato, [g] maltrattato, g Evagr, loc. cit.

Ultima relega-

& abor-

Secolo V.

a Theod. Lettor in Collett.

c Evag.loc. cit.

474 Secolo V. & aborrito da que'medesimi, che non conoscono horrore, e son per ginoco avvezzi à trattar con li mostri. Theodoro [a] asserma, che finalmente egli morisse di un'ulcera cancrenosa, che secegli cadere à pezzi le carni

d Theodor. her. fat.1.4.in Neft.

e S. Timoth. 5.

b cedr.in compen. dall'offa; Cedreno, [b] che dalla gola gli si staccasse fracida la lingua; & Evagrio, [c] che dalla lingua gli scaturissero setidissimi vermi, da quali à poco à poco gli fosse tutta corrosa la bocca, con pena proporzionata alla gran colpa, di haver vomitate così horribili bestemmie contro la Madre di Dio; e Theodoreto, una volta suo inselice seguace, e poi nobile penitente, e gran sostegno della Fede Cattolica in Oriente, così di luisoggiunge, [d] Quoniam turpissima, & maxime ignominiosa morte perituri sunt impii, Nestorius Pontificatu per Sanctos, qui Ephesi congregati fuerant, divino suffragio ejectus est, & jusu Imperatoris Oasim habitare damnatus, suturi impiorum supplicii illuc capit exordium, ut qui à sua amentia consumptus sit, & in se dictum Apostoli compleverit, [e] Quorundam hominum peccata manisesta sunt pracedentia ad judicium. Tal'horribil fine adunque, ch'ebbe Nestorio, & il risentimento, che contro tal Setta mostrarono gli Ecclesiastici con le scommuniche, e Cesare co'Bandi, rasserenò in tal guisa il Christianesimo di Oriente, che viddesi di nuovo tutto risplender sotto una Fede. e tutto esaltar con uniformi, & egregie laudi il zelo del Papa, la dottrina di S. Cirillo, e la risoluzione di Theodosio.

Costanza di Sisto

Ma non così, come dalla Chiefa furono ammessi li veri penitenti Nestoin ligettar le riani, surono indistintamente ricevuti quei, che prendendo la penitenza lian Pelagiano, per riparo de'loro interessi, mostravano humiliazione nelle parole, e nascondevano ostinazione, e superbia ne'fatti. Un di loro sù il tante volte nominato, & esecrato Vescovo di Capoa Giuliano, che degradato dal Vescovado eraricorso à Costantinopoli da Nestorio, e con sui haveva satta doppia fazione di Pelagiano, e di Nestoriano, e che poi vedendo ambedue l'Heresie condannate, & abbattute, disperate le cose, e vittoriosa la Fede Romana per tutto l'ampio giro della terra, ò per disperazione, ò per interesse si era gittato alla parte, che preponderava, e tutto come compunto de'passati errori, implorando pieta dal Pontesice, istava per la communione frà Cattolici, e per la ricuperazione ancora della sua perduta Sede Episcopale di Capoa. Ma Sisto, che con lume superiore penetrò la fraude della domanda, e la simulazione della supplica, rigettollo risolutamente dall'una, e dall'altra; ond'egli meritò con tal fatto l'elogio di S.Prospes s. Prof. advers. ro, che parlando dilui disse, [f] In custodia Dominici Gregis hac sit pars huic reservata Pastori, & ut Pradecesores ejus Lupos abegere manifestos, & Idem in Chron, ita hic depellat occultos; & in altro luogo, [g] Hactempestate Julianus Atellanensis jactantissimus Pelagiani erroris assertor, quem dudum amissi Episcopatus intemperans cupido exagitabat, multimoda arte fallendi, correctionis spem praferens, molitus in communionem Ecclesia irrepere. Sed iis insidiis Xyflus Papa, Diaconi Leonis hortatu, vigilanter occurrens, nullum aditum pestiferis conatibus patere permisit, & ita omnes Catholicos defectione fallacis Bestia gaudere secit, quasi tunc primum superbissimam Haresim Apostoh Idem advers, licus gladius detruncasset. Con la medesima lode [h] esaltollo il sopracitato S Prospero per la valida opposizione, che sece ai Semipelagiani, Capo de'quali era il celebre Gio. Gassiano, soggetto tanto benemerito della Chiesa Cattolica, quando hebbe à combattere contro i Nestoriani, quanto inimico de'Cattolici, quando prese à difendere i Pelagiani. Conciosiacosache,

Co'las in fine .

Co Cassiano, e

475

Capitolo IV.

benche nel suo libro delle Collazioni spiegasse massime molto sublimi, & atte à sollevare il Christiano ad un'altissima persezione, onde dal [a] suo illustre. 6: Compatriota di Marsiglia gli sosse attribuito il titolo di Santo; tuttavia frà esse tante ne framischio delle Pelagiane, e delle Encratiche, che il Libro hebbe finalmente bisogno di quel grande spurgo, che dierongli S. Eucherio [b] in Francia, Vittore [c] in Africa, e Cassiodoro in [d] Roma, e b Idem loc. cit. merito la censura di Adone, [e] Opera Cassiani d Catholicis cautissime legen- c Cassiod. div.inda, maxime de libero arbitrio, & gratia; sed & Encraticarum Haresi incau d'Ado in Chron. tiùs favit. Nè con minor fondamento di meritata approvazione, sicco- ann. 425. me contro le altre, così parimente contro l'Heresia de Pelagiani scrisse in questo tempo il suo aureo Libro l'ingegnosissimo Vincenzo Lirinense, di cui disse Gennadio, [f] Vincentius Natione Gallus apud Monasterium Lyri- f Gennad de vivis nensis Insula Presbyter, virin Scripturis Sanctis doctus, & notitia Ecclesiasti- illustre. 64. corum dogmatum sufficienter instructus, composuit ad evitanda Hæreticorum se, es suoi serius, Collegia, nitido satis, & aperto sermone validissimam disputationem, quam, absconso nomine suo, titulavit, Peregrini adversus Hareticos. Era così samoso, e nobile persantità di Monaci, e per dottrina di Dottorilil Monasterio di Lero, Isola molto celebrata frà le molte, che sorgono nel mar di Provenza, col nome presentemente di S. Honorato, che raro era quel Vescovo nella Francia, che quindinon fosse uscito, come da un Seminario de'più virtuosi Ecclesiastici. [g] Beata, & felix Insula Lyrinensis, disse g s. casarius bedilei un suo Figlinolo dal Trono Episcopale di Arles, qua cum parvula, & mil.20. plana ese videatur, innumerabiles tamen mentes ad Calum misise cognoscitur. Hacest, qua eximios nutrit Monachos, & prastantissimos per omnes Provincias erogat Sacerdotes. Ac sic quos accipit filios, reddit Patres; & quos nutrit parvulos, reddit magnos; quos velut Tyrannos excipit, Reges facit. Nam omnes quoscumque felix, ac beata habitatio ista susceperit, charitatis pennis ad excelsa virtutum culmina Christo sublimare consuevit. Così S. Cefario. In tal degna scuola haveva Vincenzo appresa quella sapienza, di cui così ben fi fervì in fervizio della Fede Cattolica contro l'Herefie, e della quale noi in quest'Opera habbiamo ricevuto non minor diletto, che utile in leggerne, e ponderarne gliscritti. Vi è qualche grave [h] Scrittore, che ammette in essi qualche tintura di Semipelagianismo; mà Noris in responsio-[1] il Noris scusane l'Autore con la ragione, che vivente esso, non fosse-ne ad Anonymum ro ancora stati canonicamente condannati li Semipelagiani, ma tollerati risidi Celessino. dalla Chiefa sin'alla celebrazione del Concilio di Oranges. Scusa buona, i Idemibid. e convincente, ogni qualunque volta si ammetta il supposto, del quale altrove [k] à suo luogo parlerassi.

Dalle qualicose, che veniam pur'hora di dire, del zelo di Papa Sisto nelle dimostrazioni di gaudio per la terminazione felice del Concilio, della sua heroica costanza nel rifiuto di Giuliano per mantenere immaculata da ognimacchia di Herefia la Chiefa Cattolica, e delle lodi confe-apposti à Papa ritegli dal sopracitato S. Prospero, chiaramente apparisce, quanto vana sisto. sia la calunnia di chi volle farlo autore di que'Libri intitolati de Divitiis, de malis Doctoribus, & operibus fidei, & judicio futuro, e de Castitate, tutti così ripieni di Pelagianilmo, e nelle parole, e nelle massime, che non può dubitarsi, che siccome all'altro S. Sisto Pontesice, e Martire surono attribuiti dagli Origenisti i sacrileghi scritti di Sisto Filosofo, così da'Pelagiani tollero nobilitati i loro errori fotto il nome venerato di questo degnissimo

kVediil Pontif. di

476

Secolo V.

a Bar.an.440.n.II

b S. Auz. epist.7. ad Marcellinum. Vittorie, e pro-gressi degli Arria-ni dei 'Africa.

Pontefice, chiamato dall'eruditissimo Baronio, [a] Pelagiana Hæresis indesessus, & validus oppugnator. Onde all'orditor di tal calunnia meritamente applicar si deve l'aureo detto di S. Agostino, [b] Nimis perverse seipsum amat, qui & alios vult errare, ut error suus lateat.

cS. Profp.inChron.

Desolazione de' Cattolici.

d Idem ibid.

Costanza egregia di quattro Cavalieti Spagnuoli.

I Idens ibidem.

Ma mentre i Nestoriani in Oriente, & i Pelagiani in Occidente oppugnavano la Religione Cattolica con la forza degliargomenti; gli Arriani in Africa la combattevano con la penna più formidabile delle spade. Vinta, e saccheggiata, come si disse, Bona, volse Genserico il suror dell' armi vincitrici prima contro le persone de Cattolici, e poscia contro le mura delle rimanenti Città, che i Cattolici ancor possedevano in que'Regni. [c] Egli adunque esiliò dalle soggiogate Provincie tutti li Vescovi, interdisse à tutti li Sacerdoti l'esercizio della Religione nelle loro Chiese, conferendole agli Arriani, che in grado di Vescovi, e di Sacerdoti seguivano in gran numero non men'il suo esercito, che il corso savorevole della sua fortuna. Indi ristretto lo sdegno contro i suoi medesimi Domestici, che professavano la Fede Nicena, alcuni degradò da'Posti, altri relegò in lontanissime Provincie, e quattro ne [d] uccise con cruciati così atroci, che rimane in dubio, se più crudele ei si dimostrasse nel darglieli, ò eglino più lontani dal meritarli: conciosiacosache, bench'essi professassero la Religione Cattolica, tuttavia havevano fedelissimamente accompagnato il loro Rè dalla Spagna, ov'erano nati, in Africa, e in egregii fatti d'arme si erano resi degnidiesser sollevatinella Corte ad Usficii di gran peso e per autorità di comando, e per maneggio di affari. Chiamavansi Arcadio, Probo, Paschasio, & Entychio, soggetti ammirati allora dal Christianee 13. Novembre. simo per bonta di vita, e presentemente [e] venerati dalla Chiesa col culto de Santi nel Cattalogo de Martiri. Paulillo Fratello di Paschasio, e di Eutychio, benche tenero in età poco men che puerile, sù anch'ei messo à parte del merito contratto dal suo sangue, & egualmente incorse, e sostenne l'ira crudele di Genserico: [f] Mà à professione, atque amore Catholica Fidei cum nullis minis deturbari poset, diù fustibus casus, ad infamem servitutem damnatus est, nec ideò interfectus, ne de superata savitia impii Regis etiam illa atas gloriaretur. Così di lui S. Prospero. Era Arcadio ricchisfimo infacoltà, e molto più ricco di meriti nel real fervizio, e che fopra tutto fastoso andava per numero di prole havuta da nobilissima Donzella. con cui ritrovavafi stretto non men col vincolo del Matrimonio, che con quello più potente dell'amore: cose tutte, che parvero al Rè atte à maraviglia per divertirlo dal proposito, e per prevertirlo nella Fede Arriana, in cui egli lo voleva. Mà eiservendosi di cotai doni di Dio per render se stesso più fedele nella confessione della Divinità del di lui Figliuolo, dispregiando prontamente e rimunerazioni, e minaccie, irritò tanto più degli altri los degno del Tiranno, quanto più al Tiranno inaspettata giunse così heroica resistenza: onde chiuso in horribilissimo carcere, e con barbare maniere trucidato più tosto, che tormentato, trasse tanto à lungo il suo morire, che la morte ben potè parergli termine grazioso delle sue miserie. Frà queste consolollo Antonio Vescovo di Costantiniana in Africa con quell' Apostolica, enobilissima [g] lettera, che gli sè penetrar frà il laberinto di thee. Santt. col. 439 mille guardie, così tessuta di generosi sentimenti, e così gravida di dottrine Cattholiche, che può degnamente annumerarsi fra i più pregiati monumenti dell'Ecclesiastica antica erudizione, Perge fidelis anima, perge, dicevagli, dr con-

g Extat in Biblio an. 435. n. 3.

Capitolo V.

er confessor Trinitatis gaude; e discendendo al gran Misterio dell'Incarnazione divina, così a maraviglia bene egli lo spiega, e lo descrive, Deus unus est, Pater, & Filius, & Spiritus Sanctus, & tamen ad solum Christum pertinet Caro: nempe aliud est anima, aliudratio, & tamen in anima est ratio: O una est anima, sed aliud anima agit, aliud ratio. Anima vivit, ratio sapit. Ad Animam pertinet vita, ad Rationem pertinet sapientia, & tamennec Anima est sine Ratione, nec Ratio sine Anima; & cum unum sint, Anima sola suscipit vitam, Ratio sola suscipit sapientiam. Sic Pater, & Filius licet unum sint, & unus Deus sit, tamen ad solum Christum pertinet Caro, sicut ad solam Rationem pertinet Sapientia, licet non recedat ab Anima. Ecce igitur in Sole calor, & splendor in uno radio sunt; sed calor exiccat, splendor illuminat; aliud suscipit calor, aliud suscipit splendor, licet ab invicem calor, & splendor non poterint separari. Suscipit ergo splendor illuminationem, non fervorem: suscipit autem calor fervorem, non illuminationem. Aliud ergo singulariter agunt, & tamen ab invicem non recedunt: sic & Filius suscepit solus carnem, & tamen non deseruit Patrem, nec se divisit à Patre. Filius itaque suscepit carnem in proprietate, & tamen Pater, & Spiritus Sanctus non defuerunt majestate. Respice ad citharam; ut musicum melos sonis dulcibus reddat, tria pariter adesse videntur, Ars, Manus, & Chorda. Ars distat, Manus tangit, resonat Chorda: tria operantur, sed sola Chorda resonat, quod auditur: nec Ars, ncc Manus sonum reddunt, sed eum cum Chorda pariter operantur. Sic nec Pater, nec Spiritus Sanctus suscipiunt carnem, sed tamen cum Filio pariter operantur. Sonum sola Chorda excipit, Carnem solus Christus suscepit. Operatio in Tribus conflat, sed quomodo pertinet ad solam Chordam soni redditio, sic pertinet ad solum Christum Carnis humana susceptio. Hac est resta regula sidei. Pro hac si quid tibi contigerit, martyrium perfecisti. Così egli. E suron queste sante massime così ben sostenute da Arcadio col sangue, che giustamente può dubitarsi, se meglio il dotto Vescovo l'esprimesse con le parole, ò il costante Cavaliere co'fatti. Mà voglioso Genserico di assodar le conquiste con l'acquisto della Metropoli, si gittò direpente sopra Carthagine, ch'era allora una delle più riguardevoli Città del Mondo, e che giustamente potea dirsi la Roma dell'Africa.

Constantinopoli aßurgit Carthago priori,

Nontoto cessura gradu.

Disse [ a ] di lei un Poeta; e Reina, e Madre ditutta l'Africa chiamolla a Ausonineatal. Salviano, [b] In Africano Orbe quasi Romam, quia universa penitus, qui- Urbium.
bus in toto Mundo disciplina Reipublicæ vel procuratur, vel regitur, in se judic. Procuratur habuit. Illic enim omnium officiorum publicorum instrumenta, illic ar- 116.7. tium liberalium schola, illic Philosophorum officina, cuncta denique vel linguarum gymnasia, vel morum: illic quoque etiam Copia militares, & regentes militiam Potestates: illic honor Proconsularis, illic quotidianus Judex, & Rector, quantum ad nomen quidem Proconsul, sed quantum ad Potestatem Consul: illic quoque omnes rerum dispensatores, & differentes inter se tam gradu, quam pocabulo dignitates, omnium, ut ita dicam, Platearum, ac Compitorum Procuratores, cuncta ferme loca Urbis, & membra Populi gubernantes. Così Salviano. Ma quanto ella era più nobile, e per qualità di habitanti, e per concorso de' Forestieri, e per magnificenza di Corte, e per sontuosità di Edificii, e per ricchezza dine-

chezze, ecostumi de' Carthaginefi.

478

a Idem ibid.

Denter. 22.

di negozianti, tanto eziandio si rendeva abominevole, e vile per sfrenatezza di luffuria, per libertà di giuochi, per prodigalità di luffo, per irriverenza di Religione, per superbia di tratto, e per publicità di ogni forte di vizio. [a] Quivi l'Idolatria ancor serpeva fra'Grandi, la bestemmia era pronta in ogni bocca, l'ubbriachezza in ogni pasto, la lascivia in ogni persona; e ciò che rendea più facile il peccato appresso gli Huomini, e più abominevole appresso Dio, che haveva già detto nella Sacra Scrittura, [b] Non induetur Mulier veste virili, nec Vir utetur veste faminea; abominabilis enim apud Deum est, qui facit bac, vedevansi per ogni via giovani belliffimi in habito di Donna con affettazione così disdicevole di atti, motti, abbigliamenti, e parole, che rari poteano schermirsi da quegl'incitamenti, che suole abborrir la medesima natura anche nel male. Deplora à lungo gli eccessi de Carthaginesi l'allegato Scrittore, conchindendo con degna ammirazione, [c] Et miramur, si nunc Barbaros illi perferunt! & Ausonio assimigliando quella Città à una rea vergognosa, e convinta, la fà esclamar con rimprovero verso il Cielo, [d]

Accusat Carthago Deo, jam plena pudoris;

e Salvibid.

d Anson loc.cit.

Prefa, e facche

Presa, e saccheg giata dagli Arria ni.

eS. Prosp.inChron.
f. Ann 439.
g. Isid. in Histor.
Vvandi.
h. S. Prosp. loc.cit.

i Idem ibid.

Cattolici efiliati, e tormentati.

k Victor deperfec. Vvand.lib.1. 1 Lmc.8.

no Victor.loc.cit.

n Idemibid.

Essendo cosa che non dandosi irritamento maggiore alla vendetta di Dio, che la sfacciatagine del peccato, non può la vendetta di Dio con più fevero flagello punir cotali peccatori, che con lottometterli al Dominio barbaro di quei, che con la Fede han perduto ognisenso di humanità, e di ragione. Genserico dunque non così tosto presentossi sotto le di lei mura, che [e] decimoquarto Kalendas Novembris [f] dolo pacis invadit; o come dice Ilidoro, [g] Sacramenti Religione violata, Carthaginem perpadit: ela sua vittoria su così sunesta alla Religione Cattolica, [b] Ut non discerneretur, Hominibus ne magis, an Deo bellum intuliset. Poiche nell' entrarvi, non solo tutta la corse con horribilissima strage, mà [i] omnes opes ejus, excruciatis diverso tormentorum genere civibus, in jus suum vertit: in universum captivi Populi ordinem savus, sed pracipue Nobilitati. Indi prendendola apertamente contro chi apertamente professava la Fede Nicena, molti Vescovi uccise, altri se schiavi, e sopra una sdruscita barca pose tutto il Clero, e'l Vescovo Quodvultdeus, spogliati delli vestimenti, ludibrio delle genti, consegnatipoi à quello più siero delle onde; [k] mà la providenza del Cielo, che [l] Imperat ventis, & mari, ridusse tutti con manifesto miracolo à salvamento nel porto di Napoli. Scacciato il Vescovo, impadronissi il Rè delle Chiese, convertendole in uso degli Arriani, frà le quali si rendevano e le più riguardevoli, e le più lagrimevoli la Cathedrale di Santa Reltituta, famosaper la celebrazione di molti Concilii convocati in quella Basilica, delle Sante Martiri Perpetua, Felicita, e Celerina, e le due dette da Vittore, [m] Egregias, & amplas, consacrate à S.Cipriano, l'una per il sangue quivi sparso da quel Santo nel suo Martirio, l'aitra per il tesoro quivi sepolto del suo Corpo; saccheggiando le rimanenti con dispreggio più di Atheista, che di Heretico, & ordinando per maggior dolore de'Cattolici, che i Cadaveri de'lor Defunti, [n] Sine solemnitate Hymnorum cum silentio ad sepulturam perducerentur, come costumano hoggidi ancora gli Heretici moderni contro lo itile antichissimo della Chiesa, che vediamo pur'hora praticato in quelle dell'Africa, e molti Secoli prima in quella di Coltantinopoli, quando habbiamo riferita la morte, e sepoltura del grà Costàtino; nella quall'età certamente non puossi dire, eslere stata allora

Capitolo V.

SISTO III.

allora introdotta cotal'usanza; mà esser'ella pratticata in continuazione della già introdotta, e ricevuta tradizione sin'ab antiquo, secondo il detto altre volte allegato di Tertulliano, [a] Si constat id perius, quod prius, id a Tertullila. cent. prius, quod ab initio, id ab initio, quod ab Apostolis; pariter utique constabit, id ese ab Apostolis traditum, quod apud Ecclesias Apostolorum fuerat sancitum. Doppo così orridi principii di persecuzione soggiunge Isidoro, [ b ] Gensericus Siciliam deprædatur, Panormum obsidet, Aria- Voand, nam pestilentiam per totam Africam intromittit, Sacerdotes Ecclesia expellit, Martyres plurimos efficit; con tutto il corso di quegli acerbi avvenimenti, che noi, come in suo proprio luogo, descriveremo ne' seguenti Pontificati.



LEONE MAGNO.

480

Secolo V.

## CAPITOLO VI.

Leone Magno Romano creato Pontefice 10. Maggio 440.

Continuazione della persecuzione Arriana in Africa. Schiavitu, ecostanza della Nobile Maria. Martirio di S. Giulia. Imperturbabilità, e miserie dell'insigne Celestiano. Manichei in Roma: Scoperti e perseguitati da S. Leone. Discorso sopra l'uso antico del Calice nella Communione de' Laici. Provedimento di S. Leone contro i Pelagiani in Napoli: E contro i Priscillianisti in Spagna. Eutyche, sue qualità, & Hereste. Sinodo predatorio, overo Assassinio Efesino. Lettera di S. Leone de Incarnatione Verbi. Morte dell'Imperador Theodosio Juniore. Successione di Marciano all'Imperio. Sue ottime qualità. Concilio generale Terzo di Chalcedonia contro Eutyche: Sue Decisioni, e corso. Conversione dell'Imperadrice Eudocia. Morte di Marciano. Successione di Leone all'Imperio. Turbolenze di Alessandria. Attentati sacrileghi dell'Eluro. Uccisione di S. Proterio. Provedimenti del Papa. Gennadio Vescovo di Costantinopoli, e sue virtu. Deposizione, e Relegazione dell' Eluro. Ampiezza dell' Autorità Pontificia. Attila Condottier de' Popoli Arriani: Suo scorrimento nella Francia: Miracoli quivi succeduti. Nuova scorreria in Italia, emiracolosaritirata à persuasione di S.Leone. E morte. Sacco dato à Roma da'Vandali sotto il loro Re Genserico. Ricchezze che ne asportarono. Zelo, Costanza, e Provedimenti di S. Leone. Rinovazione della persecuzione Arriana contro i Cattolici in Africa. Santità di S.Deogratias. Fatti, e Det ti Heroici di parecchi Cattolici quivimartirizzati, Morte, & Elogio di S. Leone.

Elezione applaudita di S. Leone a! Pontificato,



N questo stato di accidenti varii di Religione tanto in Oriente, quanto in Occidente, su assumo al Pontificato Leone, che per merito di dottrina, per esemplarità di vita, e per gloria di egregii satti intrapresi, e terminati nel lungo corso di vent'un' anno di Pontificato, vien'adorato per Santo, e

Capitolo VI.

481 LEONE

dall'antichità giustamente sopranominato il Magno. Anche prima che MAGNO. aicendesse al Soglio in grado di Arcidiacono della Chiesa, si oppose virilmente contro le nascenti Heresie, ed eccitò Cassiano à scriver contro Nestorio, configliò Sisto all' espulsione di Giulian Pelagiano dalla Chiesa; per le quali cose resosi formidabile agl'inimici di Christo, si era appresso i Popoli Christiani anticipata la sama delle sue egregie, & Apostoliche intenzioni. Et appunto ritrovavasi egli nelle Gallie per affari publici, e Religiosi, quando succeduta la morte del suo Antecessore, su à viva voce del Popolo acclamato Pontesice : e benche ne venisse differita l'elezione quarantadue giorni, procedè la dilazione, non dallo scrutinio della persona, mà dalla distanza de'luoghi, e dalla lunghezza del viaggio, che terminato, egli entrò finalmente in Roma prima, per così dire, Papa, che fatto: [a] Romana Ecclesia, di- as Prospinciron ce dilui S. Prospero, mirabili pace, atque patientia adventum Diaconi Leonis expectabat, quem tunc inter Aetium, & Albinum (Capitani Romani tra loro mimici) amicitia reintegranda causa, Gallia detinabant: quasi ideò longus eset adventus, ut electi meritum, & eligentium judicium probaretur. Igitur Leo Diaconus Legatione publica accitus, & gaudenti patria prasentatus, quadragesimus septimus Romana Ecclesia Episcopus ordinatur. Hor dunque dovendo noi descrivere i preclari gesti di questo gran Pontefice, che così bene contro gli Heretici sostenne il nome, e'l peso di Vicario di Christo in tempi calamitosissimi per il numero dell'Heresie, e per l'atrocità de'successi, convien che accuratamente di tutti, secondo l'ordine da noi prefisso, porgiamo tanto più distinta la notizia, quanto maggiormente desideriamo renderne chiara, e perfetta l'intelligenza.

E per tornar'onde ci partimmo, soggiogata Carthagine dagli Arriani, persecuzione decosì spietatamente infuriò Genserico contro i Cattolici, che Theodore- gli Arriani conto piangendo scrisse al suo Apellione, [b] Que Carthaginenses passi sunt, troi Cartolici in Africa. Æschyli, & Sophoclis egent tragædia, & fortasse eorum vinceret lin-bTheodor.epist.29. guas malorum magnitudo. Esiliati li Vescovi, profanate le Chiese, sbandato, e disperso il Clero, quei pochi, che pur rimaser costanti nella Fede, prendendo animo dalla propriamiseria, si gettarono un giorno genuslessi a'piedi del Rè suori della Città, ov'egli erasi portato à diporto alla riva del Mare, e tutti dolenti lo richiesero, [c] Ut saltem habitandi sacul- e Vistor de persetas, Vandalis jam dominantibus, traderetur. Disdegno Genserico la supplica, eli Supplicanti, epien d'ira rispose, Decrevi ego de nomine, & de genere vestronullum dimittere, & vos audetis talia postulare? Quindirivolto alle Guardie, ordinò, che immantinente fosser tutti gittati nel Mare, come avanzo odioso della Religione Nicena. Mà Dio riservolli allora à maggiori battaglie, per coronarli poscia con più pregiate Corone: conciofiacofache per loro supplicarono li medefimi Vandali, che si vergognarono in un certo modo d'inferocire contro gente inerme, espettacolo sol degno di compassione: [d] Omnes vicino Mari, dice Vittore, voluitea-d Idem ibid. dem hora demergi, nisi à suis diu, ne hoc faceret, rogaretur. Recedentes isti tristitia & mærore confecti caperunt, qualiter poterant, & ubi poterant, ablatis Ecclesiis, divina Mysteria celebrare. E mal per essi, se nel sermoneggiar'al Popolo, ò in altra qualunque sorte di discorso, sosse al Rèriferito, [e] e Iden il dene, haver eglino nominato Nabucdonosor, Holoserne, ò Personaggio celebre

Hh

Tomo I.

nelle

LEONE MAGNO.

482

Secolo V.

a Lumibid.

E successi di esta,

b Theed. enift. 100

Schiavitù, Co flatzi, e virtù cella NobilDonzella Maria.

. Theod loc. sit.

nelle Sacre Historie per empietà di costumi, e per eccesso di crudeltà: poiche il Tiranno applicando a sè il rimprovero di que' nomi, immediatamente voleva, che ne pagasser'il sio, chi proferiti li haveva, ò con la morte, ò con l'esslio, [a] Qua de re, soggiunge l'allegato Historico, plurimos Sacerdotum tune vidimus relegatos, tessendone lungo Catalogo, doppo il quale in fine conchinde, & alios multos, quos longum est enarrare. Ma Dio, che ha in mano la virtu da imprimer negl'Istromenti, che adopera nelle imprese della sua gloria, diè loro tal vigore dispirito, e gagliardia di forze, che ben chiaro appariva, ch'egli operava in essi, ciò ch'essi operavan per lui. Nè trà questi degni esiliati, che portaron la lor Fede come in trionfo pe'l Mondo, tralasciar dobbiamo di riferire, e riferendo di ammirare l'alta virtù di due nobilissime Donzelle, rese ambedue immortali negli Annali de'Scrittori per pregio di costanza, e nel Libro della vita per fregio di santità. [b] Maria chiamavasi l'una, figlinola di Eudemone Cavaliere trà Carthaginesi de primi in nobiltà, e fra Cattolici de più divoti in Religione. Questa presa da'Vandali su prima venduta ad alcuni Mercadanti della Siria, e finalmente doppo varii casi comprata da un negoziante della Città di Ciro, Huomo savio, ma Gentile, e molto offervante delle qualità, e costumi della sua Schiava. Nulla però maggiormente trassegli l'animo ad ammirazione, quanto il veder'i differenti tratti nell'uniformità del medefimo patimento tra Maria, & una sua antica serva, che con lei haveva corfa la medefima disgrazia di esser presa da'V andali, e la medesima forte di effer venduta con la sua Padrona al medesimo compratore; conciosiacosache sopportando ambedue con un'altezza impareggiabile di animo la vicendevolezza degli humani accidenti, che le haveva ridotte a trar lor vita sotto il durissimo giogo di schiavità, la servaricordevole più della passata fortuna, che sdegnosa della presente, continuava così bene negli ufficii di prima, che in mezzo eziandio alla bassezza di tante miserie, sollevata di animo, & avida di dimostrarsi più tosto serva di amore, che di sorza, pur'venerava come Padrona Maria, che la difgrazia allora haveva refa sua conserva ne'travagli; lavavale i piedi, racconciavale il letto, subentravale prontamente ne'lavori, e coltivava in somma verso di lei tutto il primiero offequio contanta maggior finezza di amore, con quanta maggior compassione rimiravala decaduta dall'altezza di una somma felicità nel basso di quell'insopportabile servizio; [c] Simul igitur trahebant amarum servitutis jugum tum Ancilla, tum Domina. Noluit tamen Ancilla non agnoscere, quid inter ipsas interesset, nec prioris Dominii est oblita; sed benevolentiam in ipso infortunio conservabat, & post communium Dominorum obsequium, illi, qua Conservaputabatur, suum prastabat obsequium, pedes lavando, cubilis sternendi curam gerendo, & omnia alia studiose faciendo. Così di lei Theodoreto. All'humilta della serva, & alla costanza di Maria corrispondeva una così inalterabile conformità al voler di Dio, & un così ardente desiderio di patir per la Fede, che nella sosserenza parevano emule più tosto, che compagne. Tal grandezza di animo non potè più lungo tempo rimaner chiusa dentro le sole stanze del Pagrone, ma tramandando suori li lampi apparve alla Città, ch'era Cattolica, degna di altro stato, che di quello, in cui giaceva; onde alcuni Principali di Ciro con largo sborso di denaro ricomperate ambedue dal Mercadante, le rivestirono dipiù decenti panni, & appresso le loro Donne le ritennero con convenienza di tratto, e di rispetto,

Capitolo VI.

LEONE

petro, [a] Egotunc aberam, dice di esse Theodoreto, ch'era Vescovo di MAGNO. quella Città, e racconta questo fatto, & post reditum hac omnia edoctus, & calamitatis historiam, & tragadiam, illis quidem (cioè à quei, che riscattate le havevano ) majora reddidi, & nobilissimam Adolescentulam piissima cuidam Diaconisa Dei famula tradidi, stipendium sufficiens me prabiturum pollicitus. Così mantennele dieci mesi il pietoso, e zelante Theodoreto, doppo il qual tempo rimandò Maria con la serva, proveduta del bisognevole, esostenuta dalla protezione de'Vescovi, per le cui Diocesi ella passar doveva, al suo Padre, che riseppesi esser ancor vivo, & amministrar'in Occidente non sò qual Presettura dell'Imperio Romano. Piùnobil forte ditrionfo fortì l'altr'ammirabile Amazone Cattolica Giu- Edi Santa Giulialia, che come la sua Compatriota Maria nella medesima disgrazia incorse della schiavitù. [b] Comprolla un Negoziante Pagano della Palestina chia- b Ato in martyr. mato Euthychio, e colà seco condussela: ed ella in una Casa idolatra, e 21. Maji. sotto un Padrone Gentile seppe così bene dar testimonianza di sua Fede Christiana, che, come se vivesse dentro un Tempio, [c] Expleto servitio, e Idem loc. cit. dice Adone, aut orationi, aut lectioni insistebat, & corpus suum jejuniis affligebat. Mossess à compassione Eutychio nel veder tanto stranamente incrudelire contro le proprie carni quella bella Donzella, espesso [d] admirans d Idem ilido admonebat, ne taliter se affligeret. Ma Giulia nec blandimentis, nec admonitionibus ab hoc, quod inchoaverat, recedebat; e tanto più rigorosi ella seguitava i suoi digiuni, etanto più prolisse le preghiere, quanto più rimiravasi in istato lagrimevole, e bisognoso del soccorso divino. Convenne intanto ad Eutychio per un suo affare portarsi in Corsica, dove con alcuni Isolani Idolatri ogni mattina interveniva al facrificio degli Dei. Nonpotè Giulia, che haveva seguitato in Corsica il suo Padrone, sotfrir cotant' oltraggio al vero Dio, e spesso rimproveronne Eutychio, e sempretacita, e mesta condolevafi della cecità di quelle genti. Un Principe di quell'Ifola per nome Felice, e persopranome il Saxo, riputando ad ingiuria de'suoi Idoli il dispregio, che publicamente di loro faceva una Fanciulla, e serva, richiesela ad Eutychio ò in dono, ò in compra, per haverla quindi in sua balia, e riportarne ò vittoria, ò vendetta. Entychio, che preso dalle rare qualità della sua schiava, erane oramai da Padrone divenuto servo, ricusò francamente ognirichiesta, e con tanta maggior gelosia custodivala, quanto maggiormente scorgeva in Felice la risoluzione di rapirla. Ed in fatti non lungi andò, che rapilla, essendogli riuscito in un convito dar bevanda sonnifera al di lei Padrone, ond'egli hebbe agio, e tempo, mentre Eutychio digeriva co'l fonno il vino, di sottrar Giulia dalla Nave, e condursela in casa. Quivi risolutamente intimandole, ò che sacrificasse agl'Idoli, ò la morte, la valorosa Donzella senza punto pensar'alla risposta, gittatasi in gmocchioni con le mani innalzate verso il Cielo, Ti ringrazio, disse, mio Dio, della bella sorte, che dai alla tua schiava; quindi rivolta verso Felice soggiunse, Etù ò Principe, chiunque tu sii, deh non ti pentir della promessa, e dammi presto con si giusto partito la mia morte. Fecele allora l'arrabbiato Tiranno con barbare maniere dislocar co'schiassi le ganasse, sveller'à viva forza dalla testa i capelli, e crudelissimamente co'slagelli toglier'à pezzi le carni di addosso, destinandola così lacera dalle terite ad esser crocifista; nel cui tormento ella spirò, e spirando mandò suori dalla bocca una bianchissima colomba, quale con diritto volo portatasi in alto, si nascose tutta festosa dentro

Hh 2

LECNE Secolo V. 4.84 MAGNO. il Cielo. Nel medesimo istante, che seguì il selice transito di S. Giulia,

a Ado loc. vit.

E di Celestiano.

11 Apellionem, & epist. 32. ad Dom-

c Pfal. 74.

d Theod low cit. ad Apello

e Idem ibid.

i Idemilia.

g Ixod. c.4.

h Pfal.63. iThren. Hierem. c. 3 k P .. 120.

1 Pfal. 103.

n Pf.22.

ad Apell.

o Theod. loc. cit.

P Idem Ibid.

comparvero alcuni Angeli à certidivoti Monaci, che habitavano nella prossima deserta Isoletta di Gorgona, detta [a] da Adone S. Margarita, ordinando loro, che togliessero dalla Corsica quel Sacro Corpo, con dargli honore, e sepoltura, come secero, presso il loro Monasterio in Gorgona, dal qual luogo poi la Moglie di Desiderio Rè de'Longobardi trasportollo con regia magnificenza à Brescia, dove gli fabricò un sontuosissimo Tempio. Mà ciò, che à noi in rilegger le memorie andate di que'tempi, hà b Theodor.epif.29 recata ammirazione infieme, e conforto, si è l'alta costanza, e la dibattuta fortuna del tanto [b] laudato Celestiano, la di cui vita, condizione, traversie,

> Libro, che per andar di pari l'uno con l'altro, altro forse non manca, che l'età; tanto son somiglianti i successi nell'atrocità del caso, nell'equalità delle massime, nella sofferenza de patimenti, e nell'adorata disposizione della divina Providenza, che [c] bunc bumiliat, & bunc exaltat, espesse volte taluno esalta per abbattere, & altri egli abbatte per esaltare. Fù Ce-

> sentimenti, estato, rappresentano così al vivo quello dell'Autore di questo

lestiano un degli esiliati dalla Patria per l'accennata persecuzione de' Vandali, Ammirabilissimo [d] chiamato da Theodoreto per la sua costante imperturbabilità, e Magnificentissimo per la sua nobilissima nascita. Scacciato dal Paese nativo, e dalla casa Paterna, su egli necessitato [e] Alienas circumire Regiones, & andar mendicando il vitto, non tanto per se, quan-

toper la Moglie, e per i figli, il cui patimento resessi à lui molto più doloroso, esensibile, che il proprio; essendo che da una parte riconoscendosi obligato all'affezione naturale dell'esser Padre, e Marito, l'innocenza oppressa de'figlinoli, e la convenienza avvilita della Moglie gli risvegliavan talora quei nobili spiriti digenerosa impazienza, che egli haveva succhiati col

latte; e dall'altra parte la necessità forzosa, in cui trovavasi, precludendogli ad ogni rimedio la strada, tenevalo in una continua agitazione di sofferenza per le miserie proprie, e per quelle de'Congiunti. Qual'immensa passione sù chiamata dal sopracitato Theodoreto [f] Onus ne-

cc Sarium, quod curam Calestiano auget, & molestiam, uxorem, inquam, T filios, quorum causa pluribus eget sumptibus. Intalestato di deplorata fortuna prese Celestiano questo mostruoso flagello della divina Giustizia

Ter caudam ejus, cioè per quella parte, che da Serpente horribile potea sol ridurlo Vergasalutisera, e miracolosa, dandosi tutto à convertir'ilsuo male in bene con il gran farmaco di sollevar'il cuore à quelle più alte contemplazioni, per mezzo delle quali [h] Accedit Homo ad cor

altum, & elevandosi [i] superse, vien'eglisinalmente à poggiare nell' [k] altezza di que'Monti, d'onde riconosce il potentissimo ajuto di colui,

che con [l] una sola occhiata sa tremarla Terra, e con un sol cenno arder i Monti, e fumare. Quindi animato à cose grandi dalla fiducia di così pom ad Philipp. 4. deroso Confortatore, o diventa, [m] come S. Paolo, Onnipotente, o co-

me [n] David, Dispregiatore di ogni più temuta disgrazia, e riguardando la baffezza di questo misero Mondo con vista di occhio sopranaturale, dispregiale di lui grandezze, e non si avvilisce nelle di lui miserie. Così appun-

to successe à Celestiano, [o] Veneror, dice di lui Theodoreto, admirabilissimum, & magnificentissimum Cælestianum; fert enim æquo animo hanc calami-

tatem, & felicitatis sua mutationem, occasionem facit Philosophia. Dalla Filosofia naturale portandosi come à volo alla divina, [p]Omnium rerum Rectorem

LEONE MAGNO.

remlaudat, & id conferre putavit, quod ille vel fieri præcepit, vel ne fieret, non prohibit. Della qual Harrisa vel ret, non prohibuit. Della qual' Heroica virtu con ragione esclama estatico in altro luogo il medesimo Theodoreto, [a] Ego in primis Viri men- a Idem loc. cir. ad tem, & constantiam admiror, quod ventis adversis agitatus, Gubernatorem Deum laudat, & gravem tempestatem negligit; soggiungendo una rissessione altrettanto degna, che vera, di cui noi in noi ne troviamo certa la testimonianza, [b] Pietatemenim ex ea calamitate lucratus est, & infelicitas felicissimum hunc fructum attulit, cioèche, Quando Cælestianus sua fruebatur felicitate, hujusmodi non emittebat voces: illa verò privatus, & exutus, impietatem etiam abjecit, & nunc divitiis fidei ditatus est, quapropter istam miseriam contemnit. Onde il zelantissimo Theodoreto, tutto compassione verso un così degno Soggetto, raccommandollo ad Apellione con queste parole, [c] Hunc una cum uxore, & filiis circumcirca eun- c Idem ad Apell. tem, tua magnificentia, & humanitate instar Abraha suscipe, & complettere. Tuæ enim magnanimitati confidens, Hospitum Dux ipse factus sum, & tuam benignam manum illi ostendo, & indico; e con più espressivi sentimenti à Domno Patriarca di Antiochia, [d] Tua igitur est santitatis, ut alienam d Idem ad Dom-Patriam illi suam Patriam efficias, & horteris illos, qui divitiis abundant, "" loc.cit. consolari eos, qui aliquando ejusdem suere fortuna, & ejus miseria nubes, & tenebras dissipare, & discutere. Par enim est, eas, qui eandem nacti sunt bumanamnaturam, & similiter delinquant, & errant, & panas nihilominus vitant, illis, qui infortuniis laborant, aliquod afferre solatium, & sua erga istos humanitate, & miseratione Deum sibi mitiorem reddere. Così Theodoreto di Celestiano. Nè siccome sù quasi infinito il numero di quei, che per mantener la Fede Nicena contro l'empietà di Arrio, sopportarono da' Vandalil'efilio, elospoglio; si men copioso l'altro, che sostenne da Genferico il duro taglio della testa, e lasciò la vita sotto crudelissimi martirii. Conciosiacosache [e] contro i principali della Città di Carthagine par- es. Prosp. in Chren. ve, che maggiormente infierisse il Tiranno, ò per togliersi d'avanti coloro, che con l'autorità poteano mantener costante nella Fede la Plebe, ò per liberarsi dal sospetto di quelle novità, che poteano divertir'il corso a' suoi disegni. Era di fresco giunto alla sua Corte il Conte Sebastiano, Ge-bastiano. nero del Conte Bonifazio, di cui habbiam parlato di sopra, Cavaliere di gran merito, [f] Acer confilio, & strenus in bello; mache caduto in dif- f vistor de perfece. grazia dell'Imperador Valentiniano, si era colàrifugiato, come in porto Vand. lib. 1. sicuro ò per dar ssogo alla tempesta dello sdegno di Cesare, ò per sincerarlo. Firegli accolto da Genserico con pari avvenenza, estima: mà la sparsa fama del suo valore havendo impresso nell'animo del Tiranno il solito sospetto, che regna ne'Grandi, di non voler d'appresso nè superiore, nè eguale, il Barbaro Rè [g] Sicut ejus consilia necessaria habebat, ita & prasentiam g ilem ilidem, formidabat. E tanto maggiormente egli comincionne à temere, quanto che all'altezza della nascita, al valore dell'armi, alla prosondità de'consiglissi aggiungeva nel Conte una soda pietà, e sincera credenza nella Religione Cattolica: quale sola per se medesima poteva essere à Genserico soggetto grande di mortalissima avversione. Onde sù facile, come avvenne, che con belle maniere egli riconvenisselo un giorno in presenza di alcuni Vescovi Arriani, richiedendogli di mutar'fede, e di feguir'quella, che professava esso, i suoi Velcovi, e'I suo Popolo. Alla proposta con poche parole sodisfece il Conte, e fattosi portar'un'bianchissimo pane, al Rèrivolto così egli disse, Tomo I. Hh

LEONE MAGNO. a laem Ilid.

4.86

Secolo V.

Per divenir bianco questo pane, gli è convenuto passar prima per le acque della Mela, e poi pe'l fuoco del Forno: [a] Ita & ego Mola Catholica Matris commolitus, rigatus sum aquis baptismatis, & igne Sancti Spiritus co-Etus, & ita mundus ascendi. Hor'Vostra Maestà rompa in pezzi questo pane, di nuovo lo macini, e di nuovo lo cuocia nel Forno; se più bianco egli diverrà, e saporito, 10 allora prometterò di mutar fede, e rendermi Arriano. Udi, & suprese Genserico con istupore, esdegno la magnanima risposta, e dissimulandone allora il risentimento, differi ad altro tempo la vendetta, che finalmente egli prele, condannandolo sotto altro preresto alla morte. Dispersi adunque, & afflitti li Cattolici dell'Africa dalla persecuzione degli Arriani, non è credibile, come quella fioritissima Christianità rimanesse abbattuta, e come inspunemente in quelle parti trionfasse l'Herefia. Si erano confederaticon gli Arriani i Donatisti, che pur'molti ancora, benche nascosti per timor'delle Leggi Imperali, se neritrovavano in que'Regni; e con unione di animo rialzarono allora e l'ardimento, e le corna contro i loro antichi nemici. Sicche tutto era strage, tutto desolazione, e dicento sessanta quattro Vescovi, che si numeravano prima nelb V Fo. de perfe- le due sole Provincie Zeugitana, e Proconsolare, appena trè ne registra [b] Vittore, avanzo miserabile di quella gran'Chiesa. Nel rimanente tutte le Sedi Episcopali furono distribuite agli Arriani, sotto il cui giogo gemè l'A-

fricaper il lungo corso di un'Secolo sin'sotto il Pontificato di Giovanni II.e

vertale di carit Vefenti dell' Africa .

Difolation uni

car I and lib. I.

Manickei in Ro ma.

Scoperti miracolosamente da 5. Leone.

d I tem ibid.

eldemibid.

calligati.

l'Imperio di Giustiniano. Ma la desolazione dell'Africa sù come à guisa di grand'incendio, che depascendo una Selva, dalla Selva scaccia ogni Bestia, che in lei si anmida. Arfe l'Africa, e dall'Africa allora uscirono in si gran'copia i Manichei, che stupor'stì, come tanti ne covasse ne'suoi nascondigli quella parte del Mondo. I Donatisti preser partito con gli Arriani, ma i Manichei ò odiando, ò odiari dagli Arriani, tutti ne partirono, e nepartirono in cosistrana moltitudine, che dove eglino giunsero, e giunsero tuttuin Roma, nonpoterono tenersi occulti, nè evitar' que' castighi, da'qualisi eran sottratti cola partenza dall'Africa. Regnava, come si disse, S. Leone nel Pontificato Romano, e con vigilantissima cura agl'interessi della Religione haveva intrapreso il principio di un'Apostolico governo, e ò susse cs. Profinchron sua diligenza, o come [c] altrivogliono, Divina Rivelazione, venne egli ben'tofto in cognizione del male, che serpeva in Roma, e della pericolosa infezzione, che sovrastava al suo Gregge dalla Communicazione di somiglianti malignissimi Heretici. Onde contro di loro insorse con tutti que' più vigorosi rimedii, che hà Dio somministrato à chi regge, come Capo, la sua Chiesa. [d] Hoctempore, dice S. Prospero, plurimos Manichaos intra Urbem latere, diligentia Papa Leonis innotuit. Qua cura Viro sancto dipinitus, ut apparuit, inspirata non solum Romana Urbi, sed etiam Univei so Orbi plurimum prosuit. E ciò ch'ei facesse in tal caso, molto accuratamente descrivesi dal sopracitato Scrittore, che soggiunge, [ e ] Eos de secretis suis erutos, & oculis totius Ecclesia publicatos, omnes dogmatis Ed'a qual modo fui turpitudinem, & damnare fecit, & prodere, incensis eorum codicibus, quorum magna moles fuerunt intercepta. Siquidem confessionibus in Urbe captorum, qui Doctores eorum, qui Episcopi, qui Presbyteri, in quibus Provinciis, vel Civitatibus degerent, patefactum est. Multique Orientalium partium Sacerdotes industriam Rectoris imitati sunt. Memorando esem-

LEONE MAGNO.

esempio in vero, lasciato sin'da tredici Secoli addietro da così gran'Pontefice à tutti li suoi Successori, del modo d'indur'gli Heretici al ravvedimento con la forza della Carcerazione, con il rossor'della Publicità, con l'abjura de'loro esecrabili misfatti, con la consegna alle fiamme de'loro Libri, e contutto ciò che pur'presentemente cottumasi da'Pontefici Romaninella correzione, epena di chi ofa contaminar'con facrileghe afferzioni la purità immaculara della Fede. Mà in nulla maggiormente invigilò S. Leone, che in eccitar'il Zelo de'Romani à rendersi suoi Compagni, e Commilitoni in questa degna impresa. Eran'soliti i Papi di sermoneggiar'al Popolo ne'giorni delle feste più riguardevoli, e recitar'predicando quelle Homilie, molte delle quali ancor'à noi restano prezioso avanzo del-Leone. la Sacra Antichità di que'tempi. Qual' Apostolico [a] costume mantengono anche à giorni nostri li Somini Pontifici con esempio di più rara humiltà, mentre non havendo eglino forze bastanti per l'età cagionevole, e cementem XI.in vecchia di supplir'con la voce al Ministerio della Predicazione, da Attori si constituiscono in un'certo modo come rei, e deputano in vece loro un' qualche infigne Religioso soggetto co'l nome di Predicatore Apostolico, per udir'dalle di lui Prediche con Christiana liberta anche i proprii difetti. Hor dunque nelle [b] sue Homilie esaltando S. Leone la pura Fede de' b S. Leos serma, de Romani, li stimolò con potentissima energia à cercar', e trar'suori da' collett. erm. d. in loro nascondigli Manichei, prosontarli al l'ora Circli di inicia de l'ara Circli di India de l'ar loro nascondigli i Manichei, presentarli al Foro Giudiciario, ssuggirne i 4. Epiph. sorn. 5. de colloquii, abominarne i fatti, e come disse in una di esse, [c] Contra lesion. decim. mencommunes Hostes pro salute communi una communis debet esse vigilantia, c I emserm. 5. de ne de alicujus membri vulnere etiam alia possint membra corrumpi. Indi in lejan, decim, mens. quella, che fece al Popolo nel tempo Quadragesimale, che in ordine de' suoi Sermoni è il quarto, egli prescrive il modo di riconoscer' coloro, che conversando con malignissima finzione frà Cattolici, prosessavano secretamente il Manicheismo, [d] Nemo esse ambigat, dice egli, Mani- 1 Idemserm. 4. in chaos, qui in honore Solis, ac Luna die Dominica, & secunda seria deprobensi Quadr. fuerint sejunare: prohibendo ai Cattolici, come [e] in altro luogo più e Nel Pontif.di S. disfasamente si è detto, l'orar'rivolti ad Oriente, acciò eglino non con-dimina correstero nella superstiziosa ottervanza de'Manichei. In oltre nel medesi-Helxao. mo sopracitato Sermone egli sogginnge cosa presentemente degna di particolarissima rislessione, ede, Chei Manichei per concorrere indisferentemente co'Cattolici, & esser'talistimati, si approssimavano con logo al Sa-Manichei ricusacro Altareper ricever'la Communione; ma non mai eglino prendevano il cenella Communio. Sangue sotto le specie del Vino, perche abborrivano il Vino, che chiamavano fiele del Diavolo, contentandosi di communicar solamente sotto quelle del Pane. Qual avversione non si apprendeva allora per indizio di mala fede; essendo che era lecito à tutti li Cattolici, anche Laici, di communicarsi, ò sotto ambedue lespecie, ò sotto la sola del pane, come meglio li portava la divozione, ò il commodo. S. Leone, che notò in molti questo costante, e general risinto delle specie del Vino, quindi con lume di Dio egli dedusse, che non potendo tal repugnanza derivare, se non da qualche particolar'motivo, & offervata ragione, e non apparendo altro motivo, nè altra ragione, che l'accennava de Manichei, propose al Popolo, che per Manichei fossero riconosciuti coloro, che appostatamente nella Communione tralasciavano l'uso del Calice, [f] Cumque ad detegendam injidelitatem suam, quadr. dice egli de'Manichei, nostris audeant interesse mysteriis, ita in Sacramen-

Homilie di S.

Hh 4

ne sopral'uso del Calice. Turribium , quam citat Card. de Rithodo lib. 4.5.4.

b Apud Gratian. de conf. dift. 2. c. Comperimus . Approvato, eri novato da Papa Gelafio . Wide hos Decretum, & explicatio-

7, 22,

cellaria sopra l'I-Calice .

d Concil. Trid. feff. 21.c.1. e Matth. 26. 1 Ita Alphonsus Salmeron apud Battaglinum p.2. n. 9. verbo Concil. Trid.p.4.apud Pal-lav. Hist. Trident. \$ib.17.6.6. n. 8. 8 Mar. 14.

h All. 2.20,22,

i AdCorin. I.c. 11.

k Concil. Trident. foff.21.c. 3.

MAGNO. torum Communione se temperant, ut interdum tutius lateant, ore indigno Christi Corpus accipiunt, sanguinem autem Redemptionis nostra haurire omnino declinant. Quod ideo vestram volumus scire Sanctitatem, ut pobis bu-Becreto dis. Leo. jusmodi homines, & ex his manifestentur indiciis. Per la qual cosa il Santo Pontefice ordinò con positivo [a] Decreto, che tutti li Cattolici si a S. Leom epift, ad communicassero per l'avvenire sotto ambedue le specie, per render palese, e publico, chi fosse il Manicheo. Nel qual'esempio insistendo poi chelieu in sua Me Papa Gelasio per la medesima cagione de i molti Manichei, che vagavano pe'l Mondo, e si nascondevano dentro li Tempii istessi eziandio di Roma, formò l'altro [b] Decreto tanto venerato, & applaudito dagli Heretici presenti, che per non voler'ben'intenderne il giusto senso, si compiacciono di allegarlo in prova della necessità della Communione ai Laici sotto l'una, el'altra specie. E'l Decreto di Gelasio siì il seguente, [c] Comperimus autem, quod quidam sumpta tantummodo Corporis sacri portione, à nembujus Decreti Calice sacri cruoris abstineant, qui proculdubio, quoniam nescio qua superstiapud Bar. an. 496. tione docentur astringi, cioè sapendo noi, dice Gelasio, che questitali tralasciano l'uso del Calice per non sò qual superstizione, che è quella disopra accennata de'Manichei, aut integra Sacramenta percipiant, aut ab integris arceantur; Quia, egli conchinde, divisio unius, ejusdemque Mysterii sine grandi sacrilegio, cioènon senza macchia di sacrilego sospetto di qualche Heresia, non potest provenire; e non dice non potest perfici, vel sumi; mà non potest provenire, cioè non essendo per altro soliti li Cattolici di abborrir' l'uso del Calice, tal horrore, etal'rifiuto provenir'non poteva da altra cagione, che da error'facrilego di malignissima Heresia. Per chiarezza delle qualicose, che veniam'pur hora di dire, e che altre volte ci converrà ripetere nel corso di quest'Historia, e necessario ritrar'alquanto indietro il nostro discorso, e con l'accennata congiuntura render palese il costume an-Digressione ne tico della Chiesa nella percezione di questo Venerabile Sacramento, per Rituzione della informar pienamente il Lettore della variazione presente. Certa cosa si è, Cena, e l'uso del che l'Instituzione del Sacramento della Cena non importa come necessario l'uso del Calice ai Laici; poiche benche questo Divinissimo Misterio sia stato istituito da Giesù Christo sotto le specie di Pane, e di Vino, tuttavia tal Istituzione, e [d] Tradizione non obliga i Laici alla percezione di ambedue; e quel Bibite [e] ex eo omnes, che disse Christo nella Cena, induce sol precetto a'Sacerdoti Sacrificanti, come detto alli [f] soli Apostoli, de'qualisoggiunge S.Marco, [g] Et biberunt ex illo omnes. Ma anche ammesso, che egli obligasse i Lasci ancora, vien da essi in quanto al contenuto pienamente adempito col solo ricevimento delle specie del Pane, essendo che quivi si contiene non solamente il Corpo, mà anche il Sangue di Giesù Christo. Qual verità s'infinuaspesso dalla Sacra Scrittura, in cui in molti luoghi [b] si si sola menzione della frazzione del Pane, e da S. Paolo precisamente, il quale scrivendo di questo Misterio a'Corinthii, servesi della particola disjunctiva, Vel, per dinotar la libertà di prender'il Pane col Calice, ò senza di esso, [i] Quicumque manducaverit panem hunc, vel biberit Calicem Domini; foggiungendo immediaramente, che chi indegnamente ò mangia quel Pane, ò beve quel Vino, divien'reo non solamente Corporis, mà ancora Sanginis Domini: come s'egli dir volesse [ k ] che chiunque mangierà tal Pane, beverà nel medesimo tempo ancora tal Vino, mentre indegnamente mangiandolo, riman reo del Corpo, e del

LEONE

guinem.

del Sangue di Giesù Christo. E prima di S. Paolo Giesù Christo medesi- MAGNO. mo significò tal' indifferenza ne' Sacri Evangelii, parlando distintivamente della sola del pane, ò di essa unitamente con quella del vino, [a] Nisi man- a Ioann.6. ducaveritis Carnem Filii hominis, & biberitis ejus Sanguinem, non habebitis vitam in vobis: [b] Si quis manducaveritex hoc pane, vivet in aternum; b 1bidem. [c]e, Qui manducat meam Carnem, & bibit meum Sanguinem, habet vitam c Ibidem. aternam: [d]e, Panis, quem ego dabo, caro mea est pro Mundi vita: inse-d Ibidem. gnandoci il medefimo Nostro Signore, che il comandamento della Communione riguarda principalmente la sostanza del suo sacro Corpo, e Sangue; e che, benche da' Fedeli si prenda sotto la sola specie del pane, non perciò si tralascia di ricever sotto di essa unitamente il suo Sangue. Quindi dedusse, imparò, e pratticò la S. Chiesa sin da' primi [e] Secoli di e Vide Card. Pallacommunicare i Laici indisserentemente ò sotto ambedue lespecie, ò sotto H. sor. del Concil. la sola del pane, & eziandio alcuna volta sotto la sola del vino ai Figliuoli di Trento, & l. 17. ancora lattanti. Così appresso [f] S. Cipriano leggesi, che ai Fanciulli s' s' cyprian, in lib. non ancora habili à trangogiare il pane, porgevasi da' Diaconi il vino con- de lapsis. facrato del Calice; & appresso altri [g] molti Padri, che i Fedeli portavano rull. ad vxor. l.26. alle loro case, non il Vino consacrato, ma l'Hostia, per conservarla, e concil. Nican.c. 12. servirsene ne' loro bisogni spirituali in quell' età tanto calamitosa per le per- 14, & alibi. secuzioni de' Gentili. Nè, al proposito nostro, haverebbe S. Leone formato l'accennato Decreto, che li Cattolici fossero astretti à communicarsi sotto ambedue le specie, se tal' obligo di già sosse corso loro per precetto; posche à qual fine publicar di nuovo un precetto, la cui osservanza fosse stata ab antiquo sempre pratticata? In questo stato dunque di cose nel progresso del tempo avvenne, che per la multiplicità de' Fedeli, che concorrevano al facro Altare ne'giorni festivi per ricever la Santissima Eucharistia, molte volte nell'offerirsi loro il Sacro Calice, roversciavasene il Sangue, & altr'inconvenienti feguivano degni di follecito riparo in un così venerato, e facrofanto Sacramento; rimanendo eziandio scandalizzati i più femplici dal veder' alcuni Abstemii, che aborrendo naturalmente il vino ricusavano di riceverlo, contentandosi solamente delle specie del pane, parendo à loro, ch' eglino concorresser con Nestorio, del quale [ b ] dicesi, h Hosins Episcopus che asserisse (e'l detto sù eziandio rapportato nel Concilio di Trento) Varmiensis in dialo contenersi il Corpo di Christo partitamente sotto l'una, e l'altra specie; cie pag. 105. Eper le quali ragioni del pericolo dell'essusione, e dell'inganno, e dello apud Battaglo laco seconde accompana de S. Chiefe de contenersi del Chiefe dell'inganno, e dello apud Battaglo laco seconde accompana de S. Chiefe de contenersi del Chiefe dell'inganno, e dello apud Battaglo laco seconde accompana de S. Chiefe dell'inganno, e dello apud Battaglo laco seconde accompana de S. Chiefe dell'inganno, e dello apud Battaglo laco seconde accompana della contenersi dell scandalo accennato, la S. Chiesa, à cui [i] sù data da Giesti Christo l'am-ilad Corinto 4. ministrazione, e la dispensazione de' Misterii di Dio, introdusse la Communione ai Laici sotto la sola specie di Pane, variando l'antica regola con quell'autorità, ch'ella ritiene, [k] In Sacramentorum dispensatione, salva illorum k concil. Trid. s. G. substantia, ea statuere, vel mutare, que suscipientium utilitati, seu ipsorum Sa- 21.c.2. cramentorum venerationi, pro rerum, temporum, & locorum varietate, magis expedire judicaret. Quindi è, che nel [l] Concilio di Costanza I concil. Constante esaminata da molti Vescovi di differenti nazioni, e da' Dottori di proson-riere sub sono 220. da dottrina la proposizione di Giovanni Hus, che asseriva, [m] Laicos de- anno 1414, in Chrobere necessario Sacramentum Eucharistia sub utraque specie panis, ac vini in Ibid, apud cunsumere; posseque communicare etiam post Canam, vel alias non jejunos; fii dem. ella riprovata, e condannata, decretando i Padri di quel Concilio, che si ricevesse la Communione da' Laici sub specie tantum panis, con il fondamento, che [n] Firmissime credendum sit, integrum Christi Corpus, & San-dem. LEONE

Secolo V.

2 Concil. Trid. in

MAGNO. quinem, tam sub specie panis, quam sub specie vini veraciter contineri, & pro reperentia à jejunis tantum, nisi in causa necessitatis à jure, pel Ecclesia concesso; soggiungendo, Aserentes oppositum præmissorum, aut in utraque absque licentia communicantes, esse arcendos tamquam Hareticos, ac grapiter puniendos. Nel qual Decreto insistendo i Padri di Trento, à quei che domandaron risposta alle due seguenti proposizioni, [a] An rationes, decres poblio le fine quibus Sancta Catholica Ecclesia adducta suit, ut communicaret Laicos, atque etiam non celebrantes Sacerdotes sub una panis specie, ita sint retinenda, ut nulla ratione Calicis usus cuiquam sit permittendus; e, An, si honestis, & Christiana charitati consentaneis rationibus concedendus alicui vel Nationi, vel Regno Calicis usus videatur, sub aliquibus conditionibus concedendus sit, & quanam ille sint? doppo matura, e seria rissessione il Concilio Decrevit; integrum negotium ad Sanctissimum Dominum nostrum esse referendum, prout prasenti decreto refert, qui pro sua singulari prudentia id efficiat, quod utile Respublica Christiana, & salutare petentibus usum Calicis fore judicaverit. Mà di questa materia di nuovo à lungo parlerassi sotto il Pontificato di Pio IV. Dunque tali notizie poste in disucidazione del Decreto di nella sola inquisizione de' Manichei, mà con publicità volle eziandio dif-

b S Leo epijt. 93.2. Turibium.

det Manichei.

d S. Leo epift. 2.

e tion wit.

\* New I. I d'en I. promulgazione di una [f] severissima costituzione contro i Manichei, merito questo gran Pontefice il degno elogio, che diegli Theodoreto in una

8 Iniod. colonis lettera, che gli scrisse, [g] Sufficit autem & pester zelus in n sindos, m-

Concilio intima. S. Leone, non si fermò il di lui zelo nella sola sormazione del Decreto di to dal Papa connella sola inquisizione de' Manichei, mà con publicità volle eziandio disfamarli, per rendere tanto più esecrabili le loro sceleratezze, quanto più note. Intimò per tanto un Concilio in Roma, nel quale con raro esempio [b] egl' introdusse non sol' i Vescovi, e'l Clero, ma co' Vescovi, e col Clero molti Senatori, e Personaggi Laici, e parte ancora della medesima plebe, acciò ad ogni membro della Christianita apparisse obbrobriosa, e fracida Misfatti enormi la parte infetta de' Manichei. Quivi da' medesimi Manichei carcerati sè publicamente esporre le loro secrete, & enormi Hipocrisse, e con la loro confessione manifestò agli altri, quanto detestabile, e sporca sosse quella e idem ferm 5, de Setta. Ei [c] medesimo riferisce a lungo le loro ribalderie, e soggiunge, s. can. accim.menf. che trà gli altri rivelati mistatti uno fu il seguente, che recò horrore, e nausea agli ascoltanti: Aderant enim omnes persona, per quas nefandum facinus fuerat perpetratum: puella scilicet, ut multum decennis, o dua mulieres, que ipsam nutrierant, & huic sceleri prepararunt. Presto erat etiam adoloscentulus vitiator puella, & Episcopus ipsorum detestandi criminis ordinator. Emnium par fuit horum, & una confessio, & patefactum est execratum, quod aures nostra vix ferre potuerunt: de quo, ne apertius loquentes castos offendamus auditus, gestorum documenta sufficiant, quibus plenissime docetur, nullam in hac Secta pudicitiam, nullam honestatem,

nullam penitus repertri castitatem, in qua Lex est mendacium, Diabolus Religio, Sacrificium turpitudo. Cosi San Leone de Manichei. E perche riseppe il zelantissimo Pontesice, che molti per timor di somigliante diffamazione con la fuga si erano felicemente sottratti dalle Carceri, e da Roma, egli [d] spedi Messi opportuni à tutti li Vescovi dell'

Italia, ordinando loro, che de' fugitivi facessero diligentissima perquisizione, [e] Ne quod à nobis, com'egli dice, in Urbe extinguitur, tenebrosis

apud vos radicibus seminetur. E corrispose così bene il successo al disegno, che eccitando ancora S. Leone la pieta dell' Imperador Valentiniano alla

Capitolo VI. 491 LEONE faustosque Manichaos, quem vestra nuper Sanctitas aperuit, ostendens vestra MAGNO.

in Deum pietatis studium.

Nè l'Italia pati allora con Roma la sola infezione de' Manichei, essendo- a S. Prosp. de proche S. Prospero [a] attesta, che nel medesimo tempo con una mano ri- miss. Dei c. 6. gettasse S. Leone li Manichei da Roma, e con l'altra i Pelagiani da Napoli, dove tumultuavano resi poderosi, & audaci sotto la condotta del temerario Giuliano. Riferisce, come si disse, S. Prospero questi successi, ne' quali Operedis. Leone ei medesimo hebbe gran parte, se ben dise nulla dice, attribuendo il pre-nin Napoli. gio della lode à S. Leone, che di lui servissi in quest' impresa, [b] In Italia b Idemibid. quoque, nobis apud Campaniam constitutis, dum venerabilis, & Apostolico h nore nominandus Papa Leo Manichaos subverteret, contereret Pelagianos, & maxime Julianum: e qui siegue à raccontar le fallacie di un tal Floro, che con varie imposture seducendo il Popolo Napolitano, su dagli Ecclesiastici carcerato, e quindi mandato in Iontanissimo esilio; ebenche non rimanga à noi nè memoria di questi fatti, nè i Libri, che Fozio [c] asterisce, bligth. haver S. Leone compoliticontro i Pelagiani; tuttavia il medelimo Autore di degno elogio fregia il nome, e la virtù di quello gran Pontefice, con dire, [d] Quod pullulans sub Leone Papa Haresis Pelagiana sapè extincta, d Idem apud Bar. opera Sancti Prosperi prorsus deleta fuerit, vivente adhuc ipso Sancto Leone anno 444-n.8.

Romano Pontifice.

Nel continuo esercizio di queste vittorie, che riportava dall' Heresie Econtro i Priscilil Pontefice Romano in ogni parte del Mondo, sopraggiunse à S. Leone nuo- gna. va materia di afflizione, per cui ricevè nuova gloria di trionfi, e di merito. Si dilatarono così infentibilmente, mà così ampiamente li Priscillianisti in Spagna, che rara era quella Città, che non fosse infetta della loro peste, divenute tutte un' Afilo di Heretici, & un ricettacolo d'immondezze. Reg- s. Turrib o Vegeva allora la Chiesa di Astorga il Santissimo Vescovo Turribio, e ritrova-sovo di Astorga, vasi egualmente dolente del commun naufragio di quell'Anime, che desi- i Prisillianitti. deroso di ridurle in porto di salute. A tal fine con impulso di Diopartendosi dal suo Vescovado, girò per le Spagne, e con lungo, e vario pellegrinaggio visitando le Chiese, enotando de' Popoli i costumi, ele massime, trovò maggiore il male della fama: onde, qual [e] Colomba non e genes. sapendo ove il piè posare, tutto sconsolato tornossene alla sua Chiesa, d'onde non apparendogli altro più sicuro ricovero, che l'alta Torre di David, dalla quale [f] Mille clyperpendent, omnis armatura fortium, inviò un f Carrie.4. Diacono à Roma al Pontefice con una Lettera, un Commonitorio, & un Ricorre per pro-Libello, e nella prima ragguagliava S. Leone dello stato miserabile di pa. quelle Chiese, rettringeva nel secondo in sedici Capi l'Heresie de' Priscillianisti, & implorava nel terzo il di lui provedimento, come Padre commune, esommo Sacerdore del Christianesimo. Non è credibile, come all'incentivo del zelo di S. Turribio si alterasse l'animo infocato di S. Leone, e quanta fosse la namma, che gli ardesse nel cuore, venendone pur'al-ravigliose di San lora dall' estinguer l'incendio de' Manichei, alle cui massime andavan tanto Priscillianisti. di pari quelle de' Priscillianisti. Egli lesse i ricapiti, & udite più à lungo le particolarità dello scritto dalla voce dell' Inviato, rescrisse quell' ammirabile lettera, che nell'ordine delle sue è la nonagesimaterza, in cui tanto, Esua ce ebre let-e così tutto si pose à porgere ajuto à quelle desolate Chiese, come se non tera al Vescovo S. havesse altra cura, che la loro. Risponde ad uno ad uno a tutti li sedici Turribio. Capi dell'Heresie esposte, ribattendole con convincentissime ragioni, e

c Photius in bi-

quindi

LEONE Secolo V. 492

MAGNO, quindi scendendo dagli argomenti ai fatti, comandò al Santo Vescovo. che insuo nome intimasse un Concilio Generale nelle Spagne, nel quale tutti li Vescovi di quei Regni, come Ministri destinati da Dio alla custodia de' Popoli, formatiero Canoni, stabilissero Leggi, vibrassero Scommuniche, e provedessero in fine con salutevoli mezzi al male, che correva. A tal fine con ampia delegazione costitui suo Legato il medesimo Vescovo di Astorga, & invitò al Congresso i Vescovi delle Chiese più principali, quel di Tarragona, quel di Carthagena, quei di Portogallo, e gli altri di Galizia, incaricandoli con premurosa cura l'inquisizione della Fede de' medesimi Vescovi, per iscuoprir, se alcun di essi macchiato sosse di Heresia, dalla a S. Leo of the 93. cui infezione ne ridondatife poi ne' Popoli foggetti la contagione: [a] Nulla enim ratione tolerandum est, dic'egli, ut qui prædicandæ Fidei suscepit officium, is contra Evangelium Christi, contra Apostolicam doctrinam, contra universalis Ecclesia symbolum audeat disputare. Quales illic erunt Discipuli, ubi tales docebunt Magistri? E di singolar ristessione degna si è la b S.tto il Pontisi- laude, che S. Leone attribuilce à Massimo, il quale, [b] come si disse, con un sol colpo recise la Testa à Priscilliano, e'l Capo ai Priscillianisti: stendesi poi à riprovar gli scritti di Dictinno Predecessore di Turribio in quella Chiefa, Heretico Priscillianista, e che abjurata poi l'Heresia, morì nella communione della Chiefa; e prohibi tutti li di lui libri, con avvertire i Popoli, che nel leggerli [c] Non Distinnum, sed Priscillianum legunt, & illud probant, quod errans docuit, non quod correctus elegit. Mà questi riferiti scorci di sì famosa, e dotta lettera servendo d'irritamento più tosto, che di appagamento alla nobile intelligenza del Lettore, giudichiamo ornamento, e pregio della nostra Historia il sottoporne agli occhi tutta la tessitura, onde meglio ne apparisca la forza degli argomenti, la prosondità della dottrina, el'Apostolico zelo del Compositore, che al Santo Vescovo Turribio scrisse nel tenore di queste parole: [d]

c Idemibid.

d Epift.S. Leon 93. ad Turribium .

107 24

~ . e.

ad Turribium .

cato di Siricio à

cor. 328.

LEO Episcopus TURRIBIO Episcopo salutem.

Uàm laudabiliter pro Catholica Fidei veritate movearis, & quam solicité Dominico gregi devotionem officii pastoralis impendas, tradita nobis per Diaconum tuum fraternitatis tua scripta demonstrant, quibus notitiæ nostræ insinuare curasti, qualis in regionibus vestris de antiqua pestilentia reliquiis errorum morbus exarserit. Nam & epistola sermo, & commonitoriiseries, & libelli tui textus eloquitur, Priscillianistarum fætidissimam apud vos recaluisse sentinam. Nihil est enim sordium in quorumcumque sensibus impiorum, quod in hoc dogma non confluxerit: quoniam de omniterrenarum opinionum luto, multiplicem sibi faculentiam miscuerunt: ut soli totum biberent, quicquid alii ex parte gustassent. Denique si universa Hareses, que ante Priscilliani tempus exorte sunt, diligentius retractentur, nullus penè invenitur error, de quo non traxerit impietas ista contagium: qua non contenta eorum recipere falsitates, qui ab Evangelio Christi sub Christi nomine deviarunt, tenebris se etiam paganitatis immersit, ut per magicarum artium profana secreta, & mathematicorum vana mendacia, religionis sidem, morumque rationem in potestate demonum, & in affectu siderum collocarent. Quod si & credi liceat & doceri, nec virtutibus pramium, nec vitiis pana debebitur, omniaque non solum humanarum legum,

sed etiam divinarum constitutionum decreta solventur: quia neque de bonis, MAGNO. neque de malis actibus ullum poterit esse judicium, si in utramque partem fatalis necessitas modum mentis impellit, & quicquid ab hominibus agitur, non est hominum, sed astrorum. Ad hanc insaniam pertinet prodigiosa illa totius humani corporis per duodecim cali signa distinctio, ut diversis partibus diversæ prasideant potestates: & creatura, quam Deus ad imaginem suam fecit, in tanta sit obligatione siderum, in quanta est connexione membrorum. Meritò Patres nostri, sub quorum temporibus Hæresis hæc nefanda prorupit, per totum Mundum instanter egere, ut impius suror ab universa Ecclesia pelleretur: quando etiam mundi Principes ita hanc sacrilegam amentiam detestati sunt, ut auctorem ejus cum plerisque discipulis, legum publicarum ense prosternerent. Videbant enim omnem curam bonestatis auferri, omnem conjugiorum copulam solvi, simulque divinum jus humanumque subverti, si bujusmodi hominibus usquam vivere cum tali professione licuiset. Profuit din ista districtio Ecclesiastica lenitati, qua etsi sacerdotali contenta judicio, cruentas refugit ultiones, severis tamen Christianorum Principum constitutionibus adjuvatur, dum ad spiritale nonnunquam recurrunt remedium, qui timent corporale supplicium. Ex quo autem multas Provincias hostilis occupavitirruptio, executionem legum tempestates interclusere bellorum. Ex quo inter Sacerdores Dei difficiles commeatus, & rari caperunt ese conventus; invenit ob publicam perturbationem secreta perfidia libertatem, & ad multarum mentium subversionem his malis est incitata, quibus debuit esse correcta. Qua verò illic, aut quanta pars plebium à contagione pestis hujus aliena est, ubi, sicut dilectio tua indicat, lethali morbo etiam quorumdam Sacerdotum corda corrupta sunt; & per quos opprimenda falsitas, & defendenda veritas credebatur, per ipsos doctrina Priscilliana Evangelium subditur Christi: ut ad profanos sensus pietate sanctorum voluminum depravata, sub nominibus Prophetarum & Apostolorum non hoc prædicetur, quod Spiritus Sanctus docuit, sed quod diaboli minister inseruit. Quia ergo dilectio tua fideli, quantum potust, diligentia damnatas olim opiniones sedecim Capitulis comprehendit; nos

Primo itaque capitulo demonstratur, quam impie sentiant de Trinitate Cap.I. Contra Fridivma, qui & Patris, & Filii, & Spiritus Sancti unam, atque eandem asse- Sanctam Trinitarunt esse personam, tamquam idem Deus nunc Pater, nunc Filius, nunc Spi- tem, non versonis, tus Sanctus nominetur: nec alius sit qui genuit, alius qui genitus est, alius nins distinguent. qui de utroque processit: sed singularis unitas in tribus quidem vocabulis, sed non tribus sit accipienda personis. Quod blasphemia genus de Sabellii opinione sumpserunt: cujus discipuli etiam Patro-passiani meritò nuncupantur: quia si ipse est Filius qui & Pater, crux Filis Patris est passio; & quicquid in forma servi Filius Patri obediendo sustinuit, totum in se Pater ipse suscepit. Quod Catholica Fidei sine ambiguitate contrarium est, qua Trinitatem unitatis sic oussonov confitetur, ut Patrem, & Filium, & Spiritum Sanctum sine confusione indivisos, sine tempore sempiternos, sine differentia credat aquales: quia unitatem in Trinitate non eadem persona, sed eadem implet

quoque strictim omnia retractamus: ne aliquid harum blasphemiarum, aut to-

essentia.

lerabile videatur, aut dubium.

In secundo capitulo ostenditur ineptum, vanumque commentum, de pro- Cap. II. Adversas cessionibus quarumdam virtutum ex Deo, quas habere cæperit, & quas estilium posteriorem sentia sui ipse præcesserit. In quo Arianorum suffragantur crrori, dicen-credunt, quam Patrum,

LEONE

LEONE Secolo V.

MAGNO. tium, quod Pater Filio prior sit, quia suerit aliquando sine Filio; & tune Pater esse caperit, quando Filium genuerit. Sed sicutillos Catholica Ecclesia detestatur : ita & istos, qui putant unquam Deoid, quod ejusdem est essentia, defuise. Quem sicut mutabilem, ita or proficientem dicere nefas est. Quam enim muta-

tur, quod minuitur, tam mutatur etiam, quod augetur.

Cap. III. Ada r-

Tertii vere capituli sermo designat, quòd iidem impii asserant, ideò Sus id, quod - unigenitum dici Filium Dei, quia solus sit natus ex virgine. Zuod nominaturi ideo unigenitum dici Filium Dei, quia samosateni & Photini virus hausissent : qui sum dici Chri. non auderent dicere, nisi Pauli Samosateni & Photini virus hausissent : qui stam dici Chri. non auderent dicere, nisi Pauli Samosateni & Photini virus hausissent ex Virginia selus se dixerunt, Dominum nostrum sesum chi aliud de suo sensu intelligi volunt, negine Maria, non fuiße. Si autem isti aliud de suo sensu intelligi volunt, neque principium de matre dant Christo; asserant necesse est, non unum esse Filium Dei, sed alios quoque ex summo Patre genitos, quorum hic unus sit natus ex famina, & ob hoc appelletur unigenitus: quia hanc nascendi conditionem alius filiorum Dei nemo susceperit. Quoquoversum igitur se contulerint, in magnæ tendunt impietatis abruptum, Christum Dominum, vel ex Matre volunt habere principium, vel Patris Dei unigenitum diffitentur : cum & de Matre is natus sit, qui erat Deus Verbum, & de Patre nemo sit genitus præter Verbuin.

Cap. IV. De Natabrens.

Quarto autem capitulo continetur, quòd Natalem Christi, quem secundam ti Domini. 9 aol susceptionem veri hominis Catholica Ecclesia veneratur, quia Verbum caro fa cojunta co e- factum est, & habitavit in nobis, non verè iste honorent, sed honorare se simulent, jejunantes eodem die, sicut & die Dominico, qui est dies Resurrectionis Christi. Quod utique ideò faciunt, quia Christum Dominum in vera hominis natura natum esse non credunt, sed per quamdam illusionem ostentata videri volunt, qua pera non fuerint; sequentes dogmata Cerdonis, atque Marcionis, & cognatis suis Manichais per omnia consonantes. Qui, sicut in nostro examine detecti, atque convicti sunt, Dominicum diem, quem nobis Salvatoris nostri Rei surrectio consecravit, exigunt in mærore jejunii; Solis, ut proditum est, reverentia hanc continentiam devoventes: ut per omnia sint à nostra fidei unitate discordes; & dies, qui à nobis in latitia habetur, ab illis in afflictione ducatur. Unde dignum est, ut inimici crucis & Resurrectionis Christi talem excipiant sententiam, qualem elegerunt doctrinam.

Cap. V. Adversus quod ainnt, ani-

Quinto capitulo refertur, quòd animam hominis divinæ asserant esse substantia, nec à natura Creatoris sui, conditionis nostra distare naturam. druna ff sustan- Quam impietatem ex philosophorum quorundam, & Manichaorum opinione manantem, Catholica Fides damnat: sciens nullam tam sublimem, tamque præcipuam esse facturam, cui Deus ipse natura sit. Quod enim de ipso est, idest quodipse; neque id aliudest, quam Filius, & Spiritus Sanctus. Prater hanc autem summe Trinitatis unam, consubstantialem, & sempiternam, atque incommutabilem Deitatem, nihil omnium creaturarum est, quod non in exordio sui ex nibilo creatum sit. Non autem, quicquid inter creaturas eminet, Deus est; nec si quid magnum est atque mirabile, hoc est quod ille, Qui facit mirabilia magna solus. Nemo hominum veritas, nemo sapientia, nemo institia est: sed multi partuipes sunt veritatis, & sapientia atque justitia. Solus autem Deus nullius participationis indigus est: de quo quicquid dignè utcunque sentitur, non qualitas est, sed essentia. Incommutabili enim nibil accedit, nibil deperit: quia este illi, quod est sempiternum, semper est proprium. Unde in se maneus innovat omnia, & nibil accepit, quod ipse non dederit. Nimium igitur superbi, nimiumque sunt caci,

941

LEONE

qui cùm dicant, humanam animam divinæ esse substantiæ, non intelligunt, ni- MAGNO. bil se aliud dicere, quam Deum esse mutabilem, & ipsum perpeti, quicquid po-

test naturæ eius inferri.

Sexta annotatio indicat eos dicere, quòd diabolus nunquam fuerit bo- Cap.VI. Contraid nus, nec natura equs opificium Dei sit, sed eam ex chao, & tenebris ium ex se, vel ex emersisse: quia scilicet nullum sui habeat auctorem, sed omnis mali ipse sit prin- chao esle, o procipium, atque substantia: cum sides vera, que est Catholica, omnium creatu- priam non habere rarum, five spiritualium, sive corporalium, bonam confiteatur substantiam, & mali nullam eße naturam: quia Deus, qui universitatis est conditor, nihil non bonum fecit. Unde & diabolus bonus esset, si in eo, quod factus est, permaneret. Sed quia naturali excellentia malè usus est, & in veritate non stetit, non in contrariam transiit substantiam, sed à summo bono, cui debuit adhærere, descivit; sicutipsi, quitalia asserunt, à veris in falsa proruunt, & naturam in eo arguunt, in quo sponte delinquunt, ac pro sua voluntaria perversitate damnantur. Quodutique inipsis malum erit, & ipsum malum non erit substantia. sed pæna substantiæ.

Septimo loco sequitur, quad nuptias damnant, & procreationem nascen- Cap. VII. Contra tium perhorrescunt: in quo, sicut penè in omnibus, cum Manichæorum profa- prireationes senitate concordant; ideò, sicut ipsorum mores probant, conjugalem copulam de-liorum adstruant testantur; quia non est illic libertas turpitudinis, ubi pudor & matrimonii serva-

tur, & Sobolis.

Octavum ipsorum est, plasmationem humanorum corporum diaboli esse Cap. VIII. Contra fiomentum, & semina conceptionum opera demonum in mulierum uteris fi- id, quod corpora gurari: propter quod resurrectionem carnis non esse credendam, quia concretio unt se figmenta, corporis non sit congruens animæ dignitati. Quæ falsitas sine dubio opus dia- utero formari. boli est, & talia prodigia opinionum figmenta sunt damonum, qui non in faminarum ventribus formant homines, sed in hareticorum cordibus tales fabricantur errores. Quod immundissimum virus de Manichaa impietatis specialiter fonte procedens, olim Fides Catholica deprehendit, atque damnavit.

Nona autem annotatio manifestat, quòd filios promissionis, ex mulieribus Cap.IX. Contraid, quidem natos, sed ex Spiritu Sancto dicant esse conceptos: ne illa soboles, qua mission sex Spiride carnis semine nascitur, ad Dei conditionem pertinere videatur. Quod Ca-tu Sando dicant tholicæ Fidei repugnans, atque contrarium est, qua omnem hominem in cor-esteonicepies, poris animaque substantiam à Conditore universitatis formari, atque animari intra materna viscera consitetur: manente quidem illo peccati mortalitatisque contagio, quod in prolem à primo parente transcurrit; sed regenerationis sacramento subveniente, quo ex Spiritu Sancto promissionis filii renascuntur, non in utero carnis, sed in virtute baptismatis. Unde & David, qui utique erat promissionis filius, dicit ad Deum: Manus tux secerunt me, & plasmaverunt me. Et ad Jeremiam Dominus ait: Priùs quam te formarem in utero, novi te, & in vulva matris tuæ sanctificavi te.

Decimo autem capitulo referuntur asserere, animas, que humanis cor- Cap. X. Contraid, poribus inseruntur, fuiße sine corpore, & in cælesti habitatione peccasse, cælestius peccare atque ob hoc à sublimibus ad inferiora delapsas, in diversæ qualitatis prin-dieunt, & secure cipes incidisse, & per aereas ac sidereas potestates, alias duriores, alias peccatiin hoc munmitiores, corporibus esse conclusas, sorte diversa & conditione dissimili: ut do accipere sortem, quicquid in hac vita varie, & inaqualiter provenit, ex pracedentibus cau-malam, vel sis videatur accidere. Quam impietatis fabulam ex multorum sibi erroribus

MAGNO. texuerunt; sed omnes eos Catholica Fides à corpore sua unitatis abscidit, constanter pradicans, atque veraciter, quòd anima hominum, priusquam suis inspirarentur corporibus, non fuere; nec ab also incorporantur, nisi ab opifice Deo, qui & ipsarum est creator & corporum. Et quia per primi hominis pravaricationem tota humani generis propago vitiata sit, neminem posse à conditione veteris hominis liberari, nisi per sacramentum baptismatis Christi, in quo nulla est discretio renatorum, dicente Apostolo: Quicumque enim in Christo baptizati estis, Christum induistis. Non est Judaus, neque Græcus; non est lervus, neque liber; non est masculus, neque semina. Omnes enim vos, unum estis in Christo Jesu. Quid ergo hic agunt cursus siderum; quid figmenta fatorum; quid mundanarum rerum mobilis status, & inquieta diversitas? Ecce tot impares gratia Deifacit aquales, qui inter quoslibet vita hujus labores, si fideles permanent, miseri esse non possunt, Apostolicum illud in omni tentatione dicentes: Quis nos separabit à charitate Christi? tribulatio? an angustia? an persecutio? an fames? an nuditas? an periculum? an gladius? (ficut scriptum est: Quia propterte morte athermur tota die; aftimati fumus ut oves occisionis.) Sed in his omnibus superamus, per eum qui nos dilexit. Et ideò Ecclesia, qua corpus est Christi, nihil de mundi inaqualitatibus metuit, quia nibil de bonis temporalibus concupiscit; nec timet inanistrepitu fatorum gravari, qua patientia tribulationum novit augeri.

Undecima ipsorum blasphemia est, qua fatalibus stellis & animas hominum, Can. N. Contra & corpora opinantur obstringi, per quam amentiam, necesse est, ut omnibus pafellis dicent animai minum obli- ganorum erroribus implicati, & faventia sibi, ut putant, sidera colere, & adver santia studeant mitigare. Verum ista sectantibus nullus in Ecclesia Catholica locus est: quoniam qui se talibus persuasionibus dedit, à Christi corpore totus ab-

scessit.

Cip. XII. Contra anima, Jui aliis corporis memora describunt .

Duodecimum inter hac illud est, quod sub aliis potestatibus partes anima, id, quot jub alris Duodecement inter næt utua ejt, quod jub autis potestations partes antina, porestatibus partes filb alris corporis membra describunt; & qualitates interiorum præsulum in patriarcharum nominibus statuunt, quibus è diverso signa siderea, quorum virtuti corpora subjiciantur, opponunt. Et in his omnibus inextricabili se errore prapediunt, non audientes dicentem Apostolum: Videte, ne quis vos decipiat per philosophiam, & inanem fallaciam, secundim traditionem hominum, secundum elementa mundi, & non secundum Christum: quia in ipso inhabitat omnis plenitudo divinitatis corporaliter: & estis in illo repleti, qui est caput omnis principatus, & potestatis. Et iterum: Nemo vos feducat, volens in humanitate & religione angelorum, quæ non vidit ambulans, frustrà inflatus sensu carnis sux, & non tenens caput, ex quo totum corpus, per nexus & conjunctiones subministratum & constructum, crescit in augmentum Dei. Quid ergo opus est in cor admittere, quod Lex non docuit, quod Prophetia non cecinit, quod Evangelii veritas non prædicavit, quod Apostolica doctrina non tradidit? Sed hæc apta sunt eorum mentibus, de quibus Apostolus dicit, Erit enim tempus, cum sanam doctrinam non sustinebunt, sed ad sua desideria coacervabunt sibi magistros, prurientes auribus: & à veritate quidem auditum avertent, ad fabulas autem convertentur. Nihil itaque nobiscum commune habeant, qui talia audent vel docere, vel credere, & quibuslibet modis nituntur astruere, quòd substantia carnis ab speresurrectionis aliena sit, atque ita omne Sacramentum Incarnationis Christiresolvunt: quia indignum fuit integrum hominem suscipi, si indignum erat integrum liberari. Tertio

LEONE

Tertio decimo loco positum est, eosdem dicere, quòd omne corpus scriptu- MAGNO.

rarum canonicarum sub patriarcharum nominibus accipiendum sit; quia illa id, quod scripturaid, quod scripturaduodecim virtutes, qua reformationem hominis interioris operantur, in horum rum scientiain subvocabulis indicentur, sine qua scientia nullam animam posse asequi, ut in eam substantiam, de qua prodiit, reformetur. Sed hanc impiam vanitatem despe-Etui habet Christiana sapientia, que novit vere Deitatis inviolabilem & inconvertibilem esse naturam: animam autem, sive incorpore viventem, sive à corpore separatam, multis passionibus subjacere. Que utique si de divina eset essentia, nihil adversiposset incidere. Et ideò incomparabiliter aliud Creator, & aliud creatura. Ille enim semper idem est, & nulla varietate mutatur; hac autem mutabilisest, etiam non mutata, quia ut non mutetur, donatum poterit habere, nonproprium.

Sub quarto decimo verò capitulo, de statu corporis sentire dicuntur, Cap. XIV. Contra quòd sub potestate siderum, at que signorum pro terrena qualitate teneatur; & il, quod diccim sideò multa in sanctis libris, que ad exteriorem hominem pertineant, reperiri, matici observant, ut in ipsis scripturis inter divinam, terrenamque naturam quadam sibi repu- Per corpus omne gnet adversitas; & aliud sit, quod sibi vindicent anima prasules, aliud quod corporis conditores. Que fabule ideò disseruntur, ut & anima divine affirmetur esse substantia, & caro credatur mala esse natura: quoniam & ipsum mundum cum elementis suis non opus Dei boni, sed conditionem mali profitentur auctoris: atque ut hac mendaciorum suorum sacrilegia bonis titulis colorarent, omnia penè divina eloquia sensuum nefandorum immissione viola-

Tomo I.

De qua re quintidecimi capituli sermo conqueritur, & prasumptio- Cap.XV. De Aponem diabolicam meritò detestatur: quia & nos istud veracium testium rela-cryptis corundom tione comperimus, & multos corruptissimos eorum codices, qui canonici ti- Prifeilitamenum. tularentur, invenimus. Quomodo enim decipere simplices posent, nisi venenata pocula quodam melle pralinirent, ne usquequaque sentirentur infuavia, que essent futura mortifera? Curandum ergo est, & sacerdotali diligentia maxime providendum, ut falsati codices, & à sincera veritate discordes, in nullo usu lectionis habeantur. Apocrypha autem scriptura, qua sub nominibus Apostolorum multarum habent seminarium falsitatum, non solum interdicenda, sed etiam penitus auferenda sunt, atque ignibus concremanda. Quamvis enim sint in illis quadam, qua videantur speciem babere pietatis; nunquam tamen vacua sunt venenis, & per fabularum illecebras hoc latenter operantur, ut mirabilium narratione seductos, laqueis cujuscunque erroris involvant. Unde si quis Episcoporum, vel apocrypha haberi per domos non prohibuerit, vel sub canonicorum nomine eos codices in Ecclesia permiserit tegi, qui Priscilliani adulterina sunt emendatione vitiati, hareticum se noverit judicandum: quoniam qui alios ab errore non revocat, seipsum errare demonstrat.

Postremo autem capitulo hoc prodidit justa querimonia, quòd Dictinii Cap.XVI. De libra tractatus, quos secundum Priscilliani dogma conscripsit, à multis cum veneratione legerentur: cum si aliquid memoriæ Dictinii tribuendum putant, reparationem ejus magis debeant amare, quam lapsum. Non ergo Dictinium, sed Priscillianum legunt, & illud probant, quod errans docuit, non quod c orrectus elegit. Sed nemo hoc impune prasumat, nec inter Catholicos censeatur, quisquis utitur scriptis, non ab Ecclesia solum Catholica, sed etiam à sua au Etore damnatis. Non sit perversis liberum simulare, quod fingunt, nec sub

MAGNO. velamine nominis Christiani, decretorum Imperialium statuta declinent. Ideò enim ad Ecclesiam Catholicam cum tanta cordis diversitate conveniunt, ut & quos possunt, suos faciant, & legum severitatem, dum se nostros mentiuntur, effugiant. Faciunt hoc Priscillianista, faciunt Manichai, quorum cum istis tam sederata sunt corda, ut solis nominibus discreti, sacrilegiis autem suis inveniantur uniti: quia etsi vetus Testamentum, quod isti se suscipere simulant, Manichai refutant; ad unum tamen sinem utrorumque tendit intentio, cùm quod isti

abdicando impugnant, istirecipiendo corrumpunt.

In execrabilibus autem mysteriis eorum, qua quantò immundiora sunt, tantò diligentiùs occuluntur, unum prorsus nefas est, una est obscanitas, & similis turpitudo. Quam etsi loqui erubescimus, solicitssimis tamen inquisitionibus indigatam, & Manichaorum, qui comprehensi suerant, confessione devestim, ad publicam fecimus pervenire notitiam: ne ullo modo posset dubium videri, quod in judicio nostro, cui non solùm frequentissima prasentia Sacerdotum, sed etiam illustrium virorum dignitas, & pars quadam Senatus, ac plebis intersut, ipsorum qui omne facinus perpetrarant, ore reseratum est: sicut ea, qua ad dilestionem vestram nunc direximus, gesta demonstrant. Quod autem de Manichaorum sædissimo scelere, hoc etiam de Priscillianistarum incestissima consuctudine olim compertum, multumque vulgatum est. Qui enim per omnia sunt impietate sensum pares, non possunt in sacris suis ese dissimiles.

Decursis itaque omnibus, quæ libelli series comprehendit, & à quibus commonitorii forma non discrepat, sufficienter, ut opinor, ostendimus, quid de his, quæ ad nos fraternitas tua retulit, censeamus, & quàm non sit ferendum, si tam profanis erroribus etiam quorundam sacerdotum corda consentiunt, vel, ut mitiùs dixerim, non resistunt. Qua conscientia honorem sibi præstitum vindicant, qui pro animabus sibi creditis non laborant? Bestiæ irruunt, & ovium septa non claudunt. Fures insidiantur, & excubias non prætendunt. Morbi crebrescunt, & remedia uulla prospiciunt. Cùm autem etiam illud addunt, ut his, qui solicitiùs agunt, consentire detrestent, & impietates olim toto orbe damnatas, subscriptionibus suis se anathematizare dissimulent: quid de se intelligi volunt, nisi quòd non de numero fratrum, sed de parte sunt ho-

stium?

In eo verò, quod extrema familiaris epistola tua parte posusti, miror cujusquam Catholici intelligentiam laborare, tanquam incertumsit, an descendente ad inferna Christo, caro ejus requieverit insepulchro: qua sicut verè & mortua est & sepulta, ita verè est due tertio suscitata. Hoc enim & ipse Dominus denuntiaverat, dicens ad Judaos: Solvite templum hoc, & in triduo suscitabo illud. Ubi Evangelista subjungit: Hoc autem dicebat de templo corporis sui. Cujus rei veritatem etiam David Propheta pradixerat, loquens sub persona Domini Salvatoris, & dicens: Insuper & caro mea requiescet in spe: quoniam non derelinques animam meam in inserno, nec dabis Santum tuum videre corruptionem. Quibus utique verbis manifestum est, quòd caro Domini & verè sepulta requievit, & corruptionem non subit: quia celeriter vivisicata reditu anima resurrexit. Quod non credere satis impium est, & ad Manichai, Priscillianique dostrinam pertinere non dubium est: qui sacrilege sensu ita se Christum simulant consiteri, ut incarnationis, & mortis, & resurrectionis auferant veritatem.

Habeatur ergo inter vos Episcopale Concilium, & ad cum locum, qui

omnibus opportunus sit, vicinarum provinciarum conveniant Sacerdotes: ut MAGNO. secundum hac, qua ad tua consulta respondimus, plenissimo disquiratur examine, an sint aliqui inter Episcopos, qui bujus bareseos contagio polluantur, à communione sine dubio separandi, si nefandissimam sectam per omnium sensuum pravitates damnare noluerint: Nulla enim ratione tolerandum est, ut qui prædicandæfidei suscepit officium, is contra Evangelium Christi, contra Apostolicam doctrinam, contra universalis Ecclesie Symbolum audeat disputare. Quales illic erunt discipuli, ubi tales docebunt magistri? Qua illic religio populi, que salus plebis, ubi contra humanam societatem, pudoris sanctitas tollitur, conjugiorum fædus aufertur, propagatio generationis inhibetur, carnis natura damnatur; contra verum autem veri Dei cultum Trinitas Deitatis negatur, personarum proprietas confunditur, anima hominis divina essentia prædicatur, & eadem ad diaboli arbitrium carne concluditur; Dei filius per id quod ex Virgine ortus, non per id quod ex Patre natus est, unigenitus pradicatur, idemque nec vera Dei proles, nec verus virginis partus asseritur; ut per falsam passionem, mortemque non veram, mendax etiam resurrectio resumpta de sepulchro carnis habeatur? Frustrà autem utuntur Catholico nomine, qui iftis impietatibus non resistant. Posunt hac credere, qui possunt talia patienter audire? Dedimus itaque litteras ad fratres & coepiscopos nostros Tarraconenses, Carthaginenses, Lusitanos, atque Gallacios, eisque Concilium synodi generalis indiximus. Ad tua dilectionis solicitudinem pertinebit, ut nostra ordinationis auctoritas ad pradictarum Provinciarum Episcopos deferatur. Si autem aliquid, quod absit, obstiterit, quò minùs possit celebrari generale Concilium, Gallicia saltem in unum conveniant sacerdotes, quibus congregandis fratres nostri Idacius, & Ceponius imminebunt, conjuncta cum eis instantia tua, quò citius vel provinciali conventu remedium tantis vulneribus afferatur. Data XII. Kalend. Augustas Calipio & Ardabure VV. CC. Coß.

Così egli; e la Lettera fù di tanta venerazione a' Vescovi Cattolici, & aimedefimi Rè Arriani Padroni allora delle Spagne, che al di lei fuono par che si svegliatte in un certo modo quel Regno, unendosi con una maravigliosa sollecitudine di tutti li Vescovi senza opposizione alcuna degli Arriani dominanti, che in faccia propria trè gran Sinodi in diversi luoghi sotto nome diun sol Concilio viddero adunati, ne' quali concordemente tutti gli Ecclesiastici di ogni ordine anathematizzarono i Priscillianisti, e Rimarcabile agformarono con diverse ordinazioni un' ostacolo potentissimo alla loro sfac-giunta al Sun'ociataggine. E sopra tutto rendesi considerabilissima l'aggiunta, che que' la Nicena de la Padri se cero alla Consessione Micena nell'arricolo della Apprisa Santa della Padri se cero alla Consessione Micena nell'arricolo della Apprisa Santa della Padri se cero alla Consessione Micena nell'arricolo della Apprisa Santa della Padri se cero alla Consessione Micena nell'arricolo della Apprisa Santa della Padri se cero alla Consessione Micena nell'arricolo della Apprisa Santa della Padri se cero alla Consessione della Padri secero alla Confessione Micena nell'articolo dello Spirito Santo della parola, [a] Filioque, sol perche S. Leone nella sua accennata [b] Lettera avedi soprali force. inserilla nella spiegazione di quel misterio. Sentimento già prima di S. Leone codenza della vipromulgato [c] da S. Damaso nel Concilio di Roma, e prima di S. Da-di Marino. maso insinuato alla Chiesa Cattolica da' Santi Apostoli in molti [d] luoghi b S. Leo ad Tarrib. delle Sacre Scritture, mà non mai esplicitamente dichiarato da alcun Con- e spud Bar, a ino cilio, perche non giammai contrastato da alcun' Heretico, che sino à quell' 447. n. 21. età impugnasse la Processione dello Spirito Santo dal Padre unitamente, 1.6.2.0 ad Roma 8. e dal Figlinolo, come da un sol Principio, nella conformità come [e] impu- e Vedi il Pontifidi gnavala Priscilliano. Essendo che nel Simbolo Niceno, che su formato Para Damaso nel contro Arrio, sol dicesi, Et in Spiritum Sanctum; & in quello di Cottan-sine. tinopoli, in cui non parlossi della Processione, mà della Divinità del me-

LEONE Secolo V.

MAGNO. desimo Spirito Santo contro Macedonio, sol si aggiunse, Dominum & vivisicantem, ex Patre procedentem, cum Patre & Filio coadorandum, & glorificandum, qui loquitus est per Prophetas. Onde per la prima volta su da'menzionati Vescovi della Spagna inserita nella Confessione Nicena la parola Filioque, benche la Chiefa Romana tenacissima dell' Antichità non l'ammettesse nel Simbolo, se non [a] doppo molti Secoli. Per lo che merin.6. quamvisidem tò egregia laude S. Leone nel provedere i Cattolici della spiegazione publianno 867 n.134. & ca, e chiara di un così riguardevole Articolo, anche mille anni avanti. Est anno 883, un. che fosse contradetto da' Greci, i quali per questa loro ostinazione s'irritarono la vendetta di Dio, che dielli in preda a' Cani fotto il dominio barbaro de' Turchi.

a Baren.aune mgi. Bar, aliver sentiat 33.0 109.

Introduzione al racconto della famola Herelia di Fayche,

Mà sin quì hebbe à combatter S. Leone con piccole Squadre di Heretici, se si paragonano con quelle, che gli presentarono in Oriente un molto più aspro, e lungo contrasto, per cui egli si rese non men' ammirabile nel zelo, che immortale nel nome. Habbiam poc'anzi veduto nel Pontificato di Celestino un Vescovo di Costantinopoli horribilissimo Heresiarca, qual fu Nestorio, & un Patriarca di Alestandria S. Cirillo sostenitore invitto della Religione Cattolica; hora al contrario descriveremo una delle più formidabili Herefie, che habbiano giammai infuriato nella Chiefa di Dio, sostenuta da un Patriarca iniquissimo di Alessandria, qualsti Dioscoro Capo, e Confaloniere degli Eutychiani; e condannata da un Santissimo Vescovo di Costantinopoli, qual sù S. Flaviano, e consequentemente poi da tutto il General Concilio di Chalcedonia, con que' memorabili avvenimenti, alla cui narrazione in questo luogo ci accingiamo. Cose tutte grandi invero, successi tutti degni di eterna memoria, e che avidamente si rileggeranno da' Cattolici, se degnerassi l'Altissimo di far' un' altra volta risorgere quel fortunato tempo, in cui di nuovo si vegga la Fede Cattolica ritornar nell'Oriente, ov'ella nacque, e'l Pontificato Romano trionfar vittorioso de' luoi Nimici, convocar Concilii, confermare, e rivocar Canoni, creare, e degradar Patriarchi, sostener contro la potenza secolare i diritti della Chiesa, operar da lungi co'consigli, e d'appresso con l'autorità de'Legati, e ricevere in fine offequiosi a' suoi piedi tutti li Vescovi dell' ultime, e più remote Provincie dell' Afia, con quella medefima subordinazione, riverenza, e Fede alla Sede in Roma, che leggiamo pratticata nel Pontificato di S. Leone, il quale appari con la sua Maestà come localmente presente in ogni parte del Mondo. Delle quali cosessarà allora questo gran Pontefice gran norma a' suoi suturi Successori, che in riandar nell' Historie i di lui fatti, prenderanno quindi antico, e pronto esempio al loro operare. Per ordinarne compendiosamente dunque un chiaro racconto, ci convien prima tesser queilo della Creazione de'due Vescovi di Alessandria, e di Costantinopoli, cioè di Dioscoro, e di S. Flaviano, l'un de'quali su il primo Disensore, l'al-Elezione di Dio- tro il primo Contradittore dell'Herefia famosa di Entyche. Viveva frà il cato di Alessan. Clero di Alessandria Dioscoro, Sacerdote tanto accreditato appresso tutti per bonta di vita, e per saviezza di Massime, che meritò di succedere a S.Cirillo nel Patriarcato di quella Chiefa, con voti uniformi eziandio de'più zelanti, e de'più divoti Ecclesiastici. Mà siccome Antiochia haveva dato à Costantinopoli un Nestorio, mostro d'infamità, e parto difinzione; così Alessandria diede allora all' Egitto un Dioscoro, huomo nato per ingannar' altri. e detato dalla Natura di tutte quelle parti, che richiedonsi à formar' un' Hi-

icoro al Patriardras.

Suci vizii.

un Hipocrita detestabile, e malizioso; coneiosiacosache nel suturo Conci- MAGNII.

lio di Chalcedonia processandoglisi la vita, el'opere, si egli provato, [a] a In Alle, vanile e convinto per Origenista, Arriano, Perfido, Homicida, Incendiario, e di Chalced. sporchissimi costumi nella sensualità della carne. Mà egli col tratto di una foprafina politica, e lunga sofferenza, seppe così ben' imbiancar' al difuori le puzzolenti lordure dell'animo, che vennegli fatto di ottener, come fegui, il posto ambito di quella Chiesa, ch' era l'unico oggetto de' suoi disegni. Theodoreto rallegrossi con lui dell' ottenuta Dignita per mezzo di una [b] b Thood. spift. 60. Lettera altrettanto affezionata, che rispettevole, in cui lo predicò per degno, e raro esemplare di Huomo Apostolico; e S. Leone chiamollo huomo perfetto nella [c] Lettera, che gl'inviò per quel medesimo Possidonio, che c S. Los epist. 81. egli à lui haveva spedito in notificazione della sua assunzione al Patriarcato. Essendo egli adunque arrivato al pieno compimento di ogni suo desiderio, null'altro più prezzando, che lo ssogo delle passioni, cominciò ad apparir qual'era, e in primo luogo mostrossi contradittore, & inimico del suo Predecessore Desunto, sol perche questi era morto carico di gloriosi meritiper la difesa della Religione. E perche l'incrudelir contro di lui, rillo. era un pigliarla con la cenere senza gusto di vendetta, e senz'utile di vantaggio, egli si rivolse contro il dilui sangue, che ancor vivevanelle persone di alcuni Nepoti, che haveva S. Cirillo non fol lasciati ben proveduti di ricchezze, ma [d] raccommandati eziandio nel suo testamento à quello, d In At. 3. Consil, che sarebbe succeduto nella Dignità del Patriarcato. E la persecuzione, che chalced, contro loro mosse, sù così spietata, che non solo spogliolli di tutti li beni, (e questi erano molti, & apprezzabili, essendo che surono adunati nella loro famiglia nel lungo corso di cinquantanove anni, ne' quali amministrarono quella gran Chiesa Theosilo, e Cirillo, ambedue lor Zii) maridusfeli ad andar raminghi pe'l Mondo, facendo egli intanto pompa delle usurpate ricchezze con dividerne copiosa parte alli Fornari & Hosti della Città, acciò vendesser Pane, e Vino di condizion migliore, e diprezzo, se Simul e Liber Diac. abud ac in Thronum evectus est, dice di lui l'Historico, opprimens Cyrilli Hare-Bar.ann.444. n.33. des, & per calumnias multas ab eis auferens pecunias, pistoribus, & cauponibus civitatis dedit, ut mundissimum panem, & pretiosissimnm vinum viliori pretio Populis exhiberent. Il Cardinal Baronio narrando questo fatto, propone una degnissima rislessione, [f] Vetus exemplum, frequentius itera- E Baron. anno 445. tum, de his, qua patisoleant, sive juste, sive injuste, ditati Episcoporum assi- n. 4. in sine. nes. Con la medesima malevolenza egli diportossi contro i Chierici ordi- E di Theodoreto. nati da S. Cirillo, deponendoli da'loro Ufficii, e privandoli de'beni; e contro il Vescovo Theodoreto istesso, alla cui riferita Lettera non sol' egli non degnò di rispondere, mà accusollo appresso il di lui Patriarca di Antiochia, come Nestoriano, perche erasi rappacificato con S. Cirillo, e haveva ritrattato l'errore passato con la gloriosa confessione della Fede Romana. Per le quali calunnie sù necessitato il dotto Vescovo di scrivergli quella nobile [g] Lettera in forma di Apologia, che rende chiara, e sincera la g Theod. op ift. 83. sua credenza nel misterio dell'Incarnazione. E non solamente contro gente ò di debole appoggio, ò di mediocre condizione arse lo sdegno inginsto di E di Cesare. Dioscoro; ma tant' oltre poggiò in superbia, che osò eziandio di contraporsi à Cesare, prohibendone [h] le imagini nella Città, e l'esecuzione de' h In Ast. 3, Concil, Bandi, dicendo, se esse dominum, & Agyptum adse magis, quam ad Impe- Chileed. ratorem spettare; & [i] una volta scarseggiando la Libia di grano, ci trat- i Leccio Tomo I.

LEONE MAGNO.

a Ibidem .

Sua avarizia. e Luffuria .

b Ibidems .

c Ibidama

Elezione di San Flava no al Ve Scovado di Co flantinopoli.

d Nieph.l. 14. c. 47.

e Idensibid.

Crylatio inimico di S. Flaviano.

Stratagemma di Crylafio contro S. Flaviano .

di S. Flaviano.

ma di Cryrafio

tenne, e convertì in uso proprio quello, che gl'Imperadori eran soliti di mandar' in servizio delle Chiese, in modo tale, che dicono gli Attisopracitati, eam ob causam diù in Libya non fuerit oblatum incruentum sacrificium. Onde non senza grave scandalo del Popolo Alessandrino [a] nel Concilio Chalcedonense su egli accusato da Ischyrione suo Diacono, ch' essendo pur di fresco morta la nobil Dama Peristeria, la quale lasciò Herede di una pingue heredità la Chiesa di Alessandria, egli tutta havevala divisa sra alcune semine, e persone indegne, ut nec pro ejus Anima incensum obtulerit: costume sin d'allora pratticato da Cattolici nell'Eseguie de Desunti, e sol presentemente censurato, e riprovato da' Luterani. Nè queste sue Concubine erano poche, ò segrete; conciosiacosache molte [b] ne riteneva nel medesimo Palazzo Episcopale, solito di lavarsi con esse ne' Bagni, e di follazzarsi nelle Ville, scallet Inter quas Pansophiam quandam famosissimam pra cateris habebat in deliciis.

Secolo V.

Mentre questo Mostro signoreggiava nell' Egitto su'l Trono Episcopale di Alessandria, su assumo all'altro di Costantinopoli Flaviano, degno Successore di S. Proclo, e degnissimo dell'Elogio, che gli sa un'antico Scrittore [d] Erat hic sacrorum donariorum Magna Ecclesia Custos, dignitate Presbyter, vita autem calesti praclarus. L'elezione, benche applaudita da tutti, sù mal' intesa [e] da un' Eunuco, che per la satalità di que' tempisosteneva il posto di Maestro della Camera Imperiale, e di Direttore, ed Arbitro assoluto dell'animo di Theodosio. Chiamavasi costui Crysasio, che non havendo altro di Huomo, che la superbia, amministrava più come Principe, che come Ministro gli affari dell' Imperio; onde impaziente di soffrir' in Costantinopoli, chi tanto a se dissimigliavasi nella bonta della vita, cercò subito occasione ò di levarselo d'attorno, ò di porlo in disgrazia dell' Imperadore; el'occasione cercata gli cadde pronta, facendo intender con malignissima intenzione à Flaviano, che nella publica allegrezza della sua assunzione à quel gran Vescovado mandasse qualche donativo à Theodosio in contrafegno di offequio verfo la Maestà regnante, e come in luogo di benedizione alla famiglia, e casa Imperiale: e ciò col supposto, che essendo stato Flaviano Custode degli argenti della Chiesa, egli ne haverebbe di qualche parte regalato l'Imperadore, e con questo fatto da se medesimo si sarebbe reso reo di haver' alienati li Vasi sacri del Tempio. Compiacquelo il Santo di buon cuore, e con santa divozione benedicendo alcuni mondissimi Pani, offerilli prontamente in dono à Theodosio. Ritrovossi apposta-E nobil risposta tamente presente Crysasio à quest'atto, e con occhio torvo dispregiando il donativo, e riprendendo il donatore, Oro, e argento, diffe, richiedesi à un tanto Monarca, e won un vil pezzo di Pane. Io non hò nè oro, nè argento, e tù ben' il sai Crysafio, soggiunse subito con un' intrepida dissinvoltura Flaviano, e quello della Chiesa, che pur conservo come depositario, e non come Padrone, è di Dio, e de' Poveri, e non mio. Applicò l'Eunuco à sua doppia offesa tal magnanima risposta, e giurandone vendetta, si diè à procacciar' ogni mezzo per render Flaviano colpevole di qualche fallo, e conseguentemente indegno di quella Chiesa. A questo fine machinò prima di togliersi d'avanti colei, che lo sosteneva, cioè Pulcheria, quella gran Nuovastratagem. Dama, il cui minor pregio era l'esser Sorella dell' Imperadore, tanto riscontro Pulcheria, plendevano in lei maggiori le doti di Pieta, e di Fede, e di una somma prudenza negli affari di Stato, con i cui configli havea sin' allora retto Theo-

dosio

dosio così saviamente l'Imperio, e si era veduta la Religione Cattoli- MAGNO. ca trionfar così gloriosamente nel Concilio di Efeso contro Nestorio. Ela trama su la seguente. Infinuò à Theodosio, Che havendo ei per Consorte una Donna, che da se solaera sufficiente à governar un Mondo, qual era Eudocia, non parergli gloria del Nome, riputazione della Famiglia Cesarea, e bene de' Popoli soggetti, lasciar le redini del comando in mano alla Sorella, che non ancor congiunta in Matrimonio potea con occulte prattiche render pregiudizii riguardevolissimi allo Stato presente dell'Imperio; esser' ella inclinatissima per altro alla divozione, onde poter Sua Maestà con poca fatica in un medesimo tempo consolar la Sorella, e la Moglie, con indurre Flaviano à monacarla, anche per forza: risoluzione che sarebbe egualmente gradita da Pulcheria, e da Eudocia, e profittevole per lui. Tal configlio su maliziofamente fuggerito dall' Eunuco all'Imperadore, appunto in tempo, che l'Imperadore per il seguente caso ritrovavasi alquanto osfeso, e disgustato con la Sorella. Era in costume à Theodosio il porger tanta sede alle risoluzioni de'suoi Ministri, che offerendoglisi da alcun diessi ò Suppliche, ò Scritture per riceverne da lui con l'Imperial fottoscrizione il beneplacito, egli fenza nè pur degnarle di un' occhiata, ciecamente le sottoscriveva, e le segnava. Non approvava Pulcheria cotanta ò fidanza, ò negligenza in uno, da cui dipendeva la fortuna di tanta gran parte di Mondo; tanto più, quanto che per molti rapporti ella haveva rinvenuto il pregiudizio, che recava al Vassallaggio la dissapplicazione del Fratello; onde con grazioso ripiego così riconvennelo. [a] Scrisse di sua mano un memoriale in poche righe, in cui significava à Cesare, che havendo essa comprata l'Imperadrice Eudocia, 2 Niceph. apua Baera necessitata à non più restituirgliela, ogni qualunque volta Sua Maestà ne sottoscrivese la supplica; e presentogliela. Theodosio al suo solito presela, fottoscrissela, e restituigliela. Partissene Pulcheria, & attendendo l'occasione di valersi delle sue ragioni espresse, e sottoscritte nel memoriale, un giorno avvenne, che mentre ella trattenevasi in familiari discorsi nel Gabinetto con Eudocia sua Cognata, sopraggiunse un Valletto à chiamar l'Imperadrice in nome di Cesare. Rispose Pulcheria, non volerla restituire, e consegnò al Messo il memoriale, con ordine ch'esso leggesse à Theodosio in quella scritta carta le sue ragioni. Non gradi il giusto rimprovero nè il Fratello, nè la Cognata, & in questa novità di amarezze domestiche l'accorto Eunuco porse il consiglio accennato per toglierla dalla Corte, esotto il pretesto di divozione chiuderla in Monasterio. Theodosio, che sempre mostrossi prontissimo ad udir i pessimi consigli de' Ministri, passò prontamente con Flaviano l'ufficio, riportandone in risposta queste poche, mà degne parole [b] Se, quod opus esset, facturum. Communicò intan- b Nicephilità e 37 to Flaviano con Pulcheria il dilegno, e Pulcheria prevenendo la violenza, spontaneamente ritirossi nella prossima Villa del Settimo, dove conservolla Dio qualche anno, come in occulto, per restituirla poscia con maggior gloria non solo alla Corte, e al Mondo, ma all'Imperio del Mondo. Questa improvisa risoluzione parve misteriosa à Theodosio, & à Crysasio, e rendendone Autore Flaviano, come rivelatore de' Secreti Imperiali, tanto maggiormente si accese l'odio dell' Eunuco contro di lui, che finalmente per tal causa lo rese prima poco gradito, poi apertamente sospetto all Imperadore.

In questo stato di cose, cioè di un' Vescovo santissimo in Costanti-Ii 4

LEONE Secolo V.

MAGNO. nopoli perseguitato, e di un Patriarca iniquissimo in Alessandria venerato; & esaltato, nacque la grand' Heresia di Eutyche, ne'cui successi vederemo S. Flaviano crudelmente ucciso da Dioscoro, Dioscoro obbrobriosamente degradato, & esiliato da un Concilio, Crysasso condannato vilmente à morte da Theodosio, Theodosio giustamente punito da Dio con severissimo flagello, Pulcheria dalla solitudine sollevata gloriosamente al Trono dalle Regie Nozze del futuro Regnante, Eudocia dal Soglio Imperialepiù tosto profuga, chescesa, terminarsua vita lungo tempo colpevole, in un altra parte del Mondo con santissima morte, e doppo Terremoti immensi de' Stati, e concussione horribile di Religione trionsar in fine la Verità Cattolica per tutto l'ampio giro della Terra, & andar glorioso sotto S. Leone il Pontificato Romano negli avvenimenti, che riferiremo.

Emrehe, e fuoi oftmini, & Here-

= S. Lecepia. 6.

Frà i Monasterii più famosi di Costantinopoli uno si era quello, in cui presedeva come Capo, ò Rettore, che i Greci chiamano Archimandrita, Eutyche, Religioso di tanto Zelo, ch'egli siù uno de' più insigni Contradittori di Nestorio nel Concilo di Eseso, & era allora un de' più vigilanti Custodi della Fede, & Inquisitore accerrimo degli Heretici in quelle parti: poiche egli scorgendo, come di nuovo, pullular' in Oriente l'Heresia di fresco condannata di Nestorio, ne haveva subito spedito diligente avviso à S. Leone, che in risposta gli [a] scrisse un'honorevolissima lettera. Mà ò trasportato dal fervore d'incalzar troppo d'appresso l'inimico, ò incautamente volendone seguitar la suga per istrade incognite, e non battute, milerabilmente si espose à durissimi colpi; onde serito à morte dall'Heresia, che perseguitava, divenne Capo, e condottiere di una nuova Setta, tanto più perniciosa al Christianesimo, quanto che il Christianesimo ne veniva allora dalla pugna già descritta contro Nestorio, & appena haveva saldate quelle piaghe, di cui restavano ancor visibili le cicatrici. Avvenne adunque, che per l'abominazione, ch'egli portava à quell'Heresiarca, tant'oltre andasse, che non solamente negasse le due Persone in Christo, mà eziandio le due Nature, afferendo Nestoriano colui, che ammetteva in Christo la Natura humana, e la Divina; espiegava la sua empia asserzione con dire, che la Carne santissima di Giesti Christo non era consustanziale alla nostra, mà Carne tutta affatto Celeste, passataper le Viscere di Maria come per un Canale senza haver preso da lei cosa alcuna, nella conformità appunto, come insegnava con Valentino, e Marcione la scuola antica degli Heretici. E quindi variando dal suo primo proposito, egli soggiungeva, che avanti l' Unione Giesù Christo haveva due Nature, ma non altrimente doppo, essendo ch' elleno s' erano poscia talmente consuse, e mescolate insieme, che la Divina havendo assorbita l'Humana, Christo era Dio, non Huomo, & in esso haveva patito, non la Natura humana, mà la Divina: [b] Eutyches Presbyter, & Archimandrita, dice un grave Autore, prasidens Constantinopoli celeberrimo Monasterio, urgente Satana, pradicabat Dominum Nostrum Jesum Christum, consubstantialem nobis non esse secundum Carnem, sed de Calo corpus habuise. Rursum parians dicebat, ante adumarienem duas in Christo fuiße naturas, post adunationem unam factam esse; e incodoreto, [c] Qua jam exaruerat, Valentini baresim Eutyches rursum how pullulare: Arius solum animam, Apollinaris solum corpus assumptum contributur; bic autem Corpus assumptum ese negabat; dicebat enim, Bezas Verbum nihil humanum ex Virgine sumpsise, sed ipsum immutabiliter CO11-

b Liber. Diac, cap. II.

e Presa har fel. 1:5.4.

conversum, & Carnem factum (ridiculis enim ejus utor verbis) solum per MAGNO.

Virginem trajecisse. Oltre à quest'empia dottrina to, e la base della sua Heresia, [ a ] sostenne con Origene, che i corpi a Sandersher. 103. humani nella Risurrezione finale dovessero rendersi impalpabili, aerei, e sottilissimi come il vento; negando perciò tutte le Sacre Tradizioni, e tutto fondando finella sola Scrittura Divina, mà ò mal'appresa, ò peggio spiegata. Il primo, [b] che notizia havesse di somigliante novità, si Eu- b Liber loc cir. sebio Vescovo di Dorileo nella Frigia, amicissimo di Eutyche, col quale Eusebio Dorileo egli era solito spesso discorrere de' Misterii più principali della Fede, de' amico di Entyche, e Contraditi punti controversi dagli Heretici, e degli argomenti, che si adducono con- tore dell'Heresia tro diessi da' Cattolici. Onde come che Eusebio era Huomo di sanissima di Eusyche, dottrina, e disantissima vita, non potè nell'amico approvar cotal bestemmia, tanto più, quanto che svelatamente conobbe, che questi era risolutissimo disosteneria. Adunque hor'ammonendolo co' consigli, hor convenendolo con le ragioni, hor'atterrendolo con le minaccie della denunzia, enulla giovando ne l'amorevolezza, ne gli argomenti, ne lo spavento, S.Flaviano riceve egli portossi finalmente da Flaviano, e col solo riguardo alla purità della Paccusa di Ense-Fede Cattolica, gli espose li sentimenti, gli errori, e l'ostinazione dell'ami-bio contro Euryco, accusandolo come rinovatore dell'Heresse più detestate, che disseminarono gli antichi Heresiarchi ne'primi Secoli della Chiesa. [c] Haveva c An.448. appunto allora Flaviano adunato un Sinodo di trentadue Vescovi, e ventitrè Archimandriti in Costantinopoli, per concordar alcune disserenze trà l'Arcivescovo di Sardi, e due Vescovi Suffraganei dilui; onde ricevendo esso l'accusa sopra una materia importantissima, che costituiva reo un'Archimandrita di così celebre Monasterio, giudicò bene di servirsi della congiuntura favorevole di quel Sinodo già aperto, e rimettere à quel Cogresso l'affare. Comparve per tanto Ensebio, dove esposta l'accusa, supplicò i Padri à far personalmente comparir quivi Eutyche, affinche uditolo, ò eisi ritrattasse, ò eglino lo condannassero. [d] Stupesecerunt qui- d Ad. 1. Conc. dem nos, rispose ad Eusebio in nome di tutti S. Flaviano, qua dicta sunt, eò quòd talis ingeritur reprehensio Reverendo Presbytero, & Archimandrita Eutycheti: tant'era il concetto distima, in cui era montato Entyche presso il Vescovo di Costantinopoli, e quella Sacra Adunanza. Ma il Egiudizio che ne fain un Sinodo. concetto nulla valse, quando trattossi di causa di Religione. Volle bensì Flaviano usar'un'atto ò di convenienza civile, ò di pietà Christiana, & avanti che maggiormente s'inoltrasse il negozio in impegno, secepassar premuroso ufficio dal medesimo Eusebio con Eutyche, acciò questi rimanesse persuaso à sar'un'atto semplice di ritrattazione, prima che dal Sinodo ne sosse giudizialmente discussa la materia. Mà i consigli à nulla giovando, à chì era digià risoluto, si venne ai ferri, e si cominciarono gli atti con ogni giuridica avvertenza. Fiì trè volte Eutyche citato à comparire con l'istesse sormalità, che accennammo pratticate con Nestorio; & ei altresì corrispose con le istesse tergiversazioni, con le quali haveva proceduto Nestorio; poiche horascusossi con dire, haver da molti anni addietro stabilito di non uscir giammai per alcuna causa dal Monasterio; hor'allegò l'impotenza di una supposta infermità, & hor domandò una settimana di mendicata dilazione. Ambeduele ultime scuse surono compassionevolmente ricevute da que'Padri, mà non già la prima, essendo cosa notoria, che per contradir'à Nestorio eglisi eraultimamente portato da Costantinopoli in

A Totum hoc habetur in act . I. Concil Chalced.

b Tidem .

che contro I Curfori del Sinodo.

c Ibidem .

& S.Iuft. Mart.in expesitione fider.

8 In all. Concil. Chalied.

f Ad Philipp. c.2.

B Vigilius Papa lib. 2. contra Eutychetem .

Chalsed.

Libri sparfi da Eutyche.

I Ibidem.

Sutyche, e Cry-fasio, Amici, e Compari.

Efeso al Concilio: onde tanto più egli si rese reo appresso tutti, quanto che alle accennate procedure aggiunse nuovo fondamento di sospetto: conciosiacosache [a] ai messi Cursori destinati dal Sinodo per esseguire l'ultima citazione, non folamente rifolutamente attestò di non voler comparire, mà con loro formal disputa introdusse in comprovazione della sua Heresia: [b] Non quidem ad hoc venimus, soggiunsero i Cursori, ut cum tua reverentia disputemus; sed evocare te ad occurrendum Synodo. Disputa di Eury. Ma ei necessitolli a sentirlo, & eglino in udir cose tali, suron eziandio violentati à rispondere. Ed in qual carta mai della Sacra Scrittura, disse Eutyche, ritrovansi le duc Nature, che voi in Christo pretendete? Etu, rispose Mamante l'un de'Cursori, in qual carta della Sacra Scrittura bai letta la Consustanzialità del Divin Figlio co'l Padre? Se non contiensi nella Scrittura, replicò Eutyche, contiensi nell'esposizione, che della Scrittura hanno fatta i Santi Padri; [c] Eo modo, ripiglio subito Mamante, sicut Homousion in Sanctis Scripturis non jacet, sed in expositione Patrum ita se habet, ita & de duabus naturis iidem Sancti Patres exposuerunt; trà quali l'antichissimo S. Giustino Martire nella sua Confessione di Fede, [d] Filius Dei, disse, cum unus sit, due in eo nature sunt: altera, que divina est, edit miracula; altera, qua humana est, humilia excipit: qua enim ex parte Deus est, res admirandas operatur, qua verò ex Virgine homo est, Crucem, Passionem, & consimilia voluntate sua naturaliter perfert. Si contorse alla parità l'Herefiarca; mà Theofilo Compagno di Mamante volle eziandio convincerlo con la ragione, e modestamente con voce accommodata à persuaderlo, e non à soprafarlo, così soggiunse, [e] Persettus est Deus Verbum, annon? Persettissimo, rispose Eutyche; e di nuovo Theofilo, Perfectus est homo incarnatus, an non? e di nuovo Eutyche, Perfettissimo; Siergo, conchinse Theofilo, duo Perfecti, Deus perfectus, & Homo perfectus, duo Perfecta unum faciunt Filium. In oltre S. Paolo consessò chiaramente due forme in Giesti Christo, [f] quella di Dio, e quella del Servo, Cum in forma Deießet, formam servi accepit: bor dunque, se due forme gli si concedono, come non ancora due nature? Mirum est, scrisse poi contro Eutyche S. Vigilio, [g] cur timeant quidam dicere duas naturas, cum Paulus dicat duas formas. A tal dimostrazione alzossi in piedi tutto pien d'ira Entyche, & al solito di quei, che impazienti di esser convinti, vogliono temerariamente ostinarsi nel lor proposito, Non sarà giammai, disse, che io conceda in Christo due nature, e che tant'avanti entri à disputar In act. L. Concil. de'segreti di Dio, [h] Absit à me dicere, ex duabus naturis esse Christum, aut de naturalogui, seu disputare Deimei. Si ergo volunt deponere me, aut si desiderant facere aliquid adversum me, secundum permissum Deifaciant. Ego enim in fide, quam accepi, in ipsa steti, & confirmari desidero. Ed in quest'errore non folo il miserabile confermò sè, ma con molti Libri, che divulgò, cercò di confermar altri, inviandone copie agli Archimanditti dell'Asia, affinche sottoscrivendoli esti ne approvassero il tenore. Ma rispose per tutti l'Archimandrita Martino, cherimandoglieli con queste degne parole, [1] Nonest meum subscribere, Episcoporum tantum est. De' quali Libri fecene poi il Sinodo diligentissima perquisizione per riconoscere, & attestar la reità di questo satto. Molto meglio però, che le dispute, e li Libri, trovò Eutyche per se la protezione di Crvsasso, e del medesimo Theodosio; poiche colui, che havea simato sacrilegio l'uscir dal Monasterio per condursi al

LEONE MAGNO.

Sinodo, portossi baldanzosamente in Corte da Crysasio, per sollevar con questo primo lampo d'Inferno quella gran tempesta, ch'hebbe à sorbire il Christianesimo. Era noto ad Eutyche il secreto rancore, el'odio intenso di Crysafio contro Flaviano per le amarezze insorte, che habbiamo di sopra accennate; & era altrettanto persuaso, che haverebbe Crysafio sostenuta la sua causa, non solamente perche la sua causa andava direttamente à ferir Flaviano, mà ancora perche da Crysasso esso era stato tenuto al Fonte Battesimale; funzione, che lega non meno i corpi con la parentela, che gli animi con l'affetto: onde così animato, egli espose [a] con aliber. Diazzo. 11. compassionevoli maniere l'ingiustizia, che gli faceva quel Sinodo, e le calunnie, che gli opponeva Flaviano, pregandolo quindi à volerlo assistere con la protezione, e molto più con la scorta di qualche autorevole Personaggio, affinche afficurato esso entrar potesse nel Sinodo per dir sue discolpe, & uscirne senza quell'oppressione, che già machinavagli l'Avversario, tote di Eutyche. L'Eunuco, che altro maggiormente non cercava, che occasioni di prenderla col Vescovo di Costantinopoli, ricevè questa à braccia aperte, e savori Eutyche molto più dell'espettazione medesima del supplicante; conciosiacosache Crysasio rappresentando à suo modo il satto à Theodosio, che pur'era, com'esso, alieno da Flaviano, ottenne, che sosse Eutyche, non solamente sostenuto dalla potenza Imperiale con aura di semplice protezione, mà custodito eziandio dall'assistenza del Conte Florenzio gran Cavaliere della Corte, e dal Supremo Paciero del Palazzo Imperiale, chiamato [b] allora da'Romani co'l nome di gran Silenziario. Gonfio di b Procop. 116. 2, de cotal'honorevole, e forte Comitiva entrò Eutyche nel Sinodo, dove bello Perf. premettendo prima alcune discolpe, che per assicurar sua vita egli era folamente cola venuto con quella gente, fattosi avanti, come cercando nodo con comiticon gli occhi il suo accusatore Eusebio, eritrovatolo, arrogantemente vadi gente. dissegli, Diqual colpamirenditù reo, e con quai vani supposti accusi la mia buona Fede? Alle parole, ai gesti, & alle minaccie, che fecegli, s'intimorì alquanto il buon Vescovo di Dorileo, erivolto à Flaviano con humil voce, [c] Metuo, soggiunse, ipsius circumventionem : ego pauper sum nihil c In affis loc. cit, possidens: minatur mihi exilium: pecunias habet: prapingit mihi Oasim, & Petram exilii. Mà afficurato ben tosto da' Prelati del Sinodo, rientrò eziandio Eusebio con l'animo di prima nella tenzone, apertamente contradittore invitto dell'Heresia. E gliene porse adequatamente l'invito l'Ortodossa Confessione di Fede scritta già da S. Cirillo contro Nestorio, deve darsi ale che S.Flaviano fece quivi leggere in publica Adunanza, in cui da quel parole, e Scritti gran Patriarca chiaramente si confessano nella Persona di Christo le due Nature Divina, & Humana, [d] benche alcuna volta egli si serva della voce di Natura in vece di quella di Persona. E la ragione si è, perche dittissiman. impini S.Cirillo scrivendo allora contro Nestorio, che sosteneva la dualità delle si quod extat in tom. 2. Concil. Persone, e cadendo la questione in tempo, nel quale nulla ancora dibattevasi quella della pluralità delle Nature, maraviglia non su, se per provar l'Unità della Persona, traboccasse S.Cirillo in qualche parola men propria in riguardo della Pluralità delle Nature; essendo che l'istesso accadde a S. Agostino, [e] Qui in suis libris, quos post exortam Pelagianorum c S. Thomas in init. opuso. 1, con-Hæresim edidit, cautius loquutus est de potestate liberi arbitrii, quam in li-tra Gracos. bris, quos edidit ante pradicta Haresis ortum, in quibus libertatem arbitrii contra Manichaos defendens, aliqua protulit, qua in sui desensionem erroris

dIustinian. Imp.in

LEONE Secolo V. 508 MAGNO. assumpserunt Pelagiani divina gratia adversantes; così S. Tommaso di S. Agostino, e prima di S. Agostino innocentemente incorse nella medesima censura il miracoloso Vescovo di Cesarea S. Gregorio Thaumaturgo,

a Secreto to 20 in Sicollan fine.

b S. Thom.loc.cit.

Chaiced.

d Ilidem .

che .

c l'idem .

I fun Co fessions ci Fede.

Condanna di Eutyche.

f I bid.m .

che nel Libro de Explanatione Fidei contro l'Idolatra Eliano, per provar nella Santissima Trinità l'identità di Essenza, venne in un certo modo à confondere la multiplicità delle Persone, difeso perciò, e scusato da S.Bafilio con quella nobile sentenza, che noi habbiamo [a] in altro luogo riferita. Onde conchiude à questo proposito l'Angelico [b] S. Tommaso, Si aliqua in dictis antiquorum Doctorum inveniuntur, qua cumtanta cautela non dicantur, quam à modernis servatur, non sunt contemnenda, aut abjicienda; sed nec etiam ea extendere oportet, sed exponere reverentur. Hor lettanel Sinodo la Confessione di S.Cirillo, rivolto Eusebio a'Padri così c In Att. 1, Conc. loggiunse, [c] Consentit ne istis Eutyches, qua modò lecta sunt beata memoria Cyrilli, & confitetur ne duarum naturarum unitionem factam in una per-

sona, & in una subsistentia, an non? Al dilemma non troyando risposta

l'Heretico, mostrò ò di non udirlo, ò di dispreggiarlo; mà per Eusebio fessi sentir Flaviano, che come risvegliando Eutyche, [d] Audisti, disse, Presbyter Euryches, quid accusator tuus dixit? Edicito nunc, sex duabus Raggiri di Eury- naturis unitionem confiteris? Preso al punto ricorse Eutyche al raggiro, e prontamente, mà brevemente rispose, Etiam ex duabus naturis. Eusebio, che ben scuoprì in quelle poche parole il grand'inganno, fattosi avanti, & approssimatosi à Eutyche ripigliò subito, [ e ] Consiteris duas naturas, Domine Archimandrita, post Incarnationem, & consubstantialem nobis esse Christum secundum carnem, an non? Allor tutto suribondo, quegli che prima haveva necessitato Mamante à disputare, ssuggendo allora ogni nodo di disputa, Ego non veni disputare, disse ai Padri, sed veni satisfacere Sanctitati Vestra, quomodo sapiam: scripta est autem in hac cartula,

> nella quale apertamente egli asseriva, Consiteor ex duabus naturis suisse Dominum nostrum ante adunationem; post verò adunationem unam naturam confiteor. Rivelata à pieno la mente perversa, e la Diabolica ostinazione dell'Heretico, li Padri con quanto seppero adoperare di ragioni, e di prieghi, gli diedero potentissimi assalti per isvolgerlo dal proponimento, e persuaderlo à mettere i suoi pensieri altrove più saggiamente; se ben'invano, poiche contanta temerarietà egli riculonne il configlio, che il medesimo Conte Florenzio maravigliandosi 'dell' audacia, esortollo à ciò fare,

> quoinodo sentio, & jubete eam legi; & in così dire produsse suori una carta, in cui di suo proprio pugno egli haveva scritta la Confessione di Fede,

> prevedendone in altro caso inevitabile la condanna. A tanti paterni impulsi, ch'hebbe Eutyche per ravvedersi, resistendo sempre con altrettanto rifiuto, finalmente altro da lui ottener non si potè, che una forzosa protesta, che haverebbe confessate le due Nature, mà sol pe'l timor del vituperio della condanna; & in fatti à mezza bocca, con parole disdegnose, e

> nauseanti disse, scotendosi nella medesima Confessione del suo dire, Qui non dicit ex duabus Naturis, & duas Naturas, non credit rette. Stomacaronsi i Padri à queita subdola, e maliziosa Confessione, e non accettando tal

> nuova forma di abjura, e passandone da uno all'altro la notizia, tutti levaronsi in piedi, e tutti come con tante voci uscite ad una sola bocca esclamarono, [f] Qua ex necessitate est, Fides non est; e procedendo senz'altro in-

> dugio alla condanna, questa sii stesa, fulminata, e recitata da S. Flaviano nel

tenore

LEONE MAGNO.

tenore, che siegue, [a] Per omnia apparet Eutyches quondam Presbyter, & Archimandrita, & exiis, que antea acta sunt, & ex propriisejus confessionibus, Valentini, & Apollinaris perpersitate agrotare, & eorum blasphemias immobiliter sequens, qui nec nostram reverens persuasionem, atque doctrinam, rectis voluit consentire dogmatibus. Unde lacrymantes, & lugentes perfectam ejus perditionem, decrevimus per Dominum nostrum Jesum Christum ab eo blasphematum, extraneum cum esse ab omni officio Sacerdotali, & à nostra Communione, & Primatu Monasterii. Scientibus hoc omnibus, qui postea colloquentur ei, & ad eum convenerint, quoniam rei erunt & ipsi pana excommunicationis, sicut non recedentes ab ejus collocutione. Così S. Flaviano. E fù tal sentenza da tutto il Sinodo sottoscritta, e publicata, e da Flaviano notificata al Pontefice Romano con una [b] lunga b Apud S. Leones lettera denotante il fatto, e le circostanze di esso, spedita con messo ap- post epist. 8.

posta, che sù il Conte Pansosio.

Mà non giammai maggiormente inferocifce la cruda Bestia dell'Here- Fraudolenze, e sia, che quando dalla condanna vien'ella colpita, e posta in suga: poi- protezioni mendicate da Entyche alloragiocò la sua palla Eutyche da disperato, senza freno di rive-che. renza, fenza maschera di divozione, tutto sol posto ad ingannar gl'incauti con le menzogne, à follevare i sediziosi con i raggiri, e à procacciarsi patrocinio, e fede da'Grandi. Ben confapevole egli adunque di quanto peso fosse l'autorità del Pontesice Romano sopra tutto il Christianesimo, e ben persuaso, che tutta la Chiesa de Cattolici a quella parte inclinarebbe, verso la quale si mostrasse disposto Leone, con maravigliosa sollecitudine inviogli una lettera così carica di maledicenze contro Flaviano, e di calunnie contro il Sinodo, che le minori, erano le seguenti, [c] Che in quel canal S. Leonem Sinodo tutto era stato violenza, e tutto passione di Flaviano contro di lui, e epis. 12. contro Crysasio; ch'esso avantila condanna haveva appellato à Sua Santità, come à Capo della Chiesa, e con fasto da Padri era statanon curata, non intesa, anzi dispregiata la sua appellazione; nel rimanente ritroparse esso dispostissimo à ritrattar tutto ciò, che alla Sede Romana fosse apparso degno di ritrattazione, pur che si annullassero quegli atti ingiusti, e la sentenza fulminata da Flaviano. Operò egli intanto per mezzo de'Regii Ministri di Theodosio, che si disserisse la spedizione della lettera di Flaviano, assin che prevenisse la sua ad occupar con le falsità esposte la mente del Papa: & in fatti il Corriere di Eutyche giunse da Costantinopoli à Roma nel breve spazio de l'iden. ditrenta giorni, come apparisce dalla [d] Data della Lettera, e dal rincontro delle [e] risposte. Conciliatosi in tal guisa, come ei si persuase, l'affe- c S. Leo epist. 8. zione, el'animo del Pontefice, con opposto sentimento scrisse a'più rinomati Vescovi d'Italia, per ritrarli al suo partito, & in particolare à S. Pier Chrysologo, che reggeva allora con fama di gran santità, e dottrinala Chiesa di Ravenna. Quindi poi tutto si pose à guadagnarsi Theodosio, qual'impresa gli riuscì facilissima per le ragioni già da noi di sopra accennate; esupplicollo, chescrivesse, come segui con eterna macchia del di lui nome, al Pontefice in suo favore contro Flaviano, publicando nel medesimo tempo alcune scritture per Costantinopoli per sollevar'il Popolo, dal quale implorava ajuto contro l'oppressione degli Ecclesiastici. Questi furono i primi passi, che sece l'Heretico doppo la seguita condanna, dietro i qualiconvien, che noi andiamo, per veder'in fine à qual precipizio giunger facesse le cose del Christianesimo.

Epri-

LEONE MAGNO. Applicazioni del Pontefice.

Secolo V. 510 E primieramente non è dubio, che rimanesse alquanto consuso il Pon-

2 Idem Ibid.

b Idem epift. 5.

tefice in udir novità tali in una Città Metropoli dell'Imperio senz'alcun previo avviso di quel Vescovo, ch'ei già conosceva per bontà di vita, e per zelo di Religione, come molto riguardevole anche fra'primi dell' Oriente; onde incolpandolo di omissione in non dar la dovuta informazione alla Sede Apostolica di emergenti cotanto considerabili, gl'impose, [a] che mandasse à luisollecita notizia, acciò ben'informato del successo esso potesse procedere à quelle deliberazioni, che meritava la gravità della materia. Con i medesimi sentimenti egli rispose [ b ] à Theodosio, contenendosi nella sola risoluzione di non voler cosa alcuna risolvere, se prima da Flaviano non havesse rincontro distinto del successo. Má non guari andò, che giungessero finalmente in Roma le Lettere di Flaviano, che sino allora erano state trattenute da'Partitanti di Eutyche, con l'esposizione sincera di quanto era seguito, e circal'accusa di Eusebio, e circa l'ostinazione di Eutyche, e circa il Sinodo, e la condanna dell'Herefiarca, e circa ciò che concerner poteva il bene di quella Chiesa, la quale con ansietà attendeva l'Oracolo Pontificio [c] per romper'il disegno agli Heretici di qualche nuovo Concilio. Non è credibile allora, come intrepido Leone si armasse di santo zelo per scender nel Campo di quest'horribilissima nuova pugna, e come tutto fervore nell'animo, e fuoco nell'opere, pronto si dimostrasse à difender la sua [d] Regia Tribù di Giuda, per ridurre in pezzi [e] Quasi Leo omnia ossa di quel Diabolico Dragone, che andava vagando in Oriente [f] per divorar'i Figlinoli della Chiesa, descritto [g] già da S. Giovanni, e figurato per l'Herefia. Concorfero con lui tutti li Vescovi di Occidente, & in particolare quei d'Italia, a'quali Eutyche-haveva scritto; e degnissima sopra tutte fu la risposta, che diegli S. Pier Chrysologo, tanto per la fodezza de'sentimenti, quanto per la dolcezza di quel suo dolce \*um ante Concil. stile, con cui li espresse in quest'aureo tenore. [h]

& Apud S. Leonem ef 1/6.9.

E suo zelo.

d 1000.50 € 1fai. 38. f Perr.5. E APOG. 13.

h Hacepift, extat in tom. 1 Concilio-Chalced.

> Dilectissimo, & meritò honorabili filio Eutycheti Presbytero

> > Petrus Episcopus Ravenna.

Lettera di S. Pier Crytologo ad Eutythe.

T Ristis legi tristes litteras tuas, & sic scripta masta marore debito percurri. Quia sicut nos Pax Ecclesiarum, Sacerdotum concordia, tranquillitas Plebis gaudere facit gaudio calesti; ita nos affligit, & deucit fraterna disensio, prasertim cum talibus oriatur ex causis. Triginta annis humana leges bumanas adinunt quastiones; & Christi Generatio, qua divina Lege scribitur inenarrabilis, post tot sacula disputatione temeraria ventilatur? Quid Origenes Principiorum scrutator incurrerit; quomodo Nestorios lapsus sit, disputans de naturis, non latet prudentiam tuam. Magi Christum in cunabulis Deum mysticis muncribus confitentur; & Sacerdotes, qui sit, qui Virginali partu de Spiritu Sancto natus est, dolenda interrogatione disquirunt? Cum vagitus daret Jesus in cunis, Gloria in Excelsis Deo, clamabat Calestis exercitus; & modò, quando in nomine Jesu omne genu flectitur Calestium, Terrestrium, & Infernorum, originis ejus questio commovetur? Nos, frater charissime, una cum Apostolo dicimus, [i] Et si novimus Jesum secundum Carnem, sed nunc jam non novimus; nec possumus curiose perserutari, qui jube-

2. ad Corinin 5.

mus

LEONE

mur honorem dare, & timorem reddere, & non discutere, dum non persoru- MAGNO. tandum Judicem confitemur. Hac breviter respondi, frater, litteris tuis; plura scripturus, si ad me frater & Coepiscopus noster Flavianus aliqua de bac causa scripta misisset. Si enim tibi displicet, quoniam scripsisti neglectum judicium, nos quomodo de his judicare poterimus, quos neque vidimus propter absentiam, & quid intellexerunt, eorum taciturnitate nescimus? Justus mediator non est, qui sic unam partem audit, ut nivil alteri parti reservet. In omnibus autem hortamur te, Frater honorabilis, ut his, que à Beatissimo Papa Romanæ Civitatis scripta sunt, obedienter attendas; quoniam Beatus Petrus, qui in propria Sedet vivit & prasidet, prastat quarentibus sidei veritatem. Nos enim pro studio pacis & fidei, extra consensum Romana Civitatis Episcopi causas audire non possumus. Incolumem tuam dilectionem Dominus tempore longishimo conservare dignetur, charissime, & honoratissime fili. Così S. Pier Chri-

fologo.

Ma il convincere un'intelletto, che non vuol'esser convinto, non è in po-Arroganza di Euter di alcuna sapienza, la quale non habbia l'onnipotenza. Onde nè le di-tyche. mostranze del Pontesice, nè le doglianze de'Vescovi, nè la schietta condotta di S. Flaviano poterono ammollir la ferrea cervice dell'Heresiarca, che assodatasi con l'appoggio dell'Eunneo la protezione di Theodosio, e di Eudocia, si eratant'oltre avanzato, chessacciatamente havea richiesto [a] all'Imperadore un Concilio Generale per discuter la sua causa, e con a Liber. Diac.c.12. l'autorità di tutta la Chiesa annullar gli atti del Sinodo di Costantinopoli. La proposta sù giudicata incongrua, & incompetente anche à chi appassionatamente lo sosteneva. Onde scese Theodosio in un partito di mezzo, che sù la convocazione di un'altro Concilio particolare nella medesima Nuovo Sino lo si Città di Costantinopoli sotto la Presidenza di Theodosio Vescovo di Cesa-Costantinopoli rea in Cappadocia, Prelato dipendente da Crysafio, e dalla Corte, e con-per la causa di fequentemente mal'affetto d'Elaviano. & altrestranto interessorare de la causa di Eutyche. sequentemente mal'assetto à Flaviano, & altrettanto interessato ne'vantaggi di Eutyche. Convennero adunque trenta Velcovi nel Battisterio della Chiesa Maggiore, assin di esammare di bel nuovo le ragioni di Eutyche, à cui per ispecial rescritto di Cesare si permesso di agitarle per Procuratore. Mail maggiore strepito, che nel Sinodo [b] segui, su l'altercazione, Se b Lable tom. 4. avanti la condama havesse Eutyche appellato alla Sede Romana; e come Eavveniment che ciò negavasi da'Cattolici, esostenevasi pertinacemente dagli Heretici, ivi seguiti. pretesero gli Eutychiani di astringer i Vescovi Cattolici à giurar sopra la verità dell'attestazione; e allora siì, che surse Basilio Vescovo di Seleucia con queste memorande parole, [c] Hactenus juramentum Episcopis c In Af. I. Concil. nescimus oblatum; essendo che ai Vescovi della Chiesa di Dio, come ad Chalced. Huomini costituiti in dignità di persezione, tant'era il dire, quanto il giurare. E questo fatto terminò la controversia, e con quello stupendo prodigio, che ne'grandi affari di Religione bene spesso succede, tutti li trenta Vescovi, e'l medesimo Presidente Theodosio di Cesarea, benche disposto à protegger l'Heretico, & obligato dalla convenienza à concorrer nell'inclinazione di Cesare, con voti uniformi approvarono la condanna fulminata da Flaviano, e contro Eutyche con doppia sentenza confermarono gli atti del primo Sinodo Costantinopolitano. Tanto maggiormente allora irritossi Eutyche nella continuazione dell'impegno di richiedere à Cesare un Concilio Generale, e come che Theodosio, Eudocia, Crysalio, e tutta la un Concilio Geparte avversa al Vescovo di Costantinopoli haveva appreso, che l'annullar la nerale.

Secolo V LEONE MAGNO sentenza di Flaviano sarebbe stato un condannar Flaviano da Falsario, e da Heretico, & un deporlo finalmente dalla Sede, unico oggetto delle loro trame, non solamente essi s'industero à compiacerlo nella domanda, ma con tante male artine avviarono il principio, che meritamente riusci poi quel Concilio un'assassinio, & un Sinodo dagli Scrittori con ragione chiamato Predatorio. Conciosiacosache vago Theodosio di veder vinto Flaviano, e di compiacere a'suoi favoriti, n'elesse per Presidente Dioscoro aNiceph 1.14.6.47. Patriarca di Alessandria, huomo venale, e che di già Crysasio [a] havea prevenuto à favore di Eutyche; e vi chiamò tutti que'Vescovi, & Ecclesiastici, da'quali poteansi gli Heretici compromettere violenze, & ingiustizie, comparendovifra primi quello scelerato Archimandrita della Siria Et intimazione. Barsuma, che consetrasse poscia in rovina, come Lucisero, quasi tutti i Monaci di Oriente: & al contrario ne surono esclusi tutti li Cattolici più dissinteressati, e zelanti, come Theodoreto, & Iba, l'un Vescovo di Ciro, bLiber, Diac.c. 12. l'altro di Edessa. Con quest'indegni preparamenti su finalmente [ b ] intimato da Theodosio il Concilio in Eseso per [c] il primo giorno di Agosto, c An. 149. divulgandone le lettere Circolari, e trè precisamente mandandone à Dioscoro, & una à Barsuma, quali tutte spiravano nelle parole sentimenti di Machine di pietà, per anticipar la fama di venerazione à quel Congretto infame di Ladroni. Mà grand'ostacolo si frapose à Theodosio su'l bel principio dell'ese-Theodofio per cuzione de'fuoi disegni: conciosiacosache, benche temerariamente egli faire il Papa. si fosse arrogato l'arbitrio di dichiarar'esso il Presidente al Concilio (cosa sin'allora non mai udita nel Christianesimo, nè giammai pratticata ne'trè paisati Concilii Generali) ed havesse con fraudolente intenzione intrapreso un pessimo fatto; tuttavia egli era molto ben certo, che senza il consenso, e l'autorità del Pontefice Romano, nè quel Congresso sarebbe stato riputato Ecumenico, nè valide le Costituzioni: onde agitato da questi due opposti estremi, cioè dal volere un Concilio Generale, e dal non volervi la superiorità del Papa, che di già riputava contrario alle sue machine, operò al solito di quei, che per nulla dar, tutto offeriscono, e scrisse à S. Leone in questo tenore, [d] Haver'esso intimato in Eseso un Concilio Generale per d . And S. Lun. acquietarle Chiese di Oriente, divise in due fazioni per la nuova dottrina di epiji. 13. Eutyche; e perche al gran male richiedeva, pronto, e sollecito il rimedio, pregar Sua Santità à portarvisi in persona, per dar con la presenza peso alle risoluzioni, & authentica all'Adunanza. Esser perciò d'uopo di una somma sollecitudine, essendo già poco menche giunti sin dall'Egittoli Vescovi, e da ogni più lontana Provincia dell'Imperio. Spedì Theodosio questa lettera intempotale, che per intervenire il Papa al Concilio, era à lui necessario, ò ch'esso di già si fosse colà ritrovato, quando la lettera su scritta, ò ch'essi volasse per giungervià tempo, ò pur ricusando di portarvisi, per la strettezza del termine prefisso, e per l'urgenza dell'aprimento del Sinodo, sostituisse in suo Luogo Dioscoro, Patriarca principalissimo di Oriente, e di già honorato da Cesare della Presidenza, da cui la parte Heretica si comprometteva ogni vantaggio. Mà S. Leone nel legger la lettera, molto più apprese di quanto in essa si conteneva: tuttavia [e] nelle risposte, consac S. Leo epift, 9. via avvertenza si ristrinse in lodare il zelo di Cesare, mà non la causa: 6 17. Essendo che, diceva, non meritar tanto moto nel Christianesimo un' Heresia, che molto tempo prima era stata condannata, che nata, quale col dispregio porea meglio curarsi, che col rimedio; e quando pur si richiedesse la sodissa-Zione

LEONE

zione di un Concilio, pregar Sua Maestà, che si compiacesse d'intimarlo in MAGNO. Italia, dove li Vescovi dissapassionati da ogni ombra di parzialità, e lontani da ogni sospetto di timore, haverebbon senz' altro riguardo, che alla purità della Fede Cattolica, definito sol quel tanto, che Giesù Christo [a] Pra- a Idem diffa epist. dicari de se justit, & credi. Circalasua venuta cola, affatto egli la scon- 17. cluse per due ragioni, si perche, com'ei disse, [b] Occurrere me ratio b Edem ibid. nulla permittit, cum nec aliqua de hoc exempla praceserint; come perche temporalis necessitas ( e quest'era la mossa delle armi degli Hunni, che tenevano in un prossimo affannoso spavento tutta l'Italia) me non patiatur deserere Civitatem, prasertim cum tam evidens Fidei causa sit, ut ra- Che finalmente tionabilibus causis ab indicenda Synodo fuisset abstinendum. Ma a persuasio- vi condiscende. ne di Crysafio risoluto Theodosio nel proposito di volcre in Efeso il Concilio, giudicò finalmente S.Leone di authorizzar quel Congresso col nome di Ecumenico, e spedì colà trè Legati, acciò la Fede Cattolica non ricevesse in quella congiuntura di cose qualche nuova percossa, quali surono Giuliano [c] Vescovo di Pozzuolo, e due Cardinali, il primo Prete : Marian, Scot, in del titolo di S.Clemente chiamato Renato, il secondo Diacono della Chie-Chron. fa Romana per nome Hilaro, che successe poi à S. Leone nel Ponteficato: consegnando loro quell'ammirabile lettera de Incarnatione Verbi, ch'egli diresse à Flaviano, e propose al Concilio per regola di Fede nel Misterio inestabile dell'Incarnazione, di cui convien presentemente rinuovare al Lettore la famola memoria.

Haveva già S. Leone sin da'primi moti di questa nuova Heresia ogni Lettera di S. Leofua applicazione posta, & ogni più vivo spirito impiegato alla riparazio- Verbi. ne di quei gran mali, che quindi nascer potevano; e perciò con indesesso studio egli haveva steso in forma di lettera un lungo Tomo esplicativo del Misterio della Santissima Incarnazione, con argomenti dedotti dalla Sacra Scrittura, alla cui autorità aggiunse una sottigliezza maravigliosa di ragioni, & un'eloquenza nobilissima di stile, per cui apparisse degna dettatura di quell'Apostolica Dottrina, della quale il Cielo così soprabbondantemente l'haveva arricchito: e quivi egli prese di mira tanto Nestorio, che negava in Christo la Divinità, quanto Entyche, che escludeva da Chritho l'Humanità, porgendo ad ambedue questi contrarii mali antidoto potentissimo, in ognisua parte persetto. Fu ella diretta à Flaviano, ma egli mandolla à tutti li Vescovi del Mondo, acciò da lei, come da fornitissima armeria, ciascuno prendesse quelle difese, che più convenivano à riparar gl'insulti di quell'Heresie, che correvano: [d] Nobis, dissero di lei tutti dir A.S. 6. Concil. li seicento Padri del suturo Concilio Chalcedonense, inexpugnabilem in omni errore propugnatorem Deus providit, & Romana Ecclesia Papam advictoriam praparavit, & doctrinis cum per omnia veritatis astringens, ut quemadmodum Petrus, & Hic, affectu ferventiore decertans, omnem ad Deum sensum, intelligentiamque perducat; e Papa Gelasio, [e] Probamus Episto- e Gelasin Concil. sim Beati Leonis Papæ ad Flavianum Constantinopolitanum Episcopum destinatam, cujus textum quispiam si usque ad unum jota dispunxerit, & non eam in omnibus venerabiliter receperit, anathema sit. E come se preveduto havessero questo Decreto di Gelasio li Vescovi della Francia, trè di essi, cioè Cererio, Salonio, e Verano, ne trascrissero la copia, e per dubio che la copia non fosse difettosa in un solo zero, richiesero S. Leone della revisione, trasmettendogliela con queste parole, [f] Deprecamur, ut opus & presentibus, & ford S. Leonems Tomo I. futu-

Rom. de Lib. auto.

LEONE Secolo V. 514

MAGNO. futuris temporibus profuturum, quod nos asservandi studio foliis mandare curavimus, Sanctitas vestra percurrere, & si quid Librarii errore defuerit, emendare dignetur; conchiudendo, che non solamente i Vescovi, e Clero della Francia, mà eziandio i Laici, qui epistolam istam magnopere pro veritatis manisestatione desiderant, remissam ad nos, & sancta manu vestra emendatam, transcribere, legere, & tenere mercantur. E cinquantatre di essi, che furono i più riguardevoli della Francia, [a] si unirono in non sò qual Città della Gallia Narbonense, d'onde spedirono à S.Leone congratulazione, e grazie di cosi pregiato tesoro, di cui egli haveva proveduta la Christianità, soggiungendo nell'Epistola Sinodica, che gli scrissero, che b Apud eundem non tralascieranno giammai di pregar l'Altissimo, che [b] tanta Santtitatis, tanta Fidei, Apostolica Sedi, unde Religionis nostra, propitio Chrieldemloc.cit.n 42 sto, fons, & origo manavit, Antistitem dederit. Per le quali cose [c] si costumo da tutti li Cattolici di Occidente, di farla solennemente recitar nelle Chiese ogni anno nel tempo dell'Avvento, come quella che [d] Dominica Incarnationis doctrinam absolutissimam contineret. S. Gregorio avanti che fosse assunto al Pontificato, in occasione ch'esso su mandato da Papa Pelagio in qualità di Nunzio all'Imperador Tiberio in Costantinopoli, nella quai congiuntura fu creato ancora Cardinale, diffe a S Eulogio Patriarca di Alessandria, che nella medesima Corte ritrovavasi per affari del fuo Vescovado, [e] che nella Chiesa di Roma era cosa altrettanto nota, e Avud Sophron. che certa, haver S. Leone posta questa lettera sopra il Sepolero di S. Pietro, avanti il [f] quale orationibus, vigiliis, ac jejuniis vacans, oraverit ipsum summum Apostolum dicens, Si quid, ut homo, vel minus cautè posui, Tu, cui à Domino Salvatore nostro Jesu Christo, & hac Fides, & Ecclesia commissa est, emenda; e che doppo quattro giorni di continua preghiera apparissegli il Santo Apostolo, e dicessegli, Legi, & emendavi, ritrovando nel medesimo tempo la lettera, Apostolica manu emendatam. Sofronio, che questo fatto racconta, soggiunge ancora un'altra degna visione sopra la stessa materia; manoi [g] Firmiorem quavis visione habemus sermonem propheticum, che è la medesima lettera, alla quale maggior testimonianza

in frat. Spirit.cap. 147. & 148. I luem ibid.

aBur an 449.n.60.

loc. cit.

d Idem ibid.

g 2. Petr.c.1.

h S. Leo epift. 10. ad Flavianum .

> LEO Episcopus Dilectissimo Fratri FLAVIANO Constantinopolitano Episcopo.

di vera lode dar non possiamo, che sottoporne al Lettore le parole, e il senfo, ripieni tutti di sentimenti alti, e divini, nella conformità, che siegue [b]

EpistolaS.Leonis ad FlavianumEn cycica.

iP (al. 35.

Estis dilectionis tua litteris, quas miramur fuiße tam seras, & gestorum Episcopalium ordine recensito, tandem quid apud vos scandali contigerit, atque contra integritatem fidei exortum fuerit, agnovimus, & qua priùs videbantur occulta, nune nobis reserata patuerunt. Quibus Eutyches, qui presbyteri nomine honorabilis videbatur, multum imprudens, & nimis imperitus ostenditur; ut etiam de ipso dictum sit à Propheta: [i] Noluit intelligere, ut benè ageret: iniquitatem meditatus est in cubili suo. Quid autem iniquius, quam impiè sapere, & sapientioribus, doctionibusque non credere? Sed in hanc insipientiam cadunt, qui cum ad cognoscendam veritatem aliquo impediuntur obscuro, non ad Propheticas voces, non ad Apostolicas litteras, nec ad Evangelicas auctoritates, sed ad semetipsos recurrunt. Sed ideò magistri erroris existunt, quia veritatis discipuli non suere. Quam

LEONE

Quam enim eruditionem de sacris novi, & veteris Testamenti paginis acquis. MAGNO. vit, quinec ipsius quidem Symboli initia comprehendit? Et quod per totum mundum omnium regeneratorum voce depromitur, istius adhuc senis corde non capitur. Nesciens igitur, quid deberet de Verbi Dei Incarnatione sentire, nec polens ad promerendum intelligentia lumen in sanctarum Scripturarum latitudine laborare, illam saltem communem & discretam confessionem solicito apprehendisset auditu, qua fidelium universitas profitetur, credere se in Deum Patrem omnipotentem, & Jesum Christum, Filium ejus unicum, Dominum nostrum, qui natus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine: quibus tribus sententiis omnium ferè

bæreticorum machinæ destruuntur.

Cum enim Deus Gomnipotens & æternus Pater creditur, consempiternus cidem Filius demonstratur, innullo à Patre differens, quia de Deo Deus, de omnipotente omnipotens, de aterno natus est coaternus, non posterior tempore, non inferior potestate, non dissimilis gloria, non divisus esentia: idem verò sempiterni Genitoris Unigenitus sempiternus natus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine. Que nativitas temporalis illi nativitati divine & sempiterne nibil minuit, nihil contulit; sed totam se reparando homini, qui erat deceptus, impendit; ut & mortem vinceret, & diabolum, qui mortis habebat imperium, sua virtute destrucret. Non enim superare nos possemus peccati & mortis au-Etorem, [a] nisinaturam nostram ille susciperet, & suam faceret, quem nec a Hibr. 2. peccatum contaminare, nec mors potuit detinere: conceptus quippe est de Spiritu Sancto intra uterum matris Virginis, que ita illum, salva virginitate, edi-

dit, quemadmodum salva virginitate concepit-

Sed si bunc de Christiana sidei sonte purissimo sincerum intellectum baurire non poterat, quia splendorem perspicua veritatis obcacatione propria tenebrarat: doctrina se Evangelica subdidisset, dicente Matthao, [b] Liber ge- b Matth. 1. nerationis Jesu Christi filis David, filis Abraham; Apostolicaque pradicationis expetisset instrumentum, & legens in epistola ad Romanos, [c] Paulus ser- c Rom. v. vus Jesu Christi, vocatus Apostolus, segregatus in Evangelium Dei, quod anteà prom serat per Prophetas suos in Scripturis sanctis de Filio suo, qui factus est eiex semine David secundum carnem; ad Propheticas paginas piam solicitudinem contulisset, & invenisset promissionem Dei ad Abraham dicentis, [d] In semine tuo benedicentur omnes Gentes. Et ne de hujus seminis proprietate d Gen. 22. dubitaret, secutus suisset Apostolum dicentem, [e] Abraha dicta sunt pro- e Galat.3. missiones, & semini ejus. Non dicit: Et seminibus, quasi in multis; sed quasi in uno: Et semini tuo, qui est Christus. Isaja [f] quoque pradicationem in-f 1sa. 7. teriori apprehendisset auditu, dicentis: Ecce Virgo in utero concipiet, & pariet filium, & vocabitur nomen ejus, Emmanuel; quod est interpretatum, Nobiscum Deus: ejusdem que Propheta verbalegiset, [g] Puer natus est no- g 1sa.9. bis, filius datus est nobis, cujus potestas super humerum ejus: & vocabitur nomen ejus, Magni consilii Angelus, Admirabilis, Consiliarius, Deus, Fortis, Princeps pacis, Paterfuturi saculi.

Nec frustratorie loquens ita Verbum diceret carnem factum, ut editus utero Virginis Christus haberet formam hominis, & non haberet materni corporis veritatem. An forte ideò putavit Dominum nostrum Jesum Christum non nostra esse natura, quia missus ad Beatam Mariam Angelus ait, [b] Spiri- h Luc. 1. tus Sanctus superveniet in te, & virtus Altissimi obumbrabit tibi: ideòque & quod nascetur ex te Sanctum, vocabitur Filius Dei: ut quia conceptus Virginis divini fuit operis, non de natura concipientis fuerit caro concepti?

LEONE

Secolo V.

a Prov.9. b lean. I.

LEONE 516 Secolo V. MAGNO. Sed nonita intelligenda est illa generatio singulariter mirabilis, & mirabiliter singularis, ut per novitatem creationis proprietas remota sit generis. Facunditatem enim Virgini Spiritus Sanctus dedit: veritas autem corporis sumpta de corpore est, & edificante sibi Sapientia [a] domum, Verbum [b] caro fa-Etum est, & habitavit in nobis: hocest, in ea carne, quam sumpsit ex homine, O quam spiritu vita rationalis animavit. Salva igitur proprietate utriusque natura, & in unam coeunte personam, suscepta est à majestate humilitas, à virtute infirmitas, ab aternitate mortalitas: & ad resolvendum conditionis nostra debitum, natura inviolabilis natura est unita passibili: ut quod nostris remediis congruebat, unus, atque idem mediator Dei, & hominum homo Christus Iesus &

mori posset ex uno, & mori non posset ex altero.

In integra ergo veri hominis, perfettaque natura, verus natus est Deus, totes in suis, totus in nostris: nostra autem dicimus, qua in nobis ab initio Creator condidit, & que reparanda suscept. Nam illa, que deceptor intulit, or homo deceptus admisit, nullum habuere in Salvatore vestigium: nec quia communionem humanarum subiit infirmitatum, ideò nostrorum suit particeps delictorum. Assumpsit formam servi sine sorde peccati: humana augens, divina non minuens: quia exinanitio illa, qua se invisibilis visibilem prabuit, & Creator ac Dominus omnium rerum unus voluitesse mortalium, inclinatio fuit miserationis, non defectio potestatis. Proinde qui manens in forma Dei fecit hominem, idem in forma servi factus est homo; tenet enim sine defectu proprietatem suam utraque natura: & sicut formam servi Dei forma non adimit, ita formam Dei servi forma non minuit. Nam quia gloriabatur diabolus, hominem sua fraude deceptum divinis caruise muneribus, 👉 immortalitatis dote nudatum, duram mortis subiisse sententiam, seque in malis suis quoddam de prævaricatoris consortio invenisse solatium; Deum quoque (justitia exigente ratione) erga hominem, quem intanto honore condiderat, propriam mutasse sententiam: opus fuit secreti dispensatione consilu, ut incommutabilis Deus ( cujus voluntas non potest sua benignitate privari) primam erganos pietatis sua dispensationem sacramento occultiore compleret; & homo diabolica iniquitatis persutia actus in culpam, contra Dei propositum non periiet.

Ingreditur ergo hac mundi infima Filius Dei, de Cælesti Sede descendens, & à paterna gloria non recedens, novo ordine, nova nativitate generatus: novo ordine, quia invisibilis in suis, visibilis factus est in nostris: incomprehensibilis, voluit comprehendi: ante tempora manens, esse capit ex tempore: universitatis Dominus, servilem formam, obumbrata majestatis sua immensitate, suscepit: impassibilis Deus, non dedignatus est esse homo passibilis: & immortalis, mortis legibus subjacere. Nova autem nativitate generatus; quia inviolata virginitas concupiscentiam nesciens, carnis materiam ministravit. Assumpta est igitur de matre Domini natura, non culpa: necin Domino Jesu Christo ex utero Virginis genito quia nativitas est mirabilis, ideò natura est dissimilis. Qui enim verus est Deus, idem verus est homo: nullum oft in hac unitate mendacium, dum invicem sunt & humilitas hoviluis, or altitudo Deitatis. Sicut chim Deus non mutatur miseratione, ita homo non confirmitur dignitate. Agit enim utraque forma cum alterius communione, quod proprium est, Verbo scilicet operante quod Verbi est, & carne exequente quod carnis est. Unum borum coruscat miraculis, alterum succumbit injuriis: & sicut Verbum ab aqualitate paterna gloria non recessit,

it scaro naturam nostri generis non reliquit. Unus enim idemque est (quod sepè dicendum est ) verè Dei Filius, & verè hominis Filius: Deus per id quod in principio [a] erat Verbum, & Verbum erat apud Deum, & Deus erat Verbum : homo a loan. 1. per id quod Verbum caro factum est, & habitavit in nobis: Deus per id quod omnia per ipsum facta sunt, & sine ipso factum est nibil: homo per id quod factus est ex [b] muliere, factus sub lege.

Nativitas carnis manifestatio est humana natura, partus Virginis divinæ est virtutis indicium: infantia parvuli ostenditur humilitate cunarum, magnitudo Altissimi declaratur pocibus Angelorum. Similis est rudimentis hominum, quem Herodes impius molitur occidere; sed Dominus est omnium, Matth. 2. quem Magi [c] gaudentes veniunt suppliciter adorare. Jam cum ad Pracursoris sui Joannis baptismum venit, ne lateret, quod carnis velamine divinitas tegeretur, vox Patris de Calo intonans dixit, [d] Hic est Filius meus d Matth. 3. ailectus, in quo mihi benè complacui. Quem itaque sicut [e] hominem diabo- e Mutt.4. lica tentat astutia, eidem sicut Deo Angelica famulantur officia. Esurire, sitire, lassescere, atque dormire, evidenter humanum est: [f] sed quinque & Ioan. 6. panibus quinque milliahomines satiare; & largiri Samaritana [g] aquam g 10an.4. vivam, cujus haustus bibenti prastet, ne ultra jam sitiat; supra dorsum maris plantis [b] non subsidentibus ambulare, & elationes sluctuum increpata tem- h Mut. 14. pestate consternere, sine ambiguitate Divinum est. Sicut ergo ( ut multa præteream) non cjusdem natura est stere miserationis affectu amicum mortuum, [i] & eundem, remoto quatriduana aggere sepultura, ad vocis imperium ex- i Ioan. It. citare redivivum; aut in ligno pendere, & luce in noctem conversa omnia ele- k Matth. 27. mentatremefacere; aut clavis transfixum esse, & Paradisi portam sidei latronis aperire: ita non ejus dem natura est dicere, [l] Ego & Pater unum sumus; & dice-1 loan.10.14.

re, Pater major me est.

Quamvis in Domino Jesu Christo Dei, & hominis una persona sit; aliud tamen est, unde in utroque communis est contumelia; aliud, unde communis est gloria. De nostro illi est minor Patre humanitas, de Patre illi est aqualis cum Patre divinitas. Propter hanc unitatem persona in utraque natura intelligendam, & Filius hominis legitur descendise de Cælo, cum Filius Dei carnem de ea Virgine, de qua est natus, assumpserat: & rursus Filius Dei crucifixus dicitur, ac sepultus, cum hac non in Divinitate ipsa, qua Unigenitus consempiternus, & consubstantialis est Patri, sed in natura humana sit insirmitate perpessus. Unde Unigenitum Filium Dei crucifixum, & sepultum omnes etiam in Symbolo confitemur, secundum illud Apostoli dictum, [m] Si m 1.Cor, 2. enim cognovisent, numquam Dominum majestatis crucifixisent. Cum autem ipse Dominus noster, atque Salvator sidem Discipulorum suis interrogationibus erudiret, [n] Quem, inquit, dicunt esse Filium hominis? cumque illi diversas n Manth, 16. aliorum opiniones retexuisent, Vos autem, ait, quem me ese dicitis? me utique, qui sum Filius hominis, & quem in forma servi, atque in veritate carnis aspicitis, quem me esse dicitis? Ubi Beatus Petrus divinitus inspiratus, & confessione sua omnibus Gentibus profuturus, Tues (inquit) Christus Filius Dei vivi. Nec immeritò beatus est pronuntiatus à Domino, & à principalipetra soliditatem & virtutis traxit, & nominis, qui per revelationem Patris eundem & Filium Dei est confessus, & Christum: quia unum borum sine alio receptum non proderat ad salutem. Sed aqualis erat periculi, Dominum Jesum Christum, aut Deum tantummodo sine homine, aut sine Deo solum hominem credidiffe.

Tomo I.

 $\mathbf{K}\mathbf{k}$ 

Poll

LEONE

MAGNO.

MAGNO.

a Att. 1. b loan. 20.

c Luc. 24.

Post resurrectionem verò Domini, qua utique veri corporis suit, quianon alter est resuscitatus, quam qui fuerat crucifixus, & mortuus: quid aliud quadraginta dierum mora gestum est, quam ut sidei nostra integritas ab omni caligine mundaretur? Alloquens [a] enim cum Discipulisssuis, & cobabitans, atque convescens, & pertractari [b] se diligenti, curiosoque contactu ab iis, quos dubietas perstringebat, admittens: ideò & clausis ad Discipulos januis introibat, & flatu suo dabat Spiritum Sanctum, & donato intelligentia lumine Sanctarum Scripturarum occulta pandebat : & rursus vulnus lateris, fixuras clavorum, & omnia recentissima passionis signa monstrabat dicens, [c] Videte manus meas, & pedes, quia ego ipse sum: palpate, & videte, quia spiritus carnem & osa non habet, sicut me videtis habere: ut agnosceretur in eo proprietas divina humanaque natura individua permanere, & ita sciremus, Verbum non boc ese, quod carnem, & ut unum Dei Filium & Verbum confiteremur, & carnem.

d I. Ican.4.

Quo Fidei sacramento Eutyches iste nimium astimandus est vacuus, quinaturam nostram in Unigenito Dei, nec per humilitatem mortalitatis, nec per gloriam resurrectionis agnovit: nec sententiam Beati Apostoli, & Evangelista Joannis exparit dicentis, [d] Omnis spiritus, qui solvit Jesum, ex Deo non est; & hic est Antichristus. Quid autem est solvere Jesum, nisi humanam ab eo separare naturam, & sacramentum Fider, per quod unum salvati sumus, impudentissimis evacuare argumentis? Caligans verò circa naturam Corporis Christi, necesse est, ut etiam in passione ejus eadem occasione desipiat. Nam si Crucem Domininon putat falsam, & susceptum pro mundi salute supplicium, verum fuisse non dubitat; cujus credit mortem, agnoscat & carnem, nec diffiteatur nostri corporis hominem, quem cognoscit fuisse passibilem: quoniam negatio vera carnis, negatio est etiam corporea passionis.

e loan. 19.

£ 1, Petr. 2.

g I. Zoan. I.

h Ibid. 5.

Si ergo Christianam suscipit Fidem, & pradicatione Evangelii suum non avertit auditum, videat, quæ natura transfixa clavis pependerit in Crucis ligno, & aperto per militis lanceam latere Crucifixi, intelligat, unde sanguis, & se aqua effuxerint, ut Ecclesia Dei & lavacro rigaretur, & poculo. Audiat & Beatum Petrum Apostolum [f] prædicantem, quòd sanctificatio Spiritus per aspersionem siat sanguinis Christi. Nectransitoriè legat ejusdem Apostoli verba dicentis, Scientes, quòdnon ex corruptibili auro, Fargento redempti estis de vana vestra conversatione paterna traditionis, sed pretioso Sanguine, quasi Agni incontaminati, & immaculati Jesu Christi. Beati quoque Joannis testimonio non resistat dicentis, [g] Et Sanguis Jesu Filii Dei emundat nos ab omni peccato: & iterum, Hac est [b] victoria, qua vincit mundum, fides nostra. Et quis est, qui vincit mundum, nisi qui credit, quia Jesus Christus est Filius Dei? Hic est qui venit per aquam, & sanguinem Jesus Christus: non in aqua solum, sed in aqua, & sanguine. Et spiritus est, quitestificatur, quoniam Christus est veritas: quia tres sunt, quitestimonium dant in Calo, spiritus, aqua, & sanguis; & hitres unum sunt, spiritus utique sanctificationis, & sanguis redemptionis, & aqua baptismatis; qua tria unum sunt, & individua manent : nibil eorum à sui connexione sejungitur, quia Catholica Ecclesia hac Fide vivit, & proficit, ut in Christo Jesu non sine vera divinitate humanitas, nec sine vera credatur humanitate divinitas.

Cum autem ad interlocutionem examinis vestri Eutyches responderit dicens, Confiteorex duabus naturis suise Dominum nostrum ante adunationem; post adunationem verò unam naturam consiteor: miror tam absurdam, tam-

LEONE

que perversam ejus professionem, nulla judicantium increpatione reprehen- MAGNO. sam, & sermonem nimis insipientem, nimisque blasphemum, ita omissum, quasi nihil quod offenderet, eset auditum: cum tam impie duarum naturarum ante Incarnationem Unigenitus Filius Dei fuisse dicatur, quam nefarie, postquam Verbum caro factum est, natura in eo singularis aseritur. Quod ne Eutyches velrecte, veltolerabiliter astimet dictum, qui nulla vestra est sententia confutatus, dilectionis tua diligentiam commonemus, frater charissime, ut si per inspirationem misericordia Dei ad satisfactionem causa perducitur, impudentia hominis imperiti, etiam ab hac sensus sui macula per te purgetur: qui quidem ( sicut gestorum ordo patesecit ) benè cæperat à sua persuasione discedere, cum vestra sententia coarctatus, profiteretur se dicere, quod antè non dixerat, & ei fidei acquiescere, cui prius fuisset alienus. Sed cum anathematizando impio dogmati noluisset præbere asensum, intellexit eum fraternitas vestra in sua permanere perfidia, dignumque esse, qui judicium condemnationis exciperet.

De quo si fideliter, atque utiliter dolet, & quam reste mota sit Episcopalis auctoritas, vel serò cognoscit; vel si ad satisfactionis plenitudinem, omnia, qua ab eo male sunt sensa, viva voce, & prasenti subscriptione damnaverit, non erit reprehensibilis erga correctum quantacumque miseratio: quia Dominus noster [a] verus, & bonus Pastor, qui animam suam posuit pro ovibus suis, & [b] qui venit animas hominum salvare, non perdere, imitatores nos esse vult sua pictatis: ut peccantes quidem justitia coerceat, conversos autem misericordia non repellat. Tunc enim demum fructuosissimè fides vera defenditur, quando etiam à sectatoribus suis opinio falsa damnatur. Ad omnem verò causam piè, ac fideliter exequendam, fratres nostros Julianum Episcopum, & Renatum Presbyterum Tituli Sancti Clementis, sed & filium meum Hilarum Diaconum vice nostra direximus: quibus Dulcitium Notarium nostrum, cujus fides est nobis sæpè probata, sociavimus: confidentes, affuturum Divinitatis auxilium, ut qui erraverat, damnata sensus sui pravitate salvetur. Deus te incolumem custodiat, Frater charissime. Data Idibus Junii Asterio, &

Protegene VV. CC. Conf.

Così S. Leone à S. Flaviano, con questi divini concetti spiegando l'alto Misterio dell'Incarnazione, che racchiuse poi mirabilmente bene in questi due versi il Poeta [c] Fortunato

In Deitate Patri aqualis, sed corpore Matri,

Et sine peccato de genitrice caro.

Proveduti dunque di un si pregiato, esacro Tesoro, partironolitrè Le-Altre nobilissime gati per Eseso con ordine, che essi consegnassero la lettera à Flaviano, e ne sopra il mede. la recitaffero poi in publico, come norma, e legge di Fede à quel Concilio. fimo foggetto. Scrisse in oltre S. Leone con formole concludentissime sopra il medesimo foggerto al [d] Concilio, all' [e] Imperadore, à [f] Pulcheria, à [g] d S. Leo epiß. 15. Giuliano Vescoyo di Coo, agli [b] Archimandriti, eprincipali Cittadini & Idem epist. 13. di Costantinopoli, & infine à Flaviano [t] replicò un'altra lettera per animarlo maggiormente ad ognipiù duro incontro col gran motivo dell'Apo- i Idem epif. 20. stolo, [k] In nullo terreamini ab Adversariis, quia illis est causa perditionis, k Ad Philipp.1. vobis autem salutis: & adoperossi in somma verso tutti con tutti gli ssorzi di divina, e humana industria, come sonando la Tromba per isvegliar l'Oriente, el'Occidente alla sacra guerra contro l'inimico, che impugnava le Nature Theandriche del Verbo Humanato.

c Fortun.departu Virg.

Questi suron gli ordini di S.Leone, e selice il Christianesimo, se come Concilio di Efefo detto il sino- fii nel Papa providenza, e coraggio per mandarli, così negli Ecclesiasti-

tervennero.

Prelatt, che v'in

a An.449.

malizia.

b In act. 3. Concil. Chaiced.

Eurvche,e fua af-Fede.
c Ibidem act.1.

& Ibidem .

ci fosse stata avvedutezza, costanza, e sede per adempirli. Giunsero con le accennate commissioni in Eseso i Legati, mà eglino ritrovarono quivi un Concilio talmente ordito d'inganni tessuti da Dioscoro, e da Eutyche, che prevalendo la violenza, e la frode, sì per parte de'Vescovi convocati, come per parte de'Ministri Imperiali, e di Crysafio, tutti congiurati à far trionfar la menzogna, e l'empietà con la depressione del vero, che con somma ragione su poi detto quel Concilio Sinodo Predatorio, & Assassimio Efesino. [a] Presedevaper ordine di Cesare l'infame Dioscoro, e fra iprimi si vedevano i due Patriarchi Domno di Antiochia, e Giovenale di Gierusalemme, oltre alli Vescovi Flaviano di Costantinopoli, Thalassio di Cesarea di Cappadocia, Stesano di Eseso, & altri che oltrepassavano il numero di cento, quali tutti convennero nella Bassilica della Madre di Dio. Esposero i Legati Pontificii li loro ricapiti, e la lettera di Dioscoro, e sua S. Leone; e Dioscoro accettolli, manon gia egli permesse, che in publico si legesse la lettera, hora fraponendo scuse, hor allegando dilazioni, e sin co'l suo giuramento mantenendo sempre in aspettazione i Legati, con replicate proteste di farla recitare, benche non ne attendesse giammai le promesse: onde per questo capo nel [b] Concilio di Chalcedonia si egli accusato, e convinto per spergiuro. Nulladimeno richiedendosi da'messi Pontificii di trattar nel primo punto quello della Fede, surse Dioscoro, e producendo alcuni ordini Imperiali, volle risolutamente, che in primo luogo si dibattessero le Controversie insorte l'anno avanti in Costantinopoli frà Eutyche, e Flaviano, ch'era l'oggetto, per cui colà erano convenuti tutti li Partitanti dell'Herefia. Fu dunque à richiesta del Conte Elpidio fettata modestia. Ministro Cesareo introdotto Entychenel Concilio, che vi comparve con un portamento così divoto, e con atti così offequiofi, & humili, che nell' entrarvifatto profondo inchino alli Vescovi [c] Ego, diste, commendavi me ipsum Patri, & Filio, & Spiritui Sancto, & verbo veritatis vestra justitia: & testes vos habeo mea Fidei, pro qua & laboravi cum Sancta Synodo, que ante vos hic congregata est, sicuti & vestra Santitas testis est. Habeo pre manibus libellum Fideimea, & jubete eum recitari, & Confessionem Fidei, qua in eo continetur; & in così dire, porse in iscrito una lunga Confessione di Fede così santa, [d] e sincera, che chi la legge, giudica Eutyche un de' primi Santi Padri della Grecia. In essa egli anathematizzava Manete, Valentino, Apollinare, Nestorio, e tutti passati Heretici, ascendendo usque ad Simonem Magum; esaltava, & approvava i Concilii Niceno, & Efesino, dalla Fede de'quali egli protestava, non volersi giammai dipartire; e perche, foggiungeva, esser esso stato richiesto di aggiunger'alle Contessioni de'due accennati Concilii non sò quali parole circa alla Natura di Giesù Christo, nè, per timor di errare, havendo voluto ciò fare, Flaviano di Costantinopoli adistanza di Eusebio di Dorneo haverlo condannato, come Heretico, con mille false imposture, non servati gli ordini de'Sacri Canoni, e contr' ogni giustizia; e quì stendevasi à lungo amplisicando fraudi, e violenze, terminando il discorso con appellar'esso a quel Concilio, dal quale la Christianità attendeva castigata la menzogna, & esaltata 5. Flaviano infor Pinnocenza. Flaviano, che pur quivi presente ritrovavasi, insofferente di contro Eutyche. cotanta baldanza in un reo sacrilego, è di già convinto, e condannato,

ge in publico

non

LEONE

non dando nè luogo, nè tempo all'infinuamento di compassione, ch' egli MAGNO. astutamente procacciavasi, Venga quì, disse, Eusebio, e senza che io più S. Flaviano. parli, parlino da se medesime le accuse, e le difese. Furigettata da Dioscoro quest' istanza non sol con imperio, mà con dispregio, erivolto à Flaviano, Tù, & Eusebio siete i rei, ripigliò, in questo Concilio, & Eutyche è il po-Gro accusatore; e subito egli impose ai Notari, che adalta voce rilegesserogliatti di Costantinopoli degliuni contro l'altro. Acconsentirono pa- Istanza premuro: recchi alla richiesta di Dioscoro, ma i Legati Pontificii fattisi avanti, tutti sade' Legati Pon risolutamente ostarono, protestando, ch'essi non haverebbon giammai permesso, che si rivedessero quegli atti, se primanon si leggesse in Concilio, e ben da tutti si ponderasse la lettera del Papa. Allora Eutyche allegò sospetti i Legati, perche havevano non sò qual mattina desinato insieme con Padri, e torbidi Flaviano; e prevalendo da per tutto alla ragione la forza, cominciò già sin del Concilio. d'allora quel Sinodo à divenir più tosto un campo di Guerra, che un Concilio. Poiche nel darsi principio alla recitazione degli atti, i partitanti di Dioscoro esclamaron tutti ad una voce, Che Eutyche era il Cattolico, e doversi in due parti segar Eusebio, che due nature in Christo confessava, [a] a Ibidem. Tolle, incende Eusebium: iste vivus ardeat: iste in duo fiat: sicut partitus est, patiatur; e dalle vociferazioni venendo al tumulto, e dal tumulto agli ftrepiti, altro non si udiva, altro non si diceva, che Anathema, qui dixerit, post adunationem duas naturas. Rinvigoriva Dioscoro la consusione col terror delle minaccie verso chi mostravasi ò renitente, ò timido in approvar la bestemmia, [ b ] & damnatio minabatur, minæ exilii intendeban- b Ibidem. tur, milites cum fustibus, & gladiis instabant, irruebant in Ecclesiam cum armis, instabant Monachi, qui cum Barsuma erant; e, Surrexerunt omnes Agyptii, & Monachi, qui sequebantur, Barsumas, & omnisturba, & caperunt dicere, Eum qui dicit duas naturas, Nestorianus est. I più te-Parabolant, loro merarii furono i Chierici, che haveva seco condotti Dioscoro dall'Egitto, officio, & insochiamati dall'antichità Parabolani, perche erano Medici di professione destinatia curar gl'infermi del Clero di Alessandria, audaci anche nel bene, essendo che curavano gl' infetti eziandio di morbo contagioso; onde come esposti à gran pericoli, surono [c] dalla parola Greca detti Parabola- c Magrusin Vocani, cioè Huomini non curanti della vita, e [d] vili di nascita, e di costu-bul. v. Parabol. mi. Eglino erano però così ossequiosi, e fedeli al loro Vescovo, che in dealins 1,29,0,11. altro tempo cresciuti in numero havevano contrastato con la potenza del foro Secolare; perloche surono astretti gl'Imperadori [e] adingiungere, e c. de Episcop & che eglino non soprassassero i cinque, d'seicento, & hora a gran truppe ve-Clor. 1.18, v. Paranuti con Dioscoro duplicaron la violenza, e renderono più spaventevole il bolani. tumulto. Appena in questa gran consusione surono ascoltate le proteste dei Costanza de Le-Legati Pontificii, e di Flaviano, che dieder di nullità à quegli atti, e cor-gati Pontificii. rendo tutti, dove ciecamente strascinavali ò il timore, ò la passione, sottoscriffero i' Heresia novantasei Vescovi, fra quali quel di Gierusalemme, che era riguardato come autorevole in quel Congresso. Approvata l'Heresia, Emyche, e depoassoluto Entyche, scese Dioscoro à render la pariglia à Flaviano, condan-sizione, e connandolo come Heretico, deponendolo dalla Sede, e dichiarando tanto lui, danna di S. Fla. quanto Eusebio esclusi dalla Communione de' Cattolici come Nestoriani, perche due nature ammertevano in Giesù Christo; la medesima fortuna Edialtri Cattolicorsero altri molti Vescovi, fra quali Iba di Edessa, Theodoreto di Ciro, di Prelisi. e Domno di Antiochia, il quale se ben con gli altri sottoscrivesse allora

LEONE Secolo V. MAGNO. l'articolo Eutychiano, pentito poi del fallo, ne richiese subito l'emenda,

2 Baron.anno 449. Che appellano al Papa.

[a] scancellando dalla carta il suo nome; per la qual cosa incorse anch' ei nellosdegno di Dioscoro, e nella condanna. Ma Flaviano non così tosto viddesi con un tanto precipitato giudizio deposto, & oppresso, che surto in alto con la voce, e con la persona, richiese appellazione dalla sentenza; e con esso lui li trè Legati del Papa con Apostolica intrepidezza vigorosamente si opposero alla barbara decisione. Alcuni Vescovi animati da tal esempio, si gittarono in ginocchione avanti Dioscoro, & Onesifero d'Iconio in nome di tutti scongiurollo à non permettere così strane violenze in un Consesso di Ecclesiastici, e nell'innocenza di Flaviano condannar la causa della Fede, e Giesù Christo. Mà alle preghiere de' divoti supplicantipin tosto irritato, che intenerito Dioscoro, [b] Exurgens de Throno, stans super scabellum suum dixit : Etiam si lingua mihi pracidatur, aliam

b In allis loc. cit.

offinazione Diofcoro .

& Ibidem .

d Birdem .

e Liber Diac, c. 12. on Brevia

Che nocide S. Fla-Viall.

! Ibidem alt . 4.

Fuga de' Legati fieramente maltrattassero quei, che pur' vantavano in tanta costernazione Pontificu.

pocem non emitto. Insistendo però nella loro istanza i Santi Vescovi, e come Petulanza, & affollandosegli attorno, di nuovo con singulti, e lagrime persuadendolo à desistere di combatter contro la Giustizia, e'l Cielo; ei ò sorpreso da timore, ò persorprender gli altri co'l timore, Olà, disse, dove sono i Conti Palatini? dove i Soldati? & in così dire, [c] Ingressi sunt Comites, & introduxerunt Proconsulem cum multitudine magna, & catenis. Per la qual cosa chì qua, chì la suggendo, si rinovò in modo tale lo spavento, e la confusione, che i più sottoscrissero anch'essi, astretti dalla forza, la sulminata condanna; onde poinel futuro Concilio di Chalcedonia questi rinfacciarono à Dioscoro la barbarie di tal procedura con le seguenti parole, d Pura charta subscripsimus compulsi, & violenter, & multa mala perpessi, nolentes, sed & per potentiam oppress, subnotavimus. Usque enim ad vesperam tenuerunt nos recludentes in Ecclesia, & agrotantes nos neque quiescere permiserunt, neque concedere, ut aliquantulum refocillaremur; sed milites nobis cum gladiis, & fustibus imposuerunt, & sic nos fecerunt subnotare. Ubi gladius, & fustes, qualis Synodus est? Ma Flaviano più intrepido che mai, in tanta concussione di Fede violata, in faccia al medesimo Dioscoro porse in iscritto ai Legati del Papa la sua appellazione, & [e] Sedem Apostolicam appellavit Libello. Come che quest'atto si rese il più sensibile, ed il più temuto a Dioscoro; così allora tanto più bestialmente egli inserocì, e senza rignardo dell'effer suo, della persona che sosteneva, di quella che oltraggiava, e di quanto prescrive à noi la natura, Dio, e la Legge, gli si scagliò impetuosamente sopra, e presolo à pugni, à calci, e ad ogni più vile, e fiero trattamento, ridusselo in terra per quivi ò finirlo, ò vincerlo. Accorsero : Soldati al rumore, e con essi, come Condottiere di Assassini, lo scelerato Barsuma, [f] ipse instabat, & dicebat, Occide; e così ben & Liver. Diac. lec. riusci loro questa gloriosa battaglia, che [g] casus est Flavianus, & multis injuriis affectus, dolore plagarum migravit ad Dominum. Incrudeliti

in questo primo sangue i sostenitori dell'Heresia, non è credibile, quanto

di cose qualche sorte di vigore. Il Cardinal Hilaro, un de' Legati Pontificii, sollecito non tanto della sua vita, quanto di prevenir'il Papa co'l racconto di così sacrilego tradimento, sotto habito finto sottrattosi felicemente da Efelo, e sapendo, esser esso ricercato dalle genti d'arme di Dioscoro, per luoghi ignoti, e strade alpestri nascondendosi più tosto, che suggendo,

nonsenza immensi parimenti, e pericoli portossi finalmente à salvamento à

LEONE

Roma per miracolo di S. Gio. Evangeiista Protettore di Eseso, al quale MAGNO. eglifi votò, & innalzò poscia nel primo anno del suo suturo Pontificato una ben' ornata Cappella nella destra parte del Battisterio di Costantino in S. Gio. Laterano, sopra il cui frontispicio se scolpir queste parole, Liberatori suo Beato Joanni Evangelista Hilarus Episcopus Famulus Christi; & un' altra simile quivi appresso in memoria della Croce di Nostro Signore, dinotante il lagrimevole successo della morte di Flaviano, dotando ambedue di una gran quantità di Argenti, e di preziosissimi abbigliamenti, che à lungo altrove [a] si descrivono. La prima ancor vedesi nel medesimo a Anastasius Biluogo abbellita da Clemente VIII., mà la seconda in tempo di Sisto V. ò blioth. in Hilaro. rovinò per antichità, ò cadde per inavvertenza. Gli altri due Legati, se ben più tardi, giunsero anch' essisalvi in Roma, testimonii miracolosamente vivi dell' Assassinio Esessino, e perciò meritamente con somma laude di costanza esaltati à lungo [b] da Theodoreto. Theodoreto medesimamente b Theodorpist 116. benche lontano, ad efempio di S. Flaviano, appellò dalla fentenza efecranda di Dioscoro al Pontefice Romano, inviandogli trè Legati con una degnisfima [c] lettera, che è un'Encomio della vita, e zelo di S. Leone, e c Idem epificii. un' egregio monumento dell' Antichità in comprovazione della suprema appellizione de' Autorita Pontificia, e della grandezza della Fede, e Sede Romana. Euse- Vescovi Cattolici bio di Dorileo, sempre à se costante, il medesimo ricorso frapose à S. Leone, dal quale egli si portò in persona, e da cui tutti riconobbero poscia la reintegrazione ne'loro Vescovadi, operando in questo gran caso S. Leone con quella Monarchica potestà sol propria de' Pontesici Romani, a' quali unicamente lice riporre nella sua Sede un Vescovo deposto da un Sinodo, benche generalissimo, senza previo consenso di altra maggiore adunanza, o di Dioscoro, che scommunica San Concilio. Dioscoro come trionfante tornossene quindi in Alessandria, e pa-Leone. rendogli forse poco, haver così malamente trattata la Religione Cattolica, se non ne oltraggiava medesimamente con peggior vilipendio il Capo, adunò un Sinodo di dieci Vescovi in Egitto suoi partegiani, & in esso con horrenda rimembranza per tutti i Secoli suturi scommunicò S. Leone, [d] cioè il d In alt. citatis Vicario di quello, la cui diviniffima Effenza haveva di fresco in Efeso condannata; giungendo con tal fatto al fommo di quell' audacia, che non solo calpelta il Maggiore, mà professa, e sa pompa dicalpestarlo. Theodosio ezian- serma il Pseudodio in Costantinopoli ò ingannato, ò voglioso di parere ingannato da'suoi sinodo Esessino. Ministri, aggiungendo colpe a colpe, & aipassati attentati nuove, & esecrande risoluzioni, publico se l'empio editto di confermazione del Pseu- e 1bidem act. 3. dofinodo Efesino, approvandone gli Atti, acconsentendo alla condanna di S. Flaviano, e di altri Vescovi, come di Heretici Nestoriani, e prohibendo egualmente gli scritti di Porfirio, e di Nestorio, come quegli di Theodoreto, che tutti volle veder consegnati in publico alle fiamme. E tal sù il principio, il progresso, el'impegno dell'Heresia Eutychiana, promossa da un Monaco, sostenuta da un Patriarca, e protetta da un' Imperadore.

Contro questa mostruosa Catastrose di non giammai più pratticate Comesi diportasviolenze tutto pien di Apostolica sollecitudine accorrendo Leone, e scoten- questo gran caso. do le gran Chiavi di quella Chiesa, contro la quale [f] Porta inferi, cioè Matth. 16. [g] Hæreses, & Hæresiarchæ, nonprævalebunt, mostroili talmente pron-chor. to alla difesa della Fede manomessa, e così speranzato in Dio di riportarne pienamente ancora la Vittoria, che dilurparve, che prosetando dicesse Isaia, [b] Sirugiat Leo, & occurrerit ei multitudo Pastorum, à voce corum h Isaia cap. 31.

LEONE Secolo V.

MAGNO. non formidabit, & à multitudine eorum non pavebit. Conciosiacosache si viddero in breve castigati da Dio li ribelli, puniti da' Concilii li contumaci, ravveduti del loro errore i sedotti, e la Religione Cattolica non mai più luminosa, e bella in Oriente, che doppo l'accennata tempesta, mercè l'infaticabile zelo di S. Leone, che sù l'anima del gran negozio, e la cote, fopra cui raffinossi il valore di tutti gli Ecclesiastici del Christianesimo. Come tali cose seguissero, noi ne soggiungeremo presentemente succinta, e chiara la notizia.

> Contemperò adunque S. Leone in questo gran caso le sue risoluzioni con un misto tale di Giudice, e di Padre, di contradittore, e di mediatore, che hor' atterrendo con le pene, hor persuadendo co' consigli, hor provedendo co' mezzi, hor cedendo eziandio per il ben della pace alle pretenzioni de' Figlinoli mal contenti, diè saggio persettissimo del Pontificato Romano sempre combattuto, e non mai abbattuto, sempre in cimento, e non mai in perdita, con [a] guerre di suori, timori di dentro, e di cui solo

> sopra tutti i Vescovadi del Christianesimo dir si può, [b] Manus ejus contra omnes, & manus omnium contra eum, & è Regione universorum fratrum suorum figet tabernacula. Al primo funestissimo avviso delle accenna-

a 2, ad Corinth.s. b Gen. 16.

hicino.

tur ex epift. Valen-Chalced.

Riprova, annul te risoluzioni riparò come buon Piloto al naustragio della Chiesa, con metli, le consdante tere in sicuro il tesoro della Fede; e ritorcendo poi il fulmine contro chi l'seudosinodo tere in sicuro il tesoro della Fede; e ritorcendo poi il fulmine contro chi malamente l'haveva vibrato, in un Concilio di Vescovi, che si ritrovavano in Roma, letti, & esaminati gli atti atroci di quell'esecrabil congresso, condannò, annullò, & affatto riprovò, quanto da Dioscoro era stato stabilito, ordinando, chefosse cancellato, raso, & abolito da' Sacri Libri, e e S. Leo epist. 40 \ memorie della Chiefa il di lui nome, e di altri Antesignani dell' Heresia, [c] Nam iniquum nimis est, atque incongruum, eos, qui innocentes, & Catholicos sua persecutione vexarunt, Sanctorum nominibus sine discretione misceri. E quindi avvenne, che quel Concilio, che si sarebbe riputato Ecumenico per l'intervento de' Legati Pontificii, e col consenso, & autorità della Sede Apostolica, con l'autorità della medesima fosse dichiarato invalido, e falso; perche quel tanto sol vale nel Christianesimo, che da' Papiò si accetta, ò il rigetta. Avvenne intanto, che soggiornando allora l'Imperador Valentiniano in Roma insieme con la sua Gran Madre Galla Placidia, el'Imperial Conforte Eudoxia, in occasione della Dedicazione della Chiesa Vaticana del Principe degli Apostoli, nell'entrar, che gli Augusti fecero in quel Tempio, se gli presentasse avanti S. Leone maestoso della propria presenza, e dell'altrui seguito, mà tutto dolente per gli avvenimend Totum bochabe ti accennati, quali egli volendo loro rappresentare, tale [d] fù l'impeto del dolore nel Santo Vecchio, che poche parole potè proferire, suppresse le riniani, & Galla dolore nei Santo vecchio, che poche parole poce protette, inpprene le Placidia ad Theod. rimanenti dalle lagrime: onde i pii Augusti proruppero parimente anch'essi qua extant tom. 1. in pianto, & allargandosi in esibizione di fede, & in promesse di soccorrerla, bisognando, col proprio sangue, trasmessero degne querele à Theodosio R'corre alla pi tezione dell' ion perador di Occi- tù de' suoi malvaggi Ministri, che infamavano con le loro arti la sua memodente . Scrive à quello di ria, e rendevano sempre più deplorabile in quelle parti lo stato della Chiesa. Quindi combattendo S. Leone da lungi con la spada della penna, Oriente. che sapeva così ben maneggiare, scrisse ei medesimo ammonizioni tanto ripiene di Spirito di Dio à Theodosio, à Pulcheria, agli Archimandriti di Oriente, generalmente risvegliando tutti alla difesa del muro [e] della Ca-& Exechatzo fa di

LEONE

Morte di Theo.

e Niceth.1.14.0.58.

fa di Dio, che parvero lampi le lettere, e fulmini le parole. [a] Memor MAGNO, enim sum, dice in una di esse, me sub illius nomine Ecclesice prasidere, cujus as. Leo epistas a de archimandituas. à Domino Jesu Christo est glorificata confessio, & cujus fides omnes quidem Hæreses destruit, sed maxime impietatem præsentis erroris expugnat, & intelligo, mihi aliud non licere, quam ut omnes conatus meos et cause, in qua Etadalti. universalis Ecclesia salus infestatur, impendam. All'animo dell' Augusta Pulcheria, che già correva, e che, come si disse, in istato privato lontana da' tumulti della Corte conduceva santamente sua vita dolorosa, e scontenta per l'avverso corso degli affari della Religione, porse stimoli nuovi, maggiormente accendendola à forgere, qual'altra Giuditta, contro quest' empio Holoserne, conchiudendo la lettera con la nobile, e verasentenza, [b] Res humanæ aliter tutæ ese non possunt, nisi quæ ad divinam Confessio-bilim + 2.31. ad nem pertinent, & Regia, & Sacerdotalis defendat auctoritas. Mà à Theo-Pulcher. dosio, dalla cui facile condiscendenza tutto il male era provenuto, molte più surono le lettere, e tutte egualmente degne di un tanto Pontesice, e per il zelo della Religione, e per la prudenza de' configli, e per il rispetto della Maesta, e per tutto ciò che richiedevasi, comescritte da un tal Papa à un tal Monarca. In esse egli rigettava con sodissimi argomenti l'empietà dell' Heresia di Eutyche, dimostrava la malvaggità de' Ministri, la necessità di un Concilio generale da convocarsi in Italia, e con paterne esortazioni persuadeva Cesare all'emenda del mal fatto, & ad accingersi una volta alla vera protezione del Cattolichilmo, mostrandosi esso medesimo tutto affatto pronto à sostenere ogni più duro incontro per causa così decorosa, enecessaria; scongiurandolo in fine con queste parole, [c] Favete Catholi- c Idem cpif, 25, ad cis vestro more, parentumque vestrorum: date desendenda sidei libertatem, Theod. quam salva Clementia vestra reverentia, nulla vis, nullus poterit mundanus terror auferre; terminando le preghiere con quel memorabile detto, Defendite contra Hareticos inconcusum Ecclesia statum, ut & vestrum Christi dextera desendat Imperium. E perche Theodosio mostrò desiderio, che Sua Santità confermatie nel Vescovado di Costantinopoli Anatolio, che sendesse à conDioscoro haveva surrogato à Flaviano; il Papa non volle nè tutto concene di Anatolio, dergli, nè tutto negargli, e per compiacere à un Monarca, dal quale attender si poteva gran vantaggio alle cose de' Cattolici, rimesse alquanto il rigore, e condonando al ben publico ogni altra riflessione, che far si potesse Iopra la persona di un Vescovo intruso in quel posto da un Caporione di Heretici, qual'era Dioscoro, dichiarossi, d che haverebbe ricevuto Ana- d S. Leo epist. 33. tolio nella sua Communione, ene haverebbe approvata l'Elezione, ogni qualunque volta havess' egli publicamente, eschiettamente professata la sentenza de' Cattolici sopra il Misterio della SS. Incarnazione, nella conformità esposta nella lettera scritta à Flaviano. A tal' effetto destinò à Costantinopoli quattro Legati, cioè due Vescovi, Abondio di Como, & Asterio di....e due Preti, Basilio, e Senatore, affinche colà si portassero per ricever l'accennata Confessione, e per esplorar quella di molti Vescovi, che penitenti del trascorso fallo attendevano impazientemente l'occasione di professarne publical' emenda. Mà non giunsero in tempo i Legati di poter più trattar con Theodosio, [e] havendolo Diotolto dal Mondo con una caduta da Cavailo, per la cui percossa apertosegli il cranio, indi à poche hore infelicemente mori nel quarantesimo nono anno di età, e quarantesimo terzo d'Imperio. Principe laudato, e biasimato da tutti, secondo che meritaron lande,

LEONE Secolo V. 526

2 Idemibid. c 49.

Marce'l.

c Niceph, loc, cit.

MAGNO · laude, ò biasimo in disserentitempi i suoi buoni, ò rei ministri. Nicesoro dilui [a] racconta gran cose in testimonianza di pentimento de' passati trascorsi. Dice, ch'egliriconosciutosi ingannato dai raggiri de'suoi Conti. degradasse Crysafio primo motore delle accennate tempeste, e confiscatogli tutto l'havere, lo relegatfe in un'Isola, nel cui viaggio per naufragio insorin to rimanesse preda delle acque; ò come altri [b] vogliono, che lo consegnasse Chron. Cedrenus, à Pulcheria, e Pulcheria à un tal Giordano, à cui Grysafio haveva ingiustamente fatto uccidere il Padre, onde da Giordano ricevetse la pariglia di una dolorossima morte. [c] Soggiunge Nicesoro, che Theodosio corrucciatosi con Eudocia sua Consorte per la mala condotta de i di lei fraudolenti consigli, lalicenziatle dalla Corte, confinandola in quell' istessa Villa, ove d'apprima si era ritirata Pulcheria, e richiamasse Pulcheria presso di sè nell'Imperial Palazzo; & in fine, [d] che innalzasse un sontuoso Tempio alla Madre di Dio, e si portasse tutto divozione in Eseso, per implorar perdono delle sue colpe, invocando cola la potente intercessione di S. Gio. Evangelista: qualicose rendon pur troppo palese la giusta vendetta, che prende Dio

d Idemibid.

contro chi peccar presume contro la Fede nella sua Chiesa.

Ed c'ezione all' Imperio di Marciano.

58.

Che prende per Contorte S. Pul cheria.

Ot iene qualica de' due Spoti.

f Evagr. 1.2. c. 1.

g Bayvinustom, 4 Theol. in Concil. Constan. 2. Bando di Marciano controgii Heretici.

Morto Theodosio nella buona disposizione accennata de' Vescovi Orientali, che defideravano far ritorno alla Communione de'Fedeli, altro non mancava, che veder' innalzato al Soglio un Soggetto, che con l'uniformità de' voleri, e con l'ampiezza della potenza, pienamente affecondaffe al zelo di S. Leone. E corrispose soprabbondantemente Dio al bisogno della fua Chiefa con l'elezione del piissimo Marciano, acclamato dall'Esercito nella maniera, e forma, che siegue. Mancando Theodosio senza successione virile, nelle ultime hore di sua vita chiamò la Sorella Pulcheria, e e Litem loc, cir, cap. diffele, havergli Dio [e] rivelato, doppo la sua morte dover Marciano sortir'il comando dell'Imperio; ond'effo raccomandarlo à lei, come proposto al Mondo tutto, non tanto da se, quanto da Dio; e così detto spirò. Eseguì Pulcheria il comando del Fratello, e di Dio, e notificata la rivelazione al Senato, su dall'Esercito, e da'Grandi acclamato concordemente il di lui merito, con la considerazione eziandio, che non essendo giammai passate le rendini dell' Imperio Romano in mano di Donna, hebbe in animo Pulcheria di trasferir' in Marciano le proprie ragioni hereditarie con titolo di dote, e Vergine, com'era, consacrata à Dio con ispecialissimo voto, associarfelo in titolo di Consorte, e in guardia della Verginità, sposandolo, come segui, con mutua promissione di mantener' intatte, & illibate le lor nozze. Era Pulcheria avanzata negli anni cinquant' uno di età, e Marciano, anch'egli, maturo non men di configlio, che di anni, continentissimo di costumi, religiosissimo di Fede, e valorosissimo in armi, e degno in fine per tutti i Capi di esser Compagno, e Consorte di Santa Pulcheria, e Capo del Mondo. Fuegli Thrace [f] dinazione, e famoso nelle Hutorie per i gran prodigii, con cui prenunciosì'il Cielo l'assunzione all'Imperio, quali vensono a lungo riferiti dal sopracitato Evagrio; mà molto più celebre negli Annali della Chiesa, per haver'authenticato la fama de' prodigii con la forza delle opere, e con una condotta di governo cosizelante, Cattolico, e Santo, che fra tutti li Cesari di Costantinopoli benemeriti della Christianita, doppo Costantino, ei ò uguagliò Theodosio il Grande, ò lo vinse. Onde meritamente rigettafi quell'[g] Autore, ch'hebbe ardimento di asserire, Marcianum vep essise Eurychianos metu, non voluntate. Il primo passo,

tis Hæresim, & dogmata abominanda secuti fuerint, omnibus panis, qua superioribus legibus adversus Hareticos constituta sunt, jubemus teneri, Extra ipsum solum Romani Imperii repellit, sicut de Manichais pracedentium Legum statuta sanxerunt. Indivariando più tosto carta, che dettatura,

LEONE che diè nel falir' al Soglio, fù un tremendo Bando contro gli Heretici, che MAGNO.

promulgo il giorno seguente alla sua Coronazione, in questo tenore, [a] a L. ult. Cod. de Eos, qui relicto vera Orthodoxa Religionis cultu, Apollinaris, vel Eutyche- Apolt.

questa memorabile lettera scrisse à S. Leone, [b] Ad hoc maximum Impe- b Extat in tom. 1. rium venimus Dei providentia, & electione Senatus excellentissimi, cuncte- Concilante Concil. que militia; unde pro Reverenda, & Catholica Religione Christiana Fidei, cujus auxiliis virtutem nostra potentia confidimus gubernari, tuam Sanctita- S. Leone. tem Principatum in Episcopatu divina Fidei possidentem sacris litteris in

A questo nuovo Monarca dunque giunsero i Legati destinati dal Papa à Theodosio, & à lui presentarono le Lettere, & à lui esposero le commissioni. Accolfeli Marciano con ogni più rispettosa dimostrazione di avvenenza, ene' medesimi sentimenti perseverando di humil sommissione al Vaticano, così riverentemente replicò con mova lettera à S. Leone. [c]

rata consistens.

principio justum credimus alloquendam; invitantes, atque rogantes, ut pro firmitate, statuque nostri Imperii aternam Divinitatem tua Sanctitas deprecetur, ut & tale propositum, atque desiderium habeamus, quatenus omni impio errore sublato, per celebrandam synodum, te Auctore, maxima pax circa omnes Episcopos fidei Catholica fiat, ab omni scelere pura, & inteme-

c Ibidem .

Leoni Reverendissimo Episcopo Ecclesia gloriosissima Urbis Roma Marcianus.

Estudio, & ordinatione nostra Sanctitas tua non dubitet, quoniam veram Christianorum Religionem, & Apostolicam firmam sidem volumus permanere, & ab omni populo pia mente servari. Denique solicitudinem nostra potentia inrecta Religione, & propitiatione Salvatoris nostri consistere non ambigimus. Quapropter Reverendissimos Viros, quos ad nostram pietatem Sanctitas tua direxit, libenter, sicut decebat, & animo grato suscepimus. Superest, ut si placuerit tua Beatstudini in has partes advenire, & Synodum celebrare, hoc facere Religionis affectu dignetur: nostrisutique desideriis Vestra Sanctitas satisfaciet, & Sacra Religioni, qua sunt utilia, decernet. Si perè hoc onerosum est, ut tu ad has partes advenias, hoc ipsum propriis litteristua Sanctitas manifestet, quarenus & in omnem Orientem, & in ipsam Thraciam, & Illyricum nostra littera dirigantur, ut ad quendam destinatum locum, ubi nobis placuerit, omnes Santissimi Episcopi debeant convenire, & que Christiana Religioni, & Catholica fidei profint, sicut Sanctitas tua secundum Ecclesiasticas regulas definierit, sua dispositione declarent. Così Marciano. I Legati, in conformità delle commissioni Pontificie, ricevuta da Anatolio in un Sinodo, ch'essi convocarono, la confessione di Fede, imposero à tutt: li Vescovi di Oriente, che sottoscrivessero, come segui, la Lettera di S. Leone, e con decreto provisionale concederono il ritorno alle loro Chiese ai Vescovi esiliati da Dioscoro, rimettendo più ma- Infaticabilità di tura discussione di un tanto affare al suturo Concilio. Nè S. Leone da Roma mostravasi men vigilante à riparar la rovina di quella Christianità, approvando

LEONE 528 Secolo V. MAGNO.

a S. Leo e; ift. 40.

b Bidem.
c Liemeni, 36. d 1 in c'i, 32.

un Concilio generale in Nicea.

c Idem et ift 42.

e 661. C. I

Idem ipijt. 45.

Commissioni.

i Idensejist. 46.

k Idem epift. 47.

Eprocedimenti degli organi.

vando con lettera [a] speciale la Confessione accennata di Anatolio, & animando con ferventissime esortazioni quel Vescovo à proseguir la condotta intrapresa contro i Nemici della Chiesa, [b] prescrivendogli molte opportune regole à quest' effetto; & ail' [c] Imperadore, & all' Augusta Consorte rese grazie immortali del zelo, [d] che mostravano in risarcimento della sede abbattuta in quelle parti, mostrandosi in tutto il corso di accidenti così varii, e ponderanti, non tanto Capo del Christianesimo nelle ordinazioni, e ne' comandi, quanto superiore à tuttinell' insati-Intimazione di cabilità di ogni qualunque ardua applicazione. Fra questi favorevoli trattati si avviò, e si concluse il gran negozio del Concilio, che tanto avidamente richiedevano il Papa unitamente, e l'Imperadore; e deputovi da una parte S. Leone [e] i Legati in nome suo, e di tutte le Chiese di Occidente, e Marciano dall'altra intimoilo nella Città di Nicea, con intenzione, che colà dove la prima volta sù condannata l'empietà Arriana, che negava al Figlinolo di Dio la Confustanzialità col Padre, fosse parimente condannata la temerarietà Eutychiana, che contradiceva à Christo la Consustanzialità con l' Huomo: mà sù quindi in breve il Concilio trasportato in Chalcedonia per le considerazioni, che soggiungeremo. ILegati Pontificii furono due Vescovi, e due Preti, Paschasino di Lilibeo in Sicilia, e Lucenzo di Afcolinella Marca, e Bonifazio, e Bafilio Cardinali della Chiefa Romana, a' quali il Papa aggiunfe ò con la medefima rappresentazione di Legato, [f] ò come loro Consigliere il sopranominato sor. Concil. Chal. Giuliano Vescovo di Coo, prattichissimo delle cose d'Oriente, che ha-Legati Pontificit, veva altre volte eziandio sostenute molte riguardevoli cariche in quelle che v' interven- Provincie per commissione medesima di S. Leone. Per loro scrisse di g S. Leo ep ft. 44. [g] nuovo à Marciano, allegando in nome de' Vescovi Occidentali l'impossibilità di lasciar le Chiese in tempo calamitoso per lescorrerie degli Hunni, che predando la Francia minacciavano l'Italia, & all' Augulta Pulcheria, così della persona [ h ] soggiunse di Eutyche, De Eutychete totius scandali, & pravitatis auctore, hoc clementia Vestra Floro lettere, e precipiat, ut ab eo loco, qui Constantinopolitana Urbis nimis vicinus est, longius transferatur, ne frequentioribus solatiis corum, quos ad impietarem suam traxit, utatur. Monasterio quoque ipsius, cui perniciose, indignèque prasedit, Catholicum Abbatem jubete praponi, qui illam Servorum Dei Congregationem & à pravo dogmate liberare, & institutis veritatis possit imbuere. Ad Anatolio ancora con replicata lettera si i inculco le già date Commissioni circa l'ammissione de' Vescovi Eutychiani penitenti, con restrizione però, che il perdono della riconciliazione suffragasse à quei solamente, che leggermente havevano delinquito; mà contro i Fazionanti primarii, ò colpevoli di seduzione, con maggior rigore si procedesse, atten-

dendo sopra le loro persone più matura discussione di giudizio dalla Santa Sede di Roma; infinuando li medesimi sentimenti a' Padri del Concilio con [k] una nobilissima, & Apostolica Lettera, che il vincolo della brevità, che professiamo ne'nostri racconti, non ci permette di descrivere. Marcia-

no tutt' intento all' avviamento del gran Concilio, confavio provedimento I La codebis qui di rigorofissimo [l] Bando represse l'audacia degli Eutychiani; e la zelanad colles confugi, tissima Pulcheria impose al Pro-Console della Bithma, che invigilasse ad

m : cepif. exer ogni principio di novita, anche con la forza dell'armi, non [m] permettendo ant. mil. chat la dimora in Nicea ad alcuna persona, che sosse sosse di intendimento

co' Capi

LEONE MAGNO.

co' Capi di Herefia. Stabilite in questa conformità le cose, erano già concorsi i Vescovi in gran numero in Nicea, & istando tutti per l'incominciamento del Congresso, i Legati del Papa comandarono, che si attendesse l' Imperadore, acciò con la sua maestosa presenza e si aprisse più decorosamente, e più selicemente si proseguisse il Concilio. Mà Cesare divertito allora dalle armi degli Hunni, che sconfitti in Francia scorrevano la Schiavonia, ela Grecia, etimoroso, che la sua lontananza dalla Metropoli in del Concilto da quella congiuntura conportarsi in Nicea ridondar potesse in pregindizio donia. della publica quiete, stabilì, come successe, di trasferir' il Concilio da Nicea in Chalcedonia, dov' esso con la vicinanza à Costautinopoli haverebbe potuto egualmente accudire agli affari della Religione,& alla difesa dell'Imperio. Colà dunque sollecitamente portaronsi i Padri per dar principio [a] a In mense office. al gran Concilio Chalcedonense, che suil quarto Generale Ecumenico nel- bris anno 451. la Chiesa di Dio, e il più numeroso eziandio di tutti i passati.

Trasportazione Vicea in Chalce-

Descrizione di

Chalcedonia, da' Turchi presentemente chiamata Scutari, giace nella Provincia della Bithinia, Città meritamente detta da Plinio, [b] Urbs Caco- b Apad Bandrand rum, quòd tam vicina Byzantio extrutta fuerit; essendo che ritrovasi situata in Lexic. Geoin faccia alla Città di Costantinopoli, della quele la divide il Perfertinopoli. in faccia alla Città di Costantinopoli, dalla quale la divide il Bossoro con quel piccolo stretto di Mare, che separa l'Asia dall' Europa. Ella si rende celebre nelle Historie per il Concilio, che quivi celebrossi, e per il famoso Tempio, che suor delle di lei muras' innalza, consacrato alla Santa Martire Eusemia; del quale Evagrio [c] descrive à lungo la suntuosità, la forma, c Evagr. 1,2.c.5. & il fito: mà molto più riguardevole allora appariva per il tesoro del Corpo di quella Santa, illustrata da Dio con continui miracoli di fragrantissimo odore, e[d] di copiose goccie di sangue, che giù da esso scaturivano, sin d Nicophila 8. c. 31. con traboccarne suori dell' urna, che lo rinserrava. In quella gran Chiesa dunque convenuero più diseicento Vescovi, la maggior parte Orientali, Numero de Vementre degli Occidentali folamente concorfero, oltre alla Legazione Pon-Concilio. tificia, due Vescovi della Chiesa Africana, e Giovanni Vescovo di Messina. Nel consesso occupavano il primo luogo alla parte finistra i Legati di Disposizione de' S. Leone, qual parte habbiamo altre volte [e] rappresentata per la più de-Lughi. gna, nelle regioni particolarmente dell' Oriente; e quindi dall'altro lato silvestro a carte destro i trè Patriarchi di Alessandria, di Antiochia, e di Gierusalemme, 227. Dioscoro, Domno, e Giovenale. Di quà, e di là correvano le file delle fedie per gli altri Padri, secondo l'ordine della loro anzianità, e nel mezzo dell' Ale, cioè nella fronte del prospetto era riposto in magnifico Trono il Libro degli Evangelii. In altra nobile, ma separata parte suori del Santuario s'innalzava il Soglio degli Augusti Consorti Marciano, e Pulcheria, i quali comparvero con tutta quella sontuosità di abbigliamenti, che richiedea la maestà delle loro Persone, e la dignità di quell' Adunanza. Sotto di essi sedevano alcuni Giudici Laici, chiamati dall' Antichità Judices cognitores, introdottivi da Cesare, non come Definitori di materie Ecclesiastiche, ma come Compositori amichevoli di differenze. Complì [f] Marciano con f Liber, in brev. c. lunga, e vaga concione, inculcando ai Padri l'esecuzione de'sentimenti 13. del Pontefice Romano, terminando il discorso con queste parole, Nos enim ad confirmandam fidem, non ad ostendendam virtutem, exemplo Imperato- Istanze de Legati ris Constantini, adesse Synodo cogitavimus. Con tal disposizione di luoghi, Dioscoro. e di animi aprissi [g] finalmente il Concilio, nel cui principio il Vescovo di g Die 8. Ostobris. Lilibeo un de' Legati Pontificii, scorgendo, che Dioscoro senzarimordi- Prima Seffione. Tomo I.

LEONE MAGNO.

a In act. Concil. Chalced. seff.1.

b Evagr. 1. 2. c.4

c S. Leo epift. 56. ¢ 69.

n. 78.

Istanze di Eusebio Dorileo.

Voci de'Vescovi penitenti.

Chalced.

f Ibidem .

Cenfessione di Fede di Eutyche.

Diofcoro Carcerato.

g Seff. z. ibid.

Sestione Seconda. h Ibidem . fide ad Gratian & in lib. cont. Apolli. nar. de Incarnat. homil. de Ascensione.

1 S. Aug. in epitt.

ad Volufianum, 6 in explic. Euang. S.

de Incarn. Verbi.

Secolo V.

mento di coscienza de' passati missatti prendeva ardimento di seder in quel Congresso, dove dovea inginocchiarsi come reo, protestò ordine [a] Apostolici Papa Urbis Roma, qua est Caput omnium Ecclesiarum, ch'egli quindi partisse come reo, e non come giudice. Incalzò l'istanza l'altro Legato il Vescovo di Ascoli, e prontamente ubidienti li Padri [b] comandarono à Dioscoro, che scendesse dal luogo del suo Soglio, e si costituisse in mezzo al pavimento, ove soleansi presentare i rei per dir le lor discolpe: ed in questa, come in ogni altra Sessione, non solamente li Legati Pontificii, che erano di Nazione Latini, ma Giuliano eziandio Vescovo di Coo, Greco di Patria, e [c] prattichissimo della Greca favella, in un Concilio quasi affatto composto di Vescovi Greci, parlarono sempre in lingua Latina, essendo d Baron. anno 451, che, come dice il Baronio, [d] Ob excellentiam Romana Ecclesia moris est Legatorum Sedis Apostolica, Latine semper loqui. Quindi comparve al suo solito tutto pien d'intrepidezza, e di sede l'antico contradittor di Entyche Eusebio di Dorileo, che adocchiando i Padri, & additando Dioscoro, Lasus sum, disse piangendo, à Dioscoro, lasa est fides, occisus est Flavianus, (lacrymis impleor) simul mecum injuste damnatus est. Jubete meas preces perlegi, e presentò al Concilio un Memoriale con Supplica, acciò si rivedessero, come segui, gli Atti dell' Assassinio Esesso. Nella qual lettura non è credibile, quanto dolorosamente sospirassero que buoni Vescovi, che costretti dalle minaccie, & intimoriti da' tormenti li havevano in Eseso sottolcritti, udendosi in dimostrazione di pentimento una confusa voce frà e Seff. 1. concil. tutti, [e] Omnes peccavimus, omnes veniam postulamus. E perche eglino allegarono per loro scusa la violenza, le minaccie, gli esilii, i soldati, le catene, e ogni altra horrida apparenza, che haveva intentato Dioscoro per concuterli, & abbatterli, baldanzosamente se ne rise Dioscoro, rimproverandoli di vilta con queste parole, [f] Christianus neminem timet, Catholicus neminem formidat. Prosegui la Sessione con la recitazione della Prosessione della Fede di Eutyche, nella quale si notato, che dicendosi incarnato il Verbo di Spirito Santo, si tralasciava l'aggiunta ex Maria Virgine, per escludere affatto in lui l'Humanità, ch'egli negava. Fù conseguentemente dichiarato Cattolico Flaviano, e giusta la sua sentenza contro Eutyche, e inginsta, & empia quella di Dioscoro contro Flaviano. S'ingiunse allora alle Milizie Imperiali la custodia di Dioscoro, che si condotto carcerato alle sue stanze; così tolto affatto il reo dal consesso, si accinsero tutti alla definizione della Fede contro l'Herefia di Eutyche, per cui erano colà principalmente convenuti. [g] Furon perciò lette in publico le due Confessioni Nicena, e Costantinopolitana, le due Epistole di S. Cirillo, l'una scritta à Nestorio, el'altra al Patriarca di Antiochia Giovanni, & infine i S. Ambr. 1.2. de tutta l'ammirabile Lettera de Incarnatione Verbi di S. Leone à Flaviano, ricevuta concordemente da' Padri con questi nobili encomii [h] Hac Patrum fides, hac Apostolorum fides, omnes ita credimus: Orthodoxi ita credimus, Anathema, qui non ita credit, Petrus per Leonem ita locutus est, Apostoli ita docuernnt, piè, & verè Leo docuit, Cyrillus ita docuit, Leo & Cyrillus (imiliter docuerunt, hac vera fides, Catholici ita sapimus, hac Patrum fides, bac in Epheso lecta non sunt, hac Dioscorus occultavit. Indi loan. & in serm. ae si esposero le Dottrine di molti Santi Padri consermative de'sensi di S. Leone, allegandofi [i] S. Ambrogio, [k] S. Gio. Chryfostomo, [l] S. Agottino, e [m] S. Cirillo, chene' citati loro Libri rendono egualmente chiara la di**ftinzione** 

Capitolo VI. Alinzione delle due Nature, e la malvagità di Eutyche, che la negava.

LEONE MAGNO.

Confermata in questa guisa la Credenza Cattolica con i dogmi incontrovertibili delle Scritture, e de' medesimi sensi di S. Leone, si venne all' altro punto della giudicatura di Dioscoro, chel' haveva sin' allora con le pa- sessione terza. role, e co' fatti sì stranamente dilacerata. Comparve dunque di bel nuovo il Vescovo di Dorileo, e con lui altri Accusatori delle sceleratezze di Dioscoro, tutte esposte in separate scritture, con questo nobil titolo dirette al Pontefice Romano, la cui Persona rappresentavano i Legati quivi presenti, [a] Sanctissimo & Beatissimo Universali Patriarcha Magna Ro- a In actis Concil. ma Leoni, & Santta & Universali Synodo Chalcedonensi. E le accuse fu- Chalced. seff. 3. rono tutte enormi, & horrende, e le habbiamo già accennate, quando parlammo della di lui assunzione al Patriarcato di Alessandria; e delle cose Dioscoro. seguite in Efeso sotto la di lui Presidenza in quel Concilio. Nell'horrore di così atroci delitti non ilmarrì il Concilio la gravità, el'ordine legale del Giudizio, e perciò volle, che trè volte si citasse il Reo à comparire nella conformità di già pratticata in Efeso contro Nestorio, & in Costantinopoli contro Eutyche. Fiì delegato ad eseguir questa parte il Vescovo di Sebaste Cecropio, che due volte ricevè per risposta da Dioscoro, non poter altrimente comparire in quel Concilio senza l'affistenza de' Giudici Secolari; iquali à bella posta erano statifatti allontanare da' Padri, dovendosi allora far' il Giudizio di un' Ecclesiastico in una causa totalmente Ecclesia- sua Ossinazione. stica: foggiunsegli allora il Sebasteno con animo intrepido quella memorabile Sentenza, [b] Quando regularia negotia examinantur secundum Ca- b Widem. nones, neque Judices alios, vel Laicos interesse oportet; e si prosegui alla terza Citazione, di cui fu il portatore Giovanni Vescovo di Germanicia, che ritrovatolo fempre più offinato nella repulsa del comparire, invan' adoprossi ad ismoverlo dall'impegno, proponendogli quel bellissimo motivo di Christiana pieta, [c] Sacerdotum delicta communis est turpitudo: si igitur c Ibidem. tua Sanctitas scit calumniam se ab aliquibus pati, non est longe Sancta Synodus: fatigare, ut convincas mendacium. Ma à chi è risoluto non giovando configli, procederono i Vescovialla condanna formale, & i Legati Pontificii con lunga [d] sentenza lo scommunicarono, deponendolo con d tbidem, meritata pena dal Patriarcato, degradandolo dal Sacerdozio col commun consenso, esottoscrizione di tutti liseicento Padri, trasmettendogliene in forma di Lettera con tal tenore la notificazione, Cognosce te ipsum, propte- Econdanna. rea quòd divinos Canones despexisti, & inobediens extitisti huic sancto, & universali Concilio, superque hec preter alia tua commisa, in quibus inventus es reus, etiam tertio vocatus ab hac sancta & magna Synodo secundum dipinas regulas, ut accusationibus responderes, minime occurristi, Octobris mensis prasentis tertiodecimo die, à sancto & universali Concilio esse ab Episcopatu depositum, & ab omni Ecclesiastica functione submotum. Così li Padri, che della risoluzione diedero subito parte à Marciano, à Pulcheria, & al Clero di Aletfandria. Mà mentre con la condanna del Reo, e con le Anatolio occulto decisioniseguite, stimavansi poste in sicuro le cose della Fede, surse Ana-fautore di D.o-

tolio, antico Cliente, e creatura di Dioscoro, che necessitò i Padri di corroborarle maggiormente con più strepitose risoluzioni. Non poteva Anatolio pazientemente soffrir così vituperosamente diffamato il suo Benefattore, e per ognistrada volevarinvenir' il modo di sostenerlo. Esibì dunque

Che vien citato

[e] al Concilio una professione di Fede, che già ab antiquo era usata dalla e 16id. sessione.

LEONE E lua propola.

Secolo V.

mosta da Anaco-Ho.

a Ibidem .

Confessione di fede del Concilio Chalcedonense .

b 18id. (eff. 6. 922 etiam habitur exanno 451. n. 106.

Istanza de'Vescovi Egiziant.

Ricevuta dal Concello.

Scioglimento del Concilio doppo la festa Sessione.

e Ibidem .

Chiefa di Costantinopoli, mà in cui niuna menzione facevasi delle due Nature in Christo, con intenzione, che venendo approvata da un Concilio così numeroso, esanto, qual'era il Chalcedonense, sarebbe ella atta à falvar' in qualche modo l'afferzione di Dioscoro, che le negava. Si avvidero i Padri, che tal'istanza tutta si diriggeva à somministrar'ajuto Rigettato da la al condannato Dioscoro; onde, benche la professione accennata Cattolica fosse, risolutamente sù rigettata. Alla inopinata ripulsa perdè Anatolio la ferenità della mente nella perturbazione dello sdegno, e dimenticatosi dell' arte prefissa di operar per via di frodi occulte, svelatamente si espresse. che Dioscoro era stato condannato non come Heretico, ma come Scismatico, non venendo in alcun'conto incolpatodi Heresia, masol di haver'in Ediquove pro- Alessandria scommunicato il Pontefice Romano. I Legati Apostolici in udir, che Dioscoro non haveva ancor quell' abborrimento, che si meritava, e che dalla buona, ò rea fama di lui poteva ricever pregiudizio notabilissimo il punto massimo intorno alla dottrina dell' Incarnazione, senza dar' orecchia ad altro progetto, follecitamente protestarono, che se tutti quivi non affentivano con nuova dichiarazione alla Lettera di S. Leone, senza deviarne un punto, incontanente si sarebbon quindi partiti, e separatamente in Occidente haverebbono celebrato un' altro Sinodo Generale. Subentrarono prontamente à sostener'i sensi de' Legati i Giudici Cognitori, asserendo, che Dioscoro era apertamente Heretico Eutychiano, e direttamente impugnatore della Fede, che così ben' esatta, e chiara conteneva la menzionata Lettera di S. Leone; e rivoltiai Padri con tal dilemma parlarono, [a] Dioscorus dicebat, Quod ex duabus naturis est, suscipio: San-Etissimus autem Archiepiscopus Leo duas dicit esse naturas in Christo unitas inconfuse, incontrovertibiliter, & indivisibiliter in Unigenito Filio Salvatore Nostro: quem sequimini, Santissimum Leonem, aut Dioscorum? Non così tosto hebbero in tal guisa parlato i Giudici, che tutto il Concilio ad una voce esclamo, Ut Leo, sic credimus; e senza fraposizione di tempo siì stela, recitata, & approvata un' amplissima nuova Confessione di Fede, conforme in tutto alle tre de' trè trascorsi Concilii Generali, con l'aggiunta di quanto dichiara, & impone S. Leone nella sua recitata Lettera a Flaviano, inserita [b] negli atti della Sessione accennata, ai quali per brevità rimettiamo il Lettore. Chi volle in qualche modo ostare alla condannatrema apud Bar. zione di Eutyche, e di Dioscoro, su vituperosamente scacciato dall' Assemblea, e il più temerario sù il più empio, cioè lo scelerato Barsuma. Ai Vescovi d'Egitto, che doppo di haver detestata l'Heresia di Entyche, e la pertinacia di Dioscoro, con humilissima supplica domandarono, che fosse loro conceduta dilazione disottoscriversi alla Lettera di S. Leone, sin tanto che eletto fosse il nuovo lor Patriarca, sotto il cui nome e per rispetto del Capo, eperhonorevolezza della Nazione eran soliti di sortoscriversi, benignamente condiscesero i Legati, & il Concilio; e con questo satto si pose termine ai due gran punti dell'approvazione della Fede Cattolica, e della riprovazione dell' Assassinio Efesino. Adempitosi pienamente alla intenzione del Pontefice, & al desiderio

del Christianesimo, & assicurata con irrefragabile decisione la verità della Santissima Incarnazione di Giesù Christo, doppo la sesta accennata Sessionescrissero i Padriall' Imperadore con quelte riverenti preghiere, [c] Supplicamus, dimitte nos, pie Imperator, dimitte nos; e con tal' atto termi-

LEONE

nata la gran materia della Fede, [a] dichiararono chiuso, e terminato anche MAGNO. il Concilio. Mà Cesare desideroso di por sine ancora à molte dissensioni, che epist. 37. 6 lib. 7.

vertevano frà Vescovi in Oriente, replicò ai Padri, che ancor qualche giorepist. 37. 6 lib. 7.
no quivi si trattenessero per sedare alcune altre turbolenze, che con unione Papa c. 17. ad Epis di sentimenti potevano allora molto più facilmente quietarsi, [b] Mul-scop. Istoria quos tum quidem estis itinere fatigati, dis egli, laborem perferentes; verumta-scherefert, & cimen substinete adhuc tres, aut quatuor dies, & quacumque vultis movete, in Concil, 2. Concompetens adepturi auxilium. Et in esecuzione dei comandi Imperiali in al-stantinop, v. Protre sette Sessioni surono molte cause discusse, non appartenenti alla Fede, portiones Contromà sol conciliative di unione fra Vescovi dissidenti, e riconciliative di Ve- b tbidem. scovi Penitenti, che lunga cosa sarebbe il riferire, tanto maggiormente, ni del Concilio che ne dovrà cader più proporzionato il racconto nel futuro Secolo, quan- Chalcedonense. do sotto il Pontificato di Vigilio accennaremo la famosa Questione de' trè Capitoli.

quanto l'invitto zelo, e la cattolica sommissione del piissimo Marciano, Imperador Materiano, di invitto zelo, e la cattolica sommissione del piissimo Marciano, l'imperador Materiano, di invitto zelo, e la cattolica sommissione del piissimo Marciano, l'imperador Materiano, l'invitto zelo, e la cattolica sommissione del piissimo Marciano, l'imperador Materiano, l'invitto zelo, e la cattolica sommissione del piissimo Marciano, l'imperador Materiano, l'invitto zelo, e la cattolica sommissione del piissimo Marciano, l'imperador Materiano, l'invitto zelo, e la cattolica sommissione del piissimo Marciano, l'invitto zelo, e la cattolica sommissione del piissimo Marciano, l'invitto zelo, e la cattolica sommissione del piissimo Marciano, l'invitto zelo, e la cattolica sommissione del piissimo Marciano, l'invitto zelo, e la cattolica sommissione del piissimo Marciano, l'invitto zelo, e la cattolica sommissione del piissimo Marciano, l'invitto zelo, e la cattolica sommissione del piissimo Marciano, l'invitto zelo, e la cattolica sommissione del piissimo marciano del piissimo del con ragione [c] chiamato da que' Padri col nome di nuovo Costantino, c l'idem sesse. e la dilui Augusta Consorte con quello di nuova Helena. [d] Alcuni Ar- d Sif. 5. chimandriti Eutychiani gli domandarono libertà, e luogo dipoter disputar co' Cattolici sopra il punto controverso delle Nature di Giesti Christo, & ei, Se io havessi, rispose, voluto credere à Voi, d'a Mè, certamente non baverei recato così grave incommodo di viaggi à tanti Santi Prelati per unirli quì in Chalcedonia in questo Concilio; però à loro Io ricorro, e à loro voi andate, acciò da così dotti Macstri impariamo ciò, che per altro noi non sappiamo; estese indi a pochigiornila memorabile Legge di non trar più à lungo dispute sopra il Misterio della Santissima Incarnazione, col motivo, che [[e] Verè impius, atque sacrilegus est, qui post tot Sacerdotum e L.4.C.de summe sententias opinioni sua aliquid trastandum relinquit. Extrema quippe de-Trinit. mentia est, in medio, & perspicuo die commentitium lumen inquirere. Qui enim post veritatem repertam aliquid ulteriùs discutit, mendacium quarit. [f] Agitaronsi nel Concilio alcune differenze srà il Vescovo di Tiro, e s sessiti quello di Berito; quel di Tiro appoggiava le ragioni della sua Chiesa sopra alcuni Statuti Laicali, publicati da Cesare à suo favore: riprovolli il Concilio col Decreto perentorio, che Contra Canones nihil Pragmaticum valebit: Regula Patrum teneant. Seppelo Marciano, & incontanente rivocò ei medesimo ogni sua sentenza, annullando ogni legge, che recar potesse minimo pregiudizio alla disposizione de' Canoni; e perche i Greci nella decimasesta [g] Sessione motivarono l'antica pretenzione, s Apud Bar. anno già dibattuta da i Padri del primo Concilio Ecumenico di Costantinopoli, 451. n. 144. cioè che il Vescovo di Costantinopoli in qualità di Patriarca godesse il Primato sopra tutti li Patriarcati doppo quello di Roma, surse Paschalino Legato Apostolico, e riprovando in nome di S. Leone questa loro pretesa superiorità, Si usi sunt, disse loro, quid requirunt? si non usi, quare requirunt? e quindi Marziano con raro esempio a' suturi Regnanti in un [b] h L. 12. C. de Sa. particolar diploma annullò, quanto haveva annullato, e dissapprovato cros. Eccles. S. Leone, & il Legato, amando meglio, crescer' ei in ossequio verso la Se-

Mà nulla quasi maggiormente risplendette in questo Sacro Concilio, Pietà, ezelo dell'

Regia Metropoli. Quindi con Imperial comando [i] ordinò, che i Vesco- i L.8. C. de Har. &

vi Eutychiani non potessero ordinar Preti, ò Chierici, e non edificar Mo- alibi. Tomo I. nasterii,

de Apostolica, che qualunque nuova grandezza di Vescovado nella sua

LEONE Secolo V.

Dioscoro, e di F.u-

b S. Leoepist. 70.

ftantinopoli.

c Apud Concil. Chalced, act, 3.

MAGNO. nasterii, incorporando al Fisco quelli, che già eglino havessero costrutti, dichiarò cotal' Heretici incapaci di Heredità, di Legati, di cariche militari, & indegni di dimorar nelle Città più principali, discacciandoli da esse, emassimamente da Costantinopoli: volle, che iloro Libri irremissibilmente si dassero alle fiamme, e si havesse per Reo di pena capitale chi si Essio, e morte di dimostrasse pertinace nella difesa di tal' Heresia, condannando, e relegando in Gangra ne' confini della Paflagonia l'empio Dioscoro, che così dolorosaa Liber. in brev. c. mente per il Christianesimo l'havevasparsa, e protetta, nel qual'esilio [a] con miserabile fine egli terminò lasua inselicissima vita; e tramandò in altra così deferta solitudine l'Autore, e Capo di tanti mali Eutyche, [b] che Trasportaziore nè pur giunse à noi la notizia del nome del luogo, e la fama della sorte del Co po di San della morte dell' Heresiarca. Per render poi con pieno giubilo allegro tutto il Mondo Christiano, sè trasportar con honorevolissima pompa il Corpo di S. Flaviano in Costantinopoli, annullando l'Editto di Theodosio con la seguente Pragmatica Sanzione, degna da registrarsi à lettere d'oro sopra ogni carta dell'Ecclesiastica Historia, [c] Gloria nunquam gloriosa morte perimitur: nec pereunt cum morientibus virtutes: imò obitu etiam existimatio augetur boncrum, quia omnis adversus mortuos evanescit invidia. Inde tanto studio, ac præconio majorum facta laudamus: inde optimorum maxima cum veneratione memoria celebratur: inde magnorum animi virorum exitus appetivere verè gloriosos; quia compertum erat, eos solummodò perpetuò mori, quorum de vita, ac morte taceretur. Id ita ese etiam prasenti in tempore divinum ostendit, humanumque judicium. Cum enim falsa invidia, & improbe concinnata calumnia religiosa ac venerabilis memoria Flavianus hujus alma Urbis Episcopus Episcopatu faiset expulsus ( quamvis hoc fuerit plenius retinere Sacerdotium, fidem quam acceperat conservare; is enim solus est, qui ese meretur Episcopus) tamen ita ejus reliquias & expetiit hac sacratissima Civitas, & recepit, ut beatior omni vivente videretur, ut exitus ille, qui putabatur acerbus, optandus credatur fuisse, quo illam immortalem mercatus est laudem: secutumque est illud, quod meritis ejus Divinitas prastitit, ut venerabilis synodus innumerabilium pene Sacerdotum Chalcedone conveniret, que dudum fidem diligenter inquirit, auctoritate Beatissimi Leonis Episcopi aterna Urbis Roma, & religionis fundamenta constituit sancta Civitati, & Flaviano palmam mortis tribuit gloriosa. Così egli. E col suo Imperadore la Chiefa tutta d'Oriente ancor giubila della memoria di qued Alli 16, di Lu- stogran Concilio, consacrata nel [d] Menologio con le seguenti parole, Celebritas sexcentorum triginta Patrum quarta Synodi Oecumenica in Urbe Chalcedone, tempore Marciani Imperatoris.

glio .

Concilio .

& 3. Leo epift.61,

f Idem epif. 94.

Erano intanto pervenuti di ritorno à Roma li Legati Apostolici con Giubilo di s.Leo- la lettera de' Padri del Concilio, in cui supplicavasi S. Leone della conferne per la termin. in la contra de gli atti, ed esponevansi eccesse laudi al di lui zelo per haver'egli mella inficuro la causa della Fede, e poste in pace le cose agitate del Christianesimo. Non è credibile, quanto altamente gioisse il Pontesice, e con quanta espressione di vivo gaudio tramandasse per tutte le Chiese del Mondo le scintille della sua contentezza in [e] varie settere, che diresfe ai Vescovi della Christianità, congratulandosi con tutti li Fedeli, che finalmente [f] de Sacramento Dominica Incarnationis, in quo multorum intelligentia caligabat, ita tenebræ erroris ablatæ sint, ut in uno Domino nostro vero Dei, & Hominis Filio, nec de Humanitatis ambigatur natura, nec de Dei-

MAGNO. a ldem epift.63.

LEONE

le materie.

e Zonar. in annal. Metaph. die 11. In-

de Deitatis esentia; & altrove [a] parlando di questo Sacro Concilio, Secunda est hac post adventum Domini Orbi festivitas, redditum saculo est, Pradone prostrato, Incarnationis divina Mysterium. A Marciano, & à Pulcheria [b] egli rese grazie immortali di quanto essi havevano operato in pro- 3 Idem epist. 54. tezione della Fede, e con ugual senso di Apostolica costanza si oppose ad Anatolio, che ancor' oftinava in sostener l'usurpato Primato, ammonendolo prima con Christiana mansuetudine, & [c] indi atterrendolo con c Idem epist. 70. minaccie di pronte Censure, e, come dice nella citata lettera, adversus su- con distinzione perbientem liberiori constantia. [d] Confermò poscia con applanso, e so- de Idem epist. 94. 44 lennità le Decisioni del Concilio appartenenti alle materie di Fede, che, co- Episcopos Gallia, me si disse, si stabilirono nelle prime sei Sessioni, e con l'Oracolo della sua qua fint circularis me si disse, si stabilirono nelle prime sei Sessioni, e con l'Oracolo della sua qua fint circularis me si disse su apud Apostolica confermazione rese maggiormente e glorioso quel Congresso, Bar.anno 452. n.8. e vituperosa l'Heresia.

Ma più di tutti, parve, che gioisse il Cielo dell'esito felice di quel Sacrosanto Concilio. Raccontano [e] gli Historici dique' tempi, che tuturanti di Eutyche sopra la validità, annal. par 3. apud
multuandosi in Costantinopoli dai Partitanti di Eutyche sopra la validità, annal. par 3. apud
metanti di Autorita di e valore del Sinodo, Anatolio ispirato da Dio prendesse risoluzione di ci- li. tar gli Ostinati al Tribunal de' Miracoli, dal quale sosse pienamente ripressa colo in conferla loro audacia. Fece dunque egliscrivere in una carta la sentenza di Euty-mazione del Conche dagli Entychiani, & in un'altra quella de' Cattolici da' Cattolici, e pose ambedue le schedule sopra il petto di S. Eusemia, rinserrando la cassa, che custo divala, con guardie deputate da tutte e due le parti à questo effetto. Doppo trè giorni di continue orazioni tanto de' Cattolici, quanto degli Heretiri, aprissi il Deposito, & alla funzione concorsero con le Maestà delli Regnanti tutti li convicini Popoli dell' Asia, e dell' Europa; ed, oh fatto veramente miracoloso! la carta della Confessione di Eutyche ritrovossi sotto i piedi della Santa, e quella de' Cattolici nella destra mano, quale si veduta eziandio stendersi, come in atto di porgerla ad Anatolio, & all'Imperadore: Itaque, conchinde Zonara, recta sententia asertores plandere, Adversarii verò dinissis vultibus, & præpudore caligantibus abire, quidam etiam peram sententiam amplecti.

Nè minori furono gli Huomini miracolofi, che i miracoli, attestanti la ve- Huomini Santi, e nerazione al Concilio, e l'obligazione alla di lui credenza. Fra' quali sorti- del Concilio. rono il primo luogo Euthymio denominato Divino dal [f] Monaco com- f cyvillus in vipositor della di lui vita, Figlio, e Padre de i Grandi Anacoreti della Pale- sur die 20 Innua. stina, che viveva glorioso per haver convertito dall'Heresia Eutychiana al mi fenso Cattolico l'altro celebre Anacoreta Gerasimo, cioè quegli, che [g] con una parola di comando sottomesse al vil servizio di Giumento un fero- sed Evagrilia. 70 cissimo Leone in pena di havergli sbranato il suo Somarello nella solitudine presso l'Eremo, ove pasceva: [ b ] Successo falsamente applicato da Zosmo. un' incerto Historico per qualche similitudine di nome al Dottor S. Girolamo: L'Orbis [i] miraculum Simone Stylita, [k] Qui primus omnium capit Cyrius Monain Columna habitare, illudque domicilii genus inpenit: L'inimitabile Baradato, k Evagr. 1, 2. c. 8. che tutto pien di Dio, desideroso di cruciar la sua instocenza più tosto, che l'Theodores di S. S. le sue colpe, viveva [1] serrato dentro una Gabbia sopra un' altissima rupe, bersaglio degli Elementi, e mostro di penitenza: [m] Daniele pur m Apud Sur. die chiamato lo Stylita, perche sù discepolo imitatore del suo Maestro Simone, & infiniti altri, che illustrarono quel loro Secolo con la fantità, e'l nostro con l'esempio; i quali tutti con authentica di egregii fatti approvarono il

g Sophron.in prat. Spirit. cap. 107. narrat hoe de also Anacoreia vicato h Apud Bar, anno

. 20 n. 49. chusloc.cit.

Patr. c. 27.

II, Decemberis.

LEONE 536
MAGNO. Gran detto di quel magnanimo Cenobiarca della Palestina Theodosio;

Santias Synodos non tanti esse existimat, quanti quatuor 11. Innuar. ex Me- Evangelia, Anathemasit. Delle qualiparole servissi poi il Massimo Pontesice Bar, ann. 511. n. 33. S. Gregorio, dicendo [b] nella lettera Sinodale, ch' egli scrisse nel seconb S.Greg.l.i.epig. do anno del suo Pontificato ai Patriarchi d'Oriente, Sicut Sancti Evangeliè quatuor Libros, sic quatuor Concilia suscipere, & venerari me fateor, tota devotione complector, integerrima approbatione custodio; quia in his, velut in quadrato lapide, Sancta Fidei structura consurgit, & cujuslibet vita, atque actionis existat, quisquis eorum soliditatem non tenet, etiam si lapis ese cernitur, tamen extra adificium jacet: quisquis ergo aliud sapit, Anathema sit: quisquis verò prædictarum Synodorum Fidem tenet, Pax ei sit in Deo Patre per Jesum Christum Filium ejus, qui cum eo vivit, & regnat consubstantialiter Deus in unitate Spiritus Sancti per omnia sacula saculorum, Amen. Così S. Gregorio.

Gierusalemme.

c Nicepk.1.15. c.9.

d Evegr. 1.2, c.5.

Procedure prudentissime di San Leure periderre budocia alla Fe-

& S. Leoepift.66.

f Idem epift. 83.

Se alcun però di que' gloriosi Anacoreti sostenitori del Concilio Chalcedonense resessi maggiormente benemerito della Christianità, certa-Endocia Augusta mente suil sopranominato Divino Enthymio, istromento eletto da Dio al-Protetrice degli la conversione dell'Augusta Eudocia Vedova del desunto Theodosio, che con egual pregindizio de' Cattolici, e vantaggio degli Heretici sosteneva, e proteggeva in Gierusalemme il partito degli Eutychiani. Erasi colà portata questa nobile Dama sotto pretesto di venerare i Santi Monumenti, mà con più vero motivo per non rimirar d'appresso co' suoi occhi sul' Trono Imperiale Moglie di Marciano la sua antica Emola Cognata Pulcheria; mà Eudocia ritrovò Gierusalemme tanto sconvolta, e sedotta dai Monaci Eutychiani, che correndo anch' ella la medesima fortuna pervenne in fine al colmo della disgrazia di divenire [c] con essi non solamente Heretica, mà apertamente Fautrice dell' Heresia; poiche declinando quegli Habitanti dalla soggezzione di Giovenale lor Vescovo, [d] intrusero col savor di lei in quella Sede un' indegnissimo Monaco chiamato Theodosio, che pratticando co' Cattolici ogni più crudele strazio di persecuzione, molti ne uccife con la gloria del Martirio, etutti disperse con la pena dell'esilio. E miracolofa in quest' affare sù la condotta di S. Leone, che curò sì gran piaga in una così riguardevole parte del Christianesimo con un tal misto di diffimulazione, e di avvenenza, che rimaner può in dubio, se maggior fosse il male, ò il rimedio. Conciosiacosache, benche Eudocia savorisse publicamente la parte dell'empio Theodosio, e si rendesse gran sostentacolo con la sua Imperial protezione à quella Setta, e li Monaci come Satelliti d'Inferno scorressero quelle Provincie contradicendo ai Concilio, eseminando da per tutto le condannate massime di Eutyche; tuttavia S. Leone per timore, che il risentimento potesse irritare i contumaci in quel bollor d'impegno, trattò con essi con condiscendenza, e con concetto sontano da ogni lor colpa, & ad Eudocia in particolare, come se innocente ella sosse, e non rea, scrisse una [e] lettera tanto ripiena diufficii, e tanto obligante nelle attestazioni del di lei zelo, e fede, che infine pregavala, non di lasciare il patrocinio degli Heretici, mà di seguitare in quello de' Cattolici, che da lei attendevano ogni più potente intercessione; e [f] ripiglio aspramente Anatolio, perche erasi mostrato renitente à ricevere alcuni Monaci Entychiani pentiti del lor fallo, come scusando i trascorsi di que' traviati, e con una santa dissinvoltura ricoprendo gl'istesii loro missatti.

Dal

LEONE

e Nicep.lib.14.c.59

Dal che avvenne, che morto il falso Vescovo Theodosio, prendessero gli MAGNO. altri animo à ravvedersi, come in nulla deteriorati nel concetto del Pontefice. Mà Eudocia, che mostrossi alquanto restia ai savis avvisi di S. I.eone, eziandio castigafù più strepitosamente ammonita da Dio col solito slagello delle disgrazie, ta da Dio. fedelissime compagne del mal'operare; e, come dicel'Autore accennato della vita di Euthymio, [a] Invenit calamitatem magiftram; ed essa bea- a cyrill, loc.cir. ta, che seppe apprenderne, benche tardi, li documenti. Poiche in questa dubietà di rifoluzioni, in cui ella ritrovavasi dibattuta, successe in Roma la violente morte dell'Imperador Valentiniano suo Genero, & indi à poco la schiavitù della di lui Moglie, sua figlia Eudoxia, che, come ben tosto si dirà, nel sacco di Roma restò prigioniera Augusta de' Vandali; e questa dall'Africascrisse à lei lettere così sensate rinfacciandole l'enorme tradimento fatto à Dio, & alla Chiesa nella protezione presa degli Eutychiani, ch'ella in fine si diè per vinta alle persuasioni della coscienza, del Papa, e Sua Conversione, della Figlia, e humilmente gittossi nelle braccia del Divino Euthymio, fat- & abbaccamento to à se venire dalla prossima solitudine per ricever da lui e consiglio nell' con s. Embymio. opera, & animo nell'eseguirla. Mà il santo Vecchio [b] risposele, Non b Ibidem. poter partir dal suo Eremo, e se ella volevalo, à lui ne andasse. Onde Eudocia con maravigliofa follecitudine fece innalzare una gran Torre ne' confini dell'Eremo, dov'ella portoffi da Gierusalemme, & Euthymio dall'Eremo, & al primo incontro inginocchioslegli ai piedi per venerazione di un tanto Anacoreta, e per dimostrazione del suo pentimento. Mà Euthymio più avido del frutto, che geloso delle frondi, dispreggiata quella inutile apparenza di sommissione, [c] Oportet, disiele subito, te prater tres e Ibidem. Sanctas, & Oecumenicas Synodos Nicanam, Constantinopolitanam, & Ephesinam, accipere etiam Decretum, quod fuit editum abea, que nunc suit congregata Chalcedone; & clibendogli Eurocia ricchezze, entrate, e poderi, ei nè pur degnolla di un'occhiata; eripigliando il viaggio verso la sua Cella, quanto sol con voce alta di suono prenunciolle in queste parole la morte, [d] Cum tuus discessus sit in foribus, cur solicita es, ò Filia, & distraheris d'Ibidem. circa plurima? Illa sinttibi solum parata, que pertinent ad excessum ex hac vita: nostri autemne memineris quantum ad redditus, & pecunias; sed communis Domini memmeris, apud quem, rogamus, ut nostri potius recorderis. Ecosi de an egli di parti; e partissi quindi ancora Eudocia di ritorno à Gie- Emorte. rusalemme, matutt'altra da quella, che vi era venuta: conciosiacosache abjuratal'Herena, impiegò con laude di Cattolica que'quattr'anni, ch'ella sopravisse, tacendosi in Gierusalemme seppellire dentro il magnifico tempio [e] da lei innalzato al Protomartire S. Stefano.

Manenperche S. Leone si diportò verso Eudocia, e Monaci della Pa- Altre degne opelestina con l'accennata avvenenza, trascurò le parti di vigilantissimo, e razioni di S. Leozelantissimo Pastore nel porger riparo all'Heresie, che correvano in quel-tychiani. le Provincie, ben sapendo, che tal sorte di cura non sempre rendesi salutifera a'corpi inferti di Heresia, espesse volte avviene, che il lenitivo di una schietta condiscendenza esacerbi più tosto, che sani, tal piaga. Quindi è, ch'egli deputò suo Vicario Apostolico in Oriente quel Giulian di Coo, che con gli altri Legati era intervenuto al Gran Concilio in Chalcedonia, e che allora, come in luogo commodo per gli affari della Christianità Orientale, risedeva nel suo Vescovado di Coo, Isola dell'Arcipelago, presentemente da Geografi notata per quella di Lango. Ele commissioni su-

Secolo V LEONE MAGNO. rono, ch'egli invigilar dovesse nelle cose della Fede tanto appresso il Ve-

scovo di Costantinopoli, quanto appresso i Monaci della Palestina, e quei d'Egitto, con trasmetterne à Romaspelle, e distinte notizie, acciò quindisempre nuove ordinazioni, e consigli prontamente egli ricevesse, confacevoli al bisogno; [a] Hac speciali cura vice mea functus utaris, scrissegli, ne Hæresis Nestoriana, vel Eutychiana in aliqua parte revirescat; conchindendo, Cupiome super his plenius edoceri, utetiam Hareticorum correctioni congrue studeatur. Quia aliud est contra Fidem impiè armari, aliud in errore quempiam detineri. E di quanta utilità riuscisse questa deputazione, e di quante penose fatiche si rendesse fertile à S.Leone l'Oriente, ne fanno al Mondo testimonianza le molte lettere, che leggonsi nel di

lui Epistolario, e li lagrimevoli suturi successi, che siam pur'hora per

La Degradazione, e l'esilio di Dioscoro alterò talmente gli animi degli

foggiungere.

Fazioni degli Euevchiani, e de La Degradazione, e l'ellito di Dioleoto altero tallifelle gli allimitetto cattolici in Ales-Alessandrini, che passando l'alterazione in tumulto viddesi quella Città Sandria.

2 S. Leo epift. 56.

b Liber. Diac. in

H retici Aleffandrini,

tere di S. Leone.

poli ad Alessandria. Nulla però giovò nè alla Città, nè à Proterio il soccorso; essendo che inserociti i Cittadini dal preteso armamento, e resi andaci dal tentativo del primo sangue, apertamente si ribellarono à Cesaquando pentiti del lor lungo scisma riverenti [d] tornarono all'ubidienza, d Ann. 1594. Operazioni, elete s. Les spif. 50. lazione a tutto l'Egitto. [e] Erane ei stato avvisato dal suo Vicario Giuliaassicurato della retta Fede del nuovo Vescovo, scrisse all'Imperadore, ecf Inch opif.69. rio, & all'esterminio de ribelli di Dio, e dell'Imperio. Mà in queste su-

in cimento di perdersi frà le uccisioni, e le stragi, opponendosi li Cittadini chì in rigettar Dioscoro, chì in sostenerlo, e molti apertamente contradicendo ai sentimenti del Concilio, mormorandone, perche havessero i Fadri condannato per reo un da essi tenuto per Santo. Mà la parte sana di quel Clero sottoponendosi humilmente alle risoluzioni di Chalcedonia ha: veva [b] eletto per successore sul Trono Patriarcale S. Proterio, Ecclesia:

S. Proterio eletto
per lo Patriarca
fico degno di ascendere à quel posto in più felici congiunture: poiche non
da' Cattolici.

così tosto su egli eletto, che la fazione Heretica, ch'era ancora la più poten: veva [b] eletto per successore sul Trono Patriarcale S. Proterio, Ecclesia: così tosto si egli eletto, che la sazione Heretica, ch'era ancora la più potente, affezionata alla memoria del suo Dioscoro, non volendo riceverlo, dichiarollo intruso, e Scismatico; quindi dagl'improperii trascorrendo alle minaccie, e dalle minaccie alle hostilità, venne [c] alle mani co'Cattolic Evagr.lib.2.05 ci, erimanendone moltiuccisi da una parte, e dall'altra, suron disperse le Ribelliani degli medesime Milizie Imperiali, che erano accorse à sedar quel tumulto. Onde sù ubligato Marciano di spedir due mila Soldati di rinforzo a quel Presidio, quali con prodigiosa prosperità di vento nel breve termine di sei giorni valicarono più di miile miglia di mare, quante contansi da Costantino-

> re, e dalla propensione d'animo verso Dioscoro passando alla venerazione della memoria, e della persona, lo dichiararono Santo, con perniciosissimo esempio alla loro posterità, che per undici Secoli seguitonne l'adorazione con invocarne anche il nome siì gli Altari, fin'al tempo di Clemente VIII.

> & all'unione della Chiesa Romana. Molto si afflisse, e molto si adoperò S.Leone per estinguer quell'incendio, che sin d'allora minacciava deso-

> no, e con sommo gaudio haveva ricevuto da Proterio una sincerissima Confessione di Fede con attestati pronti di mantenerla con l'opere d'invincibi-

> le, & Apostolica costanza contro chimque rigettasse i sentimenti del Concilio, e sostener volcsse il partito, e la fama dell'esecrabile Dioscoro; sicche

> citandolo, [f] & animandolo alla protezione della giusta causa di Prote-

neite

neste congiunture di aspri accidenti se ne aggiunse uno, che apparve come maggiore, se la providenza del Cielo non havesse con nuova dispono, e successione
sizione ristabilite le speranze del Christianesimo. Conciosiacosache [a] all' Imperio di
Leone. morì il Cattolico Marciano: mà in nulla deteriorò la Fede nel succetto- a An.457 re all'Imperio, che su Leone, [b] Thrace, come Marciano, di nazione, bNicepn.l.15.c.15. e zelantissimo, com'egli, della Cattolica Religione: onde allor parve, che il Mondo Christiano si assomigliasse al celebre Trono di Salomone, del quale dice la Sacra Scrittura, che [c] Duo Leones stabant juxta ma- c Lib.3. Reg.c. 10. nus singulas, cioè Leone nel Pontificato Romano in Occidente, e Leone nell'Imperio Costantinopolitano in Oriente, destinati ambedue da Dio per ornamento, e difesa della sua Chiesa. Incontanente dunque, che riseppe S.Leone la bella elezione fatta dal Senato in si meritevole Soggetto, che complimentatolo [d] concordialissima Lettera, tutto con lui si disse-ds. Leoin epist. 73. ce in persuasioni, epreghiere, acciò con le opere approvasse la fama conceputa della sua pietà, & illibata conservasse, e promovesse la Fede del Concilio Chalcedonense, della quale di fresco haveva veduto un sì degno modello in Marciano. Nè questi giusti consigli ritrovarono il nuovo Bandi di Leone Cesare men disposto adeseguirli; essendo che fin da primi giorni del suo Augusto contro governo haveva egli rinovati tutti li Bandi publicati da suoi Antecessori esse Heretici. contro gli Heretici, e [ e ] quei in particolare divulgati da Marciano in e Bar.an. 457.n.7. confermazione, evalore del Concilio, quando scrisse [f] à tuttili Metro-f Idem cod. ann. 8. politani, che ad ogniloro Vescovo Suffraganeo richiedessero in scriptis, di qual fede ei fosse, per poter esso prendere il dovuto provedimento ò dell' esilio, se ritrovasse alcun colpevole, ò diprotezione, se innocente. Bollivano intanto le disunioni in Alessandria, & il partito di Dioscoro acceso nel fuoco dell'Herefia di Eutyche ridusse finalmente in cenere con la Chiesa di quella Città anche il suo Vescovo. Eran colà concorsi à far fazione Timotheo Eluro, con gli Eutychiani tutti li Monaci più scandalosi di Oriente, e Capo di lica. tutti si era satto un tal Timotheo denominato l'Eluro, che in lingua Greca fuona, quanto nella nostra Italiana Gatto. Questi ò nato con mal genio, ò allevato con peggior'indirizzo, desideroso di rendersi celebre frà gli empii, in quella consussone di animi, e di cose inventò, & esegui una stratagemma, che nel credito, ch'hebbe, potè veramente dirsi insinuata, e promossa dal Diavolo: poiche per altro renderebbesi degna di risa, e di disprezzo à chi considerar ne voiesse l'insussissenza, il modo, e la ragione. [g] Vestissi egli una notte di negro ammanto in forma di Spirito trà maesto- gTheodorus Lestor so, espaventevole, e picchiando ad una ad una le Celle de'Monaci, e chiamandolipe'l proprio nome, fecesi à tutti, come suggendo, vedere, & à tutti che'l richiesero, chi egli sosse, rispose con sion di voce terribile, [h] h Ibidem ibid. Unum se esse ex Administratoriis Spiritibus, inviato ad essi da Dio, affinche ne cum Proterio communicarent, sed Timotheum Alurum Episcopum designarent. Sortigli così felicemente l'inganno, che nel susseguente giorno li Monaci, fatta adunanza di altra gente maliziofa, & inquieta, [1] collocarono i In epift. cleri nel Trono Patriarcale Timotheo Eluro, cioè nel Trono quello Spirito In- Alexandrini ad fernale, apparso come dono prelibato mandato da Dio ad Alessandria, & opud Bar. an. 457. all'Egitto. Ei con affettato ritegno accettò l'invito, e la dignità; mà non notatione de la Chiefa, che ordinò ai fuoi Satelliti retici al Patriar. discacciarne Proterio, per togliersi d'avanti quel gran Competitore, e quel cato di Alessanrimprovero vivo, e vero de'suoi missatti. Era il giovedì anniversario del-

LEONE MAGNO.

Morte Ji Marcha-

uccideres.Prote rio .

a Idem ilid.

dell'Elvio.

bldem Cler. Alex nd Annen! penes Bar. lec. cit.n.27.

refert Bar an 45. 7.:6.

and Deminicum Alagriverbo Occi-# Gmiss .

diico.

t An. 1274.

MAGNO. la Cena del Signore, quando sforzate le porte, entrarono hostilmente nella Chiesa Sicarii, e Carnefici, che preso il Santo, barbaramente lo strascinarono dal Sacro Battisterio sin nel mezzo del Tempio, e quivi con horrida rimembranza di facrilego eccesso à colpi d'hasta l'uccisero, dando principio con questo primo atto, che poteva esser l'ultimo di ogni più inhumana fierezza, auno spettacolo, di cui rari si leggono nelle Historie più detestabili: conciosiacosache chi [a] racconta questo satto, soggiunge, circumducentes ejus ubique cadaper vulneratum, crudeliterque trabentes per omnia penè Civitatis loca, insensibile Corpus plagis sine misericordia rerberabant, cividentes membratim eum, & neque parcentes, interiora, more Canum, gustare illius V mi: Eccest Sacrileshi tradente que reliquum ejus Corpus igni, ctiam dispergebant ejus cineres in ventos, ferocitatem Bestiarum omnium transcendentes. Dalla carneficina dei Corpo passando poi Timotheo all'abolizione della di lui medesima memori, se scancellar da'Sacri Registri di quella Chiesa il nome di Proterio, ponendovi quel di Dioscoro, c'Isuo; e quindi [b] nella publica Piazza arsa la Sede Episcopale, scommunicò il Papa, li due Patriarchi di Antiochia, e di Gienisalemme, il Vescoro di Costantinopoli, e generalmente tutti li Cattolici, e tutti quei che sostenevano, ò difendevano in alcun modo il Sacro Concilio Chalcedonenie, e fin la venerabile ricordanza de due grandi Ecclefiaftici di Alestandria > Theofilo, e S. Cirillo; affegnando per dispregio delle cose sacre i proventi di quella Chiesa al sostentamento di Sicarii, & all'abbellimento di Concubine. Il Clero Cattolico afflitto, e disperso spedi il doloroso avviso di questa sunesta Tragedia ail'Imperadore con suppliche di provedimento, e con precise istanze, che, quando ch'essisbandati, e nascosti non potevano nè portarsi à Roma, nè inviarvi lor messi, si degnasse S.M.con sollecitudine farne avvisato il Pontefice, avanti il quale havrebbe da se medesimo perorato il femplice racconto del barbaro successo. E degna di particolarissima rislessioe Hat lightar in ne c sti è l'ultima istanza, che il Clero fece à Cesare, cioè che si compiacetse citata epit gran di deputar con piena autorità qualche soggetto Semoris Cleri Alexandrina Civitatis, quatenus providere rebus Ecclesia, & custodire ejus redditus possit Domino. Chiamavali un tal Proveditore Economo della Chiesa Vacante, & d te S. Isierus il suo ufficio era [d] Reparacio Basilicarum, atque constructio, actiones Ecclesia in Judiciis, vel in proferendo, vel in respondendo, tributi quoque acceptio, & rationes corum que inferuntur, cura agrorum, & cultura vinearum, causa posessionum, & servitialium, sipendia Clericorum, Viduarum, & devotarum pauperum, dispens io vestimenti, & victus domesticorum Clericorum, & Artificum, &c.del Uffizio dell' Eco- qual'Economo a lungo parlano molti Concilii ne'loro Canoni, cioè l'Efesinomo Ecclesia- no nel vigesimo quarto, Sedulò proinde omnia, que ad Ecclesiam pertinent, custodite, ut rationem illi reddituri, qui ordinandus est Ecclesia Episcopus; il Chalcedoneuse medesimamente nel vigesimo quarto, Bona Ecclesia viduata ab ejusdem Oeconomo conserventur; & il Costantinopolitano terzo nel trentesimo quinto, Metropolitanis non liceat, defuncto aliquo Episcopo, bona illius Ecclesia sibivindicare, sed à Clericis, vel si hi non fuerint, ab ipsomet Metropolitano ordinando Episcopo consignanda. Che se in alcune Chiese in contrario avvien, che si practichi, ciò proviene da privilegio speciale, ò da usurpazione manifesta, contro la quale finalmente innalzò un fortissimo argine [e] Gregorio X. nel Concilio secondo, che a suo luogo soggiungeremo, di Lione.

Ai Diabolici tentativi dell'Eluro, e degli Alessandrini si opposero i due Leoni Regnanti, con zelo così vivo, e con applicazione così seria, che

al

LEONE

cEnagr.lib.2.0,12.

al solito delle tempeste, che è solita di patir la Nave della Chiesa, si vidde- MAGNO. ro ben presto placati li venti, & abbonacciato il Mare, quando più parea, che s'ingagliardissero l'onde, e s'infuriassero le correnti. Haveva Timotheo trasmessa à Celare la copia della Confessione di sua fede, che era tale, quale si potea attendere dauno, che oltre all'empieta di Eutyche, covava nell'animo un'odio mortale contro la Religione Cattolica; & il piil- Rammarico di S. simo Imperadore havevala subito trasmessa ad Anatolio, & Anatolio al Pa- cessi seguita in pa, da cui dipendevala giusta sentenza di tal Causa. Non è credibile, in Alessanuria. qual fuoco di fanto sdegno montasse l'animo di S. Leone in legger'il ragguaglio de'disordini seguiti, la sacrilega intenzione di Timotheo, e le barbarie usate contro il santo, e legitimo Patriarca Proterio. Oltre alle Orazioni à Dio, in cui tutto si disfece, molte lettere scrisse, e tutte di pro- a S. Lea coist. -?. fondissimo senso [a] all'Imperadore, & ad [b] Anatolio in riprovazione b Idemestifico. del fatto, in condannaggione della confessionestrasmessa, come subdola, e viziofa, & in dilucidazione delle fallaci, e fecrete trame degli Heretici; delle quali lettere la settuagesima quintaporta il vanto stà tutte, perche più ditutte dimostra un cuor'Apostolico, e costante, & un'affetto al ben del Christianesimo tutto affatto dissinteressato da qualunque humano riguardo. Evagrio, che queste cose descrive, conchiude, [c] Primum igitur Leo Episcopus antiqua Roma pro defensione Concilii Chalcedonensis scripsit, creationemque Timothei, utpote contra Ecclesia leges suctum, improbabit; e soggiunge, che havendo Cesare questa lettera trasmessa à Timotheo, lacerassela Timotheo, maledicendo il Papa, & il Concilio. Mà presto venne à fine non tanto la vita, quanto la di lui orgogliosa temerarieta, conciosiacosache con onta publica del nome, e della persona [d] su egli relegato d Liter. Diac. in dall'Imperadore nelle più lontane Provincie del Chersoneso, nell'occasio-brevens. ne, emodo, che soggiungiamo. Mostravasi desideroso Cesare di un nuovo General Concilio in Costantinopoli, e ne haveva più volte portate le Riprova le istanze al Pontence, che sempre su costante a rigettarle, col motivo, che Concilio Generatrovandos cancol a concilio de concilio Generatrovandos concilios de concilio Generatrovandos concilios de concilio de concilio de concilio Generatrovandos concilios de concil ritrovandosi tanto ben stabilize le Massime della Fede ne'quattro trascorsi rale. Ecumenici Concilii, l'aprirne uno nuovo per compiacere alle vanità degli Heretici, sarebbe stato un [e | Dilatare magis, quam sopire certamina. e s. Leo epif. 75. Onde à questo sol'esti condifcese, cioè di spedir'à Costantinopoli due Legati, acciò in suo nome affistessero à un Concilio Provinciale de'Vescovi circonvicini per rimediare à moltisconcerti della Chiesa di Costantinopoli, oper dar pronta efecuzione alla deposizione di Timotheo, & al ristabilimento della Pede in Alessandria; e i Legatisurono i due Vescovil'un di Modona, Iltro di Catalogna, il primo chiamato Gemignano, il se- spedisce Legati condo Dominano, ambedue annoverați dalla Chiesa nel numero de'Santi. Per essiscuisse a [f] Cesare, & ad [g] Anatolio due dignissime lettere con Sue Lettere. istruzione adequata dei come dovevansi diportare tanto gl'Imperadori, f Idem epist. 78. quanto gii Ecclesiastici con gli Heretici, rimproverando Anatolio di troppo 8 Idem 1918.77. facile condiscend nza in ammetter nella Chiesa, come sece, un tal'Attico senza la legitura sodisfazione di publica penitenza. Ne aggiunse parimente [b] un altra a Cesare più prolissa disentimenti, e più nobile di assunto sopra h Idem epist. 57. il Musterio della Santifilma Incarnazione, nel cui fine egli registrò tutte le lo, e Successione sentenze de Santi Padri sopra l'inestabile Misterio. Ma li Legati non ritro-di Gennadio nel varon altrimente Anatolio in Costantinopoli, tolto da Dio dal Mondo con Vescovado di Costantinopoli. fama [1] dubia di credenza Cattolica, erincontro certo di haver lasciata ilaran, 438, n. 31.

queila

LEONE Secolo V.

b Sophron in prat. di S. Gennadio.

& Idem ibid.

Idem ibid.

Denofizione del l'hara. Frer Diac. m Biev. .. 15.

ildem dista op.99

E Relegazione.

Kr. J. in Post f.di Sims 1500 . . 1 Ganadite; To

MAGNO. quella Chiesa ripiena discandali, e disimonie. Successegli immediatamente nel posto Gennadio, Sacerdote di quel Clero, & Ecclesiastico così tea Niceph.l. 15.c. 23. nace della Disciplina, che fatto Vescovo [a] Nunquam voluit ordinare aliquem Sacerdotem, qui psalterium David non semper haberet in ore; e di cui dicesi, [b] che havendo più volte in vano ripreso, e finalmente scommuni-Spirit, e 145. Cen, [b] che navendo più volte in vano ripreio, e infammente icommunicon publicità di scandalo egli sempre seminava risse frà il Popolo, & insegnava magiche dottrine, comandasse finalmente al suo Secretario, che in suo nome si portasse alla Chiesa di detto Santo, e questa precisa imbasciata à lui portasse, [c] Miles tuus, Sancte Dei Eleutheri, multum peccator est: aut emenda illum, aut excide. Esegui prontamente il Ministro l'ordine di Gennadio, & [d] intendens ad sepulchrum Martyris ait, Patriarcha Gennadius significat vobis, Sancte Christi Martyr Eleutheri, per me peccatorem, Quia Charifius Miles tuus multum peccat: aut emenda illum, aut pracide cum; ed, oh tremendo successo! il seguente mattino ritrovossi morto nel pro-Operazioni de prio letto Charisio con horrore de'cattivi, e de'buoni. L'elezione dun-Legati Pontificii que al Vescovado di Costantinopoli di un Soggetto meritevole, e santo in Costatinopoli. non potè caderpiù acconcia à quel tempo, in cui erano giunti li due Legati da Roma, e si ritrovavano ben disposte le cose per il castigo di Timotheo, e per la riforma di quella Chiesa. Eglino per tanto convocarono e Bar.an.459.n.4. in quella Città un Concilio disfertantatre Vescovi, e formarono [e] molti Canoni contro li Simoniaci, e supplicarono in fine l'Imperadore à dar pronta esecuzione agli ordini del Papa circa la persona di Timotheo, ch' era allora l'unico oggetto, che si rendeva sopra tutti odioso al Christianessimo. E veramente mostrossi Cesare in questo punto così ossequioso, & ubidiente al Pontefice, e così costante esecutore de'sentimenti di lui, che immediatamente [f] Scripsit Duci Alexandria Styla, ut pelleret ab Episcopatu omnibus modis Timotheum, inthronizaret autem alium decreto Populi, qui Synodum vindicaret. Mà l'assuto Heretico sotto il manto di simulata ritrattazione nascondendo tanto più perniciosa, quanto men palese la frode, portossi à Costantinopoli, dove publicò una Confessione di sede così sincera, & orthodosia, che, se S. Leone sin da Roma non ne havesse disvelata la finzione, haverebbe certamente fra suoi raggiri involto l'animo, per alto zelantissimo, dell'Imperadore. Conciosiacosache informato il Pontefice da'suoi Legati di queste maligne procedure scrisse subito due sensatissih tdem grift. 160. me lettere, [g] una à Cesare, l'altra [h] à Gennadio, in cui onninamente con risoluta costanza ad ambedue imponeva, che togliesser d'avanti al Christianesssimo colui, che si bruttamente l'havea macchiato con l'Heresia, e con tante enormi sceleratezze, e non si fidassero della di lui vana penitenza, fotto la cui ombra pretendeva di avvantaggiare il partito di Eutyche, & il seguito à Dioscoro, [1] soggiungendo di Timotheo, In tanta Ecclesia Sacerdote non sufficit sonus lingua, & sermo labiorum, & nibil prodest, se

Deus voce prædicatur, & mens impietate convincitur. Onde Cesare persuaso, non volle più sentirlo, e relegollo, come si disse, nell'esilio del Chersoneso;

con la qual degna risoluzione, tolto l'esecrabile somite, haverebbe la Chiesa di Alessandria ricuperata la primiera tranquillità, se Zenone, che indi a quattordeci anni successe nell'Imperio, non l'havesse richiamato dall'

chilio, con que'nuovi atroci successi, che si renderanno palesi nel proseguimento di questa Historia. [k] Gennadio [l] afferisce, che eziandio dall'esi-

LEONE MAGNO.

lio scrivesse Timotheo un lungo trattato in confermazione dell'Heresia Eurychiana, e mandasselo in dono all'Imperadore, conchiudendo, [a] a Ibidem. Hunc ipsum libellum noscendi gratia ego rogatus à fratribus in Latinum tran-

stuli, & cavendum prætitulavi.

Mase trionsò la Fede Cattolica per opera di S.Leone in Costantino- Ampiezza dell' poli, in Chalcedonia, & in Alessandria, non men gloriosa si rese negli altri autorità Pontisidue Patriarcati di Gierusalemme, e di Antiochia, e generalmente parlando in tutto l'ampio giro d'Oriente. Legga, chì più preciso rincontro rinvenir vuol di questi fatti, l'Epistole [b] di S. Leone, che in esse, lor mal gra- b Et pracipue epist. do, riconosceranno coloro, che restringer vogliono l'autorità Pontificia nella fola Diocesi di Roma, conquanta estenzione di Dominio distendesse la sua in queste accennate congiunture il Pontesice Romano, e come indisferentemente fossero ubidite, e venerate le di lui decisioni, e comandi dagl'Imperadori, Patriarchi, Vescovi, & Archimandriti, hor scommunicando chi mal comandava, hor deponendo chi peggio amministrava, hor proferendo oracoli ne'configli, hor rifoluzioni nelle dubietà; hor dogmine'Misteri, sostenendo egli solo tutto il grave peso della custodia del Christianesimo, con tant'ossequio, e humil suggezzione de'Principi Secolari, & Ecclesiastici, che rara sarà quell'età, in cui con lampi di più sondata pienezza risplendesse nel Mondo il Pontificato Romano, e maggiormente si avveratse quel [c] Confirma fratres tuos, [d] Pasce Opes meas, [e] Pa-d Joan. 21. sce Agnos meos.

Havendo operato dunque cose cotanto maravigliose contra gli Eutychiani in Oriente, molto maggiori, perche miracolofe, furon quelle, china Dio, e fue fcotre. traprese S. Leone contro gli Arriani in Occidente, le quali noi ci accingia- rie nella Francia. mo pur'hora di riferire, se pur' oppressa dalla grandezza de'successi haverà la nostra penna forza proporzionata à riferirli. Attila [f] vir in concussio- f Paulus Diac. 15. nem Orbis Mundo natus, e che per predizione di non sò [g] qual Santo chia- gBar.an.451.n.37. mossi Il Flagello di Dio, doppo di haver più volte assalito l'Imperio Romano, finalmente nel Pontificato di S.Leone, quando appunto surse, e s'ingrandi l'Heresia Eutychiana in Oriente, con poderoso esercito di [b] set- h Idem ibid, tecento milla Soldati rotto ogni argine inondò impetuosamente le Gallie, opprimendo tutte le Provincie Christiane parte col giogo, eparte con lo spavento. Era egli Rè degl'Hunni, Idolatra di Religione, e Condottiere di gente Heretica Arriana, la cui barbara origine, e costumi descrive à lungo Ammiano [i] nella fua Hiftoria. Con horribile fcorrimento entrando in princ. nella Francia questi in giorno di Sabbato Santo saccheggiarono, & arsero la Città di Metz, rimanendo [k] miracolosamente immune dall'incendio l'O-ks. Greg. Turono in ratorio di S. Stefano Protomartire, il quale da divote persone sù veduto in Hist. Franc. 1.2.c.6. aria interceder tal grazia dai Santi Apostoli Pietro, e Paolo. Autore (che così chiamavasi il Vescovo della Citta)quindi partissi vestito alla Pontificale con un lagrimevole seguito di gente, ma nel camino [1] fermato da Barbari, 1sigibert.inChron. ei col segno della Croce selli tutti divenir ciechi, ond'hebbe agio, e tempo di sottrar se, e'l suo Popolo dal macello. Doppo tal successo voltò Attila il S. Lupo, e suo abfuror dell'armi contro Troyes, nella qual Città presedeva Vescovo S.Lupo, boccamento con Ecclesiastico tanto venerato da quel Secolo, che meritò di esser [m] chia- Attila. msidon. 1.6. epist. r mato dall'Antichità Padre della Francia, Vescovo de'Vescovi di quel Regno, & alter Saculi illius Jacobus. Questi preveduto prossimo l'arrivo del formidabile nemico, vestitosi congli habiti Sacerdotali, [n] si portò all'in- "Nicol. Ola. in Antila c. 9.

contro

LIONE MILGNO

Secolo V

a Idem ibid.

h Arud Surium

die 29. Iulii .

d Paulus Diac. i. Mijeting

Co:17.

Atti'a in Italia.

g Ex Suida Dar. an.452.11.55.

Reman: 11'000. S. Leone con At- le ruine della Metropoli del Mondo il nuovo Soglio del suo Imperio. S. Leo-

contro di lui, Et facta salutatione interrogavit Attilam, Quisnam eset, qui tot Regibus devictis, nationibus, populisque prostratis, Urbibus eversis, cuncta sibi subderet? Con fiero volto rispose l'Hunno, [a] Ego sum Rex Hunnorum Attila Flagellum Dei: E chi vi è frà noi, ripigliò subito trà humile, e rassegnato il Santo Vescovo, che resister possa al Flagello di Dio? e quindi tutt'allegro, quasi prendendo per la mano Attila, Veni igitur, ditse, Dei mei flagellum, illoque utere, ut Deus concedit. Dicesi, b ] che attonito Attila à tanta espressiva di rassegnazione à Dio, condonando alle di lui intercessioni l'eccidio di quella Città, seco lo conduesigler, in el ron. cesse per protettore, e quida del suo esercito. [c] Sotto un tanto santo Duce non potean succedere altro, che miracoli. Il Vescovo di Bazas glillunin Arrigni, nell'Aquitania celebrando pomposamente Messa in ringraziamento à Dio di haver liberaca quella Città dalle insolenze de'Barbari, vidde scender sopral'Ostia consacrata trè limpidissime goccie di egual grandezza, che congiungendosi insieme, vennero à formare una nobilissima gemma. Presela il Santo Vescovo, e nel collocarla in nezzo alla Croce dell'Altare, tutti li diamanti, de'quali era adorna quella Croce, caddero à terra, come cedendo al valore di quello, che così bene rappresentava il Misterio Paraglia dichia- della Santissima Trinità, e la consustanzialità adorata del Figliuolo; e con-la de retta di chiude Sigiberto, che operando questa prodigiosa gemma infiniti miracoli. ai Cattolici compariva purissima, e chiara, & agli Arriani incontrario vile, & oscura. Il miracolo però maggiore fula rotta, che ricevè Attila nella gran pianura presso Tolosa dall'armi Collegate de'Gothi, e de'Romani della quale scrisse Paolo Diacono, [d] Hoc certamen circa horam diei no nam captum, de utrisque partibus centum octogenta millia occisorum dedit; e I Mor, in Cheer, & Isadoro, [e] Romani, & Gothi aded extitere victores, ut Attila Rex Hunnorum pralio pictus, metu insequentis exercitus, nusquam comparuise dicatur. Mà se vinto egli più non comparve in Francia, sessi tanto più horribile vedere all'Italia, quanto più irritato dall'onta del vituperio, & infe-10cito dal risentimento della vendetta; e noi per l'Italia lo seguiremo per rimirar con nuova sorte di pugna il più fiero Huomo di que'tempi con il più degno Pontefice di quel Secolo, e cozzar scambievolmente insieme la forza dell'armi con l'eloquenza del discorso, la barbarie con la Santità, il Principato con la Chiefa, con que'stupendi avvenimenti, che resero nelle età future non men gioriofa la causa della Religione, che ammirabile, & f Faul. Diac. loc. e. applaudita la memoria di S. Leone. Attila, [f] dice l'Historico, resumpta fiducia cruentus Italiam petit: Aquilejam captam funditus eradit: Ticinumque, & Mediolanum Regias Urbes excidit; & in Milano [g] vedendo alcune Imagini rapprelentanti i Cefari Romani, che in fegno di dominio premevano co'piedi i Popoli della Tartaria, ond'ei traheva l'origine, fecele tutte disfigurare, & in lor vece effigiar se stesso in aureo Trono, & a'suoi piedi supplichevoli gl'Imperadori Romani con sacchi in collo pieni di monehMarcel, in Ciren. te in atto di roversciarle, forse alludendo al tributo, à [h] cui egli sottopose 1 Muelibre di cro Theodosio il giovane in somma di [i] mille libre di cro l'anno, doppo altre Gualuranea seuar sei milla di spontaneo donativo. Indi qual sulmine devastando, e trapassan-Apporamento di do la Lombardia, dirizzò la marchia verso Roma, per innalzar cola sopra

ne, che invigilava tutt'occhi alla custodia della sua Regia Tribu, non così

tosto riseppe l'eccidio dell'accennate Città, e la vicinanza del Barbaro alla fua,

LEONE sua, che [ a ] Ubi Mincius in Padum influit, occurritei, malorum Italia im- MAGNO.

pendentium misericordia motus, cujus divina eloquentia persuasum est Atti-Rom.apud Bar.an. la, ut regrederetur; e Suida [ b ] soggiunge, Attila cum Romam quoque 452 n. 58. pararet irrumpere, Leo Magnus Papa ad eum accessit, eumque adeò mitem an 452 n 55. reddidit, ut illicò promissa pace sirmissima, ultra Danubium rediturus abje- Che si citira dall' rit. Onde i Soldati di Attila scorgendo reso mite il lor siero Duce prima da S.Lupo, epoi da S.Leone, suron soliti per ischerzo dire, [c] Attila cGenebrardus!.1. nibil unquam timuit præter Lupum, & Leonem; e le citate Tavole delle memorie della Chiesa Romana attestano, che interrogato quel crudo Rè, perche [d] così repentinamente, ritorto il corso alla sua fortuna, d Intabuli supra eglihavesse mutato pensiere, enatura, rispondesse, se vidisse, Leone lo- di inta quente, adstantem alium quemdam habitu Sacerdotali decorum, quid divinum præseserentem, minantemque mortem, nisi Leonis Papæ jussa sacesseret. Solito effetto delle miracolose orazioni di S. Leone, con le quali ne'bisogni più gravifece altre volte scender dal Cielo in difesa della sua Chiesa il medesimo S. Pietro; alla cui memoria in rappresentazione di questo gran successo sè sel coniare alcune monete con l'impronta, e'l nome di S. Pietro da una parte, & il suo dall'altra: cosa nuova alsora, e non giammai per l'ad eBar.an, 461, n. 12. dietro pratticata da alcun Pontefice suo Predecessore, e dicuirimase così universalmente applaudita, evenerabile la memoria, che quindi in avvenire le monete Papali non con altro distintivo si coniarono, che con l'essigie di S.Pietro in una parte, e'Inome del Pontefice Regnante nell'altra; come presentemente se ne mantiene ancora, benche con qualche mutazione, il costume. Il Popolo di Roma con ostinata tenacità ancor dedito agli avanzi del Gentilesimo, & alla vana superstizione dello studio delle stelle, e della necessità del fato, nè pur convinto all'evidenza di tanto prodigio, attribui al destino della sorte, e non alla protezione del Principe degli Apostoli, così miracolosa ritirata; onde non poco affaticossi il Santo Pontesice à fargli conoscere l'origine, e la grandezza del beneficio in quel breve, mà nervoroso sermone, in cui, come vergognandosi esso medesimo della lor diabolica perfidia, [f] Pudet dicere, esclama, sed necesse est non tacere: f S. Levin serm.in plus impenditur Demoniis, quam Apostolis, & majorem obtinent insana spe- of Apostol. Etacula frequentiam, quam beata Martyria. Quis banc Urbem reformavit saluti? Quis à captivitate cruit? Quis à cade defendit? Ludus Circensium, an cura Sanctorum? Quorum utique precibus divina censura flexa sententia est, ut qui merebamur iram, servaremur ad veniam. E il perdono siì così pieno, Morte di Attila. che non sol se ne parti Attila dall'Italia, mà appena giunto nel suo nativo Paese, oppresso dal vino in occasion di nozze contratte, [3] Cum supinus g Paulus Diac.in quiesceret, eruptione sanguinis, qui ei de naribus solitus erat effluere, suffoca-Hist. Rom. tus, & extinctus est; soggiungendo il medesimo [b] Scrittore, Eadem de- h Paul, Diac.loc, nique apud Constantinopolim nocte, Marciano Imperatori in somnis Dominus ap-cit. parens, arcum Attilæ fractum oftendit.

Mà se per indulgenza del Cielo non arse l'ingrato Popolo al tuono, Genferico s' Imche scocco Attila dal Settentrione, certamente quasi che incenerito ri- padronisce, e sacmase dall'altro, che soprascaricogli Genserico dal mezzo giorno, il quale co'suoi V andali parve venisse à Roma per consumare il castigo, che haveva Dio destinato à quella Città, quando le si mostrò così d'appresso con il flagello degli Hunni. Fii invitato questo barbaro Principe à passar dall'Africa à Roma da quelle discordie, che à lungo narrano [i] Cassiodo- i Cassiodin Chron.

Tomo I.

LEONE MAGNO.

Secolo V.

b Procop. de bello Vvand.lib.I.

d Isider. in Ilis. I'vand.

e Procop. loc.cit.

Ricchezze, che asportò quindi in Africa.

f Idem ibid.

& Cassodo lib.3. epift. 31.

hS. Greg. lib. 2. c. T. i Idem in Ezeco. hom. 18. k Procop. de bello Vuan i lib. 2. 1 lofoth develloIndaico 110.7.c. 14.

ro, e [a] Marcellino, e che surono non solamente soriere di maggiori diaMarcell.inChron. fastri, ma termine eziandio all'Imperio di Occidente con la morte violenta, che segui, de i due Cesari Valentiniano, e Massimo, i quali fra il loro fangue lasciarono bruttamente macchiato, & avvilito il Soglio in poter di gente barbara, e straniera. Eudoxia Vedova di Valentiniano su la Tesisone, che accese l'incendio, e che dall'alto del Campidoglio chiamò i Vandali dall'Africa, per render pariglia di vendetta à Massimo suo nuovo sposo, che troppo credulo alle lusinghe Donnesche, [b] le haveva confessato, esso essere stato l'uccisore del primiero di leisposo Valentiniano. E Genferico, che à nulla maggiormente anhelava, che à rapir que tesori, che mal volontieri havea di fresco veduti quasi nelle mani degli Hunni, non tardo à ricever gl'inviti della Regnante, e con incredibile velocità [c] forpresa, e presa Roma, lascorse tutta in [d] quattordicigiorni di Sacco, asportandone ricchissime spoglie, fra le quali la più augusta sù la medesima Endoxia orditrice, e pena dei tradimento. [e] Gensericus, dice Procopio; avaritia in primis permotus, speque opum maximè consequendarum, inventi Classe in Italiam adnavigans, Romam, nullo adversante, facilè ingreditur, & Eudoxiam simul cum Eudocia, & Placidia ejus ex Valentiniano filiabus cepit, gazamque omnem Imperatoriam in navibus positam secum in Africam tulit. Il bottino in riguardo del vincitore su riguardevolissimo, & habile ad arricchire un Monarca, men degno però di quello di Roma. Conciosiacosache, benche copiosissimo fosse, pur tuttavia rimase in Roma di che provedere in molte occasioni altre Nazioni: tanto era doviziosa la di lei guardarobba, accumulata con i tefori di tutto il Mondo. Il fopracitato [f] Autoreriferisce, che asportassero i Vandali la metà delle tegole dibronzo dorato, di cui era ricoperto il tetto del Campidoglio, e che una delle Navicariche di tal merce rimanelle nel ritorno preda dell'acque. Soggiunge [g] Cassiodoro, ch'eglinospogliassero eziandio la Città di Statue preziosissime, e che involassero il bronzo, & il piombo, che ferviva di ritegno, e di ornamento alle commissure delle pietre negli Edificii più suntuosi de' Palazzi; onde adinviene, che ne' Colossi, che ancor rimangono in Roma dilacerati, e scarniti dalla voracità de'Barbari, e del tempo, pur non senza cordoglio di chi li rimira, appariscano le cicatrici di spessi soramifrà una pietra, e l'altra, lagrimevoli ricordanze della rapina de' Vandali, che non potendo abbattere le pietre, tolsero alli sassi stessi il lor abbigliamento, e sostegno. Quindi dal bronzo, e piombo passando all'oro, di quanto ricco tesoro ritornassero carichi nell'Africa, S.Gregorio, [h]ne' suoi Dialoghi, e nelle sue [i] Homilie ne sa dolorosa commemorazione insieme, epianto. [k] Procopio sraglialtri preziosi arredi ripone i vasi del sacro Tempio di Gierusalemme, che Tito vittorioso degli Hebrei haveva trasportatia Roma, cioèla [l] Mensa, e'l Candelabro d'oro, che vediam presentemente ancora effigiati nell'arco, che presso il Palatino sù eretto à Titope'lsuo Trionfo, & altripreziosissimi mobili, la cui notizia ò hà involato a noi il tempo, ò i Vandali a Roma: Quali pregiate massarizie haveva Tito fatte riporre nel Tempio della Pace, d'onde altri Dominanti le havevano poi trasferite nel Palazzo Imperiale, come in riserva per i suturi Sacchi, che tanto spesso pati quella Regia del Mondo dal surore de'Barbari. Nè senza particolarissima disposizione di Dio parve, che quegl'innocenti Sacri Vasi destinati al culto del gran Tempio di Dio andasser raminghi, sparsi,

LEONE

Rinovizione del-

sparsi, e sperduti pe'l Mondo, preda hor di una Nazione, hor dell'altra, per MAGNO. farlipoi una volta gloriosamente ritornare al loro antico Tempio, dove noi li seguiremo sotto l'imperio di Giustiniano, e'l Ponteficato di Giovanni. Ritrovossi presente S. Leone alle accennate sciagure; mà non si trattenne s. Leone si oppo. neghittoso spettator de'mali del suo Popolo, e della desolazione della sua ne à Genserico. Città. Venivane pur di fresco dal rigettar'Attila da Roma, & assuesatto à cozzar con l'Heresie ditutto l'Oriente, & à vincer le Popolazioni più fiere del Settentrione, con cuor di Leone, armato sol della sua Fede in Dio, si presentò avanti à Genserico, cioè à quello, che haveva manomessa, e bandita la Religione Romana da una parte intiera del Mondo, e che come Arriano non poteva non mortalmente odiar lui, e'l Pontificato Romano; e con quanto zelo parlassegli, meglio che danoi ne leggerà il Lettore il racconto dall'Historico, che lo soggiunge, [a] Gensericus continuò vacuam pra- a Paul. Diac.l.15. sidio Civitatem capit, & occursu Leonis Papa mitigatus, ab incendio, cadibus, atque supplicies Urbem immunem servavit. E non sol su conservata Roma dall' intercessione di S. Leone, mà accresciuta di molto; conciosiacosache in ri-ottiene. guardo del Pontefice effendosi astenuti li Vandali dalla depredazione de'teforidelle trè Basiliche, quando [b] tutte le minori Chiese surono messe à facco, e confequentemente esfendo rimasti intatti, & immuni i preziosi vast, de'quali haveva dotati quei Tempii la Regia Munificenza del gran Costantino, S. Leone [c] Post cludem renovavit omnia Ministeria sacrata argentea per sin lib. Rom. Sont. omnes titulos de conflatis Hydriis sex, duas Basilica Constantiniana, duas Basilica Beati Petri Apostoli, duas Beati Pauli Apostoli, quas Constantinus Augustus obtulit, que pensaverunt singulæ libras centum. Sicche Roma deve due volte la sua conservazione à S. Leone, e per haver respinto Attila, che

le si appressava, e mitigato Genserico, che saccheggiolla. Troppo peròlagrimevolmente compensò il crudo Rè l'indulgenza usa-

ta verso i Romani con altrettanta crudeltà contro i Schiavi, che seco da Roma trasportò in Africa, e contro glialtri, ch'egli ritrovò in Africaseguaci della Rel gione Romana; poiche così spietatamente rinovò la persecuzione, che [d] Maritiab Uxoribus, Liberi à Parentibus separabantur, al- a vistor depersetriuccidendone, molti fiagellandone, con ridurli tutti in fine in istato così out. Voand. lib.t. deplorabile di miseria, che morivano i Cattolici non già più sopra i tormen-la pers cuzione ti, ma per le strade, oppressi dalla same, e dalla mancanza di ogni humano dalla Actioni in ricovero. Adintercessione dell'Imperador Valentiniano haveva Genserico Catolici. permesso, che dal Clero Cattolico di Carthagine si elegesse il Vescovo à quella Chiesa, e l'elezione era caduta in un Soggetto, che parve sin'allora servato dal Cielo come in deposito per sollevar frà tante calamità quel miserabile avanzo di Christianesimo. Chiamavasi Deogratias, Huomo santissi simila di S.Deomo, e di cui scrisse Vittore, [e] Hujus si nitatur qui squam, qua per illum Do-di Carthagine. minus fecerit, paulatim excurrere, antè incipient verba deficere, quam ille e idem ibid. aliquid valeat explicare. Conciosiacosache ò per liberar dalla schiavitù le persone, ò per resocillarle con sufficienteristoro, [f] vende subito i f Idem ibid. Vasi Sacri della sua Chiesa, e del prezzo compronne molti letti, disponendoli in forma di Hospedale nelle due Basiliche Fausti, & Novarum, dove collocativi gli ammalati, tutti visitava di giorno, e di notte, assistendo loro con tanta assiduità di parimento, che la satica sarebbe riuscita insopportabile ad ogni più vigorola età, non che allasua, che presso l'ottogenaria passava eziandio la decrepirà. Gli Arriani non sofferenti di quel pre-

TONE 548 MAGNO, sente rimprovero della lor sierezza, molte volte gli ordirono insidie, e tra-

Secolo V.

a in Martyrol.die 21 . Martii .

b Viffor lec, cit.

c Idem ibid. JS. Leo epift. 87.

S. Leone offervantissimo de'Sacri Canoni.

e laem ibid.

lici .

Lectef. c.77.

g Idem ibid.c. 78.

h Villor, loc.cit. Temerità facrile-

'i Idem ibidem .

L' Idem ibidem .

I Victor, ibidem.

dimenti; mà liberollo sempre Dio datutti, con chiamarlo à se per mezzo di placidissima morte, rimanendone egualmente dolorosa la perdita al suo Popolo, che gloriosa la memoria alla Chiesa Cattolica, che [a] annoverollo fra Santi. Involata sì nobil preda dalle mani de'Barbari, roversciarono questi tutto il lor furore sopra Tommaso, un del Clero di Carthagine, che posero alla berlina, schiaffeggiarono, e con mille indecenti maniere resero oggetto di compassione alli medesimi Arriani: quali strapazzi, dice [b] l'Historico, il Santo Sacerdote non ad opprobrium, sed ad mercedem computans gloria sua in Domino latabatur. Con la morte di S. Deogratias mancò ai Cattolici ogni speranza di potersi crear nuovo Vescovo; esfendo che Genferico glie ne fece rigorofo divieto, fottoponendoli alla pena della vita, s'eglino havesser dato Successore al Defunto: sicche si ritrovarono in breve tempo così esauste di operarii quelle Provincie, che per istruire nella Religione Christiana alcuni Popoli posti dentro le solitudini dell'Africa, [c] convenne spedir à Roma per haver quindi Ministri bastanti, & operari habili all'amministrazione de'Sacramenti. Leggesi [d] una lunga lettera di S. Leone scritta ai Vescovi della Mauritania, ove mandava insieme un Legato per offervare, & esaminare, se 1 Sacerdoti novelli dell'Africa fossero stati canonicamente ordinati, supponendo, che in tanta concussione di Fede, in tanta scarsezza di Vescovi, in tanta violenza di persecuzione, e in tanta perversione di costumi, l'osservanza de'Sacri Canoni havesse potuto parir deterioramento nel suo rigore: del che S. Leone sù diligentissimo osservatore, & essecutore, [e] in modo tale, che nè pur in quel gran caso volle conceder la dispensa ai Sacerdoti, ch'erano stati Bigami, di continuar ne'loro Sacri Ministeri, e ritrovandosene in quella Provincia molti, tutti sospese, amando meglio purità di Fede ne'Popoli, che Popolisenz'osser-Scritture, e co. lospele, amando megno punta di rede di los possibile di los franza del Catto vanza dell'Ecclesiastica disciplina. Spogliate dunque in così strana guisa di ognisostegno quelle Chiese, non è credibile, come impunemente scorresse senza freno l'Heresia, e come baldanzosa trionsasse la violenza degli Arriani. Vittore, ch'era Vescovo di Cartennanella Mauritania, compasfionando il crudele scempio di que'floridi Regni, non dubitò con ApostolifGennad. de seripe. ca determinazione di comporre, e far [f] presentare un Libro à Genserico, in cui alungo non tanto riprovava gli errori della Setta Arriana, quanto rimproverava il Rè di enormissima barbarie: cosa, che animò [g] altri Ecclefiastici à seguirne l'esempio con moltissime scritture, che in breve si viddero, ò in detestazione dell'Heresia, ò in rappresentazione della fierezza della persecuzione, è in eccitamento di costanza per i Cattolici. Mà tutto invano: conciosiacosache [h] Accenditur propter hac adversus Dei Ecclesiam Genga di un'Arriano. sericus, deputando un nuovo Ministro nominato Proculo, affinche con gente d'armi girando per le Provincie togliesse ai Sacerdoti i Sacri Libri, alla plebe le sostanze, & agli Altari stessi le tovaglie, delle quali ò per dis-

> empio miscredente sottocalzoni, e camicie, Atque de palliis Altaris, [1] dice Vittore, prob nefas! camisias sibi, & femoralia faciebat. Mà chi invase così sacrilegamente gli Altari, si ben presto invaso dal Demonio, [k] & Proculus hujus rei executor frustratim comedens linguam in brevi turpissima

> prezzo de'paramenti Ecclesiastici, ò perpompa di vittoria secesene quell'

consumptus est morte. [l] Ritrovavansi nel solenne giorno di Pasqua i Cattolici in una Chiefa, celebrando con segreto giubilo l'alto misterio della

Re-

LEONE

Resurrezione. Accorsero armati gli Arriani, esotto il comando di un lor MAGNO. Prete chiamato Candiot assalirono repentinamente la Chiesa, trucidaro-Cattolici. no i Sacerdoti, sbranarono gli astanti, & un Lettore, che appunto allora dal Pulpito con divoto canto intonava l'Alleluja, trafitto da una Saetta nella gola mandò fuori l'anima tutt'allegra nella Confessione Nicena. Quindi passando dai Christiani à Christo, [a] introeuntes maximo surore a Idem ibid. Corpus Christi, & Sanguinem pavimentis sparserunt, & illud pollutis pedibus calcarunt. [b] Valeriano Vescovo di Abe ostando in una Chiesa agli Here- b Ibidem. tici, che volevano quindi involare il Santissimo Sacramento, siì mandato fuori della Città, con prohibizione generale à chiunque si fosse, di pre-stargli ricovro sotto pena della vita, e perdita di quel sito, casa, ò pode-Abe. re, in cui egli fosse rinvenuto. Sicche scacciato qual fiero animal salvatico da tutti iluoghi, su forzato il Santo Vecchio in età ottogenaria viver'in mezzo alla publica strada, esposto all'intemperie dell'aria, all'insolenza delle genti, & all'ammirazione del Cielo istesso, che senza riparo, ò velo vagheggiò in ogni hora l'alta costanza di così invitto Campione. [c] Un'altro Ecclesiastico per nome Masculano si condannato al taglio e tilden. della testa con tal politica, che recastupore, esdegno à chì considera, con ma digli Artiant quanta finezza di malizia gli Heretici invidiano ne Cattolici il merito me- contro Mafeuladesimo della Fede; conciosiacosache sù ordinato al Manigoldo, che se no Masculano nell'atto del supplicio mostrava tema, e rinegava la Consunstanzialità del Verbo, subito egli allora scaricasse il colpo, el'uccidesse: mà se costante persisteva ne'sentimenti della Fede Nicena, lo lasciasse libero, per non aggraziarlo della gloria del martirio. E così appunto feguì con estremo cordoglio del nobil Consessore, che quando tutto giulivo viddesi sù la Soglia del Cielo, ritrovossi con strana forma di giustizia condannato di nuovo à vivere in questo Mondo. [d] Mà più fieri incontrisostenne d Vistor, illiano, Saturo, perche nel medesimo tempo vinse i Barbari, e trionfò del più vivo affetto, e della più forte passione, che possa sollevar contro un Huodannato à morte insieme con la moglie, e parecchi sigli, un de quali era gia, e morte glomo il Mondo, il Demonio, e la Carne. Fu Saturo, come gli altri, conancor tenero, e lattante. Andò allegro al trionfo, mà nel rapirne la palma, viddesi improvisamente assalito dalla Moglie, che Dama di nascita, & honestissima di costumi, per evitar gl'insulti lascivi di un vilissimo Vetturale, in cui balia l'haverebbon consegnata gli Arriani, se ella, & il Marito non rinegavano la Religione Nicena, troppo vile per sè perdè il bel fregio della Fede, e troppo importuna al Consorte, si dispose eziandio di farlo perdere à lui; onde à lui portatasi, & avanti di lui prostratasi, Non vengo, disse, ò caro Marito, à persuaderti la vita, che sò, che à tè non può esser'apprezzabile, paragonata con sì degna sorte di morte; Non ti presento i tuoi, e miei Figli, e questo ancora, che innocente sostento con il tuo latte nel mio petto, acciò per loro tù faccia cosa indegna di quella Fede, che habbiam sin hora mantenuta frà tantistrazii, e tormenti; Non imploro ò à tè pietà di mè, ò ai Carnefici men fiero strazio al tuo martirio; Vadane pur lacera con la nostra vita quella eziandio, che habbiam data à questi nostri communi figliuoli: Sirompa pur sotto il taglio della spada il nodo Maritale, che così tenacemente ci hà legaticontanta strettezza di animi, contanta unione di affetti, che ben la sorte, che ci hà tenuti unitiin vita, par, che non voglia ne pur separarci nella diversità della morte. Mà ohimè! Che son forzata à chie-Tomo I. Mm

LEONE Secolo V.

MAGNO. derti ciò, che non voglio, e la necessità di voler sempre esser tua, miriduce in istato di non esserpiù mia; poiche mia più non sono, mentre mi accingo à persuadertiuna cosa, in cui altro non v'è di mio, che il voler'esser tua. Mi arrossisco equalmente, e della temerarietà della supplica, e della cagione, che mi violenta à supplicarti. Ah mio caro Consorte, dirollo pure, e nel dirloti, ahi duro caso! rappiserai in me più costante l'honestà, e l'amore, che la Fede; e qui à lungo si stese con lagrime, e con parole à descrivergli la sua miserabile compassionevole caduta, el'imminente obbrobrio, che incorrerebbe, se egli con lei non acconsentisse agli Arriani. Alla vista de'figli, & all'inaspettata presenza della Moglie, s'inteneri Saturo con la rimembranza delle pene, che di già sapeva destinate indisserentemente per tutti: mà quandopoi à pieno riseppe la cagione della comparsa, e udi l'arroganza della richiesta, tutto suoco negliocchi, e tutto rimprovero nella bocca, [a] Và, rispose, miserabile, [b] Quasi b Victor, ibidem. una ex insipientibus Mulieribus loqueris. Si diligeres Maritum, nunquam ad secundam mortem attraheres proprium virum. Distrahant filios, separent uxorem, auferant substantiam, mei Domini ego securus de promissis verba tenebo, [c] Si quis non dimiserit uxorem, filios, agros, aut domum, meus non poteriteße Discipulus; e così detto, tutto pronto si offerse al preparato Martirio, conchindendo l'Historico, [d] Totum ei tulerunt, stolam autem baptismatis auferre non potuerunt. Ma non cosi vilmente, come la Moglie di Saturo, diportossi la valorosissima Massima, Dama Romana fra le più celebri, che con la loro schiavitù nobilitassero il ritorno, e'Itrionso di Genserico. Questa con Martiniano suo sposo, e trè Cognati, felicemende i Spos Messi- te con la suga sottrattasi dal servizio de'Vandali, e seguitando à condur sua ma, e Martiniano, vita nel Celibato anche nel Toro maritale, si era ritirata sotto la cura del grand' Andrea nel prossimo Monasterio Tabraceno, porgendo, e ricevendo dal Marito, e da' Cognati, esempii rari di santissima Conversazione. Seppelo Genserico, e non potendo ismuovere nè Massima, ne'l Consorte, nè i Cognati à professar l'Arrianessmo, li sè tutti squarciar sin'all'ossa con ispietatissima flagellatura, racchiudendoli poi dentro oscurissimo carcere, più tofto cadaveri sepelliti, che rei imprigionati. Mà accorse Dio, qual medico pietoso, e in quella medesima notte ridusseli in si buona salute, che estratti quindi il seguente mattino, furono ritrovati con una carnagione tanto intiera, e viva, che parevano usciti, non da horrida catacomba pesti, e laceri da tormenti, ma da un suntuoso convito allegri, e pronti ad ogni nuovo cimento. Massima, che era la Donna Condottiera, e la Reina di questo no-

> bil Drappello, ricevè sopra di se più spietato ancora l'odio del Tiranno, che ordinò, che di bel nuovo fosse ella tutta slocata sopra l'Eculeo, con risoluzione diridurla allora allora in pezzi: mà in pezzi, ò miracoloso successo! andaron con horribil fragore tutti gli ordigni del martirio, frangendofi le travi, sminuzzandosi le corde, con danno, & horrore degli astanti, che viddero la Santa Donna rialzarsi intatta ne'suoi piedi, e con le mani, & occhi al Cielo dar lode alla Consustanzialità del Divin Figliuolo. Consuso nella sua fierezza il Tiranno, si tosse d'avanti e Massima, e i Cognati, mandando tutti nell'esilio della Mauritania frà le solitudini de'Caprapitti. Per opera loro divennero però in breve quelle solitudini sertilissime di opere sante, e popolatissime di divoti Christiani, con la predicazione, che vi secero della Legge di Christo, riducendo que'Popoli à professarne la Religione: per il

> > qual

c Matth. 19.

2 Isb 2.

d Victor, ibidens.

Degna Historia e Fratelli .

LEONE

qual fatto irritato, & inasprito maggiormente l'animo fiero di Genserico, MAGNO. comandò, che i quattro Fratelli tossero strascinati per i piedi da altrettanti velocissimi Carri per dirupi spinosi, in modo tale che ciascun di loro per suo maggior cordoglio fosse spettacolo insieme, e spettatore dello strazio del compagno. Correvano i carri, & andando hor qua, hor la balzoni li corpi, e conicorpiinaria dislocate, e scommesse parte delle membra dall'impeto del corfo, e dal taglio delle selci, i generosi Fratellinell'avvicinarsi tal'ora insieme [a] sese mutuò conspiciebant, l'un'all'altro dicendo, a Vistor. ibidem. Addio fratello, ch come ben corriamo verso il Cielo! Ora pro me, rispondevaglil'altro, e tutti unitamente con allegre voci replicando, Implevit Deus desiderium nostrum, gumsero al termine del felice viaggio, etanto corsero, che arrivarono in fine [b] alla palma defiderata del Martirio. Massima ò b Die 16. 04 obr. nascosta, ò non ricercata da' Manigoldi, sopravivendo allo Sposo, e ai Cognati, visle, emori Vergine di corpo, e Martire di desiderio, [c] Mater c Vidor, ibidem. multarum Virginum Dei, conosciuta, e venerata dall'istesso Vittore Uticense, che questi successi racconta, [d] Nobis etiam nequaquam ignota. Mà chiuda il racconto di questi egregii fatti il nobil Conte Armogaste, idea de Cavalieri Christiani, e nobil'esemplare à quei, che bene spesso pospon-mogate, gono il servizio della Fede à quello della Corte, e voglion più tosto comparir rei avanti Dio, che Cattolici appresso il loro Principe. [e] Ad istanza de' e tbidem. fuoi Vescovi licenziò Genserico da Palazzo ogni chiunque non professava l'Heresia Arriana. Assisteva in non sò qual carica nella Corte del figliuolo Theodorico il Conte Armogaste, Cavaliere, che non sol valeva con l'opera, mà molto più con l'esempio, e che solo poteva sostener'in un Regno la Religione: per la quale cosa risolvè Theodorico d'indurlo ad ogni costo di allettamenti, e di minaccie ad abbandonar la Cattolica, e farsi seguace di quella, che professava esso, e suo Padre. Ma perduta in breve ogni speranza di poter svolger quel saldo cuore, venne alli satti, & all'armi, & a quelle più crudeli, che puotegli somministrar l'irritamento della repulsa, e la determinazione dell'impegno, che si era proposto. Fece dunque stendere un nuovo Eculeo, comandando ai Carnefici, che à poco àpoco restringendo le corde dislocassero al Conte le ossa in modo tale, che ogni muscolo del corpo sentisse il suo proprio tormento. Costantissimo attese Armogaste il cimento, e con franchezza di animo, e di volto, datosi tutto in poter de'Carnefici, da se medesimo allocossi nel duro letto di morte, cantando Hinni di gloria à quel Dio, per la cui Divinità sopportar doveva allora que'tormenti. E questi in breve incominciarono; mail lor principio, e'l fine si così tutt'una cosa, che non ben potè discernersi, s'eglino incominciassero più tosto, ò terminassero. Conciosiacosache nel voler restringere i Manigoldi le corde, rottesi le dette corde, come se di sottilissimo filo fossero, e non di sodissimo canape, e dando quegli di mano ad altre, e succedendo all' altre il medesimo esfetto, e di nuovo duplicando ordigni, econ ordigni di fune framischiando verghe, e catene di ferro, & avvenendo sempre, che infruttuosa rimanesse ogni loro industria, infrangendosi le corde, e con le corde li ferri, viddesi allora con istrana metamorfosi i Carnesici tormentati dal furore, edalla vergogna, & il valoroso Conterimproverar loro inesperienza, e infingardagine, animandoli à combatter meglio contro Dio con nuove corde, e con nuovi ingegni di machine, giache quelle si rendevano all'Onnipotenza dell'Altissimo, come fragilissime canne. Irritati i Barbari contro

d Idem ibid.

Mm

MAGNO. Dio, contro il Conte, e contro se medesimi, lo presero, e con disperata ferocia lo appicarono per un piede à un trave, così lasciandolo con quel ludibrio di tormento. Mà presto si avviddero, che, come se collocato l'havessero in un'agiato letto, godeva il Santo un saporosissimo riposo; onde Theodorico non più sosterente di vederselo avanti, condannollo prima allo scavo de'sassi nelle Miniere, e dalle Miniere poscia eziandio toltolo, l'obligò ignudo à guardar vacche in forma di bifolco, vicino alla medesima Città di Carthagine, nella cui Regia haveva il Conte così ben sostenuta l'autorità, e'l posto nella Corte del Dominante. Mà Dio con nuovo honore ricompensogli molto più suntuosamente il perduto: poiche venendo egli à morte in quel vilissimo ufficio, avanti di mandar suori l'ultimo spirito, ordinò à un suo confidente, che seppellisse il suo Cadavere sotto un tal'arbore, che mostrogli à dito, & era poco quindi lontano. Morì il Conte, & iscavando il servo sotto quell'albore ritrovò quivi fabricato un sepolcro diricchissimi marmi così magnifico, enobile, qualem fortè [a] dice l'Historico, nullus omninò habuit Regum. Soliti grandi effetti della paterna providenza di Dio, che non mai meglio prende cura, & esalta i suoi servi, che quando i suoi servi son maggiormente oppressi per la degna causa della Fede; apparendo troppo chiaramente negli allegati racconti avverato l'Oracolo, che [b] Custodit Dominus omnia osa eorum; unum ex his non conteretur. Conchiude [c] Vittore Uticense, Post hac Gensericus Ecclesiam Carthaginis claudi præcipit, dissipatis, atque dispersis per diversa exiliorum loca (quia Episcopus non fuerat ) Presbyteris, & Ministris; qua vix reserataest, Zenone Principe supplicante per Patricium Severum, & sic universi de exilio redierunt; il che à [d] suo luogo dirassi.

A Ven. Pontif.di raine Teras. Morre, & Elogio di S. Leone.

: 1. Hor. Leidem.

5 F'al. 33.

. Victor. Ibidem.

e In lib. Rom. Pont. is Leone .

f An. 461.

S.Leone intanto vittorioso de'Manichei, e Pelagiani vinti, e convinti in Europa, degli Eutychiani debellati, e confusi in Asia, degli Arriani avviliti, e disperati per la costanza de'Martiri in Africa, di due Rè barbari, e potenti, atterriti con la presenza, e mitigati con l'eloquenza, Grande per pregio di opere, per fregio di dottrina, e benemerito della Città di Roma non sol disesa dalui più volte, ma sortificata eziandio con [e] salutevolissime Leggi, doppo un laborioso, lungo, e per accidenti varii famolo Pontificato lasciò di vivere nell'undecimo giorno di Aprile; [f] Pontefice de'più grandi ne'tempi andati, de'più venerabili ne' presenti, e di cui resterà sempre applaudita la memoria ne'suturi.



## CAPITOLO VII.

Hilaro di Sardegna creato Pontefice li 12. Novembre 461.

Ordinazioni, e Decreti di Hilaro contro gli Heretici. Arriani, e Macedoniani in Roma; e opposizione, che fa loro il Pontefice.



Ella congiuntura della morte di S. Leone, in cui ancor' ardeva in Oriente la fazione Heretica di Eutyche, e di Dioscoro, non potè promoversi al Pontificato Soggetto più proporzionato al bisogno, che quegli medesimo, che haveva così bene in qualita di Legato fostenuta la causa della Fede contro il Confermul Concilio ciliabolo di Efefo, e ch' era stato promotore insieme, e gran Chalcedonesse.

parte nel grand' affare del Concilio di Chalcedonia. Fiì eletto adunque Hilaro, il quale dimostrossi ripieno di quel medesimo zelo à favor della Religione oppretia, di cui egli haveva date tante gran prove in Oriente. Per sua prima operazione scelse di scrivere una lettera circolare à tutte le Chiese del Christianesimo nel tenore, che vien riferito nel Libro de'Romani Pontesici, quando descrivendo il di lui ingresso nel Pontificato, dice, [a] Hie fecit De- a In lib. Rom. Pont. cretalem, o per universum Orbem sparsit epistolam de side Catholica, confirmans in Hilaro. tres Synodos, Nicanam, Ephesinam, & Chalcedonensem, & tomum S. Archiepiscopi Leonis, & dannavit Eutychetem, & Nestorium, & omnes eorum sequaces, Tomnes Hareticos, confirmans dominationem, & Principatum Sancta Sedis Catholica, & Apostolice. Eglipoitutto si diè alla riforma della disciplina Ecclesiastica con sa issime ordinazioni, e nel Sinodo, che [b] tenne in Ro- E sue ordinazio. ma di quarant' otto Vescovi, concorsi colà à solennizzar' il giorno della sua m. Creazione al Pontificato, fece una lunga concione, esortante que' Padri à confermar con l'opere l'estimazione, in cui essi crano saliti appresso il concetto di tutti per la dignità Episcopale, [c] Siquidem, egli diffe con me- c Hec extantinto. morabile fentenza, reatu majore delinquit, qui potiori honore perfruitur, 🔗 6. Comit. graviora facit vitia peccatorum sublimitas dignitatum. In questo medesimo Sinodo propose l'abolizione di quell'uso pratticato da molti Huomi- fcovi il nominarni Santissimi, ma pervertito [d] in abuso da altri men persetti, & interest sil Successore. sati Prelati, cioè di eleggersi il Successore nel Vescovado, [e] Episcopa- di Labbeto 4.6 mtum, (sono sue parole) qui non nisi meritis præcedentibus datur, non dividi Celestino nel num munus, sed hæreditarium putant esse compendium; & credunt, sicut res e in z.tom.Concil. caducas, atque mortales, ita Sacerdotium velut legatario, aut testamentario jure possedimitti. Nam plerique Sacerdotes in mortis confinio constituti, in locum suum seruntur, alios, designatis nominibus, subrogare, ut scilicet non legitima expectetur electio, sed defuncti gratificatio pro Populi habeatur aßensu: atque ideò, si placet, etiam hanc licentiam auferamus, ne, quod turpe dictu est, Hommi quisquam putet deberi, quod Dei est. Così egli. E qui notar si deve la solita modestia de' Pontesici Romani, che potendo col solo loro Otacolo stabilir Decreti, con obligarne all'osfervanza il Christianesimo,

nesimo, amano tuttavia meglio spesse volte seguir' il consiglio de' Fratelli, che la propria autorità. E fu stabilito appunto, quant'es propose, chiudendosi il Sinodo con quelle celebri parole proferite cinque volte unitamente da tutti li Vescovi, che havevano supplicato il Papa per la confermazione di molte antiche Leggi, Ut servetur antiquitas, rogamus.

Mà [a] prevalendo in Roma e per superiorità di posto, e per aura di

2 April Bar, anno 472. n.10. Arriani in Roma.

fortuna Ricimero, huomo Goto di nascita, & Arriano di sede, su facile, come avvenne, che prendetse speranza l'Heresia di por piede in quella santificata Reggia del Christianesimo, se la vigilanza del Pontefice, che vi si oppose, nonne havesse troncata à tempo la trama. Facevala Ricimero più Ricimero, e sua da Tiranno in Roma, che da Cittadino; poiche ò per sua opera, ò per suo configlio fatti uccidere due Imperadori Majorano, e Severo, e miserabilmente roversciato lo Stato dell'Imperio, si era esso reso egualmente odiato, e temuto da' Romani. A ciò egli aggiungeva un' aperto dispregio della Religione Cattolica, [b] in cui onta si era appropriata la Chiesa di S. Agata della Suburra, e quivi publicamente haveva aperto ricettacolo a chiunque professava, com'esso, la Setta Arriana: qual doloroso spettacolo in faccia agli occhi de' Romani durò molto tempo, e noi di questa Chiesa saremo nuova, elunga menzione fotto il Pontificato di S. Gregorio, che doppo cent'annilaritolse agli Heretici, riducendola al culto primiero della vera Fede. Nullaperò maggiormente sgomentò Roma, quanto l'elezione, che à persuasione di Ricimero sece il Senato di un' [c] Imperador Greco, che dalla Grecia mandò Leone di Oriente à governar l'Imperio di Occidente. Ricimero su l'autor della risoluzione, non sò se per assuesar'i Romani al giogo de' stranieri, ò per privata pretensione di sassi Genero, come segui, l'istesso Anthemio, che così chiamavasi il nuovo Imperadore. Comunque passatse l'affare, certa cosa si è, che da Costantinopoli condusse seco Anthemio molti Heretici Macedoniani, che in breve riempirono Roma di conventicole scandalose, e di dottrine esecrabili. Capo di questi era un tal Filotheo, Heretico di mille errori, e desideroso di divulgarli tutti, e di opposizione, che promoverli. Mà egli non trovò Roma così facile à porgergli credenza, come fertile n' era quel Paele, d'ond'esso li havea recati. Conciosiacosache nonsofferendo Hilaro cotalitemerarie procedure, tutt' armato di zelo incontrò Anthemio un giorno nella Chiesa di S. Pietro, e così liberamente parlogli, e così vivamente perfuafelo, che Anthemio non fol bandì da Roma Filotheo, e quanti Heretici havea seco condotti dalla Grecia, ma [d]

Potenza.

h Ibidem . Chiefa di S. Agata di Roma occupaza dagli Arriani.

c Deeph d. 15.c. 11.

Macedonlanlin Roma.

fail Papa ai detti Heretici .

d Gelofeus Papa in φiβ. 11.



cum interpositione juramenti obligossi à non permetter per l'avvenire in quel-

la Città somiglianti novità, che offuscar potessero la Santità della Religione Romana. Manifesta, e chiara testimonianza, di quant'autorità sossero allora i Papi appretso gl' Imperadori, e quanto gl' Imperadori humilmen-

te soggiacessero ai loro savis comandi.

## CAPITOLO VIII.

Simplicio di Tivoli creato Pontefice 20. Settembre 467.

Morte di Ricimero. Dicadenza dell' Imperio Romano. Odoacre Arriano Re dei Romani. Dilatazione dell' Arrianesimo in Roma. Stato miserabile del Christianesimo. Pretenzione di Superioritàne' Vescovi di Costantinopoli. Morte di Lecne Imperadore Cattolico, & assunzione all' Imperio dell' empio Zenone. Pietro Gnafeo Fullone, sue Heresie, e costumi. Timotheo Eluro, sua arroganza, fasto, e morte. Tragici avvenimenti di Zenone. Basilisco, e sua Costituzione à favor degli Eutychiani. Ritrattata per opera del Pontefice. Morte miserabile di Basilisco. Enotico di Zenone, e sua publicazione.

A Ricimero nulla prezzando nè la dignità dell' Imperio, nè la Morte di Ricimes persona de' Cesari, nè la congiunzione de' Parenti, reo del l'angue sparso di trè Imperadori uccisi, l'ultimo de' quali sù il suo medesimo Genero Anthemio, [a] Non diutius peratto a Cassiod.in Chrone scelere gloriatus, post quadraginta dies defunctus est, lasciando

quell'Imperio decantato eterno da' Gentili, non tanto ad Olybrio, à Glycerio, à Nepote, & ad Augusto Successori l'un dell'altro nelle disgrazie più tosto, che nel Regno, quanto in poter di Gente barbara, e nemica, che lo tennero finalmente oppresso sotto durissimo giogo di vilissima servitù per il lungo spazio di trè Secoli, cioè sin tanto che, come [b] diremo, ridusselo il Papa nel suo primiero splendore. Morto b Sotto il Pontissdunque Augusto, che [c] per dispregio si disse Augustolo, Odoacre siù cato di Adriano il primo de' Rè Barbari, portato dalla fortuna, come sopra le ali, dagli 774. ultimi confini del Settentrione su'l Campidoglio di Roma, per tener sognum. 2. getta la potenza de' Romani sotto la forza, e la verità della Religione sot- Odoacre Arriano Rèdi Roma. to l'Heresia. Conciosiacosache tanto egli, quanto i suoi Eruli prosessando l' Arrianesimo, scelsero trè delle [d] sette Regioni della Città, segregandole dalle altre in esercizio libero de loro Fazionanti; e con la vicinanza num, 6. del contagio infettando le rimanenti di ogni lordezza di errori, viddesi allora Roma ripiena di una mostruosa quantità di Heretici, fra' quali annummerovvi [e] Cassiodoro eziandio li Samaritani, che innalzarono la loro e Cassiodopist. 35. Sinagoga in una casa, che Papa Simplicio haveva comprato in servizio, & 1.3. var. leta.

uso della Camera Apostolica, togliendola al Vicario di Christo di Roma, e di Roma, e di Christo di Christo di Christia. che. Nè, siccome Roma, in altro migliore stato ritrovavansi in quel nesimo. tempo tutti li rimanenti Regni del Christianesimo. Poiche con deplora-

d Idem anno 48 3.

a Mattib. 16.

Romano.

556 plorabile disgrazia gemeva l'Occidente sotto la Tirannia degli Arriani Padroni dell'Italia, Francia, Spagna, & Africa, e l'Oriente fotto il Dominio di Zenone, Basilisco, & Anastasio, finti Cattolici, e perciò tanto più nocevoli Heretici Eutychiani, che nella persecuzione, che ciascun mosse alla Chiesa Cattolica, rendevano apparenza di abolirne asfatto la Fede. Mà non mai meglio, che allora, fi avverò l'immutabil Profezia dell'infuperabilità della Religione di Christo, annunziata dal Divin Figlinolo in quelle parole, [a] Porta Inferinon pravalebunt adversus eam; essendo che non Iniuperal·ilità del Pontificato mai più strepitosamente tonarono i Papi con i fulmini delle Scommuniche contro i medesimi Cesari Signori del Mondo, contro riguardevolissimi Vescovi di Regie Città sostenuti da poderosissime protezioni, contro Popoli intieri ò titubanti nella credenza, ò prevaricati ne' costumi; e non mai più vigorosamente eglino esercitarono la loro suprema autorità sopra tutte le Chiefe della Christianità hor col vigor de' Decreti, hor col terror delle minaccie, & hor con la saviezza de' consigli, che quando mostrò l'Inferno di volerli sommergere in quella siera tempesta di persecuzione, e di Heresie,

che ci faranno note i racconti, che soggiungeremo.

Acacio Vescovo di Collantinopo-

b T'reader Letter. in Contest. I. I.

num, 2. d Concil.Conflant. gener. ca 1.5. Barroglin Conil.

can. G.

Costanza Je'Papi Lu rigettarla.

R Goldfus Fope ezift. 11.

Era succeduto nel Vescovado di Costantinopoli à S. Gennadio lo scelerato Acacio, della qual fuccessione haveva dato l'Inferno stesso un chiaro presagio, quando un' horribil fantasma apparendo à S. Gennadio poche hore avanti la sua morte, con horrido suono in voce humana queste parole proferi, [b] Abeo, & te vivente quiescam, reversurus post obitum tuum, & modis omnibus Ecclesiam eversurus. E l'annunzio sù comprovato pienissimamente dagli effetti: effendo che quanto più in alto si vidde sollevato Ravviva l'antica Acacio dalla nuova dignità, tanto più rendendosi voglioso d'innalzar la la seperiorità del sua Sede Episcopale sopra le altre, risolvè di promover l'impegno malaino Velcovado. e Raron anno 172 mente preso, esaviamente deposto da Anatolio, [c] Ut Sedes Constantinopolitana post Romanam locum principem obtineret. Diedero stimolo alla risoluzione alcuni Canoni formati dai Padri [d] Costantinopolitani, e[e] e concil Chalege- Chalcedonenfi, doppo ch'hebbero terminati que' Concilii, ne' quali indebitamente concedevasi tal diritto à quella Sede; e con molta maggior' ap-Chair. 2 art. 2 m. 17. parenza di forza il falso supposto, che decaduto in Occidente l'Imperio di Roma, egli havesse seco eziandio tirato nel precipizio medesimo la Chiesa Romana, come se il Pontificato sondato sosse sopra le mura, edipari andatfe la sussissa della Religione con quella delle armi. Era questa una questione più tosto disuperbia, che di Fede; & i Pontefici Romani haverebbono facilmente acconsentito alla vana pretenzione de' Greci, con dichiarare il Vescovado di Costantinopoli in titolo di Patriarcato, & in grado di superiorità all' Alessandrino, se eglino non havessero considerato, che f concil. Nican, havendo il Concilio Niceno definita [f] la prima autorità, epreminenza nella Chiefa Cattolica doppo il Romano al Patriarca Alesfandrino, non pareva allora nè espediente, nè utile il dispensare à quel primo gran Concilio, che in que' Secoli particolarmente si proponeva à tutti come norma esattissima dell' Ecclesiastica disciplina. Per la qual cosa à tale ingiusta domanda havevano sempre costantemente contradetto S. Damaso, e S. Leone, e difresco allora Hilaro prima, eposcia [g] Simplicio, dandone risoluta negativa à Cesare stesso, che volle di simil grazia richiederli. Queste procedure de' Papiresero persuaso Acacio à procedere nel suo impegno con qualche cautela, per non esacerbar maggiormente ne' suoi principii

Capitolo VIII.

SIMPLI-

CIO.

Come di nuovo

cipii il negozio, e romperne l'orditura prima di avviarla. A tal'effetto dunque egli stese in forma di Editto una lunga scrittura, in cui proponen- promossa da Açado la restituzione di alcuni Privilegii tolti a' Cattolici dagli Heretici, con do. industriosa astuzia mosse indirettamente l'antica pretenzione, chiamando la Chiesa Costantinopolitana Matrem Christianorum omnium Orthodox & Religionis, infinuando all'Imperadore, come segui, ch'egli publicasse la scrittura in forma [a] di Legge, mendicando fede alla menzogna dal zelo a L. 16. C. de Sadelle Chiefe, e dall' autorità del Principato. Mà chì vegliava alla custodia cros. Eccles. di quella di Roma, non potè essere abbagliato dal lampo della Greca albagia, e Simplicio alla prima comparsa dell'accennato Editto, che Leo-Ecome di nuovo ne innocentemente spedì, riconoscendone l'Autore, riprovonne l'attentato siprovata da Sun. con così inconcussa saldezza, insistendo sempre ne'medesimi sentimenti picto. de' suoi Predecessori, ch'egli meritò gli elogii, che secegli [b] S. Gelasio, b Gelasins Para e con S. Gelasio tutta la Christianita, di Disensor tenacissimo delle tradi- loccis. zioni antiche de' Padri. Acacio, che viddesi per questa strada scoperto, ne prese un' altra, che ridusse in fine lui, e tutto l'Oriente nel precipizio d'immense turbolenze, nell'impegno d'innumerabili Heresie, e nello Scisma odioso di quella gran Chiesa con la Latina. Per l'avvenimento delle quali cose Morte di Leone, e gli cadde mirabilmente bene in acconcio la mutazione de' Regnanti segui- successione all' ta con la morte di Leone Cattolichissimo Imperadore, e con l'assunzione ne. all' Imperio di Zenone iniquissimo Christiano, ch' essendo prima passato pe'l [c] fango di tutte le immondezze del senso, era giunto in fine à farla al solito c Evagr. 1,2.0,16. di coloro, che dalla perversità de' costumi degenerando nell' empietà dell' Heresia, si ritrovano infracidati, e corrotti di animo, e di corpo. Prima suoi pessini prinoperazione dunque del nuovo Cesare su il richiamar dall'esilio due Satel-cipii. liti d'Inferno, cioè Pietro, che [d] dall'arte, che haveva esercitata, di tintor di panni, su da' Latini denominato Fullone, e da' Greci Gnafeo, e S. Barnab. apud Timotheo Eluro, che l'Imperador Leone adistanza di S. Leone Papa ha-Sur. tom. 2. vevarelegato nell'efilio del Chersoneso; ponendo ambedue sopra le due principali Sedie dell'Oriente, cioè il Fullone in Antiochia, el'Eluro in Alessandria, con que' dolorosi accidenti, che prevennero, e seguirono alla loro reintegrazione, e che per intendimento de' suturi successi siamo pre- e fuoi vizit, e masentemente necessitati à descrivere. Era vissuto un tempo il Gnafeo fra i la dottrina. Monaci vigilanti, che i Grecidissero [e] Acemeti, perche nel lor Mona- e Idem loc, cit. sterio in ciascun' hora del giorno, e della notte qualch' un di essi vigilava sempre orando nella Chiesa. Mà come un Giuda frà gli Apostoli, così viveva il Gnaseo fra que' beati Religiosi; conciosiacosache [f] Sanctam, f Item loc, cit. & Venerandam Synodum Chalcedonensem adversabatur, & dogmatis Eutychiani erat propugnator; per lo che fii vituperosamente scacciato da quel sacro Chiostro, e reciso da quel sano corpo, come membro putrido, & infetto. Resosi egli peggiore con la libertà del vivere, e con l'entratura di costumi laidissimi insinuatosi nell' amicizia di Zenone, che di fresco era stato dichiarato Conte dell' Oriente dal suo Suocero Leone, con sui portossi in Antiochia, ove subornato il Popolo, e calunniato il Patriarca S. Martirio con la taccia di Nestoriano, finalmente ottenne, che il Santo Vescovo, per esimersi dagl' insulti di Zenone, rinunciasse il Vescovado con queste tremende parole, proferite da lui sull'Altare nell'atto di celebrare, [g] Clero im- g Ticod Lestor, in morigero, & populo rebelli, & Ecclesia contaminata renuncio, servata interim mihi Sacerdotti dignitate. Zenone allora collocò in quella Sede

SIMPLI-Secolo V.

CIO. a Liber. Diace 'n · brev. c. 18.

Creato Patriarca di Antiochia, e troi Cattolici.

epi,?. 13.

Mase.

Felicalit. Timocheo Eluro richiamato dall' csilio da Zenone.

E sua arroganza, efallo.

f Matth. 21.

g Baron, anno 476. nxm. 39.

Operazioni, czelouel Papa.

h Simplepift.3. i Simplicon, 3.5. k Idem epist. 6.

Acacio le creta mente accudifee al Gnafeo, eail' Eluro.

il Gnafeo. Màl' Imperador Leone non sofferente dell'aggravio fatto alla Santità di Martirio, non ostante le rimostranze del Genero, [a] relegò in Oase il delinquente Gnaseo Autore, e Capo di que'mali. Breve però su il tempo, e la pena dell'esilio; poiche succeduto Zenone al comando dell'Imsue crudeltà con- perio, richiamollo dalla relegazione, con reintegrarlo nel Vescovado. Si portò dunque colà il Gnafeo così pien d'ira, e così disposto a prender vendetta di tutti li Cattolici, che facendone strage, infuriò spietaramente contro S. Stefano softituito à S. Martirio nel Patriarcato, uccidendolo su b Evagr.l.3. c.10. l'Altare [b] medesimo, mentr'egli celebrava la Messa, gittandone gli avanzi del dilacerato corpo, per maggiore obbrobrio, e disprezzo, nelle acque prossime dell'Oronte. Cotal' empio fatto irritò gli animi eziandio di quei, c Simplie. Papa che proteggevanlo: e Zenone mandò colà Soldati à punirlo, e ricevé [c] acerbirimproveri da Simplicio, che prevedendo i seguitisconcerti, havevalopiù volte ammonito à tener lontano ne' più rimoti esilii della Thracia quell'empio, e chiunque, com'egli, imbrattato fosse di Heresia; essendo d S. Hier. in c.18. che per perversione di natura l'Heretico è crudelissimo, e [d] Nullus est impius, quem Hareticus impietate non vincat. Mà prevalendo l'empietà alla giustizia, e alla verità la finzione, su il Gnafeo da Zenone tollerato in quel Trono, d'onde con infausti avvenimenti publicò poi quell'odiosa Heresia,

e Veaiit Penif. di che à suo proprio [e] luogo descriveremo.

La promozione del Gnafeo al Patriarcato di Antiochia fù preludio dell'altra, che in breve segnì, dell'Eluro in Alessandria, richiamatovi medesimamente da Zenone, per insettar nel medesimo tempo con questi due mostritutte le Provincie dell' Asia, e dell' Egitto. Nè puossi esprimere, con quanto fasto ritornasse Timotheo à gnella sua usurpata Chiesa, che vedeva da sè di fresco profanata col sangue sparso dell'innocente S. Proterio; conciosiacosache per render come piu publico il suo trionfo, doppo breve dimora volle quindi portarsi a Costantinopoli, d'onde gli uscirono incontro con sontuosa processione tutti i Seguaci di Eutyche, intonando alternativamente à choro l'Evangelica acclamazione, [f] Benedictus qui venit in nomine Domini; in modo tale che appena un' Athanasio haverebbe tal pompa meritata, quando giorioso ne veniva dall'Heresia abbattuta, e dall'haver solo vinto tutto il Mondo. I Cattolici della Città non poterono non inhorridirsi à tal comparsa, &i Monaci [g] chiusero in quel tempo le loro Chiese per non ammettervi dentro colui, che ne haveva tante profanate, tramandando la notizia di tutti questi abominevoli eccessi al Papa, per haverne da lui rimedio proporzionato al bisogno. Nè con minorilagrime pianse Simplicio in leggerne il racconto, considerando così impunemente manomessa in ogniparte la Fede di Christo; e allor sù, che scriffe [b] all' Imperador Zenone, ad [i] Acacio, & agli [k] Archimandriti quelle ammirabili lettere, dalla cui lettura disensi Apostolici, e paterni si comprende, quanto vivamente cotali novità egli risentisse, e con quant' attenzione accorresse co' consigli, e con le minaccie ai dovuti provedimenti. Ma nulla maggiormente l'afflisse, quanto la fraudolente connivenza di Acacio, che tali cole fotto gli occhi, e nella sua Chiesa vedeva, e non sol taceva, ma mostrava di approvare, con più alta considerazione di chi da questi principii di mali prevedevane altri, come seguirono, di conseguenze molto più dannevoli, e perniciose. Tuttavia se tacque Acacio, per la ragion parlo Dio, e tanto più horribilmente,

quanto

Capitolo VIII.

quanto più sfacciatamente ritrovavasi offeto dallo scelerato Timotheo. Thead. Lett. in [a] In Costantinopoli, dov'ei era entrato trionfante, havendo ottenuto collecti.i. i. da Cesare una Chiesa de' Cattolici per l'esercizio libero dell'Heresia, nel portarvisi egli cadde repentinamente da Cavallo, e rotta una coscia, Morte dell' Elufu necessitato tornar' indietro, e doppo un' anno di continuato spasi- to. mo, come sorpreso da inopinato spavento de' commessi delitti, [b] Optavit b Liber. Diac. in sibi mortem, & hausto veneno solutus est, cioè con morte consueta à brev.c.16. quei, che vivono da disperati. Da lui i suoi seguaci suron chiamati Timo-

Chiesa di Edessa.

Mà su più acerbo il castigo di Zenone, che havendo ricevuto da Tragictinsortunii Dio un' ampio Imperio per difendere contro gli Heretici la sua Chiesa, se n'era perversamente abusato per opprimerla. Regnum Zenonis, dice [d] d Marcellin Chrol'Historico, Basiliscus Tyrannus invasit, sbalzandolo con tal violenza dal Trono, che per isfuggir la morte, egli fuggiasco ritirossi nell'Isauria suo Paese nativo, [e] atque in desertis locis vitam duxit incognitus accolis, ob idque e Baron.anno 476. coactus fuit interdum herbam, pane deficiente, ad cibum quarere. Basilisco vittorioso dell'Imperio volse le armi contro la Fede, [f] Basiliscus inva- f Theod. Lett. 1.1. dens Imperium mox Fidem subvertere capit, e ne' venti mesi di quella sua Batil sco invasor' breve, epailaggiera grandezza, richiamando, esollevando a' Vescovadi sua persecuzione chiunque infetto fosse di Heresia Entychiana, [g] publicò un' empio Editto contro Cattolici. contro la lettera di S. Leone, e contro il Concilio Chalcedonense, riprovandone la Fede, e prohibendone la difesa. Acacio diè suora allora qualche d'unpegnit Acalampo di bontà con resister' agli attentati del Tiranno, ond' egli ne sti con della Religione. laudi encomiato dal Papa, e dichiarato [b] ancora suo Legato in Oriente, & Baron.anno 477. con isperanza d'impegnarlo nella difesa della Cattolica Religione con quella rimunerazione di nuova honoranza. Ma invano adoperoffi Simplicio con Acacio, & Acacio con Basilisco, essendo che scoppiò poscia il mal nascosto veleno di Acacio in pestifera cancrena, e Basilisco ostinossi nel mal fare, anche à dispetto del Cielo, che sostenne allora la giusta causa à forza di evidentissimi miracoli, narrati à lungo [i] negliatti di S. Daniele Stylita, e i Apud Surium di S. Euthymio. Mà il maggior prodigio sù il ravvedimento ò vero, ò sinto die 11. Decembris, di Basilisco, mosso à ritrattare il suo impegno dalle vive rimostranze, che fecegli Simplicio, per le quali egli rivocò la Costituzione accennata con al-Costituzione. tra Costituzione, che prolissamente registra [k] Evagrio nella sua Historia. k Fvarr. 1.3. c.7. [1] Basiliscus Tyrannus, & Hareticus, dice S. Gelasio, scriptis Apostolica epist. 11. Sedis vehementer infractus est, & à pluribus revocatus excessibus; e Theodoro Lettore della Chiefa Costantinopolitana soggiunge, che Basilisco intimorito dalla fama delle prossime armi, che haveva unite Zenone per ricuperarl' Imperio, [m] Zenonidem Conjugem suam sumit, & Acaciose, & Clero, m Theod. Left. 1.1. & Monachis in Ecclesia purgat, Sedique illi jura sua restituit, & alio Edicto priora ablegat. Mà dalla Chiesa sù egli tosto estratto da Zenone vincitore della battaglia, e dell' Imperio; il quale [n] Basiliscum simul cum Uxore, & n Procop. de bello filiis in Cappadociam mittens, hyemis tempore jussit, neque veste, neque cibariis juvari: ex quo breviter una se complexi corporibus, collacrymantes mise- di Bassilico. rè perierunt. Suida con un degno corrollario conchiude tal racconto, [0] O Svidas apud Ba. Tali clausit fine vitam impius Basiliscus, uti fame periret, qui pecuniam exegit ab Ecclesiarum Episcopis.

Nè Dio, che castigò un'Heretico con l'altro, col progresso del tempo Conversione sinta tè cor-

SIMPLI-

theani, contro [c] i quali egregiamente scrisse Samuel Siro Prete della c Gennad. de scri-

Il Papa procura to nella difefa

Morte miserabile

di Zenone.

S. Simpl. b Eva r.lib 3.c.8. C- 109.

C Anno 482.

Che di nuovo im pervertato nel mal f re publica l' Enouco.

eflo.

e loan. 19. f I.ad Corinth. 12. 5 S. Cyproinlib, de will. Licief.

Dolore, e morte del Pontefice.

fè correr miglior fortuna à Zenone imperversato sempre nell'ostinazione del suo impegno, e nell'instabilità della sua Fede. Benche ancor'ei scosso dalle tribulazioni, che sono un potentissimo svegliatojo per chi troppo dorme nel lezzo delle colpe, daffe segno di ravvedimento, e mandasse al a Apul quil. 7.9. Papa [a] un' offequiofifima lettera, richiedendo da lui non fol configlio, mà mostrando digradirne, e di effettuarne i comandi, con [b] richiamare alle loro Chiese i Vescovi Cattolici esiliati, & esiliarne gli Heretici; tuttavia di nuovo ò dalla sua perversa inclinazione spinto al male, ò dalle perfuafioni di Acacio fomentato fempre à protegger gli Heretici, riccadde in abominazione del Papa, e in odio de' Cattolici con la publicazione [c] di quell'altrettanto celebre, quanto empio Editto, che Unitivo chiamarono i Latini, & Enotico li Greci. Fù quest' Editto parto di Zenone, mà conceputo da Acacio, quasi in nulla dissimile all'altro accennato di Basilisco, contro il quale haveva così bene ostato il medesimo Acacio: mà questi lusingato presentemente dal suo antico prurito ò di superiorità, ò di competenza con il Pontefice Romano, e speranzoso di ottenerne l'intento à forza di turbolenze, accrescendone nuove alle vecchie, e fraponendo sempre in concussione della Fede alle calamità passate sconvolgimenti pronti, eprefenti, si era in fine, se non con le parole, dichiarato con l'opere, ch'ei voleva il primo alzar lo stendardo di quella gran ribellione, che hà diviso E contenuto di l' Oriente dali' Occidente, e la Chiefa Greca dalla Latina. Conteneva l'Editto un'ardente desiderio in Cesare di veder riunito il Christianesimo nella medesima credenza, & à lungo stendevasi in acclamazione de i trè primi Concilii, in riprovazione dell'Heresie di Nestorio, e di Eutyche, in coufessione diuna Fede tutta divota, e sincera; e poi, qual velenoso Scorpione, che con la coda ferisce, riprovava il Chalcedonense, & anathematizd Evezr. 1.3.c. 14. zava chiunque ò prestassegli credenza, ò difesa, con le seguenti parole, [d] Cuique autem, qui aliud quidquam vel sentiat, seu jam, seu alias, seu in Concilio Chalcedonensi, seu in alio quovis Concilio, Anathema indicimus. Fu quest' Editto formato con ottima apparenza, ma con pessima intenzione, essendo che vedendo Zenone diviso tutto il Christianesimo per l'Heresia Eutychiana, malamente pretese di riunirlo con sar cedere in qualche punto agli Heretici, e in qualche punto ai Cattolici, per farli poi divenir tutti Heretici, com'esso. Perciò anathematizzò à favor de' Cattolici Eutyche, & à favor degli Heretici il Concilio Chalcedonense, persuaso, che gli uni, e gli altri haverebbon volontieri accettato questo suo mezzo termine negli affari della Religione. Mà gli affari della Religione non sono, come quelli de' Tribunali, che nelle liti ammettono aggiustamento, e composizione; essendo, che è [e] inconsutile la veste di Christo, una sf ] è la Chiesa, e 2] Habere non potest Deum Patrem, qui Ecclesiam non habet matrem. Inhorridissi il Christianesimo alla rimembranza della temerarietà, che un' Huomo Laico, qual' era Cesare, osasse stabilir leggi di Fede, con contravenir' à quelle di un Concilio di così profonda venerazione; e quanto nerimanesse afflitto Simplicio, chiaro si rende dalla morte, che indi à pochi

> quassi della nostra Religione, lo faran palese i successi, che descriveremo sotto il Pontificato, che siegue, di Felice. C A-

> mesi gli sopraggiunse, lasciando al Successore gran materia di penosi dis-

gusti. Al contrario quanto ne godessero i Fazionanti dell'Heresia, e que'

Cattolici medesimi, che miserabilmente gioiscono delle avversità, e scon-

## CAPITOLO IX.

Felice III. Romano creato Pontefice 8. Marzo 483.

Pietro Mogo, e sue perfide qualità. Setta degli Acefali. Provedimenti del Papa sopra le Chiese Orientali. Origine del Sacro Trisagio. Heresia del Gnaseo. Xenaja, e sue Heresie. Scommunica, e morte di Acacio. Curiosa successione di Flavita al Vescovado di Costantinopoli. Morte del Mogo, e dell' Imperador Zenone. Morte di Genserico. Successione di Hunnerico, e nuova persecuzione in Africa degli Arriani contro i Cattolici. Suo corso, e prodigiosi avvenimenti. Morte di Hunnerico. E provedimenti del Papa sopra le Chiese dell' Africa. Varie classi di Penitenti, e differenti penitenze usate dall' Antichità nella Chiesa. Semipelagiani, loro progressi, e nuove esposizioni della loro Heresia. Condannata da Papa Felice, e da' Vescovi del Christianesimo.



L primo dunque, che alzasse bandiera à favor dell'Enotico di Zenone, fitun' Alessandrino, di cui dir non sappiamo, se fosse Ecclesiastico, ò Laico, Heretico, ò Cattolico, tanto fii vario nella professione dello stato, e nella confessione della fede. Egli chiamavafi Pietro Mogo, e Papa Simplicio scrivendo à Zenone [a] attesta di non saper, s'egli sosse stato a Simple epistato,

Pietro Mogo , e

ancora ordinato Diacono, quando dal Popolo di Alessandria sii tumultuosamente sollevato al grado di Patriarca. Evagrio [b] lo descrive per b Evagrilia. C. 17. huomo così doppio di cuore, così ripieno di frodi, così proclive all'Heresia, e così istabile nell'Heresia medesima, che discerner malamente poteaficiò, che voleva, mentre quel che dimostrava di fare, era l'opposto diquel che faceva, Iste Petrus, dice, homo fraudolentus, versutus, & temporibus inserviens, minime in una perstitit sententia, sed modo Concilium Chalcedonense damnavit, modò palinodiam cecinit, idemque ipsum Concilium omnibus suffragiis approbavit. Non così tosto uscì alla luce l' Enotico, che ritrovandosi il Mogo in moto continuo di somentar sedizioni, fatta Enotico di Zesetta di mal contenti, e proposta à tutti la volontà del Principe per regola di Religione, sottoscrisse [c] egliprima, e molti poi con lui, l'esecrabile e Idem liberit.c.13. Editto, rendendosi per tal risoluzione tanto benemerito à Zenone, che questiper rimunerarlo scacciò immediatamente dal Trono Episcopale di quella Chiefa il Cattolico Giovanni Talaida, & intronizzovvi lui con quell'applauso, che ci descrive [d] l'Historico con queste poche parole, d Lilen. Diac, e. 28.

Et quidem Petrus intronizatur ab omnibus. Per questo inopinato solleva-Tomo I.

Sottofcrive 1'

FELICE III. Secolo V. 562

a Frace, loc. cit.

Si finge Cartolico co'Cattelici.

C 2 Petriz.

Acefali Heretici.

d Lout. de Seffis ait. 5.

Anajt.

Papa Felice ri. prova, e condan-na l'Enotico. f Theod . Lestor in Collect. l.b. 2.

g Baren, com 483. 2, 3, 2. 16. 111 June .

nano.

h Anno 48 30

mento à una tanta Dignità di un huomo scandaloso, e fraudolente, tumultuò il Clero Cattolico, protestando di non voler per Capo un ch'era Capo de' Ribelli della Fede, e opprimeva così stranamente la Religione di Christo. Il Mogo, che, come habbiam detto, [a] erat homo versutus, & temporibus inserviens, mettendo il capitale della coscienza in quel fondo, che oni gli fruttava, per tirar' à sè il seguito anche de' Cattoliei nulla dubitò di rendersi parteggiano di due Religioni, e con una franchezza impareggiabile di parole, di volto, e di sentimenti, co'l Clero, e Popolo Orthodosso professò venerazione al Concilio Chalcedonense, & horrore all' Enotico di Zenone, & al contrario con gli Eutychiani horrore al Concilio, e venerazione all' Enotico, in modo tale che fattosi tutto con tutti, si finse Cattolico co' b 1.ad Coringle 5. Cattolici, & Heretico con gli Heretici, non altrimente pero [b] ut omnes faceret salvos, mà per introdurre in tutti quelle Sette, che chiamò S. Pietro [c] Sectas perditionis superducentes sibi celerem perditionem. Dal che avvenne, che rendendosi egli egualmente sospetto agli Heretici, & odioso ai Cattolici, perdè in gran parte il seguito degli uni, e degli altri, che abbandonatolo si sottrassero dalla di lui direzione, costituendo un terzo partito sotto nome di Acefali, cioè, [d] Capite carentes, quòd Patriaicham suum minime secuti, seorsum communicarent. Setta, che si sempre avversa al Concilio Chalcedonense, benche anathematizzasse Eutyche, e celebre in Oriente in questi, e ne' futuri tempi per numero, e qualità di Perfonaggi. Per i qualifuccessi quanto decaduta, & avvilita rimanesse la disciplina Ecclesiastica in quella gran Chiesa, dominata tanti anni da Dioscoro, dall' Eluro, e dall' empio Mogo, e quanto horribilmente gli Alessandrini si rendessero rei avanti Dio, chiaro apparisce da ciò, che Cedreno e Cedi. A.n. seb attesta, [e] Alessandrie Viri plurimi, itemque Mulieres, & Pueri graviter à Demonibus perberati, assiduè latrabant. In somnis autem cuidam terribilis quidam apparuit dicens, civibus hac ob damnationes in Chalcedonense Concilium editas accidere.

In questo stato di cose sù in Roma innalzato al Pontificato Felice III. il quale si riconobbe subito obligato à subentrar nella pugna contro l'Enotico di Zenone, essendone stato prevenuto Simplicio dalla morte. [f] Cum omnes alii Patriarcha, dice Theodoro, conciliationem Zenonis approbarent, solus Felix Romanus illi non communicavit. Sogginnge il Baronio, [g] che sin da' primi giorni della sua Creazione, Felix exhorrescens Enoticum, in subscribentes intulit Anathema, ipsumque proscripsit unitatis Edi-Etum, verè impietatis seminarium. Quindi egli assunse fra i primi, e più gravipensieri quello di dar provedimento alle necessità della Chiesa Oriensui provedi tale, governata in Costantinopoli da Acacio, in Alesiandria dal Mogo, & ment per la in Antiochia dal Gnasco, trè Satelliti d'Inserno, sollecitato eziandio à · Concilio Ro, ciè fare dalle giuste querele di Gio. Talaida, legitimo Patriarca di Alessandria, che con conveniente appellazione era ricorfo contro il Mogo alla Sede di Roma. Deliberò egli adunque in negozio così rilevante di proceder co'l configlio de' Vescovi vicini, che chiamò presso di se in adunanza di Concilio formale in numero di quarantadue; e riguardevole [b] rendesi questo Sinodo nelle Historie, essendo che vi presiede l'istesso Pontesice in persona, intervenne come Attore il Patriarca Talaida di Alessandria, si citato quello di Costantinopoli, escommunicato, e deposto l'altro di Ani Baron, anno cit, tiochia. [i] Espose quivilungamente il Papa lo stato miserabile di quelle Chiefe,

2.21.5. 509.

Chiese, e il loro gran bisogno di sollecito riparo, se non si volevano ben Risoluzioni quivi presto veder tutte sotto un taglio irremediabile smembrate, e abscisse dalla prese. communione Cattolica; propose, come [a] segui, di eccitar l'Imperadore a Felic. epist. 5. à ravvedersi con la retrattazione dell'Enotico, con la reintegrazione del Talaida, e con la degradazione del Mogo; e risolvè di scrivere paternamente ad Acacio, trasmettendogli un Libello in forma di citazione, acciò rispondesse, esi difendesse sopra i Capiesposti, eper ciò fare [b] à Ro-b Evagr. 1.3. c. 18. ma venisse avantii piedi del Papa, per il qual' effetto il Pontefice implorava eziandio la potenza Secolare del braccio Imperiale. E perche le Lettere sono voci morte, eparole inanimate, e dipinte, determinò di aggiungere à loro l'efficacia delle vive, con la spedizione à Cesare di trè Legati, acciò rappresentassero à lui li sentimenti, e risoluzioni del Concilio; e circa la Chiefa di Antiochia, come che il male del Capo era divenuto incurabile, si venne al fuoco co'l sulmine della scommunica contro il Gnaseo, che fù stesa, e proferita dall'istesso Pontesice nel tenore, che à lungo si legge nel Tomo primo delle Lettere Decretali de'Romani Pontefici, riferite nel Tomo secondo de' Concilii. Haveva il Gnaseo agli eccessi trascorsi aggiunta tal'horrida Heresia, che in una includendone molte, era divenuto Gnasco. in fine apertamente Eutychiano, Apollinarista, Sabelliano, Marcionista, Valentiniano, Manicheo, e rinovatore di quella de' Theopaschiti. Per intendimento della qual cosa non sara forse notizia ingrata al Lettore, riferirne brevemente l'origine antica, perben'apprenderne la novità presente.

Scotle [c] non tanto l'Asia, e l'Europa, quanto il Mondo tutto un Congine del Tricosì horribile, e lungo Terremoto, che Marcellino numerandone le rovi- lagio, ne nella fola Città di Costantinopoli [d] asserisce, esserne caduti à terra tut- chron. ti li più sontuosi Edificii, tutte le mura, e cinquantasette Torri. [e] Theo- e Nicef. l. 14. c 46. dosius imperabat, soggiunge Nicesoro, & Terramotus magnus, & admirandus extitit, qui priores omnes magnitudine, celeritate, & temporis diuturnitate facile superavit; essendo che durò sei interi mesi, [f] & non ex si idemibid. intervallo, sed motu continuo omnia concussit, idque per Orbem fere universum; con moltiprodigiofispaventevoli avvenimenti, che riferisconii dagli allegati Historici. Hor mentre un giorno tremava in si fatta guisa il Mondo, i Cittadini di Costantinopoli usciron tutti disperatamente dalla Città, enella gran pianura, che quivi presso si stende, abraccia aperte rivolti versoil Cielo, [g] obtest zbantur Denm, ut propitius eis esset, & ab imminenti & Idemibid. calamitate Orbem liberaret. Con i Cittadinifuggirono ancora alla campagna Theodofio l'Imperadore, e Proclo il Vescovo, che santissimamente reggeva allora quella Chiesa, resi tutti compagni nell'horridezza del pericolo, e nel cafo della morte. In questo stato di abbattimento di animo, e di dibattimento di corpo, sopravenne una scossa con tal fremito della Terra, e contal concussione della Terra con l'Aria, che [b] Homines per metum eam h Idemibid. ex fundamentis ipsis extirpatum iri vererentur; quando di repente viddesi un Fanciullo rapito dal mezzo della moltitudine delle genti, come da mano Angelica, per forzadi un tortuolo turbine, ir'in alto velocissimamente sopra le nuvole, ascosto dalla vista di tutti, e quindi ritornar precipitosamente per la medesima via, e andar' à gittarsi avanti il Vescovo, el'Imperadore, ai qualitutt' à un fiato tra spaventato, e confuso egli disse, venirne dal Cielo, dove haver'udito cantar'Angeli avanti il Trono

Scommunica il

FELICE III.

Secolo V.

a Idemibid.

di Dio queste parole, Sanctus Deus, Sanctus Fortis, Sanctus & Immortalis

b Idemibid.

: Dicz ; Syconic.

446. n. 11.

M. refiadel Gnafeo. .

e \_4=no 351.

S. Leo in firm. it de l'afsione Do 20in. C. 1.

& Baron, anno 510. 21HTH, 1050

miserere nostri; e così detto spirò. [a] Qua ubi Proclus intellexit, soggiunge Niceforo, statim ad eum modum Populum psallere justit, & Terramotus statim etiam constitit, omninoque quievit. Il morto Fanciullo sù subito sepellito con solenne pompanel gran Tempio della Pace, & il luogo, dove il fatto successe, su indi in poi chiamato Hypsomathion, cioè Divina exaltatio. Mà molto più honorevolmente sii ricevuto dal Popolo Christiano questo Divino Trifagio, essendo che [b] Imperator Theodosius, & Pulcheria tanto miraculo perculsi, constitutione Imperiali confestim, ut per Orbem omnem Hymnus divinus iste concineretur, decreverunt; & ex eo tempore Ecclesia Christi eum acceptum, non quolibet tantum die usurpat, sed ctiam cujuslibet carminis, & laudis Dei initio ante omnia pleno ore pramittit. La Chiefa Greca nel suo Menologio se ogni anno sa degna commemorazione di questo successo, e nel Concilio Chalcedonense da tutti liseicento Padri firtal' Hinno intonato nel fin della prima Seffione. Nella Lati-Apud Barganno na rimane celebre per le laudi di [d] moltiffimi Santi Padri Latini, e Greci. e di S. Gio. Damasceno in particolare, del quale habbiamo un nobil Commentario de Trisagio; e molto più venerato dalla divota memoria, che ne rinuova ogni anno nel giorno del Venerdì Santo, quando si adora la Croce, cantandosi anche dai Latini nella medesima Lingua Greca, in cui sù dal Fanciullo esposto, non solamente à gloria dell'Altissimo, e del Santo de' Santi, mà à confutazione, eriprovazione eterna dell'Herefia, che ne dedusse l'empio Gnaseo. Conciosiacosache essendo egli Eutychiano diprofeisione, desideroso d' introdurre gli errori fra il Popolo Cattolico di quella Chiefa di Antiochia, aggiunse al Sanctus Deus, Sanctus Fortis, Sanctus & Immortalis, queste parole, Qui crucifixus est pronobis: per insinuare insensibilmente ne' Fedeli, che la Divinità haveva patito, & era stata crucifissa, attribuendo in abstracto li predicati di una natura all'altra nel fentimento appunto di Eutyche. Poiche s'ei havesse detto, che Dio era morto per gli huomini nel senso Cattolico, cioè che Dio per ragione dell' humana Natura à se hipostaticamente unita era morto per gli Huomini, la proposizione allegata sarebbe stata ammessa senza contradizione, come su ammessa da Papa Giovanni II. [e] nel Concilio di Roma, che decretolla buona con l'aggiunta della sola parola, Qui crucifixus est pro nobis in carne, nella conformità medesima spiegata con brevità, mà elegantemente da S. Leone, f Divinitas, qua erat in dolente, non erat in dolore. Mà egli applicando la crocifissione alla Natura Divina, consequentemente escludeva la passione in Christo come Huomo, eriprovavagli la Natura Humana, come appunto pretendeva Entyche, che asseri Ex [g] duabus Naturis, & non in duabus Naturis Christum constare, & passum ese, cioè, come poi dichiarò il medesimo Eutyche nel Concilio avanti li Padri di Chalcedonia, Ante adunationem ex duabus, post adunationem verò, non in duabus. Per la qual cosa il Gnafeo confidato di togliere l'horror del Sacrilegio alla sua Heresia, con afferire una proposizione, che haveva apparenza di Cattolica, in bocca sua ch' era Heretico disfamato, venne ad apprendersi come ripiena non di una, ma dimolte Herefie, & egli riputato Eutychiano, perche afferiva una Natura in Christo; Apollinarista, e Valentiniano, perche diceva la di lui Carne discesa dal Cielo convertita nel Verbo; Sabelliano, perche credeva una sola Persona nella Santissima Trinità, & egualmente come i

Patropassiani attribuiva la Passione del Figlio ai Padre, & allo Spirito Santo, erinovatore in somma di tutte le bestemmie degli Hereticipiù detesta- che da Acacio, bili de' primi Secoli. E bentale si egli giudicato dall' illesso Acacio, che così bene proteggeva anche gli Heretici; poiche ei medesimo condanno [a] a Labbeto. 4.0 ml'afferta propofizione in un Sinodo di Vescovi convocati in Costantinopoli, rendendo l'Autore altrettanto più abommevole ai Cattolici, quanto più detestato, e condannato da un Fautore publico dell' Heresia, qual'era Aca- volmente dal Pacio. Ma la sentenza della condanna, siccome sù più autorevole fulminata pa in Romi. dal Pontefice nel Concilio Romano, così eziandio siù più solenne, havendola Felice notificata con [b] particolar Lettera à Zenone, acciò egli traspor- b Felic. epi2. 3. tar facesse il Gnafeo nelle più lontane solitudini dell' Asia. Il tuono tuttavia della scommunica Papale indurò, non intenerì l'Heretico, che la sece allora tanto più alla peggio, quanto più irritato, e convinto. Come che feo. l'Heresia, al contrario de mali, s'impossessa prima del cuore, che della faccia, quindi il Gnafeo vomitando apertamente il veleno dell'empia dottrina, publicamente, e sfacciatamente mostrossi vago di traboccar'in ogni maggior' eccetto di male, e con nuovo esempio ordinò Vescovo un servo non battezzato, il quale da Figlio divenne ben tosto Padre di Heresiarchi. Chiamavasi costui Xenaja, Persiano di nazione, [c] Fortuna servus, & peri- c Niceph. 1, 16, c. 27. doneus Satane minister: conciosiacosache sottrattosi con la suga dal servizio del Padrone, venne in Antiochia sotto habito finto di Chierico, dove Nenaja, estue quaintrodottosi fragli Ecclesiastici, sù presto discoperto, e dalla Chiesascacciato dal Santo Vescovo Calendione. Masucceduto à Calendione il Guafeo, questi chiamò il falso Chierico non solamente al servizio, mà all' amministrazione delli più rifervati Sacramenti della Religione Cattolica, confacrandolo Vescovo nella Città di Hierapoli, commutandogli il nome di Xenaja in quello di Filoxeno; e chì riconvennelo di haver' ordinato un Et Herefie. servo non battezzato, ricevè per risposta, [d] Sufficere pro baptismo d Idemilia. consecrationem. Xenajas iste primus, soggiunge Nicetoro, vocem illam evomuit, Christi, & eorum qui placuere, imagines venerandas non ese; e più individualmente vengono annotate le di lui Heresie nel secondo Concilio Niceno con queste parole, [e] Xenajas dicebat, non esse decens, An-eso Diacrenomius gelos existentes incorporeos corporea forma effigiare, o in humana effigie in- apud Baron. anno corporeos reprasentare; Christo non dandum esse honorem, aut laudem dicendam pictura arte hominum elaborata; esse autem illi solummodo acceptam adorationem in spiritu, & veritate; esse puerilis animi factum, fingere in Columba idolo ter adorabilem Spiritum Sanctum; nusquam enim Evangelicis litteris traditum esse Spiritum Sanctum Columbam esse, sed quòd in specie Columbæ aliquando visus est; & intempestivum putabat, & inconveniens pios homines Spiritum Sanctum, ut Corpus habentem, delineare, E dai detti venendo ai fatti, [f] sapè Angelorum imagines afferens jecit, Christum autem imagines f Idemibid. reprasentantes, omnes in unum locum collocavit. C audacem animum! O os impudens! esclama quì con ragione il sopracitato [g] Nicesoro. Mà noi dell'He-g Niceph, loc. cit. resia degli teonomachi saremo commemorazione in altro [b] luogo, quan- il Sorto il Pontisticato di Gregorio II. don eriferiremo gli errori, l'origine, i progressi, e la condanna.

Per tornar dunque al Concilio, onde ci tolse la nuova Heresia del Gnafeo, fulminata nel Sinodo di Roma contro di lui la scommunica, e stabiliti li provedimenti per le Chiese di Alessandria, e di Costantinopoli, si Legati Pontificii spedirono à Cesare con le commissioni necessarie i trè Legati, che surono i speditti à Costan-

Tomo I. Nn 3

anno 726.

tinopili.

FELICE III. Secolo V. 566

Zenone .

Acacio. Loto caduta.

b Liber. loc. cit.

A Idemibid.

Sentimenti, e risoluzioni del Pontchee.

due Vescovi Vitale di Cuma in Campagna, e Miseno di Tronto nella Marca, e Felice Ecclesiastico del Clero Romano in posto di promotor della Fede, ò come dicevasi, difensor della Chiesa Romana. La spedizione non potè essere in vero nè più necessaria, nè più strepitosa, nè più nobile, tanto per l'urgenza della causa, quanto per la gravità della materia, e Maltrattati da qualità de' Soggetti; e sarebbe ancora riuscita di un' immensa utilita allo stato delle cose allora afflitte del Christianesimo, se dal canto de' Legati si a Liber. Diac.c.18 fosse corrisposto con altrettanta costanza, con quanta crudelta si diportò Zenone, e con quanta fraudolenza si maneggiò Acacio per pervertirli. [a] Itum est Constantinopolim, dice de' Legati l'Historico, & pradicti Episcopi, come se entrati sossero non in una Regia Città di Cattolici, mà in un bosco di Fiere, e frà una masnada di Assassini, in custodiam sunt redatti, chartis sublatis, schiasfeggiati, battuti, spogliati, resi ludibrio di squadre, e giuoco della plebaglia, fra catene trattenuti in segretissimo carcere. Alla violenza si aggiunse l'inganno, unendosi que due gran Fabricatori di sconcerti E ingannati da Zenone con la potenza, & Acacio con la fraude, per pervertirli, come segui, con eterna macchia de'loro nomi, & obbrobrio del Ministerio Sacerdotale, dandosi per vintichi alle minaccie, chi alle persuasive, e contro le istruzioni havute, e contro ogni ragion di giustizia communicando publicamente co'l Mogo, ed affistendo alla recitazione del di lui nome, che inlor presenza siì da Acacio riposto ne' Sacri Libri della Chiesa: [b] Felix defensor Ecclesia, soggiunge Liberato, impediente infirmitate, cum ipsis pergere non potuit; sed postquam Vitalis, & Misenus è custodia Constantinopoli sunt egressi, perrexit cum chartis Ecclesiasticis Constantinopolim, passusque est & ipse, sublatis chartis, gravissimam custodiam. A prezzo della Eurgr. 1.3. 6,20. propria fellonia liberati li Legati dalla prigione, Zenone [c] rispose al Papa in termini generali, ma molto fermi nella protezione del Mogo, e nell'alienazione al Talaida, il quale fù intanto dal Papa proveduto del Vescovado di Nola in Campagna.

L'infausta [ d ] nuova della vituperosa caduta de' Legati precorse à Roma sopra i fogli de' Monaci Costantinopolitani, che divoti alla Sede Apostolica compassionando si deplorabili avvenimenti, e temendo, che le relazioni alterate ingannar potessero il Papa, spedirono alcuni loro Religiosi per ragguagliarlo in voce del seguito. Non è credibile, con quanto horrore insieme, e dolore udisse Felice la serie lagrimevole del successo, e con quanta sollecitudine accorresse al riparo di questi calamitosi accidenti; e certamente rendesi ammirabile la di lui Apostolica costanza nel non rimettere nulla del Sacerdotal vigore in tanta confusione di cose, & in istato tanto deplorabile di tutta la Christianità, in ogniparte oppressa ò dagli Eutychiani in Asia, ò dagli Arriani in Africa, e in Europa; e benche signoreggiasse un Rèbarbaro, & Heretico in Roma, tuttavia con maravigliosa franchezza d'animo adunò quivi di nuovo un'altro più numeroso Concilio di settantaquattro Vescovi dell'Italia, e nel Tempio stesso di Altro Concilio di S. Pietro volle da essi esser'udito, & il lor consiglio udire avanti il Sepolero del Principe degli Apostoli, alla cui poderosa protezione confidò la causa, e le risoluzioni, che in si grave caso prender'egli doveva opportune al bisogno. Erano appunto allora giunti di ritorno da Costantinopoli li Legati, ond' essi surono il soggetto della prima Sessione, richiedendosegli conto della confidata Legazione, e dell'esecuzione data ai comandi Ponti-

ficii.

567 FELICE III.

ficii. Màritrovati in tutto colpevoli, non preponderando alla virilità del Incui ficaltigano Sacerdozio la scula debole del timore, e de' disagi, e delle fraudi, surono i Legati. di commun parere deposti da'loro Vescovadi, separati dalla communione de' Fedeli, e discacciati vituperosamente dal consorzio, e commercio de'. popoli. Quindi si procedè alla discussion della causa di Acacio, subornator de' Ministri Apostolici, protettor degli Heretici, & inimico palese della Santa Sede di Roma; e rinvenuto al paragon di faldissime prove reo de- causa di Acacto. gli accennati delitti, sarebbe stato immediatamente ancora nelle medesime censure involto, se l'eccessa qualità della di lui Sede non havesse persuasa la bonta del Papa à procedere con più matura riflessione, con invitarlo di nuovo à ravvedersi per distaccarlo dagli Heretici, e non dargli un urto sdegnoso al precipizio di scisma formale. Sicche traboccando Felice in eccesso di paterna amorevolezza, prese risoluzione di replicar le ammonizioni, come segui, per [a] mezzo di una lettera comminatoria, e gravida di Apostolico a Liber. Dias, in zelo, il cui principio vien riferito dal citato Autore in queste parole, Pecca- Brev. c. 18. sti, ne adjicias, & de prioribus supplica &c. Ma ei tanto su lungi ò di supplicar' il perdono de' trascorsi misfatti, ò di non aggiungerne nuovi alli vecchi, che operando sfacciatissimamente, come a dispetto del Papa, e de' Sacri Canoni, assunse di proprio motivo al Vescovado di Tiro il Vescovo di Apamea poc' anziscommunicato da Felice, nulla prezzando le cenfure, nè chi le haveva promulgate, e con solennità di funzione confermò il Mogo nella Sede Alessandrina, e [b] sin cancellò dal ruolo de' Fedeli il b Nicephila 6 c.17. nome del Pontefice, diportandosi verso di lui con il più esecrabil dispregio, che usar possa un' Huomo iniquo, e disperato. Per le quali cose parve sinalmente ai Padri del Sinodo ignominiosa maggior dilazione di tolleranza, Che vien finalonde procedendo alla formal sentenza della condanna, enunciati tutti li mente scommu-Capi delle di lui colpe di sopra espresse, egli su deposto dal Vescovado, escommunicato col tenor di una [c] formidabile lettera, che il Pontefice mandò [d] per Tito difensor della di lui medesima Chiesa Costantinopoli- deliver. Diaccesto. tana, i cui ultimi periodi erano i seguenti, Habe ergo cum Hareticis, quos libenter amplecteris, portionem ex sententia prasenti, quam per tua tibi direximus Ecclesia defensorem, Sacerdotali honore, & Communione Catholica, nec non etiam à Fidelium numero segregatus. Sublatum tibi nomen, O munus ministerii Sacerdotalis agnosce, Sancti Spiritus judicio, O Apostolica auctoritate damnatus, numquamque anathematis vinculis exuendus; cioètin tanto ch'egli nella continuazione persistesse de'commessi delitti: rendendo publica tal condanna con la notificazione, che ne fegui, ai Vescovi Orientali in altre lettere, che à tutti il Papa diresse, acciò da tutti aborritane fosse la communicazione, e'l nome. Ma non riuscì a Tito di eseguir l'imposta commissione con la presentazione della condanna; poiche Acacio [ e ] Patrocinio fultus Imperatoris eam non suscepit: in modo tale e Idemibid. che si necessario, che un' animoso Monaco degli Acemeti glie l'attaccasse al manto, allor quando frà la calca del popolo egli entrava un giorno in Chiesa per celebrare i divini Ufficii. Per f lo che gli Heretici infuriati generalmente contro tuttili Monaci, moltine uccifero, & infiniti ne maltrattarono, e quei in particolare del Monasterio fondato in Costantinopoli da quel celebre Archimandrita chiamato Dio, quali furono tutti [g] an- g In Marryol, die noverati dalla Chiesa nel numero de' Martiri. In tal pertinacia perseverò & Feormani. Acacio sin' alla morte, che indi à trè anni gli [h] sopravenne, lasciando non h dano 488. Nn 4

a Suidas in Hif.

b Liemibid.

c Joan. 16.

& Baron, anno 488. num. I. Ed altre rifoluzien: del Papa contro di lui.

Succefficne di Flavica, e lua cn.pieta.

f Evagr. 1.3.6.23.

Efinzione.

E Liber, Diac, c, 18.

i Idem ibid.

stre.

folo il Trono di quell' Imperial Vescovado profanato dall' Heresia, mà con pessimo esempio disunita affatto la primavolta la Chiesa Greca dalla Latina. Come appunto preveduto haveva l'alta mente di S. Leone per l'ingiusta usurpazione del Primato, stabilito da Anatolio terminato il Concilio di Chalcedonia. Svida [a] attesta, che in tal' albagia fosse montata la superbia Grecain Acacio, che come cosa venerabile, e sacrosanta egli havesse satto esporre in Chiesa la sua propria imagine; e di un ritratto di lui lavorato à Mosaico [b] soggiunge, che Cum totum opus sub Gennadio suisset perfectum, in insigni Templi loco eum affixerunt, Ginter hunc, Salvatoreni Gennadio dicentem, [c] Solvito Templum boc, e quindicome rivolto ad Acacio, Postillum te excitabo. Mà per commandamento del Papa [d] surono da' Cattolici gittate à terra vituperosamente queste scandalose figure, e raso il nome di Acacio da' sacri registri della Chiesa; e selice Costantinopoli, se si sosse sermata solamente in Acacio, e non propagata ne' Successori la di lui baldanza.

Morto Acacio, Zenone benche tinto anch'ei della medesima pece, e fautor dichiarato dell'Heresia, tuttavia persuaso, che senza il sostegno della Religione Cattolica ogn' Imperio rovina, e la quiete de' Popoli o non si ottiene, ò non dura, riconoscendo il bisogno di un Vescovo Cattolico, e Santo, [e] pose una pura carta sopra l'Altar della Chiesa, e nel roverscio della carta stese di suo carattere un'humile preghiera à Dio, Ut per Angeli manum, que in hominum conspectum non veniret, nomen ejus adscriberet, quem Cælesti calculo Constantinopolitanæ Ecclesiæ Hierarcham Præsectum vellet; e nel medesimo tempo intimò un solenne, e rigoroso digiuno à tutto il Popolo di Costantinopoli di quaranta giorni, per ottenere dal Cielo un Prelato degno di quel posto, & habile à regger quella Metropoli in tanta diversità di Sette, e concussione di Fede. Questo fatto, che per altro patfava fegreto, pervenne alla notizia di Flavita Prete della Chiefa Costantinopolitana, che ambizioso di genio, e pronto nel malfare, presa ad usura gran somma di denaro, con esso subornò il Custode della Chicsa, affinche con supposto carattere segnasse sopra la carta il suo nome, esottoscrivesse l'elezione col nome stesso di Christo. Sorti felicemente l'inganno, e in tempo debito aperta le schedula, fu da Cesare, e dal Clero sollevato repentinamente alla dignità di Vescovo Flavita, come Huomo dato, & eletto da Dio alla riparazione di tanti mali; mà Flavita non minor fraudolenza usò sedendo in quel Trono di quella, che usata havea in salirvi: conciosiacosache egli se subito recitar nella Chiesa con pompa, e sasto il nome di Acacio con dimostrazione di [f] aborrimento verso il Concilio Chalcedonense, eperfar cosa grata à Cesare communico publicamente col Mogo, e con tutti gli Herctici di Oriente. Così adempiuto alle parti di buon'Heretico, volle pienamente ancora sodisfare à quelle di apparente Cattolico, e scrisse al Papa un'ossequiosissima lettera, in cui dichiaravasi [g di non voler' acconsentire alla sua intronizzatione senza il consenso di lui, ch' era Ca-A Niceph lec. cit. po di tutta la Chiesa, [ b ] Quas litteras, soggiunge Nicesoro, ubi Falix Papa ad se perlatas accepit, Legatos Flavita cum contumelia Roma expulit. Ma con maggiore scorno scacciollo Dio dal Trono, e dal Mondo. [i] Non scorsero quattro mesi dalla sua facrilega assunzione, che con subitaneo colpo di accidente egii mori, non havendo havuto tempo di riscuotere dalle rendite Episcopali ne pur la merà del danaro, di cui erasi indebitato per

arrivarne al possesso : onde i creditori ricorrendo à Cesare, Cesare se pagare il debito ai di lui Nepoti, che rivelarono il contratto, in cui il Zio haveva impiegata la moneta. E molto più con Zenone stupi il Clero, e'l Popolo, quando che rivedendosi meglio la supposta carta segnata da mano Angelica con la sottoscrizione di Christo, [a] Non Christum, sed [b] la Christo in line ma Chrysum in libello illo adscripsise cognoverunt. Per lo che con più savio Greca significa avvedimento l'Imperadore rimesse totalmente agli Ecclesiastici l'elezione del nuovo Vescovo, che cadde in Eusemio, soggetto che in ogni sua parte [c] potea dirfi Cattolico, se non macchiava la coscienza, e la fama nell' e Eugr. 1,3,0,27. impegno infausto di sostener la causa, e'l nome del condannato Acacio: per lo che fiì egli giudicato dal Pontefice indegno della communicazione Eusemio Vescovo Romana, benche sapesse Felice, haver egli con le sue proprie mani la- di Costantinopocerato il nome del Mogo da'Sacri Dyptici, e contro di lui adunati in Costantinopoli parecchi Concilii.

La morte di Acacio siì come soriera di quella del Mogo, e di Zenone; Morte del Mogo. l'uno [d] morto in Alessandria, qual visse, Heretico ostinatissimo; l'altro d An. 492. in [e] Costantinopoli, ma con tanta più horribil sorte di morte, quanta e Mn. 491. più fii vituper ofa la colpa, pernicioso l'esempio, epunibile la vita, indebi-lissima dizenone. tata à render conto alla divina giustizia dell'amministrazione dell'Imperio à lui commesso. [f] Evagrio, [g] Cedreno, e [b] Zonara attestano, che f Eugr. 1 3.0.29. Zenone caduto tramortito di mal caduco, di cui spesso egli pativa, sosse sindi. mortogiudicato, e come morto seppellito; soggiungendo [i] un d'esti; h Zonar.to. 3. ann. haver riferito le guardie deputate alla custodia dell'Imperial Sepolcro, Se per duas noctes lamentabilem vocem audivise ex sepulchro elatam, Miseremini, & aperite mihi; e rispondendo le guardie, Alium jam imperare; replicasse dalla Tomba Zenone, Nibil curo, nibil curo: in Monasterium me adducite; e che indi à qualche giorno essendosi aperto il Sepolcro, vi si ritrovasse il miserabile, Qui pra same suos ipse lacertos mandiderat, & caligas, quas gestabat. Da Papa Hormisda su fatto cancellare il dilui nome dal ruolo degl' Imperadori Cattolici, non condannato Heretico doppo la morte, mapublicato qual'ei fosse stato vivendo, e perciò come Heretico defunto senza penitenza, escluso dalla participazione delle orazioni, con le quali è solita la Santa Chiefa di communicare co'morti in unione de' Fedeli. Successegli nella fortuna dell'Imperio, nell'empietà della vita, e nell'horridezza della Imperio di Anamorte Anastasio, doloroso soggetto de'suturi racconti.

Mà dagli affari di Oriente ci trasporta altrove la violenza della persecuzione di Occidente, e da due parti del Mondo sconvolte dall'Heresia Entychiana, e Greca baldanza, ci convien patsar in Africa manomessa, e in Africa. distrutta dalla ferocia degli Arriani, esdegno indomito de' Vandali. Desolate le Diocesi, esiliatili Vescovi, profanatili Tempii, eridotta in solitudine quella gran Chiefa, Genserico gittossi in mare con l'esercizio della Piratica, per abbattere la Religione di Christo egualmente per terra, e per acqua. E gittossi in mare con tal risoluzione d'animo, e con tal prosperità di successi, che savorendolo la fortuna dell'onde, e quella del Cielo, doppo di haver [ k ] faccheggiate, & atterrite le Provincie d'Italia, Illirico, k Precop. de bell's Peloponneso, e Sicilia, portò il terror delle armi [l] sin sotto Alessandria, Vvand. lib. 1.

temendone i Cittadui, e si l'illesse Colore de Color temendone i Cittadmi, esin l'istesso Cesare da Costantinopoli. Per lo che niel Styl apud Sur. necessitato Zenone [m] alla difesa dell'Imperio havevagli mandato contro die 11. Dicemb. una formidabilissima armata di [n] cento mila combattenti per terra, e a Procep, loc, cir.

Ingrand mento della potenzade'

2 Niceph. 1.5.c. 27.

rico. b .m. 476.

ste alquanio dal la persecuzione

c Victor. de perfeut.Vvand.

Creazione del nuovo Velcovo Carthagine Eugenio . d A. . . 80. c Victor. ibidem.

Farbara crudeltà degli Airlini.

di [a] mille, e cento navi per mare sotto la condotta di Basilisco suo Cognato, Heretico Eutychiano, che poi siì, come poc'anzi vedemmo, Competitor di Zenone nell'Imperio; ma questi tradita l'anima, e la Chiesa con l'Heresia, che prosessava, maraviglia non sù, che tradisse ancora il suo Principe, e Cognato, ponendosi vilmente in suga al primo aspetto dell'ini-Morte di Gense mico, che die tutta l'armata alle fiamme con irreparabile incendio delle navi, e de'Soldati. Genserico vittorioso di tant'mimico, e di tante sorze allora adunate, ritornossene trionsante in Africa, dove [b] morì con il van-Honnerico defi- to di haver'egli il primo saccheggiate, evinte le due Emule Regie Metropoli del Mondo Carthagine, e Roma. Successegli nel Regno il Figlinolo cotro i Cattolici. Hunnerico, Heretico, e crudele forse più che'l Padre, se non quanto che per dar qualche lampo di Religiosità ne'principii del governo, [c] fe per tuttal'Africa cercar'i Manichei, scacciandoli, & esiliandoli da'suoi Stati con tanto maggior sollecitudine, quanto che scopri fra loro molti de'suoi medesimi Sacerdoti Arriani, un de'quali per nome [ c ] Clementiniano portava marcate in un fianco à carne ignuda queste parole, Manichaus Discipulus Christi Jesu; e acconsenti a'Cattolici di potersi non solamente unire per la celebrazione de' divini Ufficii, mà ad intercessione dell'Imperador Zenone, che si creassero eziandio il nuovo Vescovo, con condizione che dovesse Cesare, come segui, permettere ai Vescovi Arriani dimoranti in Costantinopoli, e nell'Asia l'esercizio libero della loro Religione. Fu dunque con inesplicabil gaudio de Carthaginesi dopo ventiquattro anni di Vedovità di quella Chiefa [d] innalzato al Soglio Episcopale Eugenio, Ecclesiastico di tanta Santità, che sin dal bel principio [e] si rese benevoli gli stessi Arriani, e di tanta misericordia verso i Poveri, che miracolosamente somministravagli Dio li denari per distribuirli in loro sovvenimento; [e] Pecuniam apud eum mansisenon probatur, dice Vittore, Deo nostro subinde quotidie ingentia, & majora donante. Dalla Santità del Capo derivò generalmente in tutti un così ardente desiderio d'imitarne i costumi, che molti Arriani, abjurata l'Heresia, abbracciarono la Religione Nicena, convenendo nelle nostre Chiese con tanta maggior gloria de' Cattolici, quanto più nuove sembravano loro quelle belle prede, che dall' Herefia dolcemente rapiva il Santo Vescovo Eugenio. Non così però Hunnerico, che insofferente di vedersi in faccia cotal rimprovero della sua Religione, [e] pose guardie armate alle porte, con ordine che scorgendo frà Cattolici Africani alcun Vandalo entrar nella Chiefa, gli lanciassero addosso certirampini, ò unghie di ferro à guisa di Alabarde dentate, e ne lo strascinassero suori in onta, e pena della sua conversione. E su eseguito il comando con tanta inhumanità, e ferocia, che le guardie [e] Videntes faminam, vel masculum in specie suæ gentis, illico palis minoribus dentatis jactis in capite, crimibusque in eisdem colligatis, ac vehementius stringentes, simul cum capillis omnem pelliculam capitis auferebant; onde alcuni ne rimasero ciechi, altrisù la foglia morti della Chiefa, e molte Donne [e] Capitibus pelle nudatis, pracone praeunte, per plateas ad ostentationem totius Civitatis ducta fuerunt; e con particolarissima riflessione notossi [e] dall'Historico, che ritrovossipresente à tuttiquesti successi, che in nulla atterriti li generosi Campioni seguitarono sempre à frequentar le Chiese, Nec scimus eorum aliquem, tunc etiam panis urgentibus, à recto itinere destitise. Per lo che inferocito maggiormente Hunnerico, con disperata risoluzione condannolli tutti (eve-

se v'erano Huomini di cospicua nobiltà) à tagliar grani in Campagna sotto la cocente sferza del Sole, dispregiati, & avviliti in quel saticoso mestiere. Scusossi un di loro con l'inabilità del destro braccio impotente al moto, e da molti anni inaridito; e siì non solamente rigettata la scusa, ma egli il primo spinto allavoro; ed oh stupendo miracolo! nel principiarlo, rinvigoriglistil braccio, egli divenne sano, Et [a] pietate divina illa arida manus Confessori incolumis restituta est. Quindi publicò Hunnerico un Bando [a] Justione terribili, ut nemo in ejus Palatio militaret, nisi se a Vittor. ibidem. Arianum feciset; eperche molti amaron meglio, esser sedeli à Dio in sostener la Fede, che ubidienti al Principe nel rinegarla, suron tutti spogliati di ogni sostanza, e così nudi trasportati in esilio nella Sicilia, e Sardegna. Queste risoluzioni dinotavano prossima una fiera persecuzione contro tuttili Cattolici, ch'indi à pochimesi finalmente scoppiò; mà perche Hun- mova persecunerico coprir voleva la sua spietata passione sotto qualche manto di prete- z.one. sto, moltine prese, tutti egualmente barbari, & empii. Ordinò, che morto un Vescovo Cattolico succedesse il fisco nell'heredità del desunto, e che non si ordinasse il successore senza il previo sborzo di cinquecento scudi alla Regiasua Camera; [a] Sed hoc adificium, dice Vittore, construere nisus est Diabolus, & statimillud destruere dignatus est Christus. Poiche da'suoi medesimi Consiglieri sugli suggerito, che se così ei si diportasse ne'suoi Stati degissima degli contro li Vescovi Cattolici, con maggior usura di violenze si diportareb- Arriani. bono i Cattolici ne'loro Regni contro i Vescovi Arriani; ond'egli rimetlosi dall'impegno, erimotlosi dal proposito, con inaudita, sacrilega, & indegnissimastratagemma pretese di render colpevole la Santità de'nostri Vescovi con profanar la pudicizia delle Donzelle. Riferisce Vittore l'abominevol successo, e noi con la di lui penna ne riferiremo, non senza horrore, il racconto, [a] Pracepit Sacras Virgines congregari, dirigens Vandalos cum sua gentis obstetricibus ad inspicienda, & contrectanda contra jura verecundia verecunda pudoris, ubi nec Matres aderant, nec aliqua Matronarum: Quas cremantes gravi suspendio, atque ingentia poudera pedibus alligantes, laminas ferri ignitas dorso, ventri, mammillis, & lateribus apponebant, quibus inter supplicia dicebatur, Dicite, quomodò Episcopi vobiscum concubant, & Clerici vestri. Quarum acerbitate pænarum plurimas tunc scimus extinctas ese; alia, qua remanserunt, cutibus arescentibus, facta sunt curva. Così Vittore. Con questi diabolici mezzi cercava Hunnerico motivo prossimo discagliarsi contro li Vescovi Cattolici, perperderli tutti, e renderli abominevoli, e per forza colpevoli, e degni di pena; ma [a] nullo modo, conchiude Vittore, evestigare potuit, quomodo Christi Ecclesiam macularet. Ond'egli toltasi ogni maschera di humana pieta, e di Regia parola data à Zenone à favor de Cattolici, si lasciò ciecamente trasportare, dove lo strascinò il surore, e l'odio innato implacabile contro la Religione Essio di tutti gli Nicena. [a] Primo sfogo adunque della sua rabbia sù il condannar nelle solitudini della Mauritania quattro mila novecento sessanta sei tra Vescovi, Preti, Diaconi, & Ecclesiastici delle Provincie soggette a'suoi Reami, frà quali molti oppressi da malattie, altri debilitati, e cagionevoli per la vecchiaja, & altri ciechi affatto, & inhabili al moto. Felice Vescovo Abdiritano si un di essi, che carico non men di età, che di meriti contratti in ventiquattr'anni di Vescovado, languiva allora Paralitico immobile nel letto, [a] Ita ut nec sentiebat quicquam, nec penitus loquebatur. Rappresentossi

Ecclesiastici.

da'Cattolici al Rè l'impossibilità di condur per i Deserti quel Cadavere più tosto, che Huomo, supplicandolo di farlo rimaner non tanto in Carthagine, quanto nel proprio letto, que pochi momenti di vita, che ancor spirava: alla richiesta così Hunnerico rispose, Senon può accommodarsi à Cavallo, si leghi pe'l collo al giogo di due Bovi, e sistrascini, or'io comando. Fiì coricato dunque con ingegnosa carità sopra il basto di un giumento, come un sacco, e qual ricco carriaggio del Popolo di Dio con fortezza di animo impareggiabile si avviò anch'ei con gli altri alla Terra desiderata di Promissione nella relegazione de'Delerti. E certamente non trionfò mai meglio la Religione Cattolica in Africa, che allora, quando viddesi gran numero di Ecclesiastici andar tapini, & avviliti in lontanissimi esilii, cantando Hinni alla Divinità di Giesti Christo, come se vittoriosi dell'Heresia entrasser tutti non nelle solitudini della Mauritania, mà in fioriti Giardini. Ne'confini di Sicca, e Lara Città contermine trà l'Habitato, ei Deserti, glissificeero incontro due Cavalieri cortelemente sacrileghi, che glidissero, E qual follia è la vostra, che potendo esere honorati nella Corte del Rèpogliaterendervi Compagni con le fiere ne'boschi? Interrupero i Santi Confessori ai Cavalieri il discorso, esclamando tutt' 2 Vistor. Ibidem. insieme [a] Ingenti vociseratione, Christiani sumus, Catholici sumus, Trinitatem unum Deum inviolabilem confitemur, lalciando in così fatta guisa avviliti i Cavalieri, e dispregiate le loro offerte. Furono eglino allora in istrerto carcere racchiusi, sin che sopraggiungessero le guardie Maure per lo trasporto; e que'pochi giorni che vi si trattennero, siì così numeroso il concorso di gente Cattolica, che assollossi intorno al carcere per veder, evagheggiar di presenza que'fortunati Campioni, che raro su quello spettacolo nel Mondo, ove più risplendesse il zelo della Fede, così ben dagliunisostenuta, & invidiata dagli altri; correvan le Madri, e beate si chiamavano per haver partorito non tanto un Figliuolo, quanto un Martire; si lagnava il Fratello della sorte disuguale di non esser partecipe della forruna dell'altro; e sin'una Vecchia conducendo per mano un Figlinolo, sè istanza alle Guardie di porlo dentro il carcere con gli altri Ecclesiastici, colsolo motivo, che quegli era Nepote del Vescovo Zuritano, come se giultamente stender si dovessero le ragioni del sangue al merito della Fede; erichiesta da'Cattolici, perche cola dentro rinserrar volesse quell'innocente Figliuolo? [a] Ne inveniateum solum inimicus, rispose la gran Don-11a, & à via veritatis revocet ad mortem. Nè il patimento maggiore di que'beati Ecclesiastici sui il solo carcere, conciosiacosache al carcere si aggiunse circostanza così preponderante ad ogni più grave martirio, che il solo pensarvi reca à noi horrore, e nausea a riferirla. [a] Dice Vittore, testimonio di vista di questo sacro pellegrinaggio, che per l'angustia della prigone, e'l numero de'carcerati ascendenti sin presso il numero di cinque mila, convenne loro di star così stretti insieme, che Confessores Christi jactantur super invicem, angustia coarctante, unus super alium, ut agmina locustarum: in qua constipatione secedendi ad naturale officium nulla ratio sinebatloci, sed & stercora, & urinas, urgente necessitate, ibidem faciebant; soggiungendo con gran ragione, Ita ut ille fasor, & horror universapænarum genera superaret; e siegue à riferir dise, che in assenza delle guardie Vandale, con lo sborzo di copiosa moneta havendo ottenuta dai Mauri la facoltà di entrarvi, per consolare, & esser consolato da que'suoi ma-

gnanimi connazionali, [a] Introeuntes velut in gurgite luti, usque ad genua capimus mergi. Da cotal mare dunque d'immondezze passarono poscia all'urto de'scogli, & alle punte de'sassi. Estratti quindi in giorno di Domenica, [a] linita habentes stercoribus vestimenta, facies simul, & capita, a victor. ibidem. si avviarono fra guardie implacabili al luogo destinato dell'esilio. Accorse alla nobile comitiva quella de'fedeli, cereos manibus gestantes, suosque infantulos vestigiis Martyrum projicientes, & esclamando, [a] Quibus nos miseros relinquitis, dum pergitis ad coronas? Qui hos baptizaturi sunt parvulos fontibus aqua perennis? Quinobis panitentia munus allaturi sunt, & reconciliationis indulgentia obstrictos peccatorum vinculis soluturi? Qui nos solemnibus orationibus sepulturi sunt morientes? A quibus divini Sacrificii ritus adhibendus est consuetus? (E qui notisi l'intollerabil malizia de' Novatori, che chiamano usanze nuove introdotte da' Papisti l'uso antichisfimo della Confessione sacramentale de'Penitenti, delle Orazioni solenni per i morti, e del consueto Sacrificio della Messa, ch' eglino nelle Historie leggono pratticate sin da'primi Secoli della Chiesa.) A queste voci rispondevano i Martiri, come alternativamente à choro, [b] Hac est glo- 6 Pollita. ria omnibus Sanctis ejus, dando laudi continue alla Consustanzialità del Verbo, che li faceva degni di merito così incomparabile di patimenti. Mà mancando alcuni per fiacchezza di forze, altri per vecchiaja, e moltissimi per infermità contratte in quel laborioso viaggio, si vedevano ad ogni passo incalzati dai Mauri con le punte dell'haste, e con le percosse de' bastoni; e quei, che nè pur'all'incitamento de'colpi poteano più à lungo trarre le loro vite, furono legati barbaramente per ipiedi, e come cadaveri di morti animali strascinati per luoghi alpestri, espinosi, dove con le vestimenta lasciando le carni, [c] Huic caput conterebatur, aliis latera findebantur, & ita inter manus trahentium spiritum exhalabant; quorum nume- c Victor.ibid. rum nequaquam valuimus colligere, multitudine coercente. Exaltatur tamen per totum aggerem publicum vilis sepultura Sanctorum, loquentibus tumulis. Giunsero finalmente al luogo destinato della morte più tosto, che dell'esilio; e per refezione de'sofferti disagiritrovarono, come Giumenti, orzo, e biada per cibo, & acqua puzzolente per bevanda, male agiati di letto, e di cibo, e molto più di rimedii necessarii al lor bisogno; operando Dio in loro un'insigne miracolo, cioè che abbondando que'deserti di animali velenosissimi, e di scorpioni, che [c] co'l folo fiato anche di lontano infettavano i Passegieri, nim de Cattolici ne riceve nocumento, benche [c] ab scorpii percussu nullum dicunt aliquando evasisse, Christo defendente.

Avvilitain tal maniera dalla costanza de' Martiri la ferocia del Tiranno, prese Hunnerico per altrastrada partito di perseguitare i Cattolici fotto il pretesto ò di dichiararli sacrileghi, ò di ridurli convinti. E perciò nel giorno anniversario dell'Ascensione del Signore sè presentare ad conferenza insi-Eugenio per mezzo dell'Ambasciador'Cesareo di Zenone in quella cor- mata da Himnesite un'editto, in cui comandava à tuttili rimanenti Vescovi dell'Africa Cattolici, e gli (lagrimevole avanzo di quei molti esiliati) ch'eglino quivi in Carthagine Arriani. si unissero per sostener contro i suoi Vescovi Arrianila Fede degli Homousiani con passi chiari dalle Divine Scritture dedotti, intimando il giorno preciso al Congresso, che cader dovea per il primo di Febraro: assicurava loro per tanto sotto la sua Regia parola l'esenzione da ogn'insulto, e libero ingresso, e regresso dalla Città, con un animo tutto al di suori dissinte-

a Viller . Hidem .

Leto Vescovo Catrolico brucia. to vivo .

b V.A.r. ibidem.

c Vator. 1.b 3.

Perfecuzionefor male contro tutti li Cattolici.

à Tittor il dem-

ressato da ognipassione, mà che al di dentro nascondeva certa, e segreta speranza, che i Cattolici haverebbon mancato di addur le prove pretese, e per questo capo egli di punirebbe come sacrileghi, se persistessero nel sostenerla, ò verrebbe à capo de'suoi disegni, se si riducessero in fine ad abjurarla. Fù Diabolica la trama, mà altrettanto savia, e costante la condotta contraria de'Cattolici. [a] Rispose per tutti il Vescovo di Carthagine Eugenio, à cui principalmente era indirizzato l'editto, restringendo la risposta in questo, ch'essendo commune di tutti li Cattolici la causa, doveano tuttili Vescovi Cattolici dell'Asia, Egitto, & Europa concorrere unitamente à difenderla, [a] & pracipue l'eclesia Romana, que Caput est omnium Ecclesiarum: e frapose sagacemente Engenio questa richiesta, perche temendo della vita de Vescovi Africani, che haverebbe Hunnerico quivitatti in Carthagine adunati per perderli più facilmente tutti in un punto, la compagnia degli altri sarebbe stata forse bastante à raffrenare il di lui ani:no indomito co'l motivo del non tirarfi sopra lo sdegno di tanti Potentatistranieri, che si sarebbono preso aproprio scorno ogniqualunque afronto, che fatto fi fofic ai loro Vescovi. Mà non prezzando il Tiranno nè le convenienze, nè le ragioni, ne le scuse, nelle stabilite Kalende volle onninamente, che si procedesse alla formata disputa dell'Homousion, se pur disputa pote dirii un consulo tumulto, che sessi subito dai Vescovi Arriani, & un'horribal comando, che quivi sopravenne dal Rè, che incontanente sosse abbruciato vivo in mezzo al Consesso, come segui, il Vescovo di Lepte chiamato Leto, perche era stimato dagli Arriani medesimi Ecclesiastico di prosonda dottrina, e d'invitta costanza. Surse allora con animo, e tuen divoce intrepida Eugenio, appellando al Tribunal di Dio, la cui giusta causa tanto precipitosamente veniva condannata, [b] Videat Deus vim, diffe, quam patimur; cognoscat ille afflictionem, quam substinemus; e in così dire, quando altro in quella consusione, e atrocità di cose seggiunger'egli non potea, presento alla parte una lunga scrittura in prova della Fede Cattolica, con queste parole, [b] Si nostram Fidem cognoscere desideratis, bac est veritas, quam tenemus, esiparti. [c] Mà non così tosto partissi, che usci fuori l'ordine Regio, che si chiudessero tutte le Chiefe de Cattolici, e i loro beni fi confegnatiero ai Vescovi Arriani. All'editto aggiunfe un bando, in cui egli condannava li Cattolici à quelle pene medefinie, alle quali gl'Imperadori Cattolici havevano per l'innanzi condannati gli Heretici; e con solennità di Trombe su assissio il bando in tutte le principali Città dell'Africa, amaro prenunzio delle future calamita. Poiche al ful nine del Bando seguì in ogni parte la rovina de'Cattolici, contro i quali si mosse allora una delle più crudeli perscuzioni, che habbiano giammai infutiato in alcun tempo, o parte del Mondo contro la Religione Nicena. I Vescovi, ch'erano i più prossimi, forono eziandio i primi à sentirne lo scoppio. Con l'occasione dell'accennato Congresso ritrovavansi quivi tutti in Carthagine in numero confiderabilissimo, essendovi concossi quegli ancora della Sicilia, e Sardegna. Tutti Hunnerico fè ignudi spogliare, e quindi da i loro alberghi scacciar mori della Città con prohibizione, d'ut nullus quempiam illorum hospitio reciperer, aut alimoniam prastaret, sotto pena al trasgressore del suoco: rendendosi in questo caso ammirabile la lovo inconcusta costanza, estendoche non vi siì alcun di essi, che un pasio si dilungasse dalle mura della Città, per sospetto che non si vantassero gli Arriani, efferti

ell'ersi essisottratti con la suga da Carthagine vinti, e confusi nella disputa. [a] Mentre dunque all'aere scoperto giacevano i Santi Vescovi, avvenne un giorno, che quindi palsando Hunnerico à diporto verlo le Piscine, gli si avvicinassero tutti, e ginocchioni in tal compassionevole maniera gliparlattero, Perche così, ò Rè, affligerci? Per quai delitti così acerbamente ca- Birbaro cominslizarci? Se cihai chiamati à disputar, perche spogliarci? perche assassinar- do del Recontra ci? perche prividi Chiese, e dicase, disostentamento, e diveste, come ani- lici. maliimmondi, condannarci qui frà lo sterco? Non terminarono i mise- 2 Vistor.ibid. rabiliillor dire, che incontanente comandò il Rè alla Cavalleria, che lo feguiva, che l'investisse, e sotto li ferri de'Cavalli lipistasse, uccidesse, e sminuzzasse. Fù eseguito l'ordine con tanta sollecitudine, e sierezza, che moltissimi ne restarono morti, e particolarmente i più Vecchi, e cagionevoli, ripetendo sempre tutti con allegre voci queste parole, [a] Semper diximus, & dicimus, & dicturi sumus, Christiani sumus, Episcopi sumus, Apostolicam Fidem unam, & veram tenemus. De'rimanenti, che restarono ò vivi, ò malvivi, parte ne relegò nell'istesse Provincie dell'Africa destinati al lavorio delle Campagne, e parte in Sardegna à tagliar legna in servizio delle Regie Navi. Mà Eugenio, che sosteneva il principal posto frà i Vescovi Africani, meritò eziandio più riguardevole il trionfo con gli applausi stessi del Cielo, che volle accompagnarlo con una comitiva nobile di miracoli. Dimorava il Santo mal concio [b] anch'egli con gli bs. Gree, Turon, in altri Vescovi presso le mura della Città, incessantemente predicando la ve-hist. Franc. 1.2.2.3. ra Fede agli Arriani, e continui miracoli operando, hor per render vista ai ciechi, hor falute agl'infermi. Erano fuoi indivifibili compagni due Santissimi Vescovi Vindemiale, e Longino, l'un de'quali ne veniva glorioso per haver difresco risuscitato un morto, e l'altro restituita la sanità Un Vescovo Arà parecchi malati. Invidiò cotanti doni del Cielo il Patriarca degli Arriani, mano fa divente che chiamavasi Cyrola, e vago direndersi anch'ei miracoloso, nè po-haveva la vista, tendo giungervi in quella Fede, che professava, determinò di ricorrere ed Eugento si ricuperar la vista à
all'altra, che sicuramente gli haverebbe procacciata la fedelissima moquello stesso dineta. Perciò chiamò à se uno scaltro, mà miserabile Arriano, à cui venuto scieco. contribuendo buona mancia di cinquanta scudi d'oro, impose, che nella publica piazza egli si ponesse in arto, e in sembiante di Cieco, mendicando elemofina con le confucte cantilene accommodate à moyer pietà ne'patleggieri: sarebbe esso intanto per lapiazza passato co'l seguito di molti Vescovi, anche Cattolici, nel quai tempo ei esclamasse, O gran Patriarca Cyrola, ò servo del Grande Dio, ò sostenitor della vera Fede, rendi la luce à chin'è privo, [c] Audime, Beatissime Cyrola, audi me, Sante Sacerdos Dei, respice cacitatem meam. L'ingordo mendico molto più fece, e disse, di quanto imposto gli haveva il fraudolente Patriarca; e molto più eziandio gli successe, di quanto havea l'uno, e l'altro divisato; conciosiacosache pasfando di colà la Truppa de' Vescovi, esclamando le concertate parole il finto cieco, & approssimandosi per curarlo il Patriarca Cyrola, [c] risus mutatur e Idem ibid. in planctum, & dolus Episcopiest patefactus in publico; poiche nel proferir che sece Cyrola queste parole, [c] Secundum Fidem nostram, qua recte Deum credimus, aperiantur oculi tui, tal'acuto suoco sopraggiunse nella cassa degli occhi al mendico, che invano tutto scontorcendosi, come un'invasato, e invano cercando di comprimerne con le mani il dolore, e con doppio horrore ritrovandosi affatto cieco, Ab traditore, disse, ab seduttore, [c] Ecce an-

FEIICE III.

576

Secolo V.

a Ibid. m.

ce aurum tuum, Cyrola, redde lumen meum, quod dolo tuo perdidi; e quindigittatosi ginocchione avantili Vescovi Cattolici, [a] Vosrogo, soggiunse, gloriosissimi Christiani, ne despicitatis miserum, sed velociter succurrite pereunti. S. Eugenio allora mossosi à compassione insieme, e à sdegno, rivoltoglisi dicendo, Credis? Se credi, ogni grancosa è possibile alla Fede; [a] Qui non crediderit, ripigliò allora tutto affannato il cieco, Christum Filium Dei, & Spiritum Sanctum aqualem bahere substantiam, atque Deitatem cum Deo Patre, hodie, qua ego perfero, patiatur; e tutto à un fiato recitò il Credo Niceno, confessando apertamente la Divina Consustanzialità del Figlio col' Padre. Allora S. Eugenio fegnandoli con la Croce gli occhi, con queste parole sanollo, In nomine Patris, & Filit, & Spiritus Santti peri Dei, quem Trinum in una aqualitate, atque omnipotentia confitemur, aperiantur oculitui: avverandosi in questo satto l'aureo detto di Tertulliano, che paragonando i Miracoli de'Cattolici con le illufioni degli Heretici, divinamente dice di essi, [b] Volo virtutes eorum proferre: Apostolos in perversum amulantur; illi enim de mortuis suscitabant, isti de vivis mortuos saciunt. Quanto gloriosa n'andasse per tal'illustre miracolo la Religione Cattolica in Carthagine, raccolgasi da ciò, che soggiunge l'allegato Historico, [c] Erat vox una Populi dicentis, Verus Deus Pater, Verus Deus Filius, Verus Deus Spiritus Sanctus, una fide colendus, uno timore metuendus, eodemque honore venerandus. Convinto, mà non vinto Hunnerico da cosi manifesti prodigii, fece à molti di quei Santi Vescovi recider la testa, con ordine à parte, che se quel di Carthagine, cioè Eugenio, nell'atto di vibrar'il colpo, ancor si mantenesse costante, lo lasciasser'vivo, per non farlo morto adorar Martire da'Cattolici; e lo trasportassero nelle lontanisfime solitudini, che confinano con la Provincia di Tripoli, dove senza gloria vivesse, come avanzo odioso del suo sdegno. Et all'espettazione corrispose ben tosto il successo: poiche [d] imminente morte cum interrogatus fuifset, simori pro Catholica fide destinaret, respondit, Hac est sempiterna vita pro Deo mori. Fu dunque quindi subito tolto, se non quanto che gli suron concessi pochi momenti di tempo per iscrivere una breve Lettera al suo diletto Popolo di Carthagine, monumento degno dell'Ecclesiastica Historia [d] in questo tenore,

Lettera di S. Eugenio al fuo Popolo di Carchagine.

b Tertull. in lib.

c S. Grez. Turon.

de prascript.

lec. cit.

d Ibidem.

DilcEissimis, & in Christi amore dulcissimis Filis, & Filiabus Ecclesia mihi à Deo commisa

## Eugenius Episcopus.

E abiens à vobis, Ecclesiam Dei in ambiguo dimitterem, aut Oves Christinon verus Pastor silentio relinquerem, necessarium duxi has pro me vicarias vestra dirigere Sanctitati. In quibus non sine lacrymis peto, hortor, monco, & satis, abundèque obtestor per Dei Majestatem, & per tremendum Judicii diem, atque adventus Christi terribilem claritatem, ut sinis teneatis Catholicam Fidem, asserbetes Filium Patri esse aqualem, & spiritum Sanctum eamdem habere cum Patre, & Filio Deitatem. Servate itaque unici Baptismatis gratiam, custodientes Chrismatis unctionem. Nemo post aquam revertatur ad aquam renatus ex aqua: nutu enim Dei sal inaqua consicitur, sed si in aquam redactum fuerit, omnis species ejus consertim

timevacuatur. Unde non immeritò Dominus in Evangelio ait: [a] Si sal in- 2 Matth. 5. fatuatum fuerit, in quo salietur? Et utique hoc est infatuari, velle secundò condiri, cum semel factum sufficiat. Nam audistis Christum dicentem : [b] b Mar. 9. Qui semellotus est, non habet necessitatem iterum lavandi. Ideòque fratres, of filit, of filia mei Domini, non vos contriftet absentia mea, quin Catholica disciplina inhareatis. Ego vos nec longinquitate aliqua obliviscor, nec morte à vobis divellor. Scitote, quia quocumque me fecermt dividi agones, mecum est palma: Si ad exilium abjero, Beati Joannis Evangelista exemplum babeo: Si ad mortis exitium, [ c ] vivere mihi Christus est, mori lucrum: c Ad Philipp.1. Si rediero, fratres, implebit Deus desiderium vestrum. Attamen sufficit modò, quod vobis non tacui, monui, instruxi, quomodo potui; ideòque immunis sum à sanguine omnium pereuntium; & scio, quia adversus eos legenturlitter eifte ante Tribunal Christi, cum venerit reddere unicuique secundum opera sua. Si reversus fuero, fratres, videbo vos in hac vita: si nonrepersus suero, videbo vos in tutura. Dico tamen vobis, Valete, orate pronobis, & jejunate, quia jejunium, & eleemosyna semper Dominum ad misericordiam destexerunt. Mementote esse scriptum in Evangelio, [d] No-d Matth, 10. litetimere eos, qui occidunt corpus, animam autem non possunt occidere. Così egli. Nè senza particolar motivo destinò Hunnerico le solitudini di Tripoli per l'esilio di S. Eugenio, essendo che ben'egli sapeva, quanto siero & implacabilnemico de'Cattolici era quel Vescovo, che le reggeva. Vescovo Artiano [e] Chiamavasi costui Antonio Vescovo di Tamaluma, qui tam nefaria, crudelissimocon-& incredibilia in nostros exercuit, ut narrari non queant: poiche, soggiunge troi Cattolici. Vittore, [ e ] ut Bestia insatiabilis Catholicorum sitiens sangumem, buc, illucque ad rapiendum excurrebat. Diluidicesi, [e] che arrestava à forza per le strade i Viandanti, e, come se la sola Heresia Arriana non sosse capace di tutta la sua empietà, prosessava quella ancora degli Anabattisti, e sottoponeva li Cattolici à nuovo battesimo per purgarli, com'ei diceva, dal vecchio ricevuto dalle mani de' Romani. E con tal abominevole tormento ribattezzò eziandio il Santo Vescovo Habet Deus, à cui se Ribattezza per forza S. Habetprima legar mani, epiedi, e turar la bocca, [e] nelingua clamaret; qua- Deus, si valeret, soggiunge l'allegato Historico, conscientiam ligare cum corpore, aut non deesse, qui audit gemitus compeditorum, & cordis secreta rimatur. Mà liberato il buon Vescovo dall'empie suni del traditore, come sorri- e Vistor, ibiden. dendo, a lui rivolto, queste belle parole proferi, Illa est, impie Antoni, mortis damnatio, ubi voluntatis servatur asensio. Ego sidei mea tenax, pocibus confitens crebris, quod credo, & credidi, clamando defendi. Sed & postquam catenis vinxisti, & oris januam oppilasti, in Pratorio cordis, violentia mea, scribentibus Angelis, gesta confeci, & lectitanda Imperatori meo transmisi. Alla custodia dunque di questo sacrilego Vescovo su confegnato Eugenio, che vittorioso di tante palme scese allora come in nuo- protucate contro vo Campo, per riportarne maggiori. Conciosiacosache sù egli immantinente stretto in oscurissima prigione, e con tutti que'tormenti straziato, che potè inventare un cuor barbaro, e crudele. Mà correva così ben da se medesimo il Santo Confessore all'acquisto de'meriti, che maggiori certamente surono i cruciati, che da se si prendeva, di quei che dal Tiranno Vescovo riceveva: poiche in quell'horrido carcere, & in quell'immensa privazione di ogni humano ristoro, [e] asperitate cilicii senile corpus atterebat, nudamque super humum cubitans, stratum sacci sui rigaret imbribus lacrymarum. Tomo I.

Crudeltà di lui

FELICE III.

Secolo V.

E morte del San-

2 Victor. Ibidem .

Gelasius Franc.1.2 c. 3. c Idemibid.

secuzione contro il rimanente Popolo Cattolico.

e Victor, lib. 3.

& Victor, ibidem .

Nobile Dionifia.

Onde avvenne, che sorpreso da subitaneo accidente di paralisia, sosse un giorno dalle guardie ritrovato in terra spirante. Accorse subito Antonio. non per dar sollievo al moribondo, ma per rinvigorire i tormenti in quei pochi momenti di vita, che restavano à chi già spirava; e per sorza sattagli aprir labocca, rovesciogli dentro un'aspro liquore, che haveva dell'aceto nella mordacità, e del fiele nella amarezza; [a] ex quo aceto morbus accepit augmentum, cui pietas Christi subveniens, postea sanum exhibuit. Ma non cessando il valoroso Campione nè per la decrepità deglianni, nè per la sierezza de'strapazzi di animare i Cattolici da lungi con le lettere, e d'appresb. S. Gres. Turon. de so con le parole, fu da Gudabondo successor di Hunnerico nel Regno [b] tramandato di là dal Mare in Francia, dove carico di meriti, orando avanti il Sepolcro del Martire S. Amarantho nella Città di Albis, [c] expansis sud Ann. 495.
Fierezza di Per- per pavimentum brachiis, spiritum [d] Cælo direxit.

Se così spietatamente incrudelì Hunnerico contro tantivenerabiili Ec-

clesiastici, quanto sfrenato sosse il suo barbaro sdegno contro il rimanente del Popolo Christiano, ò non può dirsi, ò il dirlo è cosa tropo lagrimevole, efiera à rammentarlo; [e] Et quis congruo sermone possit exequi, dice Vittore, aut coacervare diversitates panarum, quas ex jusu Regis sui etiam ipsi Vandali in suos homines exercuerunt? In ipsa quoque, que gesta funt, Carthagine, si nitatur Scriptor singulatim astruere, etiam sine ornatu sermonis, nec ipsanominatormentorum poteritedicere: Qua res, hodieque posita, in promptu demonstrat; alios sine manibus, alios sine oculis, alios absque pedibus, alios truncos naribus, auribusque intendas; aliosque videas nimio suspendio pilis evulsis, caput, quod eminere solebat in medio scapularum, fuiße demersum, dum jugiter in altis adibus suspendio cruciantes, impulsione manuum funibus agitatis per vacuum aerem buc, atque illuc faciebant pagari pendentem; qui nonnunquam diruptis funibus de illa altitudine suspensionis ietu valido corruentes, plurimi arcem cerebri cum oculis amiserunt; alii, confractis ossibus, spiritum continuò reddiderunt; alii post paulùm exhalaverunt. Così Vittore, e che ciò operasse il Barbaro Rè senza alcun ritegno di Regia convenienza in riguardo eziandio agli altri Potentati, soggiunge [e] l'allegato Historico, che per quelle strade, e per quelle piazze, ond'erasolito passar'Uranio Ambasciadore di Zenone spedito da Cesare à [f] persuasione del Papa, per interceder pietà ai Cattolici, egli fece à bella posta duplicar, come in mostra, gli ordini di morte, non con altro fine, se non [g] ut Legato ostenderet, se neminem formidare. Tanto la faceva alla sfacciata, senzarispetto à Dio, al sangue Regio, e all'obligo innato d'esser Huomo. Mandò perciò per tutta l'Africa nuovi crudelissimi Ministri di Giustizia, nuovi spietati Carnefici, nuove barbare invenzioni di non imaginatitormenti, di tal maniere che, siegue [g] Vittore, nulla remansit domus, vellocus, ubi non fuißet ejulatus, & luctus: ut nulli atati, nulli parceretur sexui, nisiillis, quieorum succumberent voluntati. Hos sustibus, illos suspendio, alios ignibus concremabant. Faceva spogliar nude le più riguardevoli Dame, e come in trionfo della sua sfacciatagine con-Dama durle in luoghi publici in mezzo alla più vile plebaglia; [g] e Dionisia, che frà le Matrone di Carthagine era la più nobile, frà le belle la più vaga, e frà le honeste la più veneranda, sii con più enorme vilipendio tormentata; essendo che dicendo ella a'Manigoldi [g] Ut libet, cruciate; verencunda tamen membra nolite nudare; allor si presa, & in alto esposta nuda nel-

579 la più famosa contrada, scopo della lussuria degl'insolenti, & oggetto lagrimevole di compassione ai buoni. Al rossore eglino aggiunsero il cruciato, e mentre vergognoso troseo dipudicizia in tal positura ritrovavasi, le strascinaron'avanti un piccolo figliuolo per nome Majorino, che egualmente timoroso de'martirii preparati, e della Madre avvilita, parea, che titubasse alquanto alla siera vista di quei non più veduti spettacoli; viddelo, e conobbe il di lui puerile spavento la Madre, [a] & verberans eum, dice l'Historico, nutibus oculorum, con queste gran parole poscia confortollo, A che temer'ò figlio ciò, che non può nuocer' all' Anima? Illa pæna timenda est, que nunquam finitur; illa desideranda vita, que semper habetur. Memento, filimi, quia in Nomine Trinitatis in Matre Catholica baptizati sumus; & in così dire, viddeselo avanti gli occhi squarciato dai flagelli, e morto Martire fra itormenti. Ci converrebbe qui tutta la lunga Historia ritessere, che in trè Libri descrisse Vittore, se ad uno ad uno i nobili fatti riferir volessimo di quei Gloriosi Campioni, che con esempii rari di soprasima costanza secero palese al Mondo, quanto sorte sia quel Cuore, che vien' animato dalla Fede; e quanto ben risplenda la Fede, quando vien sostenutafrà i tormenti. Vivano pur dunque degnamente tutti frà le carte di quel nobil'Historico, e molto meglio frà i fogli eterni del Libro della vita, che noi in loro non cesseremo di ammirar l'immensa Providenza di Dio, che nel tempo istesso, in cui da tanti Vescovi di Oriente veniva lacerata con l'Heresia Eutychiana la Religione di Christo nell'Asia, e nell'Egitto, si vedea così ben difefa in un'altra parte del Mondo contro gli Arriani nell'Africa, con tanta maggior'ufuradi egregii fatti, quanto che fe colà i Vescovi divenuti Ligii de'Principi, e vili di animo, si dimostravano fragili canne agitate dal vento dell'Heresia, qui debolissime Donzelle, e delicatissimi Fanciulli come subentrarono in loro vece nella gran pugna della Fede, per far conoscere al Mondo, che quel Dio, che tutto può, vuol sempre veder'gloriosa la lua Chiefa, hor nella dottrina de'Vescovi; hor nel zelo de'Prelati, hor nella tortezza de'Laici, hor nella confessione delle Donne, hor nella costanza de' Fanciulli, e hor'infomma in tutto ciò, che render può vittoriosa la Religione del suo Divin Figlinolo contro i vani sforzi dell'Heresia.

Mà non però tralasciar dobbiamo di riferire lo stupendo miracolo , Stupendo miracolo delle Line col supendo miracolo delle Line che co'l suono di nuove, e non più udite lingue assordi il Mondo tutto, gue, & apparir eziandio potrebbe incredibile, se la cestimonianza di Papi, Imperadori, Filosofi, & Historici classici, & accreditati non ne ratificasse con ferma testimonianza il successo. [a] In Typase Città situata nella Mauritania maggiore spedi Hunnerico un suo Conte, affinche recidesse la lingua, e la destra mano à tutti gli Habitanti di quella Città, perche à dispetto di un Vescovo Arriano essi havevano cantate landi alla Consustanzialità del Divin Figlinolo. Fù dalla Regia Soldatesca eseguito l'ordine con pari inhumanità, esollecitudine, tagliando à tutti dalle radici la lingua, epoi la mano; [a] Quod cum factum eset, sogginnge Vittore, Spiritu Sancto præstante, ita loquuti sunt, & loquuntur, quomodo antea loquebantur; conchiudendo, che si quis incredulus esse voluerit, pergat nunc Constantinopolim, & ibi reperiet unum de illis Subdiaconum Reparatum, sermones pulitos sine ulla offensione loquentem: ob quam causam penerabilis nimium in Palatio Zenonis Emperatoris habetur, & pracipue Regina mira eum reverentia veneratur. b Iust.in const. de Ginstiniano Imperadore attesta, haverne molti veduti, [b] Vidimus, dice, Africa.

110.2.32.

Frand.

e Anea: Garzin Dial.T' eost in ic. S. Bitt. o and.

2 4. in ( 70 .

f Marc 16. g Maith. 10.

spid fund. c.4. 1 Pfal. 92.

k Ric. a S. Viet . 1. de Trin.2.

Habet. Deus in riconvenire l'ineffo Re. 1 V. Ser. 150.3.

Morte spavento-

penerabiles piros, qui abscissis radicitus linguis, pænas suas miserabiliter loquebantur. S. Gregorio Papa il medesimo conferma, cioè che dimorando esso Nunzio di Papa Pelagio in Costantinopoli, un Vescovo già decrea & Creg.in Dia!, pito in età gli asseverò, haver parlato con molti di loro, e che [a] ora sine linguis loquentia vidise, ita ut apertis oris clamarent, Ecce videte, quia linguas non habemus, & loquimur; e siegue: Videbatur enim à respicientibus, quia abscissis radicitus linguis, quasi quoddam barathrum patebat in gutture, & tamen ore vacuo plena ad integrum verba formabantur; e sogb Procest, de beil, giunge, che un di questi (Procopio [b] dice due ) perdè il dono del miracolo, perche cadde in peccato carnale con una Donna. L'insigne Filosoto Enea Garzeo in persona di Axitheo ne sa testimonianza di vista con queste parole, [c] Ipse ego eos viros vidi, & loquentes audivi, & vocem adeò articulatam ese posse miratus sum. Instrumentum vocis inquirebam, T auribus non credens, oculis judicandi munus remissi, atque ore aperto linguam totam radicitus evulsam vidi, ac stupefactus mirabar, non sanè quo pacto vocem conformarent, sed quomodo conservati essent; e il Conte Marcellino, che fiori, e scrisse sotto Giustiniano Imperadore, aggiunge miracoli à miracoli, e stupori à stupori, edice, che trà gli altri essendo stata recisa la lingua à un Giovane Cattolico nato muto, questi, tagliata la lin-Exercisações, gua, subito parlasse, [d] Mutus à nativitate, mox pracisa sibi lingua, locutusest, gloriamque Deo in primo vocis sua exordio dedit; e di nuovo replica, [e] Denique ex hoc fidelium contubernio aliquantos ego Religiosissimos, pracisis linguis, manibusque truncatis, apud Byzantium integra voce conspexi loquentes. O gloriosa Historia, che detto Dio senza lingua, escrisse senza mano! O avverata Profezia de'Cattolici, de'quali già disse Christo, [f] Linguis loquentur novis, e, [g] Nonvas estis, qui loquimini, sed Spiritus Patris vestri, qui loquitur in vobis. Vadane perciò sopra ogni altra fastosa la nostra Santa Religione, che se è vero, come ch'egli è verissih s. Aug. contr. mo, l'assioma di S. Agostino [b] Ecclesiam demonstrari ex miraculis, Scripturas autem demonstrariex Ecclesia, ripetansi pur da ciascun di noi con cuore allegro, e voce sonora i santitripudii di David, [i] Testimonia tua credibilia facta sunt nimis, Domine, che tanto val, quanto dire, rendersi la nostra Fede evidentemente credibile, e con Ricardo di S. Vittore, [k] Domine, siesterror, à te decepti sumus; nam tantis signis confirmata sunt, qua nonnist per te sieri possent. Da così insigne prodigio animato il Santo Ve-Costanza di S. scovo Habet. Deus si parti tutto zelo dalla sua relegazione, e presentatosi avanti Hunnerico, con voce di Apostolo in tal guisa parlogli, e porsegli eziandio il detto, scritto in una carta, [l] Quid, quaso, jam cum projettis habetis? Quid cum eis, quos exilio relegastis, quotidie dimicatis? Abstulistis substantias, Ecclesiis, Patria, Domibusque privastis: sola anima remansit, quam captivare contenditis. O tempora! O mores! Universus hac Mundus intelligit, & ipse, qui persequitur, videt. Si Fides dicitur, quam tenetis, quid pera Fidei membra tantis persecutionibus agitatis? Quid vobis cum exilio nostro? Quid vobis cum egenis in saculo, quorum est vita semper in Christo? 14 de Hunnerice, Liceat saltem gaudere consortio Bestiarum eis, quos abjecistis à facie omnium Populorum. Má fu dispregiato il Santo come ignorante, erimandato al suo enlio come colpevole. Non così però dispregiar potè Hunnerico la più lonora, e tremenda voce di Dio, che con final sentenza gl'intimò irreparabilmente la morte con meritata pena di penolissimi tormenti. S.Isidoro dice,

ce, che in questo [a] istesso anno nel colmo delle sue sierezze rimanesse a Mn. 484. estinto, come Arrio, [b] Interioribus cunctis essusses S. Gregorio Turonen- an.484.n.126. se soggiunge, che [c] arreptus à Damone propriis se morsibus laniavit, in c.S. Greg. Turde quo etiam cruciatu vitam indignam justa morte finivit: e [d] S. Vittore d' In Marryrol. Uticense, da cui habbiamo noi dedotte la maggior parte delle notizie Ram. 23 Aug. qui esposte, e che si non sol partecipe nel merito della persecuzione, mà Historico presente à questi successi, attesta, sorse con più degna sede che gli altri, che morisse Hunnerico divorato da'vermi: [e] Nam e S. Vistor. lib. 3. putrefactum, & ebulliens vermibus, non corpus, sed partes corporis ejus viderentur ese sepulta. Morte bella, à chì considera, quant'horribilmente castighi Dio la colpa dell'Heresia, e vendetta prenda delle offese de'

Estinto il Tiranno, placossi in gran parte il suror della persecuzione, e Gundabondo, e Gundabondo, che successe al Regno, ò men fiero del defunto Zio, ò più termine divertito da Regie domestiche cure, permesse il ritorno a'Vescovi, e l'esercizio della Religione a'Cattolici. Ma ficcome nelle gran battaglie anche dalla parte vincitrice contansi feriti, e morti, così in quest'horrenda persecuzione de i due spietati Rè Genserico, & Hunnerico molti surono gli Ecclesiastici, che caddero in vituperio del lor grado, emoltissimi i Lai-Numero della dell'anima. ci, che bruttamente anteposero la vita del corpo à quella dell'anima, ò con sottoporsi volontariamente à nuovo battesimo, ò con negar l'adorata Consustanzialità del Divin Figlinolo. Per la qual cosa nell'accennata condiscendenza di Gundabondo, molti presero risoluzione di ritornarpenitenti alla loro antica Madre, gittandoli ginocchioni avanti i Vescovi, consarichiesta del perdono. Mà, come che il caso era gravissimo, & in molta quantità i caduti, giudicarono bene que Padri di non riceverli à nuova communione senza udirne prima l'oracolo del Pontesice Romano, ni ricorrono al per accertarsi maggiormente del modo, e tempo della riconciliazione. Ne Papa per provescrissero perciò al Papa con riverente, & ossequiosa maniera, implorando da lui iltruzioni precise al regolamento dell'affare; e Felice, che, come si disse, era teneramente inclinato verso quella Christianità, à cui favore egli haveva interposta l'intercessione di Zenone per placar l'ira indomita di Hunnerico, convocò subito nel Laterano un Concilio di trent'otto Ve- Concilio Romafcovi, col configlio de quali prese quelle risoluzioni, che poscia ei medesi- no. mo espresse in una [f] sua lettera ai Vescovi dell'Africa, e che per rendere f Felic.episs. intelligibili, e chiare, ci sà d'uopo volgere altrove con non disgustosa digression il nostro racconto. Sin da'primi Secoli della Chiesa li penitenti Numero, e Classi, publici si dividevano in quattro classi, regolate tutte à proporzion de de Peniteut. delitti commessi; ederano de'Piangenti, degli Uditori, de'Prostrati, e de Consistenti; delle quali fanno specialissima menzione il Concilio [g] Ni- h can. 67. ceno primo, il Costantinopolitano [h] terzo, e [i] quarto, e prima [k] t can. 15. di tutti questi ques di [l] Ancyra, e prima [m] di ques di Ancyra S. Grego- i can 4. rio Thaumaturgo nella sua [n] lettera, che i Greci chiamano Canonica. I m Anno 263.

Piangenti, come più colpevoli, si fermavano nel portico della Chiesa, suo-tata aput Theod.

ri di csia, riputati indegni di entrarvi, dove con lagrime, e preghiere supBibl. SS. plicavano i Fedeli ad interceder per loro avanti Dio il perdono; e quali ogni Chiesain que'tempi havevail suo portico, come pur'hora scorgessin quelle più rinomate di Roma, e particolarmente nelle quattro Bassliche, in cui tanto maestosamente risplende la costruttura, e l'ordine delle anti-Tomo I.

FELICE III.

Secolo V.

2 Inpift.cit.Gree. Thaum,

che: [a] Fletus, seu lustus, dice l'allegato S. Gregorio Thaumaturgo; est extra portam Cratorii, ubi peccatorem stantem oportet fideles ingredientes orare, ut pro se precentur. Qual sorte di penitenza presentemente ancora s'impone à quei, che macchiati sono di publico, escandaloso peccato, quali spesso vediamo suori delle porte de'Tempii con cerei accesi in mano tacitamente implorar l'Orazioni de'Fedeli. Gli Uditori si ricettavano nella Chiefa, mà in luogo prossimo alla porta, enon sol distinto, mà inferiore à quello de Cathechumeni, dove non poteano far più lunga dimora che sin'all'Offertorio della Messa, doppo il quale uscivano suori della Chiesa, [b] Auditio est intra portam in loco, quem Carsthica vocant, in ferria, ubioportet eum, qui peccavit, stare pos Catechumenos, usque ad C recommeonos, ctiam illine egredi: audiens enim post scripturas, & doctrinam circuatur, & precatione indignus censeatur. I Prostrati entravano, e dimoravano nella Chiesa unitamente co' Catechumeni, mà oravano prostrati: [c] Subjectio, sen Prostratio est, ut intra Templi portam stans cum Catechumenis ingrediatur. I Consistenti in fine, come ò men colpevoli, ò più pentiti, si ammettevano all'assistenza del divin Sacrificio con gli altri Fedeli, manon alla participazione con loro dell'Eucharistia: [d] Congregatio, seu Consissentia est, ut cum fidelibus consistat, & cum Catechumenis non

c Ilidem .

b Ibidem.

d Idem .

Differenti forti di Communione, ò Communicazio. nicazioni, prescritte da'Concilii antichi, e Santi Padri, cioèla Laica, la ne antica.

Cone Sardicen,an. 34-07.7.

f Felie, epift, eit.

che prende il Pa-

vesser perdute le Lettere Dimissoriali de'loro Vescovi, & in questo caso si ammettevano alla Communione Pellegrina, cioè in luogo, o parte del Tempio appartato fuori del Presbiterio; e la Passiva in fine era, con [e] voce derivata da alcuni Concilii Africani mediante la parola Latina Passim, la Communione di ciascuno nel suo grado, cioè de Laici frà Laici, e de'Chierici frà Chierici. Se ben noi sappiamo, darsi da differenti Autori differenti spiegazioni à queste trè specie di Communioni, tutte erudite, eben ponderate; mà l'addotta è forse più propria all'intelligenza di quanto determinò S. Felice Papa in questo Concilio, di cui trattiamo. Tal notizia dunque supposta, risolvè Felice circa le istanze de'Padri Africani; Nondoversi coll'asprezza di rigida negativa precipitare i Fedeli da una colpa remissibile ad una disperazione irremissibile; Volersi solamente appertito, che havesse qualche proporzione la misericordia con la giustizia, e perciò ingiunger loro l'ammissione de'Penitenti caduti con qualche riserva, la qual diretta foße con questo preciso regolamento, [f] Che ogni caduto nell' Provedimento, Herefia Arriana, sefosse Vescovo, Prete, ò Diacono, contutto che non che prende il Pa- la volonta, ma il terror de'tormentili havellero deviati dalla vera Fede, siricevessero con condizione, che dimorassero frà i Piangenti separati da' Fedeli, e sin da'Catechumeni, orando in disparte, lor vita durante, ammessi alla sola Communione Laicanell'articolo di morte: Che i Chierici inferiori, e Laici Caduti, e Penitenti, per lo spazio di trè anni dimorassero frà gli Uditori, e persette frà i Prostrati, non denegando loro frà tanto la Communione Pellegrina, salvo sempre l'articolo della morte, nel quale si dispensava, che, ancor non finita la penitenza, si cibassero del Sacro Viatico: Et in fine, che tali cadutis'intendessero per sempre incapaci di esser pro-

ingrediatur. Quindi derivarono trè sorti di Communioni, over Commu-

Pellegrina, e la Passiva. La Communione Laica era quella, in cui si ammettevano i Laici alla participazione della Santissima Eucharistia; la Pellegrina davasi à que'Chierici, che per qualche accidente ne'lor viaggiha-

promossi agli Ordini, & anche al semplice Chiericato: non così però i Fanciulli, & altri inferiori di età, quali si costituissero ad arbitrio de' Vescovi frà i Piangenti, e fi ammettessero poscia alla participazione de'Sacramenti. E la provisione Pontificia su venerata con applauso de'Padri, e con non ordinario contento di tutti li Fedeli. Rifformò medesimamente Felice l'empio abuso introdotto frà alcuni Cattolici in Africa, i quali è sedotti dagli Arriani, ò impressionati degli antichi sentimenti degli Anabattisti, volontariamente fisotttoponevano à nuovo battesimo; condannando tal prava consuetudine [a] con imporre pene aitrasgressori del Decreto, [b] per a Felic.epist.1.c.2. conservar sempre illibata la tradizione antica della Chiesa.

Nè questo Pontificato si rese al Mondo di celebre memoria per li soli, semipelagiani, e benche grandi, affaridelle Chiefe Orientali, & Africane, che habbiamo disopra descritti; poiche quegli di Occidente, che suron gravissimi, consumarono à Felice la lode di gran Pontefice, e degno ascendente di S. Gregorio Magno, di cui [c] fii terz'Avo, & à cui lasciò un ricco appan- c S. Greg. hom. 18. naggio di fantissimi esempii, e di vero Apostolico zelo nella disesa della disesa disesa della d Chiefa Cattolica contro gli Heretici. Haveva egli terminato l'anno ottavo del suo Pontificato, quando come dalle sue ceneri risurse la Setta de' Semipelagiani, fatale ne'Secoli futuri ad alcune Provincie, ove ella da principio era nata, & al Christianesimo tutto, che spesse volte vediam pur' hora travagliato da fimil peste. Non ostante la condanna de'Pelagiani fulminata da S. Celestino, eransi li Semipelagiani talmente rinvigoriti per la Gallia Narbonense nel lungo corso di cinquantacinque anni, che vantavano seguacinon dispregievolitanto in numero, quanto in qualità. Un diessi siuntal Lucido, chiamato [d] dal Baronio Magni nominis Presby- 17 ter, il quale non solamente sosteneva con sottilissimi argomenti, mà pro-Fausto los Capo. pagava eziandio con podorofi mezzi per la Francia la fazione. Sedeva doppo S. Prospero nel Vescovado di Riez Fausto, Ecclesiastico dottissimo, ch'era [e] passato dal governo del celebre Monasterio Lirinense à quella e Adoin Chronic. Chiefa, e che andava famoso per il merito dell'antecessore, e per il pro- anno 492. prio. E come che S. Prospero sù nella sua età il Debellator de'Pelagiani, così Fausto prendendo di mira i Predestinaziani, scrisse una degnissima lettera à Lucido, così bene stesa in consutazione della Predestinazione da lui somico de'Preammessa in senso non cattolico, che meritò gli encomii, e l'approvazione destinaziani. di due Concilj. Nel corpo di està inseri sei Anathematismi per regola di Fede al prevaricato Lucido, quali in dilucidazione della materia foggiungeremo, con qualche parte ancora della medesima lettera, nel tenor, che siegne, [f] Loquentes de Gratia Dei, & obedientia hominis, id omninò statue- f Apud Baron.an. re debemus, ut neque proni in sinistram, neque importuni in dexteram, regiam ma- " cu.n.18. gis gradiamur viam. Breviter ergo dicam, quid sentire cum Catholica Ecclesia debeas, idest, ut cum Gratia Domini operationem baptizati famuli semper adjungas, & eum, qui prædestinationem, excluso labore hominis, asserit, cum Pelagii dogmate detesteris.

Anathema ergo illi, qui inter reliquas Pelagii impietates, hominem sine peccato nasci, & per solum laborem posse salvari, damnanda præsumptione contenderit: & qui eum sine gratia Dei liberari posse credi-

Item Anathema illi, qui hominem cum fideli confessione solemniter baptizatum, & aßerentem Catholicam Fidem, & postmodum per diversa hu-

b De confeer. d.4. loro progretfi .

FELICE III. Secolo V.

> jusmodi oblectamenta prolapsum in Adam, & originale peccatum periisse aßeruerit.

Item Anathemailli, qui per Dei præscientiam in mortem deprimi bomi-

nem dixerit.

Item Anathema illi, qui dixerit, illum, qui periit, non accepiße, ut salvus esse posset, idest de baptizato, vel de illius atatis Pagano, qui credere potuit. En no-

Item Anathemailli, qui dixerit, quòd vas contumelia non possit assurgere, ut sis vas in honorem.

Item Anathema illi, qui dixerit, quòd Christus non pro omnibus mortuus, nec

omnes homines salvos fecit. Equindi siegue.

Nos autem per illuminationem Christi veraciter, & confidenter asserimus, & eum, qui periit per culpam, salvum esse potuisse per gratiam, si gratia ipsius famulatui, laboris obedientiam nonnegaset; & eum, qui per gratiam ad bona consummationis metas, servitio obsequente, pervenit, cadere per desidiam, & perire potuisse per culpam. Nos ergo per medium Christo Duce gradientes, post gratiam, sine qua nihil sumus, laborem laboriosa servitutis asserimus; sed omnimodò arrogantiam, & prasumptionem laboris excludimus, ut totis viribus desudantes, ne gratia in nobis evacuetur, quicquid de manu Domini susceperimus, donum pronuntiemusesse, non pretium, scientes laboris ipsius fructum, officii rem esse, non meriti, cum Evangelistadicente, [a] Servi inutiles sumus; quod debuimus facere, fecimus. Caterum, qui hanc veritatis mensuram, gratia pracedente, & conatu assurgente, non sequitur, dignus erit, qui à sacris liminibus arceatur. Così Fausto à Lucido. E sorti la lettera il desiderato effetto, conciosiacosache riconosciuta Lucido la verità del sentimento Cattolico, abjurò publicab Apud Bar, ann. mente il suo errore, e dell'abjura porse testimonianza [b] in iscritto à molti Vescovi, che ne approvarono la conversione con non ordinaria lode di Fausto, che l'havea procurata per mezzo della sua famosa lettera, la quale con duplicato honore su riconosciuta, & authenticata per Cattolica da [c] undici Santissimi Vescovi, congregati in Sinodo ad estetto di ponderarne accuratamente il senso. La nobil testimonianza di questi due Concilii sopra l'esposto da Fausto, sece à insuperbire, à pervertir talmend Ado in Chien, tel'Autore, che dice Adone, [d] Faustus Pelagianorum dogma destruere conatus, in errorem labitur; unde qui ejus sensus in hac parte Catholicos prædieant, omninò errant. Poiche ò gonfio egli del suo alto sapere, ò saper più volendo di quanto ad Huomo si deve, compose un Libro, che divise in due corpi, contro due differenti nemici della gratia Divina, cioè contro Pelagio, che nulla à lei, e contro i Predestinaziani, che tutto à lei riserivano: nel qual Libro largamente stendevasi sopra la Prescienza, e Predestinazione Divina, con tal'apparente sodezza di sentimenti, e sottigliezza di concetti, che Sidonio, Huomo per altro sapiente, e Religioso, non e Ciden. l. C. epist. 9 penetrandone l'occulto veleno, innalzollo alle stelle, chiamandolo [e] Opus segundo de Seriet. opere (l'appendio for cultipleme de Course dio for Course de Course operosissimum, multiplex, acre, & sublime, e Gennadio f Opus egregium. Mà qual nascosta Heresia si nascondesse fra que'fogli, l'ittesso Gennadio, che mostrossi sempre inclinato ai Pelagiani, pretendendo di lodarne l'assunto, così, non volendo, ne riferisce gli errori, [g] Faustus edidit opus egregium de gratia Dei, qua salvamur; in quo opere docet, gratiam Dei semper & invitare, & pracedere, & adjuvare voluntarem, & quicquid ipfa

liber

a Luc. 17.

490.7.26.

c Ebidem n. 14.

4211. 4925

Sue l'Erofie.

Ecclef.c. 85.

g Idemibid.

Libertas arbitrii de labore pia mercedis acquisierit, non esse proprium meritum, sed Gratia donum. Adone scuopre l'ingamo, e mirabilmente bene ne manifesta l'errore, [a] Liberum arbitrium, dice, tam Augustinus, quam a Ado in Chron. cateri Catholici in Ecclesia Dei docent, ut illuminatio, virtus, & salus illi à Christo, & per Christum, & cum Christo sit . Faustus verò ita liberum arbitrium Christianum docere conatur, ut illuminatio ejus, virtus, & salus non à Christo, sed à natura sit: in modo tale, che in sostanza Fausto voleva, e concedeva la grazia, mà non [b] gratis, come spiega un dotto mo- b Fr. Oil. Isloviderno Controversista, sed merito boni desiderii à libero arbitrio naturaliter Asossen, in casal. eliciti, che l'istesso suona, quanto le allegate parole di Gennadio, Quic- host. Eccles. verquid ipsa libertas arbitrii de labore pia mercedis acquisierit. [c] Un nobile, et ma linus par. & erudito Autore di questa nostra età con gran distinzione epiloga tutte 1.00 controli Orionl'Heresie à asserite da Fausto, à da Semipelagiani seguaci di Fausto, in questo tenore, La Grazia di Dio dar' ajuto à chi havesse cominciato ad operar bene per se stesso, non dando Dio però il moto al volere; essere la Predestinazione una previsione dell'opere, le quali dipendevano intieramente da noi, e non dalla Divina Grazia, senza la quale l'Huomo col solo suo arbitrio potea pervenire alla Giustificazione; i Bambini, che morivano prima dell' uso della ragione, giudicarsi da Dio secondo l'opere, che haverebbono fatte, se fosser visuti; non esser certo il numero de' Predestinati; il Dono della perseveranza potersi acquistare, e perdere colsolo merito humano; il Libro della Sapienza non esser Canonico; esser nell' Huomo molti attidi buona volontà, non propenienti da Dio, mà dagl istinti della natura, che e' indirizza al merito della Gloria eterna; Adamo non haver perduto pe'l peccato la scienza del bene, e del male; Dio essere stato testimonio, e non consolator di Giob; la Fede, che il Salvatore trovò nel Centurione, essere stata parte del di lui arbitrio; e finalmente la Grazia di Dioproporsi indistintamente à tutti, e da alcuni pigliarsi, e da altri lasciarsi à suo beneplacito. Così egli. Mà forse più graduatamente un altro Autore descrive di questi Heretici la sottigliezza, elamalizia, [d] Constat, dice, totius Haresis Pelagiana summam, reliquiarum que ejus hanc suisse, ut scilicet Hæretics illi omnem prorsus Dei Gra-Theol. troel. 6. de tiam repudiaverins.

Posteà verò (equi discende alli Semipelagiani) ut Ecclesia damnationem effugerent, illos gratia quidem necessitatem admisisse, sed siete, & subdole, nomine gratie liberum arbitrium, naturamque, in qua conditi sumus,

intelligentes.

Cumque sic fraus illorum patesceret, ut errorem tegerent, Gratiam Christi in legis notitia, Evangelica doctrina promulgatione, ipsiusque Christi Domini, ac Sanctorum exemplis, nec non in peccatorum remissionem, & con-

donatione posuise.

Cumque nihilominus adhuc urgerent Sancti Patres, ut non solum externum, sed etiam præsertim internum gratiæ auxilium agnoscerent, illud tandem Scriptura testimoniis convicti admiserunt; itatamenut dicerent, gratiam illam internam non ese absolute necessariam, sed tantum utilem ad bonum faciliùs operandum.

Denique cum ulteriùs adhuc urgerentur ad confitendam ipsius gratia necessitatem, buie veritati tandem subscripserunt; sed simul etiam dixerunt, gratiam illam internam non prævenire hominis voluntatem, sed potius ab illa praveniri, adeoque per aliqua bona desideria, aut aliquos pios affectus,

Grat. divina fect. 2, 9.5.

& conatus humanæ voluntatis obtineri; Deumque il'am gratiam piorum illorum desideriorum, & affectuum intuitu, tribuere pertinaciter aseveraperunt. Così l'Autore allegato, il quale medesimamente soggiunge le verità Cattoliche opposte alle accennate Heresie nella conformità, che fiegue.

Primò, solum hominis voluntatem, aliaque adjumenta externa legis, & Evangelii ad salutem aternam consequendam, aut ad opera bona illius salutis

meritoria facienda non sufficere.

Secundo, ad bona illa opera salutis aterna meritoria exercenda, necessariam ese internam Dei Gratiam, qua in interiori illustratione intellectus, & pia voluntatis motione consistit.

Tertiò, Gratiam illam divinam non solum omnia illa opera bona, sed etiam omnes pios, & liberos affectus, & conatus, quibus homo aliquid à Deo mereri

potest, prævenire.

Quartò, illam Gratiam pravenientem purè gratis homini tribui, ac sine ullis

meritis ex parte ipsius.

Quintò, denique Gratiam illam nibilominus intuitu meritorum Christi Domini hominibus tribui, ideoque Gratiam Christi vocari. Così l'allegato Autore contro i Semipelagiani. Fausto intanto vanaglorioso dell'empio parto del suo abominevole volume, ad altro maggiormente non attese. a Sidon de épife.9. che à divulgarlo, e con pronta occasione consegnollo [a] à un tal Riochato Vescovo, e Monaco Inglese, acciò colà nell' Anglia lo propagasse, dov' era nato, e morto Pelagio; e per aggiungere all'Heresia la malignità, prefisse al Libro le approvazioni accennate, che due Sinodi di Santissimi Vescovi havevano satta alla sua lettera diretta à Lucido, per renderlo tanto maggiormente accreditato, appresso chi con poco avvedimento ò non è prattico, ò non ben discerne le immense fraudolenze degli Heretici. Mà non così facilmente potè tenersi celato l'inganno, e Contro i quali il Libro, che presto non giungesse nelle mani del dotto Vescovo di Arles scrives. Cesario. S. Cesario, il quale non solamente reggeva allora con sommo zelo la fua Diocesi, mà con equale applicazione invigilava alla purità della Fede in tutti quei contorni della Francia. Lesselo il Santo, e ben penetrando l'empietà dell'afferzione, la malignità del publicarla, e l'insuffissenza delle prove, un'eccellentissimo volume compose de Gratia, & libero arbitrio contro le massime di Fausto, mandandolo con humil soggezzione al Papa ò per approvazione, ò per emenda, affinche ne rimanesse ben presto oppressa, e convinta la contraria sentenza. E come che in quel Libro parlò Herefia de' Semi. Dio per la bocca di quel Santo, giudicollo Felice antidoto proporziopelagiant con- natissimo al male; onde con Apostolica sentenza solennemente approvo, quanto ne' fogli di S. Cesario contro Fausto si esprimeva, publicandone b Baron, anno 490. con nuovo [b] elempio una Pontificia confermazione, che in se medesima

includeva la total condanna di quell'Heresia. [c] Casarius, dice Genna-

dio, Arelaten, s Urbis Episcopus, vir sanctitate, & virtute celeber, de

Gratia, & libero arbitrio edidit testimonia divinarum Scripturarum, &

agere aliquid boni pose, nisi eum divina Gratia prævenerit. Quod opus

sto, condannollo [d] Hormisda, Felice [e] IV. & altri Sommi Pontesici,

Elibri.

lice Papa.

c Genrad. de feri. Pior . Ecci. c . 86. 1 dealuimolti Santi Vefeovi. à Homis epistad Sanctorum Patrum judiciis munita, ubi docet, nihil hominem de proprio Projection Epije. e in Concil. Arau- etiam Papa Felix per suam epistolam roboravit, & in latius promulgavit. ficano sub Felic. Gelasio nel suturo Concilio di Roma pose fra gli Apocrisi il Libro di Fau-

come

rii, sicche per tutte trè le parti del Mondo caminò subito per Heretico il

aborrita da'suoi medesimi compatrioti. Onde provasi, che la condanna de'Semipelagiani, benche sin dal tempo di Papa Celestino sosse sulla condania.

te divulgata, ò generalmente non pienamente confiderata, ò con quella espressione di parole non annotata, per cui si rendesse esplicitamente notoria la Pontificia determinazione, non prima di questo tempo sortì nella Chiesa quel pieno essetto, che sin da molti anni addietro desiderossi

mento men proprio à quella pura Fede, che richiedesi nell'animo, e ne' Libri, di chi non men combatte contro l'empietà de' Pelagiani, che contro li cavillosi sossimi de' Semipelagiani, i quali finalmente dalle definizio-

brio della lor morte.

87 FELICE III

come à suo luogo diremo; eil Vescovo [a] di Vienna in Francia S. Avi- a Ado in Chron. to, quel di Ruspa [b] in Africa S. Fulgenzio, e il celebre [c] Prete di bs. Ista de viris il-Antiochia in Asia Giovanni contro di lui scrissero nobilissimi commenta-lust. c. 14.

nome di Fausto, morendone senza gloria la persona, ssuggita, [d] & d Baron, anno 490.

nata nella memorabile Decretale di quel Pontesice, che habbiamo [e] e Vedi il Pontif. di lotto di esso registrata, tuttavia ò perche non soss' ella allora universalmen-

da Celestino; onde da un'Eminente [f] Autore vengono scusati parec- se Vide Eminent. de chi Cattolici Dottori anche venerati col titolo di Santi, i quali vissero servano avanti questa eta, se alcuna volta ritrovasi ne'loro Scritti qualche senti- mi.

ni di Felice III. e dalle altre più strepitose di Felice IV. [g] riceverono con g Vediil Poneis. di duplicato colpo non solamente la morte, mà la divulgazione, el' obbro-Felice IV.



## CAPITOLO X.

Gelasio Africano creato Pontesice 2. Marzo 492.

Dottrina, e virtù di Gelasio. Sue operazioni contro i Pelagiani nella Marca di Ancona, e contro i Manichei in Roma. Theodorico Arriano Re di Roma. Qualità di Anastasio Imperadore. Setta degli Hesitanti. Provedimento del Papa per le Chiese di Oriente. Concilio Romano sotto Gelasio, eCanone ivi rinovato de' Libri Sacri, e degli Apocrifi. Libro ripieno di Pelagianismi attribuito falsamente al Pontefice S. Gelasio.

Virtù, e dottrina di Papa Gelafio.



On sopravisse Felice un' anno all' approvazione accennata del Libro di S. Cesario, quando successe Gelasio alla pugna, che così bene haveva incominciata il suo Antecessore contro li Discepoli di Pelagio. Era Gelasio Ecclesiastico di così gran nome, anche avanti che ascendesse al Pontificato, e così accreditato per il pregio di ferma costanza, d'infaticabile

Suc prime operalagiani.

zelo, e di profondissima dottrina appresa nella [a] Scuola di S. Agostino, mic. Pont. ver. Ge- che sii chiamato da Cassiodoro, [b] Huomo dottissimo, e di lui gran h Cafsiod, de div. cose lasciò scritto [c] Anastasio nel suo Libro. Non così tosto adunque delle. e. 8. dall'altezza della Cathedra Pontificale coliminatione dall' altezza della Cathedra Pontificale egli gittò gli occhi fopra il Chric Anast. Bibl. in stianesimo, che vidde sconvolta una delle Provincie prossime à Roma da' Pelagiani, & infetta la Marca Anconitana dal loro sottilissimo veleno. zioni contro i Pe. Un Prete di que' contorni per nome Seneca, ottogenario, stupido, & ignorante, che di Seneca altro non haveva che'lnome, facevasi l'Achille colà di quella Setta, con successi totanto felici, che aggiungendosi all' Heresia la foriera di ogni Heresia, cioè la corrotta Disciplina Ecclesiastica nel Clero, e la crassa ignoranzane' Vescovi, era ridotta quella Provincia in deplorabilissimo stato. Nè tanto si commosse Gelasio contro Seneca, e contro que' Popoli, quanto contro i lor Vescovi, i qualipermettevano la predicazione à quel Prete, & authenticavano gli altrui errori con i proprii, applaudendo ai dettami di quell'iniquo, e miserabile Vecchio. Onde con forte energia di sentimenti Felice scrisse loro quell' Apostolica Lettera, che nell'ordine delle sue numerasi la quinta, in cui riprovando la loro infingardagine, ò malizia, Nimis, dice, incusamus fratres, & Coepiscopos nostros, qui non solum ineptissimi senis, abjectaque persone pravum non deterruere colloquium, verum & suo nutrivere consensu. Quis audiat? Quis ferat? Passos esse Pontifices, ut Cadaver nescio quod, indignum Presbyterum sibi non acquiescendum audire, nec communione privare? Quomodo talis vel susceptus ab aliquo, vel patienter auditus est? E

con la morta voce della lettera egli spedì nella Marca la viva di un Legato Apostolico con pienissima autorità di prendere i provedimenti opportuni con bandire l'Autore, e castigarne i Fautori; il Legato su il Cardinal Romolo Diacono della Chiesa Romana, che adempi mirabilmente le commissioni Pontificie, riducendo con l'essicacia delle ragioni, e col timore de' castigi quella Provincia nel pristino stato di Religione sincera, & osservante. Mà poco prezzando Gelasio, haver risanato l' Infer-Esso Libro conmo, se all'Infermo non preparava antidoto contrario al male, compo- trodiloro. se una lunga scrittura contro gli errori de' Pelagiani, trasmettendola nella Marca per sanar la parte infetta, & in altre Provincie per preservarle sane dall'infezione.

Nè con minor merito di giusta gloria può dirsi Gelasio Flagello de' sue risoluzioni, e Manichei, de' quali nel suo Pontificato surono molti rinvenuti in Roma decreti contro fotto la solita maschera di Cattolici, [a] Quos in exilium deportari pra- Manichei. cepit, & quorum quoque Codices ante Fores Basilica S. Maria incendio con- in Gelasio. cremavit: servendosi per riconoscerli dell'istesso rimedio, che all'istesso male haveva applicato S. Leone, cioè di obligar tutti li Cattolici à ricever la Communione sotto l'una, el'altra specie, in conformità del Decreto che in più opportuna occasione habbiamo [b] recitato, espiegato sotto b vedi il Pontife di il Pontificato di quel Pontefice. Per il qual seguito incendio de' Libri de' Leone pag. 448. Manichei avanti la Basilica di S. Maria Maggiore, Paolo V. doppo undici Secoli fè dipingere nella famosa Cappella della Madre di Dio l'Imagine di S. Gelasio, che pur hora vediamo frà le altre trè di S. Gregorio, S. Martino, e S. Leone IV. Pontefici celebri per successi seguiti in quella Chiefa. [c]

E con immensa lode di costanza queste vigorose provisioni prese Ge-Ciaco. Andr. Vi-lasso in difesa della Religione Cattolica, hor contro i Pelagiani nella Marca, derest. in Gelatio, occho Libros Mahor contro i Manichei nell'istessa Roma, in tempo che un Rè Arriano, e nicheorum. nuovo ne reggeva il comando con quello sconvolgimento di stato, e di co- riano Rè di Rose, che seco reca la mutazione violenta del Principato. Theodorico Rè de' ma. Gothi, ribellatosi à Zenone, à favor del quale militava, e, come dice l'Historico, [d] Zenonis Augusti beneficiis satiatus, asialita [e] con poderoso eser-d Marcellino in cito l'Italia, ruppe [f] prima gli Eruli presso Isonzo, e con dupplicata e Anno 489. vittoria assediata, e vinta Verona, hebbe poscia prigione il loro Re Odoa- t Cassiodin Chron. cre, che malmente [g] molientem sibi insidias [b] interemit. Reso Theo- h Anna 493. dorico Padrone dell'Italia, [i] Romani Imperatoris, soggiunge Procopio, i Presop. de bell. nec insignia, nec nomen sibi desumpsit, sed quoad vixit, Rex est appellatus quo nomme suos Barbari nuncupant Duces. Come ch' egli era Principe, che di Barbaro altro forse non havea, che'l nome, per sicuramente regnare Suequalità, e panel possesso di una così bella parte del Mondo, richiese, & ottenne la pa-rentele. rentela con Clodoveo Rè di Francia, la cui Figliuola Audeflenda [k] esso ri- k Paul. Diac, l. 16. cevè per Moglie, havendo di gia date con iscambievole lega di Matrimonio due sue Bastarde, una ad Alarico Rè de' Visigothi, l'altra a Sigismondo Rè di Borgogna; e quindi stabilita amistà con i Vandali in Africa, spedi da Ravenna, ove trattenevasi, la famosa ambasceria ad Anastasio Imperador di Costantinopoli, richiedendolo medesimamente di confederazione,

Th. odorico Ar-

e di pace, deputando à tal' effetto due Nobilissimi Personaggi, Fausto suo Estot Ambascia-Mastro di Cerimonie, & Ireneo. La Legazione sorti esito selicissimo con dori all' Inpera-la desiderata corrispondenza fra que de l'otenzati, ma porche no amb sorte Anastasio.

la desiderata corrispondenza fra' que' due l'otentati: mà perche portò seco annessa

Secolo V.

anneisa grave materia di Ecclesiastici affari, ragion chiede, che si ritragga

alquanto indietro il nostro racconto.

a Anno 491.

perador' Anasta fio.

Col.ett. lib. 2.

c Symmachus in epift.advers. Ana-Pace S. d Theod. loc. cit.

profestar la Fede Cattolica.

e Cedr.in comp.

f Idemibid.

h Cedr. loc, cit.

Apud Bar. anno 492. nm 44. 0 anno 507. n. 27. & ann. 501. n. 31. & Loont, de felt. Heretict Hesitan.

Provedimentidel Papa contro l'Herefie dell' Orien-1 Gelaf. epift. 9.

Era, come si disse, [a] succeduto à Zenone nell'Imperio di Costantinopoli Anastasio, Huomo dimediocre fortuna, sollevato à quel posto dai Qualità dell'Im. favori di Ariadna Vedova del defunto Cesare, che havevalo forse amato da prima con indizio d'incontinenza. Mà il nuovo Vescovo Eufemio, benche escluso dalla Communione della Chiesa Romana non sol da Felice, mà replicatamente da Gelasio per le ragioni di sopra accennate, diè saggio in b Theod. Left. in questo fatto di zelantissimo Vescovo, ricusando [b] di coronarlo, se prima non publicava, di qual fede egli fosse, e se veramente prosessatse la Cattolica. Poiche di Anastasio correva fama poco sincera circa la sua credenza, essendo egli figliuolo di madre [c] Manichea, e nepote di Zio Arriano; per la qual cosa da' Manichei, e dagli Arrianisi era fatta [d] gran dimostrazione di allegrezza nella Città di Costantinopoli, quando ei sii assunto all'Imperio. Anastasio amando meglio singere una volta, per sempre regnare, conse-Sua finzione nel gnò ad Eufemio una confessione così santa, che non sol su gradita, mà con applauso ricevuta, e con pompa; quindi dilungando da se ogni concepito sospetto di Religione, [e] ante Galli cantum, Templum adire solebat, ibique dum concio dimitteretur, stabat Deum precans: frequenter jejunabat, & sua pauperibus, & mendicis erogabat. Al portamento della vita aggiunse la rettitudine di un regolatissimo governo, rimettendo al Popolo con inaudita liberalità il molesto tributo del Chrysargyro, [f] che obligava ogni persona a pagar' ogni anno alla Camera Imperiale uno Scudo à testa, e sei Bajocchi per ogni Bue, ò Asino, ò Cavallo, ò Mulo, ò & Theod. Lett. loc. Cane . [g] Anastasius, replica Theodoro, Chrysargyrum remisit, & venationes susult, & Magistratus, qui venales suerant, gratis contulit. Per le quali cose esclamò un giorno il Popolo verso di lui, [b] Sicut vixisti, ita etiam impera, domine. E S. Felice Papa inviogli lettere tutte colme di fanto gaudio per l'espettazione commune di veder una volta sotto così pio-Principe rifiorire in Oriente la purità della Religione. Mà presto seccaron le verdisperanze de buoni, facendosi veder Anastasio senza maschera qual' era, crudele, ingordo, avaro, e di nessuna fede, perche di nessuna seguace, egli tutte le professava. [i] Chi giudicollo Manicheo, e chi Acefalo, e chi protettore, e compagno di quegli Heretici, che chiamaronfi [k] Hesitanti, i qualisostenevano! Enotico di Zenone, e non approvavano nè il Concilio Chalcedonense, come gli Eutychiani, nè l'Heresia di Entyche, come i Cattolici, tenendo la via di mezzo tral'una, e l'altra. parte, con formare una nuova Setta, rampollo spurio di quella degli Eutychiani. Imperversato in tai sentimenti egli ritirò da Eusemio quella conselsione difede, che haveva professata, perche in essa dichiaravasi di approvar' il Concilio Chalcedonense, e con questa prima mossa die apertamente à conoscere, quanto fiera persecuzione machinaise intraprender contro il partito Cattolico. Alla perfidia di Cesare con troppo infausta unione aggiungevasi l'ostinazione di Eusemio nella ditesa di Acacio, e nella protezione degli Acaciani, cose tutte che rendevano in malissimo stato gi' interessi della Religione in Oriente, e sacean temere novità peggiori in quelle Chiese. Per lo che Gelasio haveva sin'allora tutte le parti adempite di zelantissimo Padre, per non far convertir que ita piaga in cancrena incura-

bile, per mezzo di molte lettere, che haveascritte ad [1] Eusemio, & à di-

versi [a] Vescovi della Grecia, nelle quali quanto ben risplenda la dottri- a Idem epist. 1. 6 na, ezelo dell' Autore, può facilmente giudicar, chiunque cura si prende 3. di leggerle. Mà riuscendo vane le diligenze, eglirisolve di commetterne altre à Fausto, che, come si disse, havea Theodorico destinato per un de' fuoi Legati all' Imperadore; imposegli di adoperartutta l'energia delle perfuafioni, tutte le ragioni della causa, per sar apprendere ad Eusemio, quanto nocevole fosse à lui, e scandalosa al Christianesimo l'intrapresa sua difesa di un protettor dichiarato di Heretici, qual' era stato Acacio, che defunto nella sua ostinazione, si era vivo tirate sopra tante scommuniche, e sinistre procedumorto reso indegno di ogni communicazione Cattolica anche nel nome; Vescovo di Coscongiurasselo perciò a desister dal proposito, che teneva con lui tanti Ve-stantinopoli. scovi disuniti con la Chiesa Romana, e miserabilmente divisa dal Capo tanta gran parte del Christianesimo. Era Fausto Cattolico di provata integrità, onde con ogni candore, & ardore intraprese l'affare, mà con esito poco favorevole all'intento; conciosiacosache Eusemio fraponendo nuove querele alle vecchie, & intrecciando con pretenzioni antiche nuove occasioni di disgusti presenti, mostrò un' animo affatto alieno dal Pontisicato Romano, e risoluto affatto di sostener sin' alla morte l'impegno. Onde Gelasio con una [b] lunga, e saggia Lettera, che mandò circolare per tutta b Gelas. epist. 11. l'Asia, sincerando con pari eloquenza, e giustiziala schietta condotta del- Papa in resisterla Sede Apostolica contro la persona di Acacio, se noto à tutto l'Oriente, sli. che nella medesima scommunica incorreva, chì con Eusemio communicava, perche nella communione di lui veniva ciascun' à rendersi parteggiano della fazione Acaciana: circa l'antica di nuovo rifuscitata pretenzione di superiorità del Vescovado di Costantinopoli sopra il Patriarcato di Alessandria, argutamente soggiunse, [c] Risimus autem, quòd prarogativam c Ibidem. volunt Acacio comparari, quia Episcopus fuerit Regia Civitatis. Numquid apud Ravennam, apud Mediolanum, apud Sirmium, apud Treviros, multis temporibus constitut Imperator? Num quidnam in harum Urbium administratione Sacerdotes ultra mensuram sibimet antiquitus deputatam quippiam suis dogmatibus usurparunt? Ma vendicossi Dioper altra strada contro Eusemio, castigando uno Scismatico con un' Heretico, che sù l'istesso Anastasio, il quale sotto varii pretesti [d] provatolo Reo d'intelligenza co'suoi nemici, de-d Marcellin. in poselo, se ben ingiustamente, dal Vescovado, e relegollo vituperosamente in lontanissimo esilio.

Le agitazioni però della Chiesa Orientale surono al Santo Pontesice zione di Theodolargamente compensate dalla quiete, che godeva in Roma, e dalla buo- rico verso i Catna disposizione, in cui dimostravasi Theodorico, benche Arriano, verso i tolici. Cattolici. Conciosiacosache di essi indisferentemente egli servivasi, come degli altri, in ogni più grave affare del Regno, impiegandoli in Legazioni, sollevandoli à cariche, e mostrando loro in somma un' animo dissappassionato affatto da ogni contrario motivo di Religione: anzi di lui [e] rac- e Theod. Left. 17 contasi, che amando con distinzione di benevolenza un suo corteggiano coll. 1.2. & Niceph. di Religione Cattolico, quando riseppe, che questi, per rendersi à lui più Memorabile det grato, rinegata la Fede, havesse prosessata quella degli Arriani, gli facesse to di Theodoriimmantinente recider la Testa, proserendo cotal degno memorabile detto, [f] Si Deo Fidem sinceram non servasti, quomodo mihi, qui Homo sum, Concilio Romaconscientiam sanam prastabis? In questa dunque condiscendenza Regia no sopra la scelta
verso gl'interessi della Religione in Occidente, commiserando Gelasio le dici, & Apocrisi.

a Binius tom, 2.

b Anno 491.

c Innocentii epif. 3. cap. 7. d Vedi il Pontif. di Zefirmo pag. 130.

screpanze, che dividevano il Christianesimo in tante Sette, deliberò di formar nuovamente la Dottrina Cattolica in forma più acconcia, e saggia; e siccome tutte le controversie della Fede si definiscono con le Scritture à Divine, ò de' Santi Padri, così pensò di riconoscere, quali fossero veramente le Canoniche, acciò alla normaloro, come à veridico esemplare, regolar si dovessero i sentimenti de' Fedeli. E per dar' esecuzione à questo gran pensiere, sa chiamò à se i principali, e più dotti Prelati dell'Italia, e con loro, che giunfero al numero difettanta [b] adunati in forma di Concilio, doppo savii riflessi, elungo studio separò i Libri Canonici dagli Apocrifi con la distinzione formata in Canone nel tenore, che siegue. Circa quei del Vecchio, e Nuovo Testamento, quei confermò con nuova dichiarazione Canonici, che già per tali haveva descritti Innocenzo I. [c] ad Exuperio Vescovo di Tolosa, che noi riferimmo altroves d'Inella dinumerazione de'Libri della Sacra Scrittura. Circa gli altri decretò di riceversi di commun consentimento per Scritture Canoniche li quattro Concilii Ecumenici, Niceno, Costantinopolitano, Efesino, e Chalcedonense, e le Opere di S. Cipriano di Carthagine, di S. Gregorio Nazianzeno, di S. Basilio, di S. Athanasio, di S. Cirillo, di S. Gio. Chrisosomo, di S. Theofilo Alessandrino, di S. Hilario di Poictiers, di S. Ambrogio, di S. Agostino, di S. Girolamo, del Religiosissimo Prospero, el Epistola di S. Leone Papa à Flaviano. Tenersi poi per Apocrise tutte le Historie della Passione del Signore, che non siano scritte dai quattro Evangelisti, benche apparissero fotto nome di altri Apostoli: così gli Evangelii divulgati sotto nome de' medesimi: parimente il Sinodo Ariminense, l'Itinerario di S. Pietro Apostolo, gli Attiscritti in nome di Andrea, di Tommaso, e di Filippo Apostoli, il Libro dell' Infanzia del Salvatore, quel del Pastore, l'altro detto il Fondamento, il Tesoro, il Libro delle Figlinole di Adamo, il Centometro di Christo fatto da' versi di Virgilio, gli atti di Tecla e Paolo Apostolo, le Rivelazioni degli Apostoli, il Libro del Transito & Assunzione della Madonna, la Penitenza di Adamo, il Testamento di Giob, il Libro delle Sorti degli Apostoli, e quel de Canoni degli Apostoli: seguirono altre molte dichiarazioni di Libri Apocrifi, le quali essendo gli Autori particolari, non ne stimiamo necessario il rapporto. Quindi per maggiormente reprimere l'albagiosa baldanza de' Vescovi di Costantinopoli, insistendo ne' sentimenti di Papa Damaso da noi di sopra [e] già espressi, stabilì il Primato della Chiesa Romana, Alessandrina, & Antiochena, & in fine vibrò scommunica à tutti gli Heresiarchi, e Scismatici, frà i quali nominatamente inserì doppo Eutyche, e Dioscoro, il Mogo, il Gnaseo, & Acacio, terminando un Concilio, che sù, esara sempre in somma venerazione al Christianesimo.

e Vedi il Pontif. di Bama fo pag. 320. Heretict da lui condanuati in detto Concilio.

Mà contro il Pontefice Gelasio, dove non seppero giungere gli Heretici del suo tempo, giunsero i Novatori della corrente età, i quali annotandone i Scritti, trovarono in essi due così prodigiosi, e materiali errori secondo il sentimento Cattolico, che ben' eglino potevano concludere à lor savore, ò che errasse Gelasio nel proferir talisentenze, ò i Cattolici in non seguirle. Dicon'[f] essi, che Gelasio nel Libro, che scrisse contro Eutyche, assermasse, cum carne Christi manere in Sacramento verum panem: & altrove, [g] Non posse sine ingenti sacrilegio sumi unam partem Sacramenti Eusha-

f Magdeburg.cent. 5. c. 5. & c. 10.

g Apud Grat, de [8] Non posse sine ingent sacritegio sumi unam partem sacramente Ensure Conferencialit. 2002 ristia sine altera. Alla teconda di queste due objezioni si è sufficientemente comperimus.

risposto nella spiegazione, che habbiamo fatto del Decreto di Gelasio sotto Leone Magno: e benche vi sia [a] chi dica, che Gelasio in quel De- man. Pont. c. 10 post creto parlasse del Sacerdote sacrificante, e non de'Laici participanti; nul- initium. ladimeno il Baronio, [b] Reiicimus, dice, frigidam ejusmodi solutionem; b Baron, anno 406 e ne apporta quella stessa da noi registrata nel menzionato Pontificato di S. Leone, al quale [c] rimettiamo il Lettore. Circa poi la prima delle c Vedlil Poneis di S. Leone p. 458 due objezioni de'Magdeburgensi, l'oculare ispezione del Libro che Gelasio scrisse contro Eutyche, e di quello che contro il medesimo Eutyche scrisse un'altro Gelasio Greco, dove si rinviene l'esposto errore della permanenza della sostanza del Pane nel Sacramento dell'Altare insieme col Corpo, e Sangue di Giesù Christo, rende ragione alla verità, e l'occhio solamente può decider la controversia. Il Libro composto da Papa Gelasio non è un semplice Libro, mà un volume grande, e copioso anche nella mole estrinseca del corpo, che [d] in se contiene cinque Libri, [e] Ge-d Anaft. Bibl. co. lasius Urbis Roma Episcopus, dice Gennadio, scripsit adversum Eutychem e Gennad le serie & Nestorium grande, & praclarum volumen: quando al contrario il Li- pior. Eccl.c. 14. bro allegato da'Magdeburgensi sotto nome di Gelasio Pontesice est liber perbrevis satis, come attesta [f] il Baronio, & unius libri periodo termi- f Baron. anno 496. natur; de come soggiunge il Bellarmino, [g] Unus tantum est exiguus libel- g Bellar. de Rom. lus. In oltre l'Autore di questo piccolo Libriccivolo si medesimamente un Pont. 1.4. c. 10. Post initium. Gelasio, Greco non solamente di Nazione, ma eziandio di genio, il quale promettendo nel suo libretto di riferire tutte le opinioni antiche sopra l'Incarnazione di Giesù Christo, rapporta sol due Padri Latini, e quindici Greci, e trà essi Eusebio Cesariense, innalzato da lui con somme laudi di egregio Cattolico, e di Difensor acerrimo della fede: qual attestazione attribuir non puossi al Pontesice Gelasio, che pur'allora ne veniva dalla dichiarazione delle Scritture Apocrife, e Canoniche, fra le quali ultime ripose li Libri di S. Athanasio, di S. Basilio, e di S. Girolamo, che sempre parlano di Eusebio come di Huomo Heretico, e malvaggio. Nel rimanente possono esser'anche degni di qualche scusa li Magdeburgensi, ingannati dalla similitudine del nome, e disposti solamente à scegliere il pesfimo frà il cattivo, non che l'ottimo frà il buono. Somigliante inganno ò di malizia, ò di equivoco sopra il medesimo nome di Gelasio, anche vivente esso Gelasio, attesta in sua persona [h] Cassiodoro dicendo, h cassidad de la lesta de la lest In epistolas tredecim S. Pauli annotationes conscriptas in ipso mitio mea lectionis inveni, que in cunctorum manibus ita celebres habebantur, ut eas à S. Gelasio Papa Urbis Roma dostissimi viri studio dicerent suisse conscriptas; quod solent facere, qui res vitiosas cupiunt gloriosi nominis auctoritate defendere. Sed nobis ex pracedentibus lectionibus diligenti retrastatione patuerunt, subtilissimas quidem esse, ac brevissimas distiones, sed Pelagiani erroris venena illic ese seminata. Onde nel vantato trionfo non riportano altra gloria li Magdeburgensi, che l'habilità del dir male.

a Bellar.l.4 de Po

### CAPITOLO XI.

# Anastasio II. Romano, creato Pontesice 28. Novembre 493.

Miracolosi avvenimenti in confermazione della Fede Nicena. Differenti forme di Battesimo usate dagli Arriani. Provedimenti del Pontefice Anastasio contro l'Heresie di Oriente. Calunnie, e difesa di Papa Anastasio.



Entre l'empietà Arriana vittoriosa signoreggiava tutte le Provincie dell'Africa, e dell'Occidente, ricevè un gran colpo in Oriente, non da humana potenza, mà dal braccio invincibile di Dio, che à suon di miracoli volle renderla vituperosa anche in que'Regni, ov'ella era nata, e si era fatta adulta, e Gigante. [a] Lavavasi ne'bagni del Palazzo di Heleniano in Co-

M. raceloft avve-

.10. Damafe.de

Mercelofi avvenimenti contro on arriant,

b Midem .

stantinopoli un tal Olympio, huomo, non sò se Arriano, ò Atheista, benche Arriano lo faccia S. Giovanni Damasceno, che questo fatto racconta; & in lavandosi udendo quivi presso alcuni Cattolici con Christiana libertà discorrer', e disputar dell'alto Misterio della Santissima Trinità, e Divinità del Divin Figlinolo, con sacrilega temerarietà fattosi avanti loro, e così nudo com'egli era, membris corporis necessariis apprehensis, Ecce, inquit, & ego Trinitatem habeo. All'atto, e alla bestemmia inhorriditi i buoni Cattolici gli si avventarono per isbranarlo; mà trattenneli un Monaco quivi presente con queste parole, Fermate, Dio è l'offeso, c Dio vendicarassi; e Dio vendicossi subito, e con tremenda sorte di vendetta; conciosiacosache cominciò Olympio incontanente à scuotersi horribilmente tremando, & esclamando Miseremini, miseremini, & à mordersi con la bocca le mani, e à dilacerarsi con le unghie le carni, in modo rale, che [b] eas ab ossibus divellebat. Accorsero i dilui compagni agli urli disperati del meschino, e ricopertolo con un lenzuolo, glirichiesero la cagione di così strano accidente, Un Huomo mi è apparso, rispose, di bianco velo vestito, che trè calde goccie di aqua soprail Corpo mi bà spruzzate, le quali con illor bruciore mi rodono le ossa; e disemi, Non bestemmiare. Vollero allora i pietosi compagni in un' altro fresco bagno coricarlo, e toltogli di sopra quel lenzuolo, di cui l'havevano ricoperto, co'l lenzuolo se'n venne tutta la pelle, e scompaginandosi da se medesime tutte le ossa, resto quivi prima quasi incenerito, che morto. L' Imperador'Anastasio sè dipingere quest'horribil successo in una gran tela, che collocò nella più ampia, e frequentata Sala di que' bagni. Gli Arriani però insofterenti di vedersi in faccia quel vivo rimprovero della loro Heresia, subornarono Eutychiano Presetto de'bagni, acciò quindi, come seguì, l' Imagine involasse, & all' Imperadore, che una volta richiefelo,

Capitolo XI.

ANASTA

selo, Diche ne fosse? rispondesse, per i' humidità delle prossime aque esserne infracidata, e gualta la tela. Ma pagò anch'esso il sio di havere occultata una così bella testimonianza della Divinità di Giesù Christo; poiche caddegli improvisamente dalla sua cassa l'occhio destro, e cominciò à sbalzar qua, elà con un' intrinseco violentissimo moto, in modo tale, che venne trasportato, come per aria, in quel medesimo luogo, ove Olympio spirò, mandando suori la persid'anima col racconto insieme della involata figura.

Ma con minor' horrore degli astanti l'altro gran caso avvenne, con cui Differenti forme moltrò Dio, quanto aborrisse la nuova formola del Battesimo degli Arriani. Ularono i primi Arriani nella collazione di quelto Sacramento di proferir le medesime parole, che s'insinuano [a] nell' Evangelio, cioè Ego te a Matth, 28, baptizo in nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti. Ma non così gli Arriani recenziori, che variando formola, ò perche convenir non volessero co' Cattolici, ò perche l'Herefia li havesse talmente acciecati, che legger più non sapessero [b] l'Evangelio, nella collazione del Battesimo dicevano, b Ibidem. Baptizetur NN. in nomine Patris, per Filium, in Spiritu Sancto. In tal conformità dunque [c] Demetrio Vescovo Arriano pattezzò in Costantino- c Thiodo Lett. 12 poli un tal Barbate: mà proferendo l'empia formola, Baptizetur Barbas in collett.1,2. nomine Patris, per Filium, in Spiritu Sancto, svani di repente l'acqua nella conca del Battifterio, [d] & Barbas arreptafuga exivit, & miraculum hoc d Lidem. cunctis significavit. Li Greci presentemente ancorausano di proferir la sormola del Battesimo in terza persona, mà senza pregiudiziale mutazione in ciò che è essenziale alla forma, dicendo, Baptizetur NN. Servus Christiin nomme Patris, & Filii, & Spiritus Sancti; e però su ella approvata per valida da [e] Eugenio, perche in illa formula exprimitur actus, qui per ipsum c'in decreto Eugen. exercetur Ministrum, cum invocatione Sancta Trinitatis.

Cedreno [f] altro nobil miracolo foggiunge, che altercando un Ve-f cedr. in e mp. scovo arriano sopra la verità della Fede, soprafatto il Cattolico dall'arroganza dell' Arriano, mosso da impulso superiore di Dio, offerisse all'Heretico il partito di gertarsi ambedue dentro un gran suoco, e chi salvo ne uscisse, giudicar si dovesse veridico nella protessione della sua Fede. Ricusò l' Arriano l' invito, & il Cattolico intrans ignem illasus exivit.

Mentre così parlava Dio in Oriente per bocca di miracoli contro gli Arriani, tonava il Papa da Roma con efficacissime risoluzioni contro gli Entychiani. Nulla su più à cuore al Pontesice Anastasio, ch' era succeduto à Gelasio nel Pontificato, che veder'una volta terminati que'scabrosi affari, che tenevano miserabilmente sconvolti gli animi di tutto il Christia- Legazione di Pinesimo. Essendo dunque riusciti infruttuosi li negoziati di Fausto con Eu- la Anastasio ali' Imperadore Anafemio, egli stabilì di spedire una molto più sontuosa Legazione all'Impera-stasso. dore, consperanza, che la dilui autorità Imperiale haverebbe meglio potuto ottener da Macedonio (che così chiamavasi il Successor di Eusemio nella Chiesa di Costantinopoli) ciò, che sorse la ragione della causa per se medesima otterrebbe; ebenche Cesare sosse Heretico, e Capo, e Protettore degli Hesitanti, tuttavia giudicò bene il Papa ditolerarlo per allora, confidato di poterlo dolcemente ridurre ad abbracciare il Concilio Chalcedonense, senza esacerbar maggiormente con nuova asprezza le cose già tanto afflitte di quella Christianità. Perciò gli spedì due Legati Ger-

SIO II.

Pp 2

mano,

Secolo V. ANASTA-

SIO II. a Apud B.r. anno 197. . 473. 2.

Luilett. lib. 2.

chinato dal Sena-

Morte del Papa.

Difesa di P.pa mente calunniad Anastasius Bibliothecarius.

. Abud Bar, anno 49 . 2. 274. 5.

g. Magd. Cent. 6. cap. 10.

h Gratian.dift.19. Can.ita Dominus . i Bellar.l.4. de Reman. Pont. c. 10.

mano, Cresconio, l'un Vescovo di Capoa, l'altro di Todi, consegnando loro una lettera [a] per l'Imperadore, ch'è un'estratto di cuor Cattolico, e zelante, tanto in essa il Pontefice Anastasio si strugge nel persuaderlo ad abolir l'Enotico, e il nome di Acacio. Ai Legati aggiunse un Patrizio, e Senator Romano chiamato Festo, nome infausto alla Chiesa di Roma per i successi, che nel suturo Pontificato soggiungeremo. Disposto così bene l'avviamento del negozio, malamente corrispose l'esito all'espettazione. Conciosiacosache, benche Macedonio Vescovo di Costanti-Thead. Lett. in nopoli [b] si mostrasse inclinato alla concordia col Pontefice, l'Imperadore tuttavia inflessibile nel proposito di sostener l'Enotico, e il nome di Aca-Tradimento ma. cio, non solamente gl'interdiffe ogni apertura di negoziato con Roma, má trattenne presso di se lungo tempo i Legati con isperanza di guadagnarii Festo contro inducessero il Papa à qualche indegno aggiustamento. Invan però tentò la Fede de i due Sacerdoti, e invan sarebbe salito in qualche espettazione dell'esecrando disegno, se vinto non havesse l'animo ligio di Festo, che come Huomo Laico, e più atto à disputar di Cavalleria, che di Religione, [c] Imperatori clanculò pollicitus est, persuasurum se Romano Episcopo, ut Concordia Zenonis subscriberet. Mà Festo nel suo ritorno trovò morto il Papa, e malamente sotto il

Posto il veridico racconto di questo successo, e'l breve Pontificato di

Successore avviò l'orditura dell'abominevole trama.

Anastasio falfa men di due anni di Anastasio II. Noi non sappiamo con qual fede d'Historia, ò con qual Giustizia di sede, scriva di lui l'Autor d'de' Romani Pontefici, che Anastasio [e] occultè voluit revocare Acacium, & non potuit, to lob. Rom Pont, quia nutu divino percussus est; essendo che la di lui lettera all'Imperadore è così risoluta, e chiara nel punto di Acacio, che non può cadere in dubio, che contro Acacio non perfistesse costantissimo il Pontefice Anastasio, come gli altri suoi Antecessori; [f] Precamur clementiam vestram, dice, ut specialiter nomentaceatur Acacii, & quod multis ex causis scandalum, vel offendiculum Ecclesia concitavit, speciali appellatione teneatur; e poco doppo, Quantos verò excessus, atque prasumptiones habuerit Acacius, ne clementia tua suggerere per singula fortasse videatur onerosum, Cresconio, vel etiam Germano Fratribus, & Coepiscopis meis, quos misimus ad Serenitatem tuam, de causis singulis, qualis suerit, instructionem plenissimam dedimus, clementiæ vestræ specialius recensendam, si hoc pietati tuæ placuerit curiosius indagare, ne in aliquo suggestionibus nostris veritas defuise videatur: ut pro divina sapientia vestra perspicuè videre possitis, non superbia, vel elatione Sedis Apostolica in Acacium talem processisse sententiam, sed facinoribus certis zelo magis Divinitatis exortam. Così egli. Quali parole evidentemente rendono esente il Pontefice Anastasio dalle calunnie [g] de' Magdeburgensi, che vollero ancor'essi ripigliarlo di colpevole condiscendenza verso il detestato nome di Acacio. Graziano soggiunge, [h] Errasse Anastasium, quia voluit esse rata Sacramenta Baptismi, & Ordinis, qua Acacius contulerat. Mà adequatamente risponde il Bellarmino, [i] Id non Anastasium Hareticum, sed Gratianum imperitum ostendit. Quis enim ignorat Catholicorum, baptizatos ab Hæreticis verè esse b iptizatos, & similiter ordinatos, quando Ordinator Hæreticus verd Episcopus suerat, & adhuc erat, saltem quoad characterem? E per rendere piena la maledicenza contro il Ponteficato Romano k Tilem. Heshu. L. Tilemanno Heshusio [k] conchinde, e riprende questo Pontefice, perche

1. de Eccl. c. 9.

Capitolo XI

ANASTA-SIO II.

egli fenza previo Concilio di Vescovi, Preti, e Chierici, communicatle con Fotino, huomo Heretico, e seguace di Acacio. Qualunque sia la verità historica di questo satto, forse il Romano Pontefice non può assolvere uno scommunicato senza il consenso del proprio Vescovo dello scommunicato? ò richiedesi forse Congregazione di Vescovi per render provata l'autorità del primo Vescovo del Christianesimo, Certamente errò l'Heshusio, e con esso il Launoyo, come [a] in altro luogo habbia- a Vedi il Pontif. di mo à lungo dimostrato. Mà le presenti doglianze contro il Pontefice Anastasio surono proseguimento delle antiche, sparse in quella sua [b] età da' b Vedi Ba, Scismatici Laurenziani, de'quali pur'hora faremo racconto nel Tomo, che siegue, sotto il Pontificato di Papa Simmaco. Ch'egli poi mancasse di repentina morte, [c] Nutu divino percussus, applicar ciò si deve ad contif. Anastasio Imperadore, che morì colpito di fulmine, e non ad Anastasio Pontefice, di cui nè si legge in alcun'Historico simil successo di morte e leggerebbesi, se fosse succeduto.

Aniceto pag. 75.

b Vedi Baron, anno

c In lib. Roman.

Fine del Quinto Secolo.

Ntanto Chiunque sia il Lettor di questi fogli, com-piacciasi con buona pace, s'egli è Cattolico, di rivolger gli occhi al principio glorioso della sua Fede, e s'egli è Heretico, all'origine vituperosa della sua Heresia, e con diversi aspetti ciascun come in Tomo I.

598

ispecchio rinvenga le Imagini antiche de' suoi Progenitori, d'onde esso discende. Il Cattolico certamente riconoscerà per suo Vescovo, Legislatore, e Padre il medesimo Figliuolo di Dio, che fattosi Huomo hà fondata una Chiesa, una nell' uniformità delle massime, Santa nella rettitudine de'precetti, Cattolica nella universalità de' Segua-ci, Apostolica nella purità degl' insegnamenti, e che unicamente puossi chiamare, (a.) Ecclesia Sanctorum, della quale con maggior verità può dirsi ciò, che dell'Israelitica scrisse Moise, (b) Non est alia natio tam grandis, quæ habeat Deos appropinquantes sibi, sicut Deus nosteradest nobis: E nello scorrere la narrazione de' successi di questi primi cinque Seco-li, egli facilmente ravvisera la di lei puerizia sotto la direzione di quello, chiamato da San Paolo, (c) Pædagogus noster in Christo; e non potendo non ammirare l'infaticabilità del suo animo contro le persecuzioni de' Gentili, la costanza della sua Fede contro le contradizioni degli Heresiarchi, la magnificenza de' suoi miracoli in testimonianza, & ornamento della Verità, l'ingrandimento della sua potenza contro le opposizioni de' Monarchi Idolatri, la moltitudine, e profondità de' suoi Dottori nella spiegazione de' Misterii, e la non mai interrotta successione de Vicarii di Christo, non ingranditi con la ferza delle armi, mà resi formidabili, e grandi per la sola rappresentazione dell'Augusto Principato del supremo Monarca del Mondo, à così alti, e prodigiosi principii, e progresso della sua Fede, esclami pure verso Dio, Testimonia tua credibilia fa-Eta sunt nimis (d), e genuflesso alzi cuore, e mani al Cielo con humile, e divoto ringraziamento benedicendo quello, (e) Qui vocavit vos in suum regnum; & gloriam, e pregandolo, (f) Ut digni habeamini in

4 Pfal 88.

6 Deut. 4.

c AdGal.3.

d Pfal. 92.

e 1.ad Thest. 2.

f 2.ad Theff.r.

Regno Dei.

Al con-

Al contrario gli Heretici nati Ex patre (a) Dia-, 1 Joan. 8. bolo vantino pure come loro Patriarchi, e Maggiori Simon Mago, Cherinto, Manete, Arrio, e Nestorio, & altra simil feccia di Huomini più tosto, che Huomini, chì precipitato dall' altezza dell' aria, chì seppellito sotto le rovine de' sassi, chì scorticato vivo sotto il taglio di una canna, chì estinto frà lo sterco, e'l sangue delle sue medesime intestina, chì divorato da' vermi prima cadavere, che morto; e sieguan pure le dottrine, e gli esempii di Costanzo tolto repentinamente da Dio nel fer-vor della sua empietà, di Giuliano saettato dal Cielo, di Valente arso vivo dentro una vilissima capanna, di Attila non men flagello di Dio, che flagellato da Dio, di Theodorico morto frà gli horrori spaventosi d'inaspettati fantasmi, di Hunnerico frà le lordure di schifosi vermi, di Zenone sepolto vivo frà le oscurità di un' avello, di Basilisco miserabile spettacolo insieme, e spettatore della sua regia famiglia, e di Anastasso, contro il quale spese il Cielo un fulmine per torlo abbrucciato da questo Mondo. E se tali non sono i lor Progenitori, dunque (b) Vestræ Cathedræ vos originem ostendite, # Opt. Mil. advers. qui vultis vobis Sanctam Ecclesiam vindicare. Parmen, 1. r. (c) Edite origines Ecclesiarum vestrarum, evol- de Tertull de prævite ordinem Episcoporum vestrorum. (d) Qui d'Idemibid.c. 37. estis, quando, & unde venistis? Ah che siccome i Cattolici ringraziar devono il Cielo, che li hà scelti per Seguaci della vera Fede; così gli Heretici pregar devono il Padre de' Lumi con le parole di quel gran Cieco, il quale vedeva, che non vedeva, (e) Domine ut luc. 18.

il quale vedeva, che non vedeva, (e) Donnie de videam, acciò essi riconosciuta la verità della Chiesa Cattolica possano giungere à conoscere, qual sia il loro vero Padre, essendo (f) che Quisquis ab Ecclesia securit. Ecclesia feparatus adulteræ jungitur, à promissis Ecclesiæ secretaria, nec pervenit ad Christi præmia, pp 4 qui

600

qui relinquit Ecclesiam Christi. Alienus est, profanus est, hostis est. Habere non potest Deum Patrem, qui Ecclesiam non habet Matrem.



## MATERIE PRINCIPALI,

Che si contengono nel primo Tomo.

Il Numero significa le pagine del Libro.

A Bjura dell' Herefia antichiffima nella Chiefa, pag. 163. 388. 443. Abramo, cioè Libro di Abramo publicato

dagli Heretici Sethiani, pag. 64.

Abraxas di Basilide, pag. 53. Abstinenti Heretici, pag. 203.

Acacio di Costantinopoli, e sua successione à quel Vescovado, p. 556. sua pretensione di Superiorità, ivi : rigettata sempre da' Papi, ivi: fautore del Gnaseo, e dell' Eluro. p. 558. sua opposizione à Basilisco 559. autore dell' Enotico 560. condannato 503. e morte 508.

Acacio Vescovo Arriano, e sua fraudolenza,

Acefali, e loro Heresie, p. 562.

Acemeti Monaci, eloro santità, p. 557. Achille Patriarca di Alessandria, e sua conni-

venza verso Arrio, p. 214.

Acqua fanta, e decreti Pontificii in confer-

mazione di essa, p. 57.

Acqua da mescolarsi col vino nel Calice, p. 57. mpugnata, e contradetta da Taziano 86.

Acquarii heretici, p. 86, 163, 164. Acta Andrea, Acta Joannis, libri Apocrifi,

eloro Autori, p. 87. Acta Apostolorum libro hereticale di Ebio-

ne, p. 28.

Actus Apostolorum, Acta Pauli, Acta Joannis, libri de' Manichei, p. 194.

Adamiti, eloro Heresie, p. 51. e seg.

Ada poenitentia libro de Manichei, p. 194. Adærevelationes libro hereticale di Carpo-

crate, pag. 47.

Adelfii, e loro Heresie, pag. 278.

Advocatus Mulierum libro di Autor Cattolico a favor delle Donne, p. 30.

Aezio, sue qualità, & heresse, p. 275. sna condanna, p. 277.

Afraate, suoi miracoli, & egregii fatti, e detti contro gli Arriani, p. 307. e feg.

Africani, loro costumi, e vizii, p. 436. e seg.

Agape Donna Gnostica, p. 324. Agata, cioè Chiesa di S. Agata ustiziata in

Roma dagli Arriani, p. 554. Agnoiti, eloro heresie, p. 279.

Agonace, e suoi magici Libri, p. 7. inventore dell'esecrabile heresia de i due principii, ivi.

S. Agostino, sua educazione, vita, elibri, p.329. 333. e sua discordia con S. Girolamo. p. 342 sua risposta al Pedante Cresconio Donatista, p. 358. interviene alla collazione de' Donatisti, p. 355, sua disputa contro Felice Manicheo, p. 388 fue operazioni, e libri contro i Pelagiani, p 393.e seg. e p.409. 428. e contro Giuliano Pelagiano, p. 423. eseg. e contro i Manichei 424. suo ritiro 427. suoi miracoli, libri, morte, & elogio.

Agrippino Vescovo di Carthagine stabilisce con un Canone l' Anabattesimo, p. 170.

Alarico Arriano Rè de' Gothi, suo sacco dato à Roma, e morte, p. 381. e seg.

Alessandria assalita, e desolata dagli Arriani,

p.266.309.e feg.

Alessandro Pontefice, suoi decreti in confermazione dell' Acqua fanta, e dell' acqua da mescolarsi col vino nel Calice, e suoi scrit-11, p. 57.

Alessandro Vescovo di Costantinopoli, sua preghiera à Dio contro Arrio, p. 240. sua predizione dell' empietà di Macedonio,

p. 285.

Alessandro Patriarca di Alessandria contradittore di Arrio, p. 214. suo zelo, & opere contro di lui, p. 222.

Alfa.

Alfa, & Omega Geroglifico di Giesù Christo! in senso hereticale, p. 92. Geroglifico della fua legge in senso Cattolico, p. 284.

Alienigeni libro hereticale delli Sethiani, p. 64. Alogi heretici Cherinthiani, vedi Cherintho, heretici Theodoziani, & Artemoniani, p. 98.

Altercazione trà S. Pietro, e S. Paolo calunniata dagli Heretici, e difesa da' Cattolici,

p. 14. e feg.

S. Ambrogio, suoi fatti, e detti contro gli Arriani, p. 321. 336. fuoi miracoli contro essi 322. 323. e miracolosi successi à favor del Santo, p. 337. procura in vano di placar Massimo invasor dell' Imperio, ivi: suo memorabile detto nella sua morte, p. 378.

Amfilochio, e suo egregio fatto, e detto in difesa della Divinità del Figliuolo di Dio,

p. 323.

Ammonio heretico Valentiniano, p. 92.

Ammonio Monaco, Idea della vita Monasti-

ca, p. 246.

Anabattefimo conferito da' Marcioniti, p. 73. da Novaziano 160. sua famola questione sotto Papa Stefano 169, suoi primi istitutori, ivi, e propagatori 170. e seg. condannato da Papa Stefano 172. promosso da' Donatisti 257, abolito da un Canone del Concilio Africano, ivi.

Anacleto Pontefice, e suoi Decreti, p. 43. stabilisce, & adorna il Sepolero di S. Pietro, ivi: riprelo da Luterani, ivi: ordina, che i Vefcovi ogn' anno vengano ad

Limina 44.

Anastasio Pontesice, suo zelo contro gli Origenisti p. 348. suoi scritti, e scommunica contro di essi 349, suoi Decreti contro i Manichei 351. sua sollecitudine per gli affari de' Donatisti, ivi: caritatevole progetto per il loro ravvedimento 352. e sua lode, IVI.

Anastasio II. Pontesice, sua Legatione all'Imperador Anastasio, p. 595. e morte, p. 596. calunnie de' Moderni Heretici contro di

lui, e sua difesa, ivi, e seg.

Anastasio Imperadore, sua successione all' Imperio, p. 569. sue qualità, e finzioni,

P. 590.

Anatolio, e sua elezione al Vescovado di Coitantinopoli, p. 525. come approvata da S. Leone, ivi: fautore occulto di Eutyche, p.531. esua morte, p.541.

Angeli riputati dagli Heretici creatori del Mondo, p.16. 47.53.55. Setta degli Ange-

lict, p. 181.

Angelici Heretici, vedi Angeli.

Angelo Custode afferito dagli Heretici per fomentatore de' vizii, p. 63. e seg.

Aniceto Pontefice, suoi trattati con S. Policarpo per la celebrazione della Pasqua, p. 71. sue Lettere surrettizie à favore di Montano, p. 82. 111. rivocazione di esse, ivi,

e suoi Decreti, p. 88.

Anima humana asserita dagli Heretici peccatrice avanti l'informazione de' corpi, p.54. composta di suoco, e di spiriti, e creatura degli Angeli 78. corporea, tenera, e lucida 80. morta col corpo 148. due anime medesimamente asserite dagli Heretici in ciascun' huomo 197. un' anima generativa dell' altra 304. di fostanza divina 325. 345. e seg. sua origine dibattuta da' Santi Padri, p. 389. 424. sua dimora afferita dagli Heretici doppo la morte del corpo in alcuniseni dell' Arabia fino al giorno del giudizio, p.115. differenti opinioni sopra lo stato delle anime de' Fanciulli morti senza battesimo p. 400. afferita dagli Heretici foggetta al fato, & alle stelle, p. 496.

Antero Pontefice, p. 148.

Anthemio Imperadore scaccia da Roma i Macedoniani, p. 554.

Antithesis libro hereticale di Marcione, p.74.

Antitacti Heretici, p. 52.

Antidico Mariani, e loro Heresie, p. 305. S. Antonio Abbate, e sua visione in predizione dell'Herefia Arriana, p. 214. fua vita composta da S. Athanasio 246.

Antonio Vescovo Arriano, e sua crudeltà

contro i Cattolici, p. 577.

Antonio Vescovo di Costantiniana, esua ammirabile lettera De Incarnatione Verbi, p. 476.

Antropomorfiti, eloro herefie, p. 254.355. come si confessassero de' loro peccati,

Apelle, e sue heresse, p. 77. suo libro hereticale detto Fanerosi 78.

Apocalisse, quando composta, p. 19. suo senso prevertito da Cherinto, ivi: spiegato da Cattolici, ivi.

Apocalisse di Abramo, Libro hereticale dei

Cainani, p. 64.

Apollinare, sue qualità, dottrina, & heresie, p. 303. e condanna 305. sua disputa, aftronti, e moste, ivi, e 306.

Apostoli, e privilegii conferiti à loro da Giesù Christo, p. 4. calunniati da Ebione, p. 28.

da Marcione 73. da Montano 81.

Apoltolici, e loro Setta heretica, p. 181. Appellazione celebre di due gian Patriarchi di Alessandria, e di Costantinopoli

al Pontefice Romano, pag. 368.

Arcadio Imperadore, sue qualità, e costumi, p. 364. sua persecuzione contro il Chrisostomo, ivi, e seg. e sua morte 371.

Arcontici, e loro heresie, p. 92. Arles, vedi Concilio di Arles. Armeni, e loro herese, p.277.

Armogaste, suoi tormenti, e gloriosa mor-

te , p.551. e seg.

Arrio, sua patria, prosessione, egenio, p. 213. sue dignità nella Chiesa di Alessandria, p.214. sua heresia, e propagazione di essa, p.220. e seg. proposta, e ribattuta nel Concilio Niceno 227. sua simulazione, p. 230. e spergiuro, pag. 239. e spaventosa morte, p.241.

Arsenio in disesa di S. Athanasio, e sua mira-

bile comparla, p.235.

Artemone, e sua heresia, p.98. Artotiriti, e loro heresie, p.84.

Ascenzione di S. Paolo libro hereticale de i

Cainani, p.64.

Ascondriti, e loro heresse, p.84. Ascondriti, e loro heresse, p.92.

Aspar Commandante delle Truppe Imperiali in Africa, sua rotta, e suga, p.466. Assassinio Esessino, e suo corso, p.520.

Assessorium Isajæ, libro Hereticale di Hiera-

ce, p.204.

Affinenza, quando fia lodevole, e meritoria, p.55. 80. Costumata dalla Chiesa nel Mercordi, e Venerdì 198. e nel Sabbato 10. 25. da' Manichei nella Domenica, e Lunedì 198. 217. 278. 325. non distinta dagli Heretici dalla crapola, 319.

Astuzia lodevole di S. Eusebio di Vercelli,

p. 262.

S. Athanasio, e suo valore nel Concilio Niceno contro gli Arriani, p.227. principio delle lue persecuzioni 233. condannato dagli Arriani nel Concilio di Tiro 234. e seg. nuove accuse contro di lui 237. e seg. mandato in esilio da Costantino 238. ristabilito nella sua Sede di Alessandria 245, sua venuta à Roma 246. suo Simbolo 247. riprovato dagli Heretici 241.asserito di altro Autore, vedi nell' Indice del Tomo 2. sua nuova condanna nel Concilio di Antiochia 249. dichiarato innocente in quello di Roma, ivi: sua nuova condanna nel Conciliabolo di Milano 265. suo ritorno in Alessandria 289. condannato à morte dall'Imperador Giuliano Apostata 291. come ingegnosamente ne campasse, ivi: tua predizione della morte dell'Imperador Giuliano 292. suo ritorno in Alessandria 293 · lua tuga, e ritiro dentro una lepoltura

300. sua morte, & elogio, ivi.

Atti esterni di professione di sede, come, e

quando obblighino, p.11.

Attila, e suo scorrimento nella Francia, p. 543. e seg. detto il flagello di Dio, ivi: suo celebre incontro con S. Lupo, ivi: sua mosfa contro l'Italia 544. suo incontro con San Leone, partenza, e morte, ivi.

Audeo, esua heresia, p.254.

Ave Maria, & origine dell'aggiunta dell'ultima metà di questa orazione, p. 463.

Aviti heretici Spagnuoli Origenisti, p. 389. Aureliano Imperador gentile, e suo memorabile detto à favore del Pontesice Romano, p. 189.

Aureo Numero deputato da' Padri Niceni, p.

23 I

Autorità della Sacra Scrittura, e de'Santi Padri, come debba spiegarsi, p.18. 507. e seg.

Auxenzio Arriano intruso Vescovo di Milano, p.266. sua condanna 297.

Auxenzio Juniore, e sue ree qualità, esede, p.336.

### B

B Andi contro gli Heretici, p. 202. 219. 312. 324. 329. 334. 350. 351. 357. 359. 361. 389. 420. 421. 425. 434. 472. 473. 527. 541.

Băradato, sua prodigiosa, e santa austerità,

pag. 535.

Barbeliti Heretici, p.52.

Barchetta in Cielo afferita da' Manichei , p.

197. Rardef

Barrdefane, sua dottrina, & heresia, p.91. Barrabà, e Barchoph, Profeti di Bassilide, pag.53.

Barsuma scelerato Archimandrita di Oriente, pag. 512. sua ferocia contro S. Flaviano,

pag. 522.

Basilide, e sue heresie, p.53, suoi libri hereticali, ivi: divisa della sua Setta 54, sue imagini, e medaglie, ivi: e morte, ivi.

S. Basilio, e suoi egregii fatti, detti; e miracoli contro l'Imperador Valente, & il Prefetto Modesto, p. 300. e seg. calunniato à torto presso il Pontesice, p. 302. 304. e sua disesa 304. e 305. sua memorabile risposta all' Imperador Valente 303.

Basilisco invasor dell'Imperio, e sua persecuzione contro i Cattolici, p. 559. sua mala

tede,

e miserabile morte, ivi.

Battesimo di Marcione, p.17. e di Cherintho. ivi, e di Menandro 27. sue antiche costumanze, e cerimonie 44. 176. tradizione di nonreiterarlo negli Heretici convertiti 70. asserito dagli Heretici insumciente à toglier il peccato 84. conferito per giuoco da S. Athanasio fanciullo ad altri fanciulli 172. e seg. Battesimo degli Apostoli, ò vero Battesimo in nome di Giesù Christo, e sua validità 177. Battesimo de' Paolianisti riprovato dalla Chiefa 184. 232. e de'Manichei 194. e de' Montanisti 232, di Eunomio 288. e sopra questa materia vedi Heresie contro il Battesimo.

Beati, asseriti dagli Heretici eguali nel meri-

to, enella gloria, p.319.

Belo adulterator della vera Magia, p.7.

Benedizione delle carni, vova, e frutti, antichissima nella Chiesa, p.201.

Benevolo Secretario Imperiale, e sua nobil confessione della Fede Nicena, p.336.

Berillo, sua heresia, e ravvedimento, p. 145. e leg. 148.

Blasto, e Florino Preti Romani scommunicati dal Pontefice, p. 196.

Bona, vedi Hippona,

Bonifacio Pontefice, sue operazioni, e bandi contro i Pelagiani, p.421.

Bonifacio, vedi Conte Bonifacio.

Bonoso, sue beresse, p.280. e condanna 334.

Borboniani heretici, p.52.

Berettanione, sua costanza, & incontro con l'Imperador Valente, p.309.

Budda, sue qualità, ricchezze, e morte,

Bugia asserita lecita dagli Heretici, p.325.

Ainani, e loro diabolica heresia, p.63. e disperazione 64. e loro libri hereticali, ivi.

Cajo Pontefice, p.202.

Cajo, e sua celebre disputa contro i Montanisti in Roma, p.111.

Calculo Paschale deputato da' Padri Niceni, pag.231.

Calisto Pontefice, e suoi Decreti, p.144.

Campici heretici, yedi Donatifti. Canom Apostolici, eloro numero, antichi-

ta, e valore, p.35.

fede, & editto, ivi : rivocazione di esso, | Canoni Penitenziali dell'antichità, quali fossero, p.161.

Capitum, Libri hereticali de' Schiziani, p. I92.

Caratteri, e loro origine dibattuta da varii Scrittori, p.64.

Cardinali detti Diaconi Regionarii, p.53. loro denominazione 164. e loro precedenza sopra i Vescovi 460. e seg.

Carpocrate Gnostico, e sua heresia, p.46. e libri hereticali 47. vedi Gnostici.

Carthagine, sua splendidezza, alsedio, e presa da' Vandali, p.477 e 'eg.

Cassiano, vedi Giulio Camano, e Giovanni Cassiano.

Castità pratticata, e predicata dagl'istessi Heretici, p. 438.

Castrati, e loro evirazione prohibita da' sacri Canoni, p. 18. e leg.

Catafrigi, e Pepuzeni heretici Montanisti, pag.83.

Catari heretici, p.160.

Cattolici, eloro differenti nomi in differenti età, p.50. e seg.

Ceciliano primate di Carthagine, e calunnie oppostegli da'Donatisti, p. 211. e seg.

Celestiano, suo esilio, miserie, costanza, e fede, p.484.

Celestino Pontefice, sua decretale contro i Pelagiani, e Semipelagiani, p.432. sua zelante condotta contro l'Herefie di Nestorio, p.449. e seg. suo Sinodo in Roma, e condanna di Nestorio 450. sue Lettere, ivi, crea S. Cirillo suo Legato à Latere 451. intimazione del Concilio Generale in Efeso contro Nestorio, p.455. suoi Legati in esto, ivi, sua lettera al Concilio Esessino 459. suo fanto gaudio per la terminazione del Concilio, e condanna di Neltorio 467. sue lettere, e zelo 468. calunniato dagli Heretici moderni, ivi, e sua difesa, ivi.

Celestio compagno di Pelagio, sue qualità, professione, & heresie, p.392. sua venutà à Roma 415. e sua fraudolente confessione

di fede 416.

Celibato Sacerdotale, sua antichità, & offervanza, p.20. 21. 376. 377. vedi l'Indice del Tomo 2.

Celibi, vedi Verginità.

Centuriatori, vedi Heretici moderni.

Cerdone heretico, sua nascita, qualità, & herefia, p.77, suo incontro in Roma con Valentino, ivi: scommunicato da Papa Higinio 68. sua abjura, e suo ritorno all' herefia, ivi.

Chalcedonia, e descrizione di quella Città 1

e Con-

pag.529.

Chaldei, e loro perversa opinione della ma-

teria ingenita, & eterna, p.7.

Cherinto, sua Patria, Religione, e genio, p. 12. sua arroganza contro S. Pietro 13. si unisce con Theobute, ivi : sua heresia, ivi, ep. 16. e feg. riprova l'Evangelio di S. Gio: 17. detto Alogo da'Santi Padri, ivi: suo nuovo, e strano Battesimo, ivi : autore de' Millenarii 19. suo libro di Rivelazioni, ivi: e morte 20.

Chiesa di S. Agata di Roma, vedi Agata. Chiese profanate da i Simoniani, p.43. e dagli Adamiti 51. divise in Titoli 52. distinzione delle Chiese Parochiali dalle semplici 53. perche in esse si celebrino i divini Ufficii à porte aperte, suono di Campane, elumi accesi 62. demolizione di esse commandata da Diocleziano, e Massimiano 206. esecrate dagli Heretici 288. in quanta venerazione appresso i Cattolici 376.

Chiese Asiatiche, e loro opposizione à Papa Vittore per la celebrazione della Pasqua, p. 102. e seg. e loro pretese ragioni 103. prima minacciate, e poi scommunicate dal Papa, ivi: perche riputate heretiche deppo seguita la scommunica 105. 106. differenti opinioni fopra quelto fatto 105.

Chiliasti, vedi Millenarii.

Chioma, e suo differente uso in Oriente, & in Occidente, p. 24. origine, e venerazione della Tonsura Ecclesiastica, ivi.

Chrysafio Eunuco, e sua inimicizia con San Flaviano, p.502. fuoi mali configli all'Imperador Theodosio 502. Compare, e pro-

tettore di Eutyche 507.

Christiani, e loro differenti nomi in differenti età, p.50. maledetti tre volte il giorno dagli Hebrei, ivi: quando, e perche denominati Cattolici ; r. chiamati Simplici da gli Heretici Valentiniani 62.

Cibi animati riprovati da Saturnino, p.55. da Eutacto 278. da Priscilliano 325. vedi Here-

fie contro i cibi animati.

Cieli impercettibili di Bafilide, p.53.

S. Cipriano, e suo rigore contro i Caduti, p. 151. prima approvato, e poi moderato dal Clero Romano 152. chiama Tertulliano suo Maestro 116. intima un Concilio contro gli Heretici Acquarii 164. propagatore dell'Anabattesimo 170. contradittore di Papa Stefano 171. e seg. sua difesa 174.

Circoncissone, e suo valore antico, & abo-

lizione prefente, p.13.

Circumcellioni, vedi Donatisti.

Concilio quivi celebrato contro Eutyche, I S. Cirillo Alesfandrino, e suo grazioso successo con un Heretico Melchisedechiano, p. 99. contradittore acerrimo di Nestorio, p.448. e seg. suoi celebri Anathematismi contro Nestorio 452. calunnie opposte al Santo dalli Nestoriani 454. scommunica de' medesimi contro lui 462. sua carcerazione 465. sua riconciliazione col Patriarca Giovanni di Antiochia 469. e leg.

Cirra, e Sinodo de' Donatisti in quella Città,

pag. 215.

Claudianisti heretici Donatisti, p. 334.

Claudiano, e Secondiano Vescovi Arriani scommunicati, p.321.

Claudio Imperadore alieno dalle novità, e sua

gelosia di stato, p.23.

S. Clemente, sue qualità, e scritti, p. 31. differenti opinioni, s'egli sia l'autore delle Costituzioni Apostoliche, p.31.35. suo trattato sopra la Messa, ivi : sua lettera ai Corinthii 38. altre sue lettere se siano legittime, ò apocrife, vedi l'Indice del Tomo 2. suo Martirio, e trasportazione del Corpo à Roma 39.

Cleobulo heretico Nicolaita, p.21. Clero Romano chiamato Chiesa forte nella Fede, p. 90, sue provisioni in beneficio della Christianità nel tempo di Sede vacante, 152. e seg. solito di vestir di color payonazzo 160, quando cominció à vestir di color

nero, ivi.

Cleto Pontefice, p.31. Coddiani heretici, p.52.

Colarbafio, e sua heresia, p.92.

Collazione celebre de'Donatisti co'Cattolici, e suo corso, p.359.

Collatore, vedi Gio. Cassiano. Colliridiani, e loro heresse, p.305.

Collette Ecclesiastiche riprovate dagli Heretici, p.376.

Colluto parteggiano di Arrio, p.220, 223. Colore antico delle Vesti Clericali, p. 160.

Commentarii dell'heretico Basilide, p.53. Communicazione cogli Heretici non ammef-

la tra'Cattolici, p.75.304. e leg.

Comunicazioni d'Idiomi male applicata, 305. Communione, e sue antiche cerimonie nell' atto di essa, p. 157. e seg. obligo di communicarsi tre volte l'anno 158. Communione fotto l'una, e l'altra specie, quando usata, e quando prohibita, e discorso sopra di essa 488. e seg. Communione laica, pellegrina, e passiva, e suo significato 582. Compari, vedi Patrini.

Concilio di Gierusalemme in abolizione della Circoncisione, p. 13. Concilii diversi sotto Vittore contro i Quartodecimani 100. e

leg.

feg. fotto Stefano contro gli Anabattisti Continenti heretici, pag. 87. 170. di Antiochia contro il Samosateno 185. 187. di Cirta de' Donatisti 211. di Arles contro i Donatisti 218. degli Arriani nella Bitinia 222. di Egitto contro Sabellio, & Arrio 223. Ecumenico di Nicea contro Arrio, e suo corso 224. e seg. di Tiro degli Arriani contro S. Athanasio 234. di Antiochia contro il medesimo 248. di Sardica, e suo corso 251. di Arles degli Arriani, e suo corso 261. di Milano degli Arriani contro S. Athanasio 263. di Sirmio degli Arriani 271. di Rimini, e suo corso 281. altri molti Conciliaboli degli Arriani 285. Ecumenico di Costantinopoli contro Macedonio, e suo corso 314. degli Occidentali in Roma contro Macedonio, e suo corso 316. di Aquileja contro gli Arriani 320. e seg. di Diospoli contro Pelagio 410. Ecumenico di Efeso contro Nestorio 455. Conciliabolo di Efeso de' Nestoriani, pag. 462. due di Costantinopoli contro Eutyche 505.511. di Eseso detto il Predatorio, e l' Assassinio Efesino 520. di Roma contro Eutyche 524. di Calcedonia Ecumenico contro il medesimo 529. di Roma contro Acacio 562. di Roma sotto Felice III. per il regolamento delle Chiese dell'Africa 581. di Roma sotto Gelasio per la scelta de'libri Canonici, & apocrifi 591.

Concistoro antico, e sua similitudine al mo-

derno 162. e seg. e 417.

Concupiscenza asserita peccato dagli Hereti-

Confessione di Fede Apostolica, detta il Credo .p.s. e vedi Simbolo Apostolico: akra dettata dalla Madre di Dio 146. del Concilio Antiocheno 185. e seg. 188. del Conciliabolo Niceno 230. tre Confessioni di Fede del Conciliabolo di Sirmio 271. del Conciliabolo di Nicea 282. del Concilio Costantinopolitano sopra lo Spirito Santo 316. dell'Heretico Celestio 416. di Pelagio 418. di Eutyche 530. del Concilio Efesino contro Neltorio 458. del Calcedonenie contro Eutyche 532.

Confessione Sacramentale, vedi Heresie con-

tro la Confessione.

Confessori, e Martiri, e loro distinzione,

Consustanziale, termine usato da' Padri anco avanti il Concilio Niceno, p.219.

Conte Armogaste, vesti Armogaste. Conte Bonifacio, e sua corrispondenza con S. Agostino, emala vita, p. +34. rotto in battaglia da'Vandali 466. e morte, ivi.

De Continentia, & Callitate, libro heretica.

le di Giulio Cassiano, p. 87.

Contradittorii, libri hereticali di Simon Mago , p.11.

Conversione degli Heretici da procurarsi anche colla forza, p.357. e seg. ep.109. e ve-

di l'Indice del Tomo 2.

Cornelio Pontefice, e sua creazione al Pontificato, p.155. sua prudente condotta circa gli affari dell'Africa 156. sue operazioni Concilii, escommuniche contro Novaziano 160. e seg. sue lettere, libri, e morte

162. e seg.

Costantino Imperadore, sua pietà, e memorabile risposta contro i Donatisti, p. 215. e seg. sua facile condiscendenza à favore di essi 213. sue risoluzioni contro Arrio, e la sua heresia 223, suo memorabile detto per sopir le discordie fra' Vescovi 226. entra nel Concilio Niceno fra' Padri, e descrizione di questa sunzione 229, e seg. sue dichiarazioni, e bandi contro Arrio 231. sua arguta risposta ad un Vescovo Novaziano 232, suo battesimo, e differenti opinioni del tempo di esso 242. morte, & elogio, ivi, e leg.

Costantinopoli, e sua edificazione, p.233.

Costanzo Figliuolo di Costantino, e sua successione all'Imperio di Oriente, p. 244. sua persecuzione contro S. Athanasio 248, esfeg. si ride della vendetta minacciatagli di Dio 250, sua dichiarazione à favore degli Arriani 260, sua determinazione di procedere à nuova condanna contro S. Athanasio, ivi, e seg. vincitor di Magnenzio nella giornata di Murzia 162, sua violenza , e harbarie nel Concilio di Milano 264, e seg. nuova condanna di S. Athanasio in detto Concilio 265. sue ordinazioni à favore degli Arriani, ivi: sua ambasciaria à Papa Liberio per indurlo à condannar S. Athanasio 267. fuo abboccamento col Pontefice, ivi, e seg. suo ingresso, e trionso in Roma 269. promette alle Dame Romane il ritorno di Liberio à Roma 270. Principe biasimato, e lodato da diversi scrittori 280. e seg. e 289. e suo battesimo, e morte, ivi.

Coltanzo Manicheo, e lua conversione,

pag. 312.

Creazione de' Papi, e Vescovi, e loro antiche usanze, e cerimonie, pag. 164. e seg. costume pratticato di eleggersi il successore nel Vescovado avanti il Concilio Niceno 427. e vedi più diffusamente di quetta materia nell'Indice del Tomo 2.

Cre-

Credo, vedi Simbolo Apostolico.

Cresconio Pedante Donatista, e sua morda-

cità contro S. Agostino, p. 358.

Crefima conferita dagli Apostoli, p.8. nell' atto di essa scendeva anticamente una luce vifibile dal Cielo, ivi: Decreti Pontificii sopra di essa 145.

Croce Titolo di Chiese, p. 52, tradizione antichissima del segno della Santa Croce 53. prohibizione, che ne farà l'Antichristo,

Curbico, vedi Manete.

Cyrola Vescovo Arriano, yantando di voler miracolosamente guarire un finto cieco, lo fà divenir vero cieco 575.

Cyrthiani heretici, p. 279.

CAn Damaso Pontefice, e sue egregie quali-D tà, esplendidezza, p. 294. condanna il Vescovo Auxenzio di Milano, p.296, e seg. fue operazioni, e zelo in difesa della Fede 300. suo caritatevole sussidio al Popolo Alessandrino 310, suo consentimento per la celebrazione del Concilio Generale Costantinopolitano 314. eseg. suo Concilio in Roma degli Occidentali contro Macedonio 316. suoi libri in lode della Verginità 3 18. suoi Decreti nel Concilio Costantinopolitano degli Orientali, ivi: rigetta dalla sna udienza Priscilliano, e i Priscilliani-

Dame Romane, e loro nobile supplica all' Imperador Costanzo à favor di Papa Liberio,

p. 269. e seg,

Decio, e sua horribile persecuzione contro i

Christiani, p.149. e seg.

Demostene cuoco dell'Imperador Valente, e suo grazioso incontro con S. Basilio, p. 302.

Diaconesse, vedi Donre.

Diaconi Regionarii quali fossero, p.53. nomi-

nati Diaconi Cardinali, ivi.

Diatesseron, Libro hereticale di Taziano, p. 87. Didimo cieco, sua heresia, e maravigliosa sapienza, e copiosi libri, p. 340.

Digiuno, vedi Astinenza.

Dio impugnato dagli Heretici, vedi Herefie

contro Dio.

Diocleziano, e Massimiano, e loro bandi Imperiali contro 1 Manichei, p. 202. loro horribile persecuzione contro i Christiani, p. 205.

Dionigi Velcovo di Milano, fua condotta, e ravvedimento, p.264. & e'ilio 265.

Dionisio Alessandrino accusato al Pontesice di falsa credenza nel Misterio della Trinità. p. 180. sua difeia, & innocenza 182.

Dionisio Pontefice, e sua condanna contro Sabellio, pag. 182. fuoi scritti sopra il Misterio della Santissima Trinità, ivi, ep. 183.

Dionissa, sua costanza tormenti, e morte in confessione della Fede Nicena, p. 578.

Dioscoro, sue buone, e ree qualità, p. 500. e seg. sua inimicizia con S. Cirillo 501 e seg. dichiarato da Theodosio Presidente del Concilio intimato in Efeso contro Euryche 5 12. sua petulanza, e barbarie nel Conciliabolo di Efeso 521.e seg. scommunica S.Leone Magno 523. sua comparsa nel Concilio Calcedonense, ostinazione, e condanna 531. suo esilio, e morte 534.

Dociti, eloro herefie, p. 87.

Donatisti, & origine della loro heresia, p. 207. e progressi 211. loro massima, & assunto hereticale 212. 360. loro condanna nel Sinodo di Roma sotto Melchiade 216. ricorso di essi à Cesare, e a' suoi Ministri 215, e seg. condannati nel Concilio di Arles 218, loro disperazione, incendii, e rapine 219, costituiscono, e mantengono un Vescovo in Roma col titolo di Vescovo Romano, ivi: denominati Montensi, Campiti, e Rupitani 220. e Circumcellioni 256. loro iniquità, baldanza, & assassinamento, ivi: loro furioso ritorno in Africa 292. loro crudeltà, horrendi sacrilegii, disperazione, & ostinazione 335.351.355. eloro detti mordaci contro i Cattolici 360. & ultima loro disperazione 362.

Donato da cui prese il nome la setta de' Donatisti, p. 255. sua superbia, e disprezzo delle cose sacre, e profane 255, e seg. suo esilio 257. suo libro contro la Divinità del-

lo Spirito Santo 280.

Donne Diaconesse, Presbitere, & Episcopesse, qual sossero, e di che grado, p. 20. decreto di S lino con ro la vanità di esse 29. se la Donne sia imagine di Dio 30, nuova heresia, che le Donne non sian capaci della vita eterna, nè redente col Sangue di Giesà Chillo, ivi : loro escrementi venerati dagli Heretici 45. foriere degli Herefiarchi 77. ammesse da essi nelle funzioni Ecclesiastiche 80. 83. 87. succeilo, e detto di una Donna Ingles e 83. e seg. rigertate da i decreti Pontificii dall'amministrazione delle cose sacre 91. prima ingannate, e poi violate dagli

abito di huomo 278. 478. egregio fatto di una Donna Cattolica di Edessa 308. e seg. loro commercio sfuggito dal medefimo S. Agostino in età senile 439.

Dottori Cattolici contro l'heresie de' Gnostici 51.contro quella di Basilide 54.contro Marcione 76. contro Montano 84, e contro di-

versi Heretici 87. 92.

Duliani Heretici, p. 279. Du Pin, vedi Elia Du Pin.

Dynamin, libro hereticale di Basilide, p.53. Dyptici, che cosassiano, vedi l'Indice del Tomo 2.

E Bione, sua Patria, & heresia, p. 27. e seg. suoi improperii contro S. Paolo 28. fuo libro hereticale: libri Canonici da lui rigettati, ivi, e 29. diversità di heresie trà gli Ebioniti 28, e seg. empio sentimento di Ebione circa il Matrimonio 29. Ebioniti corruttori de' scritti di S. Clemente 31.35. Ebioniti, vedi Ebione.

Economo Ecclesiastico, e suo usticio, p.

Eseso, e descrizione di quella Città, p. 455. Concilio quivi celebraro contro Nestorio, ivi: altro Concilio quivi celebrato contro Eutyche, detto il Sinodo Predatorio, el' Assassinio Efesino, p. 520.

Elementi adorati dagli Heretici, p. 45. 52. Elemofina prohibita dai Manichei, p. 198. Elcusio, esue heresie, e magie, p. 287.

Eleutherio Pontence, e sua scommunica contro Marcione, p. 95. rigetta le monete offertegli dall' Heretico, ivi: conferma la condanna contro Montano, ivi: e fuoi decreti 96. sua icommunica contro Blasto, e Flori-

Elezione del successore al Vescovado prohibita dai sacri Canoni, p. 447. e da Papa Hilaro 553. e vedi l' Indice del Tomo 2.

Elia Du Pin riconvenuto dall Autore, p. 36.

Encratici heretici, p. 87.

Enotico di Zenone, e luo contenuto, p. 560. e condarra, p. 562.

Enculiatti, Jano heresie, p. 278.

Epacta quando iolituita all'aureo numero,

Epifane Gnostico, sue qualità, & heresie,

Heretici 93. e seg. volute dagli Heretici in , S. Epifanio, e sua venuta à Roma, p. 316. con; tradittore degli Origenisti 341. suoi disgust' con S. Gio: Chrisostomo 366.

Episcopesse, vedi Donne,

Epistola di S. Giacomo, quando, e perche composta, p. 18. e leg.

Epistola ad Laodicenses divulgata da Marcione, p. 73.

Epistole di S. Paolo, e loro profondità, e sen-10, p. 18. e leg.

Esame degli Ordinandi, antichissimo costume della Chiefa di Dio, p. 350.

Eschine, e sue heresie, p. 80.

Escrementi delle femine venerati come reliquie dagli Heretici, p. 45.

Esposizione dell' Opificio di sei giorni, libro hereticale di Hierace, p. 204.

Euagrio Pontico Origenista, e sua heresia. p. 340.

Euangelium Basilidis, p. 53.

Euangelium secundum Ægyptios di Valentino, p.61.

Euangelium Judæ de' Cainani, p. 64. Euangelium secundum Petrum, p 87.

Euangeliorum liber, deil' Heretico Schiziano p. 192,

Euaristo Pontefice, sue operazioni, e decreto circa la celebrazione del Matrimonio, p.52. circa la prefettura delle Chiese, ivi; circa la distinzione di esse, e la predicazione 53. e sue lettere alla Christianità dell' Africa, e dell' Egitto, ivi.

Euchiti, eloro heresie, p. 278.

Eudocia Vedova dell' Imperador Theodosio, e sua caduta nell' heresia Eutychiana, p. 536. esua conversione alla Fede Cattolica 537.

Eudoxia Imperadrice moglie di Arcadio sue qualità, e vizii, p 364. sua horribile persecuzione contro il Chrisostomo, ivi,

Eudoxio, sue empietà, & heresie, p. 288. batteza nel Rito Arriano l'Imperador Valente 293.

Eufrate Autore degli Heretici Ofiti, pag.

Eufemio, e sua elezione al Vescovado di Costantinopoli p. 569 sue sinistre procedure negli affari della Religione, p. 591.

Eufemiti heretici, p. 279.

Eugenio Santo Vescovo di Carthagine p.570. fua lettera al fuo Popolo, p. 576. fuoi Martirii, emorte, p. 577. eleg.

Evirazione, vedi Castrati. Eunomiani, vedi Eunomio.

Eunomio, sue qualità, empietà, & heresie, p. 276.

pag. 276. lua condanna 277. nuovi suoi errori 288.

Eunomio-Eutychiani 288. Eunomio-Sofroniani, p.288. Eunuchi, vedi Castrati.

Eusebio Pontefice, p. 213.

Eusebio Vescovo di Berito, e poi Nicomediense, sue qualità, e mala sede, p. 221. protettore acerrimo di Arrio, ivi, e 228. sua morte 250.

Eusebio Cesariense, sue qualità, & unione con gli Arriani, p.229. 234. sua dottrina, li-

bri, e morte 250.

Eusebio di Vercelli, e sua assistenza, e maneggi à favore della Fede, p. 262. suo nobile ripiego perscancellar il nome di Dionigio di Milano dalla condanna di S. Athanasio 264. suo esilio 265. suo ritorno in Italia 290. e seg.

Eusebio Eunucho dell' Imperador Costanzo, e sue maligne practiche col Papa, p. 267.

e leg.

Eusebio cieco Novaziano, e sua maravigliofa sapienza, p.341.

Eusebio di Samosara, e suo esilio, e suoi degni fatti, e detti, p.297. e morte 298.

Eusebio di Dorileo contradittore invitto di Eutyche, p. 505. sua disputa con Eutyche 506. 508 530.

Eutacto, e sua heresia, p.478.

Euthymie, e suo zelo contro gli Eutychiani

Entyche. e suo intervenimento tra Cattolici nel Concilio di Eseso contro Nestorio 456. introduzione al racconto della sua celebre heresia 500. e sue heresie 503. sua accusa, e condanna 505. 509. sue pretese ragioni 506. sua disputa con Eusebio di Dorileo, ivi, e 508. sua fraudolenza, e mendicate protezioni 509. sua lettera à S. Pier Damiano 510. nuova sua condanna 511. e seg. sua fraudolente confessione di Fede 520. suo esilio, e morte 534.

Eutychiano Pontefice, p.193. e suoi Decreți,

e icritti 201.

Exomologesis, e suo significato, p.95.

Exuconzu heretici, p.288.

### F

Pabiano Pontefice, esua miracolosa creazione al Pontificato, pag. 148. e morte

Fanciulli morti senza battesimo, e loro stato nell'altro Mondo, p.397. e seg.

Fato asserito dagli heretici dominante negli

huomini, p. 91. 325. Fausto capo de' Semipelagiani, e suoi scrit-

ti, p.583.
Fede, e sua professione con atti esterni, vedi Heresie contro l'obligo di professar la fe-

de con atti esterni.
Felice Pontesice, e suoi scritti contro l'here-

sie, p.190. e seg.

Felice II. prima Antipapa contra Liberio, e sue qualità, suo ravvedimento, vero Pontificato, e glorioso martirio, p. 274. e seg.

Felice III. riprova, e condanna l'Enotico di Zenone, p.562. suoi provedimenti per la Chiesa Orientale, ivi : suo Concilio in Roma, e risoluzioni prese, ivi, e seg. scommunica il Gnaseo, ivi : spedisce Legati all' Imperador Zenone 562. suo risentimento per la loro caduta 566. sua scommunica contro Acacio 567. & altre risoluzioni contro di lui, & il suo nome, ivi, e seg. suo Sinodo in Roma per il regolamento delle Chiese dell'Africa 581. e seg. e suo decreto contro gli Annabattisti, p. 583.

Felicissimo, suoi scismi, & heresie, p. 153, sue prattiche contro il Pontesice S. Corne-

lio 156.

Fermentato non ammesso dagli Ebioniti per la consacrazione 28.

Festo Senator Romano, e sue ree procedure in pregiudizio della Sede Apostolica, e santa Fede, p.596.

Fibioniti Heretici, p.52.

Filippo primo Imperador di Roma battezzato, p.148.

Filomena concubina, e Profetessa di Apelle, p.77. suoi incantessimi, ivi.

Filosofi Patriarchi degli Heretici, p 51. Filotheo heretico Macedoniano in Roma,

Filoxeno, sue qualità, & heresse, p.565. Firmiliano protettore dell' Anabattessmo, p. 170. scommunicato da Papa Stefano 171.

Qq c leg

e seg. suo intervenimento tra' Padri Cattolici nel Concilio Antiocheno contro il Sa-

mosetano 185.

S. Flaviano Vescovo di Costantinopoli, e sue sante qualità, p.502. suo invitto zelo contro Eutyche 520. e seg. e sua morte 522. e trasportazione gloriosa del corpo à Costantinopoli 534.

Flavita, sua successione al Vescovado di Costantinopoli, ree qualità, e morte, p.568.

Fioriani heretici, p.96.

Florino, vedi Blasto, e Florino,

Fornicazione esaltata, e pratticata dagli He-

retici, p.21,

Fotino, sua patria, dottrina, & heresia, p. 253. sua condanna, & appellazione al Tribunale di Cesare, ivi: e setta 254. e nuova condanna 271.

Fronesi di Basilide, p.53. Fullone, vedi Pietro Gnafeo.

SAn Gaudenzio Vescovo di Rimini ucciso dagli Arriani, p.285.

Gelasio Pontesice, sua virtù, e dottrina, p. 588, sue operazioni, escritti contro i Pelagiani, ivi, e seg. e contro i Manichei 589. suoi provedimenti contro l'heresie d'Oriente 590, suo Concilio in Roma sopra la scelta de'Libri Canonici, & Apociifi 591. e feg. calunnie, che gli Heretici moderni gli oppongono, e sua difesa 592. e seg.

Genealogia filiorum, & filiarum Adæ, libro

hereticale de'Manichei, p.194.

S. Gennadio, fua fuccessione al Vescovado di Costantinopoli, pag. 541, suoi miracoli 542.

Genserico Rè de' Vandali, vedi Vandali, suo sacco dato à Roma, p.545. e seg. ricchezze, che ne asporta, ivi: e morte 570.

Gerasimo Anacoreta, sua santità, e miraco-

Ii, p.535.

Geroglifici, quando, e perche usati da i Monarchi d'Egitto, p.65.

Giesù Christo impugnato, vedi Heresie contro Giesù Christo.

Gio: Francesco Nicolai Vescovo di Berito, e Vicario Apostolico nella Cina, p. 140.

S. Gio: Chrisostomo, sue operazioni, provedimento, e zelo per la conversione degli Heretici, p 362, e seg. sua samosa persecuzione, successi di essa, costanza, e morte 364. e seg. suoi disgusti con S. Epifanio, e

S. Girolamo 366.

Gio. Cassiano detto il Collatore, Semipelagiano, pag. 431. suoi libri contro Nestorio 454. censura del libro delle sue Collazioni 474. e leg.

Gio. Gierosolimitano fautore degli Origeni-

sti, p.341.

Gio. Patriarca di Antiochia fautore de' Nestoriani, pag. 457. 461. sua riunione con San Cirillo, e la Chiesa Cattolica 469. e

Gio. Launoyo ripigliato di errore dall'Autore, circa l'autorità da esso negata del Papa di poter' assolvere uno scommunicato da un' altro Vescovo, pag. 75. e circa la spiegazione del decreto di Papa Stefano sopra la reiterazione del Battesimo, p. 175. e leg.

Gio. Talaida Vescovo di Nola, p. 566.

Giorgio di Cappadocia intruso Patriarca di Alessandria, e sua invasione in quella Chie-1a, p.266.

Gioviano Imperadore, sua bontà, e morte,

p.292,

Gioviniano, sue qualità, & heresie, p.319. suoi libri hereticali 332. suo esilio, e mor-

Giulia nobil Donzella Africana, sua schiavi-

tù, e martino, p.483.

Giuliano Apostata Imperadore, e sua condotta circa la permissione della Religione Cattolica, e dell'Heretica, p.289. e sua disperata morte 292.

Giuliano Pelagiano, fua arroganza, maledicenza, e scritti contro S. Agostino & il Pontificato Romano, p.421. e seg. sua unione con li Nestoriani in Efeso 462 rigettato di nuovo dalla Chiesa Cattolica 474.

Giulian Saba, esua santità, p.308. Giulio Cassiano heretico Valentiniano, au-

tor della Setta de Dociti, p.87.

Giulio Pontefice, sue rare qualità, ezelo, p. 244. 245. sua giudicatura, e condotta nella discussione della causa di S. Athanasio 245. 246. 249. e seg. suo provedimento nell' affare de' Donatisti 25% ristretto delle sue egregie operazioni 257. e seg.

S. Girolamo, sua venuta in Roma, p.316. sua antica corrispondenza coi Pontefice S. Damaso 317. sue opere scritte in Roma, ivi, e 318. e 320. lua rispotta contro i libri di Gioviniano 332, censura data alla risposta di detto Santo 333. e sua difesa, ivi: contradittore degli Origenisti 341.e sua discordia con S. Agostino 342, sua legittima versione del

Peri Archon di Origene 348. sua apologia contro le invettive di Rusino 348. suoi disgusti col Chrisostomo 366. e suoi improperii contro l'Heretico Vigilanzio 374. e seg. suoi libri contro di lui 375. e contro Pelagio 393. e seg. e 409. sua morte, libri, & elogio 425. e seg.

Giustificazione dell'huomo impugnata, vedi Heresie contro la giustificazione dell'huo-

no.

Giustina Imperadrice Arriana, e suo editto a savore degli Heretici, p.336. ricorre forzosamente a S. Ambrogio 337. sua suga in Oriente, ivi: riposta in possesso dell'Imperio dall'Imperador Theodosio 339.

Gnostici, e loro abominevoli heresse, p.47. e seg. loro portamento, e divisa nell'esterna comparsa 48. rivelazioni di Zoroaste, loro libro hereticale 48. adoratori di diver-

se statue 49.

Gnafeo, e sue heresie, vedi Pietro Gnafeo. Gloria Patri &c. e sua aggiunta dal Concilio Niceno, p.231. formola di essousata dagli Arriani 304. e seg. aggiunto ad ogni Salmo per decreto Pontificio 320.

Gregorio di Cappadocia intrulo Patriarca di Alessandria contro S. Athanasio, pag. 249. sua invasione in quella Sede, ivi:

e 50.

S. Gregorio Nazianzeno, e sua assunzione al Vescovado di Costantinopoli, pag. 314. perdona, e converte un Sicario Arriano, che lo voleva uccidere, ivi.

S. Gregorio Thaumaturgo calunniato di falsa credenza nel Misterio della Trinità, p. 180.

sua difesa 181.

Grazia di Dio impugnata da Pelagio, p. 393. e seg.

Graziano, e suoi bandi contro gli Heretici,

pag. 312. 324.

Gothi, e loro fede Arriana, p.381.
Gundabondo, e sua successione nel Regno
de' Vandali in Africa, e libertà di coscienza da esso conceduta, p.581.

### H

H Abet-Deus Vescovo Cattolico ribattezzato per forza dagli Arriani, p.577. sua costanza in ripigliare il Rè Hunnerico Arriano, p.580.

Helceseiti, vedi Helxao.

Helladio Luciferiano, e sue heresse. p.290. Helpidio Maestro dell'heretico Priscilliano,

Helvidio, e sue heresie, p.318.

Helxao, suoi costumi, & heresie, p. 44. e seg. c p. 149.

Henoc e sua Profezia rigettata per apocrifa,

pag.65.

Hieracleone, e sua heresia, p.92. Heresie insurte viventi li Santi Apostoli, p.4. sempre per lo più proclivi agli estremi 86. trà di esse sempre discordi, ivi.

### Heresie.

Contro l'arbitrio humano, p.11. 197. Contro il Battesimo, p.279. 319. Contro i cibi animati, p.55.73. 278. 325. Contro la consessione auriculare, pag. 158. e seg.

Contro Dio, afferito causa di tutti li mali, p. 10. autor del peccato 96. padre di un sigliuolo cattivo 10. che egli non creasse il Mondo 16. 47. che non siatrino nelle perfone, p. 28. 79. 179. 184. 253. 325. che sia di sigura Asinina, e Porcina 47. ripreso da Taziano 87. asserito marito di due mogli 92. odiato come Tiranno, ivi e che sia corporeo 254. suoi attributi malamente spiegati dagli Heretici 276. incolpato di scienza dissettosa 279. asserito passibile 330. 564.

Contro l'eternità delle pene dell'Inferno,

Contro la grazia di Dio, vedi Pelagio. Contro la giustificazione dell' Huomo, p. 18.

27.54. 64.92.393.e feg.

Contro Giesù Christo asserito di corpo ideale, e non vero, p. 10. 53. 67. 73. 87. asserito venuto al Monio hora in persona di Adamo, hota di altri Profeti 149. 199. di corpo santastico 319. di corpo Angelico 346. voluto solo huomo, e non Dio 16 17. 47. 98. 253. 276. 447. 504. 506. distinzione hereticale Q. q. 2 trà

trà Giesù, e Christo 16. 52. Negazione della di lui unione hipostatica 21, 184. contro la realtà del suo corpo 27. contro la sua humanità, e divinità 28. e seg. e 44.54. 61. adorato in forma di Serpente 63. 199. affesiti due Christi 73. e seg. composto non di carne, ma di parti elementari 77. asserito in figura, e veste di Donna 80. autore di precetti impossibili ad osservarsi 92. asterito Dio solamente doppo d'esser nato Huomo 145. che fosse peccabile 254. asserito ignorante nella sua humanità 279. detto equivocamente Figliuolo di Dio 288. aslerito di corpo, e di Divinità, ma senz'anima 303. chiamato Homo Dominicus 304.e Homo Deiferus, p.446.

Contro il Giudizio finale, p.47. Contro i Martiri, e i Santi, p. 16.

Contro il Matrimonio, p.21. 52.44. 55. 73. 81.

85. 86. 197. 318. e feg.

Contro la Madre di Dio, p.47. 17. 280. 305. 318. e seg. e vedi Madre di Dio, e Verginità della Madre di Dio.

esterni, p. 11. 44. 52. 149.

Contro il peccato originale, pag.397. e seg. e contro il peccato attuale asserito dagli Heretici opinione degli huomini, p.47.

Contro il Purgatorio, p.277. 376.

Contro la resurrezione della carne, p. 11. 47.

54. 56. 61. 73. 77. 92. 345.

Contro i Sacramenti della Chiesa in generale, p. 92. 278.

Contro lo stato Religioso 310. 376.

Contro lo Spirito Santo, pag. 16.44. 78.149.

276. 287.

Contro il Sacramento dell' Altare afferito figura del Corpo di Giesù Christo, pag. 10. composto dagli Heretici con horribili laidezze 11. 194. non ammesso dagli Ebioniti nel fermentato 28. negato da essi, ivi: da Apelle 77. composto con pane, e cascio 84. asserito corruttibile 184. gittato a'cani per dispregio 292.

Contro il Vecchio Testamento, p.10. contro il Sabbato, ivi: contro l'unità della Fede voluta insieme colla Circoncisione 13. 27. e

ieg. e 44.

Heretici per lo più contradittori al loro Heresiarca, p.27. castigati con pena afflittiva di corpo, p.109, 110, 357, 358, 362, e vedi

Bandi contro gli Heretici.

Heretici moderni impugnatori della venuta di S. Pietro à Roma, p. 22. del volo, e caduta di Simon Mago 26. del Sacrificio della Messa 35, 439. dell'Acquasanta 57. del digiuno Quadragesimale 58, 480, delle Orazioni nella Messa 65. del Sacerdozio, ivi, e 147. del Simbolo Athanasiano 646. e de' Sacramenti della Chiesa 278, rinovatori delle antiche heresie 10. e 19. e derisori de' Decreti Pontificii 29. vituperatori del Sepolcro, e Tempio di S. Pietro 44. bessatori del nome de' Cattolici 51. infinuatori di diabolici insegnamenti 66. calunniatori della Chiefa Romana 76. 295. riprovatori del giorno stabilito della Pasqua, p. 104.detrattori della podestà Pontificia 106. calunniatori di Papa Zefirino 111. derisori delle Quattro Tempora 144. calunniatori del Sacramento della Crefima 145. calunniatori di S. Cornelio Papa 163. vituperatori dello stato Religioso 376. delle Orazioni, e sepolture Ecclesiastiche 478. derisori, e bestatori de' più venerati Pontefici 413. 421. 468.

592. e leg. e 596. e leg. Hermia Heretico, p.78.

Hermogene, sua professione, & heresia, p. 78 ..

Hesitanti heretici, p.590.

Contro l'obligo di professare la Fede con atti Hierace Manicheo, sua patria, dottrina, & herefie, p.203. e morte 204.

> Hieracita, e suo spaventoso successo, p.204. Higinio Pontefice, sua scommunica contro Cerdone, e Valentino, p.67. e seg.

> Hilario Legato Pontificio nel Concilio di Milano, pag. 262. battuto, e strapazzato dagli Arriani 265, sua miserabile caduta nell'herefia de' Luciferiani, & Anabatti-

sti 290.

Hilaro Pontefice, in qualità di Cardinale, Legato di S. Leone al Concilio Efesin o contro Eutyche, p.513. sua suga da Eseso 522. e feg. divenuto Pontefice conferma il Concilio Chalcedonense, p. 553. sue ordinazioni, e decreti circa la nominazione del luccessore al Pontificato, ivi : sua opposizione agli Heretici Macedoniani 554.

Horatio Plato, e suo libro hereticale contro

le Donne, p.30.

Honorio Imperadore, e sua confusione per l' assedio, e sacco di Roma, p.378. e seg.

Huomini, e loro distinzione in carnali, animali, espirituali, p.62. Huomini scelerati venerati dagli Heretici per Santi 63. 74. 92. Huomo vecchio, & Huomo nuovo in senso hereticale 86. spiegato in senso Cattolico, ivi : assenti perfetti dagli Heretici , non per le operazioni buone degli atti, ma per la intelligenza, e contemplazione di essi 92.276. asseriti naturalmente capaci della visione di Dio 296. 279.

Huomuncionitti Heretici, p.253.

Hunnerico Rè Arriano Vandalo, e sua indulgenza per la Religione Nicena nell'Africa, p.570. e sua nuova persecuzione contro i Cattolici 174. e sua spaventevole morte

Hydroparasti Heretici, p.86.

Hyppona, e suo assedio, p. 438, presa da' Vandali 466.

Pacio, & Ithacio contradittori di Prifcilliano, e loro censura, p. 326. e loro fcommunica 329.

Impeccabilità asserita dagli Origenisti, pag.

Imperturbabilità afferita dagli Origenisti, p.

Incarnazione del Divin Verbo, e sua spiegazione, p. 441. 476. e feg. 513. e feg. Infantia Salvatoris, libro hereticale di Va-

lentino, p.61.

Innocenzo Pontefice, suo risentimento, e risoluzioni contro li persecutori del Chrisostomo, p.368. sua scommunica contro l'Imperadore, Imperatrice, e Patriarca di Alessandria 370. e sue operazioni per l'assedio, esacco di Roma 377. 382. sue operazioni, e decreti contro i Montanisti, e Novaziani 388. e seg. sua condanna contro Pelagio 392. 413. calunniato dagli Heretici moderni 413. e sua difesa 414.

Insensibilità humana asserita dagli Origenisti,

Invafantes heretici, e loro heresie, p.278, S. Ireneo spedito a Roma dalle Chiese di Francia per la causa di Montano, p.96. suo incontro in Roma con Blasto, e Florino, ivi: suo libro in prova, che Dio non è causa del peccato, ivi: conciliatore di pace trà Papa Vittore, e le Chiese dell'Africa 104.

Hacio Monaco predice l'horribil morte dell'

Imperador Valente, p.311.

Istanzio, e Salviano heretici Priscillianisti a

p.326.

Ithacio, & Idacio contradittori di Priscilliano, e loro censura, p.326. e loro scommunica 329.

L Aterano, e suo Palazzo donato da Co-stantino a Papa Melchiade, p.216. Launoyo, vedi Gio: Launoyo.

Legge Vecchia, quando dicesi morta, e quan-

do mortifera ne' suoi Legali, p.14.

Leone Imperadore, e sua successione all'Imperio, p.539. suoi bandi contro gli Hereti-

ci, ivi: esua morte 557.

S. Leone Papa, e suo decreto provisionale, che si consecrasse nel solo fermentato, p.28. sue qualità, e meriti 480. e seg. sue operazioni, e decreti contro i Manichei in Roma 486. e seg. 490. e contro i Pelagiani 491. e contro i Priscillianisti, ivi: sua memorabile lettera contro di essi 492. sua dichiarazione di aggiunta al Simbolo Niceno della parola Filioque 499. insorge contro l'Heresiarca Eutyche 510. sua renitenza per la convocazione di un Concilio generale contro Eutyche 512. sua condiscendenza ad esso. e spedizione de' Legati 513. sua celebre lertera De Incarnatione Verbi ad Flavianum. ivi, e seg. altre sue lettere contro Eutyche 519. sue operazioni, lettere, e movi Legati contro gli Eutychiani doppo il Pleudosinodo Efesino 523. e seg. come approvasse l'elezione di Anatolio al Vescovado di Costantinopoli 525 sua infaticabilità contro l'heresie 527, manda suoi Legati in Nicea nel Concilio di nuovo intimato contro Eutyche 528. sue commissioni, e lettere, ivi: suo giubilo per la felice terminazione del Concilio Chalcedonense 534. e feg. sua prudente condotta per la conversione di Eudocia, e Monaci Eutychiani 536. e fua paterna provisione, e forte costanza contro l'Heresie dell'Oriente 537. e seg. suo incontro con Attila 545. primo Pontefice, che batta moneta col suo impronto, ivi: sua costanza, condotta, e zelo in occasione del sacco di Roma 547. osservantissimo de' sacri Canoni 548. sua morte, 82 elogio 552.

Leporio, sua caduta nell'heresia, ravvedi-

mento, & abjura, p.443.

Lettere, e loro origine, vedi Caratteri. Letto Vescovo Cattolico abbrucciato vivo dagli Arriani, p.574.

Libellatici, Thurificati, e Sacrificati chi fol-

iero, p.150.

Liber Qq 3

Liber Apostolicus, Libro divulgato da Marcione, pag. 73.

Libero arbitrio impugnato, vedi Heresie con-

tro il libero arbitrio.

Liberio Pontefice, sua fortezza, costanza, e zelo, p. 260. e seg. e provedimenti contro la preveduta persecuzione di Costanzo Imperadore 262. sua intrepidezza contro le maligne persuasioni di Costanzo 267. è condotto prigione a Milano, ivi : suo abboccamento con l'Imperadore 268. suo esi lio in Bereea, ivi: sua caduta, corso di essa, particolarità, r. siessioni, e disesa 272. e seg. suo ritorno a Roma 274. ribatte le proposizioni Arriane di Valente 284. suo ritiro nelle Catacombe, ivi: morte, & elogio 293.

Libri, e scritture de' Christiani abbrucciate dagl'Imperadori Diocleziano, e Massimia-

no, p.206.

Libri composti dagli Heretici, Contraditorii di Simon Mago, p.11. Revelationes Apostoli Magni di Cherinto 19 Acta Apostolorum di Ebione 28. Adæ revelationes, e Stirps Mariæ di Carpocrate 47. Revelazioni di Zoroaste de' Gnostici 48. Commentarii di Basilide, e, Evangelium Basilidis 53. Evangelium secundum Ægyptios, e, de Infantia Salvatoris di Valentino 61. Evangelium Judæ, Ascenzione di San Paolo, e, Apocalisse di Abramo de' Cainani 64. Libri di Seth, di Abramo, di Moisè, rivelazioni, misterii, & Alienigeni publicati dagli Heretici Sethiani 64. Liber Apostolicus di Marcione 73. Epistola ad Laodicenses del medesimo, ivi: Antithesis del medesimo 74. Fanerofi di Apelle 78. de Perfectio ne secundum Salvatorem, e, Diatessaron di Taziano 87. Acta Andrea, Acta Joan nis, & Acta Thoma, libri apocrifi, e loro Autori 87. de Continentia, & Castitate di Giulio Cassiano, ivi: Sinfonia degli Arcontici 92 Libro degli Helceseiti 149. Liber Evangeliorum, Capitum, Mysteriorum, e Thesaurorun: di Schiziano 192. Acta Pauli, Acta Joannis, Actus Apostolorum, de Nativitate S. Maria, Genealogia filiorum, & filiarum Ada, Ada Pcenitentia de' Manichei 194 Assessorium Isaix, e, Esposizione dell' Opisicio di sei giorni di Hierace 204. Perì-Archon di Origene 122. 3-14.

Limbo de' Fanciulli, e differenti opinioni so-

pra lo stato di esti p. 400. e 1eg.

Linguaggio, concui Dio parlò ad Adamo, Adamo con Eva, & Eva conil Diavolo,

pag. 64. perche l' Hebraico dicasi lingua sacra, ivi.

Lino Pontefice, sue qualità, scritti, ezelo, p.29. suo decreto contro la vanità delle Donne, ivi: deriso dagli Heretici moderni, e venerato da' Cattolici, ivi.

Logon di Basilide, p.53.

Longhi Heretici Origenisti, p.365.
Lucifero Vescovo di Cagliati, e suo famoso
Libro contro Costanzo Imperadore, p.260.
sua generosa esibizione a Papa Liberio 262.
suo esilio nella Palestina 265. sua imperturbabile intrepidezza 266. suo scissna colla
Chiesa Cattolica 289. e seg.

Lucio Pontefice, e suoi decreti contro i No-

vaziani, p.167.

Lucio intruso Vescovo di Alessandria, e suoi barbari sacrilegii 310.

Luigi XIV. Rè di Francia debellator dell'herefia nel suo Regno, p. 362.

Luna adorata dagli Heretici, p.52.

Lussuria predicata, e seguitata dagli Heretici, pag. 19. 21. 29. 44. 318. 319. 320. 325. primi divulgatori, e predicatori di essa 46. 197. 276.

### M

Macaria tempora, vedi Macario. Macario Legato di Cefare nell' affare de' Donatisti, p.256. e seg.

Macedoniani, loro concorso, & espulsio-

ne da Roma, p.554.

Macedonio, sue crudeltà, & heresie, pag. 286. e 287. e suoi seguaci, ivi: e condan-

112 315

Madre di Dio impugnata nella sua fanta Verginità, p 17 280. nella sua Real discendenza 47. consessione di Fede da essa dettata 146. impugnata d gli Heretici nella Verginità, vedi Verginità della Madre di Dio: negata per Madre di Dio, p.445. e seg. e vedi Heresie contro la Madre di Dio: esaltata dal Popolo Esessione per la condanna di Nestorio, p.459. e da tutto il Christianesimo per la medessima cagione 468.

Magia, sua distinzione, perversione, inven-

tori, & effetti, p. 6. e seg.

Maghi buoni, e loro principii, e credenza,

Maghi cattivi, loro massima, e credenza, p.7. loro moltitudine in Eseso, p.8.

Magdeburgensi, vedi Heretici moderni,

Ma-

Majorino Donatista, e suo scisma nella Chie-1 sa di Carthagine, p.215. e seg.

Manes, vedi Manete.

Manete, sue qualità, vita, heresia, e morte, p.192. e feg. e vedi Manichei. Manicheo improntato nel corpo, p. 570.

Manichei, e loro esecrabili heresie, p.197. e seg. bandi Imperiali contro di essi 202. loro numero in Roma 217. riconosciuti alla emaciazione della faccia, & agl, abiti vili 312. 325. loro concorso in Roma 329. 351. morte spaventosa di una Manichea 388, nuovo loro concorso in Roma sotto S. Leone, e decreti Pontificii contro d'effi 486. e seg.

Marathoniani heretici Macedoniani, p. 287. De Marca ripigliato dall'Autore circa la scommunica di Papa Vittore contro le Chiese

dell'Africa, p.105.106.

S. Marcella contradittrice degli Origenisti,

pag.346.

Marcellino Pontefice, e sua pretesa caduta nell' Idolatria, p. 207. difeso dall' Autore, ivi, e 208.

Marcellino cognitore della collazione co' Do-

natisti, p.359. suo martirio 361.

Marcellina Gnostica, e sua venuta a Roma, pag.76.

Marcello Pontefice, p. 211.

Marciano eletto Imperadore, sue rare qualità, e zelo per la Fede, p.526. suo sposalizio con Pulcheria Augusta, ivi : diseso dalle calunnie di un moderno Autore, ivi: fuoi bandi contro gli Heretici 527. fue lettere a S. Leone, ivi: sua pietà, zelo, decreti, Massimo acclamato Cesare, e sua mossa cone bandi contro gli Eutychiani per il Concilio Chalcedonense 533. emorte 539.

Marco Pontefice, e suoi decreti circa la recitazione del Simbolo Niceno nella Mes-

fa 241.

Marco Gnostico, p.324.

Marco Mago, & heretico, e sua hipocrisia, & heresia, p. 92. e seg.

Marchione Prete Antiocheno, e sua disputa contro Paolo Samosateno, pag. 187. e leg.

Marcione, sua nascita, e qualità, p.72. scommunicato dal suo Vescovo per il peccato dello stupro, ivi: sua perversione nell'heresta 73. autore dell'Anabattesimo, ivi: suo odio contro la carne, ivi: libro di Antithefis da lui divulgato 74- suo viaggio a Roma, ivi: rigettato da quel Clero 75 suo incon tro in Roma con S. Policarpo, ivi: domanda, & ottiene dal Pontefice l'affoluzione, ivi: sua nuova ricaduta, eparole)

sdegnose contro i Cattolici, ivi: sua predicazione in Roma 76. sua nuova condanna in quella Clttà 95. offerisce denari al Pontefice per essere riconciliato colla Chiesa, ivi: e morte, ivi.

Maria nobil donzella Africana, sua schiavitù, e costanza nella Fede Nicena, p.482.

Martiri, e Confessori, e loro distinzione, p. 150. loro Reliquie esecrate dagl'Heretici 198.2 8. loro culto Cattolico, ivi: numero di essi morti in Roma 206.

Martirio comandato da Montano, p.81. Martirio di S. Clemente Papa, p.39. di S.Marcellino 361, di ottanta Cattolici Costantinopolitani 299. di S. Felice II. Papa 274. di Rufino Vescovo 285. di S. Gaudenzio Vescovo di Rimini, ivi: di S. Proterio Patriarca di Alessandria 540. di S. Flaviano di Costantinopoli 522 di quattro Cavalieri Spagnuoli 469. di S. Giulia 483. di Valeriano 549. di Saturo, ivi: di Massima, e Martiniano 550. del Conte Armogaste 551, del Vescovo Lero, p.574.

S. Martirio, e sua rinunzia del Patriarcato di

Antiochia, p 557.

Martho, e Marthana femine Helceseite, adorate dagli Heretici, p.45.

Masculano, e sua costanza ne' tormenti, pag 549.

Massaliani, vedi Messaliani.

S. Massima, e Martiniano sposi, loro tormenti, e martirii, p.550. e seg.

Massimo Vescovo di Napoli, e suoi miracoli

contro gli Arriani, p 285.

tro l Italia, p. 328. condanna a morte Priscilliano, ivi, e seg rotto in battiglia dall' Imperador Theodosio 388. e morte, ivi.

Materia ingenita, & eterna, da chi afferita,

e quando, p.7. 9. Materiarii heretici, p.78.

Matrimonio, e massime hereticali contro di esto, p.21. 29. 44. riprovato dagli Adamiti 52. da Saturnino 55. da Marcione 73. da Manichei 197. da Entacto 278. Decreto Pontificio, come debba celebrarsi 52.91. chiamato da Montano fornicazione 81.86. rigettato da Taziano 85. sua indissolubilità riprovata dagli Heretici 92.203. esaltato dagli Heretici al par della Verginità 318.

Maximinianisti heretici Donatisti, p.334. Melania, e Ruffino, e loro pellegrinaggio in Palestina, 0340. loro incontro con gli Origenisti, e perversione, ivi

Melchiade Pontefice, suo Sinodo in Roma Qq 4

contro i Donatisti, p.216, suo paterno progetto a favore di essi, ivi : Pontefice sempre esecrato da i Donatisti, ivi: suo zelo contro i Manichei, e Decreti 217.

Melchisedech, sue rare qualità, eccellenze, & encomii, p.99. dagli Heretici preferito a Giesù Christo, ivi : grazioso successo di un' heretico Melchisedechiano, ivi, e seg. propagatori di questa herefia 203.

S. Melezio di Antiochia, suo esilio, & egregii fatti, e detti contro gli Arriani, p. 306. Melezio Scismatico, e Scisma de'Meleziani.

p.212. suoi progressi 213.

Menandro, e sue heresie, p.27.

Memnone Vescovo di Efeso scommunicato da' Nestoriani, p.462. e carcerato 465.

Menzogna, vedi Bugia.

Messa, sua antichità, e cerimonie, p.35. e seg. e pag. 439. multiplicità di Messe in un sol giorno 38. Decreti di Anacleto sopra di este 47.

Messaliani, e loco heresie, p.84. 278.

Millenarii, Ioro heresia, & Autore, p. 19. condannati da Papa Damaso 20. loro nuova condanna 305. perseguitati con scritti da S. Girolamo 390.

Miracoli, e differenza tra quelli de' Cattolici, e quelli degli Heretici, p.204.

Miracoli in confermazione della Fede Cattolica contro gli Heretici, p.25. 105. 109. 204. 225. 232. 241. 292. 307. 322. 323. 328. 363. 371. e leg. 385. 388. e leg. 439.448.478. 483. 514. 535. 571. 575. 595. 579.

Misterii, libro divulgato dai Sethiani, p.64. Mysteriorum, libro hereticale di Schiziano,

p.192.

Moglie de' Preti, e loro continenza, p. 20. e feg.

Mogo, vedi Pietro Mogo.

Moisè primo inventor de caratteri, p. 65. adorato per Dio dagli Heretici 99.

Moisè, cioè il libro di Moisè publicato da'

Sethiani, p.64.

Monaci dispregiati, e forzati di andar alla guerra dall'Imperador Valente, pag.310. odiati, & esecrati dagli Heretici 376. quanto utili alla Chiesa di Dio 463. loro costanza in chiuder le porte delle Chiese in faccia agli heretici 558.

Monarchici heretici, p.100.

Montanisti condannati nel Concilio Niceno, p.231. loro mostruosa diversità di Setta, e di nomi 83. e feg.

Montano, sua vita, profezie, paracleto, & heresie, p.79. e seg. e morte 83. nuova lua fama insurta, e vantati miracoli 95. nuovo

dibattimento in Roma della sua causa,

p.100. e feg.

Montensi Scismatici inimici di S. Cipriano, p.153. loro herefia propagata nella Spagna 168. così detti anco li Donatisti, vedi Donatisti.

Mopfuestenio, vedi Theodoro Mopfueste-

Multiplicità, e generatione degli Dei afferita da Valentino, p.60. e seg.

Natalio, sua caduta nell' Heresia, slagellazione, e ravvedimento, p.109. 110. De Nativitate S. Mariæ, libro hereticale de i Manichei, p.194.

Nerone studioso della Magia, p.23.

Nestoriani, e loro unione co'Pelagiani, p.462. Nestorio, e corso della sua heresia, p.440, sue qualità, e virtù avanti, che cadesse nell' heresia, p.444. sue heresie 445. & esecrabili detti 446. e crudeltà, p.447. suoi libri condannati dalla medesima Madre di Dio 448. suo salto, ostinazione, epolitica 453. e feg. suoi horribili detti contro la divinità di Giesù Christo 456. suoi portamenti, superbia, & offinazione nel Concilio Efesino 457. e seg. sua terribile condanna 459. sue malignissime prattiche contro il Concilio, & i Vescovi Cattolici 461. confinato ne' subborghi di Antiochia 467. sua ultima relegazione, e spaventosa morte 473.

Nicea, e descrizione di quella Città, pag.

223. e leg.

Nicolaiti, vedi Nicolao Diacono.

Nicolao Diacono Antiocheno, e sua heresia, pag. 21.

Nigidio heretico, p.78.

Noeto, esue heresie, p.179.

Nominazione al Vescovado, vedi Elezione. Novaziani, eloro nuove interpretazioni circa la confessione auriculare, pag. 160. loro Vescovo in Roma per molti Secoli 160. loro heresia propagata nella Francia 160. 169. condannati nel Concilio Niceno 231.

Novaziano, sua Patria, e vita scandalosa, p. 156. 157. eletto Pontefice contro Cornelio da i Scismatici 157. sue sacrileghe operazioni nello Scilma del Pontificato 157.158. sua heresia circa la Confessione

Novato, suoi sciimi, & heresie, p. 154. sue prattiche contro il Pontefice S. Cornelio, p. 156. primo infinuatore della Setta Novaziana 156, promotore dello Scisma Novaziano 157. e sua disperata partenza da Roma 161.

Nun di Basilide, p. 53.

Dio di un Marcionita contro le Creature di Dio, p.73. 74.

Odoacre Arriano Rè di Roma, e miserabile stato di quella Città, p. 555. e seg.

Ofiti, e loro spaventose heresie, p. 63. Omousion, vedi Consustanziale.

Opere fante necessarie alla falute, pag. 18.

Oranti, e loro heresie, p. 278.

Orazione usata da' Christiani rivolti verso l'Oriente, p. 44. prohibita da S. Leone 44. 45. usata à corpo ignudo dagli Adamiti 51. prohibita dagli Heretici 52. esecrata dagli Heretici nelle Chiese 278, contradetta da Pelagio 396.

Origene, sua vita, sama, caduta, heresie, scritti, e morte, p.116. e seg. heresia de' Va-

lesiani da lui proveniente 149.

Origenisti semplici, p. 127. loro heresie dedotte da Origene 339. e loro condanna 345. 350. bandi contro di loro, ivi.

Origenisti turpi, p. 127.

vedimento, p. 272.

Orofio, sua historia, & elogio, p. 389. Olio Vescovo di Cordova, sue rare qualità, e legazione à Costantino, p. 222, sua spedizione in Egitto, & ordinazioni quivi fatte 223. suo esilio, e costanza 269. suoi tormenti, e caduta nell' heresia Arriana 272. e ray-

SAn Pasnuzio si parte dal Conciliabolo di Tiro per non udir condannato S. Athanano, pag. 235.

Palladio Galata Origenista, e sua heresia,

Pane adorato dagl' Heretici, p. 45.

auciculare, p. 158. 159. suoi scritti, e morte | Paolianisti condannati nel Concilio Niceno,

pag. 231.

S. Paolo, e sua altercazione con S. Pietro, p. 14. e feg. sue epistole prevertite dagli Heretici, p. 18. calunniato, & ingiuriato da Ebione, p. 28. venerazione, estima in cui egli era appresso i Christiani, p. 28. venerazione, estima degli Heretici antichi alla sua Basilica, p. 385. e seg.

Paolo Samosateno, sua vita scandalosa, he-

resia, e condanna, p. 183. e seg.

Parabolani, loro ufficio, qualità, e condizione, p. 521.

Parenti, come trattati da S. Agostino, p. 419. arricchiti co' denari della Chiesa, è loro

rovina, p. 501.

Pasqua, e tradizione di solennizzarla nella Domenica susseguente al plenilunio di Marzo, p. 69. differenti usanze nel Christianesimo della fua celebrazione, p. 100. motivi del Sinodo Gierosolimitano, perche, e quando debba celebrarsi, p.101. e seg. stabilita da Papa Vittore nella Domenica susfeguence al plenilunio di Marzo, p. 104. miracoli in comprovazione della decisione di Vittore, p. 105.

Passalaronciti, e loro heresie, p. 84.

Passioni humane, e loro esercizio asserito in perversi fini dagli Heretici, p. 54. passioni humane naturali assunte da Giesù Christo, pag. 61.

Passiones Apostolorum, libro hereticale de'

Manichei, p. 194.

Paterniani, e loro heresie, p. 280. Parriciani, e loro heresie, p.280. Patrini, e loro antichità, p. 177.

Patropassiani Heretici seguaci di Praxea,

p. 82. 100.

Pattaloronciti, e loro herefie, p. 278.

Peccato asserito dagli Heretici opinione degli huomini, p. 47. e 52. predicato da Basilide irremissibile appresso Dio, p. 54. stimato degno di premio, p.47. 63. 74. proveniente immediatamente da Dio, p. 96. che cosa egli sta in senso Cattolico, ivi: peccato originale negato da Pelagio, p.397. & afferito da' Cattolici, ivi.

Pelagiani, e loro unione con i Nestoriani, p. 462. condannati nel Concilio Generale di

Efelo, p. 462. e feg.

Pelagio, sue qualità, professione, & heresie, p.390. anathematizzate da i Padri Africani, p. 419 predicazione di esse, p. 408. abjura fraudolente di Pelagio, p.410, sue replicate condanne, p. 412. 419. sua spedizione di Celettio à Roma, p. 414.

Pene

Pene afflittive di corpo contro gli Heretici, p. 109. e seg. e p. 357. e seg e p. 362. 493. e vedi Bandi contro gli Heretici, e vedi l' Indice del secondo Tomo.

Penitenti divisi dall' antichità in quattro clas-

si, p. 581.

Penitenziaria, e fua antichità, vedi Canoni Penitenziali.

Pepuzeni, e Catafrigi heretici Montanisti,

pag. 83.

Perfezione Christiana afferita dagli Heretici nella sola intelligenza dell'alfabeto,

De Perfectione secundum Salvatorem, libro-

hereticale di Taziano, p. 87.

Perì Archòn di Origene divulgato per Roma, p. 342. e fua fraudolente versione di Rusi no, p. 343. heresie contenute in detto libro, p. 122. 344. e sua nuova legitima versione di

S. Girolamo, p. 348.

Persecuzione contro i Christiani di Decio, p. 149. e seg. di Diocleziano, e Massimiano, p. 205. e seg. degli Arriani sotto Costanzo, p. 244. e seg. sotto Valente, p. 260. e seg. di Arcadio, & Eudoxia contro San Gio: Chrisostomo, p. 364. de Gothi Arriani, p. 377. de' Vandali Arriani, p. 434.

Perticonasati, e loro heresie, p.84. perversione, che fanno gli Heretici della Sacra Scrit-

tura, p. 18.

Pianeti adorati dagli Heretici, p. 52.

S. Pietro, fua creazione al Pontificato, p. 3. privilegii conferiti à lui individualmente da Giesù Christo, p. 4. suo zelo contro gli Heretici, ivi: stabilisce il Simbolo Apostolico, ivi, e seg. perche fosse spedito dagli altri Apostoli in Samaria, p. 8. scommunica Simon Mago, ivi: fuo Canone contro la Simonia, p. 9. site operazioni, e zelo contro Simon Mago in Afra, p. 12. e contro Cherinto, p. 13. intima un Concilio in Gerusalemme contro lui, ivi: sua presidenza in quel Concilio, ivi : confessata dagl'istessi Heretici, p. 14. sua risoluzione, e corso di quel Concilio, ivi: sua altercazione con S. Paolo, p. 14. e feg. sue muove operazioni, e detti contro gli Heretici p. 22. sua venuta, permanenza, e morte in Roma, impugnata dagli Heretici, e provata da' Cattolici, p.22.e feg. sua predicazione in quella Città, p. 23. tosato in Asia da' Gentili, e origine della Tonsura Ecclesiastica, p. 24. risuscita in Roma un morto, p. 25. col suo commando fà cadere Simon Mago dall'aria, ivi: sua prigionia, e morte, p. 26. asserito da' Novaziani ò non battezzato, ò mal battezzato; p. 160. venerazione degli Heretici antichi alla sua Basilica, p. 385. e seg.

Pietro di Alessandria, e suo santo sdegno contro Arrio, p. 213. suo libro de Divinitate, ivi: sua prosezia della sutura heresia Arriana, p.214.

Pietro Patriarca di Alessandria scacciato dagli Arriani dalla sua Sede, p. 309. e seg.

S. Pier Chrisologo, e sua lettera ad Eutyche,

p.510.

Pietro Gnafeo detto Fullone intruso Patriarca in Antiochia, p. 557. e seg. suo esilio, p. 558. richiamato da Zenone nel Patriarcato di Antiochia, p. 558. di nuovo rilegato, p. 558. di nuovo richiamato in Antiochia, ivi: sue barbare procedure contro i Cattolici, ivi: sua heresia, pag. 564. e condanna, p. 563.

Pietro Mogo, sua vita, e qualità, p.561. fautore degli Eutychiani, e sua sinzione di Fede,

ivi, e seg. e morte, p. 569.

Pio Pontefice, e fuoi decreti circa la celebrazione della Pasqua, p.69,100, e circa la reiterazione del Battessmo, p.69, confermati dal Concilio Niceno, p.231,

Pitiliano acre Donatista, p. 257.

Polemio Apollinarista, e sua heresia, p.

S. Policarpo, esuoi trattati con Papa Aniceto per la celebrazione della Pasqua, p. 71. honori, che il Santo riceve in Roma, ivi: suoi infruttuosi trattati, p.72. suo incontro in Roma con Marcione, p.75.

Policrate, e sua opposizione alli decreti di Pio, & alle risolutioni de' Concilii, p. 102. sua lettera, e ragioni al Pontesice Vittore,

p. 103.

Pontefice Romano, sua istituzione, e privilegii,p.3. perche dicasi Vicario, e non Succesfore di Giesu Christo, ivi: sua independenza nelle materie Ecclesiastiche, p. 13. & infall bilità, ivi, e seg. e p.207.e seg. suoi titoli,p.58. e seg sua potestà di assolvere i scommunicati dagli altri Vescovi, p.75. sua magnificenza, e liberalità in soccorso del Christianesimo, p.89. esegessuoi decreti, p. 91. sua podestà di scommunicar tutte le Chiese del Mondo, p. 104. e seg. ampiezza del suo-Ecclesiastico dominio, p.111.543. calunniato dagli Heretici, e sua difesa, ivi: come, e con quali cerimonie creato nelle antiche età, p. 164. e seg. scommunicato dagli Arriani, p.252. perpetuità, e stabilità del Pontificato Romano, p. 286. sua grandezza invidiata, e calunniata dagli Heretici, p. 295. e

leg.

seg. sostenuta, e difesa da' Cattolici, ivi: sua autorità venerata da' primi Patriarchi del Mondo, p. 368. sua insuperabilità contro l'heresie, p.556.

Ponziano Pontefice, e suoi scritti, e decreti circa la dignità Sacerdotale, p.147.

S. Porfirio, e sua miracolosa disputa contro una Manichea, p. 388.

Porfirio Apostata, e suo argomento contro l' eterna divinità di Giesù Christo, p. 231.

S. Potamone, e suo terribile rimprovero ad Eusebio Cesariense, p. 234, sua gloriosa morte per la Fede, p. 250.

Povertà Evangelica riprovata dagli Heretici,

Platone, e sua perversa massima circa il ma-

trimonio, p. 21.

Praxea, sue heresse, e contradizione à Montano, p.82. 100. scommunicato da Papa Zefirino, p.109. e morte, ivi.

Precedenze de' Legati, e Vescovi nel Concilio Niceno, p. 226. e seg. de' semplici Vescovi sopra i Cardinali, e de' Cardinali sopra i Vescovi, p. 460. e leg.

Predellinaziani, e loro supposta heresia, e differenti opinioni de' Scrittori sopra di essi,

p. 428. e feg.

Predestinazione di huomini buoni, e di huomini mali, predicata dall' heretico Saturnino, p.56.

Presbiteresse, vedi Donne.

Primianisti heretici Donatisti, p. 334.

Principati, e scale Celesti di Priscilliano

pag. 325.

Principii buono, e cattivo asseriti da Agonace, p. 7. e da Zoroaste, p. 9. heresie, e consequenze horribili di questa distinzione de principii, p.9.e feg. afferiti da Bafilide, p.53. e da Manete, p. 197.

Priscilla Profetessa di Montano, e sue heresie,

p.80.83. e morte, ivi.

Priscilliano, e sue heresie, p.325. e seg. esiliato dalla Spagna, p.326. suo scandaloso viaggio verso Roma, p. 327. suo ritorno in Spagna, ivi: e sua morte, p.328. venerato per Martire da' suoi seguaci, ivi, e p.329.

Privato Vescovo di Lambesa, suoi scismi, &

heresie, p. 153.

Procula concubina di Priscilliano, p. 327. Proculo detto Primo Genito di Montano, p. 84. sua disputa contro i Cactolici in Roma, p.111.

Prodico autor della ferta degli Adamiti, p.51. S. Proterio Patriarca di Atessandria, sua santità, e costanza contro gli heretici, p. 538. e suo martirio, p. 540.

Pfalliani, eloio herefie, p. 178. Psatiriani, eloro heresie, p. 279. Ptolomeo, e sua heresia, p. 92.

Pulcheria sorella di Theodosio Juniore, sue rare qualità, e zelo verso la Modre di Dio. p. 466. suoi buoni configlial' Imperadore in vantaggio della Fede, p. 502.

Purgatorio, vedi Heresie contro il Purga-

torio.

Varesima, e suo digiuno, confermata con decreti Pontificii, pag. 58. istituzione di trè Quaresime fatta dall'Heretico Montano, pag. 80.

Quartodecimani heretici, p. 100. e seg. condannati nel Concilio Niceno, p.231.

Quattro Tempora, e loro antichissima tradizione, e Pontificii decreti, p. 144. Quintilia Profetessa di Montano, sua qualità, neresie, e morte, p.80.83.

Quodvultdeus Vescovo Africano, suoi pati-

menti, & esilio, p. 478.

R Egionario, vedi Diacono Regiona-

Registri di Chiese, vedi Dyptici.

Religiosi, vedi Monaci.

Reliquie de'Santi, loro culto Cattolico, p. 198. esecrate da' Manie hei, ivi: e da altri heretici, p. 198 278 288 375.

Resurrezione della carne giudicata favola dai Gentili, e dagli Heretici, p. 56 impugnata da essi, vedi Heresie contro la resurrezione

della carne Revelationes Apostoli Magni, libro hereticale

di Cherinto, p. 19

Rhenano, e sua maldicenza contro Papa Zefirino, p. 111. ripigliato perciò dall' Autore, p. 112.

Rhetorio, e sue heresse, p. 280.

Ricchi esclusi da Pelagio dal Regno de' Cieli, pag. 395.

Recimero, sua potenza, e fede, p.554. e mor-

Riti Ecclesiastici riprovati dagli Heretici, p. 376.

Ri-

Rivelationi, libro publicato da' Sethiani, p.64. rivelazioni di Zoroaste, libro hereticale de' Gnostici, p. 48.

Rogatisti heretici Donatisti, p. 334.

Roma indicata nella Sacra Scrittura col nome di Babilonia, p. 22. suo stato, e popolaziogiata da' Gothi Arriani, e successi memorabili di detto sacco, p.377 e seg. da i Vandali,p.545. suo stato miserabile sotto Odoacre Rè di Roma, pisss.

Rufino Prefetto del Pretorio, sue qualità, tra-

dimenti, e morte, p. 378. e seg. Rufino, e Melania, e loro Pellegrinaggio in Palestina, p.340. loro incontro con gli Origenisti, e perversione, ivi: fraudolente versione di Rusino del Peri-Archon di Origene, p.343. pritenza di Rufino da Roma, p. 346. suo sdegno contro S. Marcella, p. 348. sue invettive contro S. Girolamo, ivi: sua morte, p. 350.

Rufino Vescovo ucciso dagli Arriani, p. 285.

Rupitani, vedi Donatilli.

CAbbato, perche in detto giorno si prohi-Disse da altri Santi Padri il digiuno, e da altri si comandasse, p. 10. origine della sua osservanza in Roma, p. 25. digiuno in detto giorno voluto da Marcione,

Sabellio, e sua heresia, p. 180. sua scommuni-

ca, p. 182.

Saccofari heretici, p. 279.

Sacerdoti esecrati dagli heretici, p. 278. Sacramenti della Chiesa riprovati dagli Heretici, p.92. quali imprimano il carattere nell' anima, eperche, p. 169. impugnati dagli Heretici, p 278.

Sacramenti dell'Altare, vedi Heresie contro il

Sacramento dell' Altare.

Sacra Scrittura come debba spiegarsi, p. 18, sua profondità, e valore, p. 83.85. rigettata da Ebione, p. 28. 29. da Carpocrate, p. 47. da Saturnino, p. 56. da Cerdone, p. 67. da Marcione, p.73.74. da Apelle, p.77. da Taziano p.87. dagli Helceseiti, p. 149. autorità, antichità distinzione, versioni, idiomi di tutti li liè ri dei Testamento vecchio, e nuovo, p. 128 e seg. riprovata da' Manichei, p.196. 199. venerabile in ogni sua minima parola, p.252. riprovata dagli Arriani, p.276.venerabile in ogni parola, p. 322. male interpretata dagli Heretici, p. 377.

Sacrificio, vedi Messa.

Sacrificati, Thurificati, e Libellatici, chi folsero. p. 150.

Sale adorato dagli Heretici, p. 45.

ne quando vi giunfe S. Pietro, p. 23. faccheg Salviano, & Istanzio heretici Prifcillianisti.

Sampseo Helceseita, p. 149.

Santi Padri, & esplicazione, che si deve dare ai loro scritti, p.507. e seg.

Sardica, e discrezione di quella Città, p.251. Concilio in essa celebrato, vedi Concilio di Sardica.

Sataniani heretici, p. 279.

Saturnino, sua austerità, rigidezza, & heresia,

Saturo, e suo nobil martirio, p. 549.

Schiziano primo Autor della Seta, che si poi detta de' Manichei, p. 192. sue qualità, e morte, ivi.

Scismi nel Ponteficato Romano, e loro ca-

gione, p. 164.

Scommunica, e quale fosse la prima contro gli Heretici, p. 9. la prima contro gl'Imperadori Cattolici, p. 370. che cosa importi, p. 9. formidabile, benche ingiulta, ivi: fulminata contro huomini morti, p. 305. 569, e 10pra la scommunica contro li morti, vedi l' Indice del Tomo 2.

Scotino, vedi Fotino.

Scrittura Sacra, vedi Sacra Scrittura.

Sebastiano Conte, e sua nobile, e cattolica risposta al Re Genserico, p. 485.

Secoli di Valentino, p. 60.

Secondo, e sua heresia, p. 92.

Segni celesti asseriti dagli Heretici forzosamente dominanti negl' huomini, p. 325.

Selene concubina di Simon Mago, sue ree qualità, massime, & artificii, p. 11.12.

Seleucio Heretico, p. 78.

Semipelagiani, origine, heresie, e progressi di essi, p.431. e seg. loro condanna, p. 432. loro riforgimento, e nuova condanna, p. 583. e distinzione precisa delle loro heresie 585. e leg.loro nuova condanna lotto Felice III. 586. e leg.

Seneca Prete Pelagiano, p. 588.

Senufio Monaco ricufa di andar con Theodosio alla battaglia contro Massimo, p. 338. in sua vece manda il suo bastone, e suo mantello, ivi: e miracolosa vittoria dell'esercito Cattolico, ivi.

Seth figliuolo di Adamo riputato inventore delle lettere, p. 64. libri sotto il suo nome

publicati da' Sethiani, p.646

Sc-

Sethiani, e loro heresie, p. 64. e loro libri hereticali, p. 64.

Severo, e Severiani Heretici, p. 87.

Silentio imposto da Basilide a' suoi seguaci, p. 54. da Valentino, p. 62.

Silvestro Pontefice, suoi Legati al Concilio di Arles contro i Donatisti, p. 218. sue operazioni, e zelo contro Arrio, p.222. condanna in Roma Hippolito heretico Valentiniano, Calisto Sabelliano, e Vittorino Quartodecimano, p. 223. suo consentimento per il Concilio da intimarsi in Nicea, ivi: approva-

zione Pontificia del Concilio Niceno, p.232 Simbolo Apostolico, e sua formazione, p. 5. composto dagli Apostoli anco nelle parole, p. 36. riprovato dagli Heretici, & asserito da' Cattolici, p. 4. e seg. sua antichità, e valore, p. 5. modello di tutti gli altri Simboli, p. 5. recitato anticamente nella Messa, p.36. Simbolo Niceno, p. 230. aggiunta ad esso della parola, Filioque, p. 499. Simbolo Athanasiano, p.247. controverso da alcuni Moderni, vedi Tomo secondo Simbolo Athanasiano; altri Simboli di altri Concilii, vedi Confesfione di Fede .

Simmachiani Heretici, p. 110.

Simmaco, e Simmachiani, e loro heresie,

Simone Stylita, e sua santità, p. 535. Simon Mago, sua patria, e malizia, p. 6. primogenito di Satanasso, e Patriarca di tutti gli Heretici, p. 8. sue spaventose Magie, p. 8. e battesimo, ivi: sua richiesta à S. Pietro, ivi : e scommunica, ivi : e sue heresie, p. 10. e predicazioni, p. 10. e seg. libri da esso divulgati, p. 11. sollevatore del Popolo, sua impresa contro Garizi, e disfatta, p. 12. vinto, e convinto da S. Pietro, fugge dall' Asia, e si porta in Roma, p. 12, sue Magie, & Herefie in Roma, p. 23. 24. condannato à morte dall' Imperador Claudio, p. 23. e luo incantelimo per incantar la morte, ivi: sua istimazione, e venerazione sotto l'Imperio di Nerone, p. 24. Simonia da lui predicata in Roma, ivi: nuova Tonsura de' iuoi leguaci, ivi: per mezzo di Magie procura in vano di risuscitare un morto, p. 250, Styrps Maria, libro hereticale di Carpocrate, promette di volar per l'aria, ivi: suo volo, caduta, e morte, p. 26.

Simonia, p. 9. e seg. Simoniaci, p. 9. e seg.

Simplicio, e sua forte opposizione alle pretensioni ingiuste di Acacio, p. 557, suoi rim proveri all'imperador Zenone, p. 558. sue operazioni, e zelo per la Fede Cattolica, p. 558, e leg. tà rivocare à Basilisco il suo

editto contro il Concilio Chalcedonense.

p. 559. esua morte, p. 560.

Siricio Pontefice, e suo decreto contro i Manichei, p. 329. condanna, e scommunica Gioviniano, p. 333. e Bonoso, p. 334. sue caritatevoli provisioni per la conversione de' Donatisti, p.335. incolpato di negligenza contro gli Origenisti, p. 346. e sua difesa ivi, ep. 347.

Sisinio Novaziano, e sua risposta à un Cattolico circa il modo di vestire, p. 160.

Sisto Pontesice, suoi decreti circa il digiuno Quadragefimale, p. 8. suoi scritti, ivi. Sisto II. e suoi decreti contro gli Anabattisti,

e Montanisti, p. 179.

Sisto III. e suo zelo contro i Pelagiani avanti che tolle Pontefice, p. 420. contro li Nelloriani p. 469, sue dimostrazioni di gaudio per gli affari prosperi della Religione contro li Nestoriani, p. 470. e seg. sue prattiche per il ravvedimento di Nestorio, p.471. libri à lui falsamente opposti da i Pelagiani, 475.

Sofia di Basilide, p. 53.

Sole adorato dagli Heretici, p. 45.

Sotero Pontefice, e suoi provedimenti contro l'heresie, p. 89.

Spergiuro, vedi Bugia.

S. Spiridione, e sua miracolosa disputa con un Gentile, p. 225. sua riprensione à Trifillio,

Spiriti, e loro efercizio forzofo ne' corpi humani asserito dagli Heretici, p.54.61.

S. Stefano Papa, fua condotta, decreti, e co-· stanza contro gli Anabattisti, p. 161. e seg. fua scommunica contro Firmiliano, ivi: difeso dalle imposture di diversi Autori, p. 175. Battesimo da esso conferito à Nemesio, e Lucilla, e cerimonie in quell' atto pratticate, p. 176.

S. Stefano Patriarca di Antiochia uccifo dal

Gnafeo, p. 558.

Stilicone, sue qualità, tradimenti, e morte. p. 381.

Stoici, e loto opinione circa la materia ingenita, & eterna, p. 7.

Stratiotici Heretici, p. 52.

P. 47.

Successore al Pontificato, ò al Vescovado,

vedi Elezione.

Superiorità della Chiefa Costantinopolitana preteta da' Greci, p. 316. decreti di Papa Damato contro quelta pretensione de' Greci, p. 320, rinovazione di essa sotto Acacio di Costantinopoli, p. 556.

### T

Ascodrogiti, eloro heresie, p. 80.

Tasse di danaro imposte da Montano
a' suoi seguaci, p. 81.

Taziano, sua dottrina, fama, & heresia, p. 84. 85. e seg suoi libri hereticali, p. 87.

Telesforo Pontefice, e suoi decreti, pag. 60.

Terebinto, vedi Budda.

Terenzio, e suo egregio fatto, e detto in disesa della Religione Cattolica, p. 298.

Terremoto spaventevole in Costantinopoli, e per tutto il Mondo, p. 563.

Testamento Vecchio, împugnato, vedi Heresie contro il Testamento Vecchio.

Testo di S. Paolo sopra la giustificazione dell' huomo, male spiegato dagli Heretici, p. 18. suo senso Cattolico, ivi.

Tertullianisti, vedi Tertulliano.

Tertulliano, e suo acciecamento nell' heresia di Montano, p.84. sua avversione, e contradizione al Pontesice Vittore, p. 97. sua vita, heresia, scritti, e morte, p. 112. e seg.

Theodoreto, suo zelo, virtu, e miserabile caduta nell'heresia di Nestorio, p. 443.

Theodorico Rè de' Gothi, sue qualità, e parentele, p. 589, sua buona inclinazione verso i Cattolici, p. 591.

Theodoro Mopsuestenio, sue qualità, & herefia, p. 472 suoi libri hereticali di nuovo divulgati 472 e seg.

Theodoro Nicolaita, p. 21.

Theodosio Imperadore, sue egregie parti, e zelo in disesa de' Cattolici, p. 313. e seg. suoi bandi comto gli heretici, p. 312. 316. 324. 329. 334. rimprovera l'Imperadrice Giustina della sua heresia, p. 337. sua miracolosa battaglia, e vittoria contro Massimo, p. 338, sua benignità, e splendidezza, ivi, e p. 339. sue egregie laudi, p. 339.

Theodosio Juniore, e sua settera scritta à S. Gio: Chrisostomo già morto, p. 372. suo zelo contro gli Heretici, pag. 425. sua mala condotta nel Concilio Efessivo contro i Cattolici, p. 461. e seg. e sciagure sopra il suo Imperio, p. 466. suo ravvedimento à savore de Cattolici, p. 466, nuove sciagure del suo Imperio, p. 472. sua dissaplicazione a' negozii, p. 503. intima un Concilio generale in Eseso contro Eutyche, p. 512. conferma il Pseudosinodo Esessivo 523, sua morte, e dis-

ferenti opinioni della qualità della sua morte, p. 526.

Theodoziani, e loro heresie, p. 98.

Theodoto Argentiere; esue heresie, p. 98. Theodoto Coriario, sue qualità, & heresie, p. 97. vedi Theodoziani.

Theofilo di Alessandria contradittore degli

Origenisti, p. 341.

Theofronio, e sue heresie, p. 279.

Thesaurorum libro hereticale di Schiziano

Theotimo, e sua heresia, p. 92. Thimoteani heretici, p. 559.

Thimoteo Eluro, sue pessime qualità, empietà, e sacrilegir, p. 539. e seg. e suo esilio 542. e seg. suo ritorno dall'esilio, p. 558. sua morte, p. 559.

S. Thuribio, suo zelo, & operazioni contro

i Priscilliani, p. 491.

Thurificati, ò Sacrificati, e Libellatici, chi fossero, p. 150.

Titoli de' Romani Pontefici, p. 59.

Titolo delle Chiefe, che cosa fosse, p. 52. Tommaso Sacerdote Cattolico schiaffeggiato dagli Arriani, p. 548.

Tonsura Ecclesiastica, sua origine, e venera-

zione, p. 24.

Tradizioni Apostoliche, soro origine, antichità, autorità, esistenza, e distinzioni, p. 31.e seg. loro forza, & autorità appresso i Cattolici, p. 278.506.

Trifillio ripreso da S. Spiridione, p. 252. Trinità di persone negate in Dio, p. 79. 179. 184- primi Autori di questa heresia, ivi: al-

184- primi Autori di questa heresia, ivi: altezza inestabile di un tanto Misterio 189. e seg. male spiegata dagli Heretici, p-203. e seg. negato trino nelle persone, p. 253.

Trisagio, e sua miracolosa origine, p. 563. heresia, che ne provenne per l'aggiunte, che vi fece il Gnafeo, p. 564.

Trogloditi heretici, p. 288.

### V

VAlente Imperadore, e luo battesimo, p. 293. sua persecuzione contro i Cattolici 297. e seg. sa arder vivi in mezzo al Mare otranta Cattolici Costantinopolitani 299. sua spaventevole morte 310. e seg.

Valente Vescovo di Mursia, e sua ribalderia, p. 262, suoi raggiri, e persidia nell'heressa Arriana 263, e sua petulanza nel Concilio di Milano 264, e sua fraude in quello, di Ri-

mini 283.

V3-

Valentiniano Imperadore di Occidente, p. 293. suo bando contro i Manichei, 312.

Valentiniano Juniore, sua minorità sotto la Madre Giustina, p. 336. vedi Giustina Im-

peradrice.

Valentino, sua patria, costumi, & heresie, p. 60. suoi libri hereticali 61. sua laidezza 62. multiplicità di seguaci,e di Valentiniani 63. incontro, & unione di Valentino in Roma con Cerdone, 67.

Valeriano Vescovo, e suoi tormenti, e costan-

za nella Fede Nicena, p. 549.

Valesiani, eloro heresia, p. 118. 149.

Valesso ripigliato dall' Autore circa la scommunica di Papa Vittore contro le Chiese

dell' Africa, p. 105. Vandali Arriani, loro scorrerie nella Spagna, e nell'Africa, p. 434. e seg. loro leggi sopra l'honestà delle Donne 43 8.5' impadroniscono di gran parte dell'Africa 466.e loro nuova incursione in quella parte del Mondo 476, sacco da essi dato à Roma 545, e seg. ricchezze, che ne asportano, e casi in esso feguiti, ivi: nuova loro persecuzione in Africa 547.

Vasi sacri di Gierusalemme trasportati da Tito da Gerusalemme à Roma, da Genserico da Roma in Africa, da Giustiniano dall' Africa à Costantinopoli, e quindi di nuovo à Gierusalemme 546.e seg. altri Vasi sacri di Chiesa venduti da' Vescovi in sollievo de'

poveri, e degli ammalati 547.

Verginità della Madre di Dio impugnata dagli. Heretici, p.17. 280.305. 318. e seg. asserita, e provata da' Cattolici 334.

Verginità in senso hereticale esaltata dagli

Heretici, p. 55. 73. 118. 203.

Vescovi obligati ogni anno à venire ad Limina, p. 43. e seg. à predicar nelle Chiese 53. come, e con quali cerimonie eletti nell' età antica 164. e seg. loro numero nel Concilio Niceno, e maravigliosa santità 224. e seg. asseriti dagli Heretici eguali alli Preti nell' Ordine, e nella giurisdizione 277. forniti di autorità, Corte, e Tribunali, anche ne' tempi antichi 364. e seg.loro antica precedenza sopra i Cardinali 460 e seg. il loro detto venerabile, e sacro, come il giuramento 511. Vesti, e loro colore, usate dall' antichità 160.

Vigilanzio sue qualità, & heresie, p. 374.

Vincenzo Lirinense, sue qualità, erudizione, e Icritti, p. 475.

Vincenzo Vittore, e sua heresia, p. 424.

Vino abborrito dagli Heretici, p. 203. Vittore Pontefice, e sue qualità, p. 97. sua

scommunica contro Theodoto Coriario, &

Artemone 98. sua risoluzione per l'osservanza del decreto di Papa Pio circa la Pasqua 100. Sinodi à tal' effetto da lui intimati 101. e loro ri soluzioni 102.minaccia la scommunica à i Vescovi Assatici 103.e seg.chesinalmente fulmina, ivi: e sue gran ragioni per la fulminazione di una tanta scommunica 104. approvazione della fua condotta nel Concilio Niceno 231. diversità di opinioni circa il successo di detta scommunica, e sentimento dell' Autore 105.

Vittorino heretico Patropassiano, p. 100. Unzione de' corpi morti usata dagli Heretici,

Vova, eloro benedizione, p. 201.

Urbano Pontefice, e suoi Decreti circa la Crefima, p. 145.

Urfacio Vescovo Arriano, e sue fraudolenze,

Ursicino Antipapa contro Damaso, p. 295. esiliato da Roma 296.

Urfino Prete, e suo celibato, e morte, p.20.

TEnaja, sue qualità, mala sede, e costu-A mip. 565.

Z Acchei Heretici, p. 52. Zefirino Pontefice, e sua scommunica contro Praxea 109. disputa da esso intimata in Roma per maggiormente diffamare l'heresie, e la persona di Montano 110 e seg. suo decreto contro i Montanisti, ivi: sua difesa dagli Heretici moderni, ivi.

Zenobia Regina de' Palmireni protettrice di Paolo Samofateno, p. 185. fatta prigione di Aureliano Imperadore 190. condotta à Roma in Trionfo, ivi: sua abjura, ritiro, e

morte in Tivoli, ivi.

Zenobio Vescovo di Fiorenza, sua Legazione,

e miracoli, p. 100.

Zenone, e sua opinione circa la materia inge-

nita, & eterna, p. 7.

Zenone Imperadore, e sua successione all'Imperio, p. 557. lue pessime procedure, ivi: e tragici infortunii 559. sua finta conversione, ivi: suo Enotico, & empio contenuto

Indice delle Materie principali.

di questa sua costituzione 560. spaventosa morte 569. è raso il suo nome dal ruoso degl' Imperadori Cattolici, Zosimo Pontesice, e sua applicazione nella

Zoroaste depravatore horribile della vera Magia, p. 7.

Napoli, esuoi castighi, p. 285.
Zosimo Pontesice, e sua applicazione nella discussione della causa di Celestio, pag. 416. e seg. sua condanna di Pelagio, e Celestio 410.

Fine del Primo Tomo.





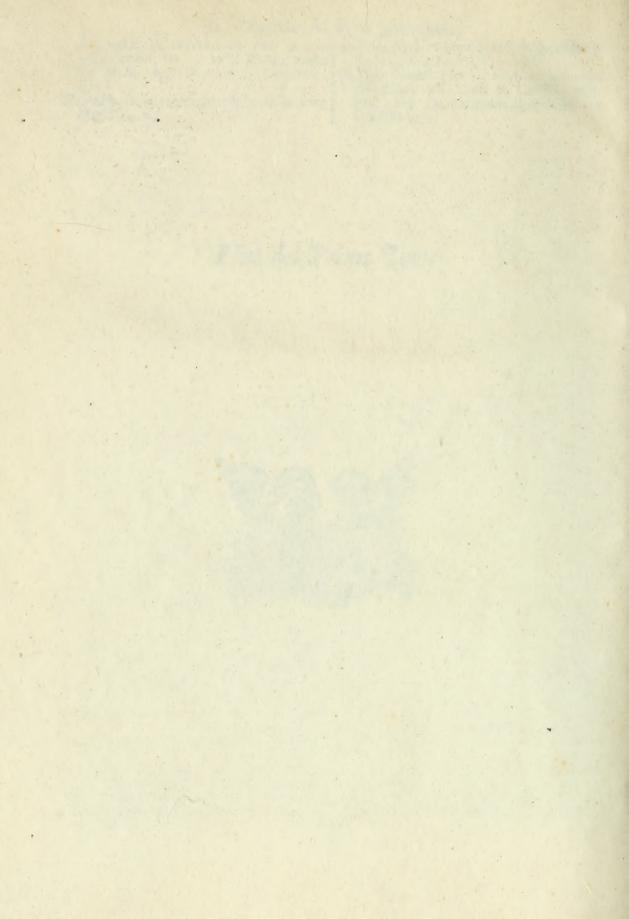



